# BULLARIUM

**ROMANUM** 

## BULLARUM

## DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

# SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM TAURINENSIS EDITIO

LOCUPLETIOR FACTA

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS

A S. LEONE MAGNO USQUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET Ss. CANONUM PERITORUM

OUAM

#### SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

AUSPICANTE

EMO AC REVMO DNO S. R. E. CARDINALI

ALOYSIO BILIO.

#### TOMUS XVIII

CLEMENS X (ab an. MDCLXX ad ann. MDCLXXVI).

#### AUGUSTAE TAURINORUM

A. VECCO ET SOCIIS EDITORIBUS

SUCCESS. SEBASTIANI FRANCO ET FILIORUM

M DCCC LXIX.

### **VENERANDIS** · **PATRIBVS**

IN VATICANVM CONCILIVM COACTIS

EDITORES TAVRINENSES

OVA PAR EST OBSERVANTIA

VOLVMEN XVIII DICANT

BVLLARII MAGNI ROMANI

QVOD ABHINC ALIQVOT ANNOS EVVLGATVR

**AVSPICIIS** 

 $PII \cdot \overline{IX} \cdot PONT \cdot MAX.$ 

## LECTORI BENEVOLO

#### EDITORES TAURINENSES

S.

Eo tandem Operis nostri, Deo O. M. opitulante, pervenimus, unde suum olim exorsus fuit Carolus Coquelines, amplissimus Editionis Romanae, quam typis nostris denuo recudendam suscepimus, curator et auctor. Te enim, Lector benevole, meminisse iuvat (quod DD. VV. huius nostrae editionis curatores in praefatione secundo tomo praemissa enucleatius pag. xvII-xvIII explicuerunt) clarissimum virum septimum Magni Bullarii Romani tomum, sex Cherubinianae collectionis iam existentibus supputatis, Clementis PP. X pontificatum ex integro referentem, primum omnium ann. MDCCXXXIII ex officina Mainardiana evulgavisse (ipsissimusque iste est quem denuo recusum secundisque curis nostris adornatum prae manibus habes); dein vero ab

ann. MDCCLXII sex priores tomos Cherubinianos ad viginti usque volumina multo sane labore miraque constantia per ipsum ditissime adauctos¹ (quae nos septemdecim antehac in lucem prolatis editionis nostrae tomis feliciter iam exegimus) addidisse.

Sperabamus itaque postremos octo a vii ad xiv editionis Mainardianae tomos, qui adhuc nobis praelo committendi supererant, quo maturius paratos et editos, eo accuratius impressos fore, proindeque non tantam mendosarum et erronearum lectionum molestiam, quantam praeacti hucusque procreaverant, nobis praebituros. At, longe aliter rem contigisse quam sperabamus, proxime adiectus fere octingentarum emendationum, quas in hoc volumine concinnando nos adhibere necesse fuit, satis superque cordato cuique demonstrabit. Nonnullas constitutiones paene ex integro resarcire debuimus (tot tantisque mendis scatebant!), uti prae ceteris videre est const. LXXXIII et CXXIII, nostram recensionem cum romana comparando. Nec ullam propterea volumus huius rei culpam clarissimo Coquelinio attribuere, qui, colligendis digerendisque diplomatibus pontificiis unice forsan intentus, spartam corrigendi typothetarum specimina alicui minus scio dimittere debuit; sed rem, qualis est, nimis diutina molestaque experientia coacti, enarramus. Interim vero, omni spe iam deposita aliquid melius, quam hucusque

<sup>1</sup> Sciendum est enim tertium rom. edit. tomum tribus constare voluminibus, quartum quatuor habere, quintum quinque, et sextum sex, quibus si addas tomum primum et secundum, quorum quisque uno volumine continetur, viginti voluminum summa conficitur.

experti sumus, in Mainardianis voluminibus nobis unquam occursurum, improbo ingratoque labori, qui in libris erronee conscriptis legendis corrigendisque impenditur, subeundo atque ad finem usque fortiter tolerando nosmetipsos alacri animo committimus.

Et fortiter quidem, si Deus nobis adsit, constanterque, quantum in nobis est, usque ad finem in opere perstabimus, iamque post tomum decimumoctavum, quem in lucem nunc edimus, decimonono volumini conficiendo manum admovimus. Sed utinam atque utinam nostris curis laboribusque obsecundet publicus favor, quem nondum (dolentes dicimus), qualem sperare fas erat, nacti sumus. Ecclesiae catholicae venerandos Antistites Romam undique terrarum ad sacrosanctam Synodum Œcumenicam convocatos rogamus obtestamurque in Domino ut ad tantum opus consummandum nobis manus praebeant adiutrices; fidentiusque, dum Vaticanum Concilium celebratur, vota depromimus, quae iampridem ab ipso Operis exordio DD. VV., qui nobis suis studiis consiliisque nunquam non assistunt, ex animo profuderunt:

« Deum, dum haec scribimus, enixe oramus, ut, depulsa ab hominum mentibus caligine, cordibusque eorum Sancti Spiritus igne succensis, videant universi veritatem, videndo intelligant, intelligendo complectantur et diligant. Qui, si illuxerit dies quo in Vaticano monte sidus illud fulgidum omnes homines in viam salutis et in semitam mandatorum Domini sequantur, tunc demum uno ore fateri cogentur

Romanorum Pontificum in Ecclesia Iesu Christi administranda sapientiam et prudentiam, in refraenandis vitiis robur, in docendo infallibilitatem, in admonendo benignitatem, in adducendis ad salutem errantibus zelum, fidem in credendo incorruptam, spem in Deum firmissimam, in omnes charitatem. Hunc ex animo diem votis urgemus, quo, iuxta divinum oraculum, hominibus vocem Romani Pontificis unice audientibus, qui sacra Iesu Christi vice in terris defungitur, fiet unum ovile et unus pastor».

Augustae Taurinorum, idibus decembris MDCCCLXIX.

A. VECCO ET SOCII.

## **INDICULUS**

#### SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

QUAE IN TOMO XVIII

EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

| Datum A   | . D.                         | Pag.  | Dalam A. D.                                                                              | Pag. |
|-----------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           | GREGORIUS XIII.              |       | CLEMENS IX.                                                                              |      |
| 15 Iulii  | 1574 Ut ceteri               | . 153 | 24 Octobris 1667 Illius qui charitas est .<br>14 Septembris 1668 Redemptoris et D. N. I. |      |
|           | URBANUS VIII.                |       | 2 Ianuarii 1669 Orthodoxorum regum .  13 Septembris 1669 Speculatores                    | . 73 |
| 20 Iunii  | 1625 Ad audientiam           | . 369 | CLEMENS X.                                                                               |      |
|           | ALEXANDER VII.               |       | 2 Maii 1670 Decet R. Pontificem 30 (vel 17) Octobris (?) 1670 Æquitatis et iustiti       |      |
| 13 Martii | 1665 Iniuncti nobis caentus. | . 460 | 26 Ianuarii 1671 Praeclara                                                               |      |

## **TABULA**

Quae novum ordinem refert, quo chronologice dispositae sunt Pontificiae Constitutiones in Editione Taurinensi, collatum cum veteri ordine Romanae Editionis Hieronymi Mainardi.

| Edit. Taur.<br>Tom. xviii. |         | Edit. Ro<br>Tom. v                                 | 1          |                     | Taur. |         | Edit. F                              |          |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|-------|---------|--------------------------------------|----------|
| 2011.                      |         | 2011.                                              |            |                     |       |         |                                      |          |
|                            | CI      | LEMENS X.                                          |            | 1670                |       |         | Admonet nos cura                     | 46       |
| 1.050                      |         | 70 1.0                                             | ,          | ,                   |       |         | De mandato sanctissimi.              | 47       |
| 1670                       |         | Romanorum gesta Pontif.                            | 1          | »                   |       |         | Aliàs emanarunt a Congr.             | 49       |
| <b>)</b> )                 |         | Rationi consonum et                                | 3          | >>                  |       |         | Agrum Ecclesiae, quem                | 50       |
| »                          |         | Nos, volentes dilectos                             | 4          | >>                  |       |         | Gloriosissimos caelestis             | 51       |
| <b>))</b>                  |         | Ex injuncto nobis                                  | 5          | ))                  |       |         | Iniunctae nobis caelitus.            | 52<br>59 |
| <b>»</b>                   |         | Piis christifidelium votis.                        | 6          | ))                  |       |         | Caelestium munerum                   | 53<br>54 |
| »                          |         | In supremo militantis                              | 11<br>7    | ))<br>1 <i>0</i> 71 |       |         | Cum, sicut dilectus filius           | 54<br>55 |
| <b>))</b>                  |         | Nos, volentes dilectos                             |            | 1671                |       |         | Exponi nobis nuper fecit             | 56       |
| <b>)</b>                   |         | In eminenti Principis                              | 8 9        | *                   |       |         | Ex commissae nobis Ex iniuncto nobis | 57       |
| <b>»</b>                   |         | Cum inscrutabilis divitiar.                        | 10         | »                   |       |         | Decet Romanum Pontif.                | 2        |
| »·                         |         | Superna magni patris                               | _          | ))                  |       |         | Cum felicis recordationis            | 58       |
| i)                         |         | Romanus Pontifex Aliàs felicis recordationis       | 12<br>13   | ))<br>))            |       |         | Pastoralis Romani Pontif.            | 59       |
| n<br>n                     |         | Exponi nobis nuper fecer.                          | 14         | <i>"</i>            |       |         | Ex injuncto nobis                    | 60       |
| -                          |         |                                                    | 15         | "<br>»              |       |         | Æternae sapientiae                   | 61       |
| »<br>»                     |         | Cum, sient dilectus                                | 16         | "<br>"              |       |         | Caelestis paterfamilias.             | 62       |
| ))<br>])                   |         | Sollicitudo pastoralis Aliàs felicis recordationis | 17         | "                   |       |         | Caeli terraeque conditor.            | 63       |
| -                          |         | Iniuncta nobis divinitus                           | 18         |                     |       |         | Decet Romanum Pontif                 | 64       |
| »<br>»                     |         | Quae & Romanis Pontif.                             | 19         | <i>"</i>            |       |         | Redemptoris et Domini                | 65       |
| <i>»</i>                   |         | Sacrosancti apostolatus                            | 20         | "                   |       |         | Redemptoris et Domini                | 66       |
| D<br>D                     | _       | Agni immaculati, qui                               | 21         | ,,<br>,,            |       |         | Nuper emanarunt ad                   | 67       |
| »                          |         | Exponi nobis nuper fecit                           | 22         | »                   |       |         | Salvatoris Domini nostri.            | 68       |
| »                          |         | Ecclesiae catholicae                               | 23         | ,                   |       |         | Redemptoris et Domini.               | 69       |
| »                          |         | In apostolicae dignitatis                          | 24         | ″,                  |       |         | Sacrosancti apostolatus              | 70       |
| "                          |         | Cum aliàs per sacram                               | 25         | »                   |       |         | Apostolici muneris                   | 71       |
| »                          |         | Ex ininncti nobis divinitus                        | 26         |                     |       |         | Ex iniuncto nobis                    | 72       |
| n                          |         | Circumspecta Rom. Pont.                            | 27         | »                   |       |         | Cum felicis recordationis.           | 73       |
| »                          |         | Crescente in dies mirabili                         | _          | »                   |       |         | Cum, sicut nobis nuper               | 74       |
| <b>)</b> )                 |         | Exponi nobis nuper fecit                           | 28         | , »                 |       |         | Ad pastorale fastigium               | 75       |
| ))                         |         | Creditae nobis divinitus.                          | 29         | ,<br>))             |       |         | Romanum decet Pontific.              | 79       |
| ))                         |         | Ecclesiae catholicae                               | 30         | .,,                 |       |         | Aliàs piis enixisque                 | 76       |
| <b>1</b> )                 |         | Ut in congregatione                                | 31         | »                   |       |         | Decet Romanum Pontific.              | 77       |
| ))                         |         | Apostolicae servitutis                             | 32         | >>                  |       |         | Ex iniuncto nobis caelitus           | 78       |
| <b>)</b> )                 |         | Caelestium munerum                                 | 33         | . ,,                |       | LXXXI   | Alias emanarunt a nobis              | 80       |
| n                          | XXXIV   | Æquitatis et iustitiae                             | 34         | , »                 |       | LXXXII  | Romanus Pontifex                     | 81       |
| 10                         |         | Exponi nobis nuper fecer.                          | 35         | »                   | I     | LXXXIII | Postquam nonnullae                   | 82       |
| ))                         |         | Grata familiaritatis                               | 36         | ))                  | J     | LXXXIV  | Constantis fidei et sincer.          | 83       |
| <b>»</b>                   | XXXVII  | In gravissimis rerum                               | 37         | ))                  |       | LXXXV   | Exponi nobis nuper fecit             | 84       |
| 2)                         | XXXVIII | Alias felicis recordationis                        | 38         | ,,                  | ]     | LXXXVI  | Ex îniuncto nobis                    | 85       |
| F3                         | XXXIX   | Dudum felicis recordat                             | 39         | ))                  | L     | XXXVII  | Alias nos omnibus                    | 86       |
| 30                         | XL      | Cum felicis recordationis                          | 40         | n                   | LY    | XXXVIII | Romanus Pontifex gratiar.            | 87       |
| 1)                         | XLI     | Redemptoris et Domini                              | 41         | 'n                  | 1     | ZXXXIX  | Unigeniti Dei Filii                  | 88       |
| <b>3</b> )                 | XLII    | Ad uberes bonorum                                  | 42         | »                   |       |         | Commissae nobis                      | 89       |
| n                          | XLIII   | Romani Pontificis consueti                         | 48         | »                   |       | XCI     | Ex debito pastoralis                 | 90       |
| >>                         | XLIV    | Redemptoris et Domini                              | 43         | »                   |       |         | Cum, sicut accepimus                 | 91       |
| 23                         | XLV     | Cum sicut pro parte                                | 44         | , »                 |       | XCIII   | Ex commissae nobis                   | 92       |
| n                          | XLVI    | Cum nos hodie, motu                                | <b>4</b> 5 | »                   |       | XCIA    | Alias pro parte tunc                 | 93       |

| Edit.<br>Tom. |                         |       | Edit. F                                               |          | 1.           | Taur.     | Edit. I<br>Tom.                                          |     |
|---------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|
|               | AVIII.                  |       |                                                       |          |              |           |                                                          |     |
| 1671          |                         |       | Nuper pro parte dilecti                               | 95<br>94 | 1673<br>1674 |           | Aliàs emanarunt a felicis<br>Redemptoris et Domini       |     |
| >>            |                         |       | Nuper pro parte dilecti<br>Exponi nobis nuper fecit   | 96       | »            |           | Ex iniuncto nobis                                        |     |
| 22            |                         |       | Unigenitus Dei Filius                                 | 97       | »            | CLII      | Cum, sicut accepimus                                     | 151 |
| 25            |                         |       | Iniuncti nobis caelitus                               | 98       | <b>)</b> )   |           | Ubi primum divina                                        |     |
| »             |                         |       | Caelestium munerum                                    | 99       | »            |           | Ad apostolicae vocis                                     |     |
| ))            |                         | CI    | Sacrosancti apostolatus                               | 100      | »            | CLV       | Cum nos nuper sancti                                     | 154 |
| >)            |                         | CII   | Aliàs felicis recordationis                           | 101      | »            | CLVI      | Quoniam ea, quae ex                                      | 155 |
| ))            |                         | CIII  | Redemptoris et Domini                                 | 102      | »            | CLVII     | In apostolicae dignitatis.                               | 156 |
| <i>»</i>      |                         |       | Ad Romani Pontificis                                  |          | »            |           | Cum dudum felicis recor.                                 |     |
| >>            |                         |       | Exponi nobis nuper fecer.                             |          | 'n           |           | Christianae religionis                                   |     |
| ,             |                         |       | Exponi nobis nuper tecer.                             |          | »            |           | Alias pro parte dilecti                                  |     |
| ))            |                         |       | Nuper pro parte dilecti.                              |          | , ,,         |           | De salute gregis dominici                                |     |
| 1672          |                         |       | Cum ad notitiam nostram                               |          | »<br>»       |           | Exponi nobis nuper fecit<br>Cum dilecti filii christiani |     |
| »             |                         |       | Apostolatus officium,                                 |          | 'n           |           | Romanus Pontifex                                         |     |
| »<br>»        |                         |       | Cum ex Apostolicae Essendo noi                        |          | »            |           | Cum nos nominationem                                     |     |
| ,             |                         |       | Pastoralis officii, quod                              |          | »            |           | Cum nos aliàs per quodd.                                 |     |
| .,            |                         | ~     | Exponi nobis nuper fecit                              |          | »            |           | Aliàs, postquam felicis                                  |     |
| 13            |                         |       | Alias felicis recordationis                           |          | »            |           | Romanus Pontifex, aequi                                  |     |
| ĸ             |                         | CZV   | Sacrosancti apostolatus                               | 114      | 1675         |           | Cum, sicut dilectus filius.                              |     |
| »             | (                       | CXVI  | Sollicitudo pastoralis                                | 115      | ))           | CLXX      | Exponi nobis nuper fecer.                                | 169 |
| >>            | C                       | XVII  | Exponi nobis nuper fecer.                             | 116      | »            | CLXXI     | Spiritus Domini, qui                                     | 170 |
| »             |                         |       | Cum, sicut accepimus                                  |          | »            |           | Quemadmodum caelestis.                                   |     |
| ))            |                         |       | Ad pastoralis dignitatis.                             |          | »            | _         | Pontificia sollicitudo,                                  |     |
| >>            |                         |       | Inter gravissimas multipl.                            |          | ,,           |           | Sacrosancti apostolatus                                  |     |
| "             |                         |       | Ex injuncto nobis  Cum, sicut non sine                |          | ))<br>))     |           | Sollicitudo pastoralis<br>Sollicitudo pastoralis         |     |
| 20            |                         |       | Romanus Pontifex                                      |          | ))           |           | Exposuerunt nobis nuper                                  |     |
| »             |                         |       | Ad favorem inquilinornm                               |          | >>           |           | Inter alia gravissima                                    |     |
| 1673          |                         |       | Ex commissae nobis                                    |          | »            |           | Apostolicae servitutis                                   |     |
| 33            | CZ                      | IVX   | Ex iniuncto nobis                                     | 125      | <b>)</b> >   |           | Ex iniuncto nobis caelitus                               |     |
| ))            | CX                      | XVII  | Ad pastoralis dignitatis                              | 128      | >>           | CLXXXI    | Exposuerunt nobis nuper                                  | 180 |
| ))            |                         |       | Creditae nobis caelitus                               |          | »            |           | Religionis zelus                                         |     |
| »             |                         |       | Exponi nobis nuper fecer.                             | 1        | »            |           | Cum nos, per quasdam                                     |     |
| "             | F- 1-                   |       | Nuper pro parte dilector.                             | 1        | »            |           | Nuper ad instantiam                                      |     |
| »             |                         |       | Nuper pro parte dilector.<br>Commissa nobis divinitus |          | );<br>))     |           | In supremo militantis                                    |     |
| ))<br>))      |                         |       | Alias nos supplicationibus                            |          | "<br>»       | CLXXXAII  | Exponi nobis nuper fecit<br>Pastoralis officii           | 188 |
| »             |                         |       | Caelestium munerum                                    |          | <b>)</b> >   | CLXXXVIII | Militantis Ecclesiae                                     | 187 |
| ))            |                         |       | Dudum felicis recordat                                |          | »            | CLXXXIX   | Cum, sicut accepimus                                     | 188 |
| »             |                         |       | Exigit apostolicae servit                             |          | »            |           | Conservationi et manut                                   |     |
| "             | CXX                     | IIVZ  | Sacrosancti apostolatus                               | 136      | >,           | CZCI      | Cum dudum felicis rec                                    | 190 |
| "             | $\mathbf{C}\mathbf{X}X$ | IIIVZ | Exigit iniunctae nobis                                | 137      | <i>»</i>     |           | In apostolicae dignitatis                                |     |
| n             | CX                      | XIX   | Apostolici muneris, quod                              | 138      | - >>         | CZCIII    | Exponi nobis nuper fecit                                 | 192 |
| 1)            |                         |       | Ex commissi nobis                                     |          | 'n           |           | Alias nos congregationi                                  |     |
| 205           |                         |       | Emanavit nuper a congr.                               |          | »            |           | Salvatoris et Domini nostri                              |     |
| "             |                         |       | Quoniam nemo debet                                    |          | "<br>1676    | ('X') Y') | Sanctorum martyrum,<br>Exponi nobis nuper fecit.         | 195 |
| ,,            |                         |       | Ex iniuncto nobis                                     |          | 3            | CXCVIII   | Exponi nobis nuper fecer.                                | 197 |
| ,,            |                         |       | Sollicitudo pastoralis                                |          | )            | CXCIX     | Apostolatus officium,                                    | 198 |
| В             |                         |       | Decet Romanum Pontif.                                 |          | »            | CC        | Dudum a felicis recordat.                                | 199 |
| 2)            |                         |       | Illius, qui charitas est                              |          | »            |           | Caelestium munerum                                       |     |
| ×             |                         |       | Iniuncti nobis caelitus                               |          | ,,<br>,,     |           | Sollicitudo pastoralis<br>Inscrutabili divinae prov.     |     |
|               |                         |       |                                                       |          |              |           | 31 prov.                                                 | ~~~ |

## **INDEX**

#### LECTIONUM VEL MENDOSARUM VEL DUBIARUM

#### EDITIONIS ROMANAE

#### QUIBUS OPPONUNTUR SINGULIS SINGULAE EMENDATIONES VEL LECTIONES

NOSTRAE EDITIONIS.

(Vide Adv. tom. XI pag. XII).

|                 |              | Edit.       | Rom A       | Iain. Tom. vII.          |                 |    |                  | Ed         | it. | Tau  | Tom. XVIII.                      |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|----|------------------|------------|-----|------|----------------------------------|
| Pag.            | 1            | b line      | a 8 ult.    | est                      | Pag.            | 1  | b                | linea      | 1   | ult  | sunt                             |
| »               | 2 (          | ı »         | 6           | virtutum                 | ))              | 2  | a                | ))         | 16  |      | virtutem                         |
| <b>)</b> )      | 2 1          | b »         | 33          | sanctitatem pro          | ))              | 3  | b                | ))         | 5   |      | sanctitatem. Pro                 |
| ))              | 2            | b »         | 41          | admoveret                | <b>)</b> )      | 3  | b                | <b>)</b> ) | 13  |      | admovebat                        |
| ))              | 2 7          | b »         | 3 ult.      | eximenda                 | <b>»</b>        | 4  | a                | ))         | 5   |      | exurenda                         |
| <b>)</b> )      | 4            | a »         | 12          | diripuit                 | <b>»</b>        | 6  | a                | ))         | 17  |      | erupit                           |
| ))              | 4            | a »         | 20          | excepto                  | ))              | 6  | a                | n          | 25  |      | stante (vel erecto)              |
| n               | 4            | a »         | 16 ult.     | mortalem                 | <b>»</b>        | -  | b                | <b>)</b> ) | 24  |      | moralem                          |
| <b>&gt;&gt;</b> | 4            | Б»          | 29          | miraculis, ut            | ))              |    | a                | ))         |     | ult. | miraculis claruerit, ut          |
| <b>»</b>        | 5) (         | a »         | 17          | beatificationem          | >>              | 8  | а                | ))         | 15  |      | beatificationem contige-<br>rant |
| ານ              | 6 6          | a »         | 8           | nostrarum voluntatum     | <b>»</b>        | 9  | b                | >>         | 9   | ult. | nostrorum voluntatis             |
| <b>)</b> )      | 8            | b »         | 14          | audiri                   | <b>»</b>        | 12 | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 9   | ult. | audire                           |
| ))              | 8            | b »         | 27 ult.     | ut quae                  | n               | 12 | b                | ))         | 15  | ult. | utque                            |
| ))              | 9 6          | a »         | 4           | solitudine               | 21              | 13 | a                | ))         | 21  |      | solitudinis                      |
| <b>)</b> )      | 9            | <i>b</i> ,, | 2           | confessaru               | ))              | 14 | a                | ))         | 18  |      | confessarius                     |
| <b>3</b> )      | 9.7          | h »         | 12          | desponsam                | ),              | 14 | a                | n          | 12  | ult. | desponsatam (?)                  |
| <b>&gt;</b> >   | 9            | b »         | 19          | adhaeret                 | <b>&gt;&gt;</b> | 14 | а                | 1)         | 3   | ult. | adhaerebat                       |
| <b>»</b>        | 9            | b »         | 24          | obstergeret              | <b>»</b>        | 14 | b                | ))         | 5   |      | abstergeret                      |
| <b>3</b> )      | 9 7          | b »         | 31 ult.     | missioribus              | »               | 14 |                  | ))         |     |      | mitioribus (?)                   |
| ))              | 10           | a »         | 25 ult.     | nempe                    | n               | 15 |                  | ,,,        |     |      | neque                            |
| ))              | 10           | b »         | 16          | cum                      | "               | 16 |                  | ))         |     |      | ut, cum                          |
| ))              | 11           | a n         |             | cruciatu                 | »               | 17 |                  | ))         |     |      | cruciata                         |
| ))              | 11           | b »         | 1 ult.      | 1654                     | ))              | 18 |                  | ))         |     |      | 1664 (?)                         |
| ¥               | 13 e         | a n         | 10          | expressis                | <b>)</b> )      | 20 |                  | ))         |     |      | impressis                        |
| ))              | 13 6         | a »         | 17          | nostrarum voluntatum     | ))              | 20 | -                | ))         |     | ult. | nostrorum voluntatis             |
| >>              | 17 e         | a »         | $31 \ ult.$ | per nos ut supradictis . | ))              | 28 |                  | ))         | 8   |      | per nos, ut supra, dictis        |
| <b>»</b>        | 20           | <i>b</i> »  |             | iuvantes                 | ))              | 35 |                  | ))         | 15  |      | iuvandis                         |
| 'n              | $20^{\circ}$ |             |             | et quae                  | <b>»</b>        | 35 |                  | "          | 15  |      | atque                            |
| >>              | 20           |             |             | presbyter                | ))              | 35 |                  | ))         | 21  |      | presbyteri                       |
| <b>&gt;&gt;</b> | 22           |             |             | innodati                 | ))              | 38 |                  | <b>»</b>   | 15  |      | innodatae                        |
| <b>1</b> )      | 22 l         | b »         | 31 ult.     | absolutos                | n               | 38 | b                | n          | 18  |      | absolutas                        |

|               | -           |                 |             |                   |       |     |            |     |          | 2501       | ٠. ١ | ·uui. | Tons. XVIII.                |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|------------|-----|----------|------------|------|-------|-----------------------------|
| Pag.          | 23 a 1      | inea            | 11          | fides ipsis       |       |     | Paq.       | 39  | $\alpha$ | linea      | 23   |       | fides                       |
| »             | 23 a        | ))              | 30 ult      | . illam           |       |     | »          | 39  | ъ        | <b>)</b> ) | 6    |       | illa                        |
| 3)            | 23 a        | יו              |             | . sacrae          |       |     | n          | 39  | Ъ        | <b>»</b>   | 16   |       | sacris                      |
| ))            | 33 Б        | »               |             | . et              |       |     | n          | 41  | _        | <b>)</b> ) |      |       | omnibus et                  |
|               | 23 Б        |                 |             | ac eosdem.        | • • • | •   | ) 1        | 42  |          | ))         |      |       | eosdem                      |
| **            |             | ))              |             |                   |       | •   |            | 43  |          |            | 8    |       | fuerint                     |
| 21            | 21 a        | <b>,</b>        | 5           | fuerunt           |       | •   | ,,         |     |          | ))         | 25   |       |                             |
| ))            | 24 a        | ,,              | 19          | in corum          |       | •   | ))         | 43  |          | ))         |      |       | eorum                       |
| ))            | 24 a        | ))              | 39          | nominari          |       |     | 3)         | 43  |          | ))         | 6    |       | nominare                    |
| <b>)</b> )    | 21 a        | ))              | 20 uli      | t. participantes  |       | ,   | 3)         | 43  |          | n          | 21   |       | participantium              |
| ))            | 21 b        | <b>»</b>        | 5 ult       | t. ac             |       | •   | "          | 43  | b        | n          |      | ult.  |                             |
| 1)            | 26 b        | **              | 19 uli      | t. quam           |       |     | >>         | 48  | a        | ))         | 5    | ult.  | quae                        |
| ж             | 26 b        | ))              | 16 ul       | t. uhique         |       |     | ))         | 48  | a        | ))         | 1    | ult.  | et ubique                   |
| n             | 27 b        | ))              | 30 u1       | t. Serrae         |       |     | >>         | 50  | a        | >>         | 15   |       | terrae (?)                  |
| 1             | 20 b        | ,,              | 31 ul       | t. quam           |       |     | ))         | 53  | Ъ        | "          | 16   | ult.  | vel                         |
| <i>)</i> )    | 31 b        | ,,              | 3           | approbatus        |       |     | "          | 57  | a        | <b>)</b> ) | 8    |       | approbatos                  |
| <b>»</b>      | 31 a        | ),              |             | lt. illi          |       |     | ,,,        | 57  | Ь        | b          | 23   |       | ıllis                       |
| »             | 32 b        | ))              |             | t. ecclesiastica  |       |     | »          | 59  |          | ))         |      | 21.7t | in ecclesiastica            |
| 'n            | 32 h        | »               |             | t. iunii          |       |     | »          | 59  |          | »          | 11   |       | iulii                       |
|               |             |                 |             |                   |       |     |            |     |          |            |      |       |                             |
| 3)            | 34 a        | ))              |             | lt. absolutos     |       |     | <b>»</b>   | 60  |          | ))         |      | uu.   | absolutas                   |
| n             | 34 b        | ))              | 2 .         | apostolici        |       |     | >>         | 60  |          | ))         | 1    | ٠.    | apostolici auditores        |
| ))            | , 34 b      | "               |             | lt. quid aliqui   |       |     | >>         | 61  |          | ))         |      |       | aliqui                      |
| n             | 35 <b>b</b> | ))              | 3           | ipsis             |       |     | ))         | 62  |          | <b>»</b>   |      | ult.  | ipsis praesentibus          |
| עג            | 35 B        | ))              |             | ubr., emanata     |       |     | ))         | 62  | b        | <b>)</b> ) | 5    |       | emanatorum                  |
| ))            | 35 b        | ))              | <b>3</b> ul | It. alios         |       |     | ))         | 63  | а        | ))         | 19   |       | illos                       |
| 3)            | 36 <b>a</b> | ĸ               | 18 u        | lt. etsi          |       |     | "          | 63  | ь        | ))         | 2    | ult.  | et si                       |
| ))            | 36 a        | ))              | 2 0         | lt. annorum       |       |     | »          | 63  | а        | ))         | 19   |       | annuorum                    |
| ))            | 36 b        | >>              | 17          | 1629              |       |     | n          | 64  | a        | ))         | 3    | ult.  | 1669 (?)                    |
| ))            | 37 a        | ))              | 16 u        | lt. tenoribus     |       |     | <b>»</b>   | 65  | Ъ        | <b>»</b>   |      | _     | tenores                     |
| >>            | 39 a        | <b>)</b> )      |             | lt. expressis     |       |     | ))         | 67  |          | ))         | 6    |       | expresso                    |
| ))            | 39 b        | 23              | 21          | ut plurium        |       |     | ))         | 70  |          | »          | 4    |       | ut plurimum                 |
| »             | 41 b        | »               |             | lt. quod ipsi     |       | •   | »          | 73  |          | <i>"</i>   |      |       | -                           |
| <i>"</i>      | 42 a        | <i>"</i>        | 31          | de                |       |     |            | 74  |          |            |      |       | ipsi ·                      |
|               | 42 a        |                 | 35          |                   |       |     | ))         |     |          | ))         |      |       | ut de                       |
| ))            |             | ν               |             | de                |       |     | ))         | 74  |          | ))         |      |       | ut de                       |
| n.            | 42 a        | *               |             | lt. quod ipsi     |       |     | »          | 71  |          | ))         |      | ult.  | •                           |
| <b>»</b>      | 42 b        | ))              | 12          | de                |       |     | >>         | 75  |          | >>         | 12   |       | sicut de                    |
| <b>»</b>      | 42 b        | 1)              | 18          | constitutis       |       |     | "          | 75  | а        | ))         | 20   |       | constituti                  |
| ))            | 44 a        | ×               | 21 u        | lt. martyre       |       |     | <b>)</b> ) | 78  | а        | ))         | 15   | ult.  | martyri                     |
| <b>»</b>      | 44 b        | ))              | 28          | martyre           |       |     | ))         | 78  | b        | ))         | 2    | ult.  | martyri                     |
| ))            | 45 a        | ))              | 23          | praesentis        |       |     | <b>x</b>   | 79  | ь        | >>         | 11   | ult.  | praedictis                  |
| n             | 47 a        | ))              | 30          | fides             |       |     | ))         | 83  | Ъ        | n          | 6    |       | quod fides                  |
| <b>)</b> ,    | 47 a        | ))              | 31          | identificent      |       |     | N)         | 83  | b        | >>         | 7    |       | indicent                    |
| »             | 48 a        | ))              | 1           | ac ad             |       |     | <b>»</b>   | 85  | а        | ))         | 4    |       | ac si ad                    |
| ))            | 48 b        | ))              | 17          | exegent           |       |     | ))         | 86  |          | )).        |      | u]t   | egerit                      |
| »             | 50 b        | ))              |             | lt. percepentis   |       |     | <i>»</i>   | 90  |          | 33         |      | _     | ·                           |
| ,,<br>,,      | 50 b        | »               |             | lt. resideretis   |       |     | <i>"</i>   | 90  |          |            |      |       | perciperetis<br>resideretis |
| ,,            | 53 a        | ))              | 14 •        | lt. instantia     | • •   |     |            | 95  |          | "          |      |       |                             |
|               |             |                 | 13 66       | m. makuwa         |       | •   | ))         |     |          | .,         | 14   |       | et instantia                |
| >             | 53 b        | ))              | 6           | gaudere           | • •   | • • | <i>)</i>   | 95  |          | ))         |      |       | et gaudere                  |
| ,,            | 53 b        | 1)              | 4 u         | lt. hospitalibus  | • •   | • • | ))         | 96  |          | >>         |      |       | hospitali                   |
| 3)            | 41 a        | »               |             | lt. celebrare     |       | • • | ))         | 97  |          | 1)         |      |       | celebrari                   |
| <i>&gt;</i> ) | 55 a        | »               | 4 u         |                   |       |     | N,         | 99  |          | **         | 12   | ult.  | a provinciarum              |
|               | 57 b        | ))              | 7           | ac eorum          |       |     | X)         | 103 | а        | ))         | 6    |       | ac si eorum                 |
| ×             | 57 b        | <b>x</b> )      | 16          | consensu          |       |     | ))         | 103 | a        | n          | 16   |       | consensus                   |
| 1)            | 59 a        | J)              | 39          | alias             |       |     | n          | 106 | a        | n          | 52   |       | alia                        |
| ))            | 59 a        | 33              | 32 ul       | t. communitas     |       |     | J)         | 106 |          | ))         |      | ult.  | comminatas                  |
| ,             | 1.0 a       | ,               |             | lt. consensu      |       |     | ))         | 108 |          | ))         |      |       | consensus                   |
| ,             | 60 b        | W               | 12 ul       | t. regno          |       |     | ,<br>,     | 109 |          | <br>.si    |      |       | regni                       |
| 1             | 61 a        | »               | ۱.» «۱<br>ن | institutio        | • •   | •   |            | 109 |          |            |      |       | executio                    |
|               | 62 b        | ر <b>ہ</b><br>ب | 31          | in suae custodiae | • •   | •   | »          | 110 |          | נג         |      |       |                             |
| <b>&gt;</b> > | 07 0        | ٠,              | 01          | in suae custodiae |       |     | נג         | 110 | 0        | ×          | Ü    | ull.  | in suâ custodiâ             |

| Pag.       | 63. a        | linea         | 2 2        | ıΙt. | (marg.) 30       | Pao.      | 114        | а                | linea      | 10     |       | 3                          |
|------------|--------------|---------------|------------|------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|-------|----------------------------|
| 2 11 y 1   | 64 a         | »             | 5          | *    | absolutos        |           | 115        |                  | »          | 9      |       | absolutas                  |
| »          | 64 a         | ))            | 23         |      | praefati         |           | 115        |                  | ))         |        | ult.  | praefatis                  |
| ))         | 65 b         | 3)            |            | alt. | et pro illis     | ))        | 118        | ь                | ))         | 3      |       | et illis pro               |
| b          | 66 a         | ))            | 11         |      | illorum          | ))        | 118        |                  | <b>)</b> ) |        | ult.  | illarum                    |
| ij         | 66 a         | ))            | 22         |      | illorum          | ))        | 119        | a                | ))         | 2      |       | illarum                    |
| וג         | 66 a         | <i>)</i> )    | 29         |      | seu              | ))        | 119        | а                | <b>»</b>   | 10     |       | se                         |
| »          | 67 a         | ))            | 18 •       | ult. | ac               | <b>39</b> | 121        | а                | ))         | 16     | ult.  | ac in                      |
| ,,         | 67 b         | <b>)</b> )    |            |      | indultum         | ))        | 122        | а                | n          | 16     |       | in titulum                 |
| ъ          | 69 a         | ))            | 7          |      | praedictis       | »         | 124        | a                | ນ          | 4      |       | praeditis                  |
| ))         | 69 a         | ))            | 23         |      | appaltum         | ))        | 124        | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 16     |       | appaltuum                  |
| ))         | 69 b         | n             | 35 t       | ılt. | intendimus       |           | 125        | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 17     |       | intendamus                 |
| »          | 70 a         | p             | 5          |      | et personis      | »         | 126        | а                | ))         | 13     | ult.  | personas                   |
| ນ          | 70 a         | <i>)</i> }    | 14 1       | ult. | consensu         |           | 127        | a                | »          | 4      |       | consensus                  |
| n          | 71 b         | >>            | 23 t       | ult. | quibuscumque     | <b>»</b>  | 129        | b                | ))         | 20     |       | quibuscumque non obstan-   |
|            |              |               |            |      |                  |           |            |                  |            |        |       | tibus                      |
| 3)         | 72 a         | >>            | 30         |      | consensu         |           | 131        |                  | ))         |        | ult.  | consensus                  |
| ))         | 71 a         | n             | 28         |      | quod fratres     |           | 134        |                  | ))         | 18     |       | fratres                    |
| n          | 71 a         | n             | 20 ı       | ult. | illius           | ນ         | 134        |                  | ))         | 2      |       | illiusque                  |
| )1         | 74 6         | ))            |            |      | Ordinis          | , J)      | 135        |                  | ))         |        |       | Ordini                     |
| n          | 75 b         | ),            |            | ult. | toties           | , »       | 137        |                  | ))         |        |       | totis                      |
| 3)         | iti a        | n             | 10         |      | dilectus         |           | 137        |                  | 30         |        |       | sicut dilectus             |
| 3)         | 83 a         | ,11           | 4          |      | iustitia         |           | 139        |                  | יו         |        |       | in iustitia                |
| <b>)</b> ) | 83 a         | »             | 34         |      | quorum           |           | 139        |                  | "          |        | all.  | horum                      |
| , u        | 83 b         | ))            | 21         |      | absque           |           | 140        |                  | ))         | 11     | 71    | ut, absque                 |
| »          | 84 a         | 31            | 5          | . 14 | ut               | , »       | 141<br>142 |                  | »<br>      |        | uit.  | subdiaconis apostolicis ut |
| <b>)</b> 1 | 84 a         |               |            | uir. | incognitos       |           | 142        |                  | »          | 2      | a. 1+ | incogitatos                |
| 3)         | 84 1<br>84 h | ))            | 7<br>13    |      | consensu         |           | 142        |                  | "          |        |       | consensus<br>aut aliud     |
|            | 54 b         | ,             |            | 14   | aliud            |           | 143        |                  | »<br>»     | 3      | un.   |                            |
| ))<br>))   | 85 a         | ))<br>//      | 33         |      | per              |           | 143        |                  | "          | 13     |       | eos per                    |
| ע          | 85 a         | ))<br>))      |            | .,7+ | causa, exquisita |           | 144        |                  | <i>"</i>   | 11     |       | exquisita<br>1670          |
| رد         | 76 b         | ))            |            |      | aliis            |           | 144        |                  | "          |        | 21.71 | altis (?)                  |
| 3          | 77 a         | »             |            |      | (rubr.) factarum |           | 145        |                  | »          | 11     | w.    | factas                     |
| 1          | 77 b         | ))            | 27         |      | memoratum        |           | 145        |                  | ))         | 16     |       | memoratorum                |
| <b>)</b> , | 78 a         | 1)            |            | ult. | declaravimus     |           | 147        |                  | ))         | 1      |       | declaraverimus             |
| ))         | 78 b         | ))            | 37         |      | secutae          |           | 147        | b                | ))         | 11     |       | secuta                     |
| >-         | 7× 6         | ))            | 11 1       | ult. | consensu         |           | 147        | ь                | ))         | 6      | ult.  | consensus                  |
| J)         | 79 b         | ))            | 6          |      | notitia          |           | 149        | a                | ))         | 4      |       | notitiae                   |
| X.         | 79 b         | ))            | 20         |      | praedecessorum   |           | 149        | а                | <b>»</b>   | 21     |       | praedecessoribus           |
| n          | 79 b         | <b>3</b> )    | 28         |      | eiusque          |           | 149        | а                | <b>»</b>   | 12     | ult.  | eorumque                   |
| ,          | 80 a         | n             | 37 1       | ult. | pro tempore      | , ,,      | 150        | а                | ))         | 10     | ult.  | in pro tempore             |
| ,          | 80 a         | 3)            |            |      | augendi          |           | 150        | ь                | »          | 6      |       | adiungendi                 |
| n          | 80 a         | W             | 13         | ult. | dicto            | , »       | 150        |                  | ))         | 19     |       | in dieto                   |
| ))         | 80 b         | 3.            | 6          |      | et               |           | 150        |                  | 3)         |        | ult.  | ut                         |
| ,          | 80 b         | 3,            | 23         |      | necessaria       |           | 151        |                  | 1)         | 20     |       | necessario                 |
| <b>3</b> 1 | 81 6         | ))            |            |      | sui              |           | 153        |                  |            |        | ult.  |                            |
| ٠,         | 81 b         | ))            | 81         | ull. | ut collegium     | ))        | 153        |                  | <b>»</b>   | 17     |       | collegium                  |
| ٠ (        | 82 a<br>82 b | );<br>))      | - 5<br>- 5 | uii. | eorum            |           | 154        |                  | ,,         | 9      |       | eorumque                   |
| )<br>))    | 86 b         | <b>)</b><br>) |            |      | praesentibus     | , ,,      | 154<br>158 |                  | »          | 22     |       | praesentium                |
| ,,         | 87 a         | ))            | 10 4       |      | recognitio       | , »       | 159        |                  | ))         | 9      |       | recognito                  |
| ,<br>D     | 87 b         | 1)            | 10 :       | 111  | omnibus          | . ))      | 159        |                  | »          |        | a.1+  | mobilitate<br>ab omnibus   |
| "          | 88 a         | ,,<br>,)      | 20         |      | expressis        |           | 160        |                  | ))<br>))   | 4      | 1416. | expresso                   |
| ,          | 88 «         | J)            | 21         |      | insertis         |           | 160        |                  |            | 4<br>5 |       | inserto                    |
| بر         | 88 b         | χ)            | 30         |      | cetera alia      |           | 161        |                  |            |        | u1t   | ceterae aliae              |
| ٠,         | 88 P         | »             | 16         |      | illos            |           | 163        |                  |            | 10     | uss.  | illis                      |
| ,          | 88 L         |               | 31         |      | praesentes       |           | 163        |                  | <i>"</i>   |        | ult.  | per praesentes             |
|            |              | l Bo          |            |      | I .              | C         |            | _                |            | 3      |       | r - Francisco              |
|            | _ ~ ~ ~      | 110           | ,          | •    | ver at rada.     | u         |            |                  |            |        |       |                            |

| Pag.       | 88 b          | linea           | 28 ult.       | pacifico                | Pag.       | 163        | a | linea      | 1             | ult  | pacifice                |
|------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|------------|---|------------|---------------|------|-------------------------|
| ,,         | 90 b          | ))              | 14            | permittitur             | »          | 164        |   | ))         | 8             | ult. | praemittitur            |
| ))         | 91 b          | ))              |               | exequatur               | <b>)</b> ) | 167        |   | ))         |               |      | exequantur              |
| <b>»</b>   | 92 b          | n               | 10            | tenore                  | ))         | 168        | a | 3)         |               |      | tenorem                 |
| ))         | 93 b          | <i>i</i> )      | 3 ult.        | consensu                | ))         | 170        | b | ))         | 18            |      | consensus               |
| ))         | 93 b          | ))              |               | etiam                   | ))         | 170        | b | ))         | 26            |      | aut etiam               |
| ))         | 7 b           | ))              | 9             | primodicti              | ))         | 172        | Ъ | ))         | 4             | ult. | primodictis             |
| ,))        | 7 b           | ))              | 2 ult.        | 1670                    | <b>»</b>   | 173        | b | <b>)</b> ) | 9             |      | 1671 (?)                |
| 3)         | 7 Ь           | ))              |               | martii                  | ))         | 773        | Ь | ))         | 10            |      | maii (?)                |
| 1)         | 94 b          | ))              | 19 ult.       | huiusmodi               | ))         | 174        | Б | ))         | 22            |      | in huìusmodi            |
| ))         | 91 a          | ))              |               | attributam              | ))         | 174        | Б | <b>))</b>  | 28            |      | attributå               |
| ))         | 94 b          | ))              | 10 ult.       | valeat                  | ))         | 174        | Ъ | <b>)</b> ; | 9             | ult. | valeant                 |
| n          | 95 a          | ))              | _             | . et sine               | ))         | 175        | b | ))         | 8             | ult. | sine                    |
| ))         | 97 b          | ))              | 19            | sive                    | ))         | 179        | b | ))         | 16            | ult. | sine                    |
| <b>»</b>   | 98 b          | ))              | 5 ult.        | percipere (1)           | ))         | 182        | α | ))         | 18            | ult. | percipere studeant      |
| ))         | 99 b          | ))              | 33 ult.       | . sive                  | <b>»</b>   | 183        | b | ))         | 21            |      | SIC                     |
| ))         | $100 \ b$     | ))              | 12 ult        | . compendio             | ))         | 185        | Б | ))         | 11            | ult. | commodo (?)             |
| ))         | 100 b         | ) ))            | 9 ult         | . Cum                   | ))         | 185        | b | ))         | 9             | ult. | Cumque                  |
| ))         | 102 b         | ))              | 7             | in dilectissimam        | ))         | 188        | b | ))         | 13            | ult. | dilectissimam           |
| n          | 102 b         | ))              | 14            | decernimus              | <b>»</b>   | 188        | b | ))         | 5             | nlt. | decernemus              |
| ))         | 102 b         | )))             | 21            | muniat et defendat      | ))         | 189        | a | ))         | 8             |      | muniant et defendant    |
| ))         | 103 t         | ) ))            | 21            | et aliarum              | ))         | 190        | Б | ))         | 7             | ult. | aliarum                 |
| ))         | 103 b         | ) ))            | 15 ult        | conclavis               | ))         | 191        | a | ))         | 10            | ult. | conclavi                |
| 3)         | 104 a         |                 | 21            | severioris              | D          | 191        | Б | ))         |               |      | severioris instituti    |
| >>         | 104 a         |                 | 21            | primae                  | ))         | 191        | b | ))         | 11            | ult. | primo                   |
| מ          | 104 B         |                 | 23            | reservavit              | ))         | 192        | b | ))         |               |      | reseravit               |
| "          | 104 8         |                 |               | . in                    | ))         | 193        |   | 1)         |               | ult. |                         |
| ))         | 105 a         |                 | 32            | affluentiam             | n          | 193        |   | ))         |               |      | affluentia              |
| ))         | 105 E         |                 | 7             | illudque                | ))         | 191        | b | ))         | 1             |      | ad illudque             |
| ))         | 105 8         |                 |               | . solemnia quaeque      | ))         | 195        |   | ))         | 2             |      | solemnes quasque        |
| ))         | 106 6         |                 | 33            | quaesita                | ))         | 195        |   | ))         |               |      | quae ita                |
| ))         | 106 6         |                 | 34            | erat                    | ))         | 195        |   | <b>»</b>   |               |      | aras                    |
| <b>)</b> ) | 106 6         |                 | 36            | defixit                 | ))         | 196        |   | ))         |               | ult. | deflexit                |
| »          | 106 d         |                 | 15 m          | t. ad                   | ))         | 196        |   | ))         | 14            | ٠.   | ac                      |
| ))         | 106 a         |                 |               | attentissime            | ))         | 196        |   | ))         |               |      | attenti-sima            |
| ))<br>V    | 106 8         |                 | יוני לי       | de quidem               | ))         | 196        |   | ))         |               | utt. | quidam                  |
| ))         | 107 0         |                 | 97 a.1        | quod                    | ))         | 197        |   | ))         | 21            | ٦.   | qui                     |
| <i>"</i>   | 108 a         |                 | 39 al         | . ac                    | ))         | 197        |   | ))         |               | ult. |                         |
| »          | 108 b         |                 | 28            |                         | ))         | 199        |   | ))         |               | uit. | reliquas                |
| ))         | 108 t         |                 | 28            | Hunc est indicium. Quam | ))         | 200        |   | ))         | <b>4</b><br>5 |      | Hoc esse                |
| ))         | 108 E         |                 | 31            | impendentibus           | ))         | 200<br>200 |   | ))         | 9             |      | indicium quam           |
| ))         | 109 a         |                 |               | nutrita                 | "          | 201        |   | ))<br>''   |               | 2174 | impendentis<br>nutritia |
| ))         | 109 b         |                 | 4             | seu                     | ))         | 202        |   | ))         | 14            | ши.  |                         |
| ))         | 109 b         |                 | 39 ult.       | eis                     | ,,         | 202        |   | ))<br>))   | 3             |      | ceu<br>is               |
| ))         | 109 b         | ))              | 17 ult        | quae                    |            | 202        |   | <i>"</i>   |               | ult. |                         |
| >,         | 109 Б         | <b>)</b>        | 14 ult        | . impatienti            | ))<br>))   | 202        | - | <i>"</i>   |               |      | impatientis             |
| >>         | $110 \ b$     |                 | 19 ult.       | interclusit             | "          | 204        |   | "          | 18            | urr. | intercludit             |
| ))         | 110 b         | ))              | 14 ult        | praecursurum            | "          | 204        |   | "          | 24            |      | percursurum             |
| >>         | 111 a         | n               | 9             | qui                     | "          | 205        |   | "<br>"     | 8             |      | cui                     |
| ))         | 111 a         | <b>&gt;&gt;</b> | 10            | solvendo                | <i>"</i>   | 205        |   | <i>"</i>   | 9             |      | solvendo par            |
| ))         | 111 a         | <b>»</b>        | 22            | parafrenalia            | "          | 205        |   | "          | 21            |      | parafernalia            |
| ))         | 111 a         | ))              | 23            | antidota                | <i>"</i>   | 205        |   | "          | 25            |      | antidora                |
| ))         | 111 b         | ))              | 22            | datae spiritum          | ))         | 206        |   | ມ          | 21            |      | datae et spiritum       |
| n          | 111 b         | <b>»</b>        | 24            | quoad ,                 | ))         | 206        |   | »<br>»     | 23            |      | quo ad                  |
| ))         | 11 <b>2</b> a | ))              | <b>10</b> ult | alias                   | ))         | 207        |   | ×          | 23            |      | alias                   |
|            |               |                 |               |                         |            |            |   |            |               |      |                         |

<sup>(1)</sup> At etiam edit. Main. habet percipere studeant, adeoque correctio nulla.

| 1 | oa <b>o</b> . | 112        | a | linea        | 7        | ult.   | quam                |      |   | Paq.       | 207               | ь                | linea      | 25         |       | qua                           |
|---|---------------|------------|---|--------------|----------|--------|---------------------|------|---|------------|-------------------|------------------|------------|------------|-------|-------------------------------|
|   | »             | 112        |   | ))           |          |        | esse                |      |   | ))         | 207               |                  | <b>»</b>   |            | ult.  | esset                         |
|   | ))            | 115        | Б | <b>)</b> )   | 3        |        | nulli               |      |   | <b>»</b>   | 207               | ь                | ))         | 5          | ult.  | ulli                          |
|   | 1)            | 113        | а | ))           | 15       | ult.   | subiisse            |      |   | ))         | 209               | Ъ                | <b>»</b>   | 7          |       | subiacuisse                   |
|   | ))            | 114        | ъ | ),           |          |        | progressu           |      |   | ))         | 212               | a                | <b>»</b>   | 3          | ult.  | progressa                     |
|   | ))            | 135        | b | n            | 12       |        | dictum              |      |   | »          | 213               | b                | ))         | 4          |       | dilectum                      |
|   | >)            | 117        | b | ))           | 19       |        | poterat             |      |   | ))         | 217               | а                | n          | 11         |       | poterant                      |
|   | <b>)</b> )    | 118        | a | »            | 33       | ult.   | sua                 |      |   | ))         | 218               | a                | <b>)</b> ) | 18         | ult.  | sui                           |
|   | ))            | 118        | ь | ))           |          |        | enim                |      |   | ))         | 219               | a                | <b>»</b>   | 17         |       | olim                          |
|   | ))            | 119        | α | ))           | 18       | ult.   | imbuere             |      |   | »          | 220               | а                | ))         | 12         | ult.  | imbueret                      |
|   | ))            | 119        | u | ))           | 11       | $ah_i$ | quae                |      |   | ))         | 220               | а                | ))         | 3          | ult.  | qui                           |
|   | 3)            | 119        | ъ | ì            |          |        | eiectis             |      |   | ))         | 221               | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>   | <b>2</b> 0 |       | eiecit                        |
|   | ))            | 120        | а | •            | 18       | ult.   | rudentis            |      |   | 2)         | 223               | a                | ))         | 18         |       | prudentis                     |
|   | ))            | 121        | а | ))           | 3        |        | mihi                |      |   | 'n         | 223               | а                | <b>»</b>   | 10         | ult.  | mi                            |
|   | **            | 121        | а | ))           | 17       |        | hortatur            |      |   | "          | 223               | b                | <b>»</b>   | 7          |       | hortaretur                    |
|   | w             | 151        | đ | <b>))</b>    | 15       | ult.   | Frequente           |      |   | ×          | 224               | a                | ))         | Ð          |       | Frequenter                    |
|   | ))            | 124        | Б | ))           | 5        |        | arbitramur          |      |   | >>         | <b>2</b> 29       | ь                | ))         | 16         |       | arbitratur                    |
|   | >>            | 124        | b | ))           | 24       | ult.   | exequi              |      |   | ))         | 230               | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 21         |       | et exequi                     |
|   | ))            | 1:4        | b | ))           | 18       | ult.   | illarum             |      |   | ))         | 230               | а                | >>         | 16         | ult.  | illatum                       |
|   | <b>)</b> )    | 125        | а | ))           | 16       |        | consensu            |      |   | ))         | 230               | b                | ))         | 24         |       | consensus                     |
|   | ))            | 128        | Ь | <b>)</b> )   | 24       |        | expositum           | <br> |   | "          | 235               | Ъ                | ))         | 18         | nlt.  | exposito                      |
|   | ,,            | 130        | a | ))           | 22       |        | omnibus             | <br> |   | ))         | 238               | a.               | ))         | 14         | ult.  | in omnibus                    |
|   | 3>            | 132        | b | ))           | 1        |        | et                  |      |   | ))         | 242               | u                | )1         | 1          | ult.  | ut                            |
|   | ))            | 132        | b | ))           | 6        |        | servantur           | <br> |   | >>         | 242               | ь                | ))         | G          |       | serventur                     |
|   | ν             | 135        | b | ))           | 25       | ult.   | habuerunt           | <br> |   | >>         | 243               | $\boldsymbol{a}$ | <b>3</b> 1 | 8          |       | habuerint                     |
|   | )1            | 133        | Ъ | ))           | 10       | ult.   | vana                | <br> |   | "          | 245               | $\alpha$         | ))         | 9          |       | vota                          |
|   | ))            | 137        | ь | >>           | 21       |        | ediderunt           |      |   | ))         | 247               | b                | ))         | 3          | ult.  | addiderunt                    |
|   | »             | 137        | Ь | ))           | 33       | ult.   | possesso            | <br> |   | ))         | 247               |                  | ))         | 15         |       | possessa                      |
|   | ))            | 137        |   | »            | 32       | ult.   | et prout            | <br> |   | ))         | 247               |                  | ))         | 16         |       | prout                         |
|   | ))            | 137        |   | >>           |          |        | mons vero           |      |   | ))         | 247               |                  | ))         | 19         |       | Cum vero mons                 |
|   | ))            | 138        |   | X            | 2        |        | computatis          | <br> | • | ))         | 247               |                  | "          | 21         |       | computatorum                  |
|   | ))            | 138        |   | ))           | 23       |        | exemptam annu       |      |   | D          | 248               |                  | ))         | 4          |       | exemptam                      |
|   | 'n            | 138        |   | ))           | 35       |        | millium             |      |   | <b>)</b> ) | 248               | _                | <i>y</i> ) | 19         | •     | millia                        |
|   | ))            | 138        |   | »            | 4        |        | montista            |      |   | ))         | 248               |                  | ))         |            |       | montistae                     |
|   | ונ            | 138        |   | ))           | 18       | ٠.     | inchoante           |      |   | "          | 248               |                  | ))         |            | uit.  | inchoandum                    |
|   | )1            | 138        |   | ))           |          |        | libere              |      |   | ))         | 249               |                  | )1         | 22         | ٠.    | libera                        |
|   | ))            | 138        |   | , <b>x</b> ) |          |        | quietare            |      |   | ))         | 249               |                  | ))         |            | uit.  | quietare possit               |
|   | ))            | 138        |   | ))           |          | uit.   | erogare             |      | • | ))         | 249               |                  | ))         | 7          | ٠,    | erogari                       |
|   | 3)            | 139        |   | ))           | 28       |        | et                  |      | • | ))         | 250               |                  | <b>)</b> ) |            | ult.  |                               |
|   | ))            | 140        |   | ))           | 26       |        | circa               |      |   | »          | 251               | _                | »<br>      |            |       | citra                         |
|   | ))            | 140        |   | ))           | 32       |        | perpetua, valida    |      |   | »          | 251<br>050        |                  | ))         | 2<br>14    | uu.   | perpetue valida               |
|   | .e.           | 140<br>140 |   | ))<br>((     | 15<br>16 |        | alios               |      |   | ))         | $\frac{252}{252}$ |                  | ))<br>))   | 14         |       | alias                         |
|   | ,,            | 140        | Ü | n            | 10       |        | factos, impositos   |      |   | ))         | 2172              | U                | ,,         | 14         |       | factis, impositis et indultis |
|   | <b>)</b> ,    | 141        | • | <i>)</i> )   | 1        |        | tos                 |      |   |            | 253               | 7                | ))         | e.         | 21.71 | aliam                         |
|   | ,             | 141        |   | ,,           | 26       |        | alia instrumentis . |      |   | »<br>»     | 254               |                  | »          | 18         |       | in instrumentis               |
|   | ))            | 142        |   | <i>"</i>     | 24       |        | cedula              |      |   | <i>"</i>   | 255               | _                | »          |            | alt   | cedulae                       |
|   | ))            | 142        |   | ))           |          |        | maioris             |      |   | »          | 256               |                  | ))         | 6          |       | maiore                        |
|   | ))            | 14:2       |   | ),<br>),     | 27       |        | die                 |      |   | 'n         | 256               |                  | ))         | 15         |       | hac die                       |
|   | 1             | 134        |   | ))           |          |        | 15                  |      |   | ))         | 258               |                  | »          | 13         |       | 13                            |
|   | ,             | 135        |   | »            | 14       |        | eo                  |      |   | <i>"</i>   | 259               |                  | <i>"</i>   |            | ult.  |                               |
|   | ונ            | 144        |   | »            | 5        |        | quod non            |      |   | "          | 264               |                  | »          | 3          |       | non                           |
|   | ),            | 144        |   | 1)           | 31       |        | et illorum          | <br> | • | "          | 264               |                  | ,,         |            |       | illorum                       |
|   | 1             | 144        |   | ,a,          |          |        | et quod             | <br> | : | ))         | 264               |                  | ))         | 21         |       | eo quod                       |
|   | 3)            | 144        |   | (د           | 6        |        | et in futurum.      |      |   | ))         | 264               |                  | <b>X</b>   |            | ult.  | in futurum                    |
|   | ))            | 144        |   | 3)           |          |        | numerum             |      |   | »          | 265               |                  | ))         | 20         |       | numerus                       |
|   | <b>&gt;</b> ) | 145        |   | N.           | 25       |        | ac in dietos        |      |   | »          | 266               |                  | ))         |            | -20   | ac dictos in unum             |
|   | >             | 145        | а | <b>3</b> 1   | ų        | ult    | ipsi                |      |   | n          | 266               |                  | עג         | 20         |       | ipsis                         |
|   |               |            |   |              |          |        | -                   |      |   |            |                   |                  |            |            |       |                               |

|          |              |            |             | , , <u></u>                |          |            |          |            |         | au.   | Iom. Avin.                       |
|----------|--------------|------------|-------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------|-------|----------------------------------|
| Pag.     | 145 b        | linea      | 33          | illatis                    | Pag.     | 267        | a        | linea      | 24      |       | allatis                          |
| 3)       | 145 b        | ))         | 26 ult.     | ipsos                      | ))       | 267        | a        | ))         | 7       | ult.  | ipsas                            |
| >>       | <b>146</b> a | ))         |             | concessorum                | >>       | 268        | a        | ))         | 14      |       | concessionum                     |
| )1       | 146 a        | n          |             | ipsius                     | ))       | 268        | a        | <b>)</b> ) | 17      |       | ipsis                            |
| ))       | 146 b        | >>         | 3           | collegium                  | ))       | 268        | ь        | ))         | 9       | ult.  | collegii                         |
| <b>»</b> | 146 b        | ))         |             | regulares a                | ນ        | 269        | a        | ))         | 14      |       | regulares quas a                 |
| ))       | 146 b        | ))         |             | Romanis Pontificibus si-   | ))       | 269        |          | ))         |         | ult.  | Romanis Pontificibus ha-         |
|          |              |            |             | militer                    |          |            |          |            |         |       | bentibus, praeiudicare           |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | non potuisset, ac reco-          |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | lendae memoriae Leo-             |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | nis X et Clementis VII           |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | Romanorum Pontificum             |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | similiter                        |
|          | 147 a        | . ,,       | 3 21)+      | debuissent                 | »        | 270        | Ь        | ))         | 14      |       | deberent                         |
| »        | 117 b        |            | 22          | ecclesiarumque             | »        | 271        |          | <i>"</i>   | 4       |       | ecclesiarum                      |
| 2)       | 147 Б        |            |             | . annexos                  | <i>"</i> | 271        |          | "          | 6       |       | annuos                           |
| ))       | 148 a        |            | 2           | censuerat                  | "<br>"   | 271        |          | <i>"</i>   | 20      |       | censens ut                       |
| ))       | 148 a        |            | 17-18       | quorum quodlibet annuum    | ))       | 271        |          |            | 20      |       | quorum cuiuslibet annuus         |
| ,,       | 140 0        | , ,,       | 17-10       |                            | ,,       | 211.       | - 21,    | 4          |         |       |                                  |
|          |              |            |             | valorem viginti quatuor    |          |            |          |            |         |       | valor viginti quatuor<br>ducatos |
|          | 140 -        |            | 20          | ducatorum                  |          | 272        | ~        |            | 2       |       |                                  |
| ))       | 148 d        |            | 29          | excessisset                | ))       | 272        |          | "          | 3<br>13 |       | non excessisset<br>quam per      |
| "        | 1.10         |            | 36          | per                        | ))<br>)) | 272        |          | ))<br>))   | 20      |       | comprehenderentur et in-         |
| ))       | 140          | <i>""</i>  | 50          | comprehendi et incidai.    | ,,       | ~12        | U        | "          | 20      |       | cluderentur                      |
| <b>»</b> | 148          | a »        | 37          | et ad solutionem           | ))       | 272        |          | ))         | 11      | 21.7+ | et propterea omnia et sin-       |
| ,,       | 140 (        | , ,,       | 0.          | et ad solutionem           | "        | 212        | u        | "          |         | 011.  | gula capitula, etc               |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | et pia loca huiusmodi            |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       | ad solutionem                    |
| ))       | 148          | a »        | 46          | ac                         | ))       | 272        | а        | <b>)</b>   | 10      | ult.  |                                  |
| ))       | 7.40         |            |             | t. in litteris             | ))       | 272        |          | »          | 6       | ee    | prout in litteris                |
| ):       | 7.40         |            | 7           | quorum                     | »        | 272        |          | ))         |         | uIt   | horum                            |
| ):       |              |            | 18          | antea                      | ))       | 273        |          | ))         | 10      |       | ante a                           |
| 1        | 3.40         |            |             | t. subrogandas             | ))       | 273        |          | ))         |         | ult.  | subrogandos                      |
| ).       | 7.40         |            | 9           | incurrerant, iisdem        | ))       | 273        |          | ))         |         |       | incurrerint, ab iisdem           |
| )        | 7.40         |            | 13          | in litteris                | ))       | 274        |          | ))         | 3       |       | prout in litteris                |
| )        | 149          | a »        | 38          | nos vero                   | n        | 274        |          | ))         |         |       | nos                              |
| ,        | 149          | <i>Ъ</i> » | 6           | eorum                      | W        | 274        | b        | ))         |         |       | horum                            |
| ,        | 149          | Б »        | 32 ul       | lt. et ad idem necnon de . | ))       | 275        | a        | ))         |         |       | et ad id necnon ad se            |
| ,        | 150          | a n        | 25          | quomodolibet               | »        | 276        | a        | ))         | 10      |       | quas quomodolibet                |
| )        | 160          | b »        | 10          | incurrent, iisdem          | ))       | 276        | Б        | ))         |         |       | incurrerint, ab iisdem           |
| )        | 150          | b »        | 3 ul        | tt. commotis               | ))       | 277        | ТЪ       | ))         | 14      |       | remotis                          |
| )        | 150          | b »        |             | t. repellendi              | ))       | 277        | <i>b</i> | 7)         | 14      |       | compellendi                      |
| )        | 151          | a »        | 4           | comprehensis               | ))       | 277        | b        | ))         | 21      |       | comprehensos                     |
| ).       | ) 151        | a »        | 7           | requirendi ab eis          | ))       | 277        | b        | ))         | 25      |       | requirendi, ac eis               |
| X.       | 151          | a »        | 20 ul       | t. reservanda              | ))       | 278        | a        | 'n         | 8       | ult.  | servanda                         |
| ):       | 151          | a »        | 9 ul        | t. ullibi                  | ))       | 270        | · b      | ))         | 6       |       | nullibi                          |
| );       | 151          | a »        | 8 ul        | t. probari posset          | ))       | 278        | b        | ))         | 6       |       | probari non posset               |
| X        | 151          | a »        | <b>5</b> ul | t. illos                   | ))       | 278        | b        | n          | 10      |       | illas                            |
| ))       | 151          | b ν        | 3 ul        | t. possint                 | ))       | <b>279</b> | b        | ))         | 8       |       | possit                           |
| 'n       |              |            | 2 ul        | t. perpetuo                | ))       | 279        | Ъ        | ))         | 9       |       | perpetua                         |
| ))       |              |            | 23          | parum                      | ))       | 280        | Ъ        | ))         | 18      | ult.  | parium                           |
| ))       |              |            | 1           | VIII                       | ))       | 281        | a        | ))         | 6       | ult.  | VII                              |
| ))       | 153 7        |            | 9           | celebrati                  | ))       | 282        | a        | ))         | 7       | ult.  | celebrato                        |
| n        | 153 t        |            | 23          | expediri                   | 1)       | 282        | b        | "          | 11      |       | expeditis                        |
| ))       | 153 t        |            | 21 ult      | . monasterii               | <b>»</b> | 282        | Ъ        | ))         | 1       | ult.  | nionasteriis                     |
| n        | 153 1        |            | 1 uli       | t. desiderent              | ))       | 283        | a        | ))         | 23      |       | desideret                        |
| ))       | 154 b        |            | 4           | singularum                 | ))       | 284        | a        | <b>»</b>   | 14      |       | singulorum                       |
| ))       | 155 a        | l ))       | 7           | innodatus existit          | ))       | 285        | b        | <b>»</b>   | 14      |       | innodatae existunt               |
|          |              |            |             |                            |          |            |          |            |         |       |                                  |

| Dag        | 155        | a | linea    | 9        |       | absolutum                  | Pag      | 985        | a  | linea    | 16       |      | absolutas                |
|------------|------------|---|----------|----------|-------|----------------------------|----------|------------|----|----------|----------|------|--------------------------|
| rag.       | 155        |   | ))       | 26       |       | quoad                      | zug.     | 285        |    | ))       |          | ult  | ut quoad                 |
| ))         | 157        |   | מ        |          | 11.1+ | familiarum                 | 'n       | 289        |    | »        | 21       |      | familiarium              |
| <i>"</i>   | 157        |   | υ        |          |       | reservarunt                | »        | 290        |    | 'n       | 21       |      | reserarunt               |
| 'n         | 159        |   | ))       | 9        | wir.  | per quae                   | ))       | 292        |    | 'n       |          | ult  | quae                     |
| ν<br>«     | 159        |   | "        | 26       |       | 1699                       | »        | 292        |    | ))       | 13       |      | 1669                     |
| ))         | 160        |   | ))       |          | ult   | ut                         | »        | 295        |    | ))       | 1        |      | et ut                    |
| ))         | 161        |   | ))       |          |       | et de                      | ))       | 297        |    | ))       |          | ult. |                          |
| ))         | 162        |   | »        | 16       |       | iniunxit                   | »        | 298        |    | ))       |          |      | iniungit                 |
| <i>"</i>   | 163        |   | <i>"</i> |          | ult   | quod in multis             | ))       | 301        |    | n        | 14       |      | quod, cum in multis      |
| <i>"</i>   | 165        |   | »        | 5        |       | ipsi                       | ))       | 303        |    | ))       | 20       |      | ipse                     |
| "          | 165        |   | »        | 2        |       | sicque ius                 | ))       | 304        |    | ))       | 17       |      | atque ab eis             |
| "          | 166        |   | ))       | 28       |       | saecularibus               | ))       | 305        |    | n        |          | ult. | tam saecularibus         |
| »          | 167        |   | ))       | 13       |       | tenore                     | ))       | 307        | a  | ))       | 10       |      | tenorem                  |
| ))         | 167        |   | ))       | 14       |       | expressis                  | ))       | 307        | a  | ))       | 11       |      | expresso                 |
| ))         | 168        |   | ))       | 15       |       | fratrum                    | ))       | 307        |    | ))       | 3        |      | tam fratrum              |
| »          | 168        |   | »        | 23       |       | absolutos                  | ))       | 310        | a  | ))       | 11       | ult. | absolutas                |
| »          | 169        |   | ))       |          | ult.  | in eius                    | ))       | 312        | a  | ))       |          | _    | eis in                   |
| ))         | 170        |   | ))       | 3        |       | illos                      | ))       | 313        | a  | ))       |          |      | illis                    |
| »          | 170        |   | 1)       |          | ult.  | decrevimus                 | ))       | 314        |    | ))       | 10       |      | decreverimus             |
| μ          | 171        |   | ))       | 6        |       | eosque                     | ))       | 315        | а  | ))       | 19       |      | vosque                   |
| »          | 172        |   | ))       | 19       |       | missis                     | ))       | 316        | а  | ))       |          | ult. | mixtis                   |
| ))         | 173        |   | ))       | 15       |       | urbis                      | ))       | 318        | а  | ))       | 10       |      | vobis                    |
| 2)         | 173        |   | ))       | 37       |       | libero                     | »        | 318        | a  | ))       | 8        | ult. | libito                   |
| ))         | 173        |   | ))       | 16       | ult.  | aliorum                    | ))       | 318        | Б  | ))       | 14       |      | aliarum                  |
| 3)         | 173        |   | ))       |          |       | concedendi                 | ))       | 318        | Ъ  | ))       | 19       |      | condendi                 |
| ))         | 174        | a | ))       | 9        |       | per eos, vel vestros       | ))       | 319        | b  | ))       | 10       | ult. | per eos vestros          |
| ))         | 174        |   | ))       |          | ult.  | debitum                    | ))       | 320        | a  | »        |          |      | debitorum                |
| <b>)</b> ) | 174        |   | 3)       | 26       | ult.  | concessum                  | ))       | 320        | a  | ))       | 9        | ult. | concessorum              |
| n          | 174        | а | ))       | 19       | ult.  | nos                        | ))       | 320        | а  | ))       | 1        | ult. | vos                      |
| >)         | 174        | Б | ))       | 31       |       | aliis                      | ))       | 321        | a  | ))       | 13       |      | illis                    |
| >>         | 174        | b | ))       | 4        | ult.  | officialibus et ministris. | "        | 321        | b  | ))       | 11       |      | officiales et ministros  |
| ))         | 175        | ь | >>       | 31       |       | quibusvis                  | ))       | 343        | a  | ))       | 2        |      | quibus                   |
| ))         | 175        | b | ))       | 42       |       | Urbis                      | ))       | 323        | a  | ))       | 14       |      | Urbi                     |
| n          | 177        | a | ))       | 35       | ult.  | incurrendae                | 39       | 325        | b  | ))       | 13       | ult. | incurrendâ               |
| <b>»</b>   | 176        | Б | ))       | 25       |       | de eiusdem cardinalis      | ))       | 326        | Б  | 3)       | 18       |      | de eisdem cardinali      |
| ))         | 178        | Б | ))       | 24       | ult.  | Congregationis             | ))       | 328        | b  | ))       | 18       |      | Congregationi            |
| >>         | 179        | a | ))       | 20       | ult.  | alias                      | ))       | 329        | h  | ))       | 55       |      | alià                     |
| ))         | 179        | b | ))       | 34       |       | illud, si forent           | ))       | 330        | а  | ))       | 4        | ult. | illud, quae praesentibus |
|            |            |   |          |          |       |                            |          |            |    |          |          |      | adhiberetur si forent    |
| 23         | 179        | b | ))       | 5        | ult.  | gravata                    | ))       | 330        |    | ))       | 15       | ult. | gravatam                 |
| ))         | 180        | b | ))       | 15       | ult.  | deduxerint                 | ))       | 332        |    | ))       | - 8      |      | deduxerit                |
| ×          | 181        |   | ))       |          |       | innodati                   | ))       | 333        |    | ))       |          |      | innodatae                |
| ))         | 181        | a | ))       | 19       | ult.  | absolutos                  | ))       | 333        |    | ))       |          |      | absolutas                |
| ນ          | 181        |   | 1)       | 8        |       | visitatores                | ))       | 333        |    | ))       |          |      | visitationes             |
| <b>»</b>   | 181        |   | ))       |          |       | eaedem                     | ))       | 334        | _  | ))       | _        | uit. | eadem                    |
| <b>»</b>   | 183        |   | ))       | 9        |       | per                        | ))       | 336        |    | ))       | - 8      |      | propter                  |
| ))         | 183        |   | ))       |          |       | dioecesi                   | 3)       | 337        |    | »        | 15       | 7.   | dioecesis                |
| ))         | 183        |   | ))       | 2        |       | desiderant                 | ))       | 337        |    | )) =     |          | uit. | desiderent               |
| >>         | 183        |   | ))       | 13       |       | innodati                   | >>       | 337        |    | ))       | 10       |      | innodatae                |
| ))         |            |   | ))       | 15       |       | absolutos ,                | ))       | 337        |    | ))       | 13       |      | absolutas                |
| ))         | 184        |   | υ        |          |       | 1675                       | »        | 339        |    | ,,       | 13       |      | 1665                     |
| ))         | 184        |   | "        |          |       | pariter                    | ))       | 339        |    | ))       | 13<br>11 |      | patet<br>consensus       |
| ))         | 185        |   | ))       | 26       |       | consensu                   | »        | 340<br>340 |    | ))       | 19       |      | aut aliud                |
| ))         | 185        |   | ))       | 33       |       | aliud                      | "        | 341        |    | »<br>»   | 20       |      | sub                      |
| ))         | 185        |   | ))       |          |       | seu                        | ))       | 344        |    | ))<br>)) | 21       |      | erecta                   |
| ))         | 187<br>187 |   | ))       | 13<br>18 |       | electa                     | ))<br>)) | 345        |    |          | 8        |      | possint                  |
| >>         | 101        | U | ))       | 10       |       | possunt                    | "        | 040        | ** | "        |          |      | L                        |

|                                   |             | _          | ~    |                  |            |            |      |                            |
|-----------------------------------|-------------|------------|------|------------------|------------|------------|------|----------------------------|
| Pag. 187 b linea 20 fratribus     |             | •          |      |                  | linea      | 9          |      | ex fratribus               |
| » 189 a » 8 etenim                |             | ))         | 347  |                  | ))         | 8          | ٠,   | etiam                      |
| » 189 a » 6 alt. 1665             |             | ננ         | 348  |                  | 1)         |            |      | 1666 (?)                   |
| » 189 a » 33 ult. absolutos       |             | 1)         | 348  |                  | ),         |            | ult. | absolutas                  |
| » 189 b » 22 ult. 1666            |             | ))         | 349  |                  | ))         | 15         |      | 1665 (?)                   |
| » 190 a » 15 ult. aperiatur       |             | >>         | 350  |                  | ))         | 12         |      | aperitur                   |
| » 190 a » 12 ult. Nosque          |             | ))         | 350  |                  | ))         | 16         |      | Nos                        |
| " 191 a " 23 ult instituit        |             | ))         | 351  |                  | ))         |            | ult. | instituerit                |
| 30 ult. eos                       |             | ))         | 352  |                  | 3)         | 21         |      | ex                         |
| » 192 a » 28 praestabunt          |             | ))         | 353  |                  | >>         | 1          |      | praesentabunt              |
| » 192 a » 30 deligendis           |             | ))         | 353  |                  | ))         | -3         |      | deligendos                 |
| » 192 b » 12 sitam sanctae        |             | ,,         | 354  |                  | ))         |            |      | si tam sanctae             |
| " 192 b " 26 alt. incurrenda      |             | ))         | 354  |                  | ))         | 21         |      | incurrendis                |
| » 193 a » 28 absolutos            |             | ,)         | 355  |                  | ))         |            |      | absolutas                  |
| " 193 b » 25 ult. expressis       | <b></b>     | >)         | 356  | _                | ))         | 7          |      | expressis habentes         |
| » 193 b » 16 ult. in              |             | ))         | 356  |                  | ))         | 17         |      | tam in                     |
| » 194 a » 25 quam                 | <b>.</b>    | ij         | 359  |                  | n          |            | ult. | quas                       |
| » 194 a » 6 ult. recipiuntur      |             | "          | 359  |                  | ))         | 5          |      | recipiantur                |
| » 194 b » 5 ult. nostrorum        |             | ))         | 359  | ь                | ))         | 18         |      | nationum                   |
| » 196 a » 12 consensu             |             | "          | 36 l | Ь                | ))         |            |      | consensus                  |
| » 196 b » 22 praefatarum          |             | ))         | 365  |                  | ))         | 13         | ult. | praefatorum                |
| » 196 h » 35 praedictis           |             | ))         | 363  | а                | ))         | 4          |      | praeditis                  |
| » 197 σ » 3 consensu              |             | >>         | 363  | b                | "          | 7          |      | consensus                  |
| » 198 h > 17 et                   |             | <i>)</i> ) | 365  | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 3          | ult. | ex                         |
| » 198 b » 16 alt. decursarum      |             | ))         | 365  | a                | ))         | 1          | ult. | decursurarum               |
| n 199 a n 26 possent              |             | >>         | 366  | b                | ))         | 2          |      | possint                    |
| » 199 b » 12 reservatis           |             | ))         | 368  | a                | ))         | 18         | ult. | reservatur                 |
| » 200 a 7 provida                 |             | <i>)</i> ) | 368  | а                | ))         | 21         | ult. | provide                    |
| » 200 a > 22 insignibus           |             | ))         | 368  | a                | ))         | 3          | ult. | insignitis                 |
| » 200 a » 34 praesententur.       |             | ))         | 368  | Ъ                | ))         | 11         |      | praesumerentur             |
| » 200 b » 15 uti                  | . <b></b> . | ))         | 369  | a                | <b>»</b>   | 20         |      | et (?)                     |
| » 201 a » 31 militariumque.       |             | ))         | 369  | a                | >>         | 6          | ult. | militiarumque              |
| " 201 a " 22 ult. tenorem         |             | ))         | 370  | ь                | <b>)</b>   | 16         |      | tenores                    |
| » 201 b » 29 consensu             |             | ))         | 371  | a                | ,,,        | 11         | ult. | consensus                  |
| » 201 h » 5 ult. quibus           |             | ))         | 371  | . Ъ              | <b>»</b>   | 10         | ult. | quibusvis                  |
| » 202 a » 12 ult. et poenis       |             | ))         | 379  | 2 b              | ))         | 18         |      | poenis                     |
| » 202 a » 1 ult. dederint         |             | ))         | 372  | 2 b              | ))         | 10         | ult. | dederunt                   |
| » 202 t » 13 solita               |             | "          | 370  | ; a              | ))         | $\epsilon$ | i    | legi solita                |
| » 202 b » 25 alt. possint         |             | ))         | 37.5 | <i>b</i>         | >>         | 3          |      | possit                     |
| » 200 b » 29 ult. obvietur        |             | ))         | 375  | , a              | ))         | 11         | ult. | damnis obvietur            |
| » 203 b » 8 ult. provenientiam    |             | ))         | 375  | <i>b</i>         | ))         | 13         |      | provenientium              |
| » 203 b » 8 ult. ex               |             | ))         | 377  | , Ъ              | ))         | 13         |      | et                         |
| » 204 a » 1 propterea             |             | ))         | 375  | 5 в              | ))         | 24         |      | praeterea                  |
| » 201 a » 34 ult. liberas, immune | s et exem-  | ))         | 376  | a                | - 0        | 15         | ult. | liberam, immunem et ex-    |
| ptas                              |             |            |      |                  |            |            |      | emptam                     |
| » 204 a » 31 ult. repartiendorum  |             | ))         | 370  | a                | ))         | 12         | ult  | repartiendis et dividendis |
| dendorum .                        |             |            |      |                  |            |            |      |                            |
| » 204 a » 28 ult. sed             |             | ))         | 376  | 3 a              | ))         | 9          | ult. | seu                        |
| » 204 a » 18 ult. tam, quam       |             | ))         | 370  | ; b              | ))         | 3          |      | tam suis quam              |
| » 204 a » 16 ult. non consentire  |             | ))         | 376  | 3 b              | ))         | 6          |      | consentire                 |
| s 204 b » 19 adimplendi           |             | ))         | 377  | 7 a              | ))         | 4          |      | adimplendis                |
| » 201 b » 19 ult. quo ad          |             | ))         | 377  | īЪ               | ,))        | 3          |      | quoad                      |
| » 204 b » 13 ult. remanere        |             | »          | 377  | 1 b              | <b>)</b> ) | 8          |      | remanere voluit            |
| » 205 a » 8 debere                |             | ))         | 377  | 7 Б              | ((         |            |      | deberet                    |
| » 205 a » 34 ut                   |             | 'n         | 378  |                  |            | 23         |      | et ut                      |
| » 205 a » 19 ult. repartiri       |             | ))         | 378  |                  |            |            | _    | inter se repartiri         |
| » 205 a » 13 ult. valeant         |             | »          | 378  |                  |            | 7          |      | valerent                   |
| » 205 a » 3 ult. remanerent       |             | ,,<br>,,   | 378  |                  |            | 18         |      | non remanerent             |
|                                   | - · · ·     | - "        | 3.0  |                  | ,,         |            |      |                            |

|            |             |                  |                 |    |      | Tom. VII.                 |            |     |   | 23000           | . 1 | ,,             | 1000. 210.                                |
|------------|-------------|------------------|-----------------|----|------|---------------------------|------------|-----|---|-----------------|-----|----------------|-------------------------------------------|
| Pag.       | 205         | ь                | linea           | 28 | ult. | massa                     | Pag.       | 379 | a | ))              | 14  | ult.           | massae                                    |
| <b>)</b> ) | 205         |                  | "               |    |      | notariis                  | ))         | 379 |   | ))              | 8   | ult.           | notariorum                                |
| ))         | 205         | b                | <b>)</b> )      | 9  | ult. | praefati                  | ))         | 379 | ь | <b>)</b>        | 8   |                | praefatae                                 |
| »          | 205         | b                | ))              | 6  | ult. | et                        | ))         | 379 |   | ))              | 12  |                | ut                                        |
| <b>)</b> } | 205         | Б                | ))              |    |      | dignaremur                | ))         | 379 | _ | ),              | 15  |                | dignaremur deprecati sunt                 |
| <b>)</b> ) | 206         | a                | ))              | 33 |      | possent et potuerunt      | <b>)</b> ) | 380 |   | n               | 14  |                | possunt et poterunt                       |
| ))         | 206         | a                | ))              | 39 |      | possent                   | ))         | 380 |   | ))              | 21  |                | possint                                   |
| ))         | 206         |                  | ננ              |    | ult  | praecriptis               | ,))        | 380 |   | ))              |     | ult            | praescriptus                              |
| ))         | 206         |                  | ))              | 3  |      | in                        | ))         | 380 |   | ))              | 20  |                | vel                                       |
| ))         | 206         |                  | ))              | 4  |      | assignata                 | ))         | 380 |   | ))              | 21  |                | assignatam                                |
| ))         | 206         |                  | »               | 21 |      | ratam partem, praefatique | »          | 380 |   | 'n              |     | uIt            | ratam partem praefatae                    |
| ))         | 206         |                  | ))              |    | ult. | dismembratione et incor-  | »          | 381 |   | "               | 14  |                | dismembrationi et incor-                  |
|            |             | •                |                 |    |      | poratione                 | ,,         |     |   | ,,              | ••  |                | porationi                                 |
| >>         | 206         | ь                | ))              | 26 | ult. | sicque                    | 3)         | 381 | а | ))              | 13  | uli            | seque.                                    |
| ))         | 206         |                  | »               |    |      | suo                       | n          | 381 |   | »               |     |                | pro                                       |
| ))         | 206         |                  | "               |    |      | ad                        | "<br>"     | 381 |   | <i>"</i>        |     | _              | quoad                                     |
| »          | 206         |                  | "               |    |      | immo                      |            | 381 |   |                 | _   |                |                                           |
| <i>"</i>   | 206         |                  | "<br>"          |    |      |                           | "          |     |   | "               |     | ult.           | •                                         |
|            |             | _                |                 |    |      | executionem               | ))         | 381 |   | ))              | 6   |                | executione (?)                            |
| >>         | 206         |                  | ))              |    |      | cedulae                   | ))         | 381 |   | ))              | 10  |                | cedulâ                                    |
| ))         | 206         | _                | / ))            |    |      | in                        | ))         | 381 |   | ))              | 17  |                | qui in                                    |
| ))         | 206         |                  | ))              |    |      | non est                   | ))         | 381 | _ | ))              | 17  | ٠.             | non sit                                   |
| <b>)</b> ) | 207         |                  | 22              | 10 |      | pertineat                 | ))         | 381 |   | >>              |     |                | pertineant                                |
| ))         | 207         |                  | ))              | 17 |      | pro                       | ))         | 381 |   | ))              |     | $nH_{\bullet}$ | prout                                     |
| ))         | 207         |                  | ))              | 36 |      | officiorum                | ))         | 382 | а | ))              | 20  |                | officio                                   |
| ))         | 207         |                  | ))              | 37 |      | ut                        | ))         | 382 | a | ))              | 21  |                | et                                        |
| ))         | 207         |                  | ))              | 40 |      | remaneat                  | ))         | 285 | а | ))              | 25  |                | remancant                                 |
| ))         | 208         |                  | ))              | 27 |      | facto                     | ))         | 384 | а | » ·             | 2   |                | desuper facto                             |
| ))         | 208         |                  | ))              | 3  | ult. | gaudent                   | ))         | 384 | Б | ))              | 7   |                | gaudeat                                   |
| ))         | 208         | b                | ))              | 8  |      | censurae                  | <b>)</b> ) | 384 | b | linea           | 19  |                | censura                                   |
| 3)         | 208         | b                | ))              | 27 |      | in contrariis             | ))         | 384 | b | >>              | 1.  | ult.           | in contrarium                             |
| ))         | 209         | а                | ))              | 7  | ult. | quaecumque a domorum.     | ))         | 386 | a | ))              | 9   | ult.           | quaecumque suffragari, et                 |
|            |             |                  |                 |    |      |                           |            |     |   |                 |     |                | a domorum                                 |
| n          | 210         | α                | ))              | 21 |      | illorum                   | ))         | 388 | a | ))              | 1   |                | ac illarum                                |
| >>         | 210         | b                | " .             | 5  | ult. | ipsi                      | ))         | 389 | a | ))              | 17  |                | ipsis                                     |
| ))         | 211         | b                | ))              | 35 |      | exercendae                | ))         | 350 | Þ | ))              | 1.1 |                | exercenda                                 |
| ))         | 212         | $\boldsymbol{a}$ | ))              | 11 |      | etiam                     | ))         | 391 | a | ))              | 15  | ult.           | etiam tam                                 |
| ))         | 213         | a                | ))              | 17 |      | ut                        | ))         | 393 | Ь | ))              | 9   | ult.           | et                                        |
| "          | 213         | a                | ))              | 31 |      | consensu                  | ))         | 394 | а | ))              | 8   |                | consensus                                 |
| ))         | 214         | а                | ))              | 19 |      | innodati                  | <b>»</b>   | 395 | Ь | ))              | 21  |                | innodatae                                 |
| ))         | 214         | a                | ))              | 21 |      | absolutos                 | ))         | 395 | Б | <b>»</b>        | 23  |                | absolutas                                 |
| ))         | 215         | а                | ))              | 37 |      | dicetur                   | ))         | 397 | a | ,,              | 5   |                | dicitur                                   |
| ))         | 215         | а                | ))              | 37 |      | contineri, et             | ))         | 397 | a | ))              | 5   |                | contineri exequeretur, et                 |
| ))         | 215         | а                | ))              | 14 | ult. | praedictum decretum       | ))         | 387 | а | ))              | 13  | ult.           | praedictorum decretorum                   |
| n          | 215         | Б                | >>              | 2  |      | aperuerunt                | ))         | 397 | Ь | ))              | 7   |                | aperuerant                                |
| ))         | 216         | a                | ))              | 13 | ult. | 1628                      | ))         | 399 | a | n               | 20  |                | 1618                                      |
| ))         | 216         | b                | ))              | 18 |      | concedere                 | ))         | 399 | b | ))              | 1.1 |                | concederet                                |
| ))         | 217         | а                | ))              | 35 |      | quibus                    | ))         | 400 | b | ))              | 12  | vlt.           | quibusvis                                 |
| ))         | 217         | b                | >>              | 35 | ult. | Romanibus                 | ))         | 401 | b | ))              | 24  |                | Romanis                                   |
| ))         | 218         | a                | ))              | 31 | ult. | vocabulis                 | <b>)</b> ) | 402 |   | ))              | 13  | ult.           | vocabulorum                               |
| »          | 218         | ь                | <b>)</b> )      | 6  |      | festo                     | ))         | 403 |   | ))              |     |                | festis                                    |
| "          | 219         | a                | »               | 8  |      | singulis                  | >>         | 404 |   | "               |     |                | omnibus et singulis chri-<br>stifidelibus |
| ))         | 220         | $\boldsymbol{a}$ | ))              | 9  |      | pericula                  | ))         | 406 | a | <b>&gt;&gt;</b> | 11  |                | periculo                                  |
| ))         | <b>2</b> 20 | а                | ))              | 14 |      | ignoranter                | ))         | 406 |   | ))              | 17  |                | ignorantes                                |
| ))         | 221         | a                | <b>&gt;&gt;</b> | 5  |      | eisdem Urbis euclesiis    | ))         | 407 |   | ))              |     | ult.           | eiusdem Urbis ecclesias                   |
| <b>)</b> ) | 221         |                  | ))              | 36 |      | III                       | ))         | 408 |   | ))              |     | ult.           |                                           |
| ))         | 221         |                  | ))              | 12 |      | praetenderunt             | <b>)</b> ) | 408 |   | ))              |     |                | praetenderentur                           |
| (ر.        | 221         |                  | 10              | 27 |      | fratribus                 | »          | 409 |   | ))              | 16  |                | a fratribus                               |
|            |             |                  |                 |    |      |                           |            |     |   |                 |     |                |                                           |

|                 |     |            | 130.00      | 100 |       | 74 10 111                     |            |             |    |            |    |       | 2011. 2011.                 |
|-----------------|-----|------------|-------------|-----|-------|-------------------------------|------------|-------------|----|------------|----|-------|-----------------------------|
| Pag.            | 221 | b          | linea       | 33  |       | iniunctae                     | Pag.       | 409         | а  | linea      | 23 |       | iniuneto (?)                |
| - ·· <b>J</b> · | 224 |            | ))          | 16  |       | generalis                     | ))         | 410         | а  | >>         | 1  |       | generales                   |
|                 | 224 |            | »           | 39  |       | et                            | ))         | 410         |    | <b>»</b>   |    | ult.  |                             |
| ))              |     |            |             |     | 74    |                               | ,,         | 413         |    | »          |    | ult.  |                             |
| ))              | 226 |            | ))          |     |       | et                            |            | 414         |    |            | 23 | utt.  | innodatae                   |
| ))              | 226 |            | >>          |     |       | innodati                      | ))         |             |    | ))         |    |       |                             |
| <b>»</b>        | 226 | Ъ          | >>          |     |       | absolutos                     | ))         | 414         |    | ))         | 26 |       | absolutas                   |
| N               | 227 | ь          | 3)          | 18  | ult.  | in                            | ))         | 416         |    | ))         | 2  |       | et in                       |
| <b>»</b>        | 228 | а          | <b>))</b>   | 3   | ult.  | ut                            | ))         | 417         | a  | >>         | 13 |       | et                          |
| ))              | 228 | ь          | "           | 19  | ult.  | ordinationibus                | ))         | 417         | Ь  | ))         | 11 | ult.  | ordinationibus apostolicis  |
| »               | 229 | a          | <b>»</b>    | 23  | ult.  | iudicia                       | ))         | 418         | Ь  | ,,         | 19 |       | iudicio                     |
| ))              | 229 |            | ))          |     |       | cupientes, de memorato-       |            |             |    |            |    |       |                             |
| 1)              | 223 | ц          | "           | 10  |       | rum cardinalium qui re-       |            |             |    |            |    |       |                             |
|                 |     |            |             |     |       |                               |            |             |    |            |    |       |                             |
|                 |     |            |             |     |       | lationem venerabilis et-      |            | 418         | Б  |            | c  | 1.7+  | cupientes neenen            |
|                 |     |            |             |     |       | iam fratris nostri, necnon    | ))         |             |    | ))         |    | uii.  | cupientes, necnon           |
| ))              | 229 | а          | >>          | 3   | ult.  | innodati                      | n          | 419         |    | ))         | 3  |       | innodatae                   |
| <b>)</b> 1      | 229 | а          | <b>)</b> )  | 1   | ult.  | absolutos                     | ))         | 419         |    | 1)         | 5  |       | absolutas                   |
| >>              | 229 | b          | ))          | 1   |       | censentes, Francisci          | 3)         | 419         | а  | 1)         | 6  |       | censentes, de memorato-     |
|                 |     |            |             |     |       |                               |            |             |    |            |    |       | rum cardinalium qui re-     |
|                 |     |            |             |     |       |                               |            |             |    |            |    |       | lationem venerabilis e-     |
|                 |     |            |             |     |       |                               |            |             |    |            |    |       | tiam fratris nostri Fran-   |
|                 |     |            |             |     |       |                               |            |             |    |            |    |       | cisci                       |
|                 | 000 |            |             | 00  | ,     |                               | ))         | 419         | h  | ))         | 9  |       | admittere                   |
| ))              | 229 |            | ν           | 37  |       | committere                    |            |             |    |            |    | 74    | dimittendos                 |
| ))              | 229 | b          | ,,          |     |       | . admittendos                 | ))         | 419         |    | ))         |    | uii.  |                             |
| <b>)</b> )      | 230 | a          | >,          | 29  | ult   | . cum                         | ))         | 420         |    | ))         | 11 |       | eum                         |
| n               | 230 | Б          | ))          | :   | ;     | ea                            | ))         | 42]         |    | "          | 4  |       | ut ea                       |
| ))              | 231 | a          | n           | 18  | ult.  | studio                        | ))         | 422         | b  | >>         | 13 |       | stadio                      |
| <b>»</b>        | 231 | a          | >>          | 3   | ult.  | . de                          | ))         | 422         | b  | <i>y</i> ) | 15 | ult.  | ex                          |
| ))              | 231 |            | 3)          |     |       | . ex                          | ))         | 422         | b  | ))         | 14 | ult.  | de                          |
| ))              | 232 |            | 2           | 2   |       | quam                          | ))         | 423         | b  | ))         | 20 |       | quem                        |
|                 | 235 |            |             |     |       | augusti                       | ))         | 424         | ь  | ))         | 1  | ult.  | septembris (?)              |
| ))              |     |            |             |     |       |                               | ,,         | 425         |    | "          |    |       | persentiens                 |
| ))              | 334 |            |             |     |       | praesentiens                  |            | 429         |    |            | ì  |       | -                           |
| )}              | 234 |            |             |     |       | . Papa                        | "          |             |    | ))         |    |       | Papae                       |
| ))              | 237 |            |             |     |       | tentaverat dederat            | ))         | 430         |    | ))         | 22 | ٠,    | tentaverit dederit          |
| ))              | 237 |            |             | 21  |       | ceciderant                    | ))         | 430         |    | n          |    |       | ceciderint                  |
| >>              | 23. | , a        | ı »         | ;   | 2 ult | . tam                         | ))         | 431         |    |            | 1  | uit.  | tum                         |
| >>              | 337 | l          | , ,,        | 1   | l     | canonicatus et praebenda      | ))         | <b>4</b> 33 | b  | 434 a      |    |       | canonicatu et praebendâ     |
| ))              | 23  | I          | , ,,        | -5. | 5     | Notarium                      | ))         | 434         | а  | >>         | 16 |       | notarium                    |
| >>              | 239 | 1 0        | <i>(</i> )) | 2   | ) ult | . facultatis                  | ))         | 437         | a  | ))         | 14 | ult.  | universitatis et facultatis |
| ١)              | 239 | ia         | t »         | 1   | 6 ult | . nominati                    | "          | 437         | a, | ))         | 5  | ult.  | nominari                    |
| ))              | 241 | ) [        | , »         |     |       | . quoslibet                   | <b>J</b> ) | 439         | а  | >>         |    |       | quaslibet                   |
| ))              | 241 |            | ))          |     |       | . occidentalibus              | ))         | 442         |    | ))         | 3  |       | orientalibus                |
| 1)              | 24: |            |             | 1   |       | eiusdem                       | ))         | 442         |    | »          | 1  |       | eosdem                      |
|                 | 24. |            |             |     |       |                               |            | 142         |    |            |    | 0.76  |                             |
| »               |     |            |             |     |       | . apostolicis, missionariis . | »<br>      |             |    | ))         |    | tere. | apostolicis et missionariis |
| ))              | 249 |            |             | 3   |       | defectu                       | ))         | 444         |    | ,)         | -8 |       | defectu deficere,           |
| ))              |     |            |             | 15  |       | illis                         | ))         | 445         |    | ν          | 25 |       | illi                        |
| ))              | 211 |            |             |     | 2     | praeferre                     | >>         | 446         |    | ))         | 9  |       | praeficere                  |
| ))              | 24. | 1 0        | 7 ))        |     | B ult | . praecipuam                  | ))         | 446         | b  | ))         | 5  | ult.  | praecipuum                  |
| >>              | 245 | a          | ! >>        | 2   |       | quod in                       | ))         | 448         | а  | <b>»</b>   | 6  | ult.  | in                          |
| ))              | 245 | i a        | t n         |     | 2 ult | sive a nobis                  | 3)         | 449         | а  | ))         | 1  |       | sive a suis superioribus    |
|                 |     |            |             |     |       |                               |            |             |    |            |    |       | missi sint sive a nobis     |
| ))              | 21. | ; <i>t</i> | , ))        | 2!  | J     | collectioni                   | ))         | 449         | а  | ,))        | 16 | ult.  | correctioni                 |
| ))              | 245 |            |             |     |       | . occurrerent                 | ))         | 449         |    | »          |    |       | occurrerint                 |
| ))              | 210 |            |             |     | 2     | eorum                         | <i>"</i>   | 453         |    |            | 23 | u     |                             |
|                 | 248 |            |             | 30  |       | restitutionis                 |            |             |    | »          |    |       | earum                       |
| ))              |     |            |             |     |       | resolutionis                  | n          | 451         |    | >>         | 20 | ٠.    | restitutivis (?)            |
| >>              | 248 |            |             | 2:  |       | eademfides                    | ))         | 454         |    | Ŋ          |    | uit.  | eamdemfidem                 |
| ))              | 249 |            |             |     |       | ecclesiis                     | ))         | <b>4</b> 55 |    | ))         | 18 |       | ecclesiasticis              |
| ))              | 250 |            |             |     |       | obeundi                       | ))         | 457         |    | <b>»</b>   | 3  |       | obeundum                    |
| ))              | 250 | а          | ((          | 27  | ī     | tum                           | ))         | 457         | b  | T)         | 25 |       | eum                         |

| Pag.       | 250         | а | linea      | 40       |        | et ,                      | Pag.       | 457  | b  | linea      | 8        | ult.  | ut                         |
|------------|-------------|---|------------|----------|--------|---------------------------|------------|------|----|------------|----------|-------|----------------------------|
| ))         | 250         |   | (ر         |          |        | mnodati                   | ,)         | 458  |    | ь          |          | _     | innodatae                  |
| ))         | 250         |   | ))         |          | _      | absolutos                 | ))<br>))   | 458  |    | »          |          | _     | absolutas                  |
| ))         | 251         |   | ))         |          |        | sunt                      | ))         | 460  |    | n)         |          |       | sint                       |
| ))         | 252         |   | ,,<br>,,   | 9        |        | ibidem                    | jo         | 461  |    | (د         |          |       | itidem                     |
|            | 252         |   |            | 23       |        |                           |            | 461  |    |            | 11       | 1611. |                            |
| 'n         |             |   | <b>)</b>   |          |        | expiratarum               | ))         | 461  |    |            | 10       |       | expiraturam                |
| ,,,        | 252         |   | ))         | 35       |        | facultatem                | "          |      |    | ))         | 15       |       | facultates                 |
| ))         | 252         |   | Ŋ          | 39       |        | pariter                   | υ<br>      | 461  |    | ))         | 20       |       | pari                       |
| ))         | 252         |   | n          | 41       |        | pari                      | 2)         | 461  |    | <i>»</i>   | 22       |       | pariter                    |
| ונ         | 252         |   | (4         | 10       | ult.   | praedictae                | <b>)</b> ) | 463  |    | >>         | 6        | , .   | propagandae                |
| ,,         | 252         | _ | נג         | 22       | ult.   | efficit                   | (۱         | 462  |    | ))         |          |       | effecit                    |
| >>         | 252         |   | 1)         |          |        | creditis                  | n          | 462  |    | n          |          | ull.  | creditos                   |
| ))         | 253         |   | 3)         | 13       |        | reintegratae              | ))         | 464  |    | ×          | 15       |       | reiteratae                 |
| >>         | 253         | ь | ))         | 27       | ult.   | declarant                 | 1)         | 46.1 |    | ))         | 9        |       | declarent                  |
| n          | 254         | а | <i>)</i> ) | 4        |        | praesentium               | ))         | 464  | h  | 3,         | 1        | ult   | ut praesentium             |
| ))         | .54         | b | ν          | ] 4      |        | habita                    | n          | 466  | a  | 10         | ] 1      |       | habitae (?)                |
| ))         | 254         | b | n          | 13       | ult.   | innodau                   | ш          | 466  | b  | *)         | 21       |       | innodatae                  |
| ))         | 254         | b | Þ          | 11       |        | absolutos                 | D          | 466  | Ъ  | (د         | 26       |       | absolutas                  |
| to:        | 255         | b | >>         | 13       |        | dubiae                    | ,))        | 468  | a  | 31         | 1        |       | dubie                      |
| ))         | 255         | b | ((         | 32       | 2      | nostri                    | ,,         | 468  | а  | 3)         | 17       | ult.  | nostris                    |
| ))         | 256         | a | J)         | 4        | ult.   | excepta                   | ))         | 469  | ь  | j)         | 18       |       | exceptis                   |
| X)         | 256         |   | ))         | 23       |        | fructus pensiones, eos et | »          | 470  | ιt |            | 4        |       | fructus, seu pensiones, et |
|            |             |   | `          |          |        | alia                      |            |      |    |            |          |       | alia                       |
| b)         | 256         | ь | ))         | 14       | 21.1+  | obligetur                 | ))         | 470  | Ь  | ))         | 1        |       | colligetur                 |
| 'n         | 256         |   | ))<br>(k   | 1        | . uii. | oprituli                  | ))         | 470  |    | ),         | 16       |       | capitula                   |
|            | 257         |   | »          | 13       |        | capituli                  | »          | 470  |    | ).         |          | ,,]+  | aliique                    |
| "          | 257         |   |            |          |        | aliaque                   | ))         | 471  |    | ,          | 11       | u 11. | ullum eis ius              |
| ))<br>     |             |   | U.         | 32       |        | ullum ius.                | ,,         |      |    |            |          |       |                            |
| <b>»</b>   | 257         | a | ))         | 40       | ,      | approbatis et confirmatis | ))         | 471  | а  | 1          | 11       |       | approbatae et confirmatae  |
|            |             |   |            |          |        | approbandis et confir-    |            |      |    |            |          |       | approbandae et con-        |
|            |             |   |            |          |        | mandis                    |            |      |    |            |          |       | firmandae                  |
| ))         | 257         |   | Ŋ          |          |        | conductores               | )1         | 471  | Ŀ  | <b>)</b> ) | 3        |       | conductoribus              |
| ))         | <b>~</b> 5° |   | ))         | - 8      |        | ut                        | n          | 471  | b  | n          | 7        |       | et ut                      |
| ))         | 257         |   | n          | 34       |        | affigendi                 | <i>)</i> ) | 471  | b  | ,,         | 1        | ult.  | affigendum                 |
| ))         | 257         |   | ))         | 18       | ult.   | Italis                    | ))         | 472  | а  | )1         | 10       |       | Italiae:                   |
| "          | 258         | а | 2)         | ξ        |        | debebant                  | <b>)</b> ) | 472  | ь  | n          | 21       |       | debeaut                    |
| ))         | 258         | а | <i>)</i> ) | 22       | ult.   | Quodque                   | n          | 473  | a  | ci,        | 17       | ult.  | Atque                      |
| ນ          | 259         | а | ))         | 9        | }      | illorum                   | n          | 474  | Ъ  | n          | -5       |       | illarum                    |
| <b>)</b> 1 | 259         | а | ))         | 4        | Į      | manu                      | ),         | 474  | ь  | n          | 7        |       | manu subscriptis           |
| ))         | 259         | а | 3)         | 25       | 3      | indictionum, impositio-   |            |      |    |            |          |       | 1                          |
|            |             |   |            |          |        | num                       | ))         | 474  | ь  | 2)         | 11       | ult.  | indictionis, impositionis  |
| ))         | 261         | а | ))         | ۶        | ¥      | nostrorum                 | 'n         | 478  |    | 33         | 12       |       | vestrorum                  |
| <b>»</b>   | 261         | a | 1)         | g        | )      | instituite                | ))         | 478  |    | ))         | 13       |       | instituere                 |
| ))         | 361         | а | n          | ٤        | )      | de subiectis              | r          | 478  |    | ))         | 13       |       | subjectis                  |
| ,,,        | 262         | а | נג         | 19       | +      | pro                       | (ر         | 480  |    | ٠          | 16       |       | pio                        |
| ))         | 263         | a | ))         | 27       | 7      | praemissum                | 1)         | 492  |    | 1,         | 6        |       | praemissorum               |
| ,,         | 263         | a | n          | 32       |        | manu                      | »          | 482  |    | n          | 12       |       | *                          |
| ))         | 263         |   | ))         |          |        | anno i                    | ,,<br>,,   | 489  |    | ):<br>):   |          |       | manu subscriptis           |
| <b>)</b> > | 205         |   | ,,         | 30       |        | dilecte fili              |            | 487  |    | ))         | 4        |       | anno v<br>dilecti filii    |
| · ·        | 266         |   | נג         |          |        | constituto                | ))         | 488  |    |            |          |       |                            |
| ))         | 267         |   | ))         | 32       |        | causam                    | н          | 489  |    | <b>)-1</b> | ្រ<br>10 |       | constito                   |
|            | 267         |   | رز         |          |        |                           | "          |      |    | 3)         |          | 1.    | causas                     |
| ))         | 271         |   | ).<br>).   | 27       |        | omnium singulorum         | ))         | 490  |    | 1)         |          | uu.   | omnium et singulorum       |
| ))         |             |   |            |          |        | dhecte fili               | . <i>"</i> | 496  |    | n          | 11       |       | dilecti filii              |
| >>         | 272         |   | ))         |          |        | curia, iudices            | Ŋ          | 499  |    | >)         | 17       |       | curia audicis              |
| ))         | 272         |   | (د         |          | uit.   | vel                       | >>         | 499  |    | n          | 18       |       | et                         |
| ))         | 273         |   | ))         | 7        | ult.   | alios quoscumque          | ))         | 500  |    | h          | 16       |       | aliis quibuscumque         |
| ))         | 273         |   | <b>)</b> ; |          |        | ibidem                    | n          | 500  |    | Ŋ          | 77       |       | itidem                     |
| ))         | 274         |   | <b>a</b> ) | *        |        | si quae                   | ))         | 502  |    | <i>)</i> ) | 22       |       | si qua                     |
| ))         | 277         | L | n          | 18       | *      | eorum                     | ck         | 504  | i  | ))         | 9)       | ult   | earum                      |
|            |             | Б | ull.       | $E_{ij}$ | n. –   | - Vol. XVIII.             |            |      |    |            |          |       |                            |
|            |             |   |            |          |        |                           |            |      |    |            |          |       |                            |

| _          |              |            |               |                  | _        |     |    |            |    |       |                           |
|------------|--------------|------------|---------------|------------------|----------|-----|----|------------|----|-------|---------------------------|
|            | 276 a l      |            |               | praedictum       | _        |     |    | linea      | 8  |       | praeditum                 |
| ))         | 276 <b>5</b> | ))         |               | .) monendis      | >>       | 506 |    | b          |    | ult.  | movendas                  |
| n          | 278 a        | <b>»</b>   | 25            | 1771             | ))       | 509 | b  | <b>)</b> ) | 5  |       | 1674                      |
| >>         | 278 a        | ))         | 6 ult.        | aliqui           | ))       | 510 | а  | ))         | 6  |       | aliquo                    |
| >>         | 279 b        | ))         | 5             | affectum         | >>       | 512 | a  | <b>)</b> ) | 3  |       | affectam (?)              |
| <b>»</b>   | 279 B        | ))         | 17            | quod             | »        | 512 | u  | <b>»</b>   | 16 |       | quid                      |
| ×          | 279 b        | ))         | 21            | quae             | ))       | 512 | a  | ))         | 22 |       | qua                       |
| »          | 230 b        | ))         | 18            | si quae          | >>       | 514 | a  | ))         | 5  |       | si qua                    |
| ж          | 280 в        | <b>)</b> ) | 26            | exponere         | >>       | 514 | а  | <b>»</b>   | 16 |       | exposcere                 |
| ))         | $280 \ b$    | "          | 31            | mandavit ut      | ))       | 514 | a. | ))         | 22 |       | mandavit                  |
| <b>39</b>  | 280 b        | ))         | 22 ult.       | electione        | ))       | 514 | b  | ))         | 2  |       | electores                 |
| ))         | 280 b        | ))         |               | coërcitationibus | <b>»</b> | 514 | ь  | ))         | 3  |       | co-reitionibus            |
| ))         | 281 a        | ,,         | 14            | praedictis       | ,)       | 515 |    | ))         | 1  |       | praedictos                |
| ))         | 281 a        | "          |               | providere        | ))       | 515 |    | ))         | 17 |       | providerat                |
| »          | 281 b        | »          | 16            | praesenti        | "<br>"   | 516 |    | ))         | 1  |       | praefati                  |
| <i>"</i>   | 281 b        | ))         |               | decanatum        | <i>"</i> | 516 |    | ,,         |    | 11/t  | decanum                   |
|            | 281 b        |            |               |                  |          | 516 |    |            |    |       | agniturum                 |
| "          | 282 a        | ,,         | 24            | agnitum          | ))       |     |    | ,,         | 10 | reet. | absolutas                 |
| "          | 282 a        | ))         |               | absolutos        | ))       | 517 |    | ))         |    | 74    |                           |
| N<br>      |              | ))         |               | agnitum          | ))       | 517 |    | ))         |    |       | agnituri                  |
| ))         | 282 a        | ))         |               | suo              | ))       | 517 |    | ))         |    | ult.  |                           |
| »          | 282 b        | ))         | K 20 11       | obest            | n        | 517 |    | ))         |    |       | obsit                     |
| ))         | 283 a        | ))         | 28 uu.        | profitebantur    | ))       | 519 |    | ))         |    | utt.  | profiterentur             |
| ))         | 253 b        | ))         |               | cuilibet         | 33       | 520 |    | ))         | 3  |       | cuiuslibet                |
| ))         | 285 a        |            |               | . et             | ))       | 523 |    | ))         | 6  |       | $\mathbf{u}^{\mathbf{t}}$ |
| >>         | 285 Б        | ))         | 20            | munera           | >>       | 523 | ь  | n          | 5  |       | munere                    |
| ))         | 286 a        | ))         | 23            | statuimus        | >>       | 524 | а  | ))         |    | ult.  | statuimus ei              |
| 3)         | 286 a        | <b>)</b> ) | 31            | exceptae         | >>       | 524 | Ь  | .)         | '7 |       | expressae                 |
| ))         | 286 a        | ))         | 32            | etiam            | ))       | 524 | Ъ  | ))         | 8  |       | etc.                      |
| >>         | 287 a        | ))         | 11 ult        | . quae           | ))       | 526 | b  | ))         | 18 |       | quae 1ps18 praesentibus   |
| ))         | 287 b        | ))         | 23            | praebuit         | ))       | 521 | а  | ))         | 15 |       | praefuit                  |
| 3)         | 288 a        | ))         | 20            | Propterea        | ))       | 528 | a  | ))         | 3  |       | Praeterea                 |
| ))         | 288 α        | <b>)</b> ) | 4 ult         | . inducti        | »        | 527 | b  | ))         | 9  |       | induti                    |
| <b>)</b> ) | 288 b        | ))         | 27            | censuit          | ))       | 529 | а  | ))         | 2  |       | censuerit                 |
| >>         | 289 <b>b</b> | <b>»</b>   | 14            | ob               | ,))      | 530 | h  | ))         | 13 |       | sed ob                    |
| >>         | $290 \ a$    | , »        | 33            | flagrantium      | ))       | 531 | b  | ))         | 10 | ult.  | fragrantium               |
| ))         | 290 в        | ))         | <b>26</b> ult | . absolutos      | ))       | 532 | ь  | ))         |    |       | absolutas                 |
| ))         | $290 \ b$    | >>         | 10 ult        | . electiones     | ))       | 533 | а  | ))         | 11 |       | election.                 |
| ))         | 292 a        | . ))       | 22 ult        | . volumus        | <b>»</b> | 535 | u  | ))         | 7  | ult.  | voluimus                  |
| ))         | 292 b        | ))         | 5             | monasteriorum    | <b>»</b> | 536 |    | ))         | 12 |       | monasterium               |
| ))         | 292 a        | . »        | 5             | Discalceatorum   | ))       | 536 |    | ))         | 13 |       | Discalceatarum            |
| ,,         | 293 a        | <b>)</b>   | 29            | in sanctae       | »        | 537 |    | ))         |    | ult.  | sanctae                   |
| ))         | 293 a        | ))         | 27 ult        | . praeposita     | »        | 537 |    | ))         | 12 |       | praepositam               |
| ))         | 293 b        | ))         | 8 ult         | absolutos,       | »        | 537 |    | ))         |    | 1111  | absolutas                 |
| ,,         | 293 a        | <b>»</b>   | 33            | seu              | ,,       | 538 |    | <i>,</i>   |    | ult.  |                           |
| ))         | 293 a        | . ))       | 13 ult        | . praeeminentiis | »        | 538 |    | ))         | 23 |       | ut praeemmentiis          |
| ))         | 293 b        | ))         |               | possint          | "        | 538 |    | ))         |    | 21.1+ | possunt                   |
| ))         | 294 a        | ))         | 17 ult        | . illi           | "<br>"   | 539 |    | »          | 10 | ανι.  | unus                      |
| ))         | 294 b        |            | 11            | in               | ))       | 539 |    | <i>"</i>   |    | 0.11  | ac in                     |
| ))         | 295 a        |            | 9             | conventionibus   |          | 540 |    |            |    |       | contentionibus            |
| ))         | 296 в        | »          |               | ea               | »        |     |    | ))         |    |       |                           |
| 'n         | 297 a        |            | 13            | 1674             | »        | 544 |    | ))         |    | 11lt. |                           |
| 'n         | 305 Б        | <i>"</i>   |               | muneri.          | ))       | 541 |    | ))         |    |       | 1675                      |
| <i>"</i>   | 306 a        | <i>"</i>   | 20 uu.        | onetworks.       | ))       | 545 |    | ))         | 22 |       | munere                    |
| »          | 306 a        |            | 25            | construentes     | ))       | 545 |    | ))         |    |       | constituentes             |
| <i>,,</i>  | 307 a        | >>         |               | quique licet     | ))       | 545 |    | ))         |    |       | . licet                   |
|            |              | ))         | 1             | ac quae          | ))       | 547 |    | ))         |    |       | atque                     |
| "          | 307 a        | ))         | 4             | illorumque       | >>       | 547 |    | ))         |    | ult.  | illorum                   |
| "          | 307 a        | >>         |               | mandamus         | ))       | 548 |    | ))         | 6  |       | mandamus), facultatem     |
| ))         | 307 Б        | "          | 19            | invocando        | 'n       | 548 | Ъ  | ))         | 6  |       | invocaverint              |

| _             |             |                |     |          |      |                             | _          |     |                  |                 | • •      |        |                           |
|---------------|-------------|----------------|-----|----------|------|-----------------------------|------------|-----|------------------|-----------------|----------|--------|---------------------------|
| Pag.          | 308 6       | line           | a ] |          |      | incidisse                   | Pag.       |     |                  | linea           |          | _      | incidisse in eas          |
| ))            | 308 b       | <b>(</b> (     |     | 8        | (ma  | $rg.)$ 30 $\dots$           | ))         | 550 | а                | ))              | 8        | ult.   | 3                         |
| >>            | 297 b       | <b>)</b> )     | 1   | 6        |      | Ordinis                     | "          | 551 | a                | ))              | <b>2</b> |        | Ordini                    |
| X)            | 298 a       | <u>.</u>       | 3   | 11       | ult. | fuerant                     | ))         | 552 | a                | ,,              | 2        | ult.   | fuerint                   |
| <b>)</b> )    | 298 £       | , »            |     | 4        |      | quis quidquid               | ))         | 552 | b                | <b>))</b>       | 17       |        | quidquid                  |
| ))            | 296 7       | ) ))           | ;   | 31       |      | j articipes.                | "          | 553 | а                | ))              | 7        |        | participes fieri          |
| ')            | 299 d       | L >>           |     | б        |      | ipse                        | ))         | 553 |                  | ))              | 12       |        | ipsi                      |
| ,             | 299         |                | 1   | 13       |      | inter,                      | ))         | 553 |                  | ))              | 21       |        | cum inter                 |
|               | 301 8       |                |     | 31       |      |                             |            | 558 | _                | »               | 7        |        | cincturatorum             |
| >>            |             |                | •   |          |      | eincturarum                 | *          |     |                  |                 |          | 74     |                           |
| 21            | 303 6       |                |     | 1        | ٠.   | valeant                     | ))         | 560 |                  | ))              |          | uit.   | valeat                    |
| ))            | 303 t       |                |     |          |      | rerum                       | ))         | 561 |                  | >>              | 10       |        | verum                     |
| n             | 301 6       |                |     |          |      | ex                          | "          | 563 |                  | <b>»</b>        | 9        |        | ın                        |
| 33            | 304 6       | t ))           |     | 16       | ult. | eisdem                      | ))         | 563 | b                | ))              | 3        |        | eidem                     |
| »             | 304         | i »            |     | 2H       |      | translationibus             | ))         | 564 | a                | >>              | 7        |        | translationis             |
| ))            | 304 1       | j »            |     | 13       | ult. | earumdem                    | >>         | 564 | b                | <b>))</b>       | 1        |        | eorumdem                  |
| ))            | 305         | ; »            |     | 18       |      | maii                        | ))         | 565 | b                | υ               | 10       | ult.   | martii                    |
| ))            | 308 3       | ) )n           |     | 7        | ult. | expressis eisdem            | ))         | 566 | а                | 3,              | 6        | ult.   | expressis                 |
| <b>&gt;</b> > | 309 6       |                |     | 20       |      | existentium in rebus et bo- |            |     |                  |                 |          |        | • • • •                   |
|               | 000         | •              |     | • (.     |      | nis                         | ,,         | 566 | h                | ))              | 15       | 21.7.t | existentium               |
|               | 200         | ı              |     | 27       |      |                             |            | 567 |                  | 'n              |          |        | auditorio                 |
| ))            | 309         |                |     |          |      | auditoris                   | (K         |     |                  |                 |          | uu.    |                           |
| n             | 310         |                |     |          | uu.  | expendentia                 | ))         | 569 |                  | )1              | 9        | 1,     | dependentia               |
| n             | 311         |                |     | 13       |      | attributa                   | "          | 570 |                  | ))              |          |        | attributae                |
| >>            | 311         |                |     |          | ult. | . ad                        | ))         | 70  |                  | ))              |          | ult.   |                           |
| ))            | 312         | <b>1</b> 1)    |     | 4        |      | aliquid                     | ))         | 572 | а                | ))              | 12       |        | aliquod                   |
| ند            | 312         | <b>1</b> ))    |     | 23       |      | etiam                       | n          | 579 | а                | ,,,             | 7        | ult.   | aut etiam                 |
| Э             | 312         | <b>1</b> "     |     | 1        | ult. | . eidem                     | ))         | 573 | а                | <b>3</b> 2      | 3        |        | idem                      |
| *             | 312         | b n            |     | 19       |      | immediate subjecto          | >>         | 573 | $\boldsymbol{a}$ | );              | 14       | ult.   | immediata subiectio       |
| n             | 313         | <b>1</b> ))    |     | 4        |      | quilibet                    | ))         | 573 | Ь                | ))              | 9        | ult.   | cuilibet                  |
| »             | 313         | ر α <i>ب</i> د |     | 7        |      | se                          | 33         | 574 | а                | <b>&gt;&gt;</b> | 3        |        | te                        |
| , »           | 314         |                |     | 1        |      | sunt                        | ))         | 576 |                  | ))              | 11       |        | sint                      |
| »             | 314         |                |     | -<br>33  |      | absolutos                   | <b>)</b>   | 577 |                  | ))              | 5        |        | absolutas                 |
| ຶ້ນ           | 315         |                |     | 17       |      | extraxerunt                 | ,,         | 578 |                  | ))              | 16       |        | extorserunt               |
|               | 316         |                |     |          | _    |                             |            | 580 |                  |                 | 9        |        | invexit                   |
| »             |             |                |     |          |      | . invenit                   | ))         |     |                  | ))              |          |        |                           |
| ))            | 316         | _              |     |          |      | flagrantes                  | ))         | 580 |                  | ))              | 15       |        | fragrantes                |
| >>            | 316         |                |     | 5        |      | cellariis                   | ))         | 580 |                  | ))              |          | ull.   | cellerariis               |
| ))            | 316         |                |     | 20       |      | diligenter                  | ))         | 580 |                  | ))              | 8        |        | diligenti                 |
| ))            | 316         | <i>b</i> »     |     | 28       | ult. | dietis                      | ))         | 580 |                  | 3)              | 6        |        | dietis                    |
| <b>»</b>      | 319         | a n            |     | 10       |      | ad gloriam                  | »          | 585 | a                | ນ               | 10       |        | ad Dei gloriam            |
| ¥             | 319         | b »            |     | 31       |      | confirmantes                | ))         | 586 | a.               | ))              | 14       |        | confirmarunt              |
| ))            | 320         | <b>a</b> >-    |     | 6        | ult. | . custodia et provincia     | ))         | 587 | Ь                | ))              | 2        |        | custodiae et provinciae   |
| ))            | 320         | b »            | :   | 25       |      | quae                        | <b>»</b>   | 587 | ь                | ))              | 1        | ult.   | per quae                  |
| ))            | 320         | b »            |     |          | ult  | . et                        | ))         | 588 | а                | 2)              | 20       |        | ut                        |
| ω.            | 321         |                |     | 26       |      | nequeant                    | D          | 588 | ь                | ))              | 11       | ult.   | nequeunt                  |
| »             | 322         |                |     | 21       |      |                             | )1         | 591 |                  | N               | 7        |        | fungens                   |
| ,,<br>n       | 322         |                |     | 22<br>22 |      | fungentes                   | <b>)</b> ) | 591 |                  | ))              | 8        |        | dignus                    |
|               |             |                |     |          |      | dignos                      | ))         | 592 |                  | ))              |          |        | postquam felicis          |
| *             | 323         |                |     | 12       |      | felicis                     | ,,         | 592 |                  | "<br>n          | 11       |        | puritati                  |
| ))            | <b>32</b> 3 |                |     | 35       |      | puritate                    | n          |     |                  |                 |          |        | •                         |
| >>            | 324         |                |     |          |      | . nostrae                   | ))         | 594 |                  | ))              | 18       |        | nostrå                    |
| <b>»</b>      | 324         |                |     | 17       |      | ampliare                    | n          | 595 |                  | ))              | 7        |        | ampliata                  |
| >>            | 320         | a ,            |     | 17       |      | privilegiis                 | ))         | 597 | ь                | ))              | 9        | ult.   | statutis et consuetudini- |
|               |             |                |     |          |      |                             |            |     |                  |                 |          |        | bus, privilegiis          |
| <b>»</b>      | 326         | b »            |     | 16       |      | remissionem                 | ))         | 598 | Ь                | b               | 22       |        | remissionum               |
| ))            | 326         |                |     | 17       |      | relaxationem                | n          | 598 | ь                | b               | 23       |        | relaxationum              |
| ))            | 327         |                |     | 23       |      | duobus                      | <b>»</b>   | 599 | Ь                | ))              | 20       |        | duabus                    |
| »             | 327         |                |     |          |      | . propensi                  | л          | 600 | b                | ))              | 8        | ult.   | perpensi                  |
|               | 328         |                |     | 9        |      | censuit                     | ı,         | 601 |                  |                 |          |        | . censuerit               |
| »             |             |                |     |          |      | opportuna                   | <i>"</i>   | 604 |                  |                 |          |        | opportuna fuerint         |
| ¥             | 329         |                |     | 12       |      | - 1                         |            | 606 |                  |                 | 10       |        | ut                        |
| ×             | 331         | a »            |     | 3        |      | et                          | 3)         | 000 | U                | "               | 10       |        |                           |

|            |           |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |                  |                 |            | , 2011.                   |
|------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| Pag.       | 331 a     | linea           | <b>i</b> 25 u | elt. quibuscumque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pag.            | 607        |                  | lınea           |            | cuiuscumque               |
| ))         | 332 p     | ))              | 3             | communis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )+              | 609 3      | 5                | >>              | 9 ult.     | communi                   |
| ))         | 333 a     | n               | ÷ 1           | ult. bonorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ))              | 611 6      | a                | <i>&gt;&gt;</i> | 6          | bonarum                   |
| , ,        | 336~a     | ))              | G 27          | alt. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ))              | 616 e      | a                | ))              | 19 ult.    | V.                        |
| ))         | 336 b     | ))              | 1             | per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ))              | 616        |                  | ))              | 12 ult.    | ~                         |
| 33         | $336 \ b$ | ))              | 1             | Caput <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>&gt;&gt;</b> | 616        |                  | ))              | 3 ult.     | Caput II*                 |
| <b>»</b>   | 338 B     | ))              | 9             | gravissime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ))              | 619 e      | 7                | ))              |            | gravissimae               |
| <b>)</b> 1 | 140 a     | ))              | 17            | subiaceant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>&gt;&gt;</b> | 655        | a                | <b>»</b>        | 3          | subiaceat                 |
| 1)         | 340 b     | "               | 20 t          | ult. propterea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >>              | 623 d      | (7               | "               | 23         | praeterea                 |
| 'n         | 341 b     | ))              | 31            | ult. sequenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ))              | 624        | ь                | ))              | 18 ult.    | sequenti et               |
| )1         | 314 a     | ))              | 4             | ult. destinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ))              | 629 a      | a                | <b>»</b>        | 10 ult.    | destinato                 |
| ))         | 344 /     | ))              | 10            | communibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ),              | 629        | Ь                | );              | 5          | communionibus             |
| ))         | 345 a     | ( ))            | 2             | colendam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >               | 630        | a                | <b>)</b> )      | 22         | colendum                  |
| ))         | 315 6     | <b>t</b> n      | 16            | ediderit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >>              | 630        | a                | ))              | 4 ult.     | e lerit                   |
| »          | 345 /     | ני ל            | 29            | ult. scholasticae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>))</b>       | 631        | b                | ))              | 5          | scholastici (?.           |
| ))         | 346 e     | 7 10            | 24            | ult. comedet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ))              | 632        | a                | <b>)</b> )      | 15 ult.    | comedent                  |
| <b>»</b>   | 346       | ь »             | 10            | nominentur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ))              | 635        | ь                | <b>)</b> >      | 19 ult.    | sacerdotes nominentur     |
| >>         | 346       | ь »             | 12            | charitatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ))              | 632        | Б                | ))              | 17 ult.    | charitates                |
| »          | 348       | g »             | 10            | uli, observando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              | 635        | b                | <b>))</b>       | 20 ult.    | obserando                 |
| ))         | 350       | a n             | 18            | perfectionis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>)</b> )      | 638        | а                | ))              | 1 $ult$ .  | perfectius                |
| )1         | 352       | a »             | 14            | ult. omittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ))              | 642        | b                | ))              | 19         | amittant                  |
| ):         | 352       | b o             | 26            | <i>ult.</i> rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              | 642        | b                | >>              | 12 ult.    | reis                      |
| ):         | 254       | a ).            | 3             | ult. confessarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ))              | 615        | Б                | <b>)</b> >      | 9          | ut confessarii            |
| ):         | :::54     | b = a           | 7             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ))              | 645        | b                | ))              | 20         | 5                         |
| )          | 354       | $b \rightarrow$ | 15            | ult. praefati :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              | 646        | а                | ))              | $9 \ ult.$ | praelati                  |
| ):         | 359       | $b \rightarrow$ | 27            | propterea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ))              | 653        | $\boldsymbol{b}$ | ))              | 25         | praeterea                 |
| );         | 360       | a )             | 35            | relevando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1}              | 655        | ь                | ))              | 9          | revelando                 |
| )          | 360       | $b \rightarrow$ | 15            | t .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ))              | 656        |                  | <b>)</b> )      |            | ve <b>s</b> pere          |
| ,          | 061       | a               | , 20          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,              | 657        |                  | ) -             |            | numeri                    |
| ,          | 361       | $b \rightarrow$ | 11            | . U. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>              | 658        |                  | ))              | 14         | verbi gratia              |
| )          | 361       | b >             | > 21          | ult. conveniens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              | 658        |                  | ))              | 12         | contraveniens             |
| >          | 361       | b >             | 12            | ult. concedatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n               | 658        |                  | ))              | 23         | condatur                  |
| )          | 362       | $a \rightarrow$ |               | 3 ult. constitutionibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ))              | 659        |                  | ))              |            | in constitutionibus       |
| )          |           |                 |               | 1 ult. enim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ))              | 659        |                  | ),              | 3          | vim                       |
| 1          |           |                 |               | $2 u^{\eta}$ . mandetur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ))              | 659        |                  | ))              | 6          | mandentur                 |
| )          |           |                 | o 32          | 2 intelligamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >>              | 661        |                  | ),              | 3          | intelligimus              |
| )          |           | _               |               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ))              | 661        |                  | ))              | 9          | quin                      |
| )          |           |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              | 661        |                  | >>              | 10         | fiat                      |
| )          |           |                 |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>)</b> )      | 661        |                  | ))              | 16         | in ipsis                  |
| )          |           |                 |               | 3 ult. quo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ))              | 663        |                  | ))              | 6          | quot                      |
| )          |           |                 |               | ult. alio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ))              | 663        |                  | ,               |            | in alio                   |
| )          |           |                 |               | ult. legitimam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ))              | 664        |                  | ))              |            | legitima                  |
| ,          |           |                 |               | 3 ult. consensum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ))              | 665        |                  | ))              | 2          | censum (?)                |
| ,          | 366       | <i>b</i> 3:     | 6             | ull (si forte extra clavium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ))              | 667        | b                | ))              | 11         | (si forte extra conventum |
|            |           |                 |               | ponant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |                  |                 |            | obierit), in arca trium   |
|            | 367       |                 | ·             | ai at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Ke~        | Į.               |                 | 13 ult.    | clavium ponant            |
| )          | 000       |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              | 567<br>667 |                  | ))              |            |                           |
| );         | 000       | a x             | 10            | The state of the s | >>              | 1101       | U                | ))              | z utt.     | constitutionum, sanctarum |
|            | 386       | ь               | 28            | consuetudinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 668        | Į.               | ••              | 514        | consuctudinum             |
| ))         | 0.00      |                 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ))              | 669        |                  | »               |            | praelatos                 |
| ))<br>()   |           |                 |               | recipiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ))              | 669        |                  | >>              | 1<br>19    | recipientes               |
| ,,<br>))   |           |                 | 19            | ult. laudandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,              | 669        |                  | >>              |            | observentur<br>laudando   |
| "          | 0.00      |                 | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "               | 669        |                  | n               |            |                           |
| 'n         | 000       |                 |               | alias quascumque ult. iste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ))              | 670        |                  | ))              | 10         | alios quoscumque          |
| "<br>"     | 369 7     |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))              |            |                  | »               | 9 ult.     |                           |
| ,,         |           | . ,,            | ا بد          | et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >)              | 671        | 0                | ))              | 16         | ut                        |

<sup>\*</sup> I-la correctio est aldenla.

|            |     | 1                | Edit. 1    | Rom | . M  | ain. Tom.  | vII. |  |  |   |            |     |                  | Edi        | t. T | aur. | Tom. xviii.     |
|------------|-----|------------------|------------|-----|------|------------|------|--|--|---|------------|-----|------------------|------------|------|------|-----------------|
| Pag.       | 370 | a                | linea      | 5   |      | biennium   |      |  |  |   | Pag.       | 673 | a                | linea      | 20   |      | triennium (?)   |
| ))         | 370 | ь                | <b>)</b> ) | 16  |      | specialibu | s.   |  |  |   | <b>)</b> ) | 674 | a                | ))         | 22   |      | specialius      |
| ))         | 370 | b                | ))         | 17  | ult. | faciant.   |      |  |  |   | ))         | 674 | b                | <b>»</b>   | 6    |      | faciat          |
| <b>»</b>   | 370 | a                | ))         | 9   | nlt. | a sedulita | te   |  |  |   | >>         | 675 | Ъ                | ))         | 22   |      | sedulitate      |
| ))         | 371 | b                | ))         | 17  |      | finem      |      |  |  |   | <b>»</b>   | 676 | α                | ))         | 5    |      | finis           |
| ))         | 372 | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 55  | ult. | et         |      |  |  |   | ))         | 676 | а                | ))         | 1    | nlt. | ut              |
| »          | 373 | b                | »          | 37  | ult. | praelati.  |      |  |  |   | n          | 679 | b                | ,,,        | 4    |      | praelato        |
| ))         | 373 | $\boldsymbol{b}$ | <b>)</b> ) | 26  | nlt. | factaque i | illa |  |  |   | ,,         | 679 | ь                | <b>)</b> ) | 13   |      | faciatque illam |
| 3)         | 374 | a                | n          | 6   | ult. | alias      |      |  |  |   | ))         | 680 | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 22   |      | alius           |
| >>         | 375 | а                | ))         | 27  | ult. | a capitule |      |  |  |   | >>         | 681 | $\sigma$         | ))         | 14   |      | capitulo        |
| <b>)</b> ) | 375 | b                | <b>)</b> ) | 4   |      | reception  |      |  |  |   | ))         | 681 | ь                | <b>)</b> , | 4    |      | repetitione     |
| "          | 375 | b                | ))         | 27  | ult. | ıuxta      |      |  |  |   | ))         | 681 | Ъ                | ))         | 4    | nH.  | intra (?)       |
| ))         | 376 | b                | <b>)</b> ) | 25  |      | nobis      |      |  |  | • | ))         | 684 | b                | <b>»</b>   | 1    |      | bonis           |

## CONSTITUTIONES

## CLEMENTIS X.

## CLEMENS X

#### PAPA CCXLIII

Ab anno mdclxx ad annum mdclxxvi.

An. C 1670 Clemens X, Romanus, Æmilius antea dictus, Laurentii de Alteriis filius, S. R. E. presbyter cardinalis, summus Pontifex pronunciatus die xxix aprilis MDCLXX, et die xi maii eiusdem anni coronatus; creavit cardinales xx; obiit die xxii iulii MDCLXXVI; vacavit Sedes mensem 1, dies xxx.

I.

Canonizatio S. Petri de Alcantara Ordinis Minorum sancti Francisci Discalceatorum.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Romanorum gesta Pontificum, praesertim maiorem Dei gloriam ac Sanctorum eius laudes et honorem concernentia, super quibus, illorum superveniente

1 Hunc Petrum Clemens IX Sanctorum catalogo adscripserat, una cum S. Maria Magdalena de Pazzis, sed morte praeventus Bullam expedire non potuit, et ideo hic Pontifex illam expedivit.

Bull. Rom. - Vol. XVIII. - 1

obitu, litterae apostolicae confectae non An. C. 1670 fuerunt, recenseri iustum reputamus et rationi consonum, ut illa universis christifidelibus innotescant.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Clomentis IX tionis Clemens Papa IX praedecessor sentur. noster, devotae considerationis indagine perscrutans quod inter caelestes heroës, quorum eximia vitae sanctitas rite comprobata promeretur singularem christianae reipublicae cultum, illis praecipue sancti nominis immortalitatem Apostolica Sedes decernere consuevit, quorum honor cum eximià sit populorum utilitate coniunctus; hine illi, qui peculiari alicui vitae instituto ideam sanctitatis exhibuerunt, et sacrorum praesertim Ordinum fundatores insigni virtute ac prodigiis illustres, libentissime sacras ad aras accipiuntur; quibus iunguntur ii, qui religiosas familias iam virtute florentes ad severiorem disciplinam revocarunt, et ad sanctioris instituti studium ab excelsà virtute commendati invitarunt; quorum merita exigunt ut Sanctorum albo adscribantur; magna siquidem haud dubium est in sacram eorum militiam atque

1 Cohaerentius legeretur sunt pro est (R. T.).

in universam Ecclesiam commoda profectura, quam egregio exemplo ad sanctitatem ardentius provocabunt; quamobrem, cum sanctissimus Deoque gratissimus vir Petrus de Alcantara optime meritus sit de christianà republicà, eo quod inculpatam religione et doctrinà sancti Francisci familiam foetu novae prolis adauxerit, eanque, iam per Hispaniae et Indiarum regna dilatatam, per semitas strictissimae paupertatis ambulare docuerit, et onnibus Christi fidelibus praebuerit exemplar incredibilis poenitentiae cum summà innocentià coniunctae, deesse illi non debeat sancti nominis gloria, et populo christiano insigne ab hoc novo Petri cultu ad virtutem 1 incitamentum: gratias igitur agebat omnipotenti Deo idem Clemens praedecessor, qui sibi hanc mentem inspirasset decernendi supremos honores huic viro admirabili, quem praecipuo cultu venerabatur, et a quo salutarem opem in maximis hisce infelicium temporum discriminibus, praesertim contra superbiam | gellis asperis consueverat expiare. et ferociam Turcarum, implorabat. Ut autem celeberrima Petri sanctitas testimonio etiam suo comprobaretur, et eius l eximias virtutes universis christifidelibus imitandas exhiberet, ac illius in terris admiratione dignam et laudabiliter transactam vitam explicaret, sic proponere decreverat:

S. Petri na-

§ 2. Exortus in lucem erat sanctissimus hic vir Norbae Cacsareae, vulgo Alcantarae, in Baeturia Hispaniarum regione, anno Reparatae Salutis MCDXCIX, ex parentibus genere ac pictate nobilibus, Petro Garabito et Maria Villela, idemque Petri nomen, quod in sacrà familià perpetuum illi fuit, sacro e Invenilis acta fonte susceperat. Ab incunte actate ambulans in innocentià, vitans lubrica et

tis virtutes.

1 Edit. Main. legit virtutum (R. T.).

voluptatibus obnoxia, et hominum commercium fugiens, contemplandis rebus divinis ita vacabat, ut, amore caelestium incensus, aliquando extra se raperetur; ideoque, sapientià crescens et gratià, mensuram actatis moribus senilibus excedebat. Studium litterarum ingressus studia. acri ingenio singentem spem suis parentibus et magistro indidit. Quia vero noverat sapientem futurum, qui cum sapientibus graditur, religiosorum virorum consortio delectabatur, ac, divinae praesertim inhians sapientiae, sacros avidissime quaerebat libros, a profanis abhorrens. Et quoniam ab infantià secum creverat misericordia, omnibus se charitatis operibus assidue dabat: infirmos proinde, in carcere positos, et egenos quantum poterat sublevabat. Cum auteni in alios pius esset et misericors, sibi tamen ex tunc incipiebat esse austerus; nam non solum singulari abstinentià sensuales appetitus fraenare, sed et levissimos quoscumque defectus fla-

§ 3. Licet autem, etiam dum in sae- Induit habiculo versaretur, animo caelum recoleret. magis tamen ac magis abundans in scientià et in omni sensu probavit potiora; et, annum aetatis sextumdecimum ingressus, in custodià S. Evangelii seu Extremadurae (quae nunc S. Gabrielis provincia dicitur) fratrum Minorum Discalceatorum habitum et evangelicam vivendi formam suscepit.

§ 4. Quod consilium insigni prodigio In alteram fluapprobavit Deus. Cum enim festinanti pam divinitus ad religiosi Ordinis portum moram obiiceret fluvius Tietar, qui tunc forte imbribus intumuerat, neque ulla navigii facultas esset, effusus in preces, in alterà se ripà divinitus constitutum extemplo reperit Petrus. In coenobio tam magnos in virtute statim progressus fecit, ut initio tirocinii emeritis Christi mi-

litibus emineret; ad omnium tamen pedes mirabili demissione prosternens se.

Virtutes eximiae in tiroci-

§ 5. Praecinxit illum Deus virtute, et nio religionis. posuit immaculatam viam eius; paupertate, religiosae disciplinae rigore, rarâ oculorum modestia, incredibili siti cruciatuum magnam in omnibus excitavit admirationem sui.

Professionem religiosam emil-

§ 6. Solemnem professionem, expleto tirocinii anno, emisit, et sese elevans supra se, humana omnia transcendens et anhelans ad caelestia, oculis tamen in terram semper deiectis, ignorabat an chorus ecclesiae (quem perpetuo adibat) fornice obductus esset, an laqueari; an cellula sua ex lapidibus, an ex lignis constaret: et exactis in quodam sui Ordinis coenobio tribus annis, fratres non ex vultu, sed ex solo vocis cognoscebat auditu. Silentii quoque rigore linguam reprimere studens, per triennium quosdam in ore lapillos detulit, ut vel sic loquendi pruritum coërceret.

Anno aetalis vigesimo renun-

§ 7. Senili prudentià iuventutem suciatur superior, pergressus, vigesimo aetatis anno, praeter sacri Ordinis morem, custos coenobii S. Mariae Angelorum renunciatus est; ubi tot charismatum dona caelitus illi collata sunt, ut ex eo iam tempore prodigiis coruscaret. Cum enim annona omnis defecisset, ac fratres egredi ad petendam eleemosynam prohiberentur altissimâ nive conventum obsidente, conqueri de Petro coeperunt, qui etiam rigente hieme ipsis cogitare de crastino vetuisset, quidquid mensae supererat quotidie in pauperes distribuere consuetus: at ille, certo sciens enutriendos esse qui iactant cogitatum suum in Domino, iussit ad ostium querulos pergere, ubi, super acervum nivis postibus hacrentem, praegrande canistrum refertum panibus invenerunt, tam importuno tempore, et itinere altà nive obsito, nonnisi ab angelis eo delatum: quam di-

vinae providentiae curam aliis quoque vicibus est expertus.

§ 8. Sed mirabilior erat Petri vita, Alios ad sanquae ut viva lex perfectionis alumnos cat. provocabat ad sanctitatem. 1 Pro quovis praeconio sufficeret referre illa, quae de hoc viro sanctissimo dixit sanctissima pariter virgo Teresia Carmelitarum Reformatorum parens, videlicet, ne momento quidem diei ac noctis Petrum ab oratione cessasse; et, ne somnus oranti obreperet, flexis genibus, cum quieti tantum indulgere cogebatur, ad ligni stipitem parieti infixum caput admoveret 2 Illius cella, eâdem Teresiâ teste, pedum quatuor longitudinem cum dimidio non excedebat; adeoque depressa erat, ut flexis genibus et curvis semper humeris in illâ haerere cogeretur.

§ 9. Per quadraginta annorum de- Somnus cihusque arctissi-

cursum sesquihoram tantum somno con-mus. cessit. Ieiunium amavit, adeout ad triduum ordinarie, et ad octo aliquando dies inediam protraxerit; asperrimo Saeva mempraeterea cilicio armatus, bractea fer-ratio. reà per viginti annos praefixis aculeis corpus dilanians, bis in die flagellis in se crudelissime animadvertens, itinera, quamvis longissima atque asperrima, capite semper detecto nudisque pedibus per aestus et frigora suscipiens; itaut, cum nudum caput imbribus et nivi exponeret, interdum capilli gelu concreti deciderent, et aestate praefervida exurentibus solis radiis capite vehementissime cruciaretur; respondere solitus interrogantibus cur detecto capite semper incederet, nesas esse coram Deo tecto capite ambulare. Cum vetustum ac vilem saccum abluebat, madidum corpori aptabat, quin etiam in gelidam aquam rigente hieme sese plerumque iniiciebat. Praeter hacc, familiare illi

1 Male edit. Maiu. legit sanctitatem pro (R.T). 2 Aptius edit, Cherub, habet admovebat (R.T.). erat, hieme summà, urgente nivis frigore, deposito pallio, fenestram et ianuam cellae reserare, ut, frigidissimo excepto aëre et gelu, acrius torqueretur caro, mox eximenda diris cruciatibus, cum fenestram clausisset et ianuam. Eo devenit hac saevâ maceratione membrerum, ut, ex narratione sanctae Teresiae, arido et exangui corpore radicum arboris speciem exhibuerit; oculis autem in caveam recedentibus, et sulcatis perpetuo lacrymarum imbre genis, mirabile poenitentiae simulacrum videretur.

Amor in Deum.

§ 10. Ex hac eximiâ vitae sanctitate vires hausit ad egregia quaevis praestanda in honorem divinitatis, eaque prodigioso morum suorum exemplo as-Sacerdos fa- sequi potuit. Latere ille quidem pracoptasset, et, paternam sancti Francisci humilitatem secutus, regale sacerdotium formidasset accipere, nisi ad illud superiorum imperio coactus fuisset. Itaque, non sumens sibi honorem, sed vocatus a Deo tamquam Aaron, sacrum quotidie peragebat tam uberes in fletus effusus, ut exitus aquarum deducentes oculi eius viderentur fons hortorum et puteus aquarum viventium, quae fluunt impetu de Libano.

Praedicationis uberes fructus.

§ 11. Iussus etiam est suggestum ascendere, ac verbi divini panem ex tempore populis esurientibus frangere: cumque de ore eius erumperent quasi sagittae potentis acutae, innumeros felicissime sauciatos eruit de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii Dei. Praeterea confluebant ad illum privatim erudiendi non modo insimi et populares, sed etiam nobiles ac principes viri; quos mirà suavitate et efficacià verborum ad salutarem poenitentiam invitabat. Confessarii tamen munus apud Carolum V Caesarem declinavit, captus amore so-

1 Edit. Cherub. habet exurenda (R. T.).

litudinis et demissionis, ac metu discriminum aulae regalis.

§ 12. Plura coenobia sui Ordinis san- Regularis obctissime temperavit, videlicet illud S. IIo-motor. nuphrii in provincia S. Gabrielis, S. Michaëlis Placentiae, aliaque. Subinde provinciae diffinitor et custos, ac deinde omnium suffragiis in provincialem electus est provinciae S. Gabrielis; cuius regimini sedulo incumbens exemplis et verbis, quasdam edidit constitutiones, quibus strictioris observantiae nitor refloreret. In Lusitaniam quoque perrexit, ut nascentem Arrabidorum provinciam iuvaret et promoveret.

§ 13. Cum autem arctiorem sui Or-zelus pauperdinis disciplinam vigere desideraret et longius extendi, superatis gravissimis difficultatibus, divino munitus praesidio, et apostolică fretus auctoritate, primum novae reformationis coenobium angustissimum et pauperrimum sub Immaculatae Conceptionis titulo, prope Pedrosum Cauriensis dioecesis in Baeturia, vulgo Extremadura, oppidum, construxit: ubi cum paucis sociis apostolicam sui patris Francisci vitam renovavit. Hinc, a Paulo IV summo Pontifice, eiusdem Clementis ac nostro praedecessore, commissarius generalis novae reformationis institutus, alios aedificavit conventus; ex quibus et quibusdam aliis eius se regimini ultro subdentibus provinciam S. Iosephi fundavit. Mox, destinatis ad regnum Valentiae sociis, provinciae S. Ioannis Baptistae fundamenta iecit. Ac tandem illud strictissimum vitae genus in varias Hispaniae provincias ad Indias et Iaponium usque feliciter dilatatum est, ubi ex ipså reformatione multi martyrio coronati sunt.

§ 14. Sanctam quoque virginem Te- s. Terestae resiam in stabiliendå Carmelitarum reformatione indefessus adiuvit, ita ut, ipsâmet testante, recentis illius propa-

ginis sit praecipuus promotor existimandus. Et revera multas pro re tantâ peregrinationes suscepit et labores tulit; immo et absenti opem et consilium laturus aliquando miraculose apparuit.

Miracula.

§ 15. Quam gratum acciderit Deo studium hoc observantiae strictioris, et quanto haberi vellet in pretio seraphicum zelum huius viri, Deus ipse prodigiis ingentibus comprobavit; cum, non solum rapidissimas Tagi et alterius fluminis aquas siccis ipse pedibus aliquando transivit, sed et puer, qui asello insidens canistrum panibus refertum ad illum et fratres deserebat, Petri de Alcantara nomine invocato, iumentum impulit in flumen, quod solidum ac tutum supra suas aquas ingressum eidem praebuit.

Cum Ioannes de Neira, Petri in itinere socius, inedià et siti confectus pene decideret, in loco, ubi ad orandum sanctus hic vir se composuerat, fons illico erupit, et panis cum pisce ad esum paratus apparuit.

Infixus ab eo terrae aridus baculus in viridem ficulneam excrevit, cuius fructus etiam nunc aegris salutem redonant.

Eius charitas.

§ 16. Atrocem pertinacis mulieris iniuriam non modo patientissime toleravit; verum etiam, flexis coram eà genibus, pro culpà, quam non patrarat, humillime deprecatus est.

Raptus in acre.

§ 17. Semel crucem in horto Pedrosi devotis oculis contemplans, sursum ferri et in aëre coram ipså suspendi et lucidissimos quoque ex oculis radios in eamdem crucem emittere visus est, candidâque nube caput eius circumdari.

Prophetia et alia miracula.

§ 18. Quemdam adolescentem benedictionem suam enixe efflagitantem, cum ab Urbe quamprimum recedere decrevisset, de gravi discrimine quod illi imminebat in haereticam quamdam opinionem incidendi praemonuit.

Scholarem alium respiciens, mundo quamprimum renunciaturum sacrumque religionis habitum suscepturum divinitus agnovit.

In magnâ siccitate precibus suis copiosum a Deo imbrem obtinuit.

Accensum ignem in quodam conventu per flammas ipsas innoxius incedens sine morâ extinxit.

Demersum in puteo infantem, chorda qua cingebatur in eum locum demissâ, mirabiliter extraxit.

Mulicris oculos luce orbatos leviter tangens, datà ei benedictione, protinus illuminavit.

Feminam quamdam, a daemone per multum temporis deceptam, de pravâ illà consuctudine, quam cum maligno tentatore habucrat, commonefecit et liberavit.

In reditu ad conventum de Arenas a civitate Abulae obrutus fuisset nivibus. quarum vis ingens e caelo devolvebatur, nisi cius precibus coërcitae in aëre pendulae constitissent, et prodigiosum tabernaculi genus artificioso fornice composuissent, quo inclusus Petrus ab aliarum laesione nivium prohibebatur.

Imbres quoque copiosissimi eum madefacere non sunt ausi, quod etiam, dum augustum missae sacrificium offerret, ipsi et circumstantibus semel evenit. Corporaliter videndum se praebuit plurimis procul distantibus. Prophetico lumine remotissima locorum ac temporum spatio praedixit. Demum usque adeo fuit in deliciis Divinitati, ut omnium vota, quando Petrus intercessorem exhiberet se, implenda esse professus fuerit sanctae virgini Teresiae, ut ipsamet sibi semper accidisse fatetur.

§ 19. Et illius quidem preces adeo Interorandum incensae erant igne divino ut inter oran-tur. dum brachiis in modum crucis expansis in altum saepissime ferretur, ac dum sa-

crum faceret elevari in sublime coram populo aliquoties conspectus fuerit; immo tanta eius erat assiduitas orationis, ut nunquam ab eâ cessaret, et intuentibus ipsum homo alterius saeculi videretur.

Mors.

§ 20. Edoctus ergo, etiam dum in terris agebat, ad caelum evolare, tandem meritis plenus, aetatis anno sexagesimo tertio in febrim ac dolores molestissimos incidit. Augebatur simul cum acgritudine hilaritas Petri, prohibentis religiosam suam familiam a lacrymis, in quas ob amittendum amantissimum parentem agebatur. Ecclesiae sacramentis rite susceptis, ac praedictà mortis horà, non iacens, sed humi erectus in genua, in altissimam extasim diripuit1; ac deinde sensibus restitutus: Laetatus sum (inquit) in his quae dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus; et, manu fratribus benedicens, ita illos est allocutus: « Non intuemini, fratres mei, SS. Trinitatem, et dominam meam gloriosissimam Virginem Mariam et sanctum Ioannem evangelistam?» Quibus dictis, adhuc excepto<sup>2</sup> genibus corpore, migravit animo in caelum, et sancta Teresia, procul distans ab oppido de Arenas in quo Petrus decesserat, illum vidit recto et lucido tramite delatum atl sempiternam felicitatem; ac saepe postea eidem oranti apparuit plenus immenså glorià et purissimae lucis radiis circumfusus. Corpus vero pulcherrimum, caelesti quodam colore perfusum, oculis apertis et miro splendore radiantibus, suavissimo de membris odore manante, intuentes replebat admiratione, utque fidelium adventantium devotioni satisfieret, in eminentiori extra portam loco expositum fuit, ad cuius conspectum populus suspiriis ac vocibus Sanctum inclamabat, auxilium ab eo petebat, vel minimam habitus par-

ticulam pro summo quilibet bono reputabat. Inde processum est ad funus, numeroso populo cum facibus ac candelis accensis sacrum depositum comitante. Contigit autem inter cetera notabilia quod caelum imbre ac vento furens, delato in medium corpore, subito placaretur, dum in circuitu omnia streperent et inundarent, ita ut a valetudinario, in quo decesserat, usque ad conventum, duobus milliaribus distantem, quieto caelo, omnes immadefacti processerint, et ceram pro funere honorando accensam in tanto spatio nihil imminutam repererint. Eius corpus, in ecclesià fratrum Minorum Discalceatorum depositum, singulari populorum veneratione invisitur.

§ 20. Excessit anno salutis MDLXII, Annus et dies xviii die octobris.

§ 21. Plurimis etiam post mortem mi- Miracula post raculis coruscavit.

Alphonsus Sanchez faber lignarius, fracti cruris integrandi mortalem' omnem spem proiecerat; sed ad sepulchrum Petri momento temporis convaluit.

Laborantem exitiali morbo Mariam de Paramo, et a medicis desperatam, haustus aquae, reliquiarum Petri contactu sacrae, dicto citius integrae sanitati restituit.

Sacramento Extremae Unctionis munita iam crat Maria Velasquez, quae Petri opem exposcens illico surrexit incolumis.

Franciscus Ramirez sexennis puer, cruribus contractus, oleo lampadis ante Petri sepulchrum lucentis inunctus, repente sanatur.

Balthasari Rodriguez sexenni puero, fracto utroque latere, ac defluentibus intestinis pene confecto, essusae ante Petri sepulchrum preces saluti fuerunt.

Francisca Martinez triennio claudicans.

1 Ita legit etiam edit. Cherub.; at forsan legendum moralem (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Cherub. legit erupit (R. T.).

**<sup>2</sup>** Edit. Cherub. habet stante pro excepto(R.T.)

quae, desperatà fracti pedis salute, genibus et manibus reptaverat ad Petri sepulchrum, incolumis, et solido pede innixa, regressa est domum.

Utràque aure surdus Bartholomaeus Garzia, contactu aquae, cui fuerant admotae Petri reliquiae, recuperavit auditum. Et eodem contactu visum momento recepit Isabella Gonzalez a tribus mensibus caeca. Et foedo apostemate laborans in dextro genu Ioannes puer bimus repente convaluit.

Ad ipsius sepalebrum con-

§ 22. Iacuit autem Petri corpus per multos annos in humili loco, in quo primo reconditum fuerat; sed, cum undique ad illud ex totà conflueretur Ilispanià, episcopi Abulensis auctoritate in locum decentiorem a religiosis conventus de Arenas translatum est, et oleo similem liquorem distillans repertum, candidis velis fuit involutum, retentà quadam reliquiae particulà, et in arcà prope altare maius iterum muro inclusum.

nizalionem.

§ 23. Gratias igitur immortales agebat omnipotenti Deo idem Clemens praedecessor, et in illo cor suum exultabat, quod, nullis eius suffragantibus meritis, sed altitudine divitiarum sapientiae et scientiae suae, hanc servi sui Petri de Alcantara canonizationis solemnitatem per eius humilitatis ministerium ad sui nominis gloriam et catholicae fidei exemplum voluerit celebrari. Cum enim, praeter eximia prodigia quibus Petri vita effulsit, post mortem etiam quamplurimis aliis miraculis¹, ut eius sanctitatem testaretur Deus, aditus aperiebatur ad sacros honores Petro deferendos.

Processus.

§ 24. Propterea crebrescente famâ eius sanctitatis, venerationis et miraculorum, editi super his fuere processus auctoritate apostolică et ordinariă: et accedentibus precibus clarae memoriae Phi-

1 Ed. Cherub. hîc addit claruerit; vel comma et particula ut delenda (R. T.).

lippi III et IV catholicorum Hispaniarum regum, necnon fere omnium Hispaniae regnorum, ceterisque de more peractis, sacra rituum congregatio, cui supradictorum processuum revisionem iniunxerat Gregorius Papa XV etiam praedecessor noster, tune suus, respondit, referente bonae memoriae Marco Antonio tituli S. Eusebii presbytero cardinali Gozadino, iuxta seriem relationis trium causarum palatii apostolici auditorum, pluries examinatam fuisse causam servi Dei Petri de Alcantara, ac plenissime constare de validitate processuum, famà sanctitatis, fidei puritate, ceterarum virtutum excellentià, reliquiarum ac scpulchri veneratione, et plurimis tandem miraculis; ac propterea posse, si Summo Pontifici placuisset, eunidem Petrum Sanctum ac in caelis regnantem omnibus fidelibus selemni canonizatione proponi venerandum, dum interim episcopus Abulensis in cappellam quamdam novam a se dedicatam sacrum eius corpus odorem suavissimum spirans solemniter transtulisset, praesentibus nonnullis Hispaniae magnatibus, qui ferendis reliquiis nobiles humeros submiserunt.

§ 25. Quapropter idem Gregorius XV Beatificatio. felicis recordationis praedecessor noster, tunc suus, annuit precibus eiusdem Philippi IV regis, et ministri generalis et fratrum Ordinis Minorum, atque Petrum Beati titulo insignivit die xvIII aprilis anno salutis MDCXXII; ac de eo tamquam de Confessore non Pontifice die xix octobris, qua ipsius memoriam celebrandam esse statuit, ubique terrarum ab universo Ordine Minorum Observantium utriusque sexus, in oppido vero de Alcantara, ubi natus est, atque in altero de Arenas, ubi corpus eius requiescere acceperat, ab omnibus tam regularibus quam saecularibus clericis recitari officium posse et missam celebrari, datis desuper

litteris in formà Brevis, concessit. In provincià vero S. Iosephi, cuius auctor extitit Petrus, a fratribus Discalceatis de illo veluti de Patrono etiam cum octavâ officium ac missam celebrari posse.

§ 26. Deinde vero novus processus Processus ta Urbani VIII. conditus est ob nova decreta ab Urbano VIII edita, et fama sanctitatis perseverans et crescens fidelium veneratio reperta est.

Innocentius X comprobat miracula.

§ 27. Alia deinde miracula a felicis recordationis Innocentio X praedecessore nostro, tunc suo, comprobata sunt die viii martii mdcl, cum processus novi super his, quae post Petri beatificationem', formati fuissent, instantibus in primis itcratis supplicationibus episcoporum, principum ac civitatum totius Hispaniae.

Volum sacrae ri'uum congre-

§ 28. Repetito voto sacra rituum congregatio die XII aprilis anno MDCLX censuit posse tuto deveniri ad solemnem Petri canonizationem, ac in Domino plurimum expedire ut diuturnae mortificationis assiduus labor, plane ad prodigii genus accedens, argumentum insigne perfectissimae charitatis in Deum, cum salubri animarum profectu sane admirabili, christifidelibus colendus et imitandus omnino proponeretur.

Alexandri VII obilii remorata canonizatio.

§ 29. Sed interim succedente interitu felicis recordationis Alexandri VII praedecessoris nostri, tunc sui, quo annuente decretum supradictum emanaverat ab eadem sacra rituum congregatione, et codem Clemente ad S. Petri cathedram evecto, priores diligentiae fuerunt instauratae, et accedentibus novis principum catholicorum instantiis, praesertim vero regis catholici Caroli II, secretum consistorium fuit habitum die xviii martii anno MDCLXIX, in quo per venerabilem fratrem nostrum, tunc suum, Martium episcopum Portuensem S. R. E. car-

1 Forsan deest contigerant, ut habet edit. Cherub. (R. T.).

dinalem Ginettum status causae beati Petri relatus fuit; et omnium cardinalium, qui adfuerunt, suffragia dixerunt placere eis ut idem Clemens ad solemnem canonizationem deveniret.

§ 30. Quapropter, sequente publico Carolus II rex consistorio, in quo de canonizatione di-stat pro canonicti beati Petri verba fecit dilectus etiam zatione. filius Alexander Capraria, nostrae, tunc suae, consistorialis aulae advocatus, et nomine praefati Caroli regis, necnon regnorum praedictorum, ac ministri generalis et fratrum Ordinis Minorum eidem Clementi praedecessori fuit humiliter supplicatum,

§ 31. Idem Clemens praedecessor noster, in tam gravi causà orationibus et et indulgentiam iciuniis publice indictis, et concessa pro concedii. hoc fidelibus indulgentià, divinae voluntatis beneplacitum explorare sategit.

In semipleno postmodum consistorio cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum (de quorum numero tunc eramus) scripta suffragia canonizationis solemnitatem approbantium eidem Clementi praedecessori diem dominicum in Albis unanimiter innuerunt.

§ 32. Tandem, cum nihil aliud desideraretur eorum, quae ex Ss. Patrum auctoritate, sacrorum canonum decretis, S. R. E. antiquà consuctudine, ac novorum decretorum praescripto agenda et observanda erant, dictà die dominicà in Albis, quae erat iv kalendas maii, anno moclxix, pontificatus sui anno ii, in sacrosanctâ beati Petri Apostolorum Principis basilicà, in qua solemni ritu cum ciusdem S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis Romanae curiae praelatis, officialibus et familiaribus suis, clero saeculari et regulari, et maximâ populi frequentià mane convenit, post repetitas pro canonizationis decreto petitiones nomine eiusdem Caroli regis a dilecto An. C. 1670

etiam filio nostro, tune suo, Iacopo tituli S. Sixti presbytero cardinali Rospiglioso nuncupato, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces, post Spiritus Sancti gratiam rite imploratam, ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac eius maturà deliberatione prachabità, et divinà ope saepius implorată, ac de venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in Urbe existentium consilio, beatum Petrum de Alcantara Sanctum esse decrevit et definivit, ac Sanctorum catalogo adscripsit, statuens ab universali Ecclesià, quolibet anno, xviii octobris, illius obitus die, memoriam eius inter Sanctos Confessores non Pontifices pià devotione recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Sancti festum decorattur

§ 33. Postea idem Clemens, praedecessor noster, eiusdem Sancti festum die xix octobris celebrari quotannis decrevit, in qua die omnibus christifidelibus, qui aliquam ex ecclesiis universi Ordinis sancti Francisci, tam fratrum quam monialium, tam hactenus erectis quam in posterum erigendis, et ubicumque locorum existentibus, visitaverint, indulgentiam plenariam perpetuam concessit.

Pontificis gratiarum actio.

- § 34. Deo igitur optimo maximo, a quo est omne datum optimum et omne donum pefectum, gratias agere eumdem Clementem praedecessorem decebat qui benedixit hunc servum suum in omni benedictione spirituali, ut esset sanctus et immaculatus coram ipso, et curreret in vià mandatorum divinorum, dilatato
- 1 Aptius edit. Cherub. legit nostrorum voluntatis et decreti (n. T.).

corde ab eximià charitate; cumque illum divina pietas huic nostro saeculo indulserit, qui antiquae prodigia sanctitatis instauraret, eumdem singulari cultu proserequeretur, eiusque auxilium in hisce christianae reipublicae necessitatibus enixius imploraret.

§ 35. Ne autem de decreto, defini- Decreti confirtione, 'adscriptione, statuto, concessione, aliisque praemissis, pro eo quod ipsius Clementis praedecessoris litterae eius superveniente obitu confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari: volumus et apostolicà auctoritate decernimus quod decretum, definitio, adscriptio, statutum, concessio, aliaque praemissa a dictà die iv kalendas maii suum consequantur effectum, ac si super illis ipsius Clementis praedecessoris litterae sub datà eiusdem dici confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes litterae ad probandum plene decretum, definitionem, adscriptionem, statutum, concessionem, aliaque praemissa ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

§ 36. Ceterum, quia difficile soret Publications praesentes nostras litteras ad singula loca, ubi opus es et, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem ubique fides habeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

§ 37. Nulli ergo omnino hominum Clausula irliceat hanc paginam nostrarum voluntatum et decreti' infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno

+

+

+

+

į,

++

Incarnationis Dominicae MDCLXX, v idus maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 11 maii 1670, pontif. anno 1.

# EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS

- † Ego Franciscus episcopus Ostiensis cardinalis Barberinus, S. R. E. vice-cancellarius.
- † F M. episcopus Tusculanus cardinalis Brancatius.

† † Ego Uldericus episcopus Albanensis cardinalis Carpineus.

† Ego Virginius tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Ursinus.

† Ego Caesar tituli Ss. Quatuor Coronatorum presbyter cardinalis Facchenettus.

† Ego Alderanus tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Cybo.

+ Ego Fridericus tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Sfortia.

+ Ego Benedictus tituli S. Honuphrii presbyter cardinalis Odescalsus.

† Ego Aloysius tituli S. Alexii presbyter cardinalis Homodeus.

† Ego P. tituli S. Marci presbyter cardinalis Ottobonus

† Ego Laurentius tituli S. Chrisogòni cardinalis Imperialis.

† Ego Marcellus tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Santacrucius.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Spada.

† Ego Franciscus tituli Ss. Quatuor Coronatorum cardinalis Albitius.

† Ego Octavius tituli S. Caeciliae preshyter cardinalis de Aquaviva et Aragonia.

† Ego Carolus tituli S. Priscae presbyter cardinalis Pius.

+ Ego Carolus tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Gualterius.

† Ego Flavius tituli S. Mariae de Populo presbyter cardinalis Chisius.

† Ego Iacobus tituli S. Pancratii presbyter cardinalis Franzonus.

+ Ego Petrus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Vidonus.

† Ego Nereus tituli Ss. Nerei et Achillei presbyter cardinalis Corsinus.

† Ego Carolus tituli S. Anastasiae presbyter cardinalis Bonellus.

† Ego Carolus tituli S. Susannae presbyter cardinalis Caraffa.

+ Ego P tituli Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Alteriis.

† Ego Caesar tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Rasponus.

† Ego Carolus tituli S. Mariae de Aracaeli presbyter cardinalis Robertus.

† Ego Iacobus tituli S. Sixti presbyter cardinalis Rospigliosus,

. . . Ego Frideric

+ Ego Fridericus tituli S. Nicolai in carcere diaconus cardinalis Hassia.

- † Ego Carolus S. Caesarei diaconus carcinalis Barberinns.
- † Ego Decius S. Eustachii diaconus cardinalis Azzolinus.
- † Ego Franciscus Maria Ss. Viti et Modesti diaconus cardinalis Mancinus.

† Ego Paulus tituli S. Georgii diaconus cardinalis Sabellus.

†

Ego Sigismundus S. Mariae in Domnica diaconus cardinalis Chisius.

†

II.

Bulla sive litterae decretales canonizationis S. Mariae Magdalenae de Pazzis Ordinis B. M. V de Monte Carmelo, quam Clemens IX Pontifex Maximus una cum B. Petro de Alcantara Sanctorum catalogo adscripsit, a SS. Clemente X expedita 1.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium

Rationi consonum et iustum reputamus ut Romanorum gesta Pontificum, praesertim maiorem Dei gloriam et Sanctorum eius laudes et honorem concernentia, super quibus, eorum superve

#### 1 Nunc primum impressa

niente obitu, litterae apostolicae confectae non fuerunt, illa universis christifidelibus pateant.

§ 1. Dudum siguidem felicis recor- Bulla Clemondationis Clemens Papa IX, praedecessor ur. noster, pie attendens quod singulari divinitatis consilio factum erat ut, in illo potissimum tempore quo pessimi veteratores et errorum magistri apud multas gentes ac praesertim in septentrione bellum religiosis familiis indixerant irridentes sanctissima vota quibus perfectionis studio ducti christifideles se divino famulatui consecrabant spe ciali cultu, floruissent in sacris Ordinibus quamplurimi sanctitate conspicui qui ceteris exemplo praelucerent et currerent in vià divinorum mandatorum et consiliorum ad confundendam Lutheri et sociorum insaniam et carbones ignis super illorum capita congerendos; quoniam vero virginitatem praecipue contemnebant nequissimi hostes coeno voluptatum immersi, sponsus divinus, qui pascitur inter lilia, excoluit sacris in hortis pulcherrimos flores, quorum caelestis odor alios illicio suavissimo invitaret ad studium angelicae huius virtutis; hinc, praeter Teresiam a Iesu, Rosam de S. Maria, aliasque plurimas nondum albo Sanctarum aut Beatarum adscriptas, exhibuit admirationi et cultui populorum sanctissimam virginem Mariam Magdalenam de Pazzis, cuius ea fuit caelestium virtutum fragrantia, ut caelestem sponsum allexerit ad illam annulo subarrhandam; tanto autem divini amoris aestu in mediis virginitatis nivibus ardebat, ut prodigiosa et propemodum inaudita sint argumenta beatissimi incendii, quae praebuit in excessibus mentis quibus frequentissime colloquebatur cum Deo: illam igitur Sanctarum numero adscribere divini Spiritus ductu decreverat ad solatium et exemplum

infelicis huius saeculi, cui singulare praesidium sperabat ab illà, quae hoc ipsum saeculum virtutum suarum prodigiis illustraverat; et gratias humillimo obsequio persolvit omnipotenti Deo, qui, sicut ineffabili providentià, nullis suis meritis. Ecclesiae suae ipsum pracesse voluerat, ita reservare ei dignatus erat sanctissimam hanc sponsam suam supremo cultu exornandam, ut celeberrima Mariae Magdalenae sanctitas testimonio etiam suo comprobaretur.

Nativitas S. Mariae Mag-

Sanctissima haec virgo exorta in ludalenae de Paz- cem est Florentiae II aprilis die anni stres parentes MDLXVI ex illustribus parentibus Camillo ac virtutes. de Pazzis et Maria Bondelmontia. Catharinae nomen inditum illi fuit, quod immutavit cum sacrae familiae nomen dedit. Ab ipsis incunabulis signatum super illam visum fuit lumen vultus divini, adeo ut, aetatis praeiudicium supergressa, caelestibus rebus inhiaret, et quasi iam mundo nuncium remisisset, sericas vestes abhorreret, et integrà die soluta in fletum fuerit, coacta patris imperio nobile indumentum adhibere domo egressura. Nedum illi rationis usus diluculum affulsisse per aetatem poterat, cum frangere coepit esurienti paneni suum, consueta in pauperes erogare ientaculum matutinis et pomeridianis horis illi tributum. Statim ad sponsi divini nu ptias adulta visa est, ideoque in illius perpetuo complexu vivebat, de illo tantum loqui, vel de eo loquentes audiri' cupiebat, et in secretis gynecaeis assiduo haerebat in contemplatione divinarum rerum, praesertim affecta mirifice erga sanctissimum Eucharistiae sacramentum, quo recens refectos avidissime alloquebatur, quasi tunc praesentià in illis frueretur Christi servatoris, qui dixit: Qui manducat meam carnem et bibit meum

sanguinem in me manet et ego in co. Cum autem illius animum subibant crimina quibus offendi suum Deum audiverat, exulcerati cordis dolorem incre dibili fletu protestabatur.

Anno aetatis decimo, feria v sanctioris Anno decimo hebdomadae, contemplata charitatem e-perpeluae virximiam qua se mortalibus in augustissimo sacramento cibum Christus exhibuit, perpetuum illi munus devovit virginitatem suam; ac deinde quotiescumque a parentibus mortalis sponsi mentionem fieri audivit propemodum exanimari visa est: ac certe subituram se potius mortem profitebatur, quam unquam a concepto proposito resilire, beatius videri sibi dicens in carne imitari vitam angelicam, quam ex carne mortalium numerum augere. Matrem ergo sollicite conciliare sibi studebat ut ad sanctimonialis vitam (ad quam avidissime ferebatur) liberum sibi iter indulgeret. Patri vero sancte asserebat se potius violentâ morte extinguendam, quam dimovendam a semel concepto religiosae vitae proposito.

Ruri cum degeret pauperes puellas Adolescentia, christianae fidei rudimentis imbuebat, utque 1 libentius et certatim confluerent singulis quibusque festis diebus plerumque illis sudariola et gremialia, assentiente matre, donabat; cumque nacta esset ruri pabulum hoc eximiae virtutis, aegerrime repetebat urbem; in qua tamen solitudinem inveniebat in aedium angulo piis precibus insistens, ac sedulo satagens ut idipsum domestici omnes praestarent. Exinde coenobium monialium S. Ioannis equitum ingressa, ut ibidem, ut assolet, aliquot annos excoleretur, ea praebuit caelestis indolis argumenta, ea charitatis obedientiae et humilitatis specimina, ut moniales Sanctam illam fore ac divae Catharinae Senensi non imparem praesagirent. Ægris praesertim sollicitam operam adhibebat, illas sacrorum voluminum lectione reficiens, et ignito de rebus divinis cloquio ad caelestem amorem erigens. Ipsa vero adeo vulnerata erat iaculis charitatis, adeo inebriata nectare beatorum, ut vultu praeseferret cordis incendium, ideoque accensae rosae speciem interdum exhiberet, instar siderum illius oculi scintillarent, immo angelicae formae radiis intuentes bearet.

Jaduit habitum religionis

Sextodecimo aetatis anno uberrimâ profusione lacrymarum a parentibus tandem extorsit facultatem religiosi habitus suscipiendi, et gaudio triumphans in monasterio S. Mariae de Angelis (cuius parietes suavissime osculabatur) Ordini Carmelitarum adscripta est. Atque is in illå statim solitudinis¹ amor exarsit, ut nunquam ad ferreas crates accesserit, nisi praecepto superioris coacta; quod si aliquando a suis illam latebris abstrahebat, ad supplicium impellere videbatur; ipsorum etiam parentum et consanguineorum colloquia, praesertim virorum, aversabatur. Praeterea mirum in modum sollicita erat ne frustra contereretur tempus, quod divinis colloquiis consecrandum erat. Et quia iustitiae custos silentium est, illius leges servavit religiosissime.

Etiam in arduis obedientis-

A superiorum nutu ne latum guidem unguem discedebat, licet non raro imperarent ardua; imo etiam illa, quae in extasim raptae virgini Deus imperabat, nonnisi accedente superioris assensu exequebatur. Sanctissimo ambitu vilium officiorum incendebatur; paupertatis amantissima gestiehat si quid interdum vitae necessarium illi defuisset: novam nunquam, sed magis attritam vestem

1 Edit. Main. legit solitudine (R. T.).

quaerebat; cumque omnium sese virtutum ideam monialibus exhiberet, iisdem interrogantibus quo pacto religiosa vita instituenda sit, respondere solebat eo semper spiritu vivendum, quem primâ ingressus die conceperant, ac nullum privatum commodum sacri Ordinis instituto praeferendum.

Incredibili ardore animi professionem Anno actatts emisit decimoseptimo aetatis anno: et septimo profesde claritate crescens in claritatem usque ad perfectum diem ut sorores omnes divino amore incenderentur, illarum munera obibat, domesticos labores noctibus peragens, quas plerumque traducebat insonines, ut illae secum transigerent dies in divinarum contemplatione rerum. Quod si aliquando repugnantem somnus opprimeret, miro pudore suffusa, flagellis corpusculum cruentabat, et ad opus regrediebatur, sed quod in aliis fovere satagebat orandi studium, mirifice illo ipsamet virgo aestuabat, et perpetuis precibus sanctam Deo Ecclesiam commendabat, dicere consueta Christi sponsam non appellandam esse sanctimonialem illam, quae inter orandum sedulo memor non esset sponsae divinae catholicae Ecclesiae. Choro defuit nun- Studio oratioquam, nisi ab aegritudine prohiberetur. Caelestis amoris incendium in omnium animis excitare cupiebat, et ad illum perpetui stimuli erant Magdalenae colloquia, perspicua ingenii acies, modestissima serenae frontis tranquillitas, prudentiae lumen illustre, et prodigiosa eloquentia in sermone de rebus divinis facilem illi aditum praebebat ad animos

Sed uberiorem exercendi zeli ma- Anno antatis teriam sortita est, cum illi vigesimum-magistra novitertium annum agenti demandata est ur. tiruncularum cura, quas praesentià ipsà erigebat ad studia divina, et uno in-

tuitu oculorum culpae alicuius conscias

occupandos.

navit.

levissimà debant.

deterrebat, ita ut faterentur optimae adolescentulae se qualibet vel levissimâ labe conspersas Magdalenae conspectum sub-Noviliae, ire nunquam ausas fuisse. Atque adeo consper constans de magistrae sanctitate opinio Rao. Magdale-nao conspectum discipularum animos occupaverat, ut ipsa (quae omnium imperfectissimam et culpis obrutam arbitrabatur se) omni studio laboraret, quo eas ab hac mente dimoveret, ideoque perturbationes animi sui et hostis nequissimi tentationes iisdem memorabat.

Animorum intima cognoscit.

Animorum statum et intima cuiusque penetralia intuebatur; adeoque consentanea cuilibet spiritus languori remedia adhibebat, ut non solum tirunculas, sed plerasque alias tentationibus vexatas eius directioni confessarii subiiceret: atque ut solo verbo serenitatem animis afferebat, ita solo nutu aliorum pervicaciam infringebat. Incredibilis erat illius pro periclitantium animarum salute zelus: et, quoties ad innumeros infideles a Christi ovili devios flectebat oculum mentis, medullitus cruciabatur, atque haec cogitatio perpetuus illi erat fons lacryma rum, adeo ut cibo refici non posset. et fletu stratum suum rigaret. Mariam Mediceam Henrico IV Galliarum regi desponsam hortata impense fuit ut haeresum extirpationi et catholicorum filiorum educationi sedulam operam adhiberet.

Ingens marty. ru desiderium.

Ad haec incendebatur incredibili siti martyrii, cuius delicias delibare conabatur assiduis corpusculi cruciatibus, semper mortificationem Iesu Christi in se circumferens, ut vita Christi manifestaretur in corpore suo. Ægris adhaeret Assidua infir assidue, de vità periclitantibus solatium et opem afferebat, insomnes noctes tra-

танын сигл.

ducens, atque eo charitatis ardore ministrabat quovis etiam sordido morbo laborantibus, ut ex foetidissimo cuius- Ulcera lamdam ulcere vermiculos et putredinem obstergeret, cumque lamberet putres eiusdem ulceris hiatus, exclamabat: O quam maiora passus est Iesus pro nobis. Praeterea deformes scabiei crustas, quibus obtegebatur corpus sororis Bar-sequiannum linbarae de Bassis, non absimiles leprae, sit et ita saluet Mariae Benignae de Orlandinis, foetido itidem morbo et in lepram desituro per sesquiannum confectae, lingendo, utrique prodigiosam salutem hoc eximiae charitatis et tolerantiae miraculo redo-

infirmes donat.

Panis tantum et aqua cibus illi et Quinquennio potus quinquennio suit; proximo autem illi cibns suit. biennio, medicorum iussu, modicum vinum adhibuit, ac dominicis diebus usa est epulis, quibus vesci sinunt ieiunii leges. Cum vero experiri voluissent moderatores an Deo annuente illà se inedià torqueret, pro imperio compulerunt uti missioribus a cibis, sed eam difficultatem in deglutiendo experta est, ut singultibus propemodum spiritus illi fuerit interclusus; idcirco mirabilem tam rarà abstinentià vitam protrahebat; nudis incodebat pedibus, quamvis glacies horrida rigeret, quoadusque, pedum usu destituta, alienâ tantum ope progredi potuit, et quamvis morbi deterrere illam debuissent, tamen tam incredibili cruciandi corpusculi studio incendebatur, ut integras noctes sacris in precibus vigilaret, ferreo cingulo et ciliciis protereret carnem, caput spinea corona transfigeret, et liquenti cerà se interdum ustularet.

Sed, quod admirabilius est, non solum Spirituales deomnes corporis cruciatus avidissime am- pro viribus ocplectebatur, verum etiam nullà caelesti

<sup>1</sup> Potius lege confessarius, vel postea subiicerent (R. T).

<sup>2</sup> Ni legere malueris desponsatam (R. T.).

<sup>3</sup> Potius lege adhaerebat (R. T.).

<sup>1</sup> Forsan abstergeret (R. T.).

<sup>2</sup> Forsin mitioribus aut melioribus (R. T.).]

dulcedine suum animum recreari, aut saltem clam omnibus esse divinas delicias animi sui evoptabat; ideoque, si forte incidisset in scripta, quae de suis visionibus sorores exarabant, illico ea comburebat; et oculis ac toto habitu oris summa modestissimi animi demissio suique contemptus mirifice promicabat; sed frustra caelestium charismatum dona tegere laborabat; tantus enim in illius animo flagrabat aestus amoris divini, ut per claustra transiliens exclamare cogeretur: o amor, o amor, non bene notus, non bene redamatus, tot iniuriis affectus; oh! quam pauca pectora te norunt! ego pectus meum exhibeo, veni ad cor meum, veni ut fovearis. Interim mirà corporis agilitate per claustra ferebatur, dilacerabat vestes, et procul abigebat quidquid illius in manus incurrisset, a felicissimo deinde mentis exilio regressa dicere solebat, quod, si blasphemiis immunis esset infernus, illum non exhorruisset, ut combureretur magis.

Per octo dies a et quid ei acci-

Obsequentissimo cultu venerabatur aupervigilio Pen-lacosites sensi-gustissimam Trinitatem, quam perpetuis bus destitula manet in rapiu fere laudibus adorabat, et illius singulari beneficio, anno mplxxxv, a pervigilio Pentecostes per consequentes octo dies ac noctes sensibus destituta, gavisa est intuitu divinarum rerum, atque in eo rapta quotidie matutinis horis divini Spiritus auram sub diversis formis accepit. In extasim rapiebatur, ubi symbolum fidei recitabat, atque hoc illi non semel evenit alloquenti Alexandrum cardinalem Mediceum (cui Pontificatum eumque brevissimum futurum praedixit) et qui postea re ipsà Leonis XI nomine Pontifex Maximus renunciatus est.

Ferià quintà

Eodem anno, et moxcii, ferià v et vi madae partici-sanctioris hebdomadae, similes animi sionis Domini. excessus experta est, atque illi Christus indulsit participationem dolorum, quos acerbissimos iisdem ipse diebus pro ge-

neris humani redemptione toleravit, eique instrumentorum suae sacratissimae Passionis fasciculum porrexit.

Interdum per tres consequentes noctes Per tres conarcana divinitatis intuita est, ac subinde ctes arcana diaugustissimae Trinitatis mysterium ed inita. facundià exposuit, quae humani vires ingenii superabat, ac tanto divinarum personarum amore incendebatur, ut, dum inter horas canonicas laudes SS. Trinitati persolveret, exalbescere pallore niveo et amoris aestu pene confici videretur.

Praeterea cum Æterno Patre eodem De preparaanno admirandum habuit colloquium de piionem Euchamodo adornandi animam ante sumptionem SS. Eucharistiae; atque his profusae in se divinitatis muneribus ad illud amoris incendium evasit ut interdum exclamaret: O amor, te amplius ferre non possum: amor in te revertere! tanti amoris incapax ego sum. Exinde ad gelidum fontem vel ad putei crepidinem manus et brachia undis mergebat, easdem potabat avidissime, illarum copiosâ aspergine pectoris Æthnam refrigerabat; nempe' semel hoc impetu charitatis acta, pendentis a cruce Reparatoris nostrae salutis imaginem amplectebatur, eamque a cruce divulsam lacrymis irrigabat, et sui capitis velaminibus innocens Magdalena tergebat. Interdum os tam avide admovebat lateri crucifixi, ut videretur suavissimam ex illo fonte divino ambrosiam haurire.

Non semel sponsi divini manu eucha- Divinus sponristico epulio refectam, et annulo nuptiali Eucharistiam ci subarrhatam, idem sponsus sua spinea coronà, impressis in animà stigmatibus, ac suo divino corde muneratus est: et divus Augustinus (eius felicem animum in mentis excessu aliquando suspexit) illius cordi Verbum, aureis, caro factum est, sanguineis notis inscripsit.

1 Forsan neque pro nempe (R. T.).

Statum animacum in altera

Statum animarum in alterà vità pervita perspenit. spexit. Pariter spiritu prophetico dotata, ex divinà revelatione futuros rerum eventus praenunciavit, et quaedam in locis remotis facta et dicta tamquam praesens vidit et audivit.

Manualia stris clausis otola nomobilis perficit.

Saepe saepius manualibus, qua suendo, opera in exta-sim rapta fene qua Sanctorum imagines pingendo, qua culisquo velata atta um scindendo, similesve alias obeundo functiones, implicita exercitiis, repentino corripiebatur mentis excessu, quae fixis in caelum palpebris, imo fenestris clausis, oculisque fascià velatis, tota immobilis et extatica, coeptum qualecumque eo modo prosequebatur, et ita absolute perficiebat opus, quasi huic unice intenta foret.

In ultima aesibi allatos mitaegras.

Cum autem (sicut praedictus divinigriudino deli-colorex cibos tatis amantissimus Augustinus), experitobat id alias retur inquietum esse cor suum donec requiesceret in Deo, conquerebatur, quod incolatus eius prolongaretur. Amoris igitur aestu felicissime contabescens, vi-

terrame integer tem servatit.

giliis et afflictationibus corporis pene consumpta, quem delicatiorem cibum ad illam decumbentem sorores affere-Ueque ad in-bant, ad alias aegrotas mittebat; adeorimani castita- que castitatis custos religiosa fuit usque ad interitum, et aegreferens sororis manibus contingi, ut1, cum vires illi non essent quibus in aliam strati partem converteret se, iucundius sibi esse diceret in lecto marcescere, quam ab aliis attingi; cumque illi mors instaret, a confessariis interrogata, ingenue professa est, nullam sibi unquam in animo cogitationem fuisse quae quidquam de castitatis candore delibaret; atque hunc integerrimae pudicitiae florem a Beatissimâ Virgine indultum sibi fuisse asserebat, quae se in extasi candido aliquando velamento operuerat, quo protecta nullis unquam contrariis pudicitiae maculis infici potuit. Quinque omnino menses cum aegri-

Invicta tollarantia in aegri-

1 Praeposit. ut nos addimus (R. T.).

tudine constans prachuit argumentum adme gamque invictae tolerantiae. Sacramentis deinde mensuud. refecta, singulari animi dimissione veniam a sororibus flagitavit, quas, nihil ipsa mortem pertimescens, consolabatur; spiritualem vero patrem circa septimam noctis horam rogavit, ut ad quiescendum pergeret, spondens usque ad provimum mane superfuturam sibi vitae usuram. Sub interitum sororibus innuit, ut fidei symbolum recitarent, eoque inchoato in extasim rapta est, et sempiternae praeludia felicitatis illius in vultu effulserunt. Cum animam ageret integerrima virgo, iussa est a confessario praestolari quoad usque sacrum ipse faciens caelesti pane moniales reficeret, at Magdalena, quae usque tunc penitus obmutuerat, quasi reviviscens dixit, Benedictus Deus, ac deinde, regressis omnibus e sacro convivio, sanctissimum animum choris caelestibus inserendum emisit die xxv maii anno mdcvii, aetatis suae quadragesimo primo expleto.

Consequenti, die cum illatum ecclesiae Adeius form fuisset sacrum virginis corpus, vis homi-tonum multitunum tanta confluxit illius vestes incidere studiosissime, ut necesse fuerit occlusis postibus turbam aditu prohibere. Prodigiosum fuit, quod, cum ad sinistram vergeret Magdalenae facies, et feretrum nullo motu concuteretur, in dexteram invertit se quia sinister illi aderat adolescens profligatae vitae, cuius aspectum nec exanimatam virginis corpus tolerare potuit.

Humili primum loco sub arâ maiori sepultum est virgineum corpus, quod post annum inibidem per annum quievit incorruptum, pus reportur. quamvis loci humiditas vestes penitus absumpserit. Inde translatum manavit liquore suavissimo ad instar balsami, et variis languoribus saluberrimo, et in praesentià cuiuslibet corruptionis expers suavissimo etiam odore fragrat.

Processus informativi an

Interim crescente famà illius sanctietoritate ordi tatis et miraculorum, editi sunt processus informativi auctoritate ordinarià; cumque illos retulisset in congregatione sacrorum rituum bonae memoriae Alexander cardinalis Ursinus die x februarii, anno mocxxiv, eadem congregatio concessit remissoriales litteras ad sumendas probationes in genere et in specie, et sacrae rotae auditoribus de more commisit discutiendam causam.

> Die vero iv aprilis anno mocxxvi, post advectos ad Urbem processus Florentiae compilatos, referente bonae memoriae Carolo cardinali Pio, supradicta congregatio censuit constare de illorum validitate, deinde xxiv einsdem mensis die asseruit constare de virtutibus in gradu heroico, et demum n maii consequentia miracula approbavit.

Miracula.

Acerbissimis doloribus urgebatur soror Maria Catharina de Chellis ob ulcus, ex quo pars ossis putrefacti fuerat educta; sed, fasciis a Magdalena obligata, illico a dolore, subinde ab ulcere liberata est.

Omnimodà nervorum attractione laborans soror Fides et lecto haerens immobilis inter acerrimos cruciatus, acceptà e Magdalenae manibus Deipārae Virginis imagine, extemplo convaluit.

Formato signo crucis super Catharinam de Spinis dire cruciatam a daemone, illico in fugam egit hostem.

Sororibus Barbarae Bassae et Mariae Benignae de Orlandinis tabificâ scabie et leprae simillimà infectis, purulenta earum ulcera lambendo, sanitatem reddidit.

Sensuum motum et integram salutem restituit sorori Paci de Columbinis sinistri lateris apoplexià correptae.

Destituta iam erat a medicis Cherubina Rabatta pessimo ulcere in capite infecta, et fabri praeterea atque atrocis-

simis doloribus aestuans, cui tamen ulcus, dolorem et febrim ademit productum ter super illam a Maria Magdalena signum crucis. Eademque Cherubina alio ulcere et lethali febri confecta, iamque sacro munita oleo fere cum morte luctabatur, cum attingens stramentum, in quo Magdalena decumbebat, saluti se restitutam extemplo sensit.

Post mortem vero (praeter diutinum liquorem mire fragrantem, qui variis languoribus saluberrimus affluxit e tibils corporis sanctissimae huius virginis integri et incorrupti) Maria de Rovanis, sexdecim iam menses lethali febri correpta, et omni salutis spe destituta, admovit sibi ad pectus fasciculum florum ob contactum sacri corporis salutarium, et statim in soporem facta est, et brevi expergefacta prosiliit e strato prorsus incolumis. Eadem Maria, quadriennio post, febri molestissimà et variis morbi symptomatibus in vitae discrimine constituta, ad tactum pulvilli, quo usa fuerat Magdalena, convaluit. Subinde febri et acerbissimis stomachi doloribus laborans, et duos menses lecto affixa, statim atque Magdalenae tunicam superinduit, ad sanitatem revocata est. Quam etiam post annum recepit, cum duos itidem menses febri aestuasset, producto super illam signo crucis cum velo Mariae Magdalenae.

Crudelissimo stomachi dolore et capitis cruciatu' cum vertigine et febri Catharina de Tassis vitae marginem attigerat, sed, admotà stomacho particulà vestis Magdalenae, repentino somno correpta, atque evigilans, omni se dolore et aegritudine exemptam reperit.

Magdalena de Rondonis, sexenni dolorum tormento propemodum estincta, omni certe humani remedii spe desti-

1 Videtur legendum cruciata (R. T.).

tuta, admotis corpori Magdalenae vestibus, voto viv nuncupato convaluit. Sicut etiam Petrus de Allis Romanus febri et doloribus contabescens, superinduto Magdalenae velo, extemplo convaluit.

Processus auelectifale apo-

Cum autem iam ab illius obitu celestolica compi- herrima esse coepisset Mariae Magdalenae sanctitas et veneratio populorum, ac ipsius intercessione patrata miracula viam illius clarificationi aperirent, formati sunt processus auctoritate apostolică, quibus examinatis felicis recordationis Urbanus VIII praedecessor noster, tunc suus, annuens repetitis precibus dilecti filii nostri, tunc sui, nobilis viri Ferdinandi Etruriae sibi subiectae magni ducis, ac dilectarum in Christo filiarum monialium dicti monasterii S. Mariae Angelorum, die viii maii MDCXAVI hanc Dei servam Beatae titulo insignavit, ac die xxII augusti universo Carmelitarum Ordini indulsit ut illius officium et missam recitaret; die vero xv ianuarii MDCXXVIII huiusmodi indultum extendit ad universam ditionem Florentinam.

Sacra congregatio censui! constate. casa excepto.

Post novissima autem decreta eiusde dem Urbani praedecessoris, die 1 aprilis anno mocexii eadem congregatio censuit constare de casu excepto, nempe de cultu Beatae exhibito auctoritate apostolicà; die x septembris MDCLXVIII, cum declaratum iam antea fuisset constare de validitate aliorum processium super his quae beatificationi successerunt, decrevit constare de quinque miraculis post indultam Beatae venerationem consecutis.

Oningue mi-

Perseveravit enim corporis incorrupdul sur renera- tio cum mirabili flexibilitate quarumdam partium, in quibus caro tactu pressa cedit et post ad pristinum redit, in manibus et brachiis cernuntur venae, capilli adhuc suo fulvo rutilant colore, candorem servat caro in artubus qui

vestibus teguntur; quae et pium inflammant affectum et sanctae devotionis stimulos accendunt.

Continuavit etiam suavissimi odoris ex singulis membris, sed praecipue et acutius ex stomacho fragrantia, tam mira suaveolentia, ut ei nec liquorum, nec florum, aut aromatum odores comparari queant: adeo ut plurium medicorum assertione et testimonio constet nonnisi divinitus prodire ex illo virgineo corpusculo talem fragrantiam; quae adhuc longe snavius emanavit, quum anno Domini MDCLXIII pro solemni canonizatione exaratus fuit processus.

Solemni practerea ritu celebrantes beatificationem illius moniales coenobii S. Mariae Angelorum (in quo eius sacrum corpus requiescit), divinà virtute factum est, ut vas, in quo oleum asservabatur, invenerint (postquam plurimum ex eo hauserant) plenum, et successive auferendo, merito huius Elianae virginis (adinstar sui patriarchae) per integram illius celebritatis octavam non imminutum fuisse; quod, exactà perquisitione in congregationibus discussum, inter praecipua caeli de huius virginis beatitudine testimonia numeratum fuit; et hoc co magis, quod eiusdem olei usu plura alia mirabilia Dominus ad suae sponsae glorificationem operari dignatus est.

Inter ea priori non absimile fuit, quod anno MDCLIV<sup>4</sup>, deficiente in mense augusto oleo (cuius penurià tunc monasterium illud laborabat), praefecta cellarii. soror Charitas dicta, interno afflata instinctu, sumens parum olei iam ante per annos caelitus multiplicati, unà cum alterà ex monialibus sorore Obedientia nomine orans, et applicatà huius beatae imagine, obtinuerunt eius intercessione tantum illius augmentum, ut qualibet,

1 Sic edit, Main., nisi legendum sit 1664 (R.T.),

hebdomadā haustis pluribus mensuris, pro ecclesiae et monasterii usibus usque ad festum Nativitatis Domini sufficeret, nec imminutus est lecythus usque ad novam in decembri oleitatem, quo quidem oleo ita multiplicato plura mirabilia patrata fuere.

Magdalena Angela Govina, monialis in coenobio Murattarum Florentiae, cum per biennium in oculo dextro morbo guttae serenae vexata fuisset, ita ut iam fere omnem videndi vim amiserit, et in laevo etiam notabilem diminutionem eiusdem potentiae experiretur, cum pluribus adhibitis curationibus adhuc magis visus ille imminueretur, desperans de omni humano remedio, beatae Mariae Magdalenae invocato nomine, eiusque velum sibi transmissum retinens, statuensque firmiter se in posterum (obtentà restitutionis visus gratia) ieiunaturam in pane et aquâ in eius pervigilio et curaturam missae celebrationem, cum argenteae imaginis appensione ad eius sepulchrum, cum totâ nocte acerbis doloribus cruciata fuisset et paulisper quievisset, expergefacta, se utriusque oculi visivam virtutem recuperasse intercessione eiusdem virginis experta est, quod expedità lectione (ad quam ante omnino impotens erat) abbatissa ipsius comprobavit, et debitis Deo persolutis gratibus, eiusdemque Beatae applicato velo visum magis corroborari sensit, quod divinà virtute supra naturac vires operante actum fuisse medici agnoscentes testati sunt.

Clemens 1X leiunia, eleemoad hunc effe

His et aliis supra enarratis eius sansynas et preces ctitatis coruscantibus signis, quam in caelis adeo acceptam divinae maiestati patronam humana infirmitas experiebatur, accedentibus insuper carissimi in Christo filii nostri, tunc sui, Leopoldi Romanorum regis in imperatorem electi, et carissimarum in Christo filiarum

Augustae illius coniugis, necnon christianissimae Galliarum reginae, ac dilecti filii nostri, tunc sui, nobilis viri Ferdinandi Etruriae sibi subiectae magni ducis et dilectae in Christo filiae Victoriae de Rovere magnae ducissae Etruriae, et aliorum catholicorum principum fere omnium, et universi Carmelitarum Ordinis et monialium S. Mariae Angelorum precibus, quibus id a dicto Clemente praedecessore summa cum instantià expetebant, auditis insuper venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S. R. E. cardinalium, quibus id muneris commissum fuerat, votis et unanimi consensu, relatâque in secreto consistorio per venerabilem fratrem nostrum, tunc suum, Martium episcopum Portuensem et S. Ruffinae cardinalem Ginettum totius summà processus, annuentibus et approbantibus aliis tunc praesentibus cardinalibus, indicta fuere ab eodem Clemente praedecessore nostro consueta ieiunia, eleemosynae et preces, ut in tanti ponderis negocio divinae voluntatis beneplacitum clarius innotesceret. Postmodum in semipublico consistorio accersitis cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis (de quorum numero tunc eramus), praesentibusque Sedis Apostolicae notariis et causarum palatii apostolici auditoribus, peractis omnibus quae ad hanc sacrosanctam functionem ex sanctorum patrum auctoritate, sacrorum canonum decretis, S. R. E. antiquà consuctudine, novorumque decretorum praescripto requirebantur, dominica die, quae erat IV Eamque Sankalendas maii, pontificatus sui anno II, go adscripsi in in celeberrimo Principis Apostolorum Apostolorum. templo, solemni ritu, cum eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ac dilectis filiis Romanae curiae praelatis, officialibus et familiaribus suis, clero sae-

lemplo Principia

culari et regulari, ac maximâ populi frequentià mane convenientibus, post repetitas trinas pro canonizationis decreto petitiones nomine eiusdem Leopoldi regis in imperatorem electi, per dilectum filium Iacobum tituli S. Sixti presbyterum cardinalem Rospigliosum nuncupatum, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces, Spiritus Sancti gratià rite imploratà, ad honorem SS. Trinitatis, ad catholicae fidei exaltationem, christianaeque religionis incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac suà, maturàque deliberatione praehabità, divinoque saepius implorato praesidio, de eorumdem cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in Urbe existentium consilio, beatam Mariam Magdalenam Sanctam esse decrevit, diffinivit, ac Sanctorum in numerum reposuit, statuens ut ab universali Ecclesià quolibet anno memoria eius in-Statuiti ter sanctas virgines die xxv maii recoquolibet anno leretur. In nomine Patris et Filii et Spidra vignitiquin ritus Sancti. Amen.

Sanctae fest 1 que maii.

> His absolutis, Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, ac Dominum nostrum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et Sanctum Paraclitum Spiritum, necnon unum Deum, unumque Dominum laudibus, precibus et confessionibus, idem Clemens praedecessor pie veneratus, sacroque hymno Te Deum omni cum solemnitate decantato, peculiari in honorem beatae Mariae Magdalenae oratione precatus est, atque in primario eiusdem templi altari missam celebravit cum eiusdem sanctae commemoratione, omnibus et singulis christifidelibus tunc praesentibus, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessit.

Summo igitur rerum opifici, qui suâ

ineffabili providentiå hanc ancillam suam christianae reipublicae speciali sanctitatis dono decorare dignatus est, quae, quasi rutilans lucerna super aureum candelabrum posita, undique suae sanctitatis radios diffundit, innumeras dictus Clemens praedecessor persolvebat gratias, eamdemque deprecabatur, ut eiusdem piå apud Deum intercessione ipsum ac christianum populum in suo sancto servitio confortare et conservare ac ab omnibus periculis liberare dignaretur.

Ne autem de decreto, diffinitione, re- Decretam Clapositione, adscriptione, statuto, concessione, aliisque praemissis, pro eo quod ipsius Clementis pradecessoris litterae eius superveniente obitu confectae non fuerint, valeat quomodolibet haesitari, volumus et apostolicà auctoritate decernimus, quod decretum, diffinitio, repositio, adscriptio, statutum, concessio, aliaque praemissa a dictà die IV kalendas maii suum consequantur effectum, ac si super illis ipsius Clementis praedecessoris litterae sub data eiusdem diei confectae fuisset, prout superius enarratur, quodque praesentes litterae ad probandum plene decretum, diffinitionem, adscriptionem, concessionem aliaque praemissa ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

Ceterum, quia difficile foret praesentes Transumptonostras litteras ad singula loca, ut opus esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam expressis<sup>4</sup>, manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur

Nulli ergo hominum omnino liceat Sanctio poehanc paginam nostrarum voluntatum et decreti infringere, vel ei ausu temerario

1 De solito lege impressis (R. T.).

si essent exhibitac vel ostensae.

2 Aptius nostrorum voluntatis (R. T.).

+

+

contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beaterum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCLXX, v idus maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 11 maii 1670, pontif. anno t.

# EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

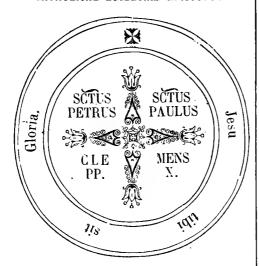

- † Ego Franciscus episcopus Ostiensis, cardinalis Barberinus, S. R. E. vicecancellarius.
- † Ego F. M. episcopus Tusculanus cardinalis Brancatius.

† Ego Uldericus episcopus Albanensis cardinalis Carpineus.

† Ego Virginius tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Ursinus.

+ Ego Caesar tituli Ss. Quatuor Coronatorum presbyter cardinalis Facchenettus.

† Ego Alderanus tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Cybo.

+ Ego Fridericus tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Sfortia.

† Ego Benedictus tituli S. Honuphrii presbyter cardinalis Odescalcus. †

† † Ego Aloysius tituli S. Alexii presbyter cardinalis Homodeus.

† Ego P. tituli S. Marci presbyter cardinalis Ottobonus.

† Ego Laurentius tituli S. Chrysogoni cardinalis Imperialis.

† † Ego Marcellus tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Sanctacrucius.

+ Ego Ioannes Baptista tituli S. Marcel li presbyter cardinalis Spada.

† Ego Franciscus tituli Ss. Quatuor Coronatorum cardinalis Albitius.

† Ego Octavius tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis de Acquaviva et Aragonia.

† Ego Carolus tituli S. Priscae presbyter cardinalis Pius.

+ Ego Carolus tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Gualterius.

4 Ego Flavius tituli S. Mariae de Populo presbyter cardinalis Chisius.

† Ego Iacobus tituli S. Pancratii presbyter cardinalis Franzonus.

† Ego Petrus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Vidonus.

† Ego Nereus tituli Ss. Nerei et Achillei presbyter cardinalis Corsinus.

1

+

† +

+

†

+

+ Ego Carolus tituli S. Anastasiae presbyter cardinalis Bonellus. †

+ Ego Carolus tituli S. Susannae presbyter cardinalis Caraffa.

+ Ego P. tituli Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Alteriis.

🕂 Ego Caesar tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Rasponus.

+ Ego Carolus tituli S. Mariae de Aracaeli presbyter cardinalis Robertus.

Ego Iacobus tituli S. Sixti presbyter cardinalis Rospigliosus.

- dinalis Barberinus.
- † Ego Decius S. Eustachii diaconus cardinalis Azzolinus.
- + Ego Franciscus Maria Ss. Viti et Modesti diaconus cardinalis Mancinus.

+ Ego Paulus tituli S. Georgii diaconus cardinalis Sabellus.

1 + Ego Sigismundus S. Mariae in Domnica diaconus cardinalis Chisius.

### III.

Indulta, gratiae et privilegia conclavistis, qui in conclavi adfuerunt, quando ad pontificatum fuit evectus concessa1.

## Clemens Papa X. Motu proprio, etc.

Nos volentes dilectos filios conclavistas, qui conclavi, in quo, divinà favente clementià, ad summi apostolatus apicem assumpti fuimus, nobis et venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus uti familiares et continui commensales inservientes interfuerunt, quique câ de causâ labores, vigilias et incommoda plura subierunt, habità ratione obsequiorum huiusmodi, favoribus, gratiis et privilegiis pro cuiusque méritis exornare,

§ 1. Ipsosque conclavistas (quibus ho- Donatio sentodie, ac aliis participantibus descriptis in hum auri pro rolo seu divisione subscripto vel subscriptà per dilectum filium magistrum Gasparem de Carpineo datarium nostrum, summam decem millium scutorum auri ; in auro ex pretio tot officiorum vacabi-+ Ego Fridericus tituli S. Nicolai in lium ad nos spectantium gratiose dona-Carcere diaconus cardinalis Has-, vimus) in veros, indubitatos et non fictos thereptio gofamiliares et continuos commensales no-ros, etc. † Ego Carolus S. Caesarei diaconus car- stros, ac eos, qui ex illis clericis exi-'stunt, seu militiae clericali adscribi desiderant, quosque tres huiusmodi cardinales singulatim in quolibet ordine antiquiores, gradu, nobilitate et aliis meritis dignos tali dignitate iudicaverint, in nostros et Sedis Apostolicae notarios, sine tamen praciudicio dilectorum filio-

> 1 Similia privilegia et indulta conclavistis concessere plures Summi Pontifices, inter quos Clemens IX supra Const III, Nos volentes.

> rum de numero participantium notario-

rum recipimus, et tam illos quam alies ' conclavistas singulos, qui singulatim ab eisdem tribus cardinalibus digni tali honore reputati fuerint, sacri palatii et aulae Lateranensis comites et milites, et tam illos quam omnes et quoscumque alios conclavistas indistincte, qui nobiles non sunt, nobiles, quique Urbis, vel alicuius alterius ex civitatibus temporali dominio eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis cives esse voluerint, singulos in câ ipsă civitate, quam singillatim quisque eorum elegerit, et ad quam ab eisdem tribus cardinalibus se admitti petierit, veros cives ad instar, et nullà prorsus differentià inter eos et singulos alios veros originarios et antiquissimos etiam nobiles et participantes cives ipsius Urbis vel civitatis, itaut ipsum ius civilitatis ad quoscumque illorum haeredes eodem modo transeat, creamus, constituimus, deputamus, ac nobilitatis et civilitatis titulo, honore et insigniis decoramus, aliorumque familiarium et continuorum ! commensalium nobis actu in palatio nostro apostolico inservientium, ac in illius tinello comedentium et bibentium, ac nostrorum et Sedis praedictae notariorum palatii et aulae praedictorum comitum, militum et nobilium, ac civium huiusmodi originariorum numero et consortio favorabiliter aggregamus, ac pro veris et indubitatis et non fictis familiaribus, continuis commensalibus, ac notariis nostris, comitibus, nobilibus, militibus et civibus deinceps haberi volumus ac reputari mandamus, eisque in quibuscumque impetrationibus, concessionibus et litteris, tam gratiam quam iustitiam separatim seu utramque mixtim concernentibus, se familiares, continuos commensales, nostrosque comites, milites, nobiles et cives etiam originarios nominare, nec propterea impetrationes, concessiones

et litterae huiusmodi subreptionis vitio subiaceant, sed validae et efficaces existant, ac ex nunc deinceps in perpetuum omnibus et quibuscumque ac prorsis similibus antelationum antelationibus, praerogativis, privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, decretis, declarationibus, derogationibus, mandatis, suspensionibus, favoribus, gratiis, privilegiis, indultis, ac iuribus, quibus alii nostri familiares tempore dictae assumptionis nostrae ad summi apostolatus apicem, ac quibus alii eiusdem Sedis notarii etiam de numero participantium existentes, etiamsi habitum et rochettum notariorum ipsius Sedis non deferant, palatiique et aulae praedictorum comites, milites, nobiles etiam originarii, ac antiquissimi cives eiusdem Urbis, vel civitatis quam, ut praefertur, elegerint, quique ex utroque parente vere nobili et cive originario et antiquissimo procreati, de inge, statuto, consuetudine vel aliàs ex aliquo speciali privilegio, seu alias quomodolibet, etiam quoad assccutionem quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, etiam per quascumque litteras seu constitutiones apostolicas pro tempore editas, utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, pariter et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, ubique locorum in iudicio et extra, sine tamen eorumdem notariorum de numero participantium praeiudicio, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite valeant realiter et integre in omnibus et per omnia, etiamsi in Urbe et civitate huiusmodi non habitaverint, perinde ac si de vere nobili genere, et ex utroque parente nobili originario, ac antiquissimo cive procreati forent, et huiusmodi praerogativae, privilegia, exemptiones, gratiae, favores, concessiones, indulta et iura, quae pro aliis nobilibus et civibus originariis emanarunt, et quae ratione nobilitatis et civilitatis naturalis et originariae aliis competunt, pro eisdem conclavistis in specie emanassent seu emanarent, et eis naturaliter de iure statuto, consuetudine, fundatione, vel aliàs competerent, auctoritate et tenore similibus indulgemus.

Exemptio a gabellis, der i-

§ 2. Il sosque conclavistas praedictos a mis et oneribus, solutione et exactione decimarum et cuiuscumque pedagii, subsidii, gabellae et cuiuscumque oneris, tam ordinarii quam extraordinarii, ubique locorum, et ex quacumque quantumvis urgentissimà et inexcogitabili causà et occasione, etiam ad instantiam imperatoris, regum et rerumpublicarum, etiam Venetiarum, et aliorum quorumcumque principum, impositorum et imponendorum pro tempore, ex nunc prout ex tunc, et e contra, et postquam casus huiusmodi impositionis et solutionis evenerit, liberamus et eximimus, liberosque et exemptos fore et esse decernimus; districtius inhibentes dilectis filiis nunc et pro tempore existentibus eiusdem sanctae Romanae ecclesiae camerario, thesaurario, praesidentibus clericis, ac quibuscumque aliis officialibus camerae praedictae, et exactoribus pedagiorum, decimarum, subsidii, gabellarum et onerum huiusmodi, ac aliis personis, cuiuscumque ecclesiasticae vel saecularis dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existentibus, ne eos ad aliquam solutionem cogere, seu compellere, aut super praemissis, eorumve usu, possessione, vel quasi, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, molestare, vel aliàs quomodolibet impedire quoquomodo praesumant.

§ 3. Necnon omnes eosdem conclavistas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis. si quas quomodolibet propter contraventiones contentorum in constitutioni-

bus super creatione Romani Pontificis pro tempore editis, vel aliàs quomodolibet incurrerunt, in foro conscientiae tantum absolvimus et liberamus, ac omnes et quoscumque defectus, si qui forte sint, onmium provisionum, beneficiorum, dignitatum, ac permutationum eorumdem conclavistarum, tam ex multiplicitate titulorum, ac ob incursionem quarumcumque censurarum et irregularitatis, quam aliàs ex quavis causà provenientes, sanamus, ac huiusmodi provisiones, vigore eorum privilegiorum, in foro conscientiae tantum, periude ac si novas provisiones obtinuissent, revalidamus, et quatenus opus sit, omnibus et singulis eorum de omnibus et singulis dignitatibus et aliis cum curà et sine curà beneficiis ecclesiasiasticis quomodolibet qualificatis et nuncupatis, etiam cuiusvis Ordinis regularium, per eos respective obtentis, de novo etiam respective providentus, ac omnes et singulas pensiones eis et eorum singulis super quorumvis beneficiorum ecclesiasticorum duomodolibet qualificatorum et nuncupatorum, etiam alicuius Ordinis re. gularium, fructibus, etc., respective reservatas, similiter de novo reservamus.

§ 4. Ipsisque conclavistis, eorumque Remissio frusingulis, quoscumque fructus, redditus et ceptorum. proventus ecclesiasticos occasione quarumcunique dignitatum, canonicatuum et praebendarum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque, et quarumcumque pensionum annuarum, ipsis et eorum cuilibet collatorum et reservatarum, tam ex antedictis, quam ex aliis defectibus et occasionibus, etiam ratione omissionis recitationis horarum canonicarum, indebite perceptos, cuiuscumque quantitatis fuerint, gratiose remittimus et condonamus, ac cum eis super inhabilitate et irregularitate per eos propterea quomodolibet contractà, vel etiam ex eo

quod censuris huiusmodi ligati missas et alia divina officia, dummodo tamen non · in contemptum clavium, celebraverint, aut aliàs in divinis se immiscuerint, quodque, illà et aliis praemissis non obstantibus, ad omnes etiam sacros et presbynullum aliud alicui eorum obstet canonicum impedimentum, promoveri, et in illis et in susceptis per eos, aliàs rite, ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare etiam libere et licite valeaant, dispensamus.

Legitimatro ill gitimorum.

quocumque damnato et illicitu coitu, etiamsi ex nobilissimis parentibus et vilibus feminis forsan procreati sint, etiamsi aliàs legitimati existant, legitimamodi maculam sive notam abstergimus et abolemus, ac legitimis natalibus restituimus, et cum'eorum singulis, ut in quibuscumque bonis paternis et maternis, aliorum consanguineorum seu cognatorum, vel aliorum quorumcumque, sine tamen praeiudicio venientium ab intestato vel ex fideicommisso seu alias de iure valida dispositione, et practerquam in bonis ecclesiasticis et ab Ecclesià provenientibus, succedere, et illa donationis vel alio quovis titulo consequi et habere, ac ad aequales portiones cum legitimis succedere, eos ad omnia iura, legitimas successiones, ex testamento vel ab intestato, haereditates, legata, libertates restituendo realiter et cum effectu, ac ad dignitates, honores et quaecumque alia cificia saecularia, publica vel privata, etiam assumi, illaque gerere et exercere in omnibus et per omnia ac si de legitimo matrimonio procreati forent, ac eodem defectu non obstante, si aliud canonicum eis non obsistat impedimentum, ut clericali charactere, qui illo non-

dum insigniti sint, insigniri, ac ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines, si nondum ad illos promoti sint, promoveri, ac postmodum charactere et ordinibus huiusmodi illorumque privilegiis uti, ac in eisdem ordinibus etiam teratus ordines, alias rite, et dummodo, in altaris ministerio ministrare, ac quaecumque et qualiacumque cum curà et sine curà beneficia ecclesiastica, etiamsi personatus, administrationes et officia etiam curata et electiva in cathedralibus et metropolitanis vel collegiatis ecclesiis, seu si parochiales ecclesiae vel earum § 5. Ac cosdem conclavistas, si qui perpetuae vicariae, ac canonicatus et corum defectum natalium patiantur, ex praebendae, dignitates, non tamen maiores post pontificalem in cathedralibus, aut principales in collegiatis ecclesiis huiusmodi fuerint, si sibi aliàs canonice conferantur, aut ipsi eligantur, praesenmus, omnemque ab illis geniturae huius- tentur vel alias assumantur ad illa, et instituantur in eisdem, recipere, et, dummodo plura simul non sint quam quae a Concilio Tridentino permittuntur, quoad vixerint retinere libere et licite valeant, similiter dispensamus.

§ 6. Quodque omnes et quaecumque Expeditio litgratiae, provisiones, commendae et quae-licarum gratis. vis aliae litterae apostolicae provisionum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum huiusmodi prout nostris familiaribus continuis commensalibus gratis dentur, concedantur et expediantur, ac ctiam litterae ipsae in formà Brevis, tam de capiendà possessione nomine dictae camerae apostolicae, quam alias, uti illis super provisionibus quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum dari poterunt, similiter gratis dentur, concedantur et expediantur, ac dari, concedi et expediri omnino debeant, etiam praecipimus et mandamus.

§ 7. Ac conclavistis praedictis, qui Concessio antianitatis equi-S. Ioannis Hierosclimitani seu cuiusvis tibus Hierosolyalterius militiae regularis etiam expresse terius militiae. professi sunt, ut, etiamsi ab eorum con-

ventu absentes existent, dum tamen quinquennalem seu aliam debitam residentiam in conventu secerint et consueta servitia praestiterint, quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum et quarumvis pensionum et commendarum eorum militiae seu religionis capaces existant perinde ac si in eàdem militià scu religione antianitatem de iustitià consequuti fuissent, similiter indulgemus. Eisdemque conclavistis et eorum singulis, ut quicumque loci Ordinarii vel canonici metropolitanarum vel cathedralium seu duarum insignium Urbis collegiatarum ecclesiarum, aut personae aliae quaecumque ecclesiasticae in dignitate ecclesiastică constitutae, tam in Romanâ curià, quam extra eam, ad id per eos et eorum singulos eligendi seu eligendae, quascumque pensiones annuas eis et eorum singulis super quibuscumque fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus et emolumentis universis, certis et incertis, quarumcumque mensarum episcopalium, archiepiscopalium et abbatialium, ac etiam distributionibus quotidianis, etiam ratione servitii et mercedis, dignitatum, canonicatuum et praebendarum, ceterorumque aliorum quorumcumque beneficiorum ecciesiasticorum, etiam per praedictae S. R. Ecclesiae cardinales obtentorum et in posterum obtinendorum, cum curâ et sine curà, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, seu fructus, redditus et proventus huiusmodi beneficiorum reservatos seu reservandos, etiamsi semel vel pluries translatae seu translati fuerint, usque ad summam centum ducatorum auri de camerà similium, in toto vel in parte, ac in una seu pluribus vicibus, ac etiam in mortis articulo, cassare et extinguere, et postquam cassatae et extinctae fuerint, alias similes pensiones annuas, seu fructus, redditus

et proventus huiusmodi, usque ad summam praedictam uni vel pluribus aliis personis ecclesiasticis vel etiam clericali charactere tunc temporis nondum insignitis, cum clausulà tamen ex tunc prout postquam dicto charactere rite insigniti fuerint, per eosdem conclavistas et eorum singulos nominandis, etiam quaecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus et expectantibus, aliàs tamen pensionum capacibus, similiter eis, quoad vixerint, vel eorum procuratoribus legitimis, eisdem modo et formâ, quibus eisdem conclavistis reservatae seu reservati erant, etiam absque beneficia ipsa obtinentium consensu, integre persolvendas, ac per eos proprià auctoritate percipiendas, exigendas et levandas, aut percipiendos, exigendos et levandos, reservare, constituere, concedere et assignare valeant; praefatique translatarii in quasi possessione dictas pensiones exigendi, in qua ipsi conclavistae tempore translationis per eos praesentium vigore faciendae existebant, in omnibus et per omnia subrogati esse censeantur, etiam concedimus pariter et indulgemus; etiamsi similem gratiam a praedecessoribus nostris aliàs forsan obtinuerint, tam vigore aliorum privilegiorum conclavistarum, quam ex quocumque alio indulto et privilegio, quorum effectum per hanc novam gratiam et concessionem impedire nolumus, sed cumulative concessam vel concessas esse volumus. itaut quilibet eorum cumulative et ampliative praedictis facultatibus praesentibus et praeteritis privilegiis hac in re concessis uti, frui et potiri possint.

§ 8. Decernentes ipsas translationes et novas reservationes, constitutiones et assignationes pensionum, seu fructuum, reddituum et proventuum huiusmodi ut praefertur faciendas ex nunc prout post-

Amphalio.

quam factae fuerint plenam roboris firmitatem obtinere, ipsosque beneficia, super quorum fructibus, redditibus, proventibus, aliisque huiusmodi reservatae fuerint, obtinentes, ad illas persolvendas efficaciter obligatos fore; ac cum eisdem conclavistis, quod, ratione quarumcumque pensionum annuarum eis et eorum cuilibet super quibuscumque beneficiis ecclesiasticis etiam cathedralibus et aliis ecclesiis seu monasteriis etiam a praedictis S. R. E. cardinalibus obtentis, et ut praesertur obtinendis, vel aliàs quomodolibet qualificatis, non tamen ultra summam ducatorum ducentorum parium pro quolibet, nunc et pro tempore reservatarum et reservandarum, habitum et tonsuram clericales gestare et in illis, dummodo aliàs ipsi habitum decentem et honestum deserant, incedere minime debeant, nec ad id a quoquam desuper cogi seu compelli, minusque aliquas sententias, censuras, ac etiam privationis seu cessationis ipsarum pensionum poenas occasione praemissorum incurrere possint, sed easdem pensiones ad praedictam summam ducentorum ducatorum ascendentes et reservatas, ut praefertur, etiamsi matrimonium iam contraxerint, vel posthac contrahere voluerint, cum unicâ tamen et virgine, recipere et libere retinere;

Exemplio a spoliis et facultas testandi.

§ 9. Postremo, quod bona quaecumque ad dictos conclavistas et eorum quilibet spectantia, et per eos etiam ratione quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, etiam canonicatuum et praebendarum, ac dignitatum quarumcumque aliàs obtentorum et obtinendorum, aut aliàs quomodolibet et quovis quaesito colore vel ingenio, seu eorum industrià, legitime tamen, ac aliàs licite acquisita et acquirenda, etiam in Urbe, ciusque districtu, ac ubique existentia, spoliis minime subiaceant; sed conclavistae

praedicti, etiamsi religioni alicuius militiae etiam praedicti S. Ioannis Hierolymitani adscripti fuerint, de illis in favorem quarumcumque personarum de iure tamen capacium, etiamsi curiales esse desierint, et in quocumque loco quantumvis remoto, etiam extra eorum et cuiuslibet ipsorum propriam residentiam eos decedere contigerit, testari et aliàs disponere, iisque ab intestato decedentibus legitimi eorum haeredes quicumque succedere libere et licite valeant, simili modo concedimus et indulgemus: praecipientes, mandantes eisdem S. R. E. camerario, thesaurario, praesidentibus, clericis camerae nostrae praedictae, et quibusvis aliis spoliorum huiusmodi collectoribus et subcollectoribus, ac militiarum praefatarum officialibus aut prioribus, et quibusvis aliis personis, tam saecularibus quam regularibus, cuiuscumque gradus, status, ordinis et praeeminentiae, etiamsi speciali nota digni existant, ne in huiusmodi bonis manus apponant, neque haeredes praefatorum conclavistarnm desuper molestare audeant seu praesumant; ac etiam decernentes donationes etiam per viam testamenti et codicillorum per ipsos conclavistas de eorum bonis huiusmodi faciendas semper et perpetuo validas et efficaces fore.

§ 10. Nec eosdem conclavistas eorum- Exemptio ab que aliquem ad praesentem motumpro-camerà. prium seu litteras, super praesentibus si videbitur conficiendas, in dictà camerà insinuandum, aut admitti et registrari petendum teneri, nec illum seu illas, ctiamsi motusproprius et litterae huiusmodi intra legitimum.tempus insinuatus, admissus et registratus non fuerit, seu illae insinuatae, admissae seu registratae non fuerint, propterea minus validum seu validas censeri, sed suos plenarios effectus sortiri debere, ac motumproprium et litteras huiusmodi et

in eis contenta quaecumque sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, decretis et constitutionibus apostolicis similium gratiarum revocatoriis, vel quae eas limitarent seu moderarentur, quae a nobis et a dictà Sede et pro tempore, et de quibusvis causis etiam urgentissimis. etiam in savorem Fidei et divini cultus augmentum, etiam consistorialiter vel aliàs quavis auctoritate hactenus vel in posterum emanaverint, minime comprehensum vel comprehensas esse, sed, quoties illae emanabunt, toties eum et eas in pristinum statum restitutum, repositum et reintegratum, seu restitutas, repositas et reintegratas esse censeri.

Comprehensio procuratous in privilegii.

§ 11. Et insuper, cum dilectus filius abbas Ioannes de Spinosa, vicarius clericus Toletanae seu alterius civitatis vel dioecesis, tamquam dictorum conclavistarum procurator, in praemissis sedulam pro eis operam navaverit, propterea, et aliorum meritorum suorum et obsequiorum nobis et dictae Sedi impensorum intuitu, volentes ipsum specialibus falvoribus et gratiis prosequi, eidem Ioanni, licet ipse in conclavi praedicto non intervenerit, nihilominus omnibus et singulis supradictis gratiis, privilegiis, facultatibus, immunitatibus, libertatibus, honoribus, praerogativis, praeeminentiis. indultis, exemptionibus, ceterisque praemissis (non tamen quoad participationem decemmillium scutorum auri huiusmodi per nos, ut supra, dictis conclavistis donatorum, et inter eos ut praesertur distributorum seu distribuendorum) tamquam conclavista frui et gaudere libere et licite possit et valeat, perinde ac si conclavi huiusmodi vere et realiter interfuisset, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque supradictis, et aliis

1 Male ed. Main. legit per nos ut supradictis (R. T.).

contrariis nequaquam obstantibus, motu, scientià et auctoritate similibus de speciali gratia indulgemus; sicque per quoscumque iudices, etiam commissarios, quavis auctoritate sungentes, sublatà eis et eorum cuilibet in quavis causâ aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. irritumque, etc., attentari.

§ 12. Et insuper venerabili fratri no- Expeditio grastro Francisco Ostiensi et Veliternens viam secretam. cardinali Barberino nuncupato eiusdeni S. R. E. vicecancellario et litterarum apostolicarum summatori, necnon dilectis filiis secretariis apostolicis, praesidenti plumbi, aliisque officialibus, ad quos litterarum praedictarum desuper conficiendarum expeditio per viam secretam quomodolibet spectat et pertinet, sub poenâ indignationis nostrae, motu simili, et ex certà scientià ac de apostolicae potestatis plenitudine paribus, etiam mandamus ut praedictas litteras super praemissis omnibus et singulis. tam coniunctim quam separatim, pro singulis, quibus concessae suerunt, ac seorsim et separatim, cum omnibus et quibuscumque derogationibus, decretis et clausulis in eis concessis, gratis etiam quoad compositionem in datarià nostrà et per eamdem viam secretam absque alio mandato expediant et expediri faciant. Insuper opinia et singula privilegia, gratias et concessiones, eisdem conclavistis et eorum cuilibet a diversis sumniis Pontificibus praedecessoribus nostris hucusque concessa, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus confirmamus et approbamus, ac de novo liberalissime concedimus.

§ 13. Non obstantibus praemissis, ac de certo eorumdem notariorum numero, etiamsi ad illum non sit deventum, ac nostrà et cancellariae apostolicae regulà de praestando consensu in pensionibus,

et felicis recordationis Pii Papae IV de similibus et dissimilibus gratiis in dictà camerà infra tres menses praesentandis et registrandis, ac Pii V, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, contra illegitimos, nec non Pictavensis concilii, ac nostris et cancellariae praedictae regulis, etiam in crastinum dictae assumptionis nostrae ad summi apostolatus apicem editis, et in praedictà cancellarià publicatis, ac etiam in universalibus et provincialibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, ac ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum, etiam S. Ioannis Hierosolymitani, ac etiam urbis Romae, ac aliarum civitatum, oppidorum et terrarum camerae praedictae, et quarumvis universitatum, etiam iuramento, etc., roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus, naturis et decretis, et novis reformationibus, etiam legibus, tam pontificiis quam imperialibus, regiis et ducalibus, ac sacris canonibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis ac locis quibuscumque, in genere vel in specie, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam vim contractus et statuti perpetui continentibus, ac etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, et consistorialiter, ac aliàs in contrarium concessis, confirmatis, approbatis et innovatis iuribus omnibus; quibus omnibus, etc., etiamsi de illis, etc., eorum tenores, etc., illis aliàs, etc., permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse, motu pari derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio E. Et cum absolutione a censuris ad ef-

fectum, etc., et quod obstantiae etiam beneficialibus conclavistarum, et ab eis subrogati huiusmodi, et dispensationes ac indulta habeantur pro expressis, seu in toto vel in parte exprimi possint in litteris, et in casibus regulae de insordescendo, cum opportunà illius necnon alterius regulae de non tollendo iure quaesito derogatione, et quarumcumque aliarum constitutionum apostolicarum, et conciliorum etiam generalium, et statutorum, stabilimentorum, usuum, naturarum, constitutionum synodalium, statutorum, ac privilegiorum populi Romani, et Cluniacensis, Cisterciensis, S. Benedicti, S. Augustini et aliorum Ordinum et militiarum etiam S. Ioannis Hierosolymitani, et ecclesiis, monasteriis, civitatibus et locis et personis et dominis temporalibus, sub quibuscumque verborum formis, ac cum quibusvis efficacioribus, efficacissimis et, insolitis clausulis et decretis, etiam consistorialibus, etiam contra alienigenas et alias personas certis modis non qualificatas, aut aliàs quomodolibet concessis; quorum tenores, etc., latissime, acede verbo ad verbum, prout ipsis conclavistis magis placuerit, exprimi possint, et cum suspensione quarumcumque gratiarum, indultorum quibusvis ordinariis collatoribus conferendi beneficia ecclesiastica etiam reservata, ad eorum collationem, etc., pertinentia, et in omnibus aut certis expressis causis quomodolibet concessis latissime extendendà, ita ut omnia tollantur, et quod sola praesentis motusproprii signatura sufficiat et ubique fidem faciat in iudicio et extra, regulà contrarià non obstante, et quod praemissorum omnium et singulorum indultorum, concessionum. gratiarum, derogationum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris si videbitur, in quibus singulorum conclavistarum nomina et cognomina, qualitates, ordines, gradus, dioecesis, patria et cetera requisita exprimi et describi seu pro expressis et descriptis haberi possint, inter eos sacrista et magistri caeremoniarum cappellae nostrae, necnon secretarius collegii eorumdem cardinalium, et ceteri alii in notulà per ipsos magistros caeremoniarum factà et descriptà adnotati et descripti, si aliàs ad pensiones et beneficia huiusmodi habiles et capaces fuerint, comprehendantur et adnotentur simul vel ad partem etiam in una non facta mentione de alià vel aliis prout videbitur expediendis.

Transmiptorun lides.

§ 14. Volumus autem quod litterarum super praesentibus conficiendarum, seu praesentis motusproprii transumptis impressis, et sigillo ac manu alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis et subscriptis, eadem fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae originalibus litteris seu praesenti motuiproprio originali adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae, aut exhibitus vel ostensus foret.

Fiat E.

Datum Romae, apud S. Petrum, v kalendas iunii, anno 1.

Nomina autem ipsorum conclavistarum sunt haec quae sequuntur:

Reverendissimus D. Franciscus Maria Phoebeus, Urbevetanus, archiepiscopus Tarsensis, praeceptor archiospitalis Sancti Spiritus in Savia, canonicus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, primus caeremoniarum magister;

Reverendissimus D. frater Ioseph Eusanius, Aquilanus, episcopus Helenopolitanus, sacrista noster;

Carolus Vincentius Carcarasius, canonicus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, presbyter Romanus;

verino, canonicus insignis collegiatae ecclesiae S. Mariae in Viâlată de Urbe;

Petrus Antonius de la Pedacchia presbyter Romanus, perpetuus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe;

Petrus Paulus Bona, presbyter Romanus, magister caeremoniarum;

Abbas Franciscus Polinus, presbyter Camerinensis, basilicae Lateranensis canonicus, sacri collegii secretarius;

Abbas Ascanius Paganellus, presbyter Camerinensis;

Nicolaus Gentilis, laicus Camerinensis, nostri dum cardinalatus honore fungebamur;

Abbas Ioannes Baptista de Palagio presbyter Romanus, canonicus insignis collegiatae ecclesiae S. Laurentii in Damaso de Urbe, Agapitus Colorsius presbyter Praenestinus, Philippus Balthassarus, presbyter Romanus, perpetuus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Francisci Ostiensis Barberini;

Benedictus Caccia presbyter Calliensis, Ioannes Antonius Quaglinus clericus Taurinensis dioecesis, Andreas Gioiettus Romanus laicus, Martii Portuensis Ginetti;

Antonius Simon abbas Balleonus presbyter Pisaurensis, Faustus Tursius clericus Spoletanae dioecesis, Ugo Purra clericus Lugdunensis, Antonii Praenestini Barberini;

Dominicus Magrus presbyter Melitensis canonicus theologus cathedralis ecclesiae Viterbiensis, Dominicus Paglia presbyter de Vetralla Tuscanensis dioecesis, Franciscus Ciceri clericus Mediolanensis, Francisci Mariae Tusculani Brancatii;

Federicus Bonaventura clericus Urbinas, Zenobius Casinus presbyter Florentinus, Ioannes Baptista Sardineus pres-Fulvius Servantius presbyter de S. Se- byter Ulturariensis dioecesis, Vincentius Ghirellus clericus Eugubinus, Utaerici Albanensis Carpinei;

Ioseph Lampanus clericus de Monte Falisco, Ioannes Sbardella de Monte Roseo nullius dioecesis, Franciscus Maria Santandrea laicus de Brisighella Faventinae dioecesis, Iulii Sabinensis Gabrielli, venerabilium fratrum nostrorum episcoparum S. R. E. cardinalium:

Paulus Nicolaus Venerius clericus Recanatensis, Hieronymus Miletus clericus Civitatis Plebis, Laurentius Copellus laicus Camerinensis, Virginii S. Laurentii in Lucina Ursini;

Marchio Carolus Pallavicinus presbyter Parmensis, Alexander Mazzinius clericus Regiensis, Guillelmus Cataneus laicus Mutinensis, Raynaldi S. Pudentianae Estensis;

Ioannes Andreas Borbonius presbyter Senensis, abbas Octavius Pierizzius elericus Bononiensis, Ioannes Michellinus presbyter Aretinus, Flaminius Iustus elericus Tiburtinus, Caesaris Ss. Quatuor Coronatorum Fachenetti;

Paulus a Lamma presbyter Faventinus, Dominicus Padova clericus Ferrariensis, Caroli S. Silvestri in capite Rossetti;

Ferrantes Orsellus clericus Foroliviensis, Nicolaus Augustinus Foroliviensis, Ioannes de Ognatte laicus Pampilonensis, Nicolai S. Mariae in Transtyberim Ludovisii;

Marchio Claudius Pallavicinus clericus Parmensis, Iacobus Girod a Burgundia, Mignovillars clericus dioecesis Bisuntinae, Alderani S. Praxedis Cibo;

Antonius Sinibaldus clericus Romanus, Hyacinthus Fanciullus laicus Viterbiensis, Franciscus Beltraminus laicus Bononiensis, Federici S. Petri ad Vincula Sfortiae;

Franciscus Maria de Alice presbyter Mediolanensis, Ioseph Sanctes Flamma

naicus Comenensis, Benedicti S. Honuphrii Odescalchi;

Michaël Imperialis clericus Ianuensis, Thomas Piscius presbyter de S. Iusto Firmanae dioecesis, Horatius Bonellus presbyter Romanus canonicus cathedralis ecclesiae Burgi S. Domnini, Laurentii Ss. Quirici et Iulitae Raggi;

Dominicus de Malelere a Sommervillers clericus Tullensis, Carolus Fromentinus laieus dioecesis Svessionensis, Ioannes Gobin laieus Nannetensis, Ioannis Francisci Pauli S. Mariae super Minervam de Retz;

Abbas Vercellius Bigarolus clericus Mediolanensis, Nicolaus Antonius a Frusinone Verulanae dioecesis laicus, Aloysii S. Alexii Homodei;

Abbas Vincentius Lucciolus clericus de Mevania Spoletanae dioecesis, Petrus Paulus Pontinus clericus de Setia Terracinensis dioecesis, Petri S. Marci Ottoboni;

Gregorius Lizzolius presbyter de Carraria nullius dioecesis, Ioannes Iacobus Lanzettus clericus a S. Barbara nullius dioecesis, Laurentii S. Chrysogoni Imperialis;

Federicus Calistus clericus de Monte Georgio Firmanae dioecesis, Angelus Chiavellonus clericus Reatinus, Giberti Ss. Ioannis et Pauli Borromaei;

Carolus Guallus clericus Romanus, Augustinus Vulpianus presbyter de Aquaviva Ripanae dioecesis, Marcelli S. Stephani in Monte Caelio Sanctacrucii;

Ioannes Ricchius Lucanus, Nicolaus Theobaldus presbyter Tullensis, Carolus de la Porta Militensis dioecesis, laicus, Ioannis Baptistae S. Marcelli Spadae;

Carolus de Marchis presbyter Asculanae dioecesis, Ioseph Sfasciamontius laicus Montisalti dioecesis, Francisci S. Mariae in vià Albit i;

Abbas Honoratus Tondutus clericus

Nicensis, Honuphrius Corradinus clericus de Fabriano Camerinensis dioecesis, Petrus Pantinus Romanus laicus, Octavii S. Caeciliae de Aquaviva;

Petrus Carolus Cappellettus Reatinus, clericus coniugatus, Salvator Serra presbyter Ferrariensis, Caroli S. Priscae Pii;

Antonius Franciscus Passerinus presbyter Firmanus, Petrus Ioannes Bernardus clericus de S. Paulo Venciensis dioecesis, Caroli S. Eusebii Gualterii;

Comes Alexander Marescottus, Romanus, abbas Benedictus de Rubeis presbyter Firmanae dioecesis, Dominicus Viva clericus Urbevetanus, canonicus collegiatae ecclesiae S. Mariae ad Martyres de Urbe, Flavii S. Mariae de Populo Chisii;

Andreas Mansius presbyter Lucensis, canonicus cathedralis ecclesiae Lucensis, Lelius Cerchius clericus coniugatus Lucensis, Hieronymi S. Hieronymi Illyricorum Bonvisii;

Abbas Ioseph Paulutius clericus Pisaurensis, Octavius Maria Leopardus laicus Camerinensis dioecesis, S. Augustini Bichii;

Ioseph Palectonius clericus Spoletanus, Iulius Durantus laicus Calliensis, Petri S. Calixti Vidoni;

Gualterus de Leto clericus Aberdonensis, prior saccularis ecclesiae Beatissimae Virginis de la Motte de Beaumont Rupellensis dioecesis, Franciscus de Magigistris presbyter Camerinensis, Henricus Gial Rosenhemensis Bavarus Frisingensis dioecesis, Gregorii S. Thomae in Parione Barbarici;

Ioannes Vincentius de Caesaris clericus Romanus, Ioannes Claudius laicus Tullensis, Hieronymi Ss. Petri et Marcellini Boncompagni;

Abbas Decius Coccus clericus Mediolanensis, Paulus Fossatus presbyter Mediolanensis, Ioannes Franciscus Agliaudus laicus Taurinensis, Alphonsi S. Crucis in Hierusalem Littae;

Abbas Franciscus Milonus presbyter Vintimilliensis dioecesis, Michaël Turrius clericus Papiensis, Nerii Ss. Nerei et Achillei Corsini;

Ioannes Baptista Michelius clericus Sarsinatensis, Matthaeus Fatius presbyter Astensis dioecesis, Horatius Fulchignonus clericus Romanus, Caroli S. Anastasiae Bonelli;

Augustinus Felix Rugginus clericus Ravennatensis, Ioannes Maria Marabinus laicus Imolensis, Caelii S. Petri in Monte Aureo cardinalis Piccolominei.

Abbas Franciscus Antonius Gallus de Austrimon presbyter a Latertia Acheruntinae dioecesis, Stephanus Millner laicus Viennensis, Caroli S. Susannae Carafae.

Abbas Ludovicus Piccinus clericus Æsinus, Horatius Fortunatus presbyter de S. Arcangelo Anglonensis dioecesis, Palutii Ss. XII Apostolorum Palutii Albertonii, nunc Alterii.

Carolus Rasponus eques S. Stephani Ravennas, Carolus Antonius Corradus clericus Calliensis, Antonius Porta clericus Bononiensis, Caesaris S. Ioannis ante Portam Latinam Rasponi;

Ioseph de Anibaldensibus a Molaria clericus Romanus, Iulius Caesar de Caesaris clericus a Barbara nullius dioecesis, Nicolai S. Mariae Transpontinae de Comitibus;

Abbas Alexander Sozzinus clericus Senensis, Paulus Ciprianus laicus de Tolentino, Franciscus Caesarinus clericus coniugatus Theatinus, Iacobi S. Mariae de Pace Ninii;

Ioseph Zafonti presbyter Senensis, Michaël Brachler Brixellensis laicus dioecesis Malines, Iulii S. Martini in Montibus Spinulae;

Comes Philippus de Marsciano Urbe-

vetanus, Dominicus Antonacchius laicus de Scarpa Tiburtinae dioecesis, Caroli S. Mariae in Ara Caeli Roberti Victorii; Iosephus de Grapellis a Frusinone clericus Verulanae dioecesis, Vincentius Placentinus laicus Papiensis, Vitaliani S. Agathae extra moenia Vicecomitis;

Ioseph Crispinus presbyter de Rocca Guglielma Aquinatensis dioecesis, Silvius Vincentius clericus Senensis, Innici S. Clementis Caraccioli;

Paulus Maronus canonicus metropolitanae ecclesiae Aquileiensis de Portu Naonis Concordiensis dioecesis, Carolus Bertoncinus laicus de Vangelitia nullius dioecesis, Ioannis S. Salvatoris in Lauro Delphini;

Octavius Riarius, clericus Savonensis, Ioannes Theodorus Jacquet presbyter Rupefortensis Leodiensis dioecesis canonicus metropolitanae ecclesiae Cameracensis, Amadeus Capitanei laicus Vercellensis dioecesis, Iacobi S. Sixti Rospigliosii;

Valentinus Bigorre clericus dioecesis Tolosanae, prior S. Mariae de Gondrecuria, Tullensis dioecesis, decanus Nannetensis, et abbas SS. Trinitatis Lucernae Abricensis dioecesis, abbas Attus Melanus clericus Pistoriensis, Franciscus Herbet clericus Svessoniensis, Theodosii Emanuelis Buglioni;

Hieronymus Martinez de Alarion clericus Matritensis Toletanae dioecesis, Ioannes Roman a Fonte presbyter Oscanus Toletanae dioecesis, Christophorus Martinez laicus Caesaraugustanus, Ludovici de Porto Carrero;

Vincentius Piottus presbyter Typhernatensis, Philippus Baronius laicus Romanus, Carolus Franciscus Gandulphus laicus Mediolanensis, Francisci Nerlii;

Ioannes Dominicus Corradus clericus Firmanus, Marcus Antonius Perfectus Iaicus Sarzanensis dioecesis, Caroli Cerri;

Abbas Carolus Tincllus presbyter Ari-

minensis, Ioannes Aloysius laicus de Monte Causario Firmanae dioecesis, Franciscus Abundantius laicus Fanensis, Lazari Pallavicini;

Ioannes Baptista Carpanus presbyter Vercellensis dioecesis, Nicolaus Salleveranus clericus Taurinensis dioecesis, Ioannis Bonae, presbyterorum S. R. E. cardinalium:

Ugo Maffaeus clericus coniugatus Volaterranus, Sanctinus Fanciolus presbyter Romanus perpetuus beneficiatus basilicae S. Mariae Maioris de Urbe, Ægidius Brunacchius laicus de Caprarola Civitatis Castellanae dioecesis, Francisci S. Mariae in Viâlatâ Maidalchini;

Ioannes Mossovius Outrelouxhe clericus Leodiensis, Ferdinandus Fridericus baro de Hohenech laicus Moguntinus, Franciscus Ilaim laicus Augustanus, Ioannes Fridericus Ganser laicus Constantiensis dioecesis, Friderici S. Nicolai in Carcere Tulliano de Hassia;

Carolus Albanus laicus Urbinas, Ioannes Cecius clericus abbatiae Sublacensis nullius dioecesis, Caroli S. Caesarei Barberini;

Canonicus Stephanus Ricciardus presbyter Firmanus, Matthaeus Passanus laicus Tiburtinus, Decii S. Eustachii Azzolini;

Ioannes Vincentius Condinius presbyter Ripanus, Philippus Capriolus laicus Romanus, Iacobi S. Mariae in Cosmedin Franzoni;

Abbas Hilarius Mazzocchius presbyter Romanus, Simon de Amicis laicus de Camerino, Francisci Mariae Ss. Viti et Modesti Mančini;

Paulus Franciscus Scottus clericus Narniensis, Hieronymus Benvignatus clericus de Rocca Contrada Senogalliensis dioecesis, S. Angeli in Foro Piscium Celsi;

Ciccolinus de Ciccolinis eques S. Iacobi

de Spata Maceratensis, Paulus Racchellius clericus Spoletanus, Pauli S. Georgii ad Velum Aureum Sabelli;

Hieronymus Ugurgerius eques S. Stephani Senensis, Fabritius Cecinus presbyter Florentinus canonicus collegiatae ecclesiae S. Frigdiani eiusdem civitatis Florentiae, Paulus Cenninus laicus Florentinus, Leopoldi Ss. Cosmae et Damiani Medices;

Abbas Guido Passioneus clericus Forosemproniensis, Bernardinus Guerrinus laicus Perusinus, Sigismundi S. Mariae in Domnica Chisii;

Fatinellus de Fatinellis clericus Lucensis, Ioseph Blasius laicus Ferrariensis, Nicolai Acciaioli;

Abbas Annibal Simonettus clericus Auximanus, Bernardinus Felicius clericus Calliensis, Bonaccursii, diaconorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium nuncupatorum:

Carolus Vienius presbyter Senensis, Sebastianus Veronicus presbyter de Corinalto Senogalliensis dioecesis, Ioseph Montius clericus a Balneo S. Sepulchri dioecesis, bonae memoriae Scipionis tituli S. Sabinae cardinalis Ilcii nuncupati defuncti.

Ferdinandus Ximenes e Societate Iesu Florentinus, confessarius.

Abbas Dominicus Cappellus de Accumulo presbyter Asculanus, canonicus collegiatae ecclesiae S. Anastasiae de Urbe, cum praedicto reverendissimo D. Phoebeo archiepiscopo Tarsensi.

Frater magister Carolus Bonettus Ordinis S. Augustini cum dicto reverendissimo domino sacrista.

Vincentius Cecchius presbyter Ripanus cum dicto secretario sacri collegii.

Ioannes Veranus laicus Vintimilliensis, custos fontis et aquarum conclavis.

Caesar Manuccius Perusinus, Caesar Macchiatus Firmanus, medici physici.

Gabriel a Porta de Villafranca Sarzanensis dioecesis, Ioannes Baptista Pierius e Scrofiano Pientinae dioecesis, chirurgi.

Ioannes Petrus Paulutius Pisaurensis, aromatarius; Blasius Mansuetus laicus Narniensis dioecesis, Ioannes Franciscus de Nicolis de Terra S. Ioannis Impersiceti, Bononiensis dioecesis, eius auxiliatores.

Gaspar Mazzantes Fanensis, Ioseph Tiberius de Quadris romanus, barbitonsores; Antonius Rosellus Firmanus, Dominicus Altimanus de Vignola Mutinensis dioccesis, corum auxiliatores.

Franciscus Gualdus, faber lignarius; Donatus Corsius, faber caementarius.

Laurentius de Laurentiis a Petrasancta Lucensis dioccesis, familiaris magistrorum caeremoniarum.

Antonius Comus, Ioseph Coletta, Pasqualis Honorantes, Ioseph Honorantes, Leonardus Christianus, Antonius Cavallonus, Ioannes Antonius Bruschettus, Ioannes Franciscus Zonus, Ioannes Dominicus Zonus, Faulus Antonius Brunus, Ioannes Maria Re, Ioannes Lussettus, Antonius Felicettus, Ioannes Baptista Christophorus, Gaspar Baldus, Carolus Antonius Gunettus, Antonius Piscis, Franciscus Catenaccius, Ioannes Maria Catenaccius, Bartholomaeus Onginus, Bartholomaeus Tognettus, Petrus Eustachii, Ioannes Brunellus, Paulus Baroccius scopatores conclavis.

#### IV.

Confirmatio quarumdam constitutionum pro Congregatione Missionis in conventu generali dictae Congregationis factarum, et a particulari congregatione praelatorum iussu SS. Clementis IX revisarum et emendatarum, cum illarum insertione 1.

1 Nunc primum impressa.

Assistentes

### Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ex iniuncto nobis divinitus apostolicae servitutis officio, congregationes personarum ecclesiasticarum in Ecclesià Dei pie sancteque institutas, uberesque bonorum operum fructus adspirante superni favore auxilio proferre assidue satăgentes, in visceribus paternae gerimus charitatis; et illa, quae pro felici prosperoque illarum regimine et gubernio, tuendaque et solidanda in eis pace, ac laudabilibus earum institutis studiosisque in vià Domini progressibus fovendis et iuvandis' prudenter atque' salubriter constituta esse noscuntur, ut firma atque irrefragabili stabilitate perennent, apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus.

Expositio facti.

Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii superior generalis et presbyteri <sup>8</sup> Congregationis Missionis, quod ipsi alias in eorum conventu generali congregati nonnullas constitutiones ad conservandam in eadem Congregatione animorum concordiam, primaevumque illius institutum atque spiritum firmius constabiliendum et fovendum apprime conducibiles ediderunt, quae a nonnullis Romanae curiae praelatis, quibus Clomens Ix felicis recordationis Clemens Papa IX men constitu praedecessor id negotii dederat, revisae Congregationis ac emendatae, et ad formam redactae fuerunt tenoris qui sequitur, videlicet:

committit exa ut infra.

§ 1. Superior generalis Congregationeralis e-se debeat perpetuus, nis Missionis erit in officio perpetuus, dictionem ha et omnimodam in totam congregationem

idest in singulas domos, res et personas, superioritatem atque auctoritatem habebit eo modo temperatam, qui infra

declaratur.

1 Male ed. Main. legit iuvantes (R. T.).

2 Pessime eadem editio habet et quae pro atque (R. T.).

3 Edit. Main. legit presbyter (R. T.).

§ 2. Tres vel quatuor assistentes illi adiunget conventus generalis, atque ad-beant of quomonitorem dabit, omnes pluribus media sicut et admoparte suffragiis eligendos, quorum offi-nitor. cium usque ad electionem alterius superioris generalis durabit. Assistentium autem partes erunt generalem ipsum operà et consilio iuvare in regimine Congregationis, ita tamen ut facultas decernendi quae agenda fuerint sit penes ipsum superiorem generalem, exceptis casibus infra exprimendis.

§ 3. Illius erit toti Congregationi prae- Quid superior esse, visitatores, et praesatae Congrega-assisten ibus et tionis tam secretarium quam procura-re possit. torem, superiores domorum, ceterosque officiales ordinarios (assistentibus suis et admonitore exceptis), commissarios etiam, qui ordinarii officiales non sint, instituere, necnon rationabili de causa sibi benevisà destituere, quibus omnibus eas impertietur facultates, quae in regulis particularibus cuiusque officii continentur. Quas tamen facultates augere vel minuere poterit, cum ita expedire in Domino iudicaverit; ipsi vero ad reddendam ei suae administrationis rationem tenebuntur.

- § 4. Ex quo fuerit a conventu gene- lus suffragit rali electus, ius habebit, tum in hoc ipso ralis. conventu, tum in aliis quibuscumque, duo ferendi suffragia, sive secreta illa fuerint, sive non secreta, atque praerogativam in paritate suffragiorum non secretorum; si quid tamen ab ipso et a quibusdam a conventu deputatis suffragiorum non secretorum vià dissiniendum erit, unico tantum cum praerogativâ in paritate gaudebit. In electione quoque duorum assistentium et quatuor deputatorum ad seligenda proposita unicum habebit suffragium, sed sine praerogativâ.
- § 5. Lice ius plenum decernendi et lus plenum statuendi quae ad Congregationis pro-statuendi est

tuin generalem.

pries conven-gressum felixque regimen conducere videbuntur apud conventum generalem resideat concurrente maiori suffragiorum parte; poterit tamen quoque superior generalis ordinationes et statuta condere, modo decretis conventuum generalium non repugnent, quae abrogare vel immutare nullatenus poterit misi de consensu generalis conventus, modo etiam licita sint et honesta, nec sacris canonibus adversantia, aut contraria constitutionibus apostolicis, Bullis seu Brevibus Summorum Pontificum, quibus praefatae Congregationis institutum, constitutiones, regulae et munia declarantur aut confirmantur, nec speciatim his articulis quos vel leviter immutare nec superiori nec conventui generali licebit: ordinationes autem et statuta huiusmodi, a superiore generali edita, observanda erunt donec conventus generalis aliud decreverit, penes quem est potestas vim illis detrahendi, aut etiam addendi, ut in posterum obligent.

Quae possit vel non possil

§ 6. Idem superior generalis in Consuperior gene-gregatione admittere poterit quos idoneos existimaverit, et indignos post emissa vota dimittere, si retinere non posse, absque magno praedictae congregationis damno, ipse et eius assistentes ad plura suffragia iudicaverint, ita tamen ut ipsi competat unicum suffragium cum praerogativâ in paritate.

Contractus inire potest.

§ 7. Licebit ei quoslibet contractus, servatis de iure aliàs servandis, inire, in rebus tamen maximi momenti de consensu suorum assistentium ad plura nimirum suffragia cum sua ipsius praerogativà in paritate.

dimittere polest.

§ 8. Admittere poterit de consensu Ordinarii fundationes et domos, non tamen cas alienare, abolere aut alio transferre nisi de consensu conventus generalis, servatis semper de iure servandis. Quod si dissolvendi aliquam domum, aut.

fundationem deserendi necessitas tanta urgeat, ut conventus generalis expectari non possit, tunc res decernetur iudicio ipsius generalis, assistentium, visitatorum, qui fuerint in Europa, secretarii etiam Congregationis et procuratoris, aut saltem maioris ipsorum partis, servatis ut supra de iure servandis.

§ 9. Dignitates ecclesiasticas, absque Dignitates no consensu conventus generalis, acceptare. non poterit, nisi Summus Pontifex id in virtute sanctae obedientiae praecipiat.

§ 10. Penes illum erit facultas convendirigit convendirigit convendir tum generalem convocandi, ipsum diri-tum generalem. gendi, et congregatos, de consensu tamen ipsius conventus, dimittendi.

§ 11. Porro conventus generalis, ob Conventus gecausas quascumque congregatus, supe-superiori g-no-rali. riori generali superior erit. Praetereaque Congregatio in eumdem auctoritatem potestatemque habebit in duobus potissimum casibus: nempe si inutilis foret ad gubernationem, vel gravissimum aliquod peccatum externum committeret.

Primo enim casu Congregationis erit substituere illi vicarium generalem, si ipse eum nominare non posset, aut nollet.

Secundo vero casu, qui tamen speratur non eventurus, poterit eadem Congregatio eum deponere.

Quod quidem ultimum ut legitime fiat, suffragia duas tertias partes excedere de bent; ut vero substituatur illi vicarius, satis crit si maior pars congregatorum in id consenserit.

§ 12. Defuncto autem superiore ge- Quid defunnerali, eius erit quem ipse in vicarium gonerali. generalem nominaverit, vel primi assistentis, si vicarius nominatus non fuerit aut officio suo fungi non possit, Congregationem regere usque ad electionem novi superioris generalis; denique pro ciusdem electione conventum generalem intra sex menses, nisi gravis necessitas dilationem aliquam exigeret, convocare,

eidem praesidere, donec superior generalis fuerit electus.

In quibus caalbus convenins

§ 13. Praeter praedictum casum elegeneralis cele-ctionis, conventus generalis celebrabitur in casibus sequentibus: Primo singulis duodecim annis post ultimum conventum generalem; Secundo quotiescumque superior generalis ipsum ob res magni momenti indicendum iudicaverit; Tertio si assistentes cum visitatoribus, qui sunt in Europa, ipsum esse necessario cogendum ad plura suffragia censuerint in causà depositionis ut supra; Quarto si ipsemet generalis, eius assistentes, Congregationisque secretarius et procurator cum deputatis, qui sexto anno post ultimum conventum generalem a singulis Europae provinciis mittuntur, ipsum cogendum esse pluribus suffragiis decreverint.

Quinam suffragium habere vontu generali.

§ 14. Ob quamcumque vero causam cedebeant in con-lebretur, intererunt ei, et ius suffragii habebunt superior generalis (nisi forte de ipsius depositione ageretur), sive vicarius itidem generalis, assistentes, visitatores, seu eorum loco vicevisitatores, Congregationis tam secretarius quam procurator, et duo sacerdotes ex singulis provinciis quos legitime a conventibus provincialibus pluribus suffragiis electos esse constabit. Si tamen conventus habeatur pro eligendo superiore generali, praedicti secretarius et procurator Congregationis intererunt ei tantum post peractam dicti superioris generalis electionem, nisi alio titulo ei interesse debeant.

Qui habeant tua proponendi nerali.

§ 15. Non proponentur conventui gein conventu ge- nerali nisi ea quae vel superior generalis proponere voluerit, vel proponenda censuerint ad plura suffragia, ipse scilicet superior generalis, duo eiusdem assistentes, et quatuor de numero congretorum ad plura suffragia electi.

§ 16. Proceditur per suffragia secreta Electio superioris generalis ad electionem superioris generalis, quae

mediam partem necessario excedent ut fiat per secreta valide electus habeatur; quod si post suffragia. quinque scrutinia electio facta non fuerit, totum illud negotium, si duae saltem tertiae partes electorum in id consenserint, referendum erit ad quinque compromissarios; deinde vero, si opus fuerit, etiam ad plures, modo omnes sint de congregatis, et numero impares. Praedicti autem compromissarii eligendi erunt ad plura medià parte suffragia secreta, et ipsi quoque superiorem generalem eligent ad plura similiter medietate suffragia itidem secreta, ex iis tamen qui saltem quatuor suffragia in ultimo scrutinio habuerint. Porro tam compromissarii quam ceteri electores, antequam suum suffragium dent pro eligendo superiore generali, iuramentum praestabunt de digniore eligendo, nec eligere poterunt nisi unum ex numero sacerdotum qui duodecim ut minimum annis completis post emissa vota in Congregatione vixerint.

§ 17. Ut in re tanti momenti omnis Poena contra ambitus tollatur occasio, excommunicationis latae sententiae poenam incurret quivis ex nostris, qui ab obitu superioris generalis cum aliquo externo egerit eo fine, ut sive sui sive alterius promotionem ad generalatum, aut ab eo alterius exclusionem procuret, vel quocumque modo electionis libertatem impediat aut perturbet. Item qui aliquem ex nostris ad suam ipsius electionem ambitiose sollicitando generalatum affectarit, vel qui ad ambientis inductionem pro eiusdem electione quempiam ex nostris sollicitaverit.

§ 18. Immediate vero ante electionem vicarius generalis congregatos absolvet, electionem. in quantum opus fuerit, ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti, et a quibusvis aliis sententiis, censuris et poenis ad effectum legitimae

Absolutio a

electionis dumtaxat, statimque ipse vicarius idem absolutionis beneficium, et ad cumdem effectum, a congregatorum antiquissimo ratione receptionis in Congregationem percipiet.

Electioni omnes acquiescant.

§ 19. Post legitimam promulgationem electionis superioris generalis, factae vel ab omnibus electoribus vel a compromissariis ut supra, omnes acquiescere tenebuntuc, nec ulli fas erit suffragium suum revocare, aut novam electionem tentare, aut contra eiusmodi electionem quocumque praetextu protestare.

Si interim vol statum dissoluto r. li . contingat

§ 20. Quandocumque tandem habeaconvento gene-tur conventus generalis, si contingat eo olotos superio quavis de causa indicto, vel iam coacto, admonitoris, vivel statim post ipsum dissolutum, supestentibus, quo riorem generalem, vel aliquem ex eius assistentibus, vel ipsius admonitorem.e vivis decedere, vel si accidat superiorem generalem in eo statu esse, qui vicarium exigat: in iis casibus electi a singulis provinciis pro conventu generali ius habebunt absque novâ convocatione vel deputatione conventuum provincialium eligendi novum superiorem generalem, vel vicarium, vel assistentem, vel admonitorem. Idem ius habebunt pro solâ electione superioris generalis, etiam post aliquorum discessum, si facile et intra breve tempus revocari possint.

Congregatio praclatorum stitutiones pos

§ 21. Constitutiones revisas ac emencensuithas con datas et ad formam redactas, ut supra, se confirmati. congregatio praelatorum deputata censuit posse confirmari cum illarum insertione, si Sanctissimo placuerit. Et factà relatione, Sua Sanctitas annuit.

Die xxv augusti mdclxix.

- S. Ugolinus patriarcha Costantinopolitanus.
  - F. Archiepiscopus Florentinus.
  - C. M. Archiepiscopus Atheniensis.
  - C. Episcopus Amerinensis.
  - P. FAGNANUS.
  - P. Philippus de Rubeis.

§ 22. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes easdem apostelica. constitutiones, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, memoratam Congregationem in suo laudabili instituto confovere, dictosque exponentes specialis favore gratiae prosegui volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutas<sup>2</sup> fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis porrectis inclinati, omnes et singulas constitutiones praeinsertas, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 23. Decernentes easdem constitutio- Decretum irnes praeinsertas ac praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 24. Non obstantibus constitutioni-

- 1 Edit. Main. legit innodati (R. T.).
- 2 Edit. Main legit absolutes (R. T.).

bus et ordinationibus apostolicis, ac, quaterus opus sit, dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam eidem Congregationi, eiusque superiori generali, presbyteris et aliis personis quibuslibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transnmptorom fides.

§ 25. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 11 iunii MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 2 iunii 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secr. in lib. Brevium mensis iunii, part. 11, fol. 483.

### V.

Confirmatio privilegiorum et indulgentiarum pro fratribus Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià in Terrasanctà, aliisque qui dictam terram incolunt, aut eo devotionis causâ peregrinantur 2

- 1 Vocem ipsis delemus, potius inserendum est in iudicio et extra (R. T.).
  - 2 Similem confirmationem habes supra in

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Piis christifidelium votis, ex quibus Procemium. sacrorum locorum venerationem et animarum salutem provenire conspicious, libenter annuimus, et illa , quantum nobis ex alto conceditur, favoribus apostolicis confovemus.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius supplicatio. lacobus a lesu Maria frater expresse professus provinciae Valentinensis Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum ac commissarius et procurator generalis in Romana curia totius familiae Terraesanctae nobis nuper exponi fecit, ipse ad eiusdem Terraesanctae subsidium, eorumdemque fratrum inibi vineam Domini assidue excolentium sacraque loca venerantium subventionem, necnon ad spiritualem catholicorum in illis partibus degentium eoque devotionis causà peregrinantium consolationem et profectum, omnia et singula gratias, privilegia, indulgentias, hucusque sacris 'eiusdem Terraesanctae locis apostolică auctoritate concessa et confirmata, per nos eâdem auctoritate etiam confirmari et approbari plurimum desideret:

§ 2. Nos, desiderio huiusmodi annuere Confirmat proipsumque Iacobum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existat, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplica-

Constit. xxvi Alexandri VII tom. xvi, pag. 42 et Constit. xx Clementis IX, Piis, tom. xvII, pag. 577.

1 Male edit. Main. legit illum pro illa (R. T.). 2 Male edit. Main. legit sacrae pro sacris (R.T.).

tionibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula privilegia, concessiones, facultates, indulta, indulgentias, ceterasque gratias spirituales et temporales eisdem locis, et' illa visitantibus, necnon dicti Ordinis guardiano et fratribus in dictis partibus degentibus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac Sedem Apostolicam in genere vel in specie aut aliàs quomodolibet concessa, quatenus sint in usu, et non sint revocata aut sub aliquibus revocationibus comprehensa existant, sacrisque canonibus, constitutionibus apostolicis, ac Concilii Tridentini decretis non adversentur, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, ac perpetuae et inviolabilis apostolicae firmitatis robore communimus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui desuper in eis quomodolibet intervenerint, supplemus.

Indulgentiam pl-nariam concedit.

§ 3. Necnon insuper omnibus et sinmortis articulo gulis eorumdem fratrum interpretibus, nunc Hierosolymis, Bethlehem et Nazareth existentibus et viventibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere neguiverint, saltem contriti nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

Contraria re-

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi iunii MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 11 iunii 1670, pontif. an. I.

VI.

Confirmatio prioris generalis, et decretum de assistentibus Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo mandat suspendi usque ad aliud futurum capitulum generale 1.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

In supremo militantis Ecclesiae solio, meritis licet imparibus, per inessabilem divinae sapientiae atque clementiae abundantiam constituti, ad ea, quae religiosorum virorum coetibus in Ecclesià Dei pie sancteque institutis, uberesque bonorum operum fructus, Illo, a quo bona cuncta procedunt, donante atque adiuvante, proferre iugiter satagentibus, ut ab aeris alieni pondere subleventur, ac recte salubriterque in viâ mandatorum Domini dirigantur, conducibilia fore speramus, liberter intendimus, et pastoralis officii nostri partes propensà charitate desuper interponimus, sicut, rerum, temporum et personarum qualitate mature perpenså, salubriter in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque (sicut accepimus) Ordo Causa huius fratrum B. Mariae de Monte Carmelo aere alieno viginti duorum millium scutorum monetae, ex causâ expensarum occasione canonizationis S. Mariae Magdalenae de Pazzis factarum ad interesse seu interusurium captorum oneratus reperiatur; si vero dilectus filius Matthaeus Orlandi prior generalis dicti Ordinis, qui eidem Ordini summâ fide, prudentià et integritate hactenus praefuit, in suo generalatus officio ad aliud sexennium confirmaretur, et expensae capituli generalis dicti Ordinis, quod pro novi prioris generalis electione post lapsum de praesenti currens generalatus dicti Matthaei sexennium celebrari deberet, nempe pro accessu et recessu, ac

1 Nunc primum impressa.

cibariis vocalium, aliorumque fratrum ad capitula generalia venire solitorum per provincias Ordinis praedicti faciendae, quae ad summam duodecim millium scutorum similium et forsan amplius ascenderent, in extinctionem dicti aeris alieni erogarentur, inde non modicum dictus Ordo levamentum acciperet, et felici illius regimini peropportune consuleretur; cumque (sicut nobis insinuatum fuit) quatuor assistentes eiusdem Ordinis, non ita pridem introducti, Ordinem ipsum annuâ septingentorum scutorum dictae monetae impensâ, quae pro eorum sustentatione fit, gravent, nec ita necessarii videantur, quin illis Ordo ipse sine prosperi gubernii detrimento carere possit:

Confirmat

§ 2. Hinc est quod nos, felici proprocess general aliad speroque Ordinis praedicti regimini et gubernio, illiusque levamento, quantum cum Domino possumus, providere cupientes, ac de spectata memorati Matthaei prioris generalis fide, prudentià doctrină, integritate, charitate, vigilantia, rerum usu et religionis zelo plenam habentes in Domino fiduciam, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eumdem Matthaeum priorem generalem in suo generalatus Ordinis huiusmodi officio ad sex annos, a fine sexennii, ad quod in capitulo generali eiusdem Ordinis novissime celebrato in priorem generalem electus, fuit, computandos, tenore praesentium confirmamus, eique generalatus

officium huiusmodi ad dictos sex annos ut praesertur computandos, cum oninibus et singulis praerogativis, praeeminentiis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis, prorogamus ac extendimus et ampliamus.

§ 3. Volentes, et motu, scientià et po- Expensas pro testatis plenitudine paribus decernentes, rails celebra ut expensae, quae pro dicti capituli ge-mandat erogari neralis celebratione per provincias di- aeris alieni. cti Ordinis faciendae essent, ut praefertur, in extinctionem supradicti aeris alieni omnino applicentur et erogentur.

stentibus praesatis, aliàs editum, harum pendit usque ad serie suspendimus usque ad capitulum perale et in eo generale Ordinis praedicti post absolu-mandat examitos a dicto Matthaeo priore generali sex annos ei, sicut praemittitur, a nobis prorogatos celebrandum, in quo examinari volumus, utrum expediat religioni ut aboleatur in totum, et Ordo praedictus ad formam gubernii a constitutionibus praescripti restituatur. Interim vero memoratus Matthaeus prior generalis Ordinem huiusmodi gubernet iuxta praescriptum earumdem constitutionum. Pecuniae autem, quae pro sustentatione dictorum assistentium impendendae forent, in solutione fructuum censuum, ex causà expensarum occasione

canonizationis praedictae factarum ca-

nonice impositorum, convertantur et

erogentur. Volumus tamen ut illi duo

fratres, qui actu assistunt dicto Matthaeo

priori generali, remaneant eius socii

usque ad terminationem primi sexennii,

iuxta constitutiones eiusdem Ordinis.

§ 4. Praeterea decretum de assi- Decretum as-

§ 5. Mandantes propterea in virtute san- Praeceptum ctae obedientiae, ac sub indignationis no-dientiae. strae aliisque arbitrii nostri poenis, omnibus¹ et singulis dicti Ordinis superioribus, fratribus et personis, ceterisque ad quos

1 Vocem omnibus nos addimus (R. T.).

spectat et spectabit in futurum, ut praedictum Matthaeum priorem generalem in suo generalatus officio eiusque libero exercitio per sex annos ei per praesentes prorogatos, iuxta eorumdem tenorem praesentium, continuare sinant et permittant, eique faveant et assistant, ac salubria eius monita humiliter suscipiant et efficaciter adimplere procurent; alioquin sententiam sive poenam, quam rite tulerit seu statuerit in rebelles, ratam habebimus, et facienius, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Perretum Irritans

§ 6. Ac decernentes ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dicto Matthaeo priori generali plenissime suffragari, et ab illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio Contrariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmatite alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, consequendum, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii iunii MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slussius.

Dat. die 13 iunii 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secret. Brevium in lib. mensis iunii, part. 11, fol. 227.

## VII.

Privilegia, exemptiones et indulta dapiferis, qui in conclavi suae assumptionis S. R. E. cardinalibus inservierunt, concessa 1.

## Clemens Papa X. Motu proprio, etc.

Nos volentes dilectos filios, nostros, Causa indult. dum cardinalatus honore fungebamur, et venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium dapiferos, qui conclavi, in quo, divinà favente clementià, ad summi apostolatus apicem assumpti fuimus, inservierunt, quique eâ de causâ labores, vigilias et incommoda plura subierunt, habitâ ratione obsequiorum huiusmodi, favoribus, gratiis et privilegiis pro cuiuscumque meritis exornare, ac² eosdem dapiferos et eorum singulos,

§ 1. Motu proprio, non ad ipsorum Dapiferi creandapiserorum vel alterius pro ipsis no-les et notarii bis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de merâ liberalitate certâque scientià nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, in veros, indubitatos et non fictos familiares, continuos commensales nostros, et eos qui ex illis clerici existunt, seu militiae clericali adscribi desiderant, quosque tres ex praefatis cardinalibus in quolibet ordine antiquiories gradu, nobilitate et aliis

- 1 Similia privilegia indulsit Clemens IA Constit. VII, Nos volentes, tom. xvII, pag. 533.
  - 1 Conjunctio ac redundat (R. T.).

meritis dignos tali dignitate iudicaverint, in nostros et Apostolicae Sedis notarios, sine tamen praeiudicio dilectorum notariorum de numero participantium, tenore praesentium recipimus, et tam illos quam alios dapiferos singulos, qui singillatim ab eisdem tribus cardinalibus digni tale honore approbati fuerunt 1. sacri palatii et aulae Lateranensis comites et milites, ac tam illos quam alios omnes quoscumque dapiferos indistincte, qui nobiles non sunt, nobiles, quique Urbis vel alicuius alterius ex civitatibus temporali dominio dictae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis cives esse voluerint, singulos in eâ ipsâ civitate, quam singillatim quisque eorum elegerit, et ad quam ab eisdem cardinalibus se admitti petierit, veros cives ad instar, et nullà prorsus disserentia inter eos et singulos alios veros origi-Nobiles et ci- narios et antiquissimos et nobiles participantes cives ipsius Urbis vel civitatis, ita ut ipsum ius civitatis ad quoscumque eorum haeredes eodem modo transeat, creamus, constituimus et deputamus, ac nobilitatis et civilitatis titulo, honore et insigniis decoramus, aliorumque familiarium continuorum commensalium nobis actu in palatio nostro apostolico servientium, et in illius tinello comedentium et bibentium, nostrorum et Sedis Apostolicae notariorum, palatiique et aulae praesatae comitum, militum et nobilium et civium huiusmodi originariorum numero et consortio favorabiliter aggregamus, et pro veris, indubitatis et non fictis familiaribus continuis commensalibus, ac notariis nostris, comitibusque et militibus, nobilibusque ac civibus deinceps haberi et reputari

Tales se nominare possunt.

- § 2. Eisque in quibuscumque impe-
- 1 Aptius lege fuerint (R. T.).

volumus et mandamus,

2 Praepositio in delemus (R T.).

trationibus ac concessionibus et litteris, tam gratiam quam iustitiam separatim seu utramque mixtim concernent bus, se familiares continuos commensales nostros, et comites, milites, nobiles, ac cives et originarios nominare 1, nec propterea impetrationes, concessiones et litterae ipsae subreptionis vitio subiaceant, sed validae et efficaces existant, ac ex nunc deinceps et in perpetuum omnibus et quibuscumque prorsus similibus antelationibus, praerogativis, privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, decretis, et declarationibus, derogationibus, mandatis, suspensionibus, favoribus, gratiis, privilegiis, indultis ac iuribus, quibus alii nostri familiares tempore dictae assumptionis nostrae ad summi apostolatus apicem, ac quibus alii eiusdem Sedis notarii, etiam de numero participantes<sup>2</sup> existentes, etiamsi habitum et rocchettum notariorum ipsius Sedis non deferant, palatiique et aulae praedictae comites et milites ac nobiles originarii et antiquissimi cives eiusdem Urbis vel civitatis, quam, ut praefertur, elegerint, quicumque ex utroque parente vere nobili ac cive originario et antiquissimo procreati, de iure, statuto, consuetudine, vel aliàs ex aliquo speciali privilegio, seu aliàs etiam per quascumque litteras seu constitutiones apostolicas pro tempore editas, utuntur. potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, ubique locorum in iudicio et extra, sine tamen eorumdem notariorum de numero participantium praeiudicio, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite valeant realiter et integre in omnibus et per omnia, etiamsi in Urbe et civitate huiusmodi non habitaverint, perinde ac si de vero nobili ge-

- 1 Edit. Main. legit nominari (R. T.).
- 2 Aptius lege participantium (R. T.).

nere ex utroque parente originario et antiquissimo cive procreati forent, et huiusmodi praerogativae, privilegia, exemptiones, gratiae, favores, concessiones, indulta et iura, quae pro aliis nobilibus et civibus originariis emanarunt, et quae ratione nobilitatis et civilitatis naturalis et originariae aliis competunt, pro eisdem dapiferis in specie emanassent seu emanarent, et eis naturaliter de iure, statuto, consuetudine, fundatione vel aliàs competerent, vigore praesentium indulgemus.

A gabellis libefantur.

§ 3. Ac singulos dapiferos praefatos a solutione et exactione decimarum ecclesiasticarum, ubique locorum, et ex quacumque quantumvis urgentissimà et inexcogitabili causà et occasione, etiam ad instantiam imperatoris, regum, rerumpublicarum, etiam Venetorum, et quorumcumque aliorum principum, impositarum et imponendarum pro tempore liberamus et eximimus, liberosque et exemptos fore et esse decernimus. Necnon ipsis dapiferis, eorumque singulis, quoscumque fructus et proventus ecclesiasticos, tam occasione pensionum annuarum ipsis vel eorum alicui reservatarum, quam ratione omissionis recitationis horarum canonicarum indebite perceptos, cuiuscumque quantitatis fuerint, gratiose remittimus et condonamus, ac cum eis super inhabilitate per eos propterea quomodolibet contractà, vel etiam ex eo quod censuris huiusmodi ligati missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebraverint, aut aliàs in divinis se immiscuerint, ut, illà et eisdem praemissis non obstantibus, ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines aliàs tamen rite promoveri, et in illis etiam susceptis aliàs rite per eos ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare etiam libere et licite valeant, dispensamus.

§ 4. Ac eosdem dapiseros, si qui eo- Illegitimos lorum desectum natalium patiuntur, ex quo- bus restituit. cumque damnato et illicito coitu etiamsi ex nobilissimis parentibus ac vilibus feminis forsan procreati sint, etiamsi legitimati aliàs existant, legitimamus, omnemque ab illis geniturae huiusmodi maculam sive notam abstergimus et abolemus, ac legitimis natalibus restituimus, ac cum eorum singulis, ut in quibuscumque bonis paternis et maternis, et aliorum consanguineorum seu cognatorum, vel aliorum quorumcumque, non tamen feudalibus et emphyteuticis, aut ecclesiasticis, vel ab ecclesià acquisitis, ac sine praeiudicio venientium ab intestato vel ex fideicommisso seu alias de iure validà dispositione, succedere, et illa donationis seu alio quovis titulo consegui et habere, ac ad aequales portiones cum legitimis succedere, eos ad omnia iura legitima et successiones ex testamento vel ab intestato, haereditates, legata, libertates restituendo et reintegrando realiter et cum effectu.

§ 5. Necnon ad dignitates, honores Ad dignitates et quaecumqe alia officia saecularia publica vel privata etiam assumi, illaque gerere et exercere in omnibus et per omnia ac si de legitimo matrimonio procreati forent; ac; eodem defectu non obstante, si aliud canonicum eis non obsistat impedimentum, ac¹ clericali charactere, qui illo nondum insigniti sunt, insigniri, et ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines, si ad illos nondum promoti sunt, promoveri, et postmodum charactere et ordinibus huiusmodi, illorumque privilegiis uti, ac in eisdem ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare, ac quaecumque et qualiacumque cum curâ et sine curâ bene-

1 Conjunctio ac redundat, vel legendum ut pro ac (R. T.).

ficia ecclesiastica, etiamsi personatus, administrationes et officia etiam curata et electiva in cathedralibus et metropolitanis vel collegiatis ecclesiis, seu si parochiales ecclesiae, vel earum perpetuae vicariae, ac canonicatus et praebendae (non tamen in cathedralibus) ac dignitates (non tamen in eisdem cathedralibus post pontificalem maiores, nec principales in collegiatis ecclesiis huiusmodi fuerint), si sibi aliàs canonice conferantur, aut ipsi eligantur, praesententur, vel aliàs assumantur ad illa et instituantur in illis, recipere, et, dummodo plura simul non sint quam quae a Concilio Tridentino permittuntur, quoad vixerint retinere libere et licite valeant, similiter dispensamus.

Expeditionem

§ 6. Quodque omnes et quaecumque htterarum gra-ti- fiori man-gratiae, provisiones, commendae, ac praesentes et quaevis aliae litterae apostolicae, ac etiam in formâ Brevis, pro illis expediendae, gratis ubique expediantur, tam de capiendâ possessione nomine camerae apostolicae; quam in favore litterarum apostolicarum ubi illis super provisionibus quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum dari poterunt, prout nostris familiaribus et continuis commensalibus etiam gratis dantur ac conceduntur, ac dari et concedi debent, praecipimus et mandamus. Ac dapiferis praefatis, et eorum singulis, ut quicumque loci Ordinarii; vel canonici metropolitanarum, aut aliarum ecclesiarum, aut personae quaecumque ecclesiasticae in dignitate ecclesiasticà constitutae, tam in Romanâ curiâ quam extra eam, ad id per eos et eorum singulos eligendi seu eligendae, quascumque pensiones annuas eis eorumque singulis super fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis universis, certis et incertis, ac distributionibus quotidianis qua-

rumcumque mensarum episcopalium, archiepiscopalium et abbatialium, ac dignitatum et canonicatuum, et praebendarum, ceterorumque beneficiorum ecclesiasticorum, etiam per sanctae Romanae Ecclesiae cardinales obtentorum et imposterum obtinendorum, cum cura et sine curâ, saecularium aut quorumvis Ordinum regularium, seu fructus, redditus et proventus, aliaque emolumenta et distributiones huiusmodi reservatas seu reservatos, ac reservandas seu reservandos, etiamsi alias semel vel pluries translatae seu translati fuerint, usque ad summam centum ducatorum, in toto vel in parte, ac etiam in mortis articulo, cassare et extinguere, ac, postquam cassatae et extinctae fuerint, alias similes pensiones annuas, seu fructus, redditus et proventus et alia emolumenta et distributiones huiusmodi, usque ad summam praedictam, uni vel pluribus áliis personis ecclesiasticis per eosdem dapiferos et eorum singulos nominandis, quotcumque, quaecumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus et expectantibus, aliàs tamen pensionum huiusmodi capacibus, similiter eis quoad vixerint, vel eorum procuratoribus legitimis, eisdem modo et formà quibus eisdem dapiferis reservatae seu reservati erant, etiam absque beneficia huiusmodi obtinentium consensu, integre persolvendas seu persolvendos, et per eos percipiendas, exigendas, levandas, ac percipiendos, exigendos, levandos reservare, constituere et assignare valeant, ipsique translatarii in possessionem dictas pensiones exigendi, in qua ipsi dapiferi tempore translationis per eos vigore praesentium faciendae existebant, in omnibus et per omnia subrogati esse censeantur, etiam concedimus et indulgemus, etiamsi similem gratiam a praedecessoribus nostris aliàs forsan obtinuerint, seu quilibet eorum obtinuerit, illius effectu cumulative eos gaudere et potiri volumus.

Confirmatio validitatis.

§ 7. Decernentes ipsas translationes, et novas reservationes, constitutiones et assignationes pensionum seu fructuum, reddituum et proventuum, aliorumque huiusmodi, plenam roboris firmitatem obtinere, ipsosque beneficia, super quorum fructibus, redditibus et proventibus reservatae suerint, obtinentes, ad illas persolvendas efficaciter obligatos fore; ac eisdem dapiferis, ut, ratione quarumcumque pensionum eis et eorum cuilibet super quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, ut praefertur vel aliàs quomodolibet qualificatis, non tamen ultra summam ducentorum ducatorum auri de camera pro quolibet, nunc et pro tempore reservatarum ac reservandarum, habitum et tonsuram clericales gestare, et in illis, dummodo ipsi habitum decentem et honestum deferant, incedere minime debeant, nec ad id a quoquam cogi seu compelli, minusque aliquas sententias, aut censuras, etiam privationis seu cassationis ipsarum pensionum<sup>1</sup>, ad praedictam summam ducentorum ducatorum ascendentes et reservatas, ut praesertur, etiamsi matrimonium contraxerint cum unicà tantum et virgine, recipere et retinere;

Bona ipsorum a spoliis liberat.

§ 8. Postremo quod bona quaecumque ad dictos dapiferos et eorum quemlibet spectantia, et per eos etiam ratione quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum etiam canonicatuum et praebendarum, ac dignitatum quarumcumque per eos aliàs obtentorum et obtinendorum, aut aliàs quomodolibet, et quovis quaesito colore vel ingenio, seu eorum industrià, legitime tamen et licite, acquisita et acquirenda, etiam in Urbe eius-

1 Quomodo supplenda lectio defectiva, vide ad tom. xvi, pag 207  $\alpha$  (R. T.).

que districtu ac ubicumque existentia, spoliis minime subiaceant, sed ipsi dapiferi, etiamsi religioni alicuius militiae, etiam S. Ioannis Hierosolymitani adscripti fuerint, de illis in favorem quarumcumque personarum, de iure tamen capacium, etiamsi curiales esse desierint, et in quocumque loco quantumvis remoto eos decedere contigerit, testari, et aliàs disponere, eisque ab intestato decedentibus eorum haeredes quicumque succedere libere et licite valeant, simili modo concedimus et indulgemus.

§ 9. Praecipientes et mandantes dile- Eximit a moctis filiis nunc et pro tempore existentibus S. R. E. camerario, thesaurario, praesidentibus, clericis camerae nostrae apostolicae, et quibuscumque aliis spoliorum huiusmodi collectoribus, ac militiarum praefatarum officialibus aut procuratoribus, ne in huiusmodi bonis manus apponant, neque haeredes dictorum dapiferorum desuper molestare audeant seu praesumant; ac etiam decernentes donationes, etiam per viam testamenti et codicillorum per ipsos dapiferos de eorum bonis huiusmodi, servatis de iure servandis, faciendas, semper et perpetuo validas et efficaces fore, nec eosdem dapiferos eorumque aliquem ad litteras super praesentes conficiendas in dictà camerà insinuandum, aut admitti et registrari petendum teneri, nec illas, etiamsi intra tempus legitimum insinuatae, admissae seu registratae non fuerint, propterea minus validas censeri, 'sed suos plenarios effectus sortiri debere, easdemque praesentes et in eis contenta quaecumque sub quibusvis revocationibus, limitationibus, suspensionibus, modificationibus, decretis, constitutionibus apostolicis similium gratiarum revocatoriis, vel quae eas limitarent aut moderarent, quae a nobis et dictà Sede pro tempore, et de quibusvis causis, etiam urgentissimis, etiam in divini cultus augmentum, etiam consistorialiter, vel aliàs quavis auctoritate hactenus vel imposterum emanaverint, minime comprehendi, sed, quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum repositas et reintegratas esse et censeri, sicque per quoscumque iudices etiam commissarios quavis auctoritate fungentes, in quavis causà et instantià, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Expeditionem gratiosam man-

§ 10. Et insuper dilectis filiis rescribendario et computatori collegii scriptorum litterarum apostolicarum, et aliis ad quos earumdem litterarum expeditio spectat, in virtute sanctae obedientiae, et sub poenâ indignationis nostrae, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, mandamus ut easdem praesentes et forsan alias litteras super praemissis omnibus, tam conjunctim quam divisim, ac pro singulis quibuscumque derogationibus, decretis et clausulis in eis contentis, gratis de mandato nostro ubique in omnibus officiis etiam abbreviatorum, sollicitatorum, secretariorum plumbi et registri absque aliquà pecuniarum exactione, etiam per viam compositionis faciendà, omni contradictione et dilatione cessantibus, signent, expediant et expediri faciant.

Contrarils de-

§ 11. Non obstantibus eisdem pracmissis, ac de certo notariorum numero, etiamsi ad illum non sit deventum, quibus alias per praesentes non intendimus derogare, ac regulà nostra de praestando consensu in pensionibus, ac felicis recordationis Pii Papae IV praedecessoris nostri de similibus vel dissimilibus gratiis in camera apostolica infra tres men-

ses praesentandis ac registrandis, ac recolendae memoriae Pii Papae V etiam praedecessoris nostri contra illegitimos, ac Pictavensis concilii, et aliis apostolicis, ac etiam in universalibus provincialibusque conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, et monasteriorum, ecclesiarum, Ordinum, etiam S. Ioannis Hierosolymitani, ac etiam urbis Romae, et aliarum civitatum, oppidorum et terrarum, aut camerae praedictae, ac quarumvis universitatum, etiam iuramento, confirmatione, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, stabilimentis, usibus et naturis, decretis, ac etiam novis reformationibus, ac etiam legibus tam pontificiis quam imperialibus, regiis et ducalibus, etiam sacris canonibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, superioribus ac personis et locis quibuscumque, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis irritantibus et aliis decretis, etiam vim contractus, et statuti perpetui continentibus, etiam motu, scientià ct potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter, ac alias forsan in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, inter alia disponentibus quod beneficia Urbis nonnisi personis certis modo et formà qualificatis et oriundis ex certis locis ac trium Ordinum militiarum ' expresse professis conferri et commendari soleant; quibus omnibus, etiamsi alias pro eorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia ex-

1 Forsan legendum militarium (R. T.).

pressio habenda foret, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà inserti forent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse harum serie motu pari derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio E.

Et cum absolutione a censuris ad effectum, etc., et in casibus regulae de insordescentibus, cum opportunâ illius, necnon alterius regulae de non tollendo iure quaesito, aliisque necessariis et opportunis derogationibus, quatenus opus sit, et quod indultorum, concessionum, gratiarum, derogationum, aliorumque praemissorum omnium et singulorum maior et verior specificatio et expositio fieri possit in litteris, in quibus singulorum dapiferorum nomina et cognomina, ordines, qualitates, gradus, dioeceses, patriae et alia requisita exprimi et describi, seu pro expressis et descri ptis haberi possint, iuxta notulam per ipsos seu eorum deputatos confectam, simul vel ad partem, etiam in una non factà mentione de alià vel aliis, prout videbitur expedire, etc.

Transumpto-

• § 12. Volumus autem quod litterarum super praesentibus conficiendarum transumptis, etiam impressis, et sigillo et manu alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis et subscriptis. eadem fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Volumus autem quod sola praesentis motusproprii nostri signatura sufficiat, et ubique fidem faciat

in iudicio et extra illud, regulà quacumque contrarià non obstante.

Fiat E.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, xvIII kalendas iulii MDCLXX, anno I. Dat. die 14 iunii 1670, pontif. anno I.

Nomina eminentissimorum dominorum cardinalium et dapiferorum sunt haec, quae sequntur.

ÆMILIUS ALTERIUS, nunc CLEMENS X, Romanus; Ioseph Barbius sacerdos terrae S. Genesii Camerinensis, noster dum cardinalatus honore fungebamur.

#### Episcopi vi.

Franciscus episcopus Ostiensis, sacri collegii decanus, cardinalis Barberinus S. R. E. vicecancellarius et summista, Florentinus; abbas Carolus Franconus, Neapolitanus.

Martinus episcopus Portuensis cardinalis Ginettus S. D. N. Papae vicarius, Veliternus; Ioseph Crucius, Tiburtinus.

Antonius Barberinus, episcopus Praenestinus, cardinalis Antonius nuncupatus, archiepiscopus Rhemensis, S. R. E. camerarius, signaturae Brevium praefectus, Romanus; Gaspar Marcaccionus, Romanus.

Franciscus Maria, episcopus Tusculanus, cardinalis Brancaccius, episcopus Viterbiensis, Neapolitanus; Archangelus de Paulis, clericus Eugubinus.

Uldericus episcopus Albanensis, cardinalis Carpineus, Urbinatensis; Uldericus Nardi de Poppi Aretinae dioecesis.

Iulius episcopus Sabinensis; cardinalis Gabriellus episcopus Reatinus, Romanus; Ioseph Liberatorus, clericus Asculanus.

#### PRESBYTERI XLVIII.

Virginius tituli S. Laurentii in Lu cina, prior presbyterorum, cardinalis Ursinus, Romanus; Robertus Ursinus, clericus Romanus,

i Male edit. Main. legit quam pro quae (R. T.).

<sup>2</sup> Coniunct. et nos addimus (R. T.).

Raynaldus tituli S. Pudentianae cardinalis Estensis, Mutinensis; Ioannes Baptista Mozzarellus, canonicus Mutinensis.

Caesar tituli Ss. Quatuor Coronatorum cardinalis Facchenettus episcopus Spoletanus, Bononiensis; Nicolaus Sega, clericus Bononiensis.

Ilieronymus tituli SS. Trinitatis in Monte Pintio cardinalis Grimaldus, archiepiscopus Aquensis, Genuensis;....<sup>1</sup>

Carolus tituli S. Silvestri in Capite cardinalis Rossettus, episcopus Faventinus, Ferrariensis; abbas Benedictus Bartolus Potignani in terra Bari, nullius dioecesis.

Nicolaus tituli S. Mariae Transtyberim cardinalis Ludovisius, maior poenitentiarius, Bononiensis; Ioseph Messina, clericus coniugatus, Urbevetanus.

Alderanus tituli S. Praxedis cardinalis Cybo, episcopus Æsinus; Innocentius Serenus, sacerdos Avenionensis.

Federicus tituli S. Petri ad Vincula cardinalis Sfortia, Romanus; Angelus Dominicus Sinibaldus, clericus Romanus.

Benedictus tituli S. Honuphrii cardinalis Odescalchus, Comensis; Felix Bonafide, clericus Firmanus.

Laurentius tituli Ss. Quirici et Iulittae, cardinalis Raggius, Genuensis; Cinthius Guarinus, Terracinensis.

Ioannes Franciscus Paulus Gondus tituli S. Mariae super Minervam, cardinalis de Retz nuncupatus, Gallus; Franciscus Causeus de la Chause Lotaringius, Virdunensis.

Aloysius tituli S. Alexii cardinalis Homodeus, Mediolanensis; Ioannes Baptista Corraduccius, elericus Anconitanus.

Petrus tituli S. Marci cardinalis Ottobonus, Venetus; Sertorius Ursinus, Romanus, clericus coniugatus.

Laurentius tituli S. Chrysogoni cardinalis Imperialis, Genuensis; Valerius Zacchaeus, Spoletinus.

1 Deesse videtur nomen illius dapiferi (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII. 4-

Gibertus tituli Ss. Ioannis et Pauli cardinalis Borromaeus, Mediolanensis; Alexander Hostilius Layaro iuris utriusque doctor de Urbania.

Marcellus tituli S. Stephani in Monte Caelio cardinalis Santacrucius, episcopus Tiburtinus, Romanus; Thomas Botta sacerdos Camerinensis, archipresbyter parochialis ecelesiae S. Clementis, terrae Serrae Petrone.

Ioannes Baptista tituli S. Marcelli cardinalis Spada, Lucensis; Michaël Priolius, clericus de Meldola, iuris utriusque doctor, Ravennatensis.

Franciscus tituli S. Mariae in Vialatà, cardinalis Albitius, Caesenatensis; Ioseph Herculanus de Sestino, nullius dioeccsis.

Octavius tituli S. Caeciliae cardinalis Aquaviva, Neapolitanus; Iacobus Pegna, Romanus.

Carolus tituli S. Priscae cardinalis Pius, Ferrariensis; Ludovicus Contarinus, clericus Lucentinus.

Carolus tituli S. Eusebii cardinalis Gualterius, Urbevetanus; eques Tiberius Simoncellus de comitibus Baschi, Urbevetanus.

Flavius tituli S. Mariae de Populo cardinalis Chisius archipresbyter basilicae Lateranensis, S. R. E. bibliothecarius, et signaturae iustitiae praefectus, Senensis; Franciscus Baiocchi presbtyer Adiacensis, sacrae theologiae ac iuris utriusque doctor.

Scipio tituli S. Sabinae cardinalis de Ilcio, archiepiscopus Pisarum, Senensis; Franciscus Fortunatus de Vecchis, eques Hierosolymitanus, Senensis.

Hieronymus tituli S. Hieronymi Illyricorum cardinalis Bonvisius, archiepiscopus Lucae, Lucensis; Iulianus Biscottus, civis Lucensis, coniugatus.

Antonius tituli S. Mariae Angelorum cardinalis Bichius, episcopus Auximanus, Senensis; Alexander Bonus, Urbinatensis.

Petrus tituli S. Calixti cardinalis Vidonus, Cremonensis; Paulus Guglielmus clericus, patritius Lucensis.

Gregorius tituli S. Thomae in Parione cardinalis Barbadicus, episcopus Patavinus, Venetus; Thomas Raggiolus, clericus Romanus.

Hieronymus tituli Ss. Marcellini et Petri cardinalis Boncompagnus, archiepiscopus Bononiae, Bononiensis; Ioannes Thomas Sabatinus Camplensis.

Alphonsus tituli S. Crucis in Hierusalem cardinalis Litta archiepiscopus Mediolani, Mediolanensis; Hieronymus Archangeli Serrae<sup>4</sup> S. Quirici, Camerinensis.

Nereus tituli Ss. Nerei et Achillei-cardinalis Corsinus, legatus Ferrariensis, Florentinus; Franciscus Battistinus, clericus de Regio Lombardiae.

Carolus tituli S. Anastasiae cardinalis Bonellus, Romanus; Iacobus Raynaldus a Pergola, clericus Eugubinus.

Caelius tituli S. Petri in Monte Aureo cardinalis Piccolomineus, Senensis; Nicolaus abbas Finettus, iuris utriusque doctor, patritius Senensis.

Carolus tituli S. Susannae cardinalis Carafa legatus Bononiensis, Neapolitanus; Petrus lacobus Tassius, clericus Sabinensis.

Palutius Palutius Albertonius tituli basilicae Ss. XII Apostolorum cardinalis Alterius, episcopus Montis Falisci, Romanus; Antonius Ghislerius, Romanus.

Caesar tituli S. Ioannis ante Portam Latinam cardinalis Rasponius, legatus Urbinatensis, Ravennatensis; Eleuterius Brescianus, civis Romanus.

Ioannes Nicolaus tituli S. Mariae Transpontinae cardinalis de Comitibus, episcopus Anconitanus, Romanus; abbas Ioannes Iordanus, Beneventanus.

Iacobus tituli S. Mariae de Pace car-

1 Forsan terrac legendum (R. T.).

dinalis Ninus, Senensis; Christophorus Boldrinus, Fosumbronensis clericus.

Iulius tituli S. Martini in Montibus cardinalis Spinola, Genuensis; Propertius Aloysius Montis Alti.

Carolus tituli S. Mariae de Aracaeli cardinalis Robertus, legatus Romandiolae, Romanus; Dominicus a Lega sacerdos Faventinus, iuris utriusque doctor.

Vitalianus tituli S. Agnetis cardinalis Vicecomes, Mediclanensis; Philippus de Philippis de Appignano, Auximanus.

Innicus tituli S. Clementis cardinalis Caracciolus, archiepiscopus Neapolitanus, Neapolitanus, Angelus Turchius, Fulginatensis.

Ioannes tituli S. Salvatoris in Lauro cardinalis Delphinus, patriarcha Aquileiensis, Venetus; Ioseph Felicius ab Aposita, clericus Reatinae dioecesis.

Iacobus tituli S. Sixti cardinalis Rospigliosius archipresbyter S. Mariae Maioris, legatus Avenionensis, signaturae gratiae praefectus, Pistoriensis; Ioannes. Franciscus ex comitibus Guidis a Balneo, Mantuanus.

Emmanuel Theodosius tituli S. Laurentii Panisperna cardinalis Buglionus, Gallus; Renatus le Saunage presbyter dioecesis Constantiensis sacrae facultati, Parisiensis doctor theologus ac socius Sorbonicus, abbas commendatarius S. Petri de Belloloco Ordinis S. Benedicti in dioecesi Lemovicensi.

Ludovicus tituli S. Sabinae de Porto Carrero, Hispanus; Desiderius Philippus Oddi, Romanus, clericus coniugatus.

Franciscus tituli S. Bartholomaei Insulae cardinalis Nerlius, arciepiscopus; Florentiae, Florentinus; Iulianus Martinus, Lucensis.

Carolus tituli S. Adriani cardinalis Cerrus, Romanus; Carolus de Rubeis, clericus Romanus.

Lazarus tituli S. Mariae in Aquiiro

cardinalis Pallavicinus, Ianuensis; Gaspar Trullius, Romanus.

Ioannes tituli S. Bernardi cardinalis Bona Congregationis divi Bernardi Ordinis Cisterciensis, Pedemontanus; Thomas de Iulio a Phara S. Martini, nullius dioecesis.

#### DIACONI XII.

Franciscus tituli S. Mariae in Viâlatâ primus diaconus cardinalis Maidalchinus, Viterbiensis; prior Stephanus Stephanuccius, Urbevetanus.

Fridericus S. Agathae cardinalis de Hassia, Germanus; Nicolaus Dencovit Talancourtinus, dioecesis Treveri.

Carolus Barberinus S. Caesarei cardinalis Carolus nuncupatus, archipresbyter basilicae S. Petri, Romanus; frater Vincentius Vinalduccius, eques Ilierosolimitanus, Fanensis.

Decius S. Eustachii cardinalis Azzolinus, Firmanus; Petrus Bellonius Camerinensis.

Iacobus tituli S. Pancratii cardinalis Fransonus, episcopus Camerinensis, Genuensis; Sigismundus Zanellus, Faventinus.

Franciscus Maria Ss. Viti et Modesti cardinalis Mancinus, Romanus; Franciscus Antonius Vitalis, clericus Romanus.

Angelus S. Angeli in Foro Piscium cardinalis Celsus, Romanus, eminentissimus frater.

Paulus S. Nicolai in Carcere cardinalis Sabellus Perettus, Romanus; Angelus de Massimis, clericus coniugatus, Romanus.

Leopoldus S. Mariae in Cosmedin cardinalis Medices, Florentinus; eques Ioannes Giraldus, Florentinus.

Sigismundus Chisius S. Mariae in Domnica cardinalis Sigismundus, Senensis; abbas Franciscus Ridolphus, canonicus Florentinus.

Nicolaus Ss. Cosmae et Damiani car-

dinalis Acciaiolus; Sperandeus Riccionius, clericus Sabinensis.

Bonacursius S. Mariae de Scala cardinalis Bonacursius, Maceratensis; Caesar Rubertus, clericus Recanatensis.

### VIII.

Indultum de officio sancti Francisci Xaverii in Breviario sub ritu duplici apponendo, et ab omnibus, qui ad horas canonicas tenentur, de praecepto recitando -

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

In eminenti Principis Apostolorum Exordium. Sede, meritis licet imparibus, divinà disponente clementià constituti, muneris nostri esse arbitramur, ut Sanctorum in caelis regnantium, illorum praecipue, quibus annunciantibus evangelicae praedicationis sonus usque ad extremos orbis terrarum fines penetravit, cultum et venerationem in terris, quantum nobis ex alto conceditur, augere satagamus.

§ 1. Itaque, pro peculiari nostrà erga Statuit ut in sanctum Franciscum Xaverium Societatis Iesu, qui, apostolicis charismatibus affluenter decoratus, novarum gentium apostolus unanimi totius christiani orbis consensu meruit appellari, devotione, eius venerationem condignis honorum incrementis ampliare cupientes, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, iubemus ut eius officium de mandato felicis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri in calendario romano sub ritu semiduplici appositum, in posterum sub ritu duplici de praecepto in eodem apponatur, ab omnibus qui ad horas

1 Ne otiose repetam pluries dicta, vide quae sunt notata ad Const. IV, Rationi, Urbani VIII, tom. xIII, pag. 33, et de augendo devotionem erga eumdem vide Constitutionem CLII, Aliàs, Innocentii X, tom. xv, pag. 686.

canonicas tenentur, tum saecularibus, tum regularibus utriusque sexus, ubique de praecepto recitandum.

Contrariis de-

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici vel secretarii dictae Societatis subscriptis, et sigillo praepositi generalis eiusdem Societatis vel alterius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv iunii MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 14 iunii 1670, pontif. anno I.

#### IX.

Indictio iubilaei universalis ad implorandum divinum auxilium initio sui pontificatus pro salutari sancțae Ecclesiae catholicae regimine 1.

#### Clemens Papa X,

Universis christifidelibus, ad quos praesentes litterae pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem.

Cansaer-Constitutionis.

Cum inscrutabilis divitiarum sapientiae et scientiae Dei altitudo humilitatem nostram his calamitosis temporibus ad supremum apostolicae dignitatis fastigium vocare, nobisque vicariam sui in terris potestatem committere dignata sit: nos, licet nihil magis desideraremus,

1 Huiusmodi iubilaeum indixere plures Summi Pontifices initio pontificatus, inter quos Innocentius X Const. vi Immensae, tom. xv, pag. 336, et Alexander VII, Const. 11, Unigenitus, tom. AVI, pag. 2, et demum Clemens IX, Const. 1. Placuit, tom. xvII, pag. 512.

quam ut immensam illam curarum pontificiarum molem, cui ferendae infirmitatem nostram longe imparem agnoscimus, defugere possemus; nihilominus, ne divinae voluntati nimium obluctari videremur, imposito nóbis iugo collum ex charitatis necessitate humiliter supposuimus, omnem spem nostram collocantes in ineffabili bonitate Salvatoris et D. N. Iesu Christi, cuius auxilium pro catholicae Ecclesiae regimine quotidie privatis nostris sacrificiis et precibus supplices invocamus. Idipsum ut et vos, quibus apostolica sollicitudo a nobis impendenda est, coniunctis precibus nobiscum pariter faciatis, ac divinam misericordiam per ieiunia et eleemosynas aliaque pietatis opera demereri studeatis, paterne requirimus et hortamur, ut Deus patrum nostrorum et Dominus misericordiae, qui vocat ea quae non sunt tamquam ea quae sunt, det nobis sedium suarum assistricem sapientiam, mittatque illam de caelis sanctis suis et a sede magnitudinis suae, ut nobiscum sit, et nobiscum laboret, ad divini nominis gloriam, Ecclesiaeque sanctae utilitatem, et spiritualem omnium fidelium aedificationem; imbecillitatem nostram roboret, omniaque nostra consilia et actiones dirigat secundum beneplacitum voluntatis suae; haereses extirpet, fidem catholicam protegat et propaget, principum christianorum pacem et concordiam conservet, magisque et magis in die solidet, et nomen christianum ab infidelium incursionibus et insidiis potentià virtutis suae tueatur. Haec autem ut ardentiori spiritu uberiorique fructu fiant, - Ecclesiae thesauros, quorum dispensatores esse nos voluit Deus, proferre et prudenti liberalitate largiter erogare decrevimus.

§ 1. Itaque, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in almâ Urbe nostrà degentibus, qui solemni processioni, quam feria quarta currentis hebdomadae ab ecclesià S. Mariae Angelorum in Thermis ad basilicam S. Mariae Maioris nuncupatam de eâdem Urbe, unâ cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, necnon patriarchis, archiepiscopis et episcopis, quos in Romanâ curià adesse contigerit, ac christianorum regum et principum oratoribus apud nos evistentibus, praelatis quoque et officialibus eiusdem curiae, universoque clero et populo, benedicente Domino, agemus, devote interfuerint, vel S. Ioannis in Laterano, Principis Apostolorum et S. Mariae Maioris ecclesias seu basilicas, vel earum aliquam, intra spatium eiusdem vel proxime subsequentis hebdomadae saltem semel visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium devote, ut supra, Deum oraverint, ac quartâ et sextà ferià ac sabbato alterius ex praefatis hebdomadis ieiunaverint, et peccata sua confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum in dominicâ die immediate sequenti vel alià die intra eamdem hebdomadam reverenter sumpserint, ac pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique suggeret devotio, erogaverint; ceteris vero extra Urbem praedictam ubicumque degentibus, qui ecclesias ab Ordinariis locorum vel eorum vicariis seu officialibus, aut de eorum mandato, et, ipsis deficientibus, per eos qui ibi curam animarum exercent, postquam ad eorum notitiam hae nostrae pervenerint, designandas, vel ecclesiarum huiusmodi alteram, spatio duarum similiter hebdomadarum a publicatione designationis, per Ordinarios, vel eorum

vicarios seu officiales, vel alios, ut praefertur, faciendae, decursurarum, saltem semel visitaverint, ibique ut supra oraverint, et quartà et sextà serià ac sabbato alterius ex hebdomadis huiusmodi ieiunaverint, pariterque peccata sua confessi, ac in die dominicâ immediate sequenti, vel alià die intra eamdem hebdomadam sanctissimà communione refecti fuerint, et pauperibus aliquam eleemosynam, ut praemittitur, erogaverint, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, sicut in anno iubilaei visitantibus certas ecclesias intra et extra Urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesentium concedimus et elargimur.

§ 2. Navigantes vero et iter agentes, Extensio ad ut cum primum ad sua sese domicilia receperint, suprascriptis peractis, et visitatâ ecclesià cathedrali, vel maiori aut parochiali loci eorum domicilii, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant; regularibus autem personis utriusque sexus, etiam in claustris perpetuo degentibus, necnon aliis quibuscumque tam laicis quam ecclesiasticis, saecularibus quam' regularibus, etiam in carcere aut captivitate existentibus, vel aliquâ corporis infirmitate seu alio quocumque impedimento detentis, qui supra expressa vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut illa confessarius, ex iam approbatis a locorum Ordinariis ante praesentium publicationem, seu approbandis, eis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque iniungere, quae ipsi poenitentes efficere poterunt, pariter concedimus et indulgemus.

§ 3. Insuper omnibus et singulis chri- Libertas elle stifidelibus utriusque sexus, tam laicis rium. quam ecclesiasticis, saecularibus et regu-

1 Aptius ed. Cherub legit vel pro quam (R.T.).

laribus cuiusvis Ordinis et congregationis et instituti, tam in Urbe praesatà quam extra eam ubique locorum, ut praefertur, degentibus, licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemcumque presbyterum confessarium, tam saecularem quam cuiusvis Ordinis et instituti regularem, ex approbatis, ut praemittitur, a locorum Ordinariis, qui eos ab excommunicationis, suspensionis et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine, quavis causâ latis seu inflictis, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et delictis, quantumvis gravibus et enormibus, etiam Ordinariis sive nobis et Sedi Apostolicae etiam in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis, et aliàs per quascumque nostras aut Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutiones (quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis) quomodocumque reservatis, in foro conscientiae et hac vice tantum absolvere et liberare valeant; et insuper vota quaecumque (religionis et castitatis exceptis) in alia pia et salutaria opera commutare, iniunctâ tamen cis et eorum cuilibet in supradictis omnibus casibus poenitentià salutari, aliisque eiusdem confessarii arbitrio iniungendis.

Iubilaeum ubique publi-cari iubot.

§ 4. Quapropter tenore praesentium in virtute sanctae obedientiae praecipimus atque mandamus omnibus et quibuscumque venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, ac quibuscumque Ordinariis locorum, ubicumque existentibus, eorumque vicariis et officialibus, vel, iis deficientibus, illis qui curam animarum exercent, ut, cum praesentium litterarum transumpta aut exempla etiam impressa acceperint, illa statim absque ulla mora, retardatione vel im- tem per clausulas generales idem im-

pedimento per suas ecclesias et dioeceses, provincias, civitates, oppida, terras et loca publicent et publicari faciant, ecclesiamque seu ecclesias visitandas designent. Non intendimus autem per praesentes super aliquâ irregularitate publicâ vel occultà, notà, defectu, incapacitate seu inhabilitate quoquomodo contractà dispensare, vel aliquam facultatem tribuere dispensandi seu habilitandi et in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiae, neque etiam easdem praesentes iis qui a nobis et Apostolicâ Sede vel ab aliquo praelato seu iudice ecclesiastico excommunicati, suspensi, interdicti, seu aliàs in sententias et censuras incidisse declarati vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictarum duarum hebdomadarum satisfecerint, aut cum partibus concordaverint, ullo modo suffragari posse aut debere.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogat conet ordinationibus apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis tuncexpressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes vel dissimiles indulgentiarum et facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari queant, necnon regulà nostrà de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum et congregationum sive institutorum regularium, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Ordinibus, congregationibus et institutis illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non au-

portantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac formam in eis traditam pro servatâ habentes, hac vice, specialiter, nominatim et expresse, ad effectum praemissorum, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptis fidem adhiberi mandat.

§ 6. Ut autem praesentes nostrae, quae ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus ut earumdem praesentium transumptis, vel exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, ubique locorum et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi iunii mdclxx, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 16 iunii 1670, pontif. anno I.

Anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi MPCLXX, indictione VIII, die vero XVI mensis iunii, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris domini nostri domini Clementis divina providentiá Papae X, anno eius I, supradictum Breve affixum et publicatum fuit ad valvas basilicae Lateranensis, Principis Apostolorum, et S. Mariae Maioris de Urbe, et in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Franciscum Perinum apostolicum cursorem.

Petrus Macheratus, mag. cursorum.

X.

Constitutio, in qua regularium privilegia, quoad praedicationem verbi Dei et ¦ sacramenti Poenitentiae administrationem, declarantur

> Clemens episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Supernà magni patrisfamilias prae- Exordium. ordinatione creditum nobis universalis Ecclesiae mysticum agrum circumspectà providentià custodire atque excolere (quantum ex alto conceditur) satagentes, animum in eas curas libenter intendimus, quibus valeant dissidia inter villicos et operarios componi, iurgia tolli, scandalis atque offensionibus aditus praecludi; ut, quibus una Fides, una mater Ecclesia, et unus Dominus, qui charitas est, et pacis cogitans cogitationes, fiat etiam cor unum et anima una; sic etenim, evulsis opportune zizaniis, dum plantamus et rigamus, incrementum dabit Deus; quo benedicente messis multa fructu centesimo caeleste in horreum congregabitur.

§ 1. Sane, cum sacri Concilii Triden- Statutum Continii decretis provide statutum fuerit ut de regularibus. regulares cuiuscumque Ordinis, nisi a suis superioribus de vitâ, meribus et scientià examinati et approbati fuerint, ac de eorum licentià, ețiam in ecclesiis suorum Ordinum praedicare non possint; cum qua licentia personaliter se coram episcopis praesentare, et ab eis benedictionem petere teneantur, antequam praedicare incipiant; in ecclesiis vero, quae suorum Ordinum non sunt, ultra licentiam suorum superiorum, etiam episcopi licentiam, gratis ab eo dandam, habere teneantur, sine qua in ipsis ecclesiis non suorum Ordinum, nullo modo praedicare possint; atque ut nullus saecula-

1 De hac materia vide Conc. Trid. sess. xxIII. cap. xv, et sess. xxiv, cap. iv, et Gregorii XV Constitutionem Inscrutabili, ubi plura ad rem videre poteris.

ris sive regularis, etiam in ecclesiis suorum Ordinum contradicente episcopo praedicare praesumat: itidemque, cum nullus sacerdos regularis possit confessiones saecularium etiam sacerdotum audire, nec ad id idoneus reputari, nisi aut parochiale beneficium obtineat, aut ab episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut aliàs idoneus iudicetur, et approbationem, quae gratis detur, obtineat, privilegiis et consuetudine quacumque non obstantibus: innotuit nobis dubitationes nonnullas circa benedictionem, licentiam, contradictionem, examen et approbationem eiusmodi in aliquibus dioecesibus excitatas fuisse; ex quibus controversiae et dissensiones permultae in diem subsequi possent occasione privilegiorum, quae per Sedem Apostolicam religiosis Ordinibus concessa fuerunt.

Dubiorum resolutio.

§ 2. Nos, attendentes quod aliàs diversis temporibus praedictae dubitationes et controversiae nonnullis praedecessorum nostrorum Summorum Pontificum constitutionibus earumque declarationibus definitae fuerint, eiusmodi definitiones in unum collectas, ut magis magisque dissensionum tollantur semina, et in posterum firmior in agro dominico pax Christi floreat, pro summo, quo fungimur, apostolatus officio, novis apostolicis litteris muniendas duximus et roborandas. Itaque, de consilio nonnullorum venerabilium fatrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae curiae praelatorum, pietate, doctrinà et prudentià praestantium, et matură deliberatione nostră, atque ex certă scientià, hac generali et perpetuo valiturà constitutione decernimus et declaramus:

Regulares ab episcopo bene-

§ 3. Regulares, qui in ecclesiis sui dictionem pe Ordinis praedicare voluerint, teneri ab episcopo dioecesano benedictionem pe-

tere; praedicare tamen posse, quamvis illam non obtinuerint. Quod si episcopus benedictionem nedum non concesserit. sed etiam contradixerit, nec in praedictis quidem ecclesiis licere regularibus praedicare, eosque contravenientes ab illo tamquam Sedis Apostolicae delegato censuris aliisque poenis ecclesiasticis in vim constitutionis felicis recordationis Gregorii XV praedecessoris nostri, incipientis Inscrutabili Dei providentia coërceri et puniri posse. Episcopum tamen absque iustà et rationabili causà contradicere non debere, et huiusmodi benedictionem teneri etiam regulares petere, si in quibuscumque oratoriis sui Ordinis sermonem coram populo vel in ecclesiis' aut ad crates monasteriorum sanctimonialium eorum iurisdictioni subiectarum, licet clausis ianuis et nullus saecularis ibi intersit, habere voluerint. Posse autem episcopum, licentiam concessurum regularibus in ecclesiis quae suorum Ordinum non sunt praedicare volentibus, illos, quamvis ab universitatibus aut a magistratibus laicis nominatos, etiamsi episcopi antecessores per tempus immemorabile hanc licentiam absque examine concedere consueverint, quoad doctrinam examinare, si ita ipsius arbitrio, quod moderatum et discretum esse debet, visum fuerit, et licentiam praedicandi, semel iisdem concessam, ob rationabiles causas, licet occultas, praedicationem tamen concernentes, suspendere. Non posse tamen episcopum generatim prohibere regularibus, quin in ecclesiis suorum Ordinum praedicent.

§ 4. Ad haec religiosos, ab episcopo Quid de conad confessiones saecularium in sua dioe-Ordinario apcesi audiendas approbatos, non posse in alià dioecesi eas absque episcopi dioecesani approbatione audire, quamvis poenitentes subditi sint eius episcopi a

quo ipsi religiosi iam fuerant approbati. Et generaliter approbatos ab episcopo ad personarum saecularium confessiones audiendas nequaguam censeri approbatos ad audiendas confessiones monialium sibi subiectarum; sed egere, quoad hoc, speciali episcopi approbatione; atque approbatos pro audiendis confessionibus monialium unius monastérii minime posse audire confessiones monialium alterius monasterii. Itidemque confessores extraordinarios semel deputatos, atque approbatos ab episcopo ad monialium confessiones pro una vice audiendas, haud posse, expletà deputatione, in vim approbationis huiusmodi illarum confessiones audire; sed toties ab episcopo esse approbandos, quoties casus deputationis contigerit. Ceterum in monasteriis, ac etiam collegiis ubi iuxta regularia instituta vivitur, posse tam praelatos regulares quam confessores regularium eorumdem monasteriorum seu collegiorum audire confessiones illorum saecularium, qui inibi sunt vere de familià et continui commensales, non autem illorum qui tantum ipsis deserviunt. Illos autem religiosos, qui ad confessiones audiendas idonei generaliter reperti fuerint, ab episcopis generaliter quoque et indistincte absque aliquâ limitatione temporis certorumque locorum aut generis personarum in dioecesi proprià admittendos; quoad ceteros vero, qui non adeo idonei reperiuntur, si petierint se admitti, arbitrio Ordinariorum relinqui ipsos cum limitatà facultate, prout eisdem Ordinariis magis expedire videbitur, probare et admittere; semel autem simpliciter approbatos posse in dioecesi episcopi approbantis quovis anni tempore, etiam paschali, et quorumcumque etiam infirmorum confessiones audire absque ullà parochorum vel ipsius episcopi li-

1 Male edit. Main. legit approbatus (R. T.).

Bull. Rom. Vol. XVIII.

centià; de qua tamen confessione teneri dictos religiosos eorumdem infirmorum parochum illico certiorem reddere. Et hoc posse illis ab episcopo, sub poenà suspensionis a facultate audiendi confessiones, praecipi: sufficere tamen ut certioratio huiusmodi fiat saltem per scripturam apud ipsum infirmum relinquendam.

§ 5. Et eos, qui dictis religiosis sim- Constitutioni Omnis utriuspliciter approbatis paschali tempore con-que sexus, in fessi fuerint, constitutioni, quae incipit fieri censendum Omnis utriusque sexus, quoad confes-sit, declaratur. sionem dumtaxat, satisfecisse censendos. Regulares vero ad eiusmodi confessiones audiendas praevio examine simpliciter et absque ullà temporis praefinitione ab ipsomet episcopo (secus autem si ab eius vicario aut ab antecessoribus episcopis) approbatos non posse ab eodem, qui sic approbavit, iterum examinari, aut ab eiusdem confessionibus audiendis suspendi, seu licentias illi concessas revocari, nisi novâ superveniente causâ quae ipsas confessiones concernat. De qua tamen haud necessarium esse ut in actis constet; nec eam teneri episcopum ipsis regularibus significare; sed Sedi Apostolicae dumtaxat, ubi eam sibi aperiri postulaverit.

§ 6. Porro si regulares cum scandalo aut alias inhoneste vivant, vel aliquod scandalum posdelictum committant, per quod rationabili episcopi iudicio videantur a confessionibus suspendendi, in quo ipsius episcopi conscientiam oneratam esse volumus, cum praecipua ministri sacramenti poenitentiae qualitas sit vitae integritas ac morum honestas, utique cam causam ad confessionis ministerium pertinere, ac proinde nihil obstare quomi nus ob eam possit episcopus regulares a semetipso approbatos suspendere aut

repellere a confessionibus audiendis. At-

1 Potius lege illis (R. T.).

tamen confessiones audiendi facultatem omnibus simul unius conventus regularibus confessoribus adimi ab episcopo inconsultà Sede Apostolica nullatenus posse. Ex facultatibus, per mare magnum aliave privilegia regularibus cuiuscumque Ordinis, instituti aut societatis, etiam Iesu, concessis, factam eis non esse potestatem absolvendi in casibus ab episcopo sibi reservatis. Et per confirmationes dictorum privilegiorum, quas regulares a Sede Apostolicà post sacrum Concilium Tridentinum obtinuerunt, nequaquam revixisse privilegia prius ab codem concilio aut deinde apostolicis etiam decretis sublata atque extincta, si quae habebant, absolvendi a casibus episcopo reservatis.

De casibus reservatis.

§ 7. Et habentes facultatem absolvendi ab omnibus casibus Sedi Apostolicae reservatis, non ideo a casibus episcopo reservatis posse absolvere. Posse autem regularem confessorem in ea dioccesi, in qua est approbatus, confluentes ex alià dioecesi a peccatis in ipsà reservatis, non autem in illâ, ubi idem confessor est approbatus, absolvere, nisi cosdem poenitentes noverit in fraudem reservationis ad alienam dioecesim pro absolutione obtinendà migrare. Vigore supradictorum privilegiorum nequaquam licere regularibus, etiam satisfactà parte, absolvere poenitentes a censuris quoad externum et iudiciale forum, et absolutos ab cis in foro poenitentiali utique non censeri absolutos in exteriori iudicio et contentioso. Quinimmo censuris ecclesiasticis irretitos et denunciatos ab episcopis cogi posse gerere se pro talibus, etiamsi a regularibus fuerint absoluti. Quoties, exhibitis aliquibus regularium apostolicis privilegiis coram episcopo, ab eo iudicetur ipsa non suffragari casui, de quo agitur, si dictorum privilegiorum verba obscura sint et ambigua, non

esse ad metropolitanum provocandum, sed, cum eius sit interpretari, cuius est condere, dictorum privilegiorum interpretationem Sedis Apostolicae iudicio, prout aliàs constitutione praedecessoris nostri felicis recordationis Clementis IV statutum fuit, esse requirendam.

§ 8. Decernentes sic et non alias per Decretum irquoscumque iudices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate et dignitate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos et nuncios, et quosvis alios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Non obstantibus quibusvis con- Contrartis de stitutionibus et ordinationibus aposto-regat. licis in favorem quarumcumque personarum, atque quorumvis Ordinum, tam Mendicantium quam non Mendicantium, militiarum, etiam S. Ioannis Hierosolymitani, congregationum, Societatum, etiam Iesu, ac cuiusvis alterius instituti etiam necessario et in individuo exprimendi, monasteriorum, conventuum, capitulorum, ecclesiarum, et aliorum quorumcumque tam saecularium quam regularium locorum, necnon illorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis vel consuctudinibus, etiam immemorabilibus, exemptionibus quoque, indultis et privilegiis, etiam in corpore iuris clausis, aut ex causà et titulò oneroso vel in limine fundationis concessis, etiam mari magno, seu bulla aurea, aut aliàs nuncupatis, conservatorum deputationibus, eorumque atque aliis inhibitionibus, quibus episcopi deferre minime teneantur, et quibusvis aliis, sub quibuscumque

tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis. necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certà scientià ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut aliàs quomodolibet, etiam per viam communicationis seu extensionis, concessis, et iteratis vicibus approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradita observatà, inserti forent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis, quoad ea quae eisdem praesentibus adversantur, illis aliàs in suo robore permansuris, harum serie specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Constitutionem inbet publicari.

§ 10. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras ad singula quaeque loca deferri, ut eae tamen omnibus innotescant, mandamus illas ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum de Urbe, atque cancellariae apostolicae, et in acie Campi Florae affigi et publicari.

Transumptis fidem adhiberi

§ 11. Volentes quod earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo praelati, seu personae in decelesiastica dignitate constitutae munitis, in iudicio et extra illud, ubi opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

1 Particulam in nos addimus (R. T.).

§ 12. Nulli ergo omnino hominum Sanctio pocliceat hanc paginam nostrorum decreti, declarationis, derogationis, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Deminicae MDCLXX, XI kalendas iunii 1, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 21 iunii 1670, anno I.

Anno a Nativitate Domini Iesu Christi MDCLXX, indictione VIII, die vero II mensis augusti, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Clementis divinâ providentià Papae X, anno eius 1, praesens constitutio affixa et publicata fuit ad valvas ecclesiae Lateranensis, basilicae Principis Apostolorum, et cancellariae apostolicae, et in acie Campi Florae, locis solitis et consuelis Urbis, per me Hilarium Centellum sanctissimi domini nostri Papae cursorem.

Petrus Marcheratus, mag. cursorum.

## XI.

Indultum concessum clericis camerae apostolicae, lam praesentibus quam futuris, gestandi galeri redimiculum, cordone vulgariter nuncupatum, coloris violacei in quibuscumque functionibus et actibus publicis et privatis?.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontisex, supremus gratiarum Exordium. dispensator in terris a Domino consti-

- 1 Legendum iulii (R. T.).
- 2 Nunc primum impressa.

tutus, illis, quorum fidem, industriam, prudentiam et dexteritatem in gravibus et arduis Apostolicae Sedis muneribus gerendis multis rerum experimentis spectatas habet, ea libenter concedit, per quae eis aliqua fiat decoris accessio, ut eo alacrius in munerum suorum functione perseverent.

Indulget clericis reverendae

§ 1. Itaque ad eximia dilectorum filiocamerae defer-rum clericorum praesidentium camerae michium coloris apostolicae in nos et dictam Sedem fidei et devotionis aliaque multiplicia merita paternae dirigentes considerationis intuitum, eorumque virtutem aliquà honoris praerogativà condecorare volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas i fore censentes, motu proprio, ex certà scientià et merà liberalitate nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eisdem camerae apostolicae clericis praesidentibus, praesentibus et futuris, ut ipsi omnes et singuli galeri redimiculum, cordone vulgariter nuncupatum, coloris violacei in quibusvis functionibus et actibus publicis et privatis ubique deferre et gestare libere et licite possint et valeant, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Decretum irritans.

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apo-

1 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

stolici<sup>1</sup>, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Contrariis

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi iunii MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 21 iunii 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secret. Brev., mensis iunii, part. 1, fol. 10.

## XII.

Declaratio quod vota in Congregatione Missionis, post illius apostolicam confirmationem emissa et emittenda, ab aliis quam a Summo Pontifice et superiore generali eiusdem Congregationis in actu dimissionis ab eâdem Congregatione licite et valide dispensari, commutari aut dissolvi non possint2.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Alias felicis recordationis Alexander Alexander VII Papa VII praedecessor noster nonnulla Wissionis condubia, super statu Congregationis Mis-in rubrica. sionis in Gallia inceptae, ac olim a Sede Apostolicà approbatae, enata, tollere volens, praefatam Congregationem Missionis, sicut praesertur inceptam et approbatam, apostolicà auctoritate confirmavit et approbavit, cum emissione votorum simplicium castitatis, pauper-

- 1 Deest vox auditores (R. T.).
- 2 Nunc primum edita.

tatis et obedientiae, necnon stabilitatis in dictà Congregatione ad effectum se toto vitae tempore saluti pauperum rusticanorum applicandi, post biennium probationis faciendae; in quorum tamen votorum emissione nemo interesset qui ea acceptaret, sive nomine Congregationis, sive pro tempore existentis Romani Pontificis nomine; et vota sicut supra emissa dissolvere posset solus Romanus Pontifex, necnon et superior generalis dictae Congregationis in actu dimissionis e Congregatione; nemo autem alius, etiam vigore cuiuscumque iubilaei, bullae cruciatae, seu alterius privilegii et indulti, aut cuiuscumque constitutionis sive concessionis, nisi in eis facta fuisset specialis mentio horum votorum sicut supra in dictà Congregatione emissorum, dissolvere, aut commutare, vel dispensare posset et valeret, et aliàs prout in ipsius Alexandri praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xxII' septembris MDCLX expeditis, quorum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 1. Cum autem, sicut dilectus filius superior generalis dictae Congregationis Missionis nobis nuper exponi fecit, quod aliqui post huiusmodi vota in eadem Congregatione emissa ipsam Congregationem deseruerint, asserentes se dictorum votorum dispensationem seu commutationem obtinuisse a quibusdam confessariis vigore litterarum apostolicarum super iubilaeo emanatarum, ac praedictos confessarios potuisse dispensare, seu commutare huiusmodi vota, quia in dictis litteris conceditur facultas commutandi vota quaecumque, castitatis et religionis exceptis, ac deinde in fine derogatur contrariis quibuscumque, et in specie statutis et consuetudinibus

1 Particula quod praeter rem est (R. T.).

quorumcumque Ordinum et congregationum, seu institutorum regularium, etiam confirmatione apostolicà roboratis, necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis eisdem Ordinibus ac congregationibus concessis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda foret:

§ 2. Nobis propterea dictus superior Proces supegeneralis, cupiens occurrere dictae Congregationis praeiudicio, et insimul consulere conscientiis eorum, qui tales dispensationes seu commutationes obtinuissent vel obtinere attentarent, humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, ipsius superioris generalis desiderio hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, quod vota praedicta, in dictà Congregatione Missionis post illius confirmationem apostolicam praefatam emissa et emittenda, ab aliis quam a pro tempore existente Romano Pontifice et superiore generali eiusdem Congregationis in actu dimissionis ab ipsâ Congregatione, licite et valide non potuerint nec possint dispensari, commutari, aut aliàs quomodolibet dissolvi vigore cuiuscumque iubilaei, bullae cruciatae, seu alterius privilegii, indulti, constitu-

tionis sive concessionis non facientium

Declaratio.

expressam dictorum votorum mentionem, auctoritate praefatà, tenore praesentium, declaramus.

Decretum ir-

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter obser- i filii officiales ecclesiae et academiae vari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae memoratus Alexander praedecessor in suis litteris praefatis concessit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum trasumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, cadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus' si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII iunii mocexx, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 23 iunii 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis iunii, part. 1, fol. 239.

#### XIII.

Confirmatio decretorum S. R. E. cardinalis Barberini, in favorem pictorum 1 Vocem praesentibus nos addimus (R. T.).

el aliorum academiae S. Lucae legitime aggregatorum emanatorum ', pro exactione taxae, eiusdemque pro annatis decursis ct non solutis reductione

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Procemium. S. Lucae pictorum, sculptorum et architectorum de Urbe, quod venerabilis frater noster Franciscus episcopus Ostienșis S. R. E. cardinalis Barberinus nuncupatus, sacri venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium collegii decanus, cui felicis recordationis Clemens Papa IX praedecessor noster in signatură suae gratiae commiserat ut super exactione taxae iuxta ordinationem recolendae memoriae Urbani Papae VIII praedecessoris pariter nostri a publicis venditoribus picturarum et sculpturarum in Urbe praedictà solvendae arbitrio suo provideret, nonnulla decreta edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

§ 1. « Fidem facio per praesentes ego Decretum carnotarius publicus infrascriptus qualiter die vii octobris mdclxix coram eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Francisco Barberino, iudice commissario pro venerabili ecclesià, confraternitate et academiâ S. Lucae Urbis, dominorum pictorum, sculptorum et architectorum principalibus º contra infrascriptos exadverso principales, videlicet dominos Iosephum Constantinum, Joannem Petrum Berrettam, Laurentium Castruccium, Ioannem de la Riviera, Aloysium Pileport, Peregrinum Perium, Ioannem Andream Magnesium, Carolum Pratam,

- 1 Edit. Main. legit emanata (R. T.).
- 2 Omnia referimus, prout sunt in editionibus Cherub et Main., lectoribus emendationem, si qua requiritur, dimitte do (n. T.).

Vincentium Felicium, Georgium Perannum, Paulum Plinecesnem, Andream Scottum et Franciscum Persichellum, hos duos exadverso principales ac procuratores deputatos universitatis regatteriorum Urbis exadverso principalium, Nicolaum patronum et D. Nicolaum Gallum procuratorem praedictorum Iosephi Constantini, Ioannis Petri Berrettae et omnium aliorum litis consortium exadverso principalium, Segnius sanctissimi domini nostri Papae cursor retulit in scriptis se die v huius personaliter supradictos D. Nicolaum Gallum, Andream Scottum, Franciscum Persichellum, Nicolaum Patronum, Aloysium Pileport, Ioannem Petrum Berrettam, Iosephum Constantinum et Laurentium Castruccium ac domi dimissà copià alios citasse ad comparendum coram eminentissimo domino die prima iuridica hora solitae audientiae et audiendum eius voluntatem, et loco voluntatis videndum per eumdem eminentissimum dominum capi quamcumque provisionem, seu quodcumque decretum necessarium et opportunum fieri, et interponi ad primam diem, instantibus eisdem principalibus, sive, etc. Relatione factà comparuit D. Franciscus Chiriacus, procurator, et petiit ut supra omni, etc.

Taxae pro an-

§ 2. Ex tunc eminentissimus et reveet non solutis rendissimus dominus, pluries partibus reductio. auditis, utendo facultatibus sibi a sanctissimo domino nostro, in commissione de qua in actis, concessis, taxam annuorum scutorum decem in Brevi sanctae memoriae Urbani VIII contentam quoad coronarios, pro annatis decursis et non solutis, reduxit et reducit ad annua scuta tria monetae pro quolibet qui picturas vendiderit, et pro qualibet apothecâ. et in futurum mandavit et mandat solvi per eosdem coronarios, qui picturas ven-

1 Forsan illos pro alios legendum (R. T.).

dunt, collective annua scuta vigintiquinque monetae inter eos dividenda, et ratam semestruatim solvendam, cum hoc tamen quod teneantur et obligati sint constituere collectorem, qui onus exigendi praedicta scuta vigintiquinque in se suscipiat, illaque, seu ratam scutorum duodecim cum dimidio, ecclesiae et academiae praedictae solvendi, et quatenus huiusmodi collectorem constituere vel creare noluerint seu neglexerint, vel idem collector non solverit, tunc et eo casu teneantur et obligati sint in solidum pro dictà solutione annuorum scutorum vigintiquinque, vel teneantur solvere pro dictà taxà scuta tria quolibet anno et pro qualibet apothecâ arbitrio academiae praedictae, hac tamen lege quod dicti coronarii retineant et vendant solummodo picturas adaptatas ornamentis per ipsos fieri solitis, et non alterius quantitatis seu magnitudinis.

§ 3. Quo vero ad propalas, qui pi- Reductio pro cturas seu sculpturas cuiusvis generis rumque in casu retinuerint et vendiderint, pro annatis poena. decursis et non solutis, eamdem taxam annuorum scutorum decem reduxit et reducit ad annua scuta tria pro quolibet et qualibet apothecâ, et in futurum pro eâdem taxâ mandavit solvi per universitatem regatteriorum, ac respective per camerarium et officiales pro tempore annua scuta quinquaginta, et sic scuta vigintiquinque pro quolibet semestri inter eos dividenda et exigenda a quolibet regatterio picturas seu sculpturas vendente, dummodo tamen dicti propalae seu regatterii, vel quilibet illorum, non retinuerint nec vendiderint, ac in futurum non retineant nec vendant picturas, seu sculpturas novas, illasque ad effectum vendendi emant vel fieri curent; et si dicti coronarii et regatterii vel quilibet eorum circa venditionem

1 Male edit. Main. habet elsi (R. T.),

picturarum seu sculpturarum non se continuerint, et in futurum non se contineant modo et formà praemissis, eo casu voluit et mandavit, ac vult et mandat per quemlibet transgressorem (salvis taxis collective ut supra stabilitis) solvi scuta sex quolibet anno et pro qualibet apothecâ.

Reductio pro

§ 4. Quo vero ad alios, nempe lapilapicidis calcoolariis, sinc- cidas, calceolarios, colorum venditores, barbitonsores, sutores, stuccatores, onus depingi faciendi in se suscipientes, miniatores et alios cuiuscumque artis seu professionis, ac alterius cuiuscumque conditionis et qualitatis, apothecas picturarum seu sculpturarum cuiusvis generis retinentes, vel illas quovis alio modo venales exponentes, seu ctiam privatim vendentes, eamdem taxam annuorum 1 scutorum decem in praedicto Brevi sanctae memoriae Urbani VIII contentam, tam pro annatis decursis et non solutis, quam in futurum decurrendis, reduxit et reducit ad annua scuta sex pro qualibet apothecà. Ad quam summam annuorum scutorum sex monetae ad formam consensus congregationis generalis teneri voluit et declaravit, ac vult et declarat etiam ipsos academicos in nobili academia praedicta descriptos, ac quoscumque alios eiusdem S. Lucae archiconfraternitati quomodolibet aggregatos, qui apothecas picturarum vel sculpturarum retinuerint, vel dictas picturas seu sculpturas venales exposuerint, ac in futurum retineant, vel illas quovis modo venales publice exponant, et ita, etc., non solum, etc., sed et omni, etc.,

solulis.

Franciscus card. Barberinus protect.: § 5. Item qualiter die iv decembris de annalis de MDCXXIXº coram eodem eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Francisco Barberino pro venerabili ecclesià et

- 1 Edit. Main. legit annorum (R. T.).
- 2 Forsan 1669 pro 1629 legendum (R. T.).

academià S. Lucae dominorum pictorum, sculptorum et architectorum Urbis, principalibus contra infrascriptos exadverso principales, videlicet dominos Laurentium Castruccium, Ioannem de la Riviera, Vincentium Felicium, Georgium Perannum, Ioannem Petrum Berrettam, Peregrinum Perium, Ioannem Andream Magnesium, Carolum Pratam, Paulum Plincesnem, Aloysium Pileport, Nicolaum Patronum, D. Nicolaum Gallum procuratorem dicti Ioannis Petri Berrettae, et aliorum litis consortium exadverso principalium, Segnius sanctissimi domini nostri Papae cursor retulit in scriptis se die III huius, domi dimissà copià, eosdem citasse ad comparendum coram eminentissimo domino die martis loco solitae audientiae, et deducendum quidquid volunt et possunt, et informandum necnon videndum per eminentissimum dominum fieri quodcumque decretum necessarium et opportunum, instantibus eisdem principalibus, sive, etc. Relatione factà comparuit D. Franciscus Chiriacus procurator supradictarum ecclesiae et academiae sancti Lucae, et petiit ut supra, omni, etc. Ex tunc eminentissimus Eorum reduet reverendissimus dominus taxam an-ctio. nuorum scutorum decem in Brevi sanctae memoriae Urbani VIII demandatam, et in decreto per eminentiam suam facto sub die vii octobris proximi prae teriti in vim commissionis sanctissimi ex plenâ signaturâ gratiae sibi directae redactam ad annua scuta sex tam pro annatis decursis, quam in futurum decurrendis, quoad pictores, seu alios legitime academiae S. Lucae aggregatos, qui apothecas sculpturarum seu picturarum retinuerunt et retinent pro annatis decursis et non solutis, tantummodo reduxit et reducit ad iulios quatuor cum dimidio pro quolibet et qualibet apotheca, et concessit facultatem

congregationi secretae eiusdem academiae cum aliis omnibus circa annatas decursas et non solutas concordandi, seu R. P D. Carpineo, prout ei videbitur, circa dictas annatas decursas et non solutas providendi; in reliquis et quoad alios in omnibus et per omnia confirmavit et confirmat supradictum decretum, et taxam ut supra moderatam in futurum mandavit solvi de semestri in semestre; et quoad regatterios, quatenus eorum universitas recuset solvere pro dictà taxà annua scuta quinquaginta collective, mandavit et mandat per eorum quemlibet et pro qualibet apothecâ solvi annua sctuta tria de semestri in semestre, quatenus non vendant picturas novas, nec se diversimode contineant quam in praedicto decreto fuit provisum: et ita, etc, non solum, etc., sed omni, etc., et aliàs prout latius in supradicto decreto per dictum eminentissimum dominum cardinalem subscripto in folio, quod mihi notario consignavit tenoris, etc., et aliàs prout latius in actis meis, etc., ad quae, etc., in quorum fidem, etc. Datum hac die xix decembris MDCLXIX. Ita est.

Pontifex su-

Ioseph Morus curiae Capitolii not. ». § 6. Cum autem, sicut eadem exposita approbat et tio subiungebat, dicti exponentes decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta a memorato Francisco cardinali facta, ut praefertur, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

§ 7. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras ac decreta praeinserta semper ritans. firma valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac Obstantia tollit. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III iulii MDCLXX, pontificatus nostri anno I. Dat. die 3 iulii 1670, pontif. anno 1.

1 Male edit. Main. legit tenoribus (R. T.).

XIV.

Licentia, ut fratres Ordinis sancti Francisci de Observantia, etiam presbyteri, medicinae et chirurgiae periti, de suorum superiorum licentià, artes huiusmodi, ad commodum et utilitatem christianorum in Terrasancta existentium, possint exercere

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exaction.

Cum, sicut dilectus filius Iacobus Quintana a Iesu Maria, frater expresse professus Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, ac Terraesanctae in Romanâ curià commissarius generalis, nobis nuper exponi fecit, in civitate sanctâ Hierusalem, totâque custodiâ Terraesanctae dicti Ordinis, nullus adsit medicus vel chirurgus saecularis, qui infirmis et languidis in eorum infirmitatibus medeatur; ibi vero esse soleant fratres Ordinis praefati artium medicinae et chirurgiae periti, qui medicam chirurgicamque manum christianis infirmis adhibere possent;

Indulget ut arbricà.

§ 1. Nobis propterea dictus Iacobus ten medicinae humiliter supplicari fecit ut in praevaleaut exer-cere ut in ru-missis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, ipsius Iacobi desideriis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum. harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, fratribus dicti Ordinis artium medicinae et chirurgiae huius-

1 Hactenus non impressa.

modi peritis, etiam in sacro presbyteratus Ordine constitutis, in Terrasanctà praedictà nunc et pro tempore commorantibus, ut de superiorum suorum licentià artes medicinae et chirurgiae praedictas iuxta illarum praecepta ad commodum et utilitatem christianorum in eâdem Terrasanctâ nunc et pro tempore existentium dumtaxat, gratis tamen Gratis sine et sine ullà mercede, ac in casu neces-ac in casu necessitatis tantum, exercere, ac medicamenta et alia necessaria praebere et adhibere libere et licite, ac sine ullo conscientiae scrupulo, vel irregularitatis alteriusve poenae vel censurae ecclesiasticae incursu, possint et valeant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 2. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus,

constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum. hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii iulii MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 7 iulii 1870, pontif. anno 1.

Registrata in Secretaria in libro Brevium mensis iulii MDCLXX.

XV.

Indultum concessum generali et diffinitorio Congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti, pro tempore existentibus, utendi facultate creandi abbates titulares eis per constitutiones Ordinis attribută, etc.1

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ecclesiae catholicae regimini divinâ dispositione praesidemus, nos admonet, ut, paternam religiosorum virorum Altissimi obseguiis sub suavi monasticae vitae iugo mancipatorum curam gerentes, laudabilia eorum studia propositis praemiis excitare atque fovere, quantum nobis ex alto conceditur, satagamus.

Urhanus VIII prohibuit abba-Congregatione Olivetana,

§ 1. Dudum siquidem per felicis rein cordationis Urbanum Papam VIII praedecessorem nostrum accepto, quod in Congregatione monachorum Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti ex multiplici abbatum titularium seu benemeritorum creatione seu deputatione nonnulla inconvenientia, non sine monasticae disciplinae et regularis observantiae detrimento, orirentur, idem Urbanus praedecessor, his obviare volens, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione suis, generali et aliis abbatibus, visitatoribus, diffinitorio, et quibusvis aliis dictae Congregationis superioribus quocumque nomine nuncupatis, ne de cetero abbates titulares seu benemeritos in eadem Congregatione quovis praetextu vel quaesito colore facere, creare, constituere seu deputare auderent vel praesumerent, sub privationis officiorum per eos obtentorum ac vocis activae et passivae eo ipso absque ulla declaratione incurrendae et nullitatis poenis

interdixit et prohibuit, et aliàs prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die xxvi ianuarii mpcxxvii expeditis, quorum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Preces cardinoster Caesar S. R. E. presbyter cardi-ris dictae Connalis Facchinettus nuncupatus, Congre-gregationis. gationis praesatae apud nos et Sedem Apostolicam protector, nobis nuper exposuit, stricta illa Urbani praedecessoris prohibitio, quae salubri quidem consilio, ad excludendam ambitiosorum importunitatem, cavendaque rei familiaris atque regularis disciplinae detrimenta, emanavit, id tamen adferat incommodi, ut, praecisà penitus spe praemiorum, monachos dictae Congregationis ad subeundos in obsequium ipsius Congregationis labores ac litterarum aliaque religiosa studia reddere possit segniores: nobis propterea dictus Caesar cardinalis et protector humiliter supplicavit ut in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, eiusdem Indulget posse Caesaris cardinalis et protectoris desi-cim abbates tiderio hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere, debitumque virtuti honorem et praemium rependi cupientes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dilectis filiis modernis et pro tempore existentibus abbati generali et diffinitorio Congregationis praefatae, ut facultate creandi abbates titulares, eis per constitutiones eiusdem Congregationis a Sede Apostolicâ confirmatas attributà, uti libere et licite possint, ita tamen ut duos dumtaxat abbates titulares pro qualibet ex sex pro-

tulares tantum.

vinciis, quibus tota congregatio praefata constat, creare, illisque defunctis, alios duos in eorum loca subrogare valeant,

Prohibet ex- expectativas autem concedere, aut abbates titulares supra numerum praefixum huiusmodi constituere nequeant, nec ad abbatiam titularem huiusmodi nisi cos, qui vel lecturam laudabiliter exercuerint, vel verbi Dei praedicatione celebres, aut propter operam rei oeconomicae perfunctam de Congregatione prae-

fatâ notabiliter benemeriti sint, promovere possint, auctoritate apostolicâ, te-

nore praesentium, concedimus et indul-

Decretum ir-

gemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 4. Non obstantibus praefatis Urbani praedecessoris litteris, aliisque ordinationibus et constitutionibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis eiusque provinciarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et pluries innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix iulii MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 19 iulii 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis iulii.

### XVI.

Extensio concessionis officii et missae B. Rosae de S. Maria Tertii Ordinis sancti Dominici pro universo clero regnorum Poloniae, ducatu Lithuaniae, etc.<sup>4</sup>

§ 1. Aliàs felicis recordationis Clemens Papa IX, sub datà xiv septembris
MDCLXVIII, concessit universo Americae
et Indiarum clero, tum saeculari tum
regulari, utriusque sexus, cuiuscumque
provinciae seu districtus, quod perpetuis futuris temporibus die xxvi augusti
quotannis sub ritu duplici recitetur officium et missa celebretur de B. Rosa
a S. Maria Limensi virgine tertiae regulae S. Dominici iuxta rubricas breviarii

et respective missalis romani.

- § 2. Anno deinde sequenti MDCLXIX, Illius ampliadie XXX octobris, idem Pontifex hoc suum indultum benigne extendit in perpetuum ad universum saecularem pariter ac regularem clerum Hispāniarum. Denique, post acceptam notitiam quod praememorata virgo Rosa, iam omnium ubique populorum solemni plausu devotissime honorata, utrumque tam veterem quam novum orbem in dies odoris sui fragrantia magis magisque implebat, idem sanctissimus hoc ipsum
- 1 Beatorum albo adscripsit Rosam, eique officium et missam decrevit Clemens IX, Constit. xLv, tom. xVII, pag. 628.

indultum clementer ampliando, die ix novembris eiusdem anni MDCLXIX, universo saeculari et regulari clero utriusque sexus in omnibus augustissimo imperatori, regi catholico, domuique Austriacae subjectis regionibus, provinciis, regnis atque dominiis ubivis locorum constituto paterne concessit ut supra, quod nempe singulis annis die xxvi augusti perpetuis futuris temporibus sub praefato ritu duplici recitetur officium et celebretur missa de eâdem beatâ Rosa.

Extensio conressionis de qua in rubricà.

§ 3. Porro SS. D. N. Clemens Papa X, habità pariter notitià communis illius devotionis, qua totius regni Poloniae, magni ducatus Lithuaniae, ditionum Russiae atque Borussiae, aliarumque dictae coronae subditarum regionum fideles venerationi eiusdem B. Rosae afficiuntur, instantiis eminentissimi domini cardinalis Ursini exoratus, illud ipsum praedecessoris sui indultum benignissime extendit ad universum pariter utriusque sexus tam saecularem quam regularem clerum Poloniae, Lithuaniae, Russiae, Borussiae, ceterorumque dominiorum ad Poloniae coronam pertinentium; concedens eidem universaliter et in perpetuum quod quotannis die xxvi augusti sub ritu duplici peragat officium et missam de B. Rosa a S. Maria iuxta rubricas missalis et breviarii romani. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. Hac die xxvi iuliii mpclx.

M. episc. Portuensis card. Ginettus. Loco + sigilli

BERNARDINUS CASALIUS sacrae rituum congreg. secretarius.

#### XVII.

Confirmatio privilegii Leonis X favore Congregationis eremitarum Camaldu-

lensium Montiscoronae, ut, invitis monachis seu eremitis, in eorum ecclesiis episcopi locorum Ordinarii divina celebrare non possint 1.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Iniuncta nobis divinitus pastoralis of- Procemium. ficii ratio postulat, ut, paternam religiosorum virorum, eorum praesertim, qui, a saeculi turbis longe remoti, vota sua Altissimo mente quietà et ad Deum per contemplationis sublimitatem atque suavitatem elevatâ reddere satagunt, curam gerentes, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad confovendam religiosam eorum tranquillitatem pie provideque concessa esse noscuntur, quo firmius solidiusque perennent, apostolici muniminis nostri praesidio costabiliamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper supplication fecit dilectus filius procurator generalis Congregationis eremitarum Camaldulensium Montiscoronae, quod dudum felicis recordationis Leo Papa X, praedecessor noster, eidem Congregationi privilegium concessit, ut, invitis ipsius Congregatoinis monachis seu eremitis, in eorum ecclesiis episcopi locorum Ordinarii divina celebrare non possent; ipsumque privilegium unâ cum ceteris eiusdem Congregationis privilegiis pluries a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et novissime a recolendae memoriae Clemente Papa IX, motu proprio, per quasdam suas die xix iulii moclxix expeditas litteras, confirmatum fuit.

§ 2. Cum autem, sicuti eadem expo- Causa indulu. sitio subiungebat, privilegium praefatum dictae Congregationi ad conservandum in eâ solitudinis atque silentii spiritum maxime sit necessarium, attento quod

1 Quae hactenus impressa non fuit.

ut in rubrica.

eiusmodi functiones episcopales fieri non soleant sine erectione baldacchini ac populi affluentià, unde praefatorum eremitarum, inter silvas et nemora ut plurium' degentium, monastica tranquillitas perturbaretur, simulque orationis atque contemplationis vigor relaxari posset: nobis propterea dictus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate aposto-Confirmat pro-licà dignaremur. Nos igitur, eiusdem procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, privilegium supradictum memoratae Congregationi eremitarum Camaldulensium a praefato Leone concessum, ut praefertur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis

Decretum irritans.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, necnon dictae Congregationi eiusque eremitis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii auditores, iudicari et definiri de-

robur adiicimus.

1 Videtur legendum plurimum pro plurium (R. T.).

bere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 4. Non obstantibus apostolicis, ac Derogat conin universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 2. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi augusti MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 augusti 1670, pontif. anno 1. Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis septembris.

## XVIII.

Alia extensio concessionis officii et missae B. Rosae de S. Maria Tertii Ordinis S. Dominici pro regnis et dominiis serenissimo regi cutholico subiectis, necnon augusto imperatori et domui Austriacae.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium,

Quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad augendam in terris venerationem sacrarum virginum, quas caelestis sponsus virtutum omnium splendore fulgentes ad aeternae beatitudinis nuptias evexit, recte atque ordine facta esse noscuntur, ea nos pastoralis charitatis studio liben!er ampliamus, sicut pia orthodoxorum regum vota flagitant, et nos, re mature perpensà, Dei gloriae, ipsarumque sacrarum virginum honori, et spirituali fidelium aedificationi conducibile fore in Domino arbitramur.

§ 1. Aliàs siquidem emanarunt a felicis recordationis Clemente Papa IX praedecessore nostro litterae in simili formà Brevis tenoris qui sequitur, videlicet:

Tener Brevis Clements IX.

Clemens Papa IX, ad perpetuam rei memoriam. Redemptoris et Domini nostri Iesu Christi, qui sacras virgines, sponsas suas, floribus multipliciter virtutum decoratas, immarcescibilis gloriae praemiis donat in caelis, vices (licet immeriti) gerentes in terris, pia fidelium praesertim catholicorum regum vota, ad augendam illarum venerationem laudabili studio tendentia, libenter exaudimus, ac favoribus et gratiis prosequimur opportunis. Alias siquidem, diligentissime discussis atque perpensis per congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum processibus de Sedis Apostolicae licentià confectis super vitae sanctitate et virtutibus in gradu heroico, quibus serva Dei Rosa de S. Maria virgo Limana Tertii Ordinis sancti Domi-

nici multiplicter claruisse, necnon miraculis, quae ad eius intercessionem a Deo patrata fuisse asserebantur, cum congregatio praedicta coram nobis constituta unanimiter censuisset, quandocumque nobis videretur, ad solemnem eiusdem servae Dei Rosae canonizationem iuxta ritum eiusdem S. R. E. tuto posse deveniri, interim vero indulgeri ut in toto orbe terrarum Beata nuncuparetur: nos, piis atque enixis charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici, ac charissimae in Christo filiae nostrae Mariannae reginae viduae eiusdem genitricis, et totius Ordinis sancti Dominici supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de praedictorum cardinalium consilio et unanimi assensu, auctoritate apostolicà indulsimus ut memorata Dei serva Rosa de S. Maria in posterum Beatae nomine nuncuparetur, eiusque corpus et reliquiae venerationi fidelium (non tamen processionibus circumferenda) exponerentur; imagines quoque radiis seu splendoribus exornarentur, atque de eâ sub ritu duplici recitaretur officium, et missa celebraretur de Virgine non Martyre singulis annis, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, die xxvi augusti, quae prima est non impedita post diem xxIV eiusdem mensis, qua spiritum Creatori reddidit: haec vero in locis dumtaxat infrascriptis, nempe in civitate et dioecesi Limana, ac in universo Ordine sancti Dominici, tam fratrum quam monialium, et, quantum ad missas attinet, etiam a sacerdotibus confluentibus, prout in nostris desuper in simili formâ Brevis die xII februarii proxime praeteriti expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur. Cum autem, sicut praedictorum Caroli regis et Mariannae reginae nomine per dilectum filium nobilem virum modernum marchionem de Astorga, eiusdem Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem, nobis nuper expositum fuit, ipsi Carolus rex et Marianna regina, pro peculiari eorum erga B. Rosam praedictam devotionis affectu, ac ut spirituali populorum Americae, unde novus ille flos Ecclesiam universam suavi Christi odore recreans prodiit, cousolationi atque aedificationi peramplius consulatur, indultum praedictum opportune a nobis extendi et ampliari plurimum desiderent: nos, laudabilia eorumdem Caroli regis et Mariannae regiñae erga res sacras studia plurimum in Domino commendantes, piisque eorum precibus favorabiliter annuere paternà benignitate cupientes, ut de cetero perpetuis futuris temporibus ab universo clero tam saeculari quam regulari quarumcumque provinciarum et regionum Americae et Indiarum dicto Carolo regi subiectarum officium et missa de eâdem B. Rosa, servatà tamen in omnibus et per omnia praedictarum litterarum nostrarum formâ et dispositione, recitari et celebrari respective libere et licite possit et valeat, dictà auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae in eisdem litteris nostris voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut ipsis praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate contitutae munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, sub

annulo Piscatoris, die xiv septembris MDCLXVIII, pontificatus nostri anno 1.

§ 2. Cum autem, sicut praedictus marchio de Astorga, dicti Caroli regis qua in rubrica. pariter apud nos et Sedem Apostolicam orator, memoratorum Caroli regis et Mariannae reginae viduae nomine nobis nuper exponi fecit, praedicta Rosa de S. Maria, iam omnium ubique populorum solemni plausu devotissime honorata, utrumque tam veterem quam novum orbem sui odoris fragrantia in dies magis magisque impleat, cupiantque propterea dicti Carolus rex et Marianna regina, pro singulari eorum erga eamdem B. Rosam devotione, indultum a praedicto praedecessore per litteras praeinsertas concessum ad confovendam promovendamque fidelium pietatem opportune a nobis extendi et ampliari: nos, enixis devotisque eorumdem Caroli regis et Mariannae reginae precibus nobis super hoc humiliter porrectis paternà benignitate annuentes, ac memorati Clementis praedecessoris vestigiis inhaerentes, ut de cetero perpetuis futuris temporibus ab universo clero tam saeculari quam regulari utriusque sexus, per omnes provincias, regna, status, regiones et dominia ubivis locorum dictis Carolo regi et charissimo in Christo filio nostro Leopoldo Romanorum regi illustri in imperatorem electo domuique Austriacae subiecta, officium et missa de memoratà B. Rosa virgine Limana Ordinis sancti Dominici quotannis, die xxvi augusti, sub ritu duplici, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, recitari et celebrari respective libere pariter et licite valeat, auctoritate praedictà, tenore praesentium, concedimus similiter et indulgemus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Derogaticum. et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae dictus Cle-

mens praedecessor in suis litteris praedictis concessit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

rum fides.

§ 5. Ceterum volumus pariter ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi augusti moclxx, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 11 augusti 1670, pontif. anno I.

## XIX.

Confirmat decretum electionis B. Rosae in regni Peruani patronam a Clemente IX emanatum, quod ad singulas provincias, regna et regiones terrae firmae totius Americae, Philippinarum et Indiarum extendit

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sacrosancti apostolatus cura, quam inscrutabilis divinae sapientiae atque bonitatis altitudo humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, imponere dignata est, nos urget ut piis orthodoxorum regum votis, ad augendam in terris sacrarum virginum cum caelesti sponso in beatâ aeternitate regnantium venerationem tendentibus, favorabilem assensum paterno affectu pracheamus.

Indultum Cle-meatrs IX.

- § 1. Alias siquidem felicis recordationis Clemens Papa IX praedecessor noster B. Rosam de S. Maria, virginem Limanam, tertii Ordinis sancti Dominici,
- 1 Rosam Beatae titule insignivit, eique officium et missam decrevit Clemens IX Const. XLV. | intrusa, delenda (R. T.).

in patronam principaliorem civitatis Regum, seu Limanae, totiusque regni Peruani, cum omnibus praerogativis, quae patronis principalioribus debentur, auctoritate apostolică elegit et declaravit, et aliàs, prout uberius continetur in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis expeditis tenoris qui sequitur, videlicet:

§ « 2. Clemens Papa IX, ad perpetuam Cuius tenor rei memoriam. Orthodoxorum regum de Ecclesià Dei multis nominibus optime meritorum studia, quibus christianorum populorum erga beatos regni caelestis incolas devotio atque pietas fovetur, apostolico favore libenter prosequimur, sicut spirituali eorumdem populorum consolationi atque praesidio conducibile in Domino arbitramur. Cum itaque nos, per nostras in simili formâ Brevis die xii februarii proximi praeteriti emanatas litteras, B. Rosam de S. Maria, v'rginem Limanam, tertii Ordinis sancti Dominici, multiplici virtutum decore florentem, inter Beatas apostolicà autoritate iuxta huius Sanctae Sedis ritum retulerimus, aliaque ad eiusdem B. Rosae honorem et venerationem statuerimus et indulserimus, prout in eisdem litteris continetur; et, sicut pro parte carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici et carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae reginae viduae eius genitricis per dilectum filium nobilem virum modernum marchionem de Astorga eiusdem Caroli regis apud nos et Sedem praedictam oratorem nobis nuper expositum fuit, quod ipsi Carolus rex et Marianna regina (ut eidem B. Rosae, quam caelestis sponsus tot charismatum decoravit monilibus, tot virtutum ornavit floribus, tantâque et tam late sparsà de unguentorum suorum

1 Particula quod, praeter syntaxis rationem

odore imbuit fragrantia, ut ex Dei servis, quos occidentales Indiae protulerunt, prima publici cultus honore per hanc sanctam Sedem decorari meruerit, venerationis fiat accessio, et ex illius intercessione tanto potentius partium illarum populi patrocinium sperent, quanto populi ipsi illam crebriori interiorique devotione colere atque honorare studuerint) ipsam B: Rosam in patronam principaliorem civitatis Limanae, seu Regum, totiusque regni Peruani eligi et declarari summopere desiderent: nos, quamvis constitutiones apostolicae et decreta congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum vetent beatorum huiusmodi nondum canonizatorum electiones in patronos principaliores, ac requisita necessaria pro eiusmodi electione valida desint; nihilominus, piis enixisque eorumdem Caroli regis et Mariannae reginae, magno in ecclesiam Dei meritorum splendore fulgentium, precibus, nobis super hoc humiliter porrectis, pro praecipuo paternae nostrae in eos charitatis affectu duximus annuendum. Itaque memoratam B. Rosam de S. Maria in patronam principaliorem civitatis Regum, seu Limanae, et totius regni Peruani praedictorum, cum omnibus praerogativis quae patronis principalioribus debentur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, eligimus et declaramus; ipsiusque B. Rosae festum in universo regno huiusmodi ut de patronâ principaliori ab omnibus utriusque sexus christifidelibus illic degentibus de praecepto servari, et sicut alia festa de praecepto celebrari, eiusque officium ab universo clero, tum saeculari tum regulari, utº de principaliori patronâ iuxta rubricas breviarii Romani inibi recitari, auctoritate et tenore praedictis mandamus. Non obstantibus quibusvis decretis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die II ianuarii MDCLXIX, pontificatus nostri anno II.

§ 3. Cum autem, sicut praedictus mar- Et modo hic chio de Astorga, dicti Caroli regis pari-mat prout in ter apud nos et Sedem Apostolicam orator, eorumdem Caroli regis et Mariannae reginae viduae nomine nobis nuper exponi fecit, quod ipsi Carolus rex et Marianna regina, fovendae et propagandae fidelium erga eamdem B. Rosam devotioni laudabili pietate studentes, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras ad universa Americae et Indiarum loca a nobis extendi plurimum desiderent: nos, gloriosae B. Rosae praedictae, quae Ecclesiam universam bono Christi odore longe lateque perfundit, merita magno cum spirituali animi nostri gaudio recolentes, piisque et devotis dictorum Caroli regis et Mariannae reginae supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis favorabiliter annuere cupientes, ac memorati Clementis praedecessoris vestigiis inhaerentes, eamdem B. Rosam de S. Maria in universam et principaliorem patronam omnium et singularum provinciarum, regnorum, insu-

1 Particula quod delenda (R. T.).

<sup>1</sup> Particulam ut addimus ex ed. Cherub. (R.T.).

<sup>2</sup> Iterum particulam ut addimus ex edit. Cherubinii (R. T.).

larum et regionum terrae firmae totius Americae, Philippinarum et Indiarum, cum eisdem praerogativis, dictà auctoritate, tenore praesentium, eligimus pariter et declaramus; ipsiusque B. Rosae festum ibidem tamquam de patronâ principaliori ab omnibus utriusque sexus christifidelibus illic degentibus de praecepto servari, et sicut alia festa de praecepto celebrari, eiusque officium et missam ibidem ab universo clero, tam saeculari quam regulari, sicut' de principaliori patrona, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, recitari et celebrari, eadem auctoritate harum serie similiter mandamus: firmis tamen simul remanentibus particularibus patronatibus, si qui sint pro aliquâ vel aliquibus civitatibus aut locis praedictarum regionum alias legitime constitutis<sup>2</sup>. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae praedictus Clemens praedecessor in suis litteris praeinsertis concessit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto. rum fides.

§ 4. Ceterum volumus pariter ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur eisdem praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi augusti MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 11 augusti 1670, pontif. an. I.

#### XX.

Indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis fratrum et monialium B. Virginis

- 1 Vocem sicut addimus ex ed. Cherub. (R. T.).
- 2 Aptius edit. Cherub. legit constituti (R. T.).

Mariae de Monte Carmelo pro festo S. Mariae Magdalenae de Pazzis.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Agni immaculati, qui sacras virgines sponsas suas spiritualium charismatum donis multipliciter decoratas aeterno sibi consortio in caelis sociavit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, caelestes Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem nobis credidit Deus, libenter erogamus, ut fidelium erga easdem beatas virgines devotio, eiusmodi muneribus incitata, multiplicater in dies, benedicente Domino, proficiat incrementis.

§ 1. Itaque gloriosae beatae Mariae Sanctificatio Magdalenae de Pazzis monialis Ordinis dalenae de Paz-B. Mariae de Monte Carmelo, quam felicis te IX praederecordationis Clemens Papa IX ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem catholicae fidei et christianae religionis incrementum, solemni ritu Sanctam esse auctoritate apostolică decrevit et definivit et Sanctarum catalogo adscripsit, merita intra mentis nostrae arcana devotà consideratione recolentes, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam fratrum (etiam Discalceatorum nuncupatorum) quam monialium dicti Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo eiusdem S. Mariae Magdalenae de Pazzis, nempe xxv maii, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris

Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumpto-

§ 2. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi augusti mpclxx, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 11 augusti 1670, pontif. an. I.

Registrata in Secretaria Brev. in lib. mensis augusti.

## XXI.

Decretum, quod procurator generalis seu zelosus totius Ordinis Minimorum interveniat in comitiis generalibus ubique locorum, et in illis suffragium ferat 1.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Petrus de Consentia, procurator generalis seu zelosus Ordinis fratrum sancti Francisci de Paula Minimorum nuncupatorum, quodin eodem Ordine singulis sexenniis capitulum generale plenissimum, pro eligendis correctore generali eiusque collegis necnon procuratore generali Ordinis huiusmodi quem vocant

1 Antea non impressum.

zelosum, celebrari solet; huiusmodi autem procurator generalis, sive zelosus, ex praescripto specialis cuiusdam regularis statuti generalibus comitiis intervenire debet ad suffragandum in iis tamquam unus ex capitularibus, dummodo tamen eadem comitia in almâ Urbe, vel in circuitu celebrari contingat, prout in correctorio dicti Ordinis, capit. x, num. 93, contineri dicitur.

§ 1. Porro'in primordiis eiusdem Or- Capitulum gedinis, quando praefatum correctorium pius Romae co-lebrari consueacceptatum fuit, saepius generalia co-vit. mitia Romae celebrari consueverunt ex liberà designatione fieri solità in singulis capitulis generalibus, in quibus ex praescripto eiusdem correctorii locus proxime celebrandi capituli generalis assignari debet.

- § 2. Verum progressu temporis mos Nuncubi celeinolevit, quo in singulis comitiis generalibus alternatim assignari solet locus futuri capituli generalis, semel nimirum in Italia, et tunc in civitate Ianuensi, semel in Gallia, et tunc in conventu Massiliensi, et semel in Hispania, et tunc in conventu Barchinonensi, ex quo fit ut procurator generalis suo semper voto frustretur, cum nunquam in Urbe ex introductà iam consuetudine capituli generalis celebratio praescribi et assignari soleat.
- § 3. Cum autem, sicut eadem expo- In eo procusitio subiungebat, plurimum referat pro-sive zelosus, vocuratorem generalem capitulis generalibus dicti Ordinis interesse ad dandam inibi informationem eorum quae in Romanâ Curiâ in sexennio sui officii erga Ordinem huiusmodi facta et disposita sunt, eaque ad universalem Ordinis notitiam in actibus capitularibus inserenda, nec tamen a tempore, quo capitula generalia huiusmodi extra Urbem praedictam celebrata sunt, procuratores generales, sive zelosi, ad illa accedere con-

sueverint, quippe voti sive suffragii in illis ferendi praerogativa destituti; quod profecto inconveniens videtur, cum dictis capitulis generalibus intersint collegae generales, quorum successores ibidem, quemadmodum et successor procuratoris generalis, eligi solent, et plerumque aliorum Ordinum procuratores generales illorum capitulis generalibus interesse consueverint:

Supplicatio procuratoris geet successori-

§ 4. Nobis propterea dictus Petrus neralis pro se procurator generalis sive zelosus humiliter supplicari fecit ut sibi suisque in officio successoribus opportune in praemissis providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Mandat impo-

§ 5. Nos igitur, ipsum Petrum spesterum procu-ratores genera cialibus favoribus et gratiis prosequi volos io dictis ca-pitulis votum lentes, et a quibusvis excommunicatioque celebren nis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium nostrum Flavium tituli Sanctae Mariae de Populo eiusdem S. R. E. cardinalem Chisium nuncupatum, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectorem, audiverunt, consilio, ut in posterum praedictus Petrus, eiusque successores procuratores generales, quos vocant zelosos, praedicti Ordinis fratrum Minimorum, quibuscumque capitulis generalibus eiusdem Ordinis, ubicumque celebrentur, respective interveniant, et in illis suffragium ad instar aliorum capitularium ferant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et in-

dulgemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate congregationis eorumdem cardinalium.

- § 6. Decementes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effi-ritans. caces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 7. Non obstantibus praemissis, ac Derogat conconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii augusti mdclxx, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 13 augusti 1670, pontif. anno 1.

Registrala in Secret. Brev. in lib. mensis augusti part. II, fol. 286.

## XXII.

Confirmat sententiam Ordinarii Giennensis latam super cultu ab immemo-

rabili tempore exhibito sancto Petro Paschasio de Valentia, martyri Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, episcopo Giennensi, ac decretum sacrorum rituum congregationis illam approbans.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Procemium.

Ecclesiae catholicae regimini meritis licet imparibus per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam praesidentes, illa, quae a catholicis antistitibus in partem sollicitudinis nostrae vocatis super cultu et veneratione beatorum martyrum, qui, bono certamine peracto, victores coronam iustitiae ab agonothetà Christo Iesu Domino nostro in caelis acceperunt, recte atque ordine facta esse noscuntur, apostolici muniminis nostri patrocinio libenter constabilimus.

Expositio.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius procurator generalis Ordinis fratrum B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, quod aliàs a venerabili fratre Ferdinando de Andrade et Castro, olim archiepiscopo tunc episcopo Giennensi, super cultu immemorabili beato Petro Paschasio de Valentia martyri<sup>1</sup> ex Ordine praedicto, episcopo Giennensi, exhibito, et casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri in congregatione sanctissimae inquisitionis adversus haereticam pravitatem auctoritate apostolică institută super non cultu editis, emanavit sententia definitiva tenoris qui sequitur, videlicet:

Tenor sententiae.

§ 2. « Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes, et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de iurisperitorum consilio ferimus in his scriptis in causà et causis servi Dei beati Petri

1 Edit. Main. legit martyre (R. T.).

Paschasii de Valentia martyris ex Ordine B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum episcopi Giennensis, inter admodum reverendum patrem magistrum fratrem Melchiorrem de Torres pro Baeticâ provincià electorem atque procuratorem in hac causâ a reverendissimo patre magistro fratre Ildefonso de Sotomayor totius Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum magistro generali legitime constitutum, et Petrum Verbel presbyterum et promotorem in hac causâ de et super cultu immemorabili et extra centum annos ipsi Beato exhibito ac casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani VIII. in sanctissimà inquisitione super non cultu editis; visis litteris deputationum sub die xx mensis iunii anno Domini MDCLIII a nobis factis et relaxatis in personis doctoris domini Didaci Domedel et Quesada magistri scholarum et portionarii sanctae nostrae cathedralis Giennensis ecclesiae, iudicis delegati, et domini Ferdinandi de Nava in sacrâ theologia doctoris et eiusdem sanctae ecclesiae canonici poenitentiarii, et domini Nicolai de Adarue in iure canonico licentiati et eiusdem Giennensis canonici doctoralis adiunctorum, ac Petri Verbel promotoris, et aliis nostris et eorumdem deputatorum decretis; visis depositionibus testium coram ipsis delegatis legitime inductorum, iuratorum et examinatorum; visis scripturis ac iuribus productis et compulsatis; visâ constitutione procuratoris; viso toto processu, et visis videndis, atque examinatis examinandis; Christi nomine repetito: dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus et diffinitive sententiamus constare servo Dei beato Paschasio de Valentia martyri<sup>4</sup>, ex Ordine B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, episcopo Gien-

1 Edit. Main. legit martyre (R. T.).

nensi, cultum exhibitum esse a centum annis et supra et ad praesens exhiberi, et hoc scientibus ac tolerantibus Ordinariis Giennensi et Granatensi, et eamdem causam istam versari in casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani VIII super non cultu editis, et propterea in hac causâ dictis decretis nullo modo esse vel fuisse contraventum: et ita dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus et diffinitive sententiamus. Non solum praemisso, sed omni meliori modo pronunciavi ego Ferdinandus archiepiscopus episcopus Giennensis. Lata et lecta fuit praesens sententia per illustrissimum et reverendissimum dominum D. Ferdinandum de Andrade et Castro archiepiscopum episcopum Giennensem pro tribunali sedendo in suo loco solitae audientiae, et per me infrascriptum notarium causae promulgatae citato, praesente ac intelligente Petro Verbel presbytero fiscali promotore die xxxi mensis martii anno Domini MDCLXV, praesentibus etiam ibidem multis, et nominatim domino Gabriele de Flores et Antonio de Espinosa presbytero, testibus vocatis et rogatis. Actum fuit praedictà die xxxi mensis martii, hora tertià post meridiem. Et ego notarius huius causae publicus et apostolicus fidem facio.

# LUDOVICUS A DELGADO notarius publicus et apostolicus ».

Confirmatur rout in rubri-

§ 3. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus procurator generalis sententiam praedictam, quo firmius subsistat, apostolicae approbationis nostrae praesidio communiri et aliàs opportune in praemissis a nobis provideri plurimum desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis, ac iure, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes. eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et in-

terdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium sacris ritibus praepositorum, qui, proposito dubio, an sententia praeinserta esset confirmanda vel infirmanda in vim processus ab Ordinario Giennensi peracti, causam mature discusserunt, et prius in scriptis et voce dilectum filium promotorem fidei audiverunt, ac quasdam anonymas scripturas contra dictam causam corum congregationi porrectas viderunt et considerarunt, consilio, praeinsertam Ordinarii sententiam, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus. Ideoque constare de culto immemorabili eidem B. Petro Paschasio episcopo Giennensi Ordinis B. Mariae de de Mercede redemptionis captivorum exhibito, et casu excepto a decretis dicti Urbani praedecessoris, ac ad ulteriora in causà ad formam decretorum eiusdem Urbani praedecessoris et sanctissimae inquisitionis procedi posse, auctoritate et tenore praesentis' declaramus et decernimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate congregationis eorumdem cardinalium.

§. 4. Decernentes easdem praesentes Et secundum litteras firmas, validas et efficaces eximandatur. stere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et illis, ad quos spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in prae-

1 Forsan praedictis pro praesentis legendum (R. T.).

missis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus costitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 6. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv augusti mocexx, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 14 augusti 1670, pontif. anno I.

## XXIII.

Indultum de missa et officio in Polonia, Lithuania et alibi a patribus Societutis Iesu et aliis, in honorem beati Stanislai Kostkae die XIII novembris recitandis.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exerdiam

In apostolicae dignitatis fastigio, ad quod ineffabilis divinae clementiae abundantia humilitatem nostram nullo meritorum nostrorum suffragio evehere dignata est, pastoralem sollicitudinem Ecclesiae catholicae nobis creditae omni studio, quantum nobis ex alto conceditur, repraesentare ingiter satagentes, pia fidelium, praesertim sublimium principum praeclaris in Ecclesiam Dei me-

ritis fulgentium, et religiosorum virorum propriae alienaeque saluti laudabiliter incumbentium vota, ad augendam in terris beatorum in caelis regnantium venerationem tendentia, libenter exaudimus, sicut ad omnipotentis Dei et Patris Domini nostri Iesu Christi, qui electos suos devotione supra aetatem et virtute supra naturam instruit, gloriam, sanctaeque Ecclesiae decus, et spiritualem fidelium aedificationem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 2. Itaque gloriosa beati Stanislai Indulget pro-Kostkae Poloni Societatis Iesu merita devotà consideratione magnoque cum spirituali animi nostri gaudio recolentes, ac piis enixisque carissimi in Christo filii nostri Michaëlis Poloniae regis illustris et dilectorum filiorum praepositi generalis et presbyterorum dictae Societatis precibus nobis humiliter porrectis favorabilem assensum praebere cupientes, ipsorumque praepositi generalis et presbyterorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, ut de dicto beato Stanislao Kostka quotannis die xiii novembris in universo regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae, necnon in in ecclesià S. Andreae in Monte Ouirinali huius almae Urbis nostrae ubi eiusdem beati Stanislai corpus requiescit, ac omnibus et singulis ecclesiis dictae Societatis Iesu, missa etiam a sacerdotibus eo die ad ecclesias huiusmodi confluentibus et a religiosis eiusdem Socie-

tatis ubicumque terrarum existentibus celebrari et officium recitari de communi Confessorum non Pontificum iuxta rubricas breviarii et missalis romani libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

Contrariis de-

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii dictae Societatis vel notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiasticà dignitate constitutae, vel praepositi aut vicarii generalis eiusdem Societatis pro tempore existentis munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi augusti moclxx, pontificatus nostri anno I. Dat. die 16 augusti 1670, pontif. anno 1.

## XXIV.

Decretum emanatum in congregatione generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis habità in palatio apostolico Montis Quirinalis coram sanctissimo domino nostro domino Clemente divina providentia Papa X ac eminentissimis et reverendissimis dominis S. R. E. cardinalibus in tota republicâ christianâ contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sanctâ Sede Apostolicâ specialiter deputatis.

Decretum.

Cum alias per sacram congregationem S. Officii iteratis instructionibus ab eâdem emanatis de anno MDCLVIII

Feria v die xxI augusti MDCLXX.

et MDCLXV, locorumque Ordinariis transmissis, provisum fuerit ut, praescriptis interrogatoriis faciendis testibus qui ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium inducuntur, omnis prorsus secluderetur aditus iis, qui adhuc vivente altero coniuge, aut aliàs impediti, ad secunda illicita vota transire satagebant; videns nihilominus sanctissimus dominus noster quamplures locorum Ordinarios, vel eorum vicarios et deputatos ad excipiendas testium depositiones, necnon parochos et notarios, in casibus expressis aut omittere aut non observare earumdem instructionum tenorem, et, licet aliquando plene observent, non tamen interrogare testes super aliis impedimentis dirimentibus:

§ 1. Ideo, volens Sanctitas Sua prae- Pontifex mandictis malis occurrere, re mature consideratà cum eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus, generalibus inquisitoribus, praesenti decreto perpetuis futuris temporibus duraturo iterum iniungit omnibus vicariis seu deputatis pro examinandis testibus ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium, necnon parochis, notariis et quibuscumque aliis respective, sub poenis etiam gravibus corporalibus arbitrio sacrae congregationis, ut instructionem infrascriptam ad unguem observent.

§ 2. Ut autem praesens decretum et Et publicari. instructio ad omnium notitiam facilius deveniant, decrevit illa ad valvas basilicae Principis Apostolorum et cancelleriae apostolicae ac in acie Campi Flore de Urbe ac palatio S. Officii eiusdem Urbis per aliquem ex cursoribus Sanctitatis Suae publicari, ac eorum exempla ibidem affixa relinqui; illaque sic publicata omnes et singulos, quos concernunt, post duos menses a die publicationis in Urbe faciendae numerandos, perinde afficere ac arctare ac si

illorum uniquique personaliter notificata et intimata fuissent.

Instructio pro examine illorum testium, qui inducuntur pro contrahendis matrimoniis, tam in curià eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Urbis vicarii, quam in aliis curiis ceterorum Ordinariorum.

- 1. Inprimis testis moneatur de gravitate iuramenti in hoc praesertim negotio pertimescendi, in quo divina simul et humana maiestas laeditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam et gravitatem, et quod imminet poena triremium et fustigationis deponenti falsum.
- II. Interrogetur de nomine, cognomine, patriâ, aetate, exercitio et habitatione.
- III. An sit civis vel exterus, et, quatenus sit exterus, a quanto tempore est in loco in quo testis ipse deponit.
- IV. An ad examen accesserit sponte, vel requisitus: si dixerit accessisse sponte a nemine requisitum, dimittatur, quia praesumitur mendax; si vero dixerit accessisse requisitum, interrogetur a quo vel a quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus et quoties fuerit requisitus, et an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes.
- v. Interrogetur an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum vel oblatum a contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine.
- vi. Interrogetur an cognoscat ipsos contrahere volentes, et a quanto tempore, in quo loco, qua occasione, et cuius qualitatis vel conditionis existant.

Si responderit negative, testis dimittatur; si vero affirmative,

vII. Interrogetur, an contrahere volentes sint cives vel exteri. Si responderit esse exteros, supersedeatur in licentià

contrahendi, donec per litteras Ordinarii ipsorum contrahere volentium doceatur de eorum libero statu de eo tempore quo permanserunt in suà civitate vel dioecesi. Ad probandum vero eorumdem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitime et concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, et reddant sufficientem rationem causae éorum scientiae, absque eo quod teneantur deferre attestationes Ordinariorum locorum in quibus contrahere volentes moram traxerunt.

Si vero responderit contrahere volentes esse cives,

viii. Interrogetur sub qua parochià hactenus contrahere volentes habitarunt vel habitent de praesenti.

Item an ipse testis sciat aliquem ex praedictis contrahere volentibus quandoque habuisse uxorem vel maritum, aut professum fuisse in aliquà religione approbatà, vel suscepisse aliquem ex ordinibus sacris, subdiaconatum scilicet, diaconatum, vel presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.

Si vero testis responderit non habuisse uxorem vel maritum neque aliud impedimentum ut supra,

ix. Interrogetur de causà scientiae, et an sit possibile quod aliquis ex illis habuerit uxorem vel maritum vel aliud impedimentum, etc., et quod ipse testis nesciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur, nisi ex aliis testibus probetur concludenter non habuisse uxorem vel maritum, neque ullum aliud impedimentum, etc.

Si vero responderit negative,

x. Interogetur de causâ scientiae, ex

qua deinde iudex colligere poterit an testi sit danda fides.

Si responderit contrahere volentes habuisse uxorem vel maritum, sed esse mortuos,

xi. Interogetur de loco et tempore, quo sunt mortui, et quomodo ipse testis sciat fuisse conjuges, et nunc esse mortuos. Et si respondeat mortuos suisse in aliquo hospitali, vel vidisse sepeliri in certà ecclesià, vel occasione militiae sepultos fuisse a militibus, non detur licentia contrahendi nisi prius recepto testimonio authentico a rectore hospitalis, in quo praedicti praedecesserunt, vel a rectore ecclesiae in qua humata fuerunt eorum cadavera, vel, si fieri potest, a duce illius cohortis in qua descriptus erat miles. Si tamen huiusmodi testimonia haberi non possunt, sacra congregatio non intendit excludere alias probationes, quae de iure communi possunt admitti, dummodo sint legitimae et sufficientes.

xII. Interrogetur an, post mortem dicti coniugis defuncti, aliquis ex praedictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota.

Si responderit negative,

xII. Interrogetur an esse possit quod aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absque eo quod ipse testis sciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur in licentià donec producantur testes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si vero negative,

xiv. Interrogetur de causà scientiae, qua perpensà, iudex poterit iudicare, an sit concedenda licentia vel ne.

Si contrahentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fides Ordinariorum suorum esse liberos, et in aliis servatà formà Concilii Tridentini in cap. Mulli, sess. xxiv.

Fides aliaque documenta, quae producuntur de partibus, non admittantur, nisi sint munita sigillo et legalitate episcopi ordinarii, et recognita saltem per testes, qui habeant notam manum et sigillum, et attente consideretur quod¹ fides seu testimonia bene et concludenter identificent² personas de quibus agitur.

Pro testibus in hac materià recipiantur magis consanguinei quam extranei, quia praesumuntur melius informati, et cives magis quam exteri; nec admittantur homines vagi et milites, nisi datâ causâ et maturo consilio; et notarius exacte describat personam testis, quem si cognoscit, utatur clausulâ, mihi bene cognitus, sin minus, examen non recipiat, nisi una cum persona testis aliqua alia compareat cognita notario, et quae attestetur de nomine et cognomine ipsius testis, necnon de idoneitate eiusdem ad testimonium ferendum. Et huiusmodi examinibus debet interesse in Urbe, ultra notarium, officialis specialiter deputandus ab eminentissimo vicario; si extra Urbem, vel vicarius episcopi, vel aliqua alia persona insignis et idonea ab episcopo specialiter deputanda: aliàs puniatur notarius arbitrio sacrae congregationis, et Ordinarius non permittat fieri publicationes.

Ordinarii praecipiant omnibus et singulis parochis in eorum dioecesibus existentibus ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum ecclesiis nisi certiorato Ordinario, a quo, vel eius generali vicario, prius teneantur authenticam reportare quod pro tali matrimonio fuerunt examinati testes in eorum tribunali, qui probant statum liberum contrahere volentium, etc.

1 Partic. quod addimus ex ed. Cherub. (R.T.).

1 Forsan indicent vel significent pro identificent legendum (R. T.).

Contravenientes autem severe punien-

Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MDCLXX, indictione VIII, die vero XXX mensis augusti, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini nostri D. Clementis divina providentia Papae X anno 1, supradictum decretum affixum et publicatum fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, cancellariae apostolicae, et in acie Campi Flore de Urbe, ac palatii S. Officii eiusdem Urbis per me Petrum Paulum Desiderium, eiusdem sanctissimi D. N. Papae et sanctissimae Inquisitionis cursorem.

## XXV.

Confirmatio nonnullorum decretorum capituli generalis Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti de conditionibus circa electionem et administrationem officii procuratoris generalis observandis

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ex iniuncti nobis divinitus pastoralis officii debito, illa, quae a congregationibus religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub suavi vitae monasticae iugo mancipatorum pro felici earum regimine et gubernio provide facta esse noscuntur, ut firma semper atque inviolabilia persistant, liberter, cum id a nobis petitur, apostolici muniminis nostri praesidio roboramus.

Decretom ca-

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper fepituli generalis. cit dilectus filius procurator generalis Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti, quod in capitulo generali dictae Congregationis, mense maio proxime practerito Mantuae celebrato, edita
  - 1 Ne pluries dicta otiose repetam, te remitto ad ea quae notavi ad Const. cDxxxvi, Sancta mater, Urbani VIII, tom. xiv, pag. 284.

- et facta fuerunt nonnulla decreta et ordinationes seu conditiones tenoris qui sequitur, videlicet:
- I. « Cum a patribus capituli generalis colebrati in monasterio S. Benedicti de Mantua unanimi consensu sancitum sit, ut, ad evitandas expensas ac itinerum incommoda, capitulum generale, quod a constitutionibus nostris singulis annis celebrandum mandatur, imposterum altero quoque anno ad mentem felicis recordationis Alexandri Papae VII cogi debeat: idcirco, quo praefato patrum decreto mains robur accedat, patri procuratori generali iniungimus, ut, cum primum Romain accesserit, a sanctissimo D. N. eiusdem decreti confirmationem per Breve speciale impetrare solerter studeat.
- II. Et quoniam eminentissimus cardinalis protector, praevio SS. D. N. beneplacito, facultatem patribus capituli generalis concessit, ut pro suo arbitrio idem capitulum pro hac vice tantum ad procuratoris generalis munus unum ex abbatibus regiminis eligere posset, cognoscentes patres summopere Congregationi expedire, ut hoc ipsum in perpetuum (sub certis tamen conditionibus ac limitationibus inferius exprimendis) inviolatae executioni demandetur, omnes unanimiter decreverunt quod in futurum ad praedictum procuratoris generalis officium nonnisi unus ex abbatibus regiminis (prout ab aliis novem congregationibus monasticis servatur) assumi possit. Propterea praedicto patri procuratori generali mandamus ut huiusce decreti confirmationem per Breve speciale a SS. D. N. studeat impetrarc.
- III. Conditiones servandae circa electionem ed administrationem officii procuratoris generalis, si SS. D. N. placuerit quod procurator generalis ex abbatibus de regimine eligatur:

- 1. Procurator generalis sit alius abbas ab abbate S. Pauli de Urbe, inter quos servandam mandamus provinciarum alternativam perinde ac si¹ ad praedictum procuratoris generalis officium unus ex prioribus claustralibus promoveretur.
- II. Idem procurator in quolibet generali capitulo secretis patrum calculis exponi debeat, ac per secreta abbatum suffragia confirmari, prout in constitutionibus.
- III. Ad officium procuratoris generalis nullus assumatur, qui per integrum biennium abbas de regimine non fuerit; et, quousque in officio procuratoris generalis permanserit, eligi non possit in diffinitorem, nec in visitatorem, nec ullo modo ad dietam celebrandam admitti valeat.
- rv. Eligatur dictus procurator per secreta omnium abbatum, qui generali capitulo intererunt, suffragia, eo prorsus modo eàque formà quibus diffinitores eliguntur; itaut quilibet abbas praedicti officii capax sigillatim totius capituli scrutinio subiaceat.
- v. Procurator in eo capitulo generali, in quo procuratoris officium expleverit, aut ab eo se abdicaverit, vel quoquo modo absolutus fuerit, ad diffinitoris atque visitatoris munus assumi non possit, neque eligi in abatem sive administratorem S. Pauli de Urbe. Quemadmodum firmiter statuimus, quod abbas S. Pauli, immediate postquam praedictae abbatiae regimen reliquerit, nullo pacto in procuratorem generalem eligi possit.
- vi. Durante procuratoris generalis officio ipse procurator nullam abbatiam de regimine administret, sed titulari tantum abbatià sit insignitus.
- vii. Praesidens generalis et procurator in curià non possint esse unius

  1 Particulam si addimus ex ed. Cherub. (R.T.).

- et eiusdem monasterii professi, nec duo abbates eiusdem monasterii professi possint immediate unus post alium ad procuratoris officium promoveri.
- viii. Quanto tempore quis procuratoris officio functus fuerit, tanto etiam ab ipso cessare debeat ut iterum ad idem munus assumi possit.
- IX. Sive ob mortem sive ob alias causas quis ab officio generalis procuratoris vacaverit, aut amotus fuerit, eius vices exequatur abbas S. Pauli usque ad proximum capitulum generale: inviolato tamen perseverante statuto, quod abbas S. Pauli de Urbe ad procuratoris officium eligi nequeat.
- x. Procurator generalis more solito iuramentum in manibus disfinitorum praestet, quod nullas dispensationes ad gradus, dignitates, officia, aliaque nostris constitutionibus repugnantia, tam pro se, quam pro aliis quibuscumque nostris religiosis, cuiuscumque conditionis fuerint. impetrabit, aut impetrare sive obtinere tentabit: quod si contigerit ad praedictum procuratoris officium eligi abbatem a capitulo generali absentem, hoc ipsum iuramentum, cum primum Romam pervenerit, infra octo dierum terminum in manibus abbatis S. Pauli praestare, et de huius decreti executione patrem praesidem certiorem facere teneatur.
- xI. Bis in anno procurator generalis rationem dati et accepti abbatibus S. Pauli de Urbe, ac S. Mariae de Farfa, et computa in scriptis reddere et exhibere teneatur cum assistentia unius computatoris a diffinitorio designandi. Quod si hoc neglexerit, graviter in ipsum a capitulo generali vel diaeta animadvertendum esse mandamus.
- XII. Cum autem patres visitatores monasterium S. Pauli de Urbe visitabunt, procurator generalis annua computa ac dati acceptique rationes ad procurato-

rem generalem pertinentes ipsis visitatoribus reddere teneatur; libros vero, in quibus praedicta continentur, ad capitulum generale deferat, quo a diffinitoribus diligenter examinari valeant.

XIII.. Capsa procuratoria penes computatorem minime sit, sed penes alium a diffinitoribus designandum.

xiv. Computator Congregationis nullam audeat pecuniae summam expendere, aut creditoribus exsolvere, sine mandato in scriptis patris procuratoris generalis manu signato.

xv. Quotiescumque contigerit aliquam reductionem ad minus interusurium, sive aeris alieni extinctionem fieri, computator Congregationis, pro tempore existens, talis reductionis sive extinctionis instrumentum infra mensem ad monasterium, ad cuius beneficium fuerit facta reductio vel extinctio, transmittere teneatur, poenâ depositionis et inhabilitatis ad omnes gradus, si secus egerit<sup>1</sup>, puniendus.

xvi. In computatorem Congregationis nemo imposterum eligatur qui decanià de regimine actu non sit insignitus.

Horum omnium et singulorum, ut supra, constitutionem procurator generalis per Breve speciale nomine totius Congregationis a SS. D. N. impetrare curet, in quo Brevi declaretur nulla et invalida electio procuratoris generalis, in qua haec omnia et singula servata minime fuerint.

Volumus tandem, quod praesens procurator generalis iuramentum in manibus diffinitorum praestet, quod quantum sua interest praedictum Breve a SS. D. N. omni meliori vià et formà obtinere solerter studebit ».

Confirmat prout in rubrica.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus procurator ge-

1 Edit. Main. legit exegerit pro egerit (R. T.).

neralis praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi procuratori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula praeinserta decreta et ordinationes seu conditiones, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 5. Decernentes praeinserta decreta, Decretum irritans. ac ordinationes, seu conditiones, ac easdem praesentes litteras, semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Contrariis deet ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudini-

bus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur in iudicio et extra, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII augusti mdclxx, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 22 augusti 1670, pontif. anno 1.

## XXVI.

Privilegia, indulta, gratiae et exemptiones nonnullis Sanctitatis Suae familiaribus concessae <sup>1</sup>

## Clemens Papa X.

Venerabilibus fratribus, Stephano Ugolino,
Costantinopolitano, Federico Borromaeo,
Alexandrino, secretario Status, Iacobo Altovito, Antiocheno, et Camillo Maximo,
Hierosolymitano, patriarchis, cubiculi nostri praefecto, ac Iacobo de Angelis, olim
Urbinatensi, Francisco Mariae Phoebaeo,
Tarsensi, Bernardino Roccio, Damasceno,
palatii nostri apostolici praefecto, Stephano De Augustinis, Heracleae, eleemosynario secreto, Gaspari Carpineo, Nicaeno, datario, et Nestori Ritae, Sebastensi,
archiepiscopis, necnon Camillo Piazza,
Dragoniensi, Honuphrio de Hippolytis,

1 Similia privilegia concessit Clemens IX Constit. LX, Circumspecta, tom. XVII, pag. 661.

Porphyriensi, et Iosepho Eusanio, Helenopolitano, episcopis, sacrarii nostri praefecto, ac dilectis filis magistris Francisco Mariae Antaldo Urbinatensis, Ioanni Muto de Papazurris Romanae, Bernardino Casali Romanae, Ioanni Baptistae Rubino Venetae, Ioanni Gualterio Slusio, Leodiensis, secretario Brevium nostrorum secretorum, Prospero Bottinio Lucensis, auditori, et Æneae Pio Ferrariensis, in utrâque signaturâ nostrâ referendariis, praelatis domesticis nostris, ac Iosepho Vallemanio, pincernae, Francisco Polino, Nicolao Gentili Camerinensis, architriclino, Carolo Balduccio Tusculanae, vestiario, Ascanio Paganello, Venantio Benignio, Octaviano Cambio Camerinensis, Antonio Simoni Bagliono Pisaurensis, notarum arcanarum secretario. Florido Salvatorio Civitatis Castelli, medico secreto, Alexandro Caracciolo Neapolitanae. Dominico Panti Pisaurensis. Pomponio Cavallio Ravennatensis, Ioanni Angelo ab Altaemps Romanae, Mario Taddaei Ilciensis, Mario Spinulae Ianuensis, litterarum nostrarum in formâ Brevis ad principes secretario, Nicolao Piccolomineo Senensis, libellorum supplicum nobis porrectorum secretario, Octavio Falconerio Florentinae, Petro de Ioanne Syracusanae, Nicolao Antonio Fili de Altamura, cubiculariis secretis nostris, ac Pompeio Roccio Romanae, forerio maiori, et Theodoro Cellesio Pistoriensis, fratri militi magnae crucis hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, itidem cubiculario secreto, Sancti de Pilastris Caesenatensis, subdatario, necnon Riccardo Cruciano Camerinensis, caudatario, Antonio Mariae Martorello Tusculanae, crucifero, Iosepho Barbio Camerinensis, et Ferdinando Gonsalvio Auximanae, cappellanis secretis nostris, marchioni Octavio Mariae Lancellotto, militum utriusque custodiae corporis nostri, et Angelo Maximo Romano triremium pontificiarum respective praefectorum locumtenentibus generalibus, marchioni Antonio Sanctacrucio et Francisco de Cavaleriis, Romanis, equitum levis armaturae custodiae corporis nostri capitaneis, Francisco Ceriolo Cremonensis, magistro domus nostrae, Brunoni Bellozio Asculanae, Petro Baios Tornacensis, Evangelistae Caesaris Romanae, Simoni de Amicis Camerinensis, Sebastiano Mirolio Ci-

vitatis Castellanae, et Bartholomaeo de Leone Cordubensis respective civitatum vel dioecesum clericis seu presbyteris, vel laicis, cubiculi nostri auditoribus, familiaribus continuis commensalibus nostris, salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

§ 1. Circumspecta Romani Pontificis gratiarum dispensatoris providentia devotos et fideles suos, illos praesertim qui grata familiaritatis obsequia iugiter ei impendunt, ac quos ad id aliàs propria virtutum merita commendant, honoris et famae amplioribus praeconiis ac praeclaris dignitatum titulis decorare et ornare necnon specialis benevolentiae favoribus amplecti solet, prout personarum qualitatibus conspicit convenire.

**Pontifex** supranominalis sequentia con-

§ 2. Hinc est quod nos, ad grata faprivilegia sub-miliaritatis obsequia, quae vos, qui etiam continui commensales nostri existitis, et quilibet vestrum nobis hactenus impendistis, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistitis, necnon ad vitae ac morum honestatem, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus personas vestras, etiam familiari experientià iuvari percepimus, condignam rationem habentes, ac propterea easdem personas vestras peculiari favore gratiae ac specialis honoris et excellentiae dignitatis titulo sublimare volentes, vosque et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad vestram vel alterius pro vobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de merâ liberalitate et certà scientià nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, vos et

quemlibet vestrum respective in nostros et Sedis Apostolicae notarios (sine tamen praeiudicio dilectorum filiorum notariorum de numero participantium), apostolicâ auctoritate, tenore praesentium, recipimus, ac sacri palatii et aulae Lateranensis comites, necnon auratae militiae equites, ac nobiles romanos et urbis Romae, ac civitatum Avenionensis, Bononiensis, Ferrariensis et Beneventanae, omniumque et singularum aliarum civitatum, terrarum et locorum Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, cives cum omnibus iuribus, iurisdictionibus, praerogativis et insignibus debitis et consuetis creamus ac constituimus, ac in numerum et consortium aliorum nostrorum et eiusdem Sedis notariorum, necnon palatii et aulae huiusmodi comitum, equitum et nobilium Romanorum, aliorumque ci. vium civitatum et terrarum praedictarum referimus et conscribimus.

§ 3. Vobisque, etiamsi habitum et Ipsorum prirocchettum notariorum dictae Sedis iuxta habiran non deferant, sordecreta Lateranensis concilii novissime vantur. celebrati non deferatis, aut civitates huiusmodi non incolueritis, nec unquam in eisdem civitatibus domicilium habueritis, ut omnibus et quibuscumque privilegiis et facultatibus, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, favoribus, gratiis et indultis gaudeatis, quibus ceteri omnes notarii nostri, etiam de numero participantium, ac comites, equites et nobiles (citra tamen exemptiones a sacro Concilio Tridentino sublatas, ita ut nedum quoad criminalia, sed etiam quoad civilia subiaceatis Ordinariis, et citra facultates legitimandi, ad gradus promovendi, notarios seu tabelliones creandi, aliaque huiusmodi privilegia a notariis et comitibus praefatis praetensa, itaut illis nullibi uti valeatis, ac irritum et inane existat, quicquid

secus per vos, aut quemlibet vestrum respective attentari contigerit),

Etiam in assecutione bono

§ 4. Necnon cives originarii, etiam rum ecclesiasti in dignitatum, beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum ac saecularium, etiam ex personis Romanorum civium originariorum vacantium, assecutione et exercitio, tam in Urbe, quam in omnibus et singulis civitatibus praedictis, et aliàs ubique locorum et gentium, necnon sessionum et conventuum, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter ac si privilegia, facultates, exemptiones, gratiae ct indulta huiusmodi pro vobis emanassent, uti, potiri et gaudere, ac in omnibus et singulis apostolicis, aliisque litteris, instrumentis et scripturis publicis et privatis deinceps nomine vestro conficiendi, vos notarios, comites, equites et nobiles, ac de nobili genere ex utroque parente procreatos, necnon Romanos, et aliarum civitatum et terrarum cives, prout libuerit, inscribere, et vos illis subscribere valeatis, ac pro veris et non fictis notariis, comitibus, equitibus et nobilibus ac civibus habeamini, nihilque, qualecumque id fuerit, cum iis subscriptionibus subreptitium, vel obreptitium, vel invalidum, sed illud idem efficax in omnibus censeatur, nec non honoris causà insignia gentis nostrae sive integre sive cum vestris respective composita gestare possitis, prout vobis placuerit, concedimus.

§ 5. Et insuper vos vestraque beneimpositionibus. ficia et officia ecclesiastica, quaecumque, quotcumque et qualiacumque, illorum fructus, res et iura, ubicumque locorum, regnorum et provinciarum, necnon in Urbe, civitatibus, terris et locis eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis consistentia, praedia,

domos, possessiones et bona patrimonialia, aliaque temporalia, mobilia et immobilia, ac semoventia, necnon actiones et iura praesentia et futura, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et naturae, et cuiusvis etiam annui valoris fructus, redditus et proventus huiusmodi sint ac fuerint, ac etiam quaecumque a vobis vendenda, ac pro vestris et familiarum vestrarum usibus emenda, ab omnibus et quibuscumque decimis, quartis et dimidiis partibus, subsidiis, etiam charitativis, necnon vectigalibus, portoriis, tributis, datiis, pedagiis, collectis, et quocumque alio nomine nuncupatis, angariis, perangariis, ceterisque oneribus et contributionibus, tam urbanis quam rusticanis, ordinariis et extraordinariis, realibus, personalibus et mixtis, etiam ratione munitionum moenium et pontium, portarum et moliturarum et mercium cuiuscumque generis, transitus seu passus et vecturae etiam in aliud territorium seu provinciam, terrâ, mari et flumine, necnon equorum mortuorum, stabulationum militum, institutionis seminarii ecclesiastici, aut quacumque aliâ quantumvis gravi et gravissimâ causâ (pro subventione contra infideles dumtaxat exceptâ) nunc et pro tempore impositis, ita quod vos et quilibet vestrum nihil omnino horum aut aliorum similium subire teneamini, nec per camerae apostolicae aut alios commissarios seu vectigalium et tributorum huiusmodi redemptores, conductores et exactores, quocumque privilegio, exemptione et facultate suffultos, aliàs quam ut praefertur valeatis coarctari (quamdiu servitiis nostris institeritis dumtaxat), eximimus et liberamus.

§ 6. Ad hace vobiscum et cum quolibet vestrum respective, ut quaecumque duo dissimilia vel simplicia similia sub singulis tribus tectis quarumcumque

trium cathedralium, etiam metropolitaecclesiarum consistentia, etiamsi unum ex illis omnibus cum curà, aut dignitas etiam maior et principalis canonicatus et praebenda, personatus, administratio vel officium fuerit, et ad dignitatem, personatum, administrationem, vel officium huiusmodi consueverit quis per electionem assumi, eique cura etiam iurisdictionalis immineat animarum, si alicui vestrum aliàs canonice conferantur, aut quisque vestrum eligatur, praesentetur, aut aliàs assumatur ad illa, et instituatur in eis, recipere, et, dummodo illa omnia (uno excepto) personalem residentiam non requirant, insimul quoad vixeritis retinere;

§ 7. Necnon etiam, quamdiu nobis inservitio Ponti-servieritis tantum, in beneficiis ecclesiasticis, etiam curatis, non tamen parochialibus, nec curatis curà animarum parochianorum, per vos pro tempore respective obtentis, etiam de iure, statuto, fundatione vel privilegio personalem residentiam requirentibus, etiamsi dignitates in cathedralibus etiam metropolitanis maiores, ac collegiatis ecclesiis huiusmodi principales fuerint, personaliter residere non teneamini, nec ad id per locorum Ordinarios, aut ecclesiarum carumdem capitula, seu quosvis alios ad residendum interim in illis inviti compelli possitis; omnesque et singulos vestrorum beneficiorum obtentorum fructus, redditus et proventus durante servitio praedicto cum câ integritate (distributionibus quotidianis dum-Lixat exceptis) cum qua illos perciperetis<sup>4</sup>, si in eisdem ecclesiis sive locis personaliter resideretis<sup>2</sup>, percipere, exigere et levare:

§ 8. Ac interim, vel postmodum, si Facultas re-

> 1 Male edit. Main. legit perceperitis (R. T.). 2 Male edit. Main. legit resideritis (R. T.).

volucritis, hîc in Romanâ curiâ vel ex-cipien i ordinarum, aut aliarum etiam collegiatarum tra eam, a quocumque, quem malueritis, catholico antistite gratiam et communionem eiusdem Sedis habente, quem duxcritis eligendum, ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines aliquibus tribus dominicis vel aliis festivis diebus, etiam extra tempora a inre statuta, proprii Ordinarii aut cuiusvis alterius licentià desuper minime requisità, si aliàs ad id idonei reperti fueritis, super quo antistitis conscientiam oneramus, promoveri, et promoti in illis etiam in altaris ministerio ministrare:

§ 9. Necnon, etiamsi presbyteri fueri- Indultum dotis ac dignitates et officia obtinueritis, leges et iura civilia, etiam publice, in scholis et universitatibus studiorum generalium ad quinquennium dumtaxat, dummodo trigesimum aetatis annum non excesseritis, audire, et, si habiles et sufficientes reperti fueritis, etiam ad doctoratus gradum in huiusmodi facultate vos promoveri facere, ipsague iura etiam publice docere, atque iudicis, advocati et procuratoris officium in causis ecclesiasticis et civilibus tantum exercere libere et licite possitis et valeatis, auctoritate et tenore praedictis, de specialis dono gratiae dispensamus.

§ 10. Licent quoque vobis et cuilibet Licentia eli-

vestrum aliquem idoneum et approbatum rium. ab Ordinario presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis regularem in vestrum eligere confessorem, qui, vità cuiuslibet vestrum comite, vos et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, et per vos incursis, et quibus vos etiam apostolicâ auctoritate illaqueari contigerit, etiamsi absolutio nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus

specialiter vel generaliter reservata existat, et quorumcumque votorum et Ecclesiae praeceptorum transgressionibus, homicidio casuali, manuum violentarum in quasvis personas etiam ecclesiasticas (non tamen episcopos, vel alios superiores praelatos) de praeterito iniectionibus, seu consilii vel favoris ad id praestationibus, ieiuniorum omissionibus (non tamen recitationis horarum canonicarum aliorumque divinorum officiorum), et denique ab omnibus et quibuscumque aliis vestris peccatis, criminibus et excessibus ac delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam talibus propter quae Sedes praedicta merito consulenda foret, videlicet a contentis in litteris die Coenae Domini publicari consuetis, semel tantum in vitâ et mortis articulo, in reliquis vero dictae Sedi quomodocumque reservatis, aliisque quibusvis casibus, semel in anno, confessionibus vestris diligenter auditis, sine tamen alicuius praeiudicio, auctoritate apostolicà absolvere, et vobis pro commissis poenitentiam iniungere salutarem, necnon vota quaecumque (ultramarino, visitationis liminum beatorum apostolorum Petri et Pauli, castitatisque et religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare valeat.

Indultum transferendi pensio-

§ 11. Vobisque ulterius et cuicumque vestrum respective, ut quicumque loci Ordinarii, vel canonici metropolitanarum seu aliarum cathedralium ecclesiarum, aut personae in dignitate ecclesiasticà constitutae, tam in dictà curià quam extra eam ad id per vos respective coranı notario et testibus fide dignis eligendi seu eligendae, quascumque pensiones annuas vobis super mensarum abbatialium seu capitularium ac episcopalium et archiepiscopalium, ac quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum,

quorumvis Ordinum et Militiarum regularium, etiam hospitalis S. Ioannis Ilierosolymitani praedicti, quomodocumque et qualitercumque qualificatorum, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et distributionibus, etiam quotidianis, seu illarum loco fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, distributiones et emolumenta vobis nunc et pro tempore assignata et reservata ac reservanda pro summâ videlicet trecentorum ducatorum auri de camerâ quoad singulos vestrum, quandocumque alicui vestrum respective placuerit, simul vel successive, in toto vel in parte, etiam in cuiuslibet vestrum mortis articulo, cassare et extinguere, ac postquam cassatae et extinctae fuerint, alias similes pensiones annuas super eisdem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et distributionibus et emolumentis, seu illarum loco fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, distributiones et emolumenta huiusmodi, usque ad summam et quantitatem praedictam, uni vel pluribus aliis personis etiam per vos nominandis, etiam quaecumque, quetcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus et expectantibus clericis seu clericali charactere insigniri volentibus, etiam eis quoad vixerint, seu eorum procuratoribus ad id speciale ab eis mandatum habentibus, iisdem modo et formà quibus vobis assignatae et reservatae seu assignata et concessa fuerint respective, etiam absque consensu easdem pensiones solvere debentium, etiamsi illas vel illa alias cassari et reservari de novo faciendi facultatem non habueritis, ac pensiones et fructus, redditus, proventus, iura, obventiones ac distributiones et emolumenta huiusmodi etiam pluries cassata et de novo assignata fuerint, usque ad summam et quancum curà et sine curà, saccularium et l'titatem praedictam, etiam litteris apostolicis super reservationibus et assignationibus huiusmodi non confectis, ac aliàs cum omnibus et quibuscumque exemptionibus, privilegiis, decretis, clausulis, cautionibus, vinculis, obligationibus et cautelis, ac etiam censuris et poenis in prioribus reservationibus huiusmodi concessis et contentis, necnon cum subrogatione in quibusvis vestris iuribus, etiam quoad quasi possessionem exigendi, in qua tunc eritis, integre persolvendas (servatà tamen formà constitutionis felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri quoad excessum medietatis fructuum) reservare, constituere et assignare valeant, auctoritate et tenore praedictis de speciali gratia indulgemus.

Facultas testandı.

§ 12. Necnon etiam vobis, ut de omnibus et singulis domibus, praediis, possessionibus, terris et locis, ac iurisdictionibus, ceterisque bonis mobilibus et immobilibus, quae tamen non sint altaris seu altarium ecclesiarum vobis commissarum ministerio seu alicui speciali earumdem ecclesiarum divino cultui seu usui deputata, seque moventibus, cuiuscumque qualitatis, quantitatis, valoris, speciei, pretii et conditionis existentibus, ac iuribus et actionibus ad vos (ratione ecclesiarum, etiam cathedralium et metropolitanarum, quibus vos forsan praeesse contigerit, necnon monasteriorum, prioratuum, praepositurarum, dignitatum et aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum curà et sine curà, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, quae etiam ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis in titulum, commendam, administrationem, ac alias quomodolibet obtinueritis, obtinetis et obtinebitis, ac fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum loco pensionum, ipsarum-

bus fructibus, redditibus et proventibus vobis reservatorum et assignatarum, ac reservandorum et assignandarum, quos et quas perceperitis, percipitis et percipietis in futurum, necnon emolumentorum quorumcumque Romanae Curiae officiorum, et alias quomodolibet) spectantibus et pertinentibus, ac etiam de dictis proventibus, fructibus, redditibus et pensionibus annuis, necnon vestrà et cuiuslibet vestrum industrià et labore quomodolibet et undecumque, licite tamen, acquisitis et acquirendis, ac aliàs quavis occasione vel causâ seu contemplatione ad vos perventis et perventuris, etiamsi in pecunia numerata, et iocalibus, gemmis, aliisque pretiosioribus rebus consistant, tam in dictà curiâ, quam extra eam, ubique locorum, etiam penes beneficia ipsa existentibus (quorum omnium qualitates et veros etiam annuos valores, etiamsi talia forent, quae generali appellatione bonorum et supellectilium non venirent, sed specialibus indigerent vocabulis, praesentibus, ac si specifice et sigillatim exprimerentur et denominarentur, pro sufficienter expressis ac declaratis haberi volumus) usque ad summam sex millium ducatorum auri de camerà, ac etiam de ipsis fructibus, redditibus et proventibus et pensionibus debitis et debendis (servatà tamen formà constitutionum apostolicarum iam editarum et si quas deinceps edi contigerit super fructibus inexactis), etiam cumulative cum quibusvis aliis similibus vel dissimilibus facultatibus habitis et habendis, tam pro decentibus et honestis impensis funebribus quam etiam pro remuneratione illorum qui vobis viventibus servierint, etiam ultra servitii meritum, ac in vestrorum consanguineorum et affinium ac quorumcumque piorum locorum favorem et usum, ac aliàs pro arque pensionum annuarum super simili- | bitrio et voluntate vestris et cuiuslibet

vestrum absolutis, testari, et testamento, codicillis, fideicommissis, legatis, donationibus, tam inter vivos quam causâ mortis, et aliis quibuscumque modis et titulis, scripturâ etiam minus solemni, coram duobus vel tribus testibus, aut etiam cedulâ solâ manu vestrâ scriptâ vel subscriptà, et aliàs in omnibus et per omnia prout et quomodolibet vobis videbitur, etiam in ipsâ curiâ et in mortis articulo, etiam nullà factà mentione praesentis vel aliarum vobis pro tempore concessarum similium facultatum, aut quod in vim illarum testari seu disponere velitis et intendatis, semel atque iterum aut pluries disponere, statuere et ordinare, itaut, quicquid testatum, gestum aut ordinatum, seu aliàs dispositum a vobis fuerit, etiam in vim simplicis distributionis, ac aliàs omni meliori modo valeat et servari debeat, ipsaque testamenta, codicillos, dispositiones, ordinationes, legata et statuta pluries, ac toties quoties vobis videbitur, moderari, limitare ac etiam in totum revocare, et aliàs de novo condere libere et licite valeatis, auctoritate apostolicà, earumdem tenore praesentium, plenam et liberam concedimus facultatem.

Successio ab intestato.

§ 13. Et insuper statuimus et ordinamus, vobisque indulgemus, quod, si vos ab intestato, et sine ullà vel minus validà bonorum et rerum, ac fructuum, reddituum et proventuum praedictorum dispositione, in dictà curià vel extra eam, tam continuà quam interpolatà inibi cuiuslibet vestrum respective mansione, ac etiam entra beneficia vestra vel alia loca debitae a vobis residentiae personalis, etiam nullà subsistente causà, ab humanis decedatis, omnia et singula bona, res et iura etiam ut praesertur qualificata, necnon spolia cuiuscumque quantitatis et valoris existentia, etiam ex praedictis, et aliàs undecumque provenientia, ad cameram apostolicam seu in dictis beneficiis successores non pertineant, sed ad haeredes vestri sanguinis integre deveniant, et, illis deficientibus, inter familiares vestros arbitrio personae seu personarum, quas ad id scripto nominaveritis, distribuantur, nisi de aliâ dispositione vel intentione vestrâ, scripturâ etiam minus solemni, secus appareret, quam tunc velut efficacem ipsae personae vel alii iudices seu exequutores omnino exequi et adimplere illique sese conformare in omnibus et per omnia debeant. Et nihilominus quaecumque huiusmodi testamenta, legata, donationes, dispositiones et aliàs forsan a vobis etiam nullà aut minus sufficienti facultate suffultis de huiusmodi bonis, iuribus et actionibus, fructibus, pecuniis, iocalibus, aliisque rebus supradictis, etiam in favorem consanguineorum et affinium praedictorum, et aliàs quomodolibet facta, cum omnibus inde sequutis, ac etiam ea quae per vos in futurum fient, ex nunc prout ex tunc et e contra, pro dictà summà sex millium ducatorum, approbamus et confirmamus, omnesque et singulos iuris et facti ac solemnitatum omissarum et omittendarum, necnon substantiales, aliosque defectus quoscumque, si qui intervenerint, aut intervenerunt in eisdem, etiamsi tales sint vel fuerint, quod specialis, specifica et expressa de illis mentio praesentibus habenda esset, supplemus.

§ 14. Districtius inhibentes quibusvis lubibilio conarchiepiscopis, episcopis aut aliis eccle-tra molestantes. siarum praelatis, necnon camerae praedictae praesidentibus et clericis, ac eorum, necnon fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ac cruciatae sanctae et aliis collectoribus et subcollectoribus, ceterisque cuiuscumque dignitatis, status, gradus et conditionis existentibus, etiam quavis auctoritate et

potestate fungentibus, sub excommunicationis maioris aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et põenis, ne universitates, collegia, ac loca et legatarios, haeredes et personas, necnon testamentorum, voluntatum et ordinationum huiusmodi exequutores praedictos directe vel indirecte quovis quaesito colore vel ingenio molestare audeant quoquomodo vel perturbare.

Clausolae praeservativae.

§ 15. Ac decernentes praedicta omnia et singula, praesentesque litteras, et testamenta, donationes, codicillos, fideicommissa, legata, ordinationes, derogationes, dispositiones et alia quaecumque, necnon quae in praemissis facta sunt aut fieri contigerit, tam vigore praesentis quam etiam aliarum concessionum vobis factarum, ac deinceps in genere et in specie faciendarum, cum inde sequutis et sequuturis, etiamsi vos intra curiam, aut in quacumque alià mundi parte extra ecclesias et beneficia personalem residentiam requirentia qualitercumque qualificata per vos nunc et pro tempore obtenta, etiam pro vestrà solà voluntate et nullà subsequente causà non residendi, ab humanis decedere contigerit, sub litteris recolendae memoriae Pii Papae IV praedecessoris nostri centra quoscumque episcopos, archiepiscopos et alios praelatos necnon parochialium ecclesiarum rectores ceterosque residentiae personali praedictae adstrictos extra illam quomodocumque decedentes, vii kalendas decembris. pontificatus sui anno v, aut alio veriori tempore, emanatis, et sub quibuscumque aliis constitutionibus et revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, decretis, declarationibus apostolicis, cancellariae apostolicae regulis, ex quibuscumque causis quantumcumque maximis, urgentibus et inexcogitabilibus. etiam in favorem fidei et divini cultus

augmentum, ac consistorialiter, etiam a nobis et Sede praedictà hactenus vel nunc et pro tempore factis et editis, minime comprehendi, sed semper ab illis excepta, et, quoties emanata fuerint, toties in pristinum et validissimum statum, et etiam sub datâ posteriori, etiam cum derogationibus et clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis irritantibusque et aliis decretis per vos eligendà apponendis et latissime specificandis, reposita, restituta et plenarie reintegrata, ac de novo concessa, validaque et efficacia fore, necnon perpetuà firmitate subsistere, suosque plenarios et omnes effectus, qui de iure, stylo, consuetudine aut aliàs quomodocumque sortiri poterunt, ac vim veri, legitimi, iurati, stipulati, validi et efficacis contractus, inter vos ex unà, ac nos et cameram praedictam ex alterà partibus, habere, nec etiam per promotionem ad ecclesiam cathedralem, etiam metropolitanam, aut translationem, vel aliam status et personae vestrae mutationem, nec per similes vel dissimiles gratias vobis concessas et concedendas, confundi, sed ipsis cumulative in omnibus et per omnia uti, et si quid in unà ex facultatibus huiusmodi defecerit, per aliam suppleri debere, nec haeredes, legatarios, ac loca, ad quos seu quae bona, iura et actiones huiusmodi devenerint, vel quibus relinquentur, aut executores praedictos ad tertiam seu aliam eorum partem (quam etiam ex nunc vobis, ac locis, haeredibus, legatariis ac donatariis praedictis liberaliter concedimus et donamus) camerae vel fabricae aut beneficiis praedictis, etiam pro expeditione contra infideles et quibusvis aliis quantumlibet piis usibus, solvendum, ac cum iis desuper componendum, vel vos ad aliam particularem licentiam, sive indultum, aut confirmationem praesentium a nobis

vel successoribus nostris Romanis Pontificibus petendum aut impetrandum, vel etiam in alia simili gratia seu confirmatione illius, vobis, quomodocumque concedendă, de praesenti mentionem aliquam faciendum ullatenus teneri, nec ad Clausula sub- id ulla unquam necessitate cogi posse;

§ 16. Et sic in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et eiusdem S. R. E. cardinales, necnon pro tempore existentes dictae camerae camerarium, praesidentes et clericos, in quavis causà et 1 instantià, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Exequatores leputat.

§ 17. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Ostiensi et Portuensi cardinalibus episcopis, et dilecto filio curiae camerae apostolicae generali auditori, per apostolica scripta mandamus motu simili, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte vestrà desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ easdem praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac vos illis omnibus pacifice frui ét² gaudere, non permittentes vos per quoscumque quavis auctoritate fungentes contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari et inquietari vel perturbari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, alia-

- 1 Partic. et nos addimus ex ed. Cherub. (R.T.).
- 2 Partic. et nos addimus ex ed. Cherub (R.T.).

que opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità compescendo, ac, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachi saecularis.

§ 18. Non obstantibus praemissis, ac peregat conpiae memoriae Bonifacii Papae VIII prae-trans. decessoris pariter nostri de una, et in concilio generali edità de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, necnon Lateranensis concilii novissime celebrati de certo notariorum numero, etiamsi ad illum nondum deventum fuerit, cui per hoc aliàs derogare non intendimus, ac de consensu praestando in pensionibus et quibusvis aliis, etiam per nos et Sedem praedictam editis, et in posterum edendis cancellariae apostolicae regulis, ac stylo in similibus hactenus observato, ac recolendae memoriae Alexandri Papae VI etiam praedecessoris nostri tertiam partem bonorum ecclesiasticorum camerae praedictae deberi inter alia disponente, necnon eiusdem Bonifacii Papae VIII, per quam concessiones fructus in absentia percipiendi sine praefinitione temporis fieri prohibentur, ac Pii IV praedecessoris pariter nostri de gratiis qualecumque interesse camerae apostolicae concernentibus in dictà camerà intra certum tunc expressum tempus praesentandis et registrandis, ita quod praesentes in eâdem camerà nullo unquam tempore registrare teneamini, ac similis recordationis Urbani Papae VIII etiam praedecessoris nostri de pensionibus aliàs translatis iterum non transferendis, ac quorumvis aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum et quibusvis aliis apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon legibus, etiam imperialibus et municipalibus, tam Urbis quam aliarum civitatum et locorum in quibus cives originarii creati existitis, et quarumvis ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum et hospitalis praedictorum, necnon quorumvis collegiorum et officiorum dictae curiae et regnorum, provinciarum et Urbis, ac aliarum civitatum et locorum, ac camerae praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, etiamsi de illis servandis et non impetrandis litteris apostolicis contra ea, nec etiam ab alio vel aliis impetratis aut aliàs quomodolibet concessis utendo, vos per vos vel procuratores vestros praestiteritis forsan hactenus vel vos in posterum praestare contigerit iuramentum, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, dictis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et hospitalibus', illorumque praesulibus seu administratoribus et superioribus, ac magistris, praeceptoribus, prioribus, militibus etiam antianis, capitulis, conventibus, civitatibus et locis. aliisque praedictis, illorum communitatibus et universitatibus, aliisque personis, etiam particularibus, necnon archiepiscopis, episcopis et aliis Ordinariis, etiam eisdem cardinalibus, ac dictae curiae officialibus, illorumque collegiis, ac etiam decimarum, pedagiorum, gabellarum et onerum exactoribus et appaltatoribus et aliorum onerum redemptoribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores no-

1 Aptius lege hospitali (R. T.).

stros, ac etiam nos et Sedem praedictam, etiam consistorialiter, et de eorumdem cardinalium consilio, etiam per modum statuti et constitutionis perpetuorum, ac motu et scientià similibus, deque apostolicae potestatis plenitudine, vel ad imperatoris, regum, reginarum, ducum, marchionum et aliorum principum instantiam, seu illorum contemplatione, in genere vel in specie, ac aliàs quomodolibet etiam iteratis vicibus concessis, etiamsi in eis ac statutis et stabilimentis praedictis caveatur expresse vel tacite, quod Urbis nisi originariis civibus Romanis, ac civium eorumdem filiis conferantur, quodque nonnullarum ecclesiarum beneficia nisi per personas illustres vel nobiles, ac etiam originarios cives, aut aliàs certo modo in illis expresso qualificatos, obtineri non possint, et nulli cives Urbis ac civitatum, oppidorum, terrarum et locorum huiusmedi admitti, seu illorum privilegiis uti possint, nisi prius in dictis civitatibus, oppidis, terris et locis per certum tempus habitaverint, seu etiam in illis bona etiam stabilia forsan ad certum valorem ascendentia possederint, quodque praeceptoriae et alia beneficia quaecumque dicti hospitalis, tam ex eius institutione quam ex stabilimentorum praedictorum dispositione, pensionibus clericis saecularibus et aliis personis etiam apostolicâ auctoritate reservandis gravari non possint, quodque stabilimentis, privilegiis praedictis, etiam vigore implicitae derogationis latissime extendendae. etiam per quascumque litteras apostolicas et quavis etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas clausulas, derogari non possit, nec derogatum censeatur nisi derogatio huiusmodi de consilio cardinalium eorumdem fiat, et tum demum magistri et conventus praedictorum ad id accedat assensus.

sintque litterae derogationis huiusmodi etiam per dictum magistrum subscriptae, ac illi et praefato conventui, per diversas in formà Brevis aut alias litteras diversis temporibus cum certis intervallis praesentatas, intimatae, et non aliàs, pec alio modo, et semper in omnibus, quae sic fient, etiam de simili consilio, derogationibus sit apposita clausula quod illarum effectum sortiantur de consensu magistri et conventus praedictorum, et non aliàs, nec alio modo; quodque ipsi exactores et appaltatores decimas, pedagia et onera huiusmodi etiam ab exemptis exigere, et illos ad solutionem seu contributionem cogere et compellere possint seu debeant; quibus omnibus, illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, in genere et in specie, ad effectum praesentium sufficienter et expresse derogamus ac derogatum esse decernimus, quodque vos primam non feceritis in ecclesiis huiusmodi personalem residentiam consuetam; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 19. Volumus autem quod, antequam gratià creationis in nostros et Sedis Apostolicae notarios vobis ut supra factà perfrui valeatis, in manibus aliculus personae in dignitate ecclesiastică constitutae professionem fidei iuxta articulos pridem a Sede praedictâ propositos expresse emittere et solitum fidelitatis iuramentum praestare omnino teneamini; quodque praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur in iudicio et extra, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi augusti moclax, pontificatus nostri anno I. Dat. die 20 augusti 1670, pontif. anno 1.

## XXVII.

Concessio, ut in toto orbe terrarum celebrari possit missa B. Rosae ex voto vel devotione.

Crescente in dies mirabili populorum Concessio at devotione erga B. Rosam de S. Maria, virginem Limanam, ex tertio Ordine sancti Dominici, ac virtutum illius fragrantiå sese latius quaquaversus disfundente, sanctissimus D. N. Clemens Papa X admissis excellentissimi domini oratoris marchionis de Astorga instantiis ex nomine catholicae maiestatis sibi porrectis, universo tam saeculari quam regulari clero per totum terrarum orbem benigne indulsit pro futuris perpetuis temporibus, quod de praedictâ B. Rosa possit ubique in ecclesiis quorumcumque, tum regularium tum saecularium, celebrari ' missam per anni circulum, sive ex voto, sive ex liberà devotione, iuxta rubricas ac dispositionem missalis romani, tametsi nondum praedicta B. Rosa solemni canonizationis ritu fuerit ab universali Ecclesià inter Sanctas relata. Et ad hunc effectum specialiter dispensavit in decretis tum felicis recordationis Urbani VIII, tum sacrae Congregationis Rituum, et quibuscumque aliis huic indulto quomodocumque obstantibus. Hac die xxvII augusti mdcLxx.

> M. episcopus Portuensis, cardinalis Ginettus.

Loco + sigilli.

BERNARDINUS CASALIUS, sacrae Rit. Congregationis secret. 1 Edit. Main. habet celebrare (R. T.).

#### XXVIII.

Confirmatio quorumdam decretorum Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium in congregatione generali dicti Ordinis anno mdclxviii editorum, cum insertione eorumdem decretorum 1

## Clemens Papa IX, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Ioannes Bernardinus a S. Elpidio, procurator generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, quod in congregatione generali dicti Ordinis anno moclxviii habità pro felici prosperoque eiusdem Ordinis regimine et gubernio edita fuerunt nonnulla decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta congregationis generalis Ordinis Minorum Conventualium a die XVII maii convocatae.

capituli genera

Generale diffinitorium, praesidente relis reccuseolur, verendissimo patre magistro Andrea Bino ab Hispello eiusdem Ordinis ministro generali, conferentiis iteratis, quae nocitura quaeve profutura Ordini pervestigans, infrascripta edidit decreta sanctissimo domino nostro Papae humiliter exhibenda, ut apostolicà auctoritate, Urbanisque constitutionibus inserta, fratres omnes ad intactam eorum observantiam tenacius adstringerent.

## Ad provinciales ministros.

1. Ministros provinciales in quibuscumque suarum provinciarum conventibus, etiam de mensâ reverendissimi, ordinariam habere iurisdictionem tempore visitationis et extra, posseque ordinationes ferre et fratres omnes, quocumque gradu polleant, ad earum observantiam

compellere, dummodo in conventibus ipsi ministro generali immediate subiectis, inconsulto ministro generali, non ferant sententiam, sancitum est. Teneri insuper guardianos de mensà ministros provinciales per eorum conventus transeuntes omnibus charitatis officiis prosequi et conventuum expensis perbenigne tractare.

## Ad provinciales titulares.

II. Iluiusmodi provincialatus titulares illis deinceps conferantur (habità provinciarum discretione) qui cunctis conditionibus in Urbani constitutione expressis decorati fuerint. Et, ut talis collatio fiat dumtaxat a diffinitorio generali in capitulis seu congregationibus generalibus per schedulas et secreta suffragia decernimus quod, si aliquem ex titularibus infra triennium decedere, vel aliqua ex causà officio privari contigerit, tunc generalis minister, adhibito assistentium consilio, alium eius loco sufficiat.

Ad quardianos et locales superiores.

III. Quicumque in superiorem localem seu guardianum electus fuerit, et, iniunctum onus suscipere recusans, eidem renunciaverit, ad cetera officia per triennium inhabilis esto, nullaque admittatur excusatio, nisi ex urgenti causă approbanda. Teneantur vero guardiani omnes advenarum fratrum obedientiales litteras propriis oculis examinare et iteneris causam diligenter perscrutari. Si quem tamen deprehenderint sine legitimis suorum superiorum litteris, carceribus mancipent, superioresque illos quamcitius admoneant. Si secus fecerint, officio suo priventur.

## Ad regentes et lectores.

IV. Ut virtus, decenti praemio irrigata, pulchrius et amoenius revirescat, statuimus gymnasia primae classis, quae ab Urbanâ constitutione assignantur, nimi-

<sup>1</sup> Antea non impressa.

rum Venetum, Panormitanum, Mediolanense, Ferrariense, Perusinum, Florentinum, Viennense, Ianuense et Leopoliense, haberi deinceps debere pro collegiis, itaut regentes, qui per novem continuos annos in aliis gymnasiis tertiae, secundae et primae classis insudarunt, promoti postea ad praedictas regentias, ad collegia intelligantur assumpti, ut in posterum frequens regentium numerus incepto cursu non privetur, et illi, qui expressis sudoribus per tot annos defatigarunt, ad bravium paternitatis comprehendendum faciliorem habeant accessum. Teneantur tamen singuli regentes tractatum unum ad minus quolibet anno suis auditoribus explanare et complete finire; insuper et disputationes et (ut aiunt) circulos tribus in hebdomadå vicibus ad horam protrahendos habere. Quod si non fecerint, atque authenticam fidem a guardiano conventus subscriptam de completà lecturâ habitisque disputationibus non ostenderint, non posse eis sufficere ad provinciae paternitatem; immo, si maxima super hoc remissio deprehendatur, lecturâ etiam ipsa privandos esse statuimus.

## Ad diffinitores perpetuos.

v. Omnes perpetui diffinitores et provinciarum patres a generali ministro per patentes instituti, atque a provinciarum diffinitoriis approbati et recepti, suffragium ferant (ut in Urbana constitutione praescribitur) in quibuscumque electionibus seu capituli seu congregationis, cum pro illis certus numerus praescribinon possit: quod aliàs attentatum plurimarum fuit causa perturbationum, et a laboribus pro religione obeundis multi etiam ex cordatis animos deflexerunt. Ideo statuitur ut in futuro capitulo generali revideantur patentes et requisita

## 1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).

illorum qui non adhuc convenerunt in diffinitorio seu congregatione, et solum admittantur illi in diffinitorium seu congregationem ad votum ferendum qui inventi fuerint cum debitis requisitis. Illegitimi autem talibus indecorati praescriptis, ab ingressu solum diffinitorii excludantur, remanentes in primaevo statu circa praerogativas et praecedentiam, sicque in qualibet provincià catalogus fiat eorum patrum qui debent in diffinitorio admitti. Cautum proinde est ne deinceps ad tales paternitates ob conciones praestitas admittantur nisi illi qui per duodecim integros annos in primoribus nostri Ordinis templis, videlicet Assisiatensi, Romano, Patavino, Bononiensi, Veneto, Neapolitano, Panormitano, Mediolanensi, Florentino, Ferrariensi, Taurinensi, Caesenatensi, Ariminensi, Urbinatensi, Asculano, Pisano ac Senensi, conciones quadragesimales (non autem annuales) magna populorum frequentia et eruditione habuerint.

## Ad collegiales.

vi. Collegia religionis iuxta formam et methodum Urbanae constitutionis ad pristinum reducantur, itaut quolibet triennio ex convocatis baccalauris ad examen doctiores eligantur, et iuxta numerum ab eisdem constitutionibus praefixum certis collegiis deputentur. Elapso triennio, iterum ad severius examen cuncti vocentur, qui, si publicas theses egregie prius sustinuerint, ac in examine non vulgaris doctrinae specimen dederint, doctorali laureà a generali ministro donentur. Illi vero, qui parum profecisse inventi fuerint, per aliud triennium in eodem collegio probentur; quod si provocati iterum ad examen post secundi triennii periodum nullam spem profectus dederint, a collegialium albo penitus proscribantur, tamquam simplices in posterum baccalauri habendi. Vetitum tamen est non posse baccalauros non sacerdotes, etiamsi fuerint multarum litterarum et probatae doctrinae, ad collegia concurrere, et multo minus ad illa admitti. Quia vero controversiae, circa praecedentiam inter collegiales et magistros denuo laureatos exortae, plurimarum fuere causa perturbationum, praesenti decreto statuimus praecedentiam semper debere attendi a die ingressus ad collegia, itaut, qui in eodem anno ingressi sunt, inter cos praecedat qui prius professionem emisit. Pari modo qui per Breve Summi Pontificis laureati sunt, locum cedere debent cunctis, qui eodem tempore erunt collegiales adscripti, licet isti in fine triennii laureati suerint.

## Ad concionatores.

VII. Ad concionatoris munus nemo deinceps promoveatur qui prius in privatis claustris ingenii sui publica non non ostenderit facinora, et ab examinatoribus deputatis per strictius et severius examen de scientia et moribus approbatus pariter non fuerit; nec posse praedicationis officium exercere, quamvis a generali ministro patentes litteras obtinuerit, nisi a suae provinciae diffinitorio acceptatus fuerit, praesenti decreto statuimus.

## Ad patrum et fratrum aggregationes.

VIII. Cum adversus Urbanam constitutionem inoleverit abusus transferendi siliationes a conventu in conventum, firmissime decernimus non licere deinceps nostri Ordinis religiosis, quacumque sulgeant dignitate, renunciato proprio conventu, ad alium se aggregare, sine expressa et raro concedenda ministri generalis auctoritate.

## Ad novitios eorumque magistros.

ix. Cum a novitiorum rectà selectione et institutione totius aedificii spiritualis in seraphicâ nostrâ religione

iaciantur, evidens ruina timenda est; hinc provincialibus ministris demandatur, ut nonnisi eruditos, ac liberalibus aptos disciplinis, bonaeque indolis ac probati spiritus iuvenes tirocinio committant, quos inde solertibus magistris instruendos in regulari disciplinâ consignent. Illi autem magistri instituantur, qui iudicio, prudentià et ingeniorum et spirituum disquisitione, solertia valeant, qui concreditos ad regulam et constitutiones maximaeque mortificationis studium forment, cum ab hac una totius religionis spes omnium maxima, vitaque ac interitus pendeat. Sint propterea novitiorum magistri (quantum fieri poterit) seniores provinciae religiosi, moribus graves, spiritu probati, pro quibus sublevandis (si opus fuerit) vicemagister etiam instituatur eiusdem spiritus et indolis.

## Quoad transitum Cappuccinorum ad Conventuales.

x. Hinc, cum experientia longa probatum fuerit alterius Ordinis religiosos, et maxime Cappuccinos, ad nostram admissos religionem, varia experiri fratrum iudicia, cum diversi sint unius mores et alterius, et propterea plurimae sint obortae rixae, contentiones et taepor spiritus; decernimus firmiterque statuimus neminem alterius Ordinis ad nostram admitti posse religionem, nisi prius a generali diffinitorio per secreta suffragia et paria acceptatum.

Sacra congregatio eminentissimorum Docretum sa-S. R. E. cardinalium negotiis et con-tionis episcoposultationibus episcoporum et regularium rium. praeposita, attentà relatione eminentissimi dicti Ordinis apud hanc sanctam Sedem protectoris, censuit (si sanctissimo domino nostro placuerit) posse per litteras apostolicas in formâ Brevis eidem eminentissimo protectori committantur fundamenta, quae si perperam | mitti, ut, veris existentibus narratis, pe-

titam suprascriptorum decretorum confirmationem pro suo arbitrio et prudentià oratoribus impartiatur.

Romae, xxII novembris moclxix.

M. cardinalis Ginettus.

Loco + sigilli.

Ratio petitae

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, nonnulla ex decretis quibusdam felicis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri litteris adversentur, licet Ordinis praefati constitutionibus sint conformia, cupiatque propterea dictus Ioannes Bernardinus eadem decreta apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri: nos, ipsius Ioannis, Bernardini procuratoris generalis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ali homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem dilecti filii nostri Giberti eiusdem S. R. E. cardinalis Borromaei nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super Mandat cardi- praemissis considerarunt, consilio, eiali protectori protectori per dicia decreta dem Giberto cardinali et protectori per

uctoritate apotolica confir- praesentes committimus et mandamus, ut, veris existentibus narratis, suprascripta decreta auctoritate nostrà apostolicà pro suo arbitrio et prudentià confirmet et approbet, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiiciat, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si desuper quomodolibet intervenerint, eå-

dem auctoritate suppleat; salvå tamen semper in praemissis auctoritate congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apo-derogat. stolicis, necnon dicti Ordinis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx augusti moclxx, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 30 augusti 1670, pontif an. 1.

Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis septembris part. 1, fol. 213.

## XXIX.

Ampliatio indultorum abbreviatoribus litterarum apostolicarum maioris praesidentiae a sanctae memoriae Urba-no VIII concessorum.

> Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Creditae nobis divinitus dispensationis Procemium. ratio postulat, ut, illos, qui laudabilem in gravibus nostris et Apostolicae Sedis ministeriis operam impendunt, peculiari paternae charitatis affectu prosequentes, gratias et privilegia, eis in praemium laborum suorum a Romanis Pontificibus

praedecessoribus nostris prudenti liberalitate concessa, uberiori benignitate ampliemus, sicut eorum meritis convenire arbitramur.

Indulinm Ur-bani VIII.

§ 1. Dudum siguidem felicis recordationis Urbanus Papa VIII, praedecessor noster, tunc et pro tempore existentibus abbreviatoribus litterarum apostolicarum maioris praesidentiae in cancellaria apostolică perpetuo concessit et indulsit ut ipsi et eorum singuli pensiones annuas apostolicà auctoritate eis super quibusvis fructibus ecclesiasticis reservatas, et pro tempore reservandas, usque ad summam centum ducatorum auri de camerâ, ad favorem unius seu plurium personarum ecclesiasticarum, seu clericorum, ac aliàs pensionum huiusmodi capacium, etiam in mortis articulo coram notario et testibus, ac cum alicuius praelati seu personae in dignitate ecclesiasticà constitutae interventu, dummodo tempore eorum obitus officia abbreviatorum dictarum litterarum adhuc obtinerent, transferre; necnon in oratoriis seu cappellis in eorum aedibus bene ac decenter constructis, ac rebus omnibus ad missae sacrificium requisitis instructis, et ab omnibus domesticis usibus liberis, missam per se ipsos celebrare, seu per alium quemcumque presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis regularem ab Ordinario approbandum, quamdiu tamen officia huiusmodi obtinerent, non autem illis dimissis, celebrari facere; necnon, dimissis officiis huiusmodi, habitum praelatorum Romanae curiae coloris violacei perinde ac si sua abbreviatorum officia adhuc retinerent, quamdiu viverent, dummodo tamen per decennium officia huiusmodi obtinuissent, etiamsi illa elapso decennio dimisissent, et non aliter, deferre libere et licite valerent: et alias, prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris sub plumbo desuper anno

Incarnationis Dominicae MDCXXIII, XIII kalendas aprilis expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Nunc autem nos, ad praeclara dilectorum filiorum modernorum abbre-ut in rubrica. viatorum litterarum apostolicarum maioris praesidentiae huiusmodi merita paternae dirigentes considerationis intuitum, ac benigne perpendentes quantum ex eorum collegio Romanae curiae decoris, quantumque ex sedulo illorum labore Ecclesiae catholicae proveniat utilitatis, eosque proinde, ac illorum successores, ut eo alacrius fidem, operam, industriam atque sedulitatem in huius sanctae Sedis obsequium ahhibere studeant, amplioris favore gratiae prosequi volentes, et ipsorum modernorum abbreviatorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum; harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, ac ex certà scientià et merà liberalitate nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praedictis modernis et pro tempore existentibus litterarum apostolicarum abbreviatoribus maioris praesidentiae in cancellaria supradicta, ut ipsi, dimissis abbreviatorum huiusmodi officiis, dummodo tamen illa per quinquennium exercuisse seu obtinuisse reperiantur, facultate transferendi pensiones annuas usque ad summam centum ducatorum auri de camerá, ac licentia celebrandi seu celebrari faciendi missas in privatis eorum oratoriis seu cappellis, a memorato Urbano praedecessore per

attentari.

suas litteras praedictas ut praefertur concessis, uti, frui et gaudere, necnon habitum praelatitium violacei coloris huiusmodi deferre et gestare libere pariter et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia perinde ac si eorum officia abbreviatorum huiusmodi adhuc obtinerent, et usque ad eorum obitum retinerent, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Clausulas praesecvativas ap-

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras, et in cis contenta quaecumque, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus<sup>2</sup>, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, retractari, infringi, seu ad terminos iuris reduci, aut in controversiam revocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodeumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; neque ipsas praesentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos, vel Romanos Pontifices successores nostros, et Sedem praedictam, in genere vel in specie, aut aliàs quomodolibet et quandocumque faciendis, comprehendi vel comprehensas censeri, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac etiam de novo, sub quacumque posteriori datà per eos, ad quos pro tempore spectabit, eligendâ,

- 1 Partic. si nos addimus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

concessas intelligi, firmasque, validas et efficaces existere et fore, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari,

§ 4. Sieque et non aliter in praemis- Decretum irsis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit

§ 5. Quocirca dilectis filiis nostris eius- Exequatorum dem S. R. E. vicecancellario ac camerario, et causarum curiae camerae apostolicae generali auditori, per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte praedictorum abbreviatorum, seu alicuius eorum, vel aliorum interesse in praemissis pro tempore habentium, desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ ipsas praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ipsosque modernos et pro tempore existentes abbreviatores, et alios quos eaedem litterae concernent in futurum, praesentium litterarum et in eis contentorum eorumdem commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittentes illos seu

eorum quempiam desuper quomodolibet indebite molestari, perturbari, inquietari vel impediri, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii selaris.

Derogatio contrariorum.

§ 6. Non obstantibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, supradictis Urbani praedecessoris litteris, necnon omnibus et singulis illis, quae in eis concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx augusti MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 30 augusti 1670, pontif. anno 1.

Nomina illustrissimorum et reverendissimorum dominorum abbreviatorum sunt quae sequuntur:

- R. P. D. Nicolaus Oregius e S. Sophia, decanus proregens, admissus III decembris MDCXLIV.
- R. P. D. Ioannes Augustinus Vicentinus, Reatinus, admissus xx ianuarii MDCLVI.
- R. P. D. Ludovicus Arbona, Mediolanensis, admissus xxII aprilis MDCLIX.
- R. P. D. Petrus Alberinus, Romanus, sacrae consultae ponens, admissus xx aprilis MDCLX.
- R. P. D. Ioannes Bussius, Romanus, sacrae congregationis Avenionensis votans, et sacrae Congregationis Aquarum secretarius, admissus xı aprilis MDCLXI.
- R. P D. Franciscus Filicaia. Florentinus, admissus xxx maii moclxi.
  - R. P D. Ioannes Dominicus Thoma-

- tus, Pedemontanus, admissus xxIII decembris mdclxv.
- R. P. D. Iacobus Lombardus, Ferrariensis, admissus xxix decembris MDCLXV.
- R. P. D. Felix a S. Petro, Romanus, protonotarius apostolicus de numero participantium, admissus xxvIII iunii MDCLXVIII.
- R. P. D. Dominicus Paraccianus, Romanus, admissus xvII maii MDCLXX.
- R. P D. Ioannes Franciscus Rota, Cre monensis, admissus xix iunii MDCLXX.
- R. P. D. Ioannes Baptista de Silva, Mediolanensis, admissus xxI iunii MDCLXX.

## XXX.

Confirmatio et extensio litterarum Gregorii XIII et Urbani VIII de monachis Ordinis sancti Benedicti ad favores principum et aliorum, pro assequendis pruelaturis, dignitatibus et aliis officiis recurrentibus 1.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam

Ecclesiae catholicae regimini, meritis Procemium. licet imparibus, divinà dispositione praesidentes, illa, quae a Romanis Pontifificibus praedecessoribus nostris, ad recidendam et excludendam a religiosis viris, quos in humilitatis spiritu Deo servire decet, ambitiosam honorum et dignitatum cupiditatem, pie prudenterque constituta esse noscuntur, apostolici muniminis nostri patrocinio libenter constabilimus, novisque praesidiis, ut serventur exactius, corroboramus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam et religionis incrementum salubriter expedire in Domino arbitramur.

1 Consimilem materiam habes supra in Constit. DCXXXII, Quoniam, Urbani VIII, tom. xIV, pag. 698, et Const. xvIII, Alias, Alexandri VII, tom. xvi, pag. 30.

Litterae Gre-

§ 1. Dudum siquidem felicis recordationis Gregorius Papa XIII, praedecessor noster, per quasdam suas in simili formâ Brevis die xvIII aprilis molxxiv expeditas litteras, inter alia, omnes et singulos monachos Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti, cuiuscumque aetatis, gradus, conditionis, praceminentiae et litteraturae existentes, et quacumque dignitate praesulgentes, qui, ad praelaturas et alia officia dictae Congregationis assequenda intenti, ad principum et praelatorum de gremio dictae Congregationis non existentium favores recurrerent, vel etiam pactis, pollicitationibus, aliisque viis, directe vel indirecte, palam vel occulte, ad dignitates seu officia in Congregatione praefatà obtinenda aspiravissent, vel aliis minus legitimis et honestis rationibus ea obtinere quaesivissent, illorumque complices et fautores, ad quascumque praelaturas, dignitates et officia spiritualia vel temporalia, et praesertim in ipsà Congregatione obtenta et obtinenda, perpetuo inhabiles declaravit, ac obtentis praelaturis, dignitatibus, administrationibus vel officiis eo ipso privavit, ac privatos, voce tum activà tum passivà carere decrevit et declaravit;

Et poenae in illis latao.

§ 2. Et in virtute sanctac obedientiae. ac sub excommunicationis latae sententiae poena, omnibus dictae Congregationis monachis, qui pro tempore regimini eiusdem Congregationis deputati essent, praecepit districteque mandavit, ne aliquos, precibus, litteris vel favoribus principum, vel praelatorum, aut aliorum extra dictum gremium existentium adducti, ad cuiusvis generis praelaturas, dignitates, officia, administrationes et gradus promovere praesumerent; imo, promovendorum meritis et virtutibus tantum inspectis, quod Dei causam agerent memores essent, quo magis puro et sin- | tiones et officia quaecumque tam spi-

cero corde, nulla privata aut mundana affectione commoti, in electionum negotio procederent; decernens electiones et promotiones ad monasteria sic litteris aut aliis favoribus principum, praelatorum, vel aliorum extra gremium ut praefertur existentium, eorumque precibus aut pollicitationibus iniuste ac indebite extortas, nullas invalidasque esse, et adversus eos, qui his minus legitimis rationibus ad regenda monasteria vel prioratus aut alia officia se eligi aut assumi obtinuissent, per eiusdem Congregationis superiores quandocumque procedi, et. rei veritate cognità, eos condignis poenis tamquam publicae dictae Congregationis quietis perturbatores affici posse et debere.

§ 3. Et subinde recolendae memo- Litterae Urriae Urbanus Papa VIII, etiam praedecessor noster, per quasdam suas pariter in formà Brevis litteras die xi maii MDCXXXVIII emanatas, praefatas Gregorii praedecessoris litteras, toto illarum tenore inserto, cum omnibus et singulis in eis contentis, apostolicà auctoritate confirmavit et approbavit, ac, quatenus opus esset, innovavit; necnon omnibus et singulis quorumcumque monasteriorum dictae Congregationis abbatibus et superioribus quomodolibet nuncupatis, tunc et pro tempore existentibus, in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis latae sententiae poena praecepit et mandavit, ne ad instantiam, preces et requisitionem quarumcumque personarum, tam laicarum quam ecclesiasticarum, extra gremium dictae Congregationis consistentium, etiam cardinalatus honore et quacumque saeculari dignitate et excellentià etiam ducali, regali et imperiali fulgentium, quosvis dictae Congregationis monachos ad cuiusvis generis rectorias, vicariatus, administraritualia quam temporalia singulorum monasteriorum deputare praesumerent; eosdemque dictae Congregationis monachos, cuiuscumque aetatis, gradus, conditionis, praeeminentiae et litteraturae existerent, et quacumque dignitate praefulgerent, qui, tam ad praelaturas, dignitates, gradus, et alia officia a praelatis pro tempore regimini dictae Congregationis deputatis asseguenda, quam etiam ad rectorias, vicariatus, administrationes, et alia officia quaecumque tam spiritualia quam temporalia a praelatis et superioribus singulorum monasteriorum impetranda, ad praedictarum personarum principum et praelatorum de gremio Congregationis praesatae non existentium favores, per se vel interpositam personam, directe vel indirecte, occulte vel palam, aut aliàs quomodolibet recurrerent, vel ad praelaturas, dignitates, administrationes et alia huiusmodi dictae Congregationis et monasteriorum officia aspiravissent, vel aliis minus legitimis et honestis rationibus ea obtinere conati fuissent, praedictas excommunicationis latae sententiae aliasque inhabilitatis et privationis poenas, in praefatis Gregorii praedecessoris litteris contra similia perpetrantes comminatas<sup>2</sup>, eo ipso incurrere et incurrisse decrevit et declaravit.

Insarumque publicatio.

§ 4 Voluitque ipse Urbanus praedecessor easdem litteras suas in generali dictae Congregationis capitulo singulis annis publice legi, illasque in dicto capitulo lectas sic arctare, ac si legitime unicuique personaliter intimatae fuissent, et aliàs, prout in praefatis Gregorii et Urbani praedecessorum litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et suf-

ficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

§ 5. Cum autem, sicut pro parte dilectorum filiorum monachorum praesatze in rubrica. Congregationis Cassinensis nobis nuper expositum fuit, licet praemissa a memoratis Gregorio et Urbano praedecessoribus saluberrimo fuerint constituta et ordinata consilio, illa nihilominus quorumdam ambitione, caecâque honorum cupiditate non ita exacte et accurate, ut par est, in câdem Congregatione serventur: hinc est quod nos, considerantes quod nemo debet sibi assumere honorem nisi vocatus a Deo tamquam Aaron, et proinde pravum hoc ambitionis malum omnino tollere et a dictà Congregatione penitus excludere cupientes, ut Congregatio ipsa praeclarâ semper humilitatis religiosae laude floreat, illiusque munera non mendicatis studiis procurentur, sed a viris vitae 'sanctitate et virtutibus conspicuis obedienter suscipiantur et humiliter administrentur; ac dictos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula praemissa a praefatis Gregorio et Urbano praedecessoribus constituta, ordinata, decreta et declarata ut praefertur, et, quatenus illa concernunt, supradictas eorumdem praedecessorum litteras, auctoritate praedictà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac, qua-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit alias, at legendum esse alia constat (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit communitas; perperam ut patet (R. T.).

tenus opus sit, innovamus et de novo constituimus, ordinamus, decernimus et declaramus; illaque omnia et singula inviolabiliter et inconcusse in praesatà Congregatione perpetuo servari manda mus et praecipimus.

Bis in anno legi

§ 6. Volentes et eâdem auctoritate depublice prae-cernentes easdem praesentes litteras, perpetuis futuris temporibus, bis quolibet anno in refectorio uniuscuiusque monasterii dictae Congregationis, nempe proxima post festum sancti Benedicti et dominica itidem proxime subsequenti post festum sancti Placidi Ordinis eiusdem sancti Benedicti, publice legi, illasque semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis de-20gat.

§ 7 Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae praefati Gregorius et Urbanus praedecessores in litteris supradictis respective voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptis

§ 8. Ceterum volumus pariter ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu scribae capituli generalis dictae Congregationis vel notarii publici subscriptis, et sigillo praesidentis eiusdem Congregationis vel alterius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix

septembris moclxx, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 9 septembris 1670, pontif. anno 1.

## XXXI.

Decretum pro Congregatione eremitarum Camaldulensium Montiscoronae, quomodo possint egredi a suis monasteriis 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Ut in Congregatione eremitarum Ca- Exordium. maldulensium Montiscoronae fervor orationis conservetur, nec per inconsultas eremitarum vagationes taepescat, sed ipsi eremitae, iuxta laudabile institutum ac constitutiones a felicis recordationis Clemente Papa IX praedecessore nostro specifice confirmatas, in suis eremis permanentes, divinis obsequiis eo studiosius incumbant, quominus eorum spiritus rerum temporalium tractatione laicorumque conversatione distractus fuerit, ex commissi nobis caelitus pastoralis officii debito providere cupientes,

§ 1. Motu proprio, ac ex certà scien- Prohibet priotiâ et maturâ deliberatione nostris, de-et deputats ad que apostolicae potestatis plenitudine, ctorum priorum harum serie praecipimus et mandamus, maioris et visiut (postquam a capitulo generali vel ma-tià egredi ab iore et visitatoribus dictae Congregationis familiarum in singulis eremis ipsius Congregationis assignatio facta, et illi, qui toto anni decursu, cum debitis priorum localium licentiis, propter urgentem aliquam necessitatem eremis per spatium quinquaginta milliarium iuxta praescriptum dictarum constitutionum egredi possunt, deputati fuerint) nec ullis prioribus localibus nec ullis deputatis ad negotia, sine licentià maioris et visitatorum praedictorum semel in anno obtinenda, intra

1 Quae bulla hactenus impressa non fuit.

subditis absque

spatium quinquaginta milliarium huiusmodi, neque ullis dictorum priorum subditis, sine speciali eorumdem maioris et visitatorum licentià toties quoties impetrandà, eremis egredi ac extra illas pernoctare de cetero ullo modo liceat.

Maioris et visitatorum con-

§ 2. Volentes ut maior et visitatores sitatorum con praedicti serio invigilent, super quo rat super buius-modi licentus, eorum conscientiam oneramus, ne dicti priores locales, licentià huiusmodi abutentes, eremis sine necessitate egrediantur, vel praedictos deputalos ad negocia egredi permittant.

Mandat hu-Insmod: licencontra abuten-

§ 3. Quod si aliquos hac in re minus tias suspendi observantes repererint, licentiam egrediendi eis concessam suspendant, aut ctiam omnino adimant, et alios ad negotia praedicta deputent.

possunt.

§ 4. Porro ad eas res curandas quae priores locales per oblatos non professos expediri posiis, quae per sint, quales sunt, exempli gratià, provisiones rerum eremis necessariarum, nec mittantur deputati ad negotia, nec ipsi priores locales egrediantur.

Vicarii priorum localium

§ 5. Ipsis autem prioribus localibus na altis quam ex aliquâ urgenti necessitate extra eretiam concedant mos existentibus, eorum vicarii sive superiores in eremis remanentes nullam habeant facultatem concedendi aliis, quam oblatis praedictis, licentiam egrediendi et pernoctandi.

Poenas statuit

§ 6. Praemissa vero omnia et singula, sub poenis per constitutiones praedictas contra illos qui sine debità licentià eremis egrediuntur et extra illas pernoctant constitutis, inviolabiliter et inconcusse perpetuo observari volumus.

Decretum irritans.

§ 7. Decernentes ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, nec de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensus<sup>4</sup>, aliove

1 Male edit. Main. le it consensu (R. T.).

quolibet defectu notari, impugnari, infringi, retractari, seu in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus contrariis doet ordinationibus apostolicis, necnon, quaterus opus sit, Congregationis illiusque eremitarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis alià firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis;

§ 9. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene cobore permaet sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem fides in iudicio et extra illud ubique locorum adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII septembris MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

#### I. G. Slusius.

Dat die 12 septembris 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secret. in lib. Erevium mensis septembris part. xv, fol. 174.

#### XXXII.

Erectio custodiae S. Petri de Alcantara Minorum Discalceatorum sancti Francisci in regno Neapolis<sup>4</sup>

Dilecto filio nostro et Apostolicae Sedis in regno Neapolitano nuntio, Clemens Papa X.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Apostolicae servitutis officium, quod inscrutabilis sapientiae atque clementiae Dei altitudo humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, committere dignata est, exigit, ut, paternam religiosorum virorum divinis obsequiis sub suavi arctioris vitae iugo mancipatorum propriaeque et alienae saluti laudabiliter incumbentium curam gerentes, coetibus illorum stabiliendis, prosperoque et felici eorum regimini et gubernio peculiari charitate intendamus, ac pastoralis muneris nostri partes desuper interponamus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, religionis incrementum, et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

Series facti.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius nobilis vir Petrus de Aragonia dux de Segorbe et Cardona, regno<sup>2</sup> Neapolis prorex, quod aliàs felicis recordationis Clemens Papa IX praedecessor noster conventum S. Luciae de Monte Neapolitano, olim fratrum reformatorum Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, fratribus Discalceatis Hispanis provinciae S. Petri de Alcantara Ordinis Minorum eiusdem sancti Francisci de Observantià nuncu-

- 1 Nunc primum impressa. De reformatione fratrum Conventualium eorumque transitu ad aliam religionem, latam vel strictiorem, vide Const. XIII, Debitum, et Const. CI, Ex iniuncto, Clementis IX, tom. XVII, pag. 556 et 778.
  - 2 Lege in regno vel regni (R. T.).

patorum, pro eorum habitatione, ad hoc ut missionibus ad spiritualem militum Hispanorum Neapoli degentium, prout eatenus fructuose fecerant, operam in postremo dare possent, concessit, ac fratribus Conventualibus reformatis, qui in eodem conventu reperiebantur, indulsit ut inter fratres Discalceatos huiusmodi incorporari possent, attento quod reformationem corumdem fratrum Conventualium extinxerat, et idipsum permisit quoque fratribus Conventualibus reformatis in aliis quatuor eiusdem instituti conventibus in regno praedicto consistentibus, nempe S. Mariae Gratiarum de Squinzano, S. Iacobi Liciensis, S. Catharinae Graemi, et S. Ioannis Baptistae de Trippalta, respective degentibus; qui fratres, vigore licentiae huiusmodi, institutum praedictorum fratrum Discalceatorum amplexi sunt, memorato conventu S. Luciae dictae provinciae S. Petri de Alcantara Hispaniarum incorporato remanente; et, considerato per eumdem Clementem praedecessorem quod dictus conventus nec bene gubernari nec sustentari poterat sine instituti sui detrimento si solus remaneret, visum est ipsi Clementi praedecessori ex eodem S. Luciae et aliis quatuor conventibus praedictis institui custodiam per custodem provincialem gubernandam, cum minister provincialis dictae provinciae in Hispania residens, propter locorum distantiam, custodiae huiusmodi curam genere non posset. Verum suspensa fuit huius intentionis dicti Clementis praedecessoris institutio<sup>1</sup>, quia fratres Minores Conventuales allegarunt conventus praedictos ad se spectare, quippe qui eorum expensis pro fratribus reformatis eorum Ordinis aedificati fuissent, et huiusmodi allegationis praetextu litteras apostolicas in simili formâ

1 Forsan executio pro institutio legend. (R.T.).

Brevis expeditas obtinuerunt ad hoc ut, exclusis fratribus Discalceatis, dicti conventus eis consignarentur. Sed hae litterae executioni mandatae non fuerunt, eo quod repertum fuit eosdem conventus esse de iure patronatus fundatos ab incolis ipsorum oppidorum, eorumque dominis, qui ingressui dictorum fratrum Conventualium, ac egressui memoratorum fratrum Discalceatorum in eis tunc hodieque degentium minime consentiebant, et huius sanctae Sedis determinationem super erectione custodiae huiusmodi expectandam esse censebant.

Proces Petri de Aragonia re proregis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo-Neapolis sitio subiungebat, praedictus Petrus dux et prorex, S. Luciae de Monte et alios quatuor conventus supradictos in novam custodiam, quae institutum, doctrinam et caeremonias S. Petri de Alcantara servare debeat, ad Dei gloriam, ac tam Hispanorum, quam aliorum regni praedicti incolarum spiritualem aedificationem, bonorumque operum incrementum, a nobis erigi et institui, ipsiusque novae custodiae custodem et definitores pro hac primà vice auctoritate nostrà deputari plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà digna-

Quinque con-Alcantara

§ 3. Nos igitur, piis eiusdem Petri duventus in regno Manadas fra- cis et proregis votis hac in re quantum torum S. Potti cum Domino possumus favorabiliter anmandat erigi in nuere volentes, eumque a quibusvis exut in rubrica. communicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis. si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni-

tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, veris existentibus narratis, et auditis illis quorum interest, praedictos quinque conventus fratrum Discalceatorum provinciae S. Petri de Alcantara Hispaniarum Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, videlicet S. Luciae de Monte Neapolis, S. Mariae Gratiarum de Squinzano, S. Iacobi Liciensis, S. Catharinae Grami<sup>1</sup> et S. Ioannis Baptistae de Trippalta, in novam custodiam sub praenarratâ provincia S. Petri de Alcantara, quae pro tempore existentis commissarii generalis vel ministri generalis dicti Ordinis, quando ex familià cismontanà fuerit, quemadmodum in litteris dic!i Clementis praedecessoris circa praedictuin conventum S. Luciae de Monte in formâ Brevis emanatis ordinatum reperitur, omnimodae iurisdictioni, visitationi et correctioni immediate subiaceat; provinciam tamen S. Petri de Alcantara praedictam tamquam matrem agnoscat, ita ut reciproca suffragiorum pro defunctis utriusque illorum communicatio fiat, iuxta discretam distributionem pro numero personarum faciendam; ipsaque custodia deinceps post hanc primam vi-mandat regi por cem per unum custodem et quatuor de- et quatuor doffifinitores ac guardianos conventuum ex dianos prout in corpore eiusdem custodiae, iuxta constitutiones et stylum Ordinis huiusmodi eligendos, regi et gubernari debeat, auctoritate nostrà apostolicà perpetuo crigas et instituas; ac eiusdem custodiae sic erectae et institutae custodi pro tempore existenti, ut eamdem in suae custodiae 2 auctoritatem et facultatem habeat, quae per litteras apostolicas aliis omnibus eiusdem Ordinis custodibus ab hac sanctâ Sede concessa reperitur; ipsa vero custodia ac illius superiores Gaudeat one

- 1 Paulo ante lectum fuit Graemi (R. T.).
- 2 Potius lege in suâ custodiâ (R. T.).

et gratiis qui et fratres omnibus et singulis privilebus kaudent a-liae custodiae giis, praerogativis, gratiis et indultis, einsdem Ordiquibus aliae custodiae Ordinis huiusmodi illarumque superiores et fratres ex concessione dictae Sedis utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pari modo et absque ullà prorsus differentià uti,

frui et gaudere libere et licite possint

et valeant, dictà auctoritate concedas et

Pro hac pri-

indulgeas.

§ 4. Praeterea, eidem novae custodiae na vice provide de idoneis custode et diffinitoribus, qui ad triennium illam, adiuvante Domino, salubriter dirigant, pro hac primâ vice providere cupientes, ac de infrascriptorum Ordinis praedicti professorum fide, prudentià, charitate, vigilantià, integritate et religionis zelo plurimum in Domino confisi, eidem discretioni tuae harum serie committimus pariter et mandamus ut dilectos filios Ioannem de S. Bernardo in custodem, ac Bartholomaeum Immaculatae Conceptionis, aliàs de Pectorano, Andream Massiam, Carolum delle Piaqhe et Iosephum de Robles, fratres Discalceatos supradicti Ordinis sacerdotes expresse professos, in diffinitores novae custodiae huiusmodi respective ad triennium tantum in officiis huiusmodi duraturos, cum omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, praeeminentiis, auctoritate, facultatibus, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis, eâdem auctoritate deputes atque constituas; ipsisque custodi et diffinitoribus sic deputatis guardianos conventuum dictae custodiae capitulariter eligendi facultatem dictà auctoritate impertiaris: nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem tibi harum serie auctoritate praedictà tribuimus et impertimur.

Decretum ir-§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras omniaque et singula in illarum | mensis septembris moclxx.

executione a te ut praefertur facienda valida, firma et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectal et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac Dorogat conconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis ac provinciae et conventuum huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx septembris MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 30 septembris 1670, pontif. anno I.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium

#### THEEZ

Indulgentia die II augusti pro ecclesiis Ordinis sancti Francisci Minorum Conventualium ubique locorum erectis vel erigendis 1

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordiam.

Caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem nobis commisit Deus, prudenti liberalitate libenter erogamus, cum id ad excitandam fovendamque fidelium religionem atque devotionem et promovendam animarum salutem profuturum speramus.

Concedit ut in rubrica.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti filii Laurentii Brancati a Laurea, fratris expresse professi Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, in sacrà theologià magistri, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum dicti Ordinis, tam hactenus erectis quam in posterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die 11 augusti a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorum fides.

§ 2. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis.

1 Nunc primum impressa.

etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 3 octobris 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis octobris.

#### XXXIV.

Statutum in quo declaratur omnes generaliter Montis Pietatis debitores in formà camerae esse obligatos, et tamquam tales ad eidem Monti satisfaciendum teneri.

# Clemens Papa X . ad perpetuam rei memoriam.

Æquitatis et iustitiae ratio exigit, et Procemlum. plurimae quae ex Monte Pietatis de Urbe in publicum assidue proveniunt utilitates suadent, ut illius indemnitati, quantum cum Domino possumus, consulere studeamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Causa huius cerunt dilecti filii provisores et deputati dicti Montis, quod, ex dispositione quarumdam felicis recordationis Gregorii Papae XIII praedecessoris nostri, bona dicti Montis, ad favorem illorum qui pecunias in banco ipsius Montis deponunt, pro restitutione depositorum efficaciter obligata sunt, perinde ac si cum unoquoque cameralis obligatio intercessisset. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, interdum eveniat, ut Montis praedicti debitores remaneant aliqui privati, ac etiam nonnulla loca pia; ae-

quum vero videatur illos et illa ad satisfaciendum eidem Monti pari cameralis obligationis vinculo adstringi: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut ipsi Monti in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Declarat ut in rubrică.

§ 2. Nos igitur, ipos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulos memorati Montis ex quacumque causà debitores praesentes et futuros, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae et dignitatis, ac etiamsi ecclesiae, monasteria, conventus, collegia, hospitalia, archihospitalia, confraternitates, archiconfraternitates et alia loca pia quacumque etiam specificà et individuà mentione et expressione digna existant, ad satisfaciendum cidem Monti de eorum debitis respective efficaciter obligari, ac obligatos et obligatas existere et fore, in omnibus et per omnia, perinde ac si ab eorum singulis cameralis obligatio ad favorem ipsius Montis facta fuisset, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

Decretum irritans.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dicto Monti, illiusque provisoribus et deputatis, aliisque officialibus et ministris in omnibus et per omnia plenissime suf-

fragari, et ab iliis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari,

- § 4. Sieque et non aliter per quos- Clausula subcumque iudices ordinarios et delegatos, lata. etiam causarum palatii apostolici et curiae camerae apostolicae generalem auditorem, necnon vicarium, gubernatorem et senatorem dictae Urbis, ac S. R. E. camerarium, et alios cardinales, etiam de latere legatos, dictaeque camerae praesidentes, clericos, thesaurarium generalem, et alios officiales et ministros, nunc et pro tempore quandocumque existentes, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Urbis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, eorumque reformationibus et novis additionibus, stilis, usibus et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum

§ 5. Non obstantibus, quaterus opus

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicu-

effectum, hac vice dumtaxat, speciali-

ter et expresse derogamus; ceterisque

contrariis quibuscumque.

ius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno I. Dat. die 34 octobris 1670, pontif. anno I.

# XXXV.

Declaratur statutum Alexandri VII et Clementis IX circa reformationem Ordinis Cisterciensis non afficere nec obligare monasteria dicti Ordinis in quibus monachi perpetuam stabilitatem promittunt<sup>2</sup>.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Tenor Brevis Alexandri VII.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii abbates monasteriorum Germaniae, Poloniae, Helvetiae, Belgii, Patriae Leodiensis et Hispaniae Ordinis Cisterciensis, quod aliàs (postquam felicis recordationis Alexander Papa VII praedecessor noster per suas super reformatione generali dicti Ordinis die xix aprilis mdclxvi in simili formà Brevis expeditas litteras inter alia statuerat et ordinaverat ut in singulis provinciis universi Ordinis huiusmodi, etiam extra Galliam, designarentur duo monasteria communis observantiae, unum scilicet pro novitiatu et alterum pro professorio, seu secundo novitiatu, una cum magistris pro educandis novitiis et noviter professis, et cum familià selectà),

Clementis IX

- § 2. Recolendae memoriae Clemens
- 1 Ed. Main. ad marg. habet 30; ed. Chernb. tum in textu, tum ad marg. legit 17 (R. T.).
- 2 Quid statuerit Alexander VII habes in Constit CCCXLVI Nuper, et Constit. CCCLXVII Aliàs.

Papae IX praedecessor noster per quasdam suas itidem in formà Brevis die xx decembris moclxvIII emanatas litteras ipsis abbatibus exponentibus concessit ut proprios novitios educare possent in illis dumtaxat monasteriis, in quibus vigintiquinque religiosi existerent.

§ 3. Cum autem, sicut eadem expo- Ratio huins sitio subiungebat, haec dispositio tam Constitutions. abbates praefatos, qui minorem religiosorum numerum habent, quam novitios, qui stabilitatem in illis minoribus monasteriis servant, multum gravet; abbates guidem, guippe qui proprios, quos per professionem suis monasteriis incorporare et cum quibus usque ad mortem vivere debent, probare, eorumque mores, inclinationes et defectus, si alibi educarentur, explorare nequirent; novitios vero, utpote qui incommoda locorum, aëris et onerum personalium illorum parvorum monasteriorum, in quibus perpetuo stabilitatis voto adstricti, absque spe commutationis seu translationis ad alia monasteria, permanere tenentur, experiri non possent; accedit quod pleraque ex praefatis monasteriis, vel ex fundatione, vel ob bellorum et temporum iniurias, nonnisi duodecim religiosos sustentare possunt, in quibas tamen, iuxta primaevas Ordinis praefati constitutiones et usum, tam in choro quam extra chorum vigent observantiae quibus satisficri non posset sine subsidio novitiorum, qui ab Ordinis primordio, etiamsi familiae numerum duodenarium non excederent, in huiusmodi monasteriis educari et probari soliti fuerunt: nobis propterea abbates praedicti humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 4. Nos igitur, ipsos abbates specia- Declaratata libus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, supraexpressum statutum seu ordinationem dicti Alexandri praedecessoris non afficere nec obligare monasteria Ordinis praefati in quibus monachi perpetuam promittunt stabilitatem, auctoritate apostolică, tenore praesentium, declaramus.

Clausula praeervativa.

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et effica ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogalio ontrarioruin

§ 6. Non obstantibus praefati<sup>2</sup> Alexandri et Clementis praedecessorum litteris, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Traisnopto-

§ 3. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exxemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate consticutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitac vel ostensae.

1 Edit Main. legit absolutos (R. T.). 2 Aptius lege proe atis vel praefatorum (R.T.).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 111 octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno I. Dat. die 3 octobris 1670, pontif. anno 1.

#### XXXVI.

Concessio privilegiorum pro suis cappellanis communibus

> Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Grata familiaritatis obsequia, quae di- Procemium. lecti filii Michaëlangelus Lualdus Romanus<sup>2</sup>, canonicus saecularis et collegiatae ecclesiae S. Marci de Urbe, Paulus Brancondius Romanus, Barnabas Berardus Reatinae, Carolus Iacobellus Verulanae, Vincentius Dinus Civitatis Castelli, et Philippus Baldassinus Æsinensis, respective civitatum vel dioecesum, presbyteri, moderni cappellae nostrae pontificiae cappellani, familiares nostri, nobis et Apostolicae Sedi hactenus impenderunt, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt, necnon vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus eorum personas, tam familiari experientià quam etiam fide dignorum testimoniis, iuvari percepimus, nos inducunt ut illis reddamur ad gratiam liberales.

- § 1. Hinc est quod nos, volentes il- Creantur nolos specialibus favoribus et gratiis pro-etc. sequi, eosque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat conse-
- 1 Similia privilegia coacesserunt Innocens X et Clemens IX, ut videre est in tomis pracce-
  - 2 Aptius hîc et postea lege Romanae (R. T.).

quendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad supradictarum Michaëlisangeli, Pauli, Barnabae, Caroli, Vincentii et Philippi, vel alicuius ipsorum, aut aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de merà nostrà deliberatione ac certà scientià, apostolica auctoritate, tenore praesentium, Michaëlemangelum, Paulum, Barnabam, Carolum, Vincentium et Philippum praedictos, et illorum singulos, in nostros et Sedis Apostolicae notarios recipimus, ac sacri palatii et aulae Lateranensis comites (sine tamen dilectorum filiorum notariorum de numero participantium praeiudicio), necnon nobiles Romanos, et urbis Romae omniumque et singularum aliarum civitatum terrarum et locorum S. R. E. mediate vel immediate subiectorum cives creamus et constituimus, ac in numerum et consortium aliorum nostrorum et einsdem Sedis notariorum, necnon palatii et aulae comitum ac nobilium Romanorum aliorumque civium civitatum et oppidorum praedictorum referimus et conscribimus.

vilegia etiam si

§ 2. Ipsisque, etiamsi habitum et rochabitum non de- chettum notariorum dictae Sedis iuxta decretum Lateranensis concilii novissime celebrati non deferant, aut civitates huiusmodi non incoluerint, nec unquam in eisdem civitatibus domicilium habuerint, ut omnibus et quibuscumque privilegiis et facultatibus, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, favoribus, gratiis et indultis, quibus ceteri omnes notarii nostri, etiam de numero participantium, necnon comites et nobiles, ac cives originarii, etiam in dignitatum et beneficiorum ecclesiasticorum et saecularium, ctiam ex personis Romanorum originariorum vacantium, assecutione et exercitio, tam in Urbe quam civitatibus

gentium, necnon sessionum et conventuum, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad illorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter ac si privilegia, facultates, exemptiones, gratiae et indulta pro ipsis emanassent (citra tamen exemptiones a Concilio Tridentino sublatas, ita ut, nedum quoad criminalia, sed etiam quoad civilia subiaceant Ordinariis, ac citra facultates legitimandi, ad gradus promovendi, ac notarios seu tabelliones creandi, aliaque huiusmodi privilegia a notariis Sedis Apostolicae et comitibus palatinis praetensa, ita ut illis supramemorati cappellani familiares nostri nullibi uti valeant, ac irritum et inane existat si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari), uti, potiri et gaudere, ac in omnibus et singulis apostolicis, aliisque litteris, instrumentis et scripturis publicis et privatis deinceps eorum nomine conficiendis sese notarios, comites et nobiles, ac de nobili genere ex utroque parente procreatos, necnon Romanae et aliarum civitatum cives, ut libuerit, inscribere et se illis subscribere valeant, ac pro veris et non fictis notariis, comitibus, nobilibus et civibus habeantur, nihilque qualecumque illud fuerit cum iis expressionibus subreptitium, obreptitium aut invalidum, sed illud idem efficax in omnibus et per omnia censeatur, concedimus et indulgemus.

§ 3. Et insuper illos, eorumque bene- Exemptio a decimis et aliis ficia et officia ecclesiastica quaecumque, impositionibus. quotcumque et qualiacumque, illorum fructus, res et iura, ubicumque locorum, regionum et provinciarum, necnon in Urbe, civitatibus, terris et locis eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis consistentia, praedia, dopraedictis, ac aliàs ubique locorum et mos, possessiones et bona patrimonia-

lia, aliaque temporalia, mobilia et immobilia et semoventia, necnon actiones et iura praesentia et futura, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et naturae, et cuiusvis etiam annui valoris fructus, redditus et proventus huiusmodi sint vel fuerint, ac etiam quaecumque ab illis vendenda, ac pro illorum familiarumque suarum usibus emenda, ab omnibus et quibuscumque decimis, quartis et dimidiis partibus, subsidiis etiam charitativis, necnon vectigalibus, portoriis, tributis, datiis, pedagiis, collectis, et quocumque alio nomine nuncupatis angariis, parangariis, ceterisque oneribus et contributionibus, tam urbanis quam rusticis, ordinariis et extraordinariis, realibus, personalibus et mixtis, etiam ratione munitionum moenium et pontium, portarum et moliturarum et mercium cuiuscumque generis, transitus, seu passus et vecturae, etiam in aliud territorium seu provinciam, terrà, mari et flumine, necnon equorum mortuorum, stabulationum militum, institutionis seminarii ecclesiastici, aut quacumque alià quantumvis gravi et gravissima causâ (pro subventione contra infideles dumtaxat exceptâ) nunc et pro tempore impositis, ita quod illi et quilibet eorum nihil omnino horum aut aliorum similium subire teneantur, nec per camerae apostolicae. aut alios commissarios seu vectigalium et tributorum huiusmodi redemptores, conductores et exactores, quocumque privilegio, exemptione et facultate suffultos, alias quam ut praefertur valeant coarctari, quamdiu servitiis nostris institerint dumtaxat, eximimus et liberamus.

Dispensatio ad beneficia.

§ 4. Ad haec cum eisdem, ut quaecumque duo dissimilia, vel simplicia similia, sub singulis tribus tectis quarumcumque trium cathedralium etiam metropolitanarum aut aliarum ecclesiarum consistentia, etiamsi unum ex illis

omnibus cum curâ, aut dignitas etiam maior et principalis, canonicatus et praebenda, personatus, administratio vel officium fuerit, et ad dignitatem, personatum, administrationem vel officium huiusmodi consueverit quis per electionem assumi, eisque cura etiam iurisdictionalis immineat animarum, si eis aliàs canonice conferantur aut eligantur, praesententur aut alias assumantur ad illa, et instituantur in eis, recipere, et, dummodo illa omnia (uno excepto) personalem residentiam non requirant, insimul quoad vixerint retinere; necnon etiam, quamdiu nobis inservierint tantum, in beneficiis ecclesiasticis, non tamen parochialibus vel curam animarum parochianorum habentibus, per eos pro tem pore obtentis, etiam de iure, staluto, fundatione vel privilegio personalem residentiam requirentibus, etiamsi dignitates in metropolitanis vel cathedralibus maiores et in collegiatis ecclesiis huiusmodi principales fuerint, personaliter residere non teneantur, nec ad id per locorum Ordinarios seu ecclesiarum earumdem capitula, aut quosvis alios, ad residendum interim in illis inviti compelli possint, omnesque et singulos illorum beneficiorum obtentorum fructus et redditus durante servitio praedicto cum eâ integritate (distributionibus quotidianis dumtaxat exceptis), cum qua illos perciperent si in eisdem ecclesiis sive locis personaliter residerent, percipere, exigere et levare, proviso tamen per eos ut onera eisdem dignitatibus et beneficiis quovis modo incumbentia congrue supportentur.

§ 5. Necnon, etiamsi presbyteri fue- Indultum dorint, ac dignitates et officia obtinuerint, leges et iura civilia etiam publice in scholis et universitatibus studiorum generalium ad quinquennium dumtaxat, dummodo iidem trigesimum aetatis an-

num non excesserint, audire, ac, si habiles et sufficientes reperti fuerint, etiam ad doctoratus gradum in huiusmodi facultate se promoveri facere, ipsaque iura etiam publice docere, atque iudicis, advocati et procuratoris officium, in causis ecclesiasticis et civilibus tantum, exercere libere et licite possint et valeant, de specialis dono gratiae dispensamus.

Licentia eligendi confussa-

§ 6. Liceat quoque ipsis et eorum singulis aliquem idoneum et ab Ordinario loci approbatum presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis regularem in suum eligere confessorem, qui, vitâ eis comite, eos et ipsorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, et per eos incursis, et quibus ipsos pro tempore illaqueari contigerit, etiamsi absolutio nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus specialiter vel generaliter reservata existat, ac quorumcumque votorum et Ecclesiae praeceptorum transgressionibus, homicidio casuali, manuum violentarum in quasvis personas etiam ecclesiasticas (non tamen episcopos vel alios superiores praelatos) de praeterito iniectionibus, seu consilii vel favoris ad id praestationibus, ieiuniorum omissionibus, necnon recitationis horarum canonicarum aliorumque divinorum officiorum, ac denique ab omnibus et quibuscumque aliis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam talibus propter quae Sedes praedicta merito consulenda foret, videlicet a contentis in litteris die Coenae Domini publicari consuetis, semel tantum in vità, et mortis articulo, in reliquis vero dictae Sediquomodolibet reservatis, aliisque quibusvis casibus, semel in anno, confessioni-

bus illorum diligenter auditis (sine tamen alicuius praeiudicio), praedictà auctoritate apostolicà absolvere, et pro illis¹ commissis poenitentiam pro modo culpae iniungere salutarem, necnon vota quaecumque (ultramarino, visitationis liminum beatorum Petri et Pauli apostolorum, castitatisque et religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare possit;

§ 7. Ac etiam eisdem, eorumque sin-Indulum transgulis, ut quicumque locorum Ordinarii, nes. vel canonici metropolitanarum, seu aliarum cathedralium ecclesiarum, aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae, tam in dictà curià quam extra eam, ctiam ad id per eos aut eorum singulos coram notario et testibus fide dignis eligendi seu eligendae, quascumque pensiones annuas eis et eorum singulis super mensarum abbatialium seu episcopalium aut archiepiscopalium, et quorumcumque aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, cum curâ et sine curà, saecularium, et quorumcumque Ordinum regularium, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, quomodocumque et qualitercumque aliorum qualificatorum, fractibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et distributionibus, etiam quotidianis, seu illorum 2 loco fructus, proventus, iura, obventiones, distributiones et emolumenta, sibi nunc et pro tempore assignata et reservata, quandocumque, simul vel successive, in toto vel in parte, usque ad summam centum ducatorum auri de camerà, de eorumdem cappellanorum vel cuiuslibet ipsorum consensu, in toto vel in parte, etiam in mortis articulo, cassare et extinguere, ac, postquam cassatae et extinctae fuerint, alias similes pensiones annuas super fructibus, redditabus, proventibus, iuri-

- 1 Potius lege et illis pro (R. T.).
- 2 Aptius lege illurum (R. T.).

bus, obventionibus et distributionibus, seu illorum¹ loco fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta huiusmodi, etiam usque ad summam praedictam, uni vel pluribus aliis personis, etiam per eosdem cappellanos et eorum singulos nominandis, etiam quaecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus et expectantibus, seu 2 clericali charactere insigniri volentibus, similiter eis quoad vixerint, vel ecrum legitimis procuratoribus, eisdem modo et formâ, quibus eisdem cappellanis assignatae, aut reservari vel assignari concessae seu concessi fuerint, etiam absque consensu easdem pensiones et fructus, redditus, proventus, iura, obventiones ac distributiones et emolumenta huiusmodi solvere debentium, etiamsi pluries cassatae et de novo assignatae fuerint, usque ad summam et quantitatem praedictam, ac aliàs cum omnibus et quibuscumque exemptionibus, privilegiis, decretis, clausulis, cautionibus, vinculis, obligationibus et cautelis, ac etiam censuris et poenis in prioribus reservationibus huiusmodi concessis et contentis, integre persolvendas reservare, constituere et assignare;

§ 8. Necnon ut iidem cappellani et eorum quilibet de omnibus et singulis Facultas te-domibus, praediis, possessionibus, terris et locis, etiam iurisdictionalibus, ceterisque bonis immobilibus et mobilibus, quae tamen non sint altaris seu altarium ecclesiarum ipsis cappellanis nostris praedictis commissarum ministerio seu alicui speciali earumdem ecclesiarum divino cultui vel usui deputata, seque moventibus, cuiuscumque qualitatis, quantitatis, valoris, speciei, pretii et conditionis existentibus, ac iuribus et actionibus ad cos ratione ecclesiarum,

1 Potius lege illarum (R. T.).

standı.

etiam cathedralium et metropolitanarum, monasteriorum, prioratuum, praepositurarum, dignitatum et aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum cum curà et sine curà, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, quae ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis in titulum, commendam, administrationem, ac aliàs quomodolibet obtinuerint, obtinent ac obtinebunt, ac fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum loco pensionum annuarum, pensionumque annuarum super similibus fructibus, redditibus et proventibus eis reservatarum et assignatorum ac reservandorum et assignandarum, quos et quas perceperint, percipiunt et percipient in futurum, necnon emolumentorum quorumcumque Romanae curiae officiorum, ac aliàs quomodolibet spectantibus et pertinentibus, ac ctiam de dictis fructibus, redditibus, proventibus ac pensionibus annuis, necnon corum industrià et labore quomodolibet et undecumque, licite tamen, acquisitis et acquirendis, ac aliàs etiam de muneribus et officiis, quae exercuerint ac eos exercere contigerit, et alià quavis occasione vel causà seu contemplatione ad cosdem perventis et perventuris, etiamsi in pecunià numeratà, ac iocalibus, gemmis, aliisque pretiosioribus rebus consistant, tam in dictâ curià quam extra eam, ubique locorum, etiam penes beneficia ipsa existentibus (quorum omnium qualitates et veros annuos valores, etianisi talia forent quae in generali appellatione bonorum et suppellectilium non venirent, sed specialibus indigerent vocabulis, praesentibus, ac si specifice et sigillatim exprimerentur et denotarentur, pro sufficienter expressis ac declaratis haberi volumus), ac etiam de ipsis proventibus ac pensionibus debitis ac debendis, ac nondum

<sup>2</sup> Aptius edit. Cherub. legit se pro scu (R. T.).

perceptis et exactis, etiamsi eorum solutionis aut perceptionis terminus nondum advenerit, pro illà ratâ quae illis debita erit, constitutione declaratorià super fructibus et pecuniis non exactis, quae forsan ad successores in ipsis beneficiis spectare et pertinere debeant, non obstante, etiam accumulative cum quibusvis aliis similibus vel dissimilibus facultatibus habitis et habendis, usque ad summam ducentorum ducatorum auri similium dumtaxat, tam pro decentibus et honestis impensis funebribus, quam etiam pro remuneratione illorum qui eis viventibus inservierint, etiam ultra servitii meritum, ac in ipsorum consanguineorum et affinium, ac quorumcumque piorum locorum favorem et usum, et aliàs, pro eorum arbitrio et voluntate absolutis, testari, ac testamento, codicillis, fideicommissis, legatis, donationibus, tam inter vivos quam causa mortis, et aliis quibuscumque modis et titulis, scripturâ etiam minus solemni, etiam coram duobus vel tribus testibus, aut etiam cedulà solà eorum manu scriptà vel subscriptà, ac aliàs in omnibus et per omnia, prout et quemadmodum eis videbitur, etiam in ipsà curià, non tamen extra residentiam, etiam in mortis articulo, et non factà mentione praesentis vel aliarum eis pro tempore concessarum similium facultatum, aut quod in vim illarum testari seu disponere velint et intendant, semel atque iterum et pluries disponere, statuere et ordinare, ita ut quicquid testatum, gestum aut ordinatum, seu alias ab ipsis dispositum fuerit, etiam in vim simplicis distributionis, ac aliàs omni meliori modo valeat et servari omnino debeat, ipsaque testamenta, codicillos, dispositiones, ordinationes, donationes, legata et statuta etiam pluries, ac toties quoties eis videbitur, moderari, limitare, ac etiam in | tavat, approbamus et confirmamus, om-

totum revocare et alia de novo condere etiam libere et licite valeant, plenam et liberam concedimus facultatem.

§ 9. Statuentes nihilominus et ordinantes, eisque pariter indulgentes, quod tum defectuum. si contigerit ipsos ab intestato et sine ullà vel cum minus validà bonorum et rerum ac fructuum, reddituum et proventuum praedictorum dispositione in dictà curià vel extra eam, ac etiam extra sua beneficia aut alia loca debitae ab eis residentiae personalis, etiam nullà subsistente causà, ab humanis decedere, omnia et singula eorum bona, res et iura, etiam ut praesertur qualificata, necnon spolia pro dictà summà, etiani ex praedictis et aliàs undecumque provenientia, ad cameram apostolicam seu in dictis beneficiis successores non pertineant, sed ad haeredes sanguinis eorumdem integre deveniant, et, illis deficientibus, inter corum familiares, arbitrio personae seu personarum, quas ad id ipsi scripto nominaverint, distribuantur, nisi de alià dispositione vel intentione eorumdem scripturâ etiam minus solemni secus appareret, quam tunc velut efficacem ipsae personae vel alii iudices seu exequutores omnino exequi et adimplere, illisque sese conformare in omnibus et per omnia debeant. Et nihilominus quaecumque huiusmodi testamenta, donationes, legata, dispositiones et alia forsan aliàs ab ipsis, etiam nullà aut minus sufficienti facultate suffultis, de huiusmodi bonis, iuribus, actionibus, fructibus, pecuniis, iocalibus, aliisque rebus supradictis, etiam in favorem consanguineorum et affinium praedictorum, et aliàs quomodolibet facta, cum omnibus inde sequutis, ac etiam ea, quae per ipsos in futurum quomodolibet fient, ex nunc prout ex tunc et e contra, pro dictà summà ducentorum ducatorum dum-

Supplemen-

nesque et singulos iuris et facti ac solemnitatum omissarum et omittendarum, necnon substantiales, aliosque defectus quoscumque, si qui intervenerint in eisdem, etiamsi tales sint vel fuerint quod specialis et specifica de ipsis mentio habenda esset, supplemus.

Contraria omnia removet.

§ 10. Non obstantibus praemissis, ac Lateranensis concilii novissime celebrati de certo notariorum numero, etiamsi ad illum nondum deventum fuerit, cui per hoc aliàs derogatum non intendimus, ac de consensu praestando in pensionibus, et quibusvis aliis etiam per nos et Sedem praedictam quomodolibet editis et in posterum edendis cancellariae apostolicae regulis et stilo in similibus hactenus servato, ac piae memoriae Alexandri Papae VI, etiam praedecessoris nostri, tertiam partem bonorum ecclesiasticorum camerae praedictae deberi inter alia disponente, necnon eiusdem Bonifacii Papae VIII etiam praedecessoris nostri, per quam concessiones de fructibus in absentià percipiendis sine praesinitione temporis sieri prohibentur, ac quorumvis aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, et quibusvis aliis apostolicis, ac in universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon legibus imperialibus, et aliis etiam municipalibus tam Urbis quam quarumvis aliarum civitatum et locorum in quibus cives originarii creati sunt, ac quarumvis ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum et hospitalis praedicti, necnon quorumvis collegiorum et officiorum dictae curiae, ac regnorum, provinciarum et Urbis ac aliarum civitatum et locorum, ac praedictae camerae, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabili-

1 Praep. in nos addimus (R. T.).

Bull, Rom, - Vol. XVIII.

mentis, usibus et naturis, etiamsi de illis servandis et non impetrandis litteris apostolicis contra ea nec etiam ab alio vel aliis impetratis aut alias quomodolibet concessis utendo ipsi cappellani per se vel eorum procuratores praestiterint forsan hactenus vel imposterum eos praestare contigerit iuramentum, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, dictis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et hospitali S. Ioannis Hierosolymitani, illorumque praesulibus, seu administratoribus et superioribus, ac magistris, praeceptoribus, prioribus, militibus, etiam antianis, capitulis et conventibus, civitatibus et locis, aliisque personis, etiam particularibus, necnon archiepiscopis, episcopis et aliis locorum Ordinariis, etiam eiusdem S. R. E. cardinalibus, ac dictae camerae officialibus, illorumque collegiis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogariis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et Sedem praedictam, etiam consistorialiter, et de eiusdem S. R. E. cardinalium consilio, ac per modum statuti et constitutionis perpetuorum, ac motu et scientià paribus, deque apostolicae potestatis plenitudine, ac ad imperatoris, regum, reginarum, ducum et marchionum ac aliorum principum instantiam, seu illorum contemplationem, in genere vel in specie, aut aliàs quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, confirmatis et innovatis, et in posterum concedendis, consirmandis et innovandis: etiamsi in iis ac statutis et stabilimentis praedictis caveatur expresse vel tacite quod Urbis nonnisi originariis civibus Romanis, ac civium eorumdem filiis, aliarum vero partium beneficia nisi per personas il-

124 An. C. 1670

lustres seu nobiles, ac etiam originarios cives, aut alias certo modo in illis expresso qualificatos obtineri aut, conferri non possint; et nullus in civem Urbis, aut civitatum, oppidorum, terrarum et locorum huiusmodi admitti, seu illorum privilegiis uti possit, nisi prius in dictis civitatibus, oppidis et locis per certum tempus habitaverit, seu etiam in illis bona etiam stabilia forsan ad certum valorem ascendentia possideat; quodque praeceptoriae et alia beneficia quaecumque dicti hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, tam ex eius institutione quam ex stabilimentorum praedictorum dispositione, non in titulum perpetuorum beneficiorum conferri, sed in commendam ad vitam commendatariorum revocabiliter concedi debeant, et sic pensionibus ecclesiasticis saecularibus aut aliis personis apostolicà auctoritate reservandis gravari non possint; quodque stabilimentis et privilegiis praefatis, etiam vigore clausulae implicitae derogationis latissime extendendae, etiam per quascumque litteras apostolicas et quasvis etiam derogatoriarum derogatorias efficacioresque et insolitas clausulas, derogari non possit, nec derogatum censeatur, nisi derogatio huiusmodi de consilio dictorum cardinalium fiat, et tum demum ad id magistri et conventus praefatorum ad id expressus accedat assensus, sintque litterae derogationis huiusmodi etiam per dictum magnum magistrum subscriptae, ac ei et praefato conventui per diversas in formâ Brevis aut alias litteras diversis temporibus cum certis intervallis praesentatas intimatae, et non aliàs, nec alio modo, et semper in huiusmodi litteris, quae sic fient, etiam de simili consilio derogationis sit apposita clausula quod illa-

1 Edit. Main. legit indultum pro in titulum (R. T.).

rum effectum sortiantur de consensu magistri et conventus praefatorum, et non aliàs nec alio modo: quibus omnibus, et eorum singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa ac individua, et de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, et in eis caveatur expresse quod illis nullatenus derogari possit, quodque clausula implicitae derogationis in rescripto etiam motu proprio emanato apposita aliter in litteris exprimi vel extendi nequeat, illorum omnium tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore et firmitate permansuris, hac vice dumtaxat harum serie in genere et in specie ad effectum praemissorum specialiter et expresse, motu et scientià similibus, derogamus ac derogatum esse decernimus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Volumus autem quod praesentium transumptis, etiam impressis, ma-sumptorum. nu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus ubique fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur et adhiberi posset si forent exhibitae vel ostensae;

§ 12. Quodque praefati, antequam gratià notariatus perfrui possint et valeant, praestandum. in manibus alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae professionem fidei iuxta articulos pridem a Sede praefatâ propositos emittere et solitum fidelitatis iuramentum omnino praestare teneantur, et quilibet ipsorum teneatur.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

iorem, sub annulo Piscatoris, die vi octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 6 octobris 1670, pontif. anno 1.

## XXXVII.

Constitutio revocatoria exemptionum a vectigalibus, aliisque publicis oneribus 1

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In gravissimis rerum omnium difficultatibus maximisque angustiis, in quibus camera nostra apostolica, ac communitates et universitates civitatum, terrarum et locorum temporalis S. R. E. ditionis, propter tot sumptus antehac in causam publicam, et nuper in subsidium belli contra Turcas, apostolicae charitatis zelo factos graviaque onera propterea imposita, versantur, nemini mirum videri debet, si, praecipuam aequitatis atque iu stitiae publicaeque utilitatis rationem habentes, dum eisdem camerae ac communitatibus et universitatibus quacumque opportuniore atque aequiore ratione sublevandis omnem operam atque industriam nostram assiduo labore et studio, quantum nobis ex alto conceditur, adhibemus, illis aliquod etiam levamen adferre studeamus sublatis immunitatibus et exemptionibus ab onerum publicorum supportatione per nonnullos Romanos Pontifices et Sedem Apostolicam, ac forsan illius de latere legatos. aliosque earumdem Sedis et camerae officiales et ministros, ad importunas supplicantium preces, et aliàs quovis modo concessis, ne illud, quod per eas ali-

1 Huiusmodi revocationem habes supra Constit. cxxx, In sublimi, Alexandri VII, tom. xvi, pag. 222, ubi alia ad materiam annotata reperire poteris.

quibus, iisque ut plurimum locupletioribus, remittitur, in ceteros et quidem plerumque pauperiores subditos nostros refundi necesse sit, atque ita eorum inopia praegravetur.

§ 1. Itaque, camerae ac communi- Revocatio, de tatum et universitatum subditorumque qua in rubrica. nostrorum praedictorum indemnitati et levamento, quantum cum Domino possumus, aeque principaliter consulere cupientes, ac felicis recordationis Sixti V, Pauli etiam V, Urbani VIII, Innocentii X, Alexandri VII et Clementis IX, aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, qui constitutiones similium exemptionum et immunitatum revocatorias ediderunt, vestigiis inhaerentes, necnon quarumcumque concessionum, immunitatum et exemptionum huiusmodi, litterarumque apostolicarum, sub plumbo ac in simili forma Brevis, cedularum motusproprii, chirographorum cuiusvis Romani Pontificis praedecessoris nostri manu subscriptorum, ac aliarum litterarum et scripturarum desuper quomodolibet emanatarum, pluriesque etiam confirmatarum, tenores etiam veriores et datas ac occasiones, et alia etiam speciali ac individuà expressione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et verbatim insertis respective habentes, motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, hac nostrâ perpetuo valiturâ constitutione, omnes et quascumque exemptiones et immunitates a solutione subsidii triennalis, necnon quarti illi adiuncti, quatrinorum carnis, taxarum equorum, tallearum, censuum, archivii, fogliettae, triremium, utensilium, dohanarum, ga bellarum quarumcumque, taxae portus Anconae, quatrinorum, tractarum, pedagiorum, vectigalium, collectarum et quorumlibet aliorum onerum et munerum, personalium, realium et mixtorum, ordinariorum et extraordinariorum, solitorum et insolitorum cameralium quorumcumque, ac etiam eorum, quae per communitates et universitates, directe vel indirecte, pro eorumdem onerum cameralium solutione publicorumque munerum supportatione, ac pro viis et pontibus construendis, instaurandis, muniendis et manutenendis, aliisque indigentiis et usibus quibuscumque tam camerae quam communitatum et universitatum praedictarum, seu aliàs, indicta et imposita ac exigi solita sunt, necnon ab obligatione recipiendi et hospitandi milites et Sedis praedictae officiales, barigellos, executores, aliosque institue ministros, eisque utensilia et alia necessaria subministrandi, per Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac eamdem Sedem Apostolicam, et quosvis Sedis et camerae praedictarum officiales et ministros quacumque auctoritate et potestate fungentes, et etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, etiam camerarios, ceterosque etiam speciali notà et expressione dignos ac specialem ad id facultatem habentes, quibusvis communitatibus, universitatibus, civitatibus, terris, oppidis et locis ditionis temporalis S. R. E. praedictae, ac etiam quibuscumque feudatariis, censuariis, dominis locorum, familiis nobilibus, baronibus, comitibus, marchionibus, ducibus, principibus, et aliis cuiusvis status, gradus, conditionis praeeminentiae existentibus, ac quavis dignitate etiam ecclesiasticà et auctoritate praeditis¹, etiam cardinalatus honore fulgentibus, qui castra et iurisdictiones intra limites dictae ditionis temporalis S. R. E. possident,

1 Male edit. Main. legit praedictis pro praeditis (R. T.).

etiam qui nihil ratione castrorum et iurisdictionum huiusmodi Sedi praedictae annuatim seu aliàs persolvunt, et tam incolis quam extraneis et forensibus bona stabilia seu mobilia vel se moventia habentibus et tenentibus seu possidentibus, omniumque supradictorum colonis et laboratoribus, etiam in recompensam laborum, damnorum passorum, expensarum, vel meritorum, seu illorum intuitu et contemplatione, ac ex alià quacumque quantumvis favorabili ac urgentissimà et de necessitate specialiter exprimendà causà, sub quibuscumque verborum formis et expressionibus, etiam i in appaltuum et locationum cameralium instrumentis promissum et cautum sit eas observari debere, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, et aliàs quomodocumque et qualitercumque, in genere vel in specie, ad vitam vel ad tempus sive in perpetuum, concessas et datas, ac pluries et iteratis vicibus confirmatas, approbatas, revalidatas et innovatas, et inde etiam indicis auctoritate sequuta quaecumque, necnon quasvis litteras etiam apostolicas sub plumbo vel in simili formâ Brevis, motusproprii cedulas, chirographa et scripturas huiusmodi ex nunc perpetuo revocamus, cassamus, tollimus, abrogamus, irritamus, abolemus, viribusque et effectu penitus ac omnino evacuamus, ac revocata, cassata, sublata et abrogata, irrita, abolita et annullata, viribusque et effectu penitus ac omnino vacua esse,

§ 2. Nec ulli prorsus in petitorio aut Nemut ampossessorio, etiam summariissimo, contra praesentium litterarum tenorem et dispositionem suffragari posse, sed prac-

1 Male edit. Main. legit appaltum pro appaltuum (R. T.).

dictos omnes et singulos exemptos ad omnium et singulorum onerum praedictorum solutionem et supportationem pro ratâ eos tangente in posterum realiter et cum effectu teneri in omnibus et per omnia perinde ac si dictae exemptiones et immunitates eis nullatenus concessae fuissent, nec litterae ac cedulae motusproprii, chirographa et scripturae huiusmodi unquam emanassent, motu, scientià, delibératione et potestatis plenitudine praedictis, decernimus, statuimus et declaramus.

Privilegia oc-

§ 3. Praeterea omnia et quaecumque cessa quomodo privilegia et indulta, personis ecclesia-intelligenda. sticis tam saecularibus quam cuiusvis Ordinis, congregationis et instituti ac Societatis etiam Iesu regularibus, super similibus immunitatibus et exemptionibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concessa, ad limites iuris communis, motu, scientiâ, deliberatione, potestatis plenitudine et tenore praedictis, reducimus; illa vero quae nonnullis collegiis in almâ Urbe nostra existentibus per dilectos filios clericos regulares dictae Societatis Iesu sive alios quoscumque administrari consuetis similiter a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa fuerunt, quoad victum et vestitum dumtaxat, non autem, ut vulgo dicitur, a fundaco et magazzeno, prout antehac observatum fuit, suffragari volumus et decernimus.

Privilegia ne-

§ 4. Ac demum similia privilegia et poulus Pouli-form concessa indulta, nepotibus et aliis consanguineis revocat. vel affinibus quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum pro tempore viventium ab illis respective concessa, itidem revocamus et abolemus, ac revocata et abolita esse ac censeri debere volumus et statuimus; declarantes illa nemini eorumdem nepotum sive consanguineorum vel affinium a die nostrae ad summi apostolatus api-

cem assumptionis suffragari posse et debere, seu potuisse ac debuisse.

- § 5. Per praemissa autem non inten- Exceptiones a dimus revocare exemptiones et immunitates quibuscumque personis ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus de iure competentes, neque thesaurariis, appaltatoribus et conductoribus bonorum, introituum et iurium dictae camerae nostrae ab ipså camera sen aliis illius nomine in appaltuum et locationum instrumentis et illorum ratione ex contractu tituloque vere oneroso concessas. Ac insuper a revocationibus et aliis supradictis excipimus et exceptas esse volumus et declaramus immunitates et exemptiones quibusvis universitatibus et personis datas et concessas in vim contractus ex causâ vere onerosâ, videlicet congruae, et effectualis pecuniarum solutionis, et non aliàs, eidem camerae apostolicae vel ipsis communitatibus legitime factae, vel ex aliis rationabilibus causis per nos cognoscendis et approbandis, ac etiam declarandis; quas omnes causas onerosas nonnisi legitimas ac licitas et honestas prout de iure approbare intendimus'
- § 6. Et propterea quicumque illas ob- Sed prius vetinent, eas in dictà camerà, citato dilecto filio ipsius camerae commissario generali, verificare et in ipsà camerà examinari et admitti facere teneantur, etiamsi concessiones earumdem immunitatum et exemptionum, ac litterae, cedulae motusproprii, chirographa, et aliae scripturae desuper emanatae et emanata aliàs in camerà praedictà admissae et admissa, ac in illà eiusque libris registratae et registrata fuerint et sint; quatenus tamen causae onerosae huiusmodi pro vere onerosis et legitimis, ut supra, aliàs in eâdem camerà verificatae et approbatae, ac praevià iudiciali discussione non
  - 1 Edit. Main legit intendamus (R. T.).

sint legitime habitae; quo casu ad indicationem tantum, non autem ad aliam verificationem, eosdem obtinentes teneri volumus; interim vero, quamdiu non fuerint verificatae, minime suffragari, et praesentis revocationis effectum retardare non posse, declaramus.

cardinalium ad

§ 7. Praeterea nostrae intentionis non terminos consti- est sub revocationibus et aliis supraditulionum apo-stolicarum re-ctis comprehendere immunitates et exemptiones eiusdem S. R. E. cardinalibus ratione dignitatis cardinalatus, nec non camerae praedictae clericis praesidentibus, aliisque cameralibus, qui in eâdem camerâ sederunt et sedent, concedi seu admitti solitas; nec illas, quibus praelati et officiales Romanae curiae, ac praelati domestici, cubicularii secreti, ac secretarii, et alii familiares et continui commensales nostri et Romani Pontificis pro tempore viventis in rotulo descripti gaudent et gaudere consueverunt; neque illas ob numerum duodecim filiorum a praedecessoribus nostris et aliis supra expressis concessas; quas tamen ad terminos constitutionis recolendae memoriae Pii IV praedecessoris pariter nostri et aliarum constitutionum apostolicarum super similium exemptionum declaratione editarum, et ad illas tantum et pro tempore et personis', ac eo modo et forma quibus de iure communi illis competunt, ac aliàs iuxta ipsius iuris communis ac supradictarum et aliarum constitutionum apostolicarum dispositionem reducimus, neque aliter quam ut praesertur sive in possessorio sive in petitorio suffragari volumus et decernimus.

Inhibitio pro exequatoribus.

- § 8. Ceterum appaltatoribus, thesaurariis, depositariis, commissariis, executoribus et ceteris agentibus et ministris dictae camerae, ac communitatum et universitatum praedictarum, earumdem
  - 1 Forsan personas pro et personis (R. T.).

serie praesentium districtius inhibemus, ne, contra ipsarum praesentium dispositionem, immunitates et exemptiones, nisi ut supra exceptas, ac eas, quas ex causà vere onerosà concessas in camerà praedictà, ut praefertur, admitti contigerit, ullatenus admittant; et si secus fecerint, id nemini eorum in suis computis seu rationibus per eamdém cameram admitti volumus, sed eorum damno cessurum esse declaramus.

§ 9. Postremo lites quaslibet occa- Lites ad se sione privilegiorum ac indultorum nec non immunitatum et exemptionum huiusmodi quomodolibet suscitatas et in quibusvis tribunalibus pendentes (illarum omnium et singularum statum et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium quorumvis, etiam speciali mentione dignorum, et alia etiam de necessitate specialiter exprimenda, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes) a quibuscumque tribunalibus huiusmodi ad nos earumdem serie praesentium avocamus, illasque penitus et omnino perpetuo supprimimus et extinguimus, et pro suppressis et extinctis haberi volumus et declaramus, ac partibus perpetuum desuper silentium imponimus.

ras, ac omnia et singula in illis contenta, etiam ex eo quod quicumque in praemissis sive eorum aliqui interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, ac ad ea vocati et auditi, seu causae, propter quas ipsae praesentes emanarunt, adductae, verificatae, seu aliàs sufficienter aut etiam ullatenus iustificatae non fuerint, aut ex aliâ quavis quantumlibet legitimâ, pià, iuridica et privilegiatà causà, colore, praetextu, occasione et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis,

enormissimae et totalis laesionis, nullo

§ 10. Dercernentes praesentes litte-

Supradictis

unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, nullitatis aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae vel quorumvis interesse habentium consensus<sup>1</sup> aut alio quovis quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato defectu notari, impugnari, invalidari, restringi, retractari, in ius vel controversiam revocari, suspendi, limitari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aut aliud quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari aut impetrato, seu etiam motu simili concesso quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, neque easdem praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium constitutionum ac revocationum et ordinationum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus pro tempore quomodolihet factis comprehendi aut comprehensas censeri; sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac etiam sub posteriori datâ, quatenus opus sit, de novo concessas, perpetuoque validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat et quandocumque spectabit, inviolabiliter observari,

Sic et non aliter iudicari mandat.

§ 11. Sicque in praemissis per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis Sedis et camerae praedictarum officiales et ministros, et alios quoscumque quavis auctoritate et potestate fungentes, nunc et pro tempore existentes, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 12. Quocirca dilectis filiis nostro ac S.IR. E. praedictae camerario seu procamerario, necnon vicecamerario, thesaurario, ac clericis praesidentibus, commissario et aliis camerae praedictae officialibus, ad quos spectat, praecipimus et mandamus, ut praesentem nostram constitutionem, et in eà contenta quaecumque, in omnibus et singulis firmiter et inviolabiliter observent, et faciant ab aliis observari.

Contrariis derogal.

127 An. C. 1670

§ 13. Non obstantibus supradictarum litium pendentià, aliisque omnibus et singulis praemissis, necnon nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, ac, quatenus opus sit, praedicti Pii praedecessoris de gratiis qualecumque interesse dictae camerae concernentes in eâdem camerâ praesentandis et registrandis, ita ut praesentes in eâ praesentari aut registrari nunquam necesse sit, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, concessionibus, immunitatibus, exemptionibus, chirographis, cedulis motuumpropriorum, et aliis scripturis et litteris, etiam apostolicis, praedictis et quibusvis aliis, etiam ut praefertur qualificatis, ac speciali nota et mentione dignis, etiamsi nominatim essent exprimendi, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficaciori-

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit consensu (R. T.).

bus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam inexcogitabilibus, et necessario exprimendis, etiam contractus iurati cum camerâ nostrà apostolicà initi et camerali obligatione vallati, et quovis alio robore et cautelà firmatis, editis, seu factis, ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et pluries innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi in eis caveatur expresse quod nullo unquam tempore sub similium vel dissimilium evemptionum et immunitatum revocationibus, abrogationibus, annullationibus, aut aliis quibuslibet contrariis dispositionibus et constitutionibus pro tempore edendis comprehendantur, sed semper ab illis excepta, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum eumque validissimum statum restituta, reposita et reintegrata, ac etiam sub posteriori datà per quascumque personas eligendà de novo concessa sint et esse censeantur, necnon pro sufficienti eorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio sen quaevis alia expressio aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum cmnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro pro plene et sufficienter expressis, insertis, ac servatis respective habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Publicari man

§ 14. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, et auctoritate apostolicà decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum et cancellariae apostolicae ac in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris publicari, ac illarum exempla ibidem affixa relinqui, quae, sic publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant et arctent ac si illorum unicuique personaliter notificatae et intimatae fuissent,

§ 15. Utque earumdem praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IX octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 9 octobris 1670, pontif. anno 1.

Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MDCLXX, indictione VIII, die vero XI mensis octobris, pontificatus autem sanctissimi in Christo Putris et D. N. D: Clementis divina providentia Papae X, anno eius I, praesens Constitutio affixa et publicata fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, et cancellariae apostolicae, et in acie Campi Florac, locis solitis et consuetis Urbis, per me Laurentium Signum sanctissimi domini nostri D. Papae cursore.

IOSEPH PIZZARDUS cursorum magister.

## XXXVIII.

Indulgentiam plenariam concessam a Clemente IX quibuscumque personis, qui visitaverint aliquam ex ecclesiis fratrum Minorum de Observantià, ac Reformatorum Discalceatorum et Recollectorum, necnon Conventualium et Cappuccinorum nuncupatorum, ac monialium Ordinis sancti Francisci die

Transumptis

festo sancti Petri de Alcantara, nempe die xix octobris, extendit ad omnes ecclesias Tertii Ordinis, tam erectas quam erigendas 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Clemens IX induig-atiam ple-

§ 1. Alias felicis recordationis Clemens duig. nitam ple-pariam perpe-Papa IX, praedecessor noster, omnibus ut in rubrica. et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum Minorum de Observantià, ac Reformatorum, Discalceatorum et Recollectorum, necnon Conventualium et Cappuccinorum nuncupatorum, ac monialium Ordinis sancti Francisci, tam hactenus erectis quam imposterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die festo sancti Petri de Alcantara, nempe die xix mensis octobris, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi annis singulis devote visitavissent, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum, preces effudissent, plenariam peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit, et aliàs, prout in ipsius Clementis litteris desuper in simili formâ Brevis die xi octobris mdclxix expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, uberius continetur.

Eam Pontifex ex'endit ad om-

5 2. Nunc autem nos, ad augendam nes ecclesias fidelium religionem et animarum saluquam erigendas tem caelestibus Ecclesiae thesauris pià in codem festo, charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, necnon supplicationibus dilecti filii Antonii Cotoni procuratoris generalis Tertii Ordinis sancti Francisci nomine nobis super hoc humiliter porrectis in-

1 Hactenus non impressa.

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

clinati, plenariam omnium peccatorum indulgentiam et remissionem a memorato Clemente praedecessore concessam, ut praesertur, ad omnes et singulas ecclesias Tertii Ordinis huiusmodi tam hactenus erectas quam imposterum erigendas, et ubicumque locorum existentes, itaut omnes et singuli utriusque sexus christifideles, qui vere similiter poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti aliquam ex ecclesiis huiusmodi eodem die festo a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi annis singulis devote visitaverint, ibique, ut praesertur, oraverint, eamdem plenariam indulgentiam et remissionem consequantur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo extendimus et ampliamus; in contrarium facientibus quibuscumque 1.

§ 3. Volumus autem ut earumdem ipsis praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Fides tran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix octobris moclax, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 9 octobris 1670, pontif anno 1.

#### XXXIX.

Innovatio declarationum nonnullorum Pontificum de curialibus meretricibus et cortesanis, in qua census vitalitii et contractus cum earum vitâ perituri in praeiudicium monasterii monialium S. Mariae Magdalenae de Poenitentià in Urbe ipsis prohibentur.

1 Adde non obstantibus (R. T.).

#### Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam.

Statutum Leonis X.

§ 1. Dudum felicis recordationis Leo Papa X praedecessor noster monasterio monialium S. Mariae Magdalenae de Poenitentià in Urbe per ipsum erecto, pro illius oneribus supportandis, omnia et singula bona ac spolia curialium meretricum, ex illicito quaestu et extra matrimonii claustra et pudorem viventium in eadem Urbe pro tempore ab intestato et absque condendi testamenti facultate decedentium, perpetuo applicavit et incorporavit, reservatâ tamen eisdem curialibus facultate testandi, dummodo praedicto monasterio quartam vel quintam partem eorumdem bonorum reliquissent;

Quod Clemens VII et Innocen-

§ 2. Et huic dispositioni inhaerens tins X extende-recolendae memoriae Clemens Papa VII pariter praedecessor noster decrevit, ut tam cortesanae nuncupatae quam quae palam in postribulis quaestum faciunt, et aliàs ex quocumque turpi quaestu viventes et quomodolibet etiam in domibus propriis vel alibi ad instantiam certarum personarum saccularium vel ecclesiasticarum detentae vitam impudicam agentes mulieres, quartam vel quintam partem (quam piae memoriae Innocentius Papa X etiam praedecessor noster ad tertiam auxit) eidem monasterio vere et cum effectu non relinquentes, careant omni facultate disponendi de propriis bonis, nedum per viam testamenti, sed etiam donationis causâ mortis, vel inter vivos, aut alterius dispositionis, adeo ut tali casu earum bona quaecumque dicto monasterio applicata ac perpetuo appropriata esse intelligerentur; et aliàs, prout in eorumdem Leonis, xıv kalendas iunii moxx, et Clementis, idibus augusti moxxv, ac Innocentii praedecessorum die xxxi maii mdcxlix expeditis litteris, quarum tenores prae-

sentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

- § 3. Cum autem (sicut accepimus) Causa doclaantedictae mulieres saepenumero suas pecunias investiant in censibus vitalitiis et aliis contractibus cum earum vità perituris, et ex hoc mens et finis earumdem litterarum eludatur non sine gravi dicti monasterii detrimento quod a multo tempore ob tales contractus in obitu dictarum mulierum nihil fere ex earum bonis consequi potuit, et hoc subsidio destitutum ingenti aere alieno gravatum reperitur:
- § 4. Hinc est quod nos, eiusdem monasterii indemnitati quantum cum Domino possumus consulere cupientes, de consilio particularis congregationis nonnullorum Romanae curiae praelatorum, qui iussu felicis memoriae Clementis Papae IX itidem praedecessoris nostri rem mature discusserunt, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium declaramus et decernimus ut in posterum memoratae mulieres huiusmodi census et contractus facere nullatenus possint, nisi prius obtentà in scriptis licentià a protectore unà cum aliis pro tempore deputatis ad regimen ipsius monasterii.
- § 5. Quam quidem licentiam iidem deputati impartiri nequeant nisi eodem contextu praedictae mulieres vel tertiam partem, quae illi ex pecunià investiendâ obventura esset, vel aliam certam summam per eosdem deputatos congrue arbitrandam, monasterio praedicto tradiderint, aut saltem pro dictà tertià parte specialiter alia bona hypotecaverint, aut venditor census in formà iuris validà se obligaverit ad eam eidem monasterio solvendam, itaut statim sequutâ illarum morte monasterio acquiratur, aut alio

modo pro eorum arbitrio et prudentià provideant ut ex huiusmodi contractibus nullum praeiudicium eidem monasterio inferatur. Quatenus vero ipsum monasterium pecuniâ, ut praesertur, investiendà indigeret, vel quavis alià ratione aut causà ipsi expediret eamdem pecuniam in proprios usus convertere, tunc monasterium in censibus et contractibus huiusmodi celebrandis cum iisdem pactis et conditionibus praeseratur omnibus aliis cuiuscumque sint status, gradus et conditionis, etiamsi esset ecclesia, vel alius locus pius, et eo casu dictae mulieres ad traditionem vel assecurationem tertiae partis vel alterius summae ut supra minime teneantur. Quod si census et contractus huiusmodi sine dictà licentià ut praesertur obtentà fuerint celebrati, monasterium praedictum post obitum mulierum sic contrahentium procedere possit et valeat, non quidem contra alios contrahentes aut bona ipsorum, sed contra alia bona earumdem mulierum defunctarum, perinde ac si tales census et contractus cum eis initi non suissent.

Decretum irritans.

§ 6. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dicto monasterio in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, nec de subreptionis, et obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus<sup>1</sup>, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, ad terminos iuris reduci, in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel

1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

impetrari, seu impetrato, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo unquam posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos et causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae memorati praedecessores in suis respective litteris supradictis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi octobris moclxx, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 11 octobris 1670, pontif. anno 1.

Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MDCLXX, indictione VIII, die vero xxiv octobris, pontificatus sanctissimi domini nostri D. Clementis divina providentià Papae X, anno eius I, supradicta constitutio affixa et publicata fuit ad

valvas curiae et in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Carolum Franceschinum apostolicum cursorem.

Ioseph Pizzardus, magister cursorum.

## XL.

Breve in quo dispensatur cum clericis et laicis Congregationis Clericorum Pauperum Matris Dei, etc., qui in dictà Congregatione tamquam in statu regulari et sub titulo religionis solemniter profiteri non intendunt'

### Clemens Papa IX, ad futuram rei memoriam.

Clemens IX quid decrevit.

§ 1. Cum felicis recordationis Clemens Papa IX praedecessor noster Congregationem saecularem Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum nuncupatam, in qua vota simplicia dumtaxat cum iuramento perseverantiae ad praescriptum litterarum recolendae memoriae Alexandri Papae VII praedecessoris pariter nostri in simili formâ Brevis die xxiv ianuarii mpclvi expeditarum emittebantur, ad primaevum statum regularem et titulum religionis, in quo illam piae memoriae Gregorius Papa XV etiam praedecessor noster olim per suas itidem in formà Brevis die xym novembris MDCXXI emanatas litteras constituerat, auctoritate apostolicà restituerit ac reintegraverit, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris pariter in formâ Brevis die xxiii octobris moclxix desuper expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur;

Causa huins Consulutionis.

- § 2. Nonnulli vero tum clerici tum
- 1 De horum clericorum Congregatione, vide quae indicavi tibi ad Constitutionem, Gum sicut, Alexandri VII.

laici, qui ante praenarratam reintegrationem vota simplicia et iuramentum perseverantiae huiusmodi in dictà Congregatione emiserant, supplices a nobis petiverint, ut, quando ad professionem solemnem in hoc novo religionis statu emittendam minime se vocari sentiunt et inter solemniter professos ipsi non solemniter professi quiete ac sine regiminis perturbatione degere non satis valeant, eosdem a praenarratis votis simplicibus et iuramento in praedictà Congregatione emissis prorsus eximere atque ab eorum vinculis absolvere de benignitate apostolicà dignaremur:

- § 3. Nos, illorum ac dictae Congrega- Disponsat at tionis statui et quieti quantum cum Do- in tubrica. mino possumus providere cupientes, de nonnullorum Romanae curiae praelatorum super hoc negotio a nobis specialiter deputatorum, qui rem semel atque iterum examinarunt et mature perpenderunt ac etiam dilectum filium procuratorem generalem dictae religionis audiverunt, consilio, dilecto pariter filio praeposito generali eiusdem religionis harum serie praecipimus et mandamus ut omnibus tum clericis tum laicis, qui alias in statu dictae Congregationis vota simplicia et iuramentum perseverantiae emiserunt, et adhuc solemniter iuxta enarratam reintegrationem professi non sunt, terminum, intra Italiam quidem existentibus, duorum mensium, intra insulas vero Italiae adiacentes, trium, extra Italiam autem et insulas adiacentes, quatuor mensium respective auctoritate nostrå apostolicà statuat ad declarandum an velint, supradictae reintegrationis beneficio utentes, solemniter profiteri et ad ipsam professionem solemnem emittendam:
- § 4. Quo termino elapso, et solemni Laici et cleprofessione non secuta, laici quidem et non sequuta a clerici minoribus tantum ordinibus ini-solvuntur.

tiati dimittantur, et a suorum votorum simplicium et iuramenti vinculo per dictum praepositum generalem eximantur et absolvantur;

De clericis saeris ordinibus initiatis.

§ 5. Clerici vero sacris ordinibus initiati, si patrimonium aut beneficium ecclesiasticum congruae sustentationi ad praescriptum sacri Concilii Tridentini sufficiens obtineant, pariter dimittantur, sub Ordinarii loci obedientia permansuri: iis vero, qui patrimonio aut beneficio caruerint, permittatur ut in domibus sive conventibus dictae religionis una cum solemniter professis voce tam activâ et passivâ carituri permaneant. Quod si discedere malint, etiam dimittantur, itidem sub Ordinarii loci obedientià permansuri, et ab exercitio suorum ordinum, donec et quousque patrimonium aut beneficium sufficiens obtineant, suspensi.

Decretum irritans.

§ 6. Decernentes easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis de-

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 octobris 1670, pontif. anno 1.

#### XLI.

Confirmatio et extensio indultorum gratiarum et privilegiorum Congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum ab Urbano VIII concessorum 1

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Redemptoris et Domini nostri Iesu Procemium. Christi, qui, se ipsum exinaniens, formamque servi accipiens, pretiosi sui sanguinis profusione nos redemit, exempla assiduâ meditatione pensantes, continuis excitamur stimulis, ut, tantae liberalitatis memores, gemitus maxime filiorum Ecclesiae in vinculis compeditorum misericordiam a nobis postulantium audientes, paternâ sollicitudine ad opem illis quam possumus ferendam eo promptius excitemur, quo illos apud gentes barbaras et incultas durior servitus premit. vincula coarctant, perdita patria et amissi parentes affligunt; necnon eorum, quos frequens sacramentorum Ecclesiae participatio non recreat, imo spiritualis perditionis evidentius terret periculum,

1 Vide, quae notavi de his fratribus ad Const. Supremo, et ad Constit. Ex clementi Urbani VIII.

saluti quantum cum Domino possumus libenter consulamus, illosque ab illà miserabili servitute sublevemus, ac operarios illi messi, quae utique non pauca existit, ex professo invigilantes adiuvemus, eorumque pium exercitium, quo ipsi, labores expeditius suscipiendo, tam pium opus alacrius continuent et promptius exequantur, gratiis et favoribus quibus possumus amplissimis confoveamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

Causa indulti.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Franciscus a Stephano procurator generalis Congregationis fratrum Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum nobis nuper evponi fecit, i fratres et religiosi eiusdem Congregationis in captivorum redemptione pro viribus occupentur, et longos ac taediosos labores in transfretando mari, et apud ipsos infideles dietim sustineant, et non modo in redemptione ipsà, quae ad omnes captivos nunquam extendi potest, sed etiam exhortationibus, concionibus et admonitionibus ad reliquos, qui dictam duram servitutem continuant, ne fides eorum deficiat, occupentur, proprias facultates libenter exponant, discrimina quaelibet et pericula alacriter indefessi subeant, et ut tam pium opus eo alacrius fratres ipsi continuent et utilius exequantur, promptioresque ad id reddantur, plurimum cupiant aliarum religionum et Ordinum gratias et privilegia a Sede Apostolicà concessa, quae felicis recordationis Urbanus Papa VIII praedecessor noster, per quasdam sub plumbo. anno Incarnationis Dominicae MDCXXXIV, v kalendas aprilis, pontificatus sui anno xi, expeditas litteras, Congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum conces-

1 Particulam quod heic delemus (R. T.).

sit et communicavit, Congregationi primodictae, illius fratribus et locis per nos et Sedem eamdem pariter concedi et communicari: nobis propterea idem Franciscus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, primodictam Congre- confirmat progationem firmissimis praesidiis vallare ut in rubrica. desiderantes, ipsumque Franciscum procuratorem generalem, et singulares Congregationis huiusmodi personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabiliium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui rem diligenter examinarunt atque discusserunt, et ea omnia privilegia et indulta apostolica, quibus religio SS. Trinitatis redemptionis captivorum fruitur et gaudet, competere posse et esse itidem proportionata suprascriptae religioni de Mercede redemptionis captivorum censuerunt, consilio, eidem Congregationi fratrum Discalceatorum praedicti Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, illiusque domibus et regularibus locis sub illà comprehensis, necnon superiori generali pro tempore existenti, diffinitoribus et procuratoribus generalibus, visitatori, consultoribus, assessori, superioribusque provincialibus et conventualibus, alfisque cuiuscumque nominis officialibus.

1 Aptius lege illiusque (R. T.).

superioribus, ac religiosis omnibus et singulis in eà professis fratribus pro tempore ad captivos redimendos transmissis. et capitulis generalibus, personis regularibus, novitiis, conversis, donatis, oblatis, ministris, famulis, cunctisque tam officiariis quam domesticis et eorum domibus inservientibus, et ceteris primodictae Congregationis ac domorum et regularium locorum personis quibuscumque pro tempore existentibus, necnon quibusvis aliis personis ac christifidelibus illorum ecclesias seu cappellas pro tempore visitantibus, ut omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, praeeminentiis, antelationibus, concessionibus, indultis, favoribus, indulgentiis, aliisque praerogativis et gratiis universis et singulis, tam spiritualibus quam temporalibus, singulis domibus, conventibus et aliis regularibus locis ac personis tam canonicorum quam clericorum regularium ubivis existentium institutis, et non solum Ordinibus monasticis regularibus Mendicantium et non Mendicantium, tam pro redimendis captivis, quam aliàs quomodolibet Ordini SS. Trinitatis redemdemptionis captivorum, illiusque domibus, conventibus et fratribus, necnon Ordini Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, ac etiam omnibus et quibuscumque congregationibus regularibus, et praecipue clericorum regularium Infirmis Ministrantium, et canonicorum Congregationis SS. Salvatoris Lateranensis, S. Salvatoris de Bononia, ac etiam S. Ruffi Valentiae, et S. Crucis Conimbriae, clericorum regularium de Somascha, et Pauperum Matris Dei ac 2 Scholarum Piarum, ipsisque monasticis congregationibus, etiam Cassinensi, aliisque monachis et monasteriis

S. Benedicti, S. Hieronymi, Carmelitis Discalceatis, conventui B. Mariae de Guadalupe, necnon Societati Iesu, ipsisque Carthusiensium, Praemonstratensium et reformatorum Cisterciensium, Servitarum, Olivetanorum Ordinibus, aliisque familiis et societatibus regularibus, militiis, hospitalibus quibuscumque, et piis locis regularibus, ac quibuscumque personis, nunc et pro tempore existentibus, praedictorum et quorumlibet Ordinum, societatum et congregationum regularium, per nos et Sedem praedictam ac alios quoscumque praedecessores nostros Romanos Pontifices, necnon eiusdem S. R. Ecclesiae cardinales de latere legatos, et quosvis Sedis praedictae nuncios, vel etiam tam apostolica praedicta quam ordinarià et regià vel imperiali auctoritatibus respective, aut aliàs quomodolibet, quibuscumque verborum expressionibus et tenoribus, in genere vel in specie, ac particulariter, tam per modum communicationis et ampliationis, quam simplicis et individuae ac particularis et specialis concessionis, ac etiam motu proprio et ex certà scientià et de apostolicae potestatis plenitudine, etiam iteratis vicibus, concessis hactenus vel confirmatis aut approbatis, et quibus illi, tam in vità quam in mortis articulo, etiam circa peccatorum remissiones, et iniunctarum poenitentiarum relaxationes, aut aliàs quomodolibet de iure, usu, aut privilegio vel consuetudine quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, quamvis illa sint speciali notà digna, difficilisque concessionis, et quae in generali concessione non veniunt, non solum per participationem, communicationem, illorum extensionem, et ad illorum instar, sed speciatim et nominatim, pariformiter et aeque princi-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit Ordinis (R. T.).

<sup>2</sup> Particula ac redundat (R. T.).

paliter in omnibus et per omnia, absque ullà prorsus differentià, perinde ac si illa primodictae Congregationi, illius capitulis generalibus, superiori generali pro tempore existenti, illiusque superioribus et personis praedictis specialiter, expresse et nominatim, etiam per viam et modum simplicis et individuae ac particularis et specialis concessionis, etiam motu proprio et ex certâ scientià ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut communicationis et ampliationis, concessa fuissent (quaterus tamen sint in usu et non revocata, nec sub aliquà revocatione comprehensa), uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant (ita quod omnes et singuli primodictae Congregationis et illius domorum, locorumque regularium superiores et ministri, quocumque nomine appellati, eosdem favores, gratias apostolicas et privilegia, quae aliarum religionum, Ordinum, congregationum, societatum, etiam Societatis Iesu, monasteriorum, conventuum domorum, aut locorum regularium et familiarum generales, superiores, praepositi, provinciales, rectores, priores conventuales aut claustrales, visitatores, guardiani, custodes, aut alio quocumque nomine, titulo aut dignitate insigniti habent, similiter ut supra habeant, fratresque et personae regulares primodictae Congregationis generales, superiores, ministri et ceteri alii cuiuscumque appellationis praepositi et praesecti in primodictà Congregatione expresse professi, et in eius gremio et observantià viventes, fratres et personas regulares primodictae Congregationis cum privilegiis, gratiis et favoribus apostolicis Ordinum et congregationum huiusmodi perpetuo secundum observantiam regularem et canonicum institutum Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum regere et

gubernare et respective visitare valeant, neque primodicta Congregatio super praedictis omnibus et singulis a quoquam quavis auctoritate vel nomine molestari, perturbari, inquietari, aut aliàs quomodolibet in iudicio et extra impediri possit), apostolică auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes clausula praesemper et perpetuo, tamquam ad divini cultus et bonorum operum augmentum et religionis propagationem tendentes, validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis firmiter atque inviolabiliter observari et adimpleri debere, nec ab illis ullo unquam tempore, quovis praetextu, occasione vel causă, recedi aut resiliri, easdemque praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, Sedemque praedictam, sub quibusvis tenoribus et formis, et cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore factis, minime comprehendi vel confundi, sed semper et perpetuo ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum atque validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, et de novo etiam sub quacumque posteriori datà, quandocumque eligendà, concessas esse et fore, primodictaeque generalis superioris et fratrum Discalceatorum huiusmodi Congregationi suffragari,

§ 4. Sicque et non alias per quos- clausula subcumque iudices, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos ac Sedis Apostolicae praedi-

ctae nuncios, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit atlentari.

Contrariorum derogatio.

§. 5. Non obstantibus praemissis, ac quibusvis apostolicis, et in synodalibus provincialibusque et universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon regularium domorum, locorum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis primodictae Congregationi, illiusque superioribus et personis, in genere vel in specie, ac aliàs, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione aliàs de illis corumque totis' tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda ant aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumplorum files

§ 6. Volumus autem quod ipsarum praesentium exemplis, seu transumptis, etiam impressis, et alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae sigillo et notarii publici manu obsignatis, stetur, eademque prorsus sides in iudicio et extra adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-1 Edit. Main. legit toties pro totis (R. T.,

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

rem, sub annulo Piscatoris, die xxII octobris mocexx, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 22 octobris 1670, pontif. anno I.

#### XLII.

Communicatio privilegiorum et gratiatiarum Congregationi Carmelitarum Disculceatorum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo a Sede Apostolicà concessorum et concedendorum, favore Ordinis Carmelitarum Calceatorum.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Ad uberes bonorum operum fructus, quos dilecti filii fratres Calceati Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, adspirante superioris favoris auxilio, in Ecclesià Dei proferre assidue satagunt, paternae dirigentes considerationis intuitum, rationi consentaneum reputamus, ut religiosa eorum studia felicesque progressus spiritualium gratiarum atque

privilegiorum muneribus confoveamus,

atque decoremus.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Fratres Dis-Matthaeus Orlandus prior generalis dicti riae de Monte Ordinis nobis nuper exponi fecit, dudum unum Ordinem felicis recordationis Clemens Papa VIII eisque onnia praedecessor noster per quasdam suas pertinent ad didie xxIII martii mdxciv et die xx augustí mocili expeditas litteras, quae subinde a recolendae memoriae Paulo Papa V praedecessore pariter nostro confirmatae fuerunt, Congregationem fratrum Discalceatorum nuncupatorum eiusdem B. Mariae de Monte Carmelo esse unum ex quatuor Ordinibus Mendicantibus, Ordinem scilicet Carmelitanum, ipsisque Congregationi et fratribus Discalceatis omnia, ad praedictum Ordinem tam de iure quam ex privilegiis attinentia, tamquam propria competere, ac

1 Vocem sicut nos addimus (R. T.).

clum Ordinem.

eiusdem Congregationis praepositum generalem, fratres et moniales, domos, conventus, collegia, ceteraque eisdem pertinentia respective, privilegiis, indultis, immunitatibus, exemptionibus, indulgentiis et gratiis, dicto Ordini concessis et concedendis, uti, potiri et gaudere debere declaraverit, et aliàs prout in praefatis litteris uberius continetur;

Causa huius communicationis Calceatis.

§ 2. Licet autem fratres Carmelitae Calceati omnibus privilegiis, indulgentiis et gratiis praefatae Congregationi fratrum Discalceatorum concessis hactenus fruiti sint in vim dictae declarationis, qua, ob identitatem eiusdem Congregationis cum Ordine Carmelitano, decernitur id, quod uni est concessum, alteri quoque tanquam proprium competere, nonnulli tamen circa hoc scrupulum subinde patiantur, eo quod non adsit expressa declaratio pro fratribus Carmelitis Calceatis sicuti est pro Discalceatis: nobis propterea dictus Matthaeus prior generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignare-Communicatio mur. Nos igitur, ipsius Matthaei procuratoris generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, ac tam praefatarum, quam aliarum quarumcumque litterarum apostolicarum, ad favorem memoratorum fratrum Discalceatorum eorumque Congregationis quomodolibet et quandocumque emanatarum, tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, huiusmodi | nostrà et cancellariae apostolicae regulà

supplicationibus inclinati, praefato Ordini eiusque fratribus Calceatis et menialibus, ac domibus, conventibus, colle giis, ceterisque ad eosdem quomodolibet pertinentibus respective, ut omnibus et singulis privilegiis, indultis, immunitatibus, exemptionibus, indulgentiis et gratiis, quae dictae Congregationi fratrum Discalceatorum, eiusque fratribus, monialibus, domibus, collegiis, ceterisque ad ipsam congregationem quomodolibet pertinentibus hactenus per Sedem Apostolicam quomodolibet, etiam cum clausulâ prohibitivà communicationis, concessa fuerunt et in futurum quandocumque concedentur, dummodo tamen sint in usu, nec revocata aut sub aliqua revocatione comprehensa, pariformiter, et absque ullà prorsus disserentià, uti frui, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant in omnibus et per omnia perinde ac si eidem Ordini eiusque fratribus Calceatis et monialibus, ac domibus, conventibus, collegiis, ceterisque ad ipsum Ordinem spectantibus huiusmodi nominatim et expresse concessa fuissent et in futurum concederentur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

- § 3. Decernentes easdem praesen- Decrolum irtes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum

de non consedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praesatis litteris apostolicis concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxi octobris MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 30 octobris 1670, pontif. an. I.

Registrata in Secretaria Brev. in lib. mensis novembris, fol. 156.

## XLIII.

Bulla confirmationis et ampliationis privilegiorum auditorum Sacrae Rotae'.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romani Pontificis consueta benignitas ea, quae per praedecessores suos, praesertim personarum non solum pro ipso Romano Pontifice, sed etiam pro universali Ecclesià ac Sedis Apostolicae honore et personis ad illam in dies confluentibus, in 2 iustitià administrandà continuos et indefessos labores impendentium commodum et utilitatem concernentia, concessa sunt, ut firma perpetuo et illibata persistant, libenter approbat, aliaque etiam ipsis concedit prout in Domino salubriter prospicit expedire. Cum ita-

- 1 Nunc primum impressa.
- 2 Praep. in nos addimus (R. T.).

que felicium recordationum Iulius II, Leo X, Clemens VII, Paulus III et Alexander VII Romani Pontifices, praedecessores nostri, dilectis filiis cappellanis nostris causarum palatii apostolici auditoribus, ac eorum locumtenentibus tunc et pro tempore existentibus, eorumque collegio, huius Urbis atque adeo totius christiani orbis supremo tribunali, diversa perampla privilegia, concessiones, exemptiones, antelationes, praerogativas, libertates, facultates, gratias ac indulta tunc expressa benigne concesserint et approbarint:

§ 1. Nos, auditorum et locumtenen- Pontifex omtium praedictorum, quorum assidui la-legia motu probores quotidie probantur et incorrupta prio confirmat. iustitia orbi christiano elucet, meritis invigilantes, ac eos amplioribus favoribus et gratiis prosequi volentes, omnia et singula privilegia, exemptiones, antelationes, praerogativas, concessiones, gratias, libertates, facultates, litteras, ac indulta huiusmodi per dictos praedecessores eisdem auditoribus et locumtenentibus, ac eorum singulis, in genere vel in specie, concessa, quaecumque et qualiacumque sint, ac cuiuscumque tenoris et continentiae existant, quorum<sup>4</sup> omnium formas et tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, cum omnibus et singulis derogationibus, decretis et clausulis in eis contentis, in omnibus et per omnia, motu proprio, non ad ipsorum auditorum et locumtenentium vel aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostrà merà deliberatione, et certà scientià, ac de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae vim, robur et efficaciam adiungi-

1 Vel heic horum pro quorum legendum, vel paulo post habemus pro habentes (R. T.).

mus et innovamus, illaque eisdem et eorum cuilibet, et prout dicti praedecessores nostri concesserunt, de novo pro potiori cautelà concedimus, indulgemus et ampliamus.

Clemens VIII contenentibus prout in rubii-ca.

§ 2. Et insuper, cum idem Clemens, inmandavit litte-ras apostoticas ter alia per eum tunc eisdem cappellaeorumque lo nis, auditoribus et eorum locumtenentigratis expedici bus concessa, quod singuli auditores et locumtenentes praedicti quascumque provisionum, commendarum, dispensationum, unionum ad vitam praefectionum, reservationum, fructuum, pensionum, et aliorum quorumcumque, ac facultatum, mandatorum, gratiarum et indultorum ac alias litteras gratiam vel iustitiam separatim seu utrumque mixtim concernentes, a Sede praedictà etiam ratione quarumcumque dignitatum, etiam episcopalium, monasteriorum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque pro tempore, ut praesertur, ab eodem Clemente et successoribus suis Romanis Pontificibus pro tempore existentibus a Sede praedictà qualitercumque impetrandas, ac sibi etiam motu proprio et ex certà scientià concedendas, et de personis eorum consistorialiter faciendas, in abbreviatorum, scriptorum bullarum, ac registri, necnon, qui etiam de suis apostolicis gratiis expectativis taxam recipiebant, sollicitatorum litterarum apostolicarum, necnon secretariorum et procuratorum audientiae suae litterarum contradictarum, ac aliis quibusvis Romanae curiae officiis gratis, cum subscriptione videlicet gratis pro auditore seu locumtenente Rotae per rescribendarium litterarum earumdem faciendà, expedire possent et deberent, apostolicà auctoritate, motu pari, pariter indulserit; maudans tunc et pro tempore existentibus litterarum praedictarum rescribendario, et aliis scriptoribus et abbreviatoribus, sollicitatoribus, secreta-

riis, dictae audientiae procuratoribus, et quibusvis aliis dictae Romanae curiae officialibus expeditioni litterarum huiusmodi pro tempore praesidentibus et ministris, sub excommunicationis latae sententiae, privationis et suspensionis suorum officiorum et perceptionis emolumentorum eorumdem poenis, per eos, ad quos pertinet, et qui eas gratis subscribere vel concedere noluerint, eo ipso incurrendis, ut<sup>1</sup>, absque alio suo et successorum et Sedis praedictae ulteriori mandato, cas gratis subscriberent, et per omnia usque ad, et alia necessaria inclusive omni contradictione et dilatione cessante expedirent, prout in litteris eiusdem Clementis desuper expeditis plenius continetur:

rum locumtenentium indemnitati consu-continuat. lere, eosque amplioris gratiae favore prosequi volentes, ipsosque auditores et locumtenentes huiusmodi, dictique collegii singulares personas, a quibusvis excommunicationis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon privilegiorum, exemptionum, facultatum, aliorumque praemissorum et inde secutorum quorumcumque etiam veriores et totos tenores etiam datas causasque, occasiones et qualitates etiam circumstantias ac litium, si quae sint, merita, statum, cum omnibus aliis de necessitate exprimendis, praesentibus pro expressis habentes. motu simili, ac ex scientià, et apostolicae potestatis plenitudine praedictis, indultum circa dictarum litterarum expedi-

1 Particulam ut nos addimus (R. T.).

tionem gratis, ut praesertur, saciendam.

§ 3. Nos, corumdem auditorum et co- Hoc indul'um

a dicto Clemente, ut praesertur, concessum, etiam quoad expeditionem gratiarum praedictarum in eorumdem auditorum et locumtenentium favorem per viam secretam gratis faciendam, perinde ac si in dictis litteris eiusdem Clementis de eâdem viâ secretâ circa dictam expedictionem expressa et individua mentio facta fuisset, motu pari extendimus et ampliamus.

Alexander VII avit subdiaco-

§ 4. Ac propterea, cum, post suppresanditores sa crae Rotae cre-sionem et abolitionem collegii subdian is apostolicos Collorum apostolicorum nuncupatorum ga suppressi di a praedicto Alexandro praedecessore conorum, qui factam, idem Alexander praedecessore busdam exce-pus redditions dictos auditores subdiaconos apostolicos et emolumentis. fecerit, creaverit, constituerit et declaraverit; ipsumque praedictorum auditorum collegium in locum subdiaconorum per eum ut praesertur suppressorum et abolitorum, cum eodem omnino onere assistendi et inserviendi nobis et pro tempore existenti Romano Pontifici in quibusvis functionibus pontificiis, ad quod dicti subdiaconi ante officiorum suorum suppressionem et extinctionem ut praefertur factas quomodolibet tenebantur et obligati erant, et cum omnibus et singulis honoribus, praerogativis, praecedentiis et praeeminentiis, quae, de iure et ex constitutionibus et indultis apostolicis, 1 ut praefertur suppressis et abolitis, illorumque collegio, ante suppressionem et abolitionem huiusmodi competebant, quibusdam tamen redditibus et emolumentis exceptis, motu suo proprio substituerit et subrogaverit, indeque eisdem auditoribus cura et custodia palliorum, quae de corpore sancti Petri sumpta in consistorio patriarchis, archiepiscopis et nonnullarum ecclesiarom insignium usu pallii buiusmodi gaudentium episcopis distribui solent, incumbat;

1 Deest subdiaconis apostolicis (R. T.).

§ 5. Ratio postulat ut qui sentit onus, Pontifex mensentiat et commodum: nos provisionem quae dabantur scutorum octo monetae, quae idem Ale-ristis S. Petri applicat colle-xander praedecessor intuitu curae et gio auditorym custodiae praedictarum usque ad suum sacrae Rotae. beneplacitum canonicis altaristis S. Petri pro tempore existentibus in singulos menses assignaverat, ex nunc collegio auditorum praedictorum perpetuo assignamus, applicamus et appropriamus; mandantes dilectis filiis provisoribus Montis Pietatis ut deinceps in perpetuum dictam provisionem octo scutorum singulis mensibus iuxta formam et tenorem chirographi dicti Alexandri praedecessoris sub die xix martii anni Domini MDCLVIII, illiusque confirmationis, quorum tenorem praesentibus pro expressis haberi volumus, emanatorum, non amplius canonicis altaristis S. Petri pro tempore existentibus, sed collegio auditorum praedictorum solvant, ita ut altaristis menstrua provisio praedictorum octo scutorum non amplius proveniat, nec ab ipsis ratione curae et custodiae palliorum praedictorum vel sub quovis alio praetextu aut colore praetendi vel exigi possit, sed collegio auditorum praedictorum obveniat et cedat, illique perpetuo asssignata, applicata et appropriata sit et esse censeatur tenore praesentium: per quas venerabili fratri nostro archiepiscopo Sebastensi moderno canonico altaristae, cui, donec officium seu beneficium altaristae huiusmodi obtinuerit, praedictà provisione octo scutorum frui et gandere permittimus, quoad emolumentum praedictum praeiudicare non intendimus.

§ 6. Ac omne: et singulos iuris et Omnes defofacti necnon solemnitatum quarumcum-tales supplet. que, tam iuris canonici et constitutionum apostolicarom praescripto, quam aliàs quomodolibet in similibus et de necessitate observandarum, et alios quos

cumque etiam quantumvis magnos, formales, incognitos' et inexcogitabiles defectus, si qui in praemissis et eisdem partibus, vel eorum aliquo vel earum parte, principaliter vel accessorie, antecedenter vel consequenter, aut concomitanter, vel aliàs quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri, vel praetendi possent, plenissime et amplissime supplemus, sanamus, ac penitus et omnino tollimus et abolemus.

§ 7. Decernentes ipsas praesentes litex causa huius-modi litteras teras et in eis contenta quaecumque, pusse impugna-ri et invalidari, quacumque specificà et individuà mentione et expressione dignà, etiamsi in praemissorum vel eorum aliquo interesse habentes seu habere praetendentes quomodolibet illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae propter quas praesentes emanarunt adductae, specificatae et iustificatae fuerint, aut aliàs ex alià quacumque instà, pià, privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, et enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis ac nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus<sup>2</sup>, aliove quomodolibet, quantumvis magno, formali, substantiali aut inexcogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, limitari aut in controversiam vocari, aut adversus illa aperitionis oris et restitutionis in integrum aut<sup>3</sup> aliud quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, vel impetrato, vel etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio et extra illud uti seu se iuvare posse,

- 1 Forsan incogitatos legendum (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit consensu (R. T.).
- 3 Particulam aut nos addimus (R. T.).

§ 8. Sed praesentes litteras firmas, Mandat illis validas et efficaces existere et fore, possenisi dictosuosque plenarios et integros effectus accedat assensortiri et obtinere, ac dictis auditori-sus, bus illorumque locumtenentibus in omnibus et per omnia plenissime suffragari, nec sub quibusvis suspensionibus, perpetuis vel ad tempus, derogationibus, revocationibus in contrarium factis vel faciendis minime comprehendi, neque illis derogari posse, nisi eorumdem auditorum vel locumtenentium ad id accesserit assensus, sieque et non aliàs in prae- Derretuin Irmissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam S. R. E. camerarium, et alios cardinales, etiam de latere legatos, necnon camerae nostrae apostolicae praesidentes, clericos, auditorem, thesaurarium et commissarium generales, aliosque officiales et ministros, ceterosque quâcumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Quocirca pro tempore existenti- Exequatores bus S. R. E. vicecancellario et datario ac curiae causarum camerae apostolicae generali auditori per presentes motu simili mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes ac in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus suerit, et quoties pro parte dictorum auditorum, locumtenentium, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacioris defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ eos et eorum quemlibet confirmatione, adiunctione, innovatione, concessione, indulto, ampliatione, assignatione, applicatione, approbatione,

suppletione, sanatione, abolitione, decreto ac aliis praemissis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos' per quoscumque quomodolibet indebite molestari, contradictores et rebelles per censuras ecclesiasticas ac alia iuris remedia appellatione postposità compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariis derogat.

§ 10. Non obstantibus, quatenus opus sit, piarum memoriarum Simmachi, et Pauli II, Pauli IV et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, de rebus Ecclesiae et camerae praedictae non alienandis, ac recolendae memoriae Pii Papae IV, praedecessoris pariter nostri, de gratiis qualecumque interesse dictae camerae concernentibus in eâdem camerâ intra certum tunc expressum tempus praesentandis et registrandis, itaut ipsas praesentes litteras ibidem praesentari, admitti et registrari nunquam necesse sit, necnon nostrae et cancellariae apostolicae regulà de non tollendo iure quaesito, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis editis et edendis, necnon, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque et perpetuis indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, et cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, in contrarium praemissorum per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et Sedem Apostolicam, cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus, secretariis apostolicis ac cancellariae et camerae apostolicarum officialibus, ac de communi et annatà ac plumbo necnon de quibusvis aliis emolumentis participantibus, et quibuscumque aliis, quocumque

1 Vocem eos nos addimus (R. T.).

nomine nuncupentur et dignitate seu maioritate praefulgeant, in genere vel in specie, seu eorum collegiis, et in actu eorum erectionis, concessis, approbatis et innovatis, et imposterum concedendis et innovandis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illarum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia causa exquisita forma ad hoc servanda foret, ac in eis caveatur expresse quod illis nullatenus ac sine consensu interesse habentium derogari possit, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, harum serie, motu ac scientià similibus expresse derogamus; necnon omnibus illis quae in litteris eisdem auditoribus et locumtenentibus seu eorum collegio voluerunt dicti praedecessores non obstare, quae pro repetitis habeantur; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Volumus autem quod earumdem Transumptopraesentium trasnsumptis eadem prorsus rum fides. fides in iudicio et extra ac aliàs ubicumque adhibeatur quae adhiberetur originalibus si forent exhibitae vel ostensae. Per praesentes autem non intendimus illa, quae per Concilii Tridentini decreta et alias posteriores constitutiones apostolicas specifice revocata sunt, in aliquo approbare.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrae absolutionis, confirmationis, adiunctionis, innovationis, concessionis, indulti, ampliationis,

1 Vox causa redundat (R. T.).

assignationis, applicationis, approbationis, suppletionis, sanationis, abolitionis, decreti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXI, XIV kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 19 decembris 1670, pontif. anno 1.

Locus + plumbi.

### XLIV.

Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus ecclesias Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, tam erectis quam erigendis, in festis Ss. Ioannis de Matha et Felicis de Valois fundatorum eiusdem Ordinis 2.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Redemptoris et Domini nostri Iesu Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum sectatores aliis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortes efficit, vices licet immeriti gerentes in terris, specialium munerum thesauros, quorum dispensatores a Domino constituti sumus, libenter erogamus, sicut ad fovendam et incitandam fidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Itaque, praeclara Ss. Ioannis de Indulgentiae plenariae per Matha et Felicis de Valois fundatorum tantibus ecclesias Ordinis SS. Trinitatis redemptionis ca-

- 1 Edit, Vain. legit 1671 (R. T.).
- 2 Nunc primum edita.
- 3 An altis pro aliis legendum iudicet lector scius (R. T.).

ptivorum merita devote recolentes, ac Trinitalis in fead augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià devotione intenti, necnon de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum tam Calceatorum quam Discalceatorum et monialium dicti Ordinis hactenus erectis et in futurum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, eorumdem Ss. Ioannis de Matha et Felicis de Valois festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis festorum huiusmodi, annis singulis devote visitaverit, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die festo praefatorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus perpetuis futuris temporibus valituram.

§ 2. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur in iudicio et extra, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx decembris MDCLXX, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 20 decembris 1670, pontif. anno 1. Registrata in Secret. Brev. lib. 1, diversor., fol. 636.

Exordium et ra 10 huius de

ad provisiones

#### XLV.

Declaratio super innovationibus factis circa provisiones ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium regnorum Portugulliae et Algarbiorum, eorumque Indiarum et conquistarum, post decessum regum Sebastiani et Henrici, quod per eas principaliter vel accessorie sive antecedenter vel consequenter aut concomitanter vel aliàs quomodolibet factas' iuribus coronae Portugalliae nullo modo praeiudicatum sit aut praetendi possit, sed omnia et singula, provisiones dictarum ecclesiarum quovis modo concernentia, in eo statu, in quo ante innovationes huiusmodi tempore praefatorum eorumque antecessorum regum erant, remanerent et remanere debeant in omnibus et per omnia, perinde ac si eaedem nullo modo unquam factae fuissent 2.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Cum, sicut pro parte dilectissimi in clarationis quo- Christo filii nostri Petri principis regnofactas e cesa- rum Portugalliae et Algarbiorum guber-Portugalliae et natoris per dilectum filium et nobilem atque Indiarum virum Franciscum de Sausa comitem de Prado et marchionem de las Minas, eiusdem Petri principis gubernatoris apud nos et Sedem Apostolicam oratorem nobis nuper expositum fuit, circa provisiones ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium in dictis regnis eorumque Indiis et conquistis consistentium nonnullae innovationes, post decessum clarae memoriae Sebastiani et Henrici, dum vixerunt, Portugalliae et Algarbiorum regum illustrium, factae fuerint, propter quas praetendi forsan posset iuribus coronae Portugalliae aliquo modo praeiudicatum esse:

> 1 Ed. Main. legit factarum pro factas (R. T.). 2 Antea non impressa.

Bull. Rom. — Vol. XVIII \*\* · 19

§ 1. Nos. eumdem Petrum principem Mandat dispecialis favore gratiae prosequi volen-cta-provisiones post decession. tes, et a quibusvis excommunicationis, siani et Henrici regnus fasuspensionis et interdicti, aliisque ec-ctas incribus coclesiasticis sententiis, censuris et poenis, nus obesse. a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, per quascumque innovationes, quae circa provisiones ecclesiarum praedictarum post decessum memoratum 'Sebastiani et Henrici regum principaliter et accessorie sive antecedenter vel consequenter aut concomitanter vel aliàs quomodolibet factae fuerunt, iuribus coronae praedictae nullo modo praeiudicatum esse aut praetendi posse, sed omnia et singula, provisiones earumdem ecclesiarum quovis modo concernentia, in eo statu, in quo ante innovationes huiusmodi tempore praedictorum Sebastiani et Henrici eorumque antecessorum regum erant, remansisse et remanere in omnibus et per omnia, perinde ac si eaedem innovationes nullo modo factae fuissent, tenore praesentium declaramus.

§ 2. Decernentes ipsas praesentes lit- Decretum irteras semper firmas, validas et effica-sula sublata. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis nuncios, aliosque quoslibet, quacumque praeeminen-

1 Aptius lege memoratorum (R. T.).

tia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 3. Non obstantibus praemissis, necnon apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, dictarum ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, aliisque quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et pluries innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et.formà in illis tradità observatà exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXII decembris MDCLXX, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 22 decembris 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secret. Brev., in lib. 1 diversorum, fol. 457.

## XLVI.

Declaratio ad fuvorem Sedis Apostolicae super innovationibus circa provisiones ecclesiarum regnorum Portugalliae et Algarbiorum eiusque Indiarum et conquistarum post decessum regum Sebastiani et Henrici factis, quod per eas nullum sit illatum praeiudicium iuribus sanctae Sedis Apostolicae¹.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum nos hodie, motu proprio Declaratio faac ex certà scientià et maturà delibera-rium coronau tione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, per quascumque innovationes, quae circa provisiones ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium in Portugalliae et Algarbiorum regnis eorumque Indiis et conquistis consistentium, post decessum clarae memoriae Sebastiani et Henrici, dum vixerunt, Portugalliae et Algarbiorum regum illustrium, quomodolibet factae fuerunt, iuribus coronae Portugalliae nullo modo praeiudicatum esse aut praetendi posse, sed omnia et singula, provisiones earumdem ecclesiarum quovis modo concernentia, in eo statu, in quo ante innovationes huiusmodi tempore praefatorum Sebastiani et Henrici eorumque antecessorum regum erant, remansisse et remanere, in omnibus et per omnia, perinde ac si eaedem innovationes nullo modo unquam factae fuissent, declara-

1 Hactenus non impressa.

vimus', et alias prout in nostris desuper in simili formà Brevis expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur; et (sicut accepimus) praetendi forsan possit per innovationes huiusmodi aliquid praeiudicii iuribus huius sanctae Sedis Apostolicae illatum esse, aut inferri quoquo modo posse:

§ 2. Hinc est quod nos, qui, ex desiarum sequutas bito pastoralis officii nobis divinitus in regno Portugalliae, etc., commissi, iura dictae Sedis tueri et illi-post decessum et bata conservare tenemur, eiusdem Sedis Henrici regum, pullatenus ob indemnitati hac in re quantum cum Doesse iuribus
Sanctae Sedis. Mino possumus consulere volentes, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, per praefatas et alias quascumque innovationes, quae circa provisiones metropolitanarum et cathedralium ecclesiarum praefatarum seu alterius illarum, post decessum memoratorum Sebastiani et Henrici regum, principaliter vel accessorie, sive antecedenter vel consequenter aut concomitanter, vel aliàs quomodolibet, factae fuerunt, seu quas factas fuisse in posterum quandocumque apparuerit, ac inde secuta et secutura quaecumque, nullum omnino etiam quantumvis modicum et minimum praeiudicium quibuslibet Sedis Apostolicae praefatae iuribus circa provisiones ecclesiarum huiusmodi, illi undecumque ac quomodocumque et qualitercumque competentibus et competituris, vel ab eà praetensis, illatum esse seu fuisse, aut illatum dici, censeri, intelligi vel praetendi unquam posse, neque quidquam iuris, etiam quantumvis modicum et minimum, in praeiudicium dictae Sedis, per innovationes huiusmodi coronae praefatae, et aliis quibusvis, etiam specificâ et individuâ mentione dignis, quovis modo additum

1 Aptius lege declaraverimus (R. T.).

vel acquisitum esse vel frisse, aut quandocumque fore, sed omnia et singula eiusdem Sedis iura huiusmodi semper integra, illaesa, intacta, illibata, ac in nihilo diminuta vel labefactata, tam in possessorio quam in petitorio, et aliàs quomodolibet, perpetuo remanere, in omnibus et per omnia, perinde ac si eaedem innovationes; indeque secuta et secutura quaecumque, numquam factae nec secutae fuissent, neque unquam sequerentur, tenore praesentium declaramus et decernimus.

§ 3. Ac, ad maiorem et abundatiorem sanctam sacautelam, et quatenus opus sit, eamdem dictas provisio-Sedem eiusque iura praesata adversus integrum. praeiudicialia quaecumque, quae illis ex praemissis seu eorum occasione quoquo modo enata esse dici, censeri vel praetendi unquam possent, in integrum et pristinum, ac eum in quo antequam praefatae innovationes fierent quovis modo erant statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

§ 4. Decernentes pariter easdem ipsas Tollit facultapraesentes litteras, etiam ex eo quod di dictam drpraesati et quicumque alii in praemissis quocumque cainteresse habentes vel habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, neque vocati et auditi fuerint, vel ex alià quacumque, etiam quantumvis legitimă, pià et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel interesse habentium consensus<sup>2</sup>, aliove quolibet etiam quantumvis formali et substantiali defectu notari, redargui, impugnari vel infringi, aut in controversiam vocari, seu ad tramites iuris reduci, aut adversus illas aperitio-

- 1 Cohaerentius lege secuta (R. T.)
- 2 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

nis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis censeri, atque ita per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praesatae nuncios, alios vel quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Amplissime derogal contra-

§ 5. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus. constitutionibus, necnon ecclesiarum praefatarum, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cam quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili ac consistorialiter et aliàs

quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis traditâ observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII decembris mocexx, pontificatus nostri anno 1.

I. G. Slusius.

Dat. die 22 decembris 1670, pontif. anno 1.

Registrata in Secret. Brevium, in lib. 1 diversorum, fol. 461.

### LXVII.

De erectione et custodià manuscriptorum archivii datariae in aedibus eiusdem erigendi 1.

> Clemens Papa X. Motu proprio, etc.

Admonet nos cura pastoralis officii, Exordium. nobis meritis licet imparibus divina dispositione commissi, ut ad ea libenter intendamus, per quae Datariae nostrae apostolicae, a qua gratiae nostrae pro-

1 Nunc primum edita.

deunt, administratio per illius ministros et officiales facilius exerceatur, et ad id tum illius consuctudinis et styli, tum etiam de praeterito sequutorum notitia' et documenta necessaria habeantur, eaque habita sub bonà et fideli custodià perpetuo praeserventur; et ut id facilius subsequi possit, quandoque nova loca et administrationes, quae pro notitiarum et documentorum huiusmodi conservatione opportuna esse cogn scimus, erigamus et instituamus, et aliàs desuper disponamus prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

Manuscripta

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, ac documenta datariae pones plura manuscripta, notitiae et documenta dictam administrationem concernentia, et alia huius sanctae Sedis interesse respicientia, ac datariis seu prodatariis pro tempore praedecessorum nostrorum ab iisdem praedecessorum commissa, laboribus et studio tum eorumdem datariorum seu prodatariorum praedictorum tum et aliorum pro tempore ministrorum seu officialium eiusdem Datariae et forsan aliorum virorum sedulorum et peritorum coacervata et conscripta, penes diversas particulares personas reperiantur, illaque in eâdem datariâ desiderentur, ex quo datariis seu prodatariis pro tempore, eiusque substitutis<sup>3</sup> et ministris, continui labores pro notitiarum et documentorum huiusmodi exemplaribus et cognitionibus retroactorum exquirendis resultare dignoscuntur ac etiam, sicut accepimus, dilecti filii nostri Petrus tituli S. Marci Ottobonus, qui felicis recordationis Clementis Papae IX praedecessoris nostri prodatarii munere functus fuit, et Iacobus tituli S. Pancratii Franzonus, nuncupati, presbyteri sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, non-

- 1 Cohaerentius lege notitiae (R. T.).
- 2 Videtur legendum praedecessoribus (R. T.).
- 3 Legerem eorumque (R. T.).

nulla manuscripta et documenta huiusmodi, eorum et cuiuslibet ipsorum studio et laboribus perquisita et per eos conservata, eidem Datariae nostrae apostolicae ex eorum laudabili liberalitate donare et tradere libenti animo intendant:

- § 2. Nos, quibus inter alia praecipue cordi est, ut Romanae curiae officiorum et tribunalium praesertim vero Datariae nostrae praedictae administratio, facilitate et tranquillitate ac sedulitate semper et perpetuo peragatur, et ut necessaria adhibeantur media ad illam consequendam in praemissis opportune quantum in nobis est consulere volentes:
- § 3. Motu proprio, non ad alicuius Motuspropriunobis super hoc oblatae petitionis in-energia in aedistantiam, sed ex certa scientia ac mera simi dataru. deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, unum archivium secretum datariae nostrae apostolicae nuncupandum in eiusdem datariae aedibus sub protectione et supremà superintendentià dilecti filii nostri Gasparis tituli S. Pudentianae eiusdem S. R. E. presbyteri cardinalis de Carpineo nuncupati, nostri in Urbe eiusque districtu vicarii in spiritualibus generalis, et de praesenti prodatarii nostri, et successorum suorum pro tempore existentium datariorum seu prodatariorum, ac curâ et administratione dilecti filii Sanctis de Pilastris, litterarum apostolicarum per viam de curià abbreviatoris ac subdatarii, et successorum suorum pro tempore existentium subdatariorum (ad quod tam praedicta, si illa consequi contingat, quam quaecumque alia similia manuscripta et documenta, seu notitiac, aliaque, quae idem Gaspar cardinalis prodatarius et eius successores praedicti pro servitio eiusdem datariae et illorum conservatione transferri expediens putaverint, transferri et conservari, nec inde absque eiusdem Gasparis cardinalis

et illius successorum praedictorum licentià in scriptis desuper obtinenda aliquo modo extrahi debeant), auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 4. Statuentes et mandantes quod statim atque Petrus et Iacobus cardinales praedicti manuscripta et documenta huiusmodi, ut praefertur, donaverint, Confectio in illorum inventarium, modo et forma ab num manuscri- eodem Gaspare cardinali praescribendis,

mentorum quae confici, et, in eventum in quem ab aliis similium manuscriptorum et documentorum donationes aut aliàs quoquo modo transportationes fiant, etiam ut praefertur donanda et transportanda huiusmodi pro tempore in eodem inventario pariter describi et notari, quodque eiusdem archivii duae similes claves, una videlicet penes eumdem Gasparem cardinalem et successores suos, altera vero penes dictum Sanctem et pro tempore existentes subdatarios pro commodiori et faciliori in dictum archivium cuiuslibet illorum aditu et ingressu tantummodo et privative quoad alios remanere debeant; et insuper, casu quo licentia praedicta manuscripta seu documenta huiusmodi extrahendi, ut praefertur, concedatur, a tergo eiusdem licentiae

manuscriptorum seu documentorum hu-

iusmodi extrahendorum proprià manu illa recipientis receptionis confessio ad-

notari, et ulterius nota receptionis huius-

modi in pro tempore existente libro ad id desuper conficiendo et destinando, ac

in eodem archivio asservando, ad hoc ut

extractorum huiusmodi memoria quan-

documque extet et illa recipientes ad

illorum reportationem compelli possint,

§ 5. Et insuper tam dicto Gaspari dinalis prodatarii asportandi cardinali prodatario, quam cius succesad dictum archivium soribus praedictis, quaelibet manuscripta,

adnotari et describi debeant.

1 Praep. in nos addimus (R. T.).

documenta et notitias tam in datarià scripta ubilibet quam ubilibet existentia, etiam ab aliis existentia. officiis, et praesertim illo de Missis nuncupato, ad idem archivium pro eorum arbitrio transferendi, et illa in eodem inventario augendi et notandi, plenam et liberam ac omnimodam facultatem et auctoritatem motu simili tribuimus et impartimur.

§ 6. Et praeterea quantum ex alto Puenae conconceditur, einsdem archivii conservatio- a dicto archivio ni et manutentioni consulere volentes, atc., non sermotu pari, ne de cetero quisquam, qua-supra. vis auctoritate fungens, absque dictà licentià et supradictà formà non servatà, ac aliàs quam ut praefertur, manuscripta et documenta ac notitias huiusmodi, eorumque quinterna, libros, folia etiam impressa, in 2 dicto archivio asservanda et ad illud spectantia et pertinentia, extrahere seu ut extrahantur permittere aut consentire sub quovis quaesito colore, praetextu vel ingenio audeat seu praesumat, sub excommunicationis et etiam ab eodem datario seu prodatario pro tempore illius arbitrio infligendis poenis per contrafacientes eo ipso in-

§ 7. Nihilominus, cum rationi conso- Indultum denum et aequum sit quod manuscripto-nantibus extra-hendi manuscriptorum et documentorum huiusmodi tam menta donata, praedicti quam pro tempore donatores relicta tangen in aliquo speciali privilegio gaudeant, tam dula receptio-Petro et Iacobo cardinalibus praedictis, postquam donatio, ut praefertur, per eos facienda, secuta fuerit, quam aliis qui eidem archivio similia manuscripta seu documenta aut notitias seu libros dono dederint, ut documentorum huiusmodi, aliorumque per eos, ut praesertur, do-

currendis, eâdem auctoritate, motu e-

tiam pari, perpetuo interdicimus et pro-

hibemus.

1 Forsan adiungendi pro augendi leg. (R.T.).

2 Praep. in nos addimus (R. T.).

3 Male edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

natorum usu, relictà tamen schedulà dictorum documentorum seu librorum receptionem continente (factà tamen per dictum subdatarium in suo libro praedicto extractorum adnotatione) eorum manu subscriptà et in eodem archivio asservanda, quandocumque ad tempus gaudere et frui possint et valeant, motu similiter pari, perpetuo concedimus et indulgemus.

Decretum ir-

§ 8. Decernentes propterea praesenritans, etiam quoad futura. tes et desuper conficiendas litteras, etiam ex eo quod quicumque forsan interesse habentes aut habere praetendentes ad hoc vocati et auditi non fuerint, vel ex eo quod illae nullà subsistente causà vel etiam de facto processisse dici possent, sive etiam processerint, aut ex alià quavis iuridicà et legitimà etiam necessario exprimendà causa, vel quocumque praetextu, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut quovis alio defectu notari, impugnari, invalidari, retractari et ad terminos iuris reduci, aut in ius vel controversiam revocari, seu adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, aut etiam motu et potestatis plenitudine similibus concedi, vel sub quibuscumque constitutionibus et cancellariae apostolicae regulis editis et edendis ac litteris apostolicis in contrarium, etiam pari motu et consistorialiter emanatis, aut quibusvis aliis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus et limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi nullo unquam tempore posse, sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum in quo ante praemissa erant validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub qua-

1 Edit. Main. legit necessaria (R. T.).

cumque posteriori datâ per modernos et pro tempore existentes datarium seu prodatarium ac subdatarium praedictos quandocumque eligendà concessas, validas et efficaces, etiam ex eo quod in camerâ nostră apostolică nullo unquam tempore registrarentur aut praesentarentur, fore et esse; sicque et non aliàs per quoscumque iudices, etiam causarum palatii apostolici auditores, et camerae praedictae praesidentes et clericos, necnon eiusdem S. R. E. camerarium, et alios cardinales, sublatà eis et eorum cuilibet aliter super his iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Non obstantibus praemissis, et, contrariis dequatenus opus sit, nostrâ de non tollendo iure quaesito, etiam, quatenus opus sit, piae memoriae Pii Papae IV, etiam praedecessoris nostri, sub datum videlicet viii idus augusti pontificatus sui anno vi edità, inter alia disponente, quod omnes gratiae qualecumque camerae praedictae interesse concernentes infra certum inibi expressum tempus in eâdem camerâ praesentari et registrari debeant, et, quatenus in aliquo obstet, similis memoriae Sixti Papae V similiter praedecessoris nostri super institutione quindecim aut aliarum congregationum editâ, aliisque apostolicis, ac etiam, quatenus opus sit, eiusdem datariae et aliorum officiorum erectionibus et institutionibus, ac eorumdem officiorum collegiis, constitutionibus et ordinationibus etiam iuramento, confirmatione apostolicà, seu quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis,

etiam motu huiusmodi, ac etiam consistorialiter, ac alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, ac in futurum concedendis, approbandis et innovandis;

Etiam specia. lem aut indivinem seu formam

§ 10. Quibus omnibus, etiamsi de illis duam mentio-eorumque totis tenoribus specialis, sperequirentibus, cifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad id servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, motu itidem pari, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus et mandamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

# Fiat motu proprio E.

§ 11. Et cum absolutione a censuris Absolutio a censuris et faexten ad effectum, etc., et de erectione, insticultas dondi latissime ex-tutione, statuto, mandato, interdicto, superius pressa. prohibitione, concessione, indulto, decreto, derogatione, aliisque praemissis, ut supra, latissime extendendis;

§ 12. Et quod praemissorum omnium Quod major et verior exfier et singulorum, etiam denominationum, pressio qualitatum, nuncupationum, aliorumque necessariorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris;

Ouod sola 81guitura suffi-

§ 13. Et cum de cetero, quod sola praesentis nostri motusproprii signatura sufficiat ut ubicumque fidem faciat in iudicio et extra illud, regulà quacumque contrarià non obstante, seu, si magis videbitur, litterae desuper in formà Brevis seu etiam per viam de curiâ in formà gratiosà et cum clausulà perpetuo et ad perpetuam rei memoriam expediri possint;

Transumptorum fides.

§ 14. Quodque eiusdem praesentis motusproprii, seu earumdem litterarum transumptis eadem prorsus fides adhibeatur tam in iudicio quam extra illud,

quae eidem praesenti motuiproprio, seu litteris super illo conficiendis adhiberetur, si foret exhibitus vel ostensus, aut exhibitae vel ostensae forent.

Fiat E.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, III idus ianuarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 11 ianuarii 1681, pontif. anno I.

I. G. Slusius.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis ianuarii.

## XLVIII.

Exemptiones collegii Germanici et Ungarici Urbis confirmatae a sanctissimo domino nostro Clemente Papa X.

Hieronymus Gastaldus protonotarius apostolicus, utriusque signaturae SS. D. N. Papae referendarius, eiusdemque sanctissimi et reverendissimae camerae apostolicae thesaurarius generalis, illustri domino Caesari Baldinotto dohanarum almae Urbis generali appaltatori, et ad quem spectat.

De mandato sanctissimi domini no- Chirographum stri Papae, ac in vim specialis chiro-ne vini, prout graphi manu eiusdem sanctissimi signati, nobisque directi et praesentati tenoris sequentis, videlicet: « Monsignor Girolamo Gastaldi, nostro tesoriere generale. Volendo noi far grazia particolare al Collegio Germanico di Roma per le singolari qualità e circostanze che in esso concorrono, vi ordiniamo che facciate intendere a Cesare Baldinotti, doganiere di Roma, essere nostra mente, che, nonostante la Bolla publicata sopra la rivocazione dell'esenzioni, lascino passare franche di dogana, nel numero delle quattromila centocinquanta botti di vino di ripa, al detto collegio per quella quantità di botti di vino che bisognerà di più ogn' anno per servizio

1 Nunc primum impressa,

di esso oltre le botti ottanta che ha avuto per il passato, purchè in tutto non passino botti centotrenta l'anno, tanto nelle barche, come ne'magazzeni, anco quanto alli quattro per cento et alli quattro giuli a botte, in conformità della Bolla della felice memoria di Gregorio XIII nostro predecessore, data sotto li xv luglio mplxxxiv, quale in tutto approviamo e confermiamo; e darete in ciò gl'ordini necessarî, acciocchè gli ne siano fatte le spedizioni opportune in esecuzione di questa nostra volontà, ancorchè il presente nostro chirografo non si presenti, nè ammetta in camera e nelli suoi libri; non ostante la Bolla di Pio IV nostro predecessore De registrandis, e la revocatoria dell'esenzioni, e qualsivoglia altra cosa che facesse in contrario; alle quali tutte, avendo il loro tenore qui per espresso a sufficienza, per questa volta sola deroghiamo, non volendo però che passi in esempio. Dato nel nostro palazzo di Monte Cavallo questo di xxxi decembre mdclxx. Clemens Papa X »; tenore praesentium committimus et mandamus, quatenus statim, visis et receptis praesentibus, etc., debeas in computum doliorum quatuor mille centum et quinquaginta vini ripalis, de quibus in capitulis sui appaltus fit mentio, totam quantitatem vini ripalis quolibet anno Collegio Germanico Urbis necessariam ultra dolia octoginta in praeteritum habita, dummodo in totum quantitas ipsa non excedat dolia centum triginta, tam in barchis quam magazzenis existentia, liberam, immunem et exemptam a solutione gabellae et dohanae, etiam quoad quatuor pro centenario, ac pariter iulios quatuor pro quolibet dolio vini, iuxta formam Bullac felicis recordationis Gregorii Papae XIII sub datum Romae, apud S. Marcum, anno In-

1 Forsan tui pro sui legendum (9 v.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

carnationis Dominicae MDLXXIV, idibus iulii, pontificatus sui anno m, tenoris sequentis, videlicet:

« Gregorius episcopus servus servo- Bulla Gregorum Dei, ad perpetuam rei memo-rii XIII. riam. Ut ceteri de republica benemeriti immunitate interdum iuvandi sunt, ita maxime eorum ratio hac in re habenda est, quos ad fidei catholicae incrementum in sinu nostro confovemus. Quocirca, de collegium Germanicum pridem a nobis in Urbe nostrâ institutum, in quo non minus quam centum pueros ex universâ Germanià septentrionalibusque illi adiacentibus regionibus colligendos liberalibus scientiis ac disciplinis necnon sacris canonibus et theologià institui atque erudiri voluimus, et ad illorum sustentationem redditus annuos decem millium aureorum ipsi collegio perpetuo attribuimus, speciali privilegio prosequi volentes, motu proprio, deque nostrà merà liberalitate, collegium praefatum, eiusque res et bona quaecumque praesentia et futura, ac ipsius collegii res, scholares, et alios in eo degentes. ab omnibus et singulis portarum, molendinorum farinae trium pro centenario, et quatuor iuliorum pro quolibet vegete vini solvi solitorum, aliisque datiis, vectigalibus, angariis, ac terrae marisque gabellis et dohanis ordinariis et extraordinariis, hactenus quomodolibet impositis et imposterum quandocumque quavis occasione vel causà etiam de necessitate exprimendà imponendis, etiam ad instar exemptionis dilectorum filiorum camerae apostolicae clericorum, etiam ratione Ripae et Ripettae, dohanae terrae ac etiam grasciae nuncupatae Urbis praedictis, necnon carnium, vinorum, granorum, pannorum lini, lanae, serici, et quarumcumque aliarum rerum ad humanum victum et vestitum neces-

1 Particulam ut delemus (R. T.).

sariarum, ex toto Statu Ecclesiastico et quibuscumque aliis locis extra dictum Statum consistentibus ad collegium praefatum tam per terram quam per mare et aquam dulcem ac aliàs quomodolibet conducendarum, ac etiam iam ad dictam Urbem quomodolibet conductarum, et in ea existentium, et pro eodem collegio, in magnà seu parvà quantitate, tam in barchis quam in magazzenis et aliàs ubilibet emendarum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo eximimus et liberamus, liberaque, immunia et exempta esse volumus. Districtius inhibentes omnibus et singulis tam Urbis quam Status praedictorum gabellarum, datiorum et vectigalium eorumdem datiariis, conductoribus seu appaltatoribus, ceterisque ad quos spectat et spectare poterit quomodolibet in futurum, ne collegium praefatum, illiusque scholares et personas, vel pro eis agentes, et eorum bona quaecumque, aut eorum quemlibet, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, molestare, impedire vel perturbare audeant seu praesumant; quinimmo eis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant ipsos et eorum quemlibet immunitate. exemptione et aliis praemissis pacifice frui et gaudere. Ac decernentes irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Urbis et dohanarum praedictarum, ac quorumcumque tribunalium et curiarum, iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem tribunalibus et curiis, iudicibus, necnon appaltatoribus et dohaneriis praedictis, ac quibuscumque aliis personis, sub qui-

buscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientià similibus, ac aliàs quomodolibet etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etianisi pro sufficienti corumque derogatione de illis eorum totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà, inserti forent, praesentibus pro sufficienter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod praesentium transumptis, etiam impressis, manu notarii publici eiusdem collegii secretarii subscriptis, et sigillo communi eiusdem collegii munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra ac aliàs ubicumque opus fuerit adhibeatur, ac si praesentes forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae exemptionis, liberationis, inhibitionis. decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Marcum, anno Incarnationis Dominicae MDLXXIV, idibus iulii, pontificatus nostri anno III.

CAESAR GLORIERIUS M. A. de ALEXUS.

- 1 Edit. Main. legit eorum (R. T.).
- 2 Lectio defectiva supplenda ex solitis formulis (R. T.).
  - 3 Edit. Main. legit praesentibus (R. T.).

Confirmatio et exequatio dictae bullae.

Quae quidem Bulla per SS. D. N. in omnibus et per omnia in suo praeinserto chirographo confirmata et approbata. Nos pro omnimodà illius executione tibi, tuisque praedictis praen ssorum et superius ordinatorum obs rvantiam committimus et ordinamus, et sic dicta dolia vini libera a dictis gabellis et dohana transire permisisse et ordinasse, dictumque collegium Germanicum pariformiter in libris dohanae et ubi opus fuerit pro executione et paritione eiusdem praeinserti chirographi liberum et exemptum ut supra a praedictà solutione dictarum gabellae et dohanae, etiam quoad dictas quatuor pro quolibet dolio vini, et sic pro huiusmodi ac superius expressa quantitate vini, ibi in dictis libris distincte descripsisse et adnotasse, ac per tuos agentes et ministros fieri et describi fecisse mandasse et curasse. Quam quantitatem vini per te ut supra exemptam faciendam et transeundam in numero dictorum quatuor mille centum et quinquaginta doliorum vini exemptorum iuxta formam capitulorum appaltus dohanarum acceptamus et admittimus, acceptarique et admitti, ac respective bonam faciemus, iuxta formam praeinserti chirographi sanctissimi domini nostri Papae: contrariis non obstantibus quibuscumque. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, etc., hac die xiv ianuarii MDCLXXI.

HIERONYMUS GASTALDUS, thesaur. gener. Locus + sigilli.

IOSEPH GEZZIUS.

Mandatum vigore chirographi Sanctissimi.

Dat. die 14 ianuarii 1671, pontif. an. I.

### XLIX.

Confirmatio decretorum S. R. E. cardinalium de revocandis attentatis a fratribus Excalceatis eremitarum Ordinis sancti Augustini in Lusitania circa iurisdictionem procuratoris generalis et novorum conventuum erectionem 1

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

I 'ias emanarunt a congregatione non- Procemium. nullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium a nobis specialiter deputatorum decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

Refernatur

§ 1. « Cum fratres Excalceati Ordinis eremitarum sancti Augustini in regno nalium. Lusitaniae monasterium S. Conceptionis, in quo degunt, erectum pro curâ monialium eiusdem Ordinis, a iurisdictione patris generalis totius Ordinis huiusmodi exemerint, et Congregationi Excalceatorum Hispaniae subiecerint, novitios ad habitum admiserint, et nova monasteria ibidem erigere et fundare intenderent, pendente controversià super huiusmodi re in sacrà congregatione eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità; et procurator generalis totius Ordinis praedicti institerit revocari praefata omnia, utpote attentata, et huiusmodi novas erectiones dictis fratribus Excalceatis interdici ac prohiberi: quapropter congregatio nonnullorum S. R. E. cardinalium ad supradictas preces examinandas a sanctissimo domino nostro specialiter deputata, auditis pluries rationum momentis tam in facto quam in iure per utramque par-

1 Declarationem decretorum, circa materiam de qua in rubrica editorum, habes infra in Constitutione huius Pontificis quae incipit, Ex iniuncto.

tem allatis, die xxvi septembris MDCLXX censuit revocanda esse attentata praedicta, nullum ius competere fratribus Excalceatis Hispaniae super illo monasterio Ulyssiponae erecto pro curâ monialium, neque esse locum dismembrationi a religione; et die v decembris eiusdem anni moclxx censuit non esse locum erectioni novorum conventuum fratrum Discalceatorum Ordinis sancti Augustini in regno Lusitaniae; ac propterea 'llos crigi aut fundari tenore praesentis decreti prohibuit. Et praedictis fratribus Excalceatis circa suprascriptam controversiam perpetuum silentium imposuit.

M. cardinalis Ginettus ».

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Quae Ponti § 2. Cum autem, sicut dilectus filius fer approbat et Hieronymus Valvas rius prior generalis dicti Ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini nobis nuper exponi fecit, ipse decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius prioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino pussumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robus adiicimus.

Clausulae praeservativae.

§ 3. Decernentes easdem praesentes lit. teras semper firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac

lillis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observa i,

§ 4. Sicque in praemissis per quos- Clausula subcumque iudices ordinarios et delegatos, eti: .. causarum palatii apostolici audito-1.s, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Quocirca veneralili fratri Franci- Exequatoris deputatio. sco archiepiscopo Sidoniensi, moderno et pro tempore existenti nostro et Apostolicae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncio, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel alium, aut alios, ipsas praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte in praemissis interesse habentium, seu alicuius eorum, desuper fuerit requisitus, solemniter publicans, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrà illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum eorumdem commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de unà, et concilii generalis

Contrarils

de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in indicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quaterus opus sit, congregationis fratrum Excalceatorum Hispaniae, et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, conpro plene et sufficienter expressis et inhac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII ianuarii mocexxi, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 28 ianuarii 1671, pontif. anno I.

L.

Confirmatio declarationis S. R. E. cardinalium de cultu immemorabili beatae Ludovicae, et casu a decretis Urbani VIII excepto, uti et de missà et officio in honorem dictae Beatae die xxxi ianuarii in ecclesia S. Francisci fratrum Minorum in regione Transtiberina recitandis

> Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Agrum Ecclesiae, quem excolendum ab aeterno agricolà accepimus, nunc integritatis flore vernantem, nunc viduita-

1 Consimile indultum concessit in honorem Ferdinandi III regis Castellae hic idem Pontifex in seq. Const. Gloriosissimos.

tis gravitate pollentem, nunc etiam coniugii fructibus redundantem, pio mentis affectu considerantes, gloriosa sanctarum viduarum, quae, non humanum, sed divini spiritus depromptum infusione apostolicum consilium secutae, cogitarunt quae sunt Domini ut essent sanctae corpore et spiritu ac in Deum sperarent instantes obsecrationibus et orationibus die et nocte, merita condignis honoribus celebranda esse censemus, et proinde tendentia in id ipsum christifirmatis et innovatis; quibus omnibus fidelium praesertim huius almae Urbis et singulis, illorum tenores praesentibus : nostrae, ex quâ bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes assertis habentes, illis alias in suo robore sidue promanant, vota libenter exaudipermansuris, ad praemissorum effectum, mus, sicuti, matura deliberatione previâ, spirituali fidelium consolationi atque aedificationi conducibile fore in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque, sicut dilecti filii senatus populusque Romanus nobis nuper exponi fecerunt, ipsi beatam Ludovicam viduam concivem suam Tertii Ordinis sancti Francisci ex vetustissimâ Albertoniorum gente claris natalibus ortam, non minus pietate quam munificentià pretiosum calicem et cereos quotannis die xxxi ianuarii, qua obdormivit in Domino, ecclesiae S. Francisci in regione Transtiberinà dictae Urbis sitae fratrum Minorum Ordinis eiusdem S. Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, in qua venerabile eiusdem beatae Ludovicae corpus requiescit, offerendo, per longissimi temporis decursum coluerint, et in ipso pontificatus nostri primordio nobis humiliter supplicaverint ut causam canonizationis memoratae beatae Ludovicae, ad effectum probandi eius cultum immemorabilem, congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum committere de benignitate apostolicà dignaremur,

§ 2. Nos vero, eorumdem exponentium desiderio paterna clementia annuentes, commissionem causae huiusmodi manu nostrà signaverimus, et in illius vim peculiaris processus in curià servatis servandis fabricatus fuerit, eoque per dilectum filium nostrum in Urbe praedictâ vicarium in spiritualibus generalem recognito 4 emanaverit ab eodem vicario sententia super casu excepto, ac deinde praedicta cardinalium congregatio, re acriter et n:ature discussà, sententiam huiusmodi confirmaverit, ac de cultu immemorabili dictae beatae Ludovicae et casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri constare declaraverit:

Declarat of In-

§ 3. Hinc est quod nos, piis enixisque senatus et populi praedictorum precibus favorabilem assensum, quantum cum Domino possumus, praebere cupientes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, declarationem a memoratà cardinalium congregatione factam ut praesertur, quod scilicet de cultu immemorabili dicae beatae Ludovicae et casu excepto a decretis praedicti Urbani praedecessoris constet, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apstolicae firmitatis robur adiicimus.

Missam et officium concedit.

- § 4. Praeterea ut de eâdem beatâ Ludovica quotannis die xxxi ianuarii in praedictâ ecclesiâ S. Francisci de Urbe officium recitari et missa etiam a sacer-
- 1 Pessime edit. Main. legit recognitio pro recognito (R. T.).

dotibus eo die ad ecclesiam huiusmodi confluentibus celebrari de communi nec Virginum nec Martyrum, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, libere et licite possint et valeant, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Deregatio contrariorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII ianuarii mdclxxI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 28 ianuarii 1671, pontif. anno 1.

## LI.

Indultum de celebrandà missà et officio in honorem Ferdinandi III regis Castellae et Legionis per regna Hispaniae et omnes eius ditiones, uti et in ecclesià Ss. Iacobi et Ildephonsi de Urbe nationis Hispanorum, die xxx maii sub ritu duplici recitando 1.

### Clemens Papa IX, ad futuram rei memoriam.

Gloriosissimos caelestis Hierusalem cives, illos praesertim, qui in diebus peregrinationis suae, tametsi in rerum humanarum sublimitate positi essent, non sperarunt in lubrico divitiarum, nec in regiae potentià dignitatis, sed magnà

1 Simile indultum pro beata Ludovica vide in Const. praeced, Agrum Ecclesiae (R. T.).

illa virtute humilitatis (qua fit ut omnia terrena cacumina, temporali mobilitate<sup>1</sup> nutantia, non humano usurpata fastu, sed divina gratia donata celsitudo transcendai) solidati, bellarunt bella Domini, et, unico illi fundamento, quod est Christus Iesus, innixi, superaedificarunt aurum, argentum, lapides pretiosos, manentisque operis mercedem in aeternae salutis stabilitate accipere meruerunt, congruis honorum laudumque praeconiis in terris celebrandos esse merito censemus, ac proinde flagitantia ad ipsum regum orthodoxorum non minus pietatis, aliarumque christianarum virtutum, quam regii fastigii splendore fulgentium vota paterno affectu exaudimus, sicut ad Ecclesiae catholicae decus, spiritualemque fidelium populorum aedificationem atque devotionem fovendam et promovendam conducibile in Domino fore arbitramur.

Sacra con-

- § 1. Cum itaque aliàs, videlicet die nalium quid do XXIX maii MDCLV, congregatio tunc existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum ex deductis in processu auctoritate apostolicà confecto super casu excepto declaraverit de illo constare ex cultu exhibito servo Dei Ferdinando III regi Castellae et Legionis cognomento Sancto per immemorabilem temporis cursum excedentem metam centum annorum ante decreta felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri cum scientià vel tolerantià Qrdinariorum, et emanatum desuper dictae congregationis decretum recolendae memoriae Alexander Papa VII etiam praedecessor noster die xxxI eiusdem mensis approbaverit, et inter alia plenissime constiterit de celebratione missarum in honorem praedicti servi Dei, prout de Sanctis celebrari solent, tam in
  - 1 Pessime edit. Main. nobilitate pro mobilitale (R. T.).

sacrario veteri, quam in cappella B. Mariae Regum nuncupatâ metropolitanae ecclesiae Hispalensis ubi extat illius sepulchrum:

- § 2 Hinc est quod nos, piis enixisque Indultum de carissimi in Christo filii nostri Caroli quo in rubrica. Hispaniarum regis catholici, ac carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae earumdem Hispaniarum reginae catholicae viduae eius genitricis precibus, nobis per dilectum filium nobilem virum Petrum de Aragonia, ducem Segorbiae Cardonae, regni Neapolitani proregem. ac eiusdem Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem ad praestandam nobis ipsius Caroli regis nomine obedientiam missum, super hoc humiliter porrectis, favorabilem assensum. quantum cum Domino possumus, praebere cupientes, ut in omnibus regnis Hispaniarum et ditionibus eidem Carolo regi subiectis, et in ecclesià Ss. Iacobi et Idelphonsi de Urbe nationis Hispanorum, de memorato servo Dei Ferdinando III rege missa et officium de communi Confessorum non Pontificum sub ritu duplici iuxta rubricas breviarii et missalis romani quotannis in perpetuum die xxx maii, qua idem servus Dei obdormivit in Domino, celebrari, et ab omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui ad horas canonicas tenentur, recitari libere et licite possint et valeant respective, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.
- § 3. Non obstantibus constitutionibus Dorogat conet ordinationibus apostolicis ac decretis, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 4. Volumus autem ut praesentium Fides transumptorum. litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae mu-

1 Praeposit. ab nos addimus (R. T.).

nitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii februarii mdclxxI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 7 februarii 1671, pontif. anno I.

### LII.

Diversae declarationes et ordinationes super aequalitate in abbatiis aliisque officiis servandâ inter monachos Congregationis S. Bernardi Hispaniae Ordinis Cisterciensis ex locis citra et ultra montes Castellam veterem a novâ separantes sitis respective oriundos'

## Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam.

Exerdium.

Iniunctae nobis caelitus apostolicae servitutis ratio exigit, ut, paternam religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vitae monasticae iugo mancipatorum curam gerentes, felici illorum regimini et religiosae tranquillitati, quantum nobis ex alto conceditur, providere Breve Cle-satagamus. Cum itaque felicis recordationis Clemens Papa IX predecessor noster, ut opportunum malis, quae ex nationalibus factionibus in Congregatione S. Bernardi Ilispaniae monachorum Ordinis Cisterciensis enata erant, remedium adhiberet, per quasdam suas in simili formà Brevis die xiv octobris moclxix expeditas litteras multa decreverit circa distributionem aequalem abbatiarum, officiorum capitularium, et mutuam alternativam generalatus praedictae Congregationis inter monachos oriundos ex

1 Nunc primum impressa.

terris sitis citra et ultra montes Castellam veterem et novam dividentes, prout in dictis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur;

§ 1. Exortis vero circa litterarum hu- Proces dielae iusmodi intelligentiam nonnullis dubita-pro declarandis dubits inde extionibus, dilecti filii Michaël de Fuentes ortis. in sacrà theologià magister, generalis reformator, ac Ioannes Aracho, Ludovicus Sanchez, Petrus de Guadalaxara, Antonius de S. Petro, Iosephus de Almonacid et Benedictus de Oroscho, deffinitores eiusdem Congregationis, in monasterio Palaziolensi Palentinensis dicecesis congregati pro celebrando capitulo intermedio die viii mai moclxx, eisdem litteris debità cum veneratione ac reverentià susceptis, decreverint esse nobis humiliter supplicandum ut dubitationes huiusmodi nostrae declarationis oraculo dilucidare ac decidere de benignitate apostolicà dignaremur:

§ 2. Hinc est quod nos, specialem praedictis reformatori generali ac deffinitoribus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis humiliter porrectis inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ac dilectorum filiorum Romanae curiae praelatorum super reformatione Ordinis Cisterciensis deputatorum consilio, quia in memoratis Clementis prae-

1 Edit. Main. legit expressis . . . . insertis (R. T.).

decessoris litteris habentur sequentia verba: «Concordiam autem praeinsertam auctoritate et tenore praedictis approbamus et confirmamus sub hac moderatione ut omnes dignitates abbatiales et omnia officia tam intra quam extra capitulum generale, a reformatore generali dictae Congregationis conferri solita, distribuantur in aequali quantitate et qualitate religiosis ex utrâque parte ut supra divisà oriundis, itaut si sint vocales in numero pari, tot sint ex unâ parte quot ex alià »: auctoritate apostolicâ tenore praesentium declaramus atque decernimus praeinserta verba ita esse ab omnibus intelligenda et observanda ut omnia officia capitularia, quorum electiones celebrantur quolibet triennio, sive intra sive extra capitulum generale, distribuantur aequaliter religiosis oriundis ex terris ultra montes et citra praedictos montes sitis, taliter quod si praedicta officia capitularia, quorum electiones quolibet triennio celebrantur, sint paria, tot habeant monachi oriundi ex terris ultra montes, et monachi oriundi ex terris citra montes sitis; idest officia definitorum et procuratorum habeat una et alia; ex terris sitis ultra montes sit unus visitator generalis et unus suppletor; alius visitator generalis et alius suppletor ex terris sitis citra montes; et, si promotor fiscalis sit ex unà parte sic divisà, secretarius capituli generalis sit ex aliâ.

Altera decla-

§ 3. Praeterea, quia in praedictâ Congregatione sunt triginta octo abbatiae capitulares, quarum aliquae conferuntur per electionem factam a generali reformatore et definitoribus, ut Salmanticensis, Matritensis et Complutensis, ceterae aliae per nominationem aliquorum monachorum pro quolibet monasterio factam a praedictis generali et definito-

1 Edit. Main. legit cetera alia (R. T.).

Bull, Rom. - Vol. XVIII.

ribus et per electionem monasteriorum, ut strictius servetur aequalitas in quantitate et qualitate quam in memoratis litteris decrevit idem Clemens praedecessor, declaramus ex praedictis trigintaocto abbatiis, ad novemdecim abbatias promovendos esse monachos oriundos ex terris sitis ultra montes, et ad alias novemdecim monachos oriundos ex terris citra montes memoratos sitis.

§ 4. Rursus, ut in qualibet abbatiarum servetur aequalitas, declaramus praedi-abbatias theoctas trigintaocto abbatias capitulares dividendas esse in tres classes: Prima classis sit abbatiarum collegiorum, artium et theologiae, quae sunt sex, videlicet abbatia Salmanticensis, Complutensis, Matritensis, Montis Romensis, Bellomontensis, et S. Martini de Castaneda, et quod ad tres abbatias ex praedictis promoveantur monachi oriundi ex terris ultra montes, et ad alias tres monachi oriundi ex terris citra montes sitis:

§ 5. Secunda classis abbatiarum quae Quoad abbanuncupantur matrices, sive monasterio-matrices. rum in quibus recipiuntur educanturque novitii, et emittunt professionem, et quod, si praedictae abbatiae fuerint pares, tot dentur monachis oriundis ex una terra ut supra divisa, quot oriundis ex alià; si vero fuerint in numero impari, una abbatia, in qua unus numerus alium excedat, ad libitum generalis et definitorum possit conferri sive monacho oriundo ex unà terrà sive ex alià, dummodo habeat qualitates iuxta statuta Congregationis requisitas, ita tamen ut si una vice conferatur monacho oriundo ex terrà ultra montes, alià vice conferatur monacho oriundo ex terrà citra montes, et e contra si una vice conferatur monacho oriundo ex terrà citra montes, alià vice conferatur monacho oriundo ex terrà ultra montes, et sic deinceps alternis vicibus.

Quoad alias matrices supl.

§ 6. Tertia classis abbatiarum monastenon riorum, in quibus non educantur novitii, nec admittuntur ad professionem, nec vulgo nuncupantur domus matrices, et quod, si praedictae abbatiae fuerint pares, tot abbatias obtineant oriundi ex terris ultra montes ac citra montes constitutis. Si vero impares fuerint, una abbatia, in qua numerus abbatiarum excedit alium, pro libito generalis et definitorum detur monacho aliàs habili, sive oriundo ex una terra, sive ex alia, servato tamen ordine alternativae, ut supra proxime dictum est in matricibus, et dummodo aequalitas in distribuendis abbatiis taliter servetur ut ex triginta octo abbatiis supra memoratis novemdecim distribuantur religiosis oriundis ex unà parte et aliae novemdecim religiosis ex alià parte ut supra in memoratis litteris divisà.

Vacante generalatu, vel abcio ante capitudum.

§ 7. Insuper declaramus quod si in hatia , aut offi decursu triennii vacaverit per mortem lum, quomodo aut aliam ob causam dignitas generalatus, aut aliqua abbatia capitularis, vel officium definitoris, aut aliud quodlibet officium capitulare ex iis quorum electiones celebrantur quolibet triennio, ad dignitatem generalatus, abbatiae vel officii capitularis sic vacantis promoveri debet monachus oriundus ex eâdem terrà sic divisà, ut erat ille, ob cuius mortem, promotionem, renunciationem aut privationem talis dignitas, abbatia vel officium capitulare vacaverit, ita tamen ut sic promotus durare debeat pro residuo temporis dumtaxat, quod supererat ci in cuius locum fuerit suffectus.

Abbalia de Palazuolos non aequaliter dividendas.

8. Ulterius declaramus abbatiam cadit interalias monasterii de Palazuolos non esse annumerandam pro computando numero aequali abbatiarum, quae in aequali quantitate et qualitate distribuendae sunt oriundis, cum generalis reformator, qui poribus in singulis capitulis generalibus

est abbas Palazuolensis, non habeat suffragium in capitulo generali, nec componat numerum vocalium cum ceteris abbatibus et capitularibus pro celebrando capitulo generali; generalemque reformatorem posse pro libito monachum habilem, quem maluerit, in priorem monasterii de Palazuolos eligere sive ex hac sive ex illâ terrâ in litteris supradictis divisà oriundum, cum prior Palazuolensis numerum parem cum aliis capitularibus, qui vocem habent in capitulo ratione abbatiarum et officiorum quorum electiones celebrantur quolibet triennio, non componat, sed numerum imparem constituat. Ceterum si una vice prior eligatur oriundus ex terrâ ultra montes, alià vice eligi debeat ex terrà citra montes, et e converso, servato semper ordine alternativae.

§ 9. Ad haec decernimus ut triennio, quo generalis reformator eligitur ex ter-nae qualis esse ris sitis citra montes, abbas monasterii Matritensis S. Annae sit oriundus ex alià parte divisà, scilicet ex terris ultra montes sitis; et e contra, quando generalis reformator oriundus fuerit ex terris sitis ultra montes, abbas praedicti monasterii Matritensis oriundus esse debeat ex terris citra montes constitutis. Si quis vero monachorum contra praesentium tenorem quidquam facere vel attentare praesumpserit, poenam privationis vocis activae et passivae eo ipso absque alià declaratione incurrat.

§ 10. Volumus autem, ac praecipiendo mandamus, ut in proximo immediato ca-dientiae pro obpitulo generali omnes capitulares, ante-rum declaratioquam ad aliquam electionem procedant, iurent super sancta Dei Evangelia observare memoratas litteras Clementis praedecessoris, ac praesentes nostras, et tam illae quam praesentes collocentur religiosis ex utrâque parte sic divisâ! inter definitiones iuratas, et futuris tem-

nasterii S. An-

Pracceptum

celebrandis omnes capitulares iureiurando se adstringant ad illarum observantiam ante quamlibet electionem, ut moris est iurare definitiones quae in dictà Congregatione nuncupantur iurutae.

An. C. 1671

§ 11. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis<sup>4</sup>, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam çausarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Exeguulorem designat.

§ 12. Quocirca venerabili fratri episcopo Salmanticensi per <sup>2</sup> praesentes committimus et mandamus, ut capitulo generali in dictà Congregatione proxime celebrando auctoritate apostolică praesideat, ac, per se, vel per alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte interesse in praemissis habentium seu alicuius eorum desuper fuerit reguisitus, solemniter publicans, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat eâdem auctoritate nostrâ illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum huiusmodi commodo et effectu pacifico<sup>3</sup> frui

ct gaudere, non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 13. Non obstantibus recolendae me- contrariis demoriae Bonifacii Papae VIII praedeces-rogat. soris pariter nostri de ună, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, congregationis et monasteriorum ac Ordinis huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibus-

cumque. § 14. Volumus autem ut praesentium Transumptolitterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit illos pro illis (R. T.).

<sup>2</sup> Praeposit. per nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Aptius lege pacifice (R. T.).

Concedit ut

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv februarii MDCLXXI, pontificatus nostri anno I.

I. G. Slusius.

Dat. die 14 februarii 1671, pontif. anno 1.

Registrata in Secr. in lib. Brevium mensis februarii, part. 11, fol. 202.

### LIII.

Concessio et extensio indulgentiarum, confratribus et consororibus confraternitatum SS. Rosarii concessarum, ad omnes etiam non confratres aut consorores, dummodo missae et processioni de Rosario celebrandae et quolibet mense faciendae intersint 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem humilitati nostrae commisit Deus, fideli prudentique liberalitate libenter erogamus, sicut pia sublimium personarum regali fastigio ac multiplici virtutum decore splendentium eximiaque in nos et hanc sanctam Sedem devotione conspicuarum vota postulant, et nos ad augendam sovendamque fidelium pietatem profuturum in Domino arbitramur.

Supplicatio.

- § 1. Itaque, piis et devotis carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici ac carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae earumdem Hispaniarum reginae catholicae viduae eius genitricis nomine nobis per dilectum filium nobilem virum Petrum de Aragonia ducem Segorbiae et Cardonae, regni Neapolis proregem, ac dicti Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam orato-
- 1 Plures Summi Pontifices indulgentias similes huic confraternitati concesserunt, ut videre poteris in repertorio sub verbo Confraternitas Rosarii (Ed. Cherub.).

rem ad praestandam nobis eiusdem Caroli regis nomine obedientiam missum, humiliter porrectis supplicationibus paterno affectu annuere cupientes, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis sacer lotibus saecularibus vel regularibus, in rubrica. quibus missam de SS. Rosario iuxta constitutiones et decreta dictae Sedis celebrare licet, missam huiusmodi de cetero celebraturis, nec non omnibus et singulis fratribus et monialibus, etiam tertiariis, Ordinis Praedicatorum, seu S. Dominici, ac confratribus ac consororibus quarumcumque confraternitatum eiusdem SS. Rosarii, tam hactenus erectarum quam in futurum quandocumque erigendarum, et ubicumque locorum existentium, qui vere poenitentes et confessi, vel saltem confitendi propositum habentes, missae de Rosario huiusmodi ut praefertur celebrandae devote interfuerint, ibique pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, qua vice id egerint, ut omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequantur, quas confratres et consorores dictarum confraternitatum totum Rosarium recitando ex concessione dictae Sedis consequentur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus. Praeterea omnibus et singulis praefatis, qui missam de Rosario sicut permittitur celebrare vel audire consueverint, si vere poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, ut praefertur oraverint, ut quolibet mense easdem pariter indulgentias ac peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes consequantur, quas consequuntur confratres et consorores prae-1 Videtur legendum praemittitur (R. T.).

fatarum confraternitatum, qui processioni SS. Rosarii huiusmodi primâ dominicâ cuiuslibet mensis intersunt, utque omnes et singulae indulgentiae ac peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes huiusmodi animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari possint, auctoritate et tenore praefatis concedimus pariter et indulgemus.

Contrariis derogat.

§ 2. Non obstantibus nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Fides transumptorum.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur in iudicio et extra illud, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi februarii moclxxi, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 16 februarii 1671, pontif. anno 1.

## LIV.

Indultum de celebrando festo et recitando officio sancti Didaci Confessoris die XIII novembris, ob impeditam diem XII eiusdem mensis, in quo idem festum et officium celebrari et recitari consueverat 1

1 Sanctorum catalogo adscripsit Didacum eique officium et missam decrevit Sixtus V.

## Clemens Papa IX. ad futuram rei memoriam.

Cum, sicut dilectus filius procurator Causa indulti. generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum nobis nuper exponi fecit, dudum felicis recordationis Sixtus V et Clemens VIII Romani Pontifices praedecessores nostri officium et festum S. Didaci Confessoris dicti Ordinis professoris quotannis die xII novembris celebrari et recitari concesserint, prout in eorum litteris desuper expeditis uberius continetur; dicta vero dies xII novembris officio S. Martini Papae et Martyris impedita reperiatur: nobis propterea dictus procurator generalis humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ad ea quae Sancto- lodultum de rum venerationem concernunt favorabiliter intendentes, ac praedicti procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris' et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad esfectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon praedictorum Sixti et Clementis praedecessorum litterarum huiusmodi tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut de cetero sestum et officium S. Didaci Confessoris annis singulis die XIII eiusdem mensis novembris sub ritibus et formis ac a personis, quibus id per litteras praedictas concessum fuit, et aliàs in omnibus et per omnia iuxta earumdem litterarum formam et tenorem,

celebrari et recitari respective libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Clausulae prao-Bervativae.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari,

Clausula subluld.

§ 4. Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus, quoad ea quae praesentibus sunt contraria, praedictis Sixti et Clementis praedecessorum litteris, necnon omnibus et singulis illis quae in eis concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides.

§ 6. Volumus autem ut carumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII februarii MDCLXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 27 februarii 1671, pontif. anno 1.

#### LV.

Confirmatio constitutionum Pii IV et Gregorii XIII de poenis monachis Montis Oliveti, Ordinis sancti Benedic!i, insligendis, qui munus abbatis postulant, aut ad idem vel alia munera publica per favores principum aut aliorum aspirant1.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis fecit dilectus filius Supplicatio. procurator generalis congregationis Montis Oliveti monachorum Ordinis sancti Benedicti, quod, licet per constitutiones dictae congregationis caveatur expresse ut, qui munus abbatis postulaverit, eo censeatur ipso iure exclusus; similiter et ii, pro quibus postulatum fuerit, in poenam inhabilitationis incurrant, iuxta quasdam felicis recordationis Pii PP. IV praedecessoris litteras in forma Brevis die II iunii MDLXV expeditas, multaque alia in dictis constitutionibus ad excludendum ambitum disponantur; et in eisdem constitutionibus insertae reperiantur quaedam recolendae memoriae Gregorii Papae XIII praedecessoris nostri litterae, quarum initium, Cum nihil ita alienum, etc., per quas, sub poenà excommunicationis ac privationis officiorum perpetuaeque ad'illa inhabilitatis, prohibetur cuicumque monacho, cuiusvis gradus et praeeminentiae existat, ne favores exterorum ad praelaturas, aliave quaecumque maiora vel minora dictae congregationis munera assequenda procuret: nihilominus nonnulli eiusdem congregationis monachi et abbates aditum sibi ad praelaturas et munera publica congregationis huiusmodi exterorum favoribus facere satagunt, non sine maximà ipsius congregationis perturbatione.

1 Ne pluries dicta otiose repetam, vide, quae annotata sunt supra ad Const. xxx, Ecclesiae, huius Pontificis; vide etiam quae infra ab eodem Pontifice disponuntur de renunciatione seu alternatione abbatum, quoad qualitates et requisita monachorum ad quorum favorem fieri possint, in Constitutione incipiente, Nuper emana-

Quare dictus procurator generalis, de consilio et assensu dilecti filii nostri Caesaris tituli Ss. Quatuor Coronatorum S. R. E. presbyter cardinalis Fachenetti nuncupati et congregationis praedictae apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio de qua in rubricà.

§ 2. Nos igitur, considerantes quod nemo debet sibi assumere honorem nisi vocatus a Deo tamquam Aaron, ac proinde ambitionis huiusmodi perniciosum malum a praedictà congregatione omnino excludere cupientes, dictumque procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, constitutiones memoratae congregationis ad excludendum ambitum sicut praemittitur factas, necnon praedictas Pii et Gregorii praedecessorum litteras, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

Praeceptum

- § 3. Ut autem praemissa firmius atde observando. que inviolabilius observentur, volumus ut dilecti filii moderni et pro tempore existentes abbas generalis et alii ex definitorio ac procurator generalis dictae congregationis poenas in constitutionibus et litteris sicut praemittitur confirmatis et innovatis impositas contra transgressores irremissibiliter exequantur 1:
  - 1 Edit. Main. legit exequatur (R. T.).

alioquin si eà in re negligentes fuerint, postquam eis clare constiterit ambitiosos huiusmodi monachos vel abbates favores extra eamdem congregationem procurasse, poenam privationis suorum respective officiorum eo ipso incurrant.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Clausulae praelitteras semper firmas, validas et effica-servativae. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari,

§ 5. Sicque in praemissis per quos- clausula subcumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, eorum tenores pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus fides in indicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII februarii MDCLXXI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 27 februarii 1671, pontif. anno I.

## LVI.

Indultum pro creatione duodecim abbatum titularium abbati generali und cum definitorio congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti concessum 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex commissae nobis divinitus dispensationis officio cupientes ut debitus virtuti honor in congregatione monachorum Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti rependatur, ac ipsius congregationis monachos, ut in vineà Domini strenue laborare studeant, aliquo honorificentiae praemio incitare, necnon dilectum filium procuratorem generalem dictae congregationis specialibus favoribus et gratiis prosegui volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quodomolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes;

Urbani VIII in had re pro-

§ 1. Ac quarumdam felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri in simili formà Brevis litterarum die xxvi ianuarii mdcxxvii expeditarum incipientium Apostolatus officium, etc., per quas abbatum titularium in praefatà congregatione creatio sub certis modo et formà tunc expressis prohibita fuit, tenorem · praesentibus pro plene et suf-

ficienter expresso et inserto habentes, supplicationibus eiusdem procuratoris generalis nomine nobis, de consilio et assensu dilecti filii nostri Caesaris tituli Ss. Quatuor Coronatorum S. R. E. presbyteri cardinalis Fachenetti nuncupati dictae congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super hoc humiliter porrectis inclinati, dilecto filio 1ste Pontifex. moderno et pro tempore existenti ab-rubrica. bati generali memoratae congregationis, unà cum definitorio ipsius congregationis, duodecim abbates titulares, nempe duos pro qualibet provincià eiusdem congregationis, qui tamen sint aetate quinquagenarii, et saltem viginti anno rum spatio, lecturam, aut verbi Dei praedicationem, vel vicarii aut magistri novitiorum, aut oeconomica officia exercendo, congregationi praefatae laudabiliter inservierint (ita tamen ut eiusmodi abbates titulares nec gubernium monasteriorum, nec votum sive suffragium in capitulis generalibus, nec ullam aliam praerogativam vel exemptionem, quae monasteriis onerosa sit, praetendere valeant, sed in ecclesia, saltem diebus festivis, missae conventuali et vesperis, ac diebus singulis mane orationi mentali interesse teneantur), auctoritate nostrà apostolicà creandi, ac in defunctorum pro tempore locum alios ex eådem provincià, usque ad complementum numeri duodenarii huiusmodi, et non ultra, subrogandi, plenam et amplam facultatem eadem auctoritate tenore praesentium tribuimus et impartimur.

§ 2. Et quia nonnunquam accidit ut Alternationes aliquis abbas regiminis dictae congre-certa forma gationis, vel proprii levamenti studio, vel alterius monachi merito gratificandi ergo, regimen sive gubernium monasterii sibi commissi alternis vicibus cum illo gerere sit contentus, auctoritate praesatà harum serie permittimus memorato ab-

<sup>1</sup> Vide supra pag. 67 huius tomi (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit tenore (R. T.).

bati generali una cum definitorio praefato eiusmodi alternationes acceptare et ad usum deducere, dummodo tamen abbas ad id sponte consentiat, ac in monacho concurrant qualitates ad abbatiam iuxta praescriptum constitutionum dictae congregationis necessariae, et non aliter.

Yotum in caconcedit.

§ 3. Porro unus tantum eorum, nempitulo generali abbati guber-pe ille, qui monasterium actu gubernabit, votum sive suffragium in capitulo generali congregationis praedictae habeat; vacans autem a gubernio, in alterius gubernantis monasterio degat: nec plus praetendere possit quam monachus ordinarius, praeter titulum abbatis; et, uno illorum defuncto, alter solus remaneat abbas regiminis quamdiu vixerit vel donec renunciaverit.

Clausula praeservativas ap poait.

§ 4. Decernentes easdem praesentes ! litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari,

Et ita fudicari mandat.

§ 5. Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrarits derogat.

§ 6. Non obstantibus praefatis Urbani praedecessoris litteris, aliisque constitutionibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae congregationis, eiusque provinciarum ac monasteriorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis,

illorum tenores praesentibus pro plenc et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu rum sides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII februarii MDCLXXI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 27 februarii 1671, pontif. anno I.

### LVII.

Declaratio, in qua omne ius praetensum super monasterio fratrum Excalceatorum Ordinis Eremitarum sancti Auqustini Ulyssiponae erecto fratribus Excalceatis Hispaniae tollitur, et erectio novorum conventuum dicti Ordinis in regno Lusitaniae prohibetur'

## Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam

Ex injuncto nobis divinitus pastoralis Exordium. sollicitudinis munere, enatas inter religiosos viros controversias, ne fraternae charitatis serenitatem conturbent, dirimere studemus, sicut aequitati et iusti-

1 Nonnulla circa materiam, de qua in rubricâ, emanarunt decreta sacrae Congregationis cardinalium negotiis episcoporum' et regularium praepositae, quorum confirmationem habes supra in Const. huius Pontificis XLIX, Aliàs, supra pag. 155.

tiae consentaneum esse in Domino arbitramur,

Causa declarationis

§ 1. Cum itaque (sicut accepimus) dilecti filii fratres Excalceati Ordinis Eremitarum sancti Augustini in regno Lusitaniae monasterium Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae, in quo degunt, erectum pro curâ monialium eiusdem Ordinis, a iurisdictione dilecti etiam filii prioris generalis totius Ordinis huiusmodi exemerint, et congregationi Excalceatorum Hispaniae subiecerint, novitios ad habitum admiserint, et nova monasteria ibidem erigere ac fundare praetenderint, pendente controversià super huiusmodi re in congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità, dilectus vero filius procurator generalis totius Ordinis praedicti institerit revocari praedicta omnia, utpote attentata, et huiusmodi novas erectiones et fundationes dictis fratribus Excalceatis interdici ac prohiberi:

cantur.

§ 2. Hinc est quod nos, habità relaper hos fratres attentata revo tione sententiae congregationis nonnullorum eiusdem S. R. E. cardinalium super hoc negotio a nobis specialiter deputatorum, qui rationum momenta tam in facto quam in iure per utramque partem allata pluries audiverunt, controversiae huiusmodi finem imponere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, attentata praedicta revocanda esse, nullumque ius competere fratribus Excalceatis Hispaniae super illo monasterio Ulyssiponae erecto pro curà monialium, neque esse locum dismembrationi illius a religione, nec esse locum erectioni novorum conventuum fratrum Discalceatorum Ordinis sancti Augustini in regno Lusitaniae, tenore praesentium decerni-

mus et declaramus, ac propterea illos erigi aut fundari harum serie prohibemus, et praedictis fratribus Excalceatis circa suprascriptam controversiam perpetuum silentium imponimus.

- § 2. Decernentes easdem praesentes Clausulae praelitteras, et in eis contenta quaecumque, servativao. etiam ex eo quod praefati fratres Excalceati, seu alii quilibet in praemissis interesse habentes seu habere praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi fuerint, seu ex alià quacumque causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus aliove quolibet etiam formali et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, aut ad terminos iuris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti, seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, et illis respective in omnibus et per omnia plenissime suffragari,
- § 4. Sicque et non aliter in praemis- 11a indicari sis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, sublatà eis et eorum cui-
  - 1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).
  - 2 Vocem aut nos addimus (R. T.).

libet quavis aliter iudicandi et interpretendi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Exequatores deputat

§ 5. Quocirca venerabili fratri Francisco archiepiscopo Sidoniensi, mo lerno et pro tempore existenti nostro et dictae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncio, per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel per alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte interesse in praemissis habentium seu alicuius eorum desuper fuerit requisitus, solemniter publicans, illisque in eisdem praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrà illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum huiusmodi commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contraria removet.

§ 6. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis et congregationis fratrum Excalceatorum

huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII februarii MDCLXXI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 27 februarii 1671, pontif. anno I.

### LVIII.

Confirmatio privilegiorum pro priore domus regularis militiae seu Ordinis militaris de Calatrava nullius dioecesis provinciae Toletanae, ac extensio ad usum insignium et indumentorum episcopalium

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem ad ea vota, per quae militarium Ordinum quorum-libet eorumque praelatorum honori, necnon divini cultus celebritati peramplius consulitur, libenter intendere, ac in his pastoralis officii sui partes favorabiliter interponere, prout ad Altissimi laudem et gloriam prospicit in Domino

§ 1. Exhibita siquidem nohis nuper Indulum Alepro parte dilecti filii moderni prioris domus regularis sive conventus maioris mi-

1 Hactenus non impressa.

salubriter expedire.

Procemium

litiae seu Ordinis militaris de Calatrava nullius dioecesis provinciae Toletanae petitio continebat, quod, licet ipse et pro tempore existens domus seu conventus huiusmodi prior, ex indulto eidem priori per felicis recordationis Alexandrum Papam VI praedecessorem nostrum sub datum viii kalendas decembris anno Domini MDI concesso, quamplurimis praeeminentiis et praerogativis gaudeat, signanter in domus seu conventus et domorum seu conventuum ac locorum militiae seu militari Ordini huiusmodi subjectorum et ad eamdem militiam seu eumdem militarem Ordinem communiter aut divisim spectantium et pertinentium (quamvis pleno iure non subsint) parochialibus aut aliis ecclesiis post missarum ac vesperarum et matutinorum solemnia benedictionem solemniter populo interessenti (dummodo inibi antistes catholicus aut Sedis Apostolicae legatus praesens non sit, aut, si praesens fuerit, eius ad id expressus accedat assensus) elargiendi, ac quibuscumque fratribus seu militibus et personis militiae seu militaris Ordinis huiusmodi quaet vasa ecclesiastica pro ecclesiarum praedictarum usibus benedicendi, ac coemeteria, quotiescumque sanguinis vel seminis emissione vel suffusione polluta per aliquem catholicum antistitem benedictâ), reconciliandi, aliaque faciendi et exercendi gaudeat; nihilominus dictus prior in domo seu conventu maiori militiae seu militaris Ordinis huiusmodi veste ecclesiastică cum bireto nigro et clamyde seu pallio albo militari cum chordulis, floccis, ac cruce rubeà utitur, foris vero et extra illum in habitu clericali tantum cum cruce militari in-

cedit.

§ 2. Cum autem, sicuti eadem expositio subiungebat, indecorum sit, ut, qui pontificalia tractat et exercet, pontificalibus non utatur: nobis propterea pro p. rte dicti moderni domus seu conventus maioris huiusmodi prioris per dilectum filium Ignatium Velarde, sacristam mai rem dictae militiae seu dicti militaris Ordinis, uti a carissimo in Christo filio nostro Carolo Hispaniarum rege catholico eiusdem ac S. Iacobi de Spatha et de Alcantara militiarum seu militarium Ordinum huiusmodi in spiritualibus et temporalibus tractandis agentem seu procuratorem generalem constitutum, humiliter supplicatum fuit, ut, primodictae militiae seu primodicti Ordinis militaris et domus ac conventus maioris huiusmodi illiusque prioris decori et ornamento consulendo, ei ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui honestis petentium votis libenter annuimus, eaque sa-mentorum epivoribus prosequimur opportunis, dictum coditur. modernum priorem ac Ignatium praedictum a quibusvis excommunicationis. tuor minores ordines conferendi, casulas | suspensionis et interdicti, aliisque ecclequoque et ornamenta aliaque paramenta siasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supfuerint ac execrata (aqua tamen prius plicationibus inclinati, et ex voto congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super ritibus ecclesiasticis praepositae, moderno et pro tempore futuro domus seu conventus maioris huiusmodi priori, ut ipse de cetero perpetuis futuris temporibus, tam in primodicto seu primodictis' quam aliis quibuscumque aliarum militiarum huiusmodi domibus, ecclesiis et locis, ac aliàs ubicumque locorum et gentium, mozzet-

1 Edit. Main. legit primodicti (R. T.).

tà et habitu aliisque insigniis et indumentis episcopalibus, quibus S. Iacobi de Voles et S. Marci de Leon militiae seu militaris Ordinis S. Iacobi de Spatha domorum seu conventuum priores pro tempore (ex plurimis Summorum' Pontificum praedecessorum nostrorum, per recolendae memoriae Pium Papam V, etiam praedecessorem nostrum, sub datum Romae v idus ianuarii anno Domini molxyi confirmatis et approbatis, privilegiis et indultis, quae ad primodictam militiam seu primodictum militarem Ordinem ad supplicationem clarae memoriae Caroli V Romanorum imperatoris per piae memoriae Paulum Papam III similiter praedecessorem nostrum in eius litteris sub datum etiam Romae anno eiusdem Domini MDXLIII, nonis augusti, pontificatus eius vi, extensa eidemque communicata fuerunt) gaudent, utuntur et incedunt, uti, ac cum illis et in illis semper, ubi, quando, ac quoties ipsi priori libuerit, incedere, et ea ubicumque et quandocumque gestare libere et licite valeat, apostolicà auctoritate (citra tamen aliquam communicationis privilegiorum et indultorum huiusmodi approbationem) concedimus congregatione canonicorum Lateranenet indulgemus, ac plenam, liberam et omnimodam facultatem, licentiam et auctoritatem impartimur.

Derogat cont ariis.

§ 4. Decernentes irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon primodictae militiae, seu primodicti Ordinis militaris, ac quarumcumque illius domorum seu conventuum etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis statutis, ceterisque contrariis quibuscum-

Sanctio poe-§ 5. Nulli ergo omnino hominum li-

ceat hanc paginam nostrae absolutionis, concessionis, indulti, infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Domini MDCLXX4, vi nonas martii, pontificatus nostri an-

Dat. die 2 martii 1671, pontif. anno 1.

## LIX.

Decretum sacrae congregationis eminentissimorum et reverendissimorum cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, auctoritate sanctissimi domini nostri Clementis Papae editum de canonicis regularibus Ordinis sancti Augustini Congregationis Lateranensis ad curam animarum in ecclesiis saecularibus exercendam non admittendis?.

Cum felicis recordationis Gregorius XIII Motivum. aliique nonnulli Summi Pontifices eius successores ad regularem disciplinam in sium Ordinis sancti Augustini magis magisque firmandam decretis suis mandaverint ne dicti canonici, curae animarum in ecclesiis saecularibus exercendae, iuxta constitutionem Innocentii III recolendae memoriae incipientem, Quod Dei timorem, etc., ceteroquin capaces, ad huiusmodi curam in praedictis ecclesiis exercendam admittantur, quorum decretorum observantiam retinendam esse non

1 Oportet legere-1671; etenim die 2 martii anni 1670 nondum Clemens IX electus fuerat; vel postea legendum mai pro martii; quo casu referenda esset haec Bulla ad initium huius tomi; in edit. Main sub num. II habetur (R. T.).

2 Nunc primum impressa.

semel declaratum fuit; asserentibus vero e contra quibusdam dictorum Pontificum mentem haud fuisse certà perpetuà lege latâ Innocentianam constitutionem prorsus abrogare, sed immo illorum decreta seu mandata cum ipsis expirasse, ac propterea pro diversitate temporum diversas forsan editas fuisse declarationes et interpretationes, nec uniformem servatam praxim: ideo ex praedictis non infrequentes dubitationes et controversiae subortae noscuntur, ob quas religiosa quies perturbari facile posset, accuratius in hoc sacro Ordine custodienda, cum illius apostolica instituta primaevam disciplinae ac sanctimoniae antiquorum clericorum imaginem et symbolum referant, quibus ipsa nascentis Ecclesiae primordia florebant.

Decretum saerae congregatate apostolicà c'um, ne cano Lateranenses praeficiantur

§ 1. Quapropter, ad huiusmodi dubitionis episcopo-tationes explicandas et controversias derium auctori- finiendas, atque ut magis accuratâ dissibi attributa fa- quisitione eorum canonicorum spiritus vici regulares et vocatio dignoscatur, qui, dum in tranquillitate Montis Sion caelestium contemlaribus paro-platione suavissime pascuntur, ad franque indulto So gendum in valle lacrymarum panem parvulis (videlicet e claustro ad regimen descensuri parochialium) invitantur; sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, re mature examinatà, atque audito patre procuratore generali dictae congregationis Lateranensis, speciali sibi auctoritate per sanctissimum dominum nostrum Clementem PP. X vivae vocis oraculo attributâ declarat atque decernit ut in posterum futuris perpetuis temporibus nemo ex canonicis regularibus Ordinis sancti Augustini congregationis Lateranensis, quamvis non translatus, ad curam animarum in ecclesiis saecularibus, etiam de iurepatronatus, in perpetuum seu ad tempus quo-

cumque titulo exercendam admittatur, nisi, praeter abbatis generalis licentiam, expressum quoque Sedis Apostolicae indultum accedat, quod, iuxta sacrorum ministrorum penuriam et prout animarum postulabit utilitas, in contingentibus casibus concedetur, itaut quaelibet collatio, institutio et deputatio, in favorem huiusmodi canonicorum aliter facta, irrita prorsus atque inanis censeatur et sit; ac nulla etiam triennali longior possessio iisdem suffragetur: canonicus vero, cui eiusmodi concessum fuerit indultum, ad mentem praesati Innocentii III (si commode fieri possit) socium unum ex suo Ordine et congregatione secum habeat, cuius, in iis quae Dei sunt et regularis observantiae, tam consortio quam solatio perfruatur.

§ 2. Ceterum, si forte aliqui ex praedictis canonicis, ante huius decreti promul-rum in ecclessis gationem, ad curam animarum in huius-ante promulgamodi ecclesiis parochialibus exercendam Jecreti, in ea quoquo nomine, saltem cum licentia sui valent, abbatis generalis, iam admissi reperian- dusdem dustitur, eadem sacra Congregatio, itidem speciali sibi auctoritate per sanctissimum Dominum nostrum attribută benigne indulget ut illi (quatenus aliud non obstet canonicum impedimentum) in huiusmodi exercitio curae animarum, iuxta collationem, institutionem seu deputationem per ipsos iam obtentam, licite valeant 3 (socium iuxta praedicta secum habendo) continuare.

§ 3. Non obstantibus, quoad supradicta Derogat quiomnia et singula in praesenti decreto trariis et ettam contenta, supradictà constitutione Inno-fessionis. centii III, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam necessario et individue exprimendis, necnon illorum etiam iuramento, confirmatione

- 1 Praep. in nos addimus (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit attributam (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit valeat (R. T.).

Admissi ad habendo socium

formulae pro-

apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis statutis, formulà professionis in eo Ordine et congregatione emitti solitae, consuetudinibus etiam immemorabilibus, exemptionibus quoque, indultis et privilegiis, etiam in corpore iuris clausis, aut ex causà et titulo oneroso, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis, etiam motu proprio et certâ scientià ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut aliàs quomodolibet, etiam per viam communicationis seu extentionis, concessis et iteratis vicibus approbatis et innovatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà inserti forent, praesentibus pro plene expressis habentes, quibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, illis aliàs in suo robore permansuris, eadem sacra Congregatio Sanctitatis Suae auctoritate specialiter et expresse derogat, ceterisque contrariis quibuscumque.

Mandal dictum decretum poblicari.

§ 4. Et ne praemissorum ignorantia · quoquam praetendi possit, voluit eadem sacra Congregatio ut supradictum decretum in valvis basilicarum S. Ioannis Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe ac in acie Campi Florae, ut moris est, affixum, omnes, ad quos

pertinet, ita arctet et afficiat ac si unicuique personaliter intimatum fuisset, Transumpto-utque eisdem transumptis, etiam imrum fides. pressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, hac die xviii martii MDCLXXI.

F. M. cardinalis Brancatius.

Loco + sigillo.

C. de V. archiepiscopus Atheniensis. Dat. die 18 martii 1671, pontif. anno 1.

Die XXIX augusti MDCLXXI supradictum decretum affixum et publicatum fuit ad valvas basilicarum S. Ioannis Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe ac in acie Campi Florae et aliis locis solitis et consuetis per me Franciscum SS. D. N. Papae cursorem.

Ioseph Pizzardus, magister cursorum.

### LX.

Litterae processus SS. D. N. Clementis Papae X lectae die Cocnae Domini anno mdclxxi 1.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Pastoralis Romani Pontificis vigilantia Exordium. et sollicitudo, cum in omni christianae reipublicae pace et tranquillitate procurandà pro sui muneris officio assidue versatur, tum potissimum in catholicae sidei, sine quà impossibile est placere Deo, unitate atque integritate retinendà et conservandà maxime elucet, nimirum ut fideles Christi non sint parvuli fluctuantes, neque circumferantur omni vento doctrinae, in neguitià hominum ad circumventionem erroris, sed omnes occurrant in unitatem fidei et agnitio-

- 1 De hac materià vide quae notavi ad Constitutionem Pastoralis Alexandri VII.
  - 2 Particulam et delemus (R. T.).

nis Filii Dei, in virum perfectum, neque se in huius vitae societate et communione laedant, aut inter se alter alteri offensionem praebeat, sed potius in vinculo charitatis coniuncti, tamquam unius corporis membra, sub Christo capite, eiusque in terris vicario Romano Pontifice beatissimi Petri successore, a quo totius Ecclesiae unitas dimanat, augeantur in aedificationem, atque ita, divinà gratià adiutrice, sic praesentis vitae quiete gaudeant, ut futurà quoque beatitudine perfruantur. Ob quas sane causas Romani Pontifices praedecessores nostri hodiernâ die, quae anniversarià Dominicae Coenae commemoratione solemnis est, spiritualem ecclesiasticae disciplinae gladium et salutaria iustitiae arma per ministerium summi apostolatus ad Dei gloriam et animarum salutem solemniter exercere consueverunt. Nos igitur, quibus nihil optabilius est quam fidei inviolatam integritatem, publicam pacem et iustitiam, Deo auctore, tueri, vetustum et solemnem hunc morem sequentes,

Excommunicantur haeretici men'es.

§ 1. Excommunicamus et anathemacuiuscumque tizamus ex parte Dei omnipotentis, Pafautores, libros tris et Filii et Spiritus Sancti, auctorites. et impri- tate quoque beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, quoscumque Hussitas, Wichlephistas, Luteranos, Zuinglianos, Calvinistas, Ugonottos, Anabaptistas, Trinitarios et a christianà fide apostatas, ac omnes et singulos alios haereticos, quocumque nomine censeantur et cuiuscumque sectae existant, ac eis credentes, corumque receptatores, fautores et generaliter quoslibet illorum defensores, ac eorumdem libros haeresim continentes, vel de religione tractantes, sine auctoritate nostrà et Sedis Apostolicae scienter legentes aut retinentes, imprimentes, seu quomodolibet defendentes ex quavis causà, publice vel occulte, quovis inge-

nio vel colore, necnon schismaticos, et eos qui se a nostrà et Romani Pontificis pro tempore existentis obedientia pertinaciter subtrahunt vel recedunt.

- § 2. Item excommunicamus et ana- Appellantes a thematizamus omnes et singulos, cuius-turim Concicumque status, gradus seu conditionis lium. fuerint, universitates vero, collegia et capitula, quocumque nomine nuncupentur, interdicimus, ab ordinationibus seu mandatis nostris ac Romanorum Pontificum pro tempore existentium ad universale futurum concilium appellantes, necnon eos quorum auxilio, consilio vel favore appellatum fuerit.
- § 3. Item excommunicamus et ana- Piratae, etc. thematizamus omnes piratas, cursarios ac latrunculos maritimos, discurrentes mare nostrum, praecipue a monte Argentario usque ad Terracinam, ac omnes eorum fautores, receptatores et defensores.
- § 4. Item excommunicamus et ana.- Navium chrithematizamus omnes et singulos qui, stianorum praechristianorum quorumcumque navibus tempestate seu in traversum (ut dici solet) iactatis, vel quoquomodo naufragium passis, sive in ipsis navibus sive ex eisdem eiecta in mari vel in litore inventa cuiuscumque generis bona, tam in nostris Tyrrheni et Adriatici, quam in ceteris cuiuscumque maris regionibus et litoribus subripuerint; itaut nec ob quodcumque privilegium, consuetudinem aut longissimi et immemorabilis temporis possessionem seu alium quemcumque praetextum excusari possint.
- § 5. Item excommunicamus et ana- Qui padagia thematizamus omnes qui in terris suis gent. nova pedagia seu gabellas, praeterquam in casibus sibi a iure seu ex speciali Sedis Apostolicae licentià permissis, imponunt vel augent, seu imponi vel augeri prohibita exigunt.
  - § 6. Item excommunicamus et ana- Falsarii Illiq-

ritate signat.

terarum apo-thematizamus omnes falsarios litterahabente aucto rum apostolicarum etiam in formà Brevis ac supplicationum gratiam vel iustitiam concernentium, per Romanum Pontificem vel S. R. E. vicecancellarios, seu gerentes vices eorum, aut de mandato eiusdem Romani Pontificis signatarum, necnon falso publicantes litteras apostolicas etiam in formâ Brevis, et etiam falso signantes supplicationes huiusmodi sub nomine Romani Pontificis seu vicecancellarii aut gerentium vices praedictorum.

Turcarum adtutores.

§ 7. Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos qui ad Saracenos, Turcas, et alios christiani nominis hostes et inimicos vel haereticos per nostras sive huius sanctae Sedis sententias expresse et nominatim declaratos, deferunt seu transmittunt equos, arma, ferrum, filum ferri, stamnum, chalybem omniaque alia metallorum genera atque bellica instrumenta, lignamina, canapem, funes tam ex ipso canape quam ex alià quacumque materià, et ipsam materiam, aliaque huiusmodi, quibus christianos et catholicos impugnant, necnon illos, qui per se vel alios de rebus statum christianae reipublicae concernentibus, in christianorum perniciem et damnum, ipsos Turcas et christianae religionis inimicos necnon haereticos in damnum catholicae religionis certiores faciunt, illisque ad id auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestant; non obstantibus quibuscumque privilegiis quibusvis personis, principibus, rebuspublicis per nos et Sedem praedictam hactenus concessis, de huiusmodi prohibitione expressam mentionem non facientibus.

Perturbantes. ducunt.

§ 8. Item excommunicamus et anaaos, qui victua-ha Romam ad thematizamus omnes impedientes seu invadentes eos qui victualia seu alia ad usum Romanae curiae necessaria addu-

cunt, ac etiam eos qui, ne ad Romanam curiam adducantur vel afferantur, pro hibent, impediunt seu perturbant, seu haec facientes defendant per se vel alios, cuiuscumque fuerint ordinis, praeeminentiae, conditionis et status, etiamsi pontificali seu regali aut alià quavis ecclesiastică vel mundană praefulgeant dignitate.

§ 9. Item excommunicamus et ana- vel Romana thematizamus omnes illos, qui ad Sedem dunt. Apostolicam venientes et recedentes ab eâdem suâ vel aliorum operâ, interficiunt, mutilant, spoliant, capiunt, detinent, necnon illos omnes, qui, iurisdictionem ordinariam vel delegatam a nobis vel nostris iudicibus non habentes, illam sibi temere vindicantes, similia contra morantes in eâdem curià audent perpetrare.

§ 10. Item excommunicamus et ana- vel romipetematizamus omnes interficientes, mutilantes, vulnerantes, detinentes, capientes seu depraedantes romipetas seu peregrinos ad Urbem causà devotionis seu peregrinationis accedentes et in eà morantes, vel ab ipsà recedentes, et in his dantes auxilium, consilium vel favorem.

- § 11. Item excommunicamus et ana- Item offendentematizamus omnes interficientes, muti-dinales, lantes, vulnerantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes vel hosliliter insequentes S. R. E. cardinales, patriarchas, archiepiscopos, episcopos, Sedisque Apostolicae legatos vel nuncios, aut eos a suis dioecesibus, territoriis, terris seu dominiis eiicientes, necnon ea mandantes vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium vel favorem.
- § 12. Item excommunicamus et ana- Etalias ecclethematizamus omnes illos, qui, per se nas. vel per alios, personas ecclesiosticas quascumque vel saeculares ad Romanam curiam super eorum causis et ne-

gotiis recurrentes, ac illa in eâdem curià | prosequentes aut procurantes, negotiorumque gestores, advocatos, procuratores et agentes, seu etiam auditores vel iudices super dictis causis vel negotiis deputatos, occasione causarum vel negotiorum huiusmodi, occidunt seu quoquomodo percutiunt, bonis spoliant, seu qui, per se vel per alios, directe vel indirecte, delicta huiusmodi committere, exequi vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium vel favorem praestare non verentur, cuiuscumque praeeminentiae et dignitatis fuerint.

Appellantes a

§ 13. Item excommunicamus et anafutura executhematizamus omnes tam ecclesiasticos tione litterarum quam saeculares cuiuscumque dignitatis, apostolicarum quam saeculares cuiuscumque dignitatis, in forma Brevis ad curias sae qui, praetexentes frivolam quamdam appellationem a gravamine vel futurà executione litterarum apostolicarum etiam in formà Brevis tam gratiam quam iustitiam concernentium, necnon citationum, inhibitionum, sequestrorum, monitoriorum, processuum executorialium et aliorum decretorum, a nobis, et a Sede praedictà, legatis, nunciis, praesidentibus, palatii nostri et camerae apostolicae auditoribus, commissariis, aliisque iudicibus et delegatis apostolicis emanatorum, et quae pro tempore emanaverint, aut aliàs, ad curias saeculares et laicam potestatem recurrunt, et ab ea, instante etiam fisci procuratore vel advocato, appellationes huiusmodi admitti, ac litteras, citationes, inhibitiones, sequestra, monitoria et alia praedicta capi et retineri faciunt, quive illa simpliciter vel sine eorum beneplacito et consensu vel examine exequutioni demandari, aut ne tabelliones et notarii super huiusmodi litterarum et processuum exequutione instrumenta vel acta conficere, aut confecta parti, cuius interest, tradere debeant, impediunt vel prohibent, ac etiam partes seu eorum agentes, consangui-

neos, affinès, familiares, notarios, exequutores et subexequutores litterarum, citationum, monitoriorum et aliorum praedictorum capiunt, percutiunt, vulnerant, carcerant, detinent, ex civitatibus, locis et regnis eiiciunt, bonis spoliant, perterrefaciunt, concutiunt et comminantur, per se, vel alium, seu alios, publice vel occulte, quive aliàs quibuscumque personis in genere vel in specie. ne pro quibusvis eorum negotiis prosequendis seu gratiis vel litteris impetrandis ad Romanam Curiam accedant, aut recursum habeant, seu gratias ipsas vel litteras a dictà Sede impetrent, seu impetratis utantur, directe vel indirecte prohibere, statuere seu mandare, vel eas apud se aut notarios seu tabelliones vel aliàs quomodolibet retinere praesumunt.

thematizamus omnes et quoscumque, qui, per se vel alios, auctoritate proprià ac de facto, quarumcumque exemptionum vel aliarum gratiarum et litterarum apo-

§ 14. Item excommunicamus et ana- Eos qui ad so

stolicarum praetextu, beneficiales et decimarum ac alias causas spirituales et spiritualibus annexas ab auditoribus et commissariis nostris aliisque iudicibus ecclesiasticis avocant, illorumve cursum et audientiam, ac personas, capitula, conventus, collegia, causas ipsas prosequi volentes impediunt, ac se de illarum cognitione tamquam iudices interponunt; quive partes actrices, quae illas committi fecerunt et faciunt, ad revocandum et revocari faciendum citationes vel inhibitiones aut alias litteras in eis decretas, et ad faciendum vel consentiendum eis, contra quos tales inhibitiones emanarunt, a censuris et poenis in illis contentis absolvi per statutum vel alias compellunt, vel exequutionem litterarum apostolicarum, seu exequutorialium, processuum, ac decretorum praedictorum, quomodolibet impediunt, vel suum ad id favorem, consilium, aut assensum praestant, etiam praetextu violentiae prohibendae, vel aliarum praetensionum, seu etiam donec ipsi ad nos informandos, ut dicunt, supplicaverint aut supplicari fecerint, nisi supplicationes huiusmodi coram nobis et Sede Apostolicà legitinie prosequantur, etiamsi talia committentes fuerint praesidentes cancellariarum, consiliorum, parlamentorum, cancellarii, vicecancellarii, consiliarii, ordinarii vel extraordinarii quorumcumque principum saecularium, etiamsi imperiali, regali, ducali vel alià quacumque praefulgeant dignitate, aut archiepiscopi, episcopi, abbates, commendatarii seu vicarii fuerint;

Indices saeculares trahen-

§ 15. Quive ex eorum praetenso offitus personas ec. cio, vel ad instantiam partis aut aliorum sua tribunalia, quorumcumque, personas ecclesiasticas, vel alias apo-stolicam liber- capitula, conventus, collegia ecclesiarum tatem quomo-dolibet laeden quarumcumque coram se ad suum tribunal, audientiam, cancellariam, consilium vel parlamentum, praeter iuris canonici dispositionem, trahunt vel trahi faciunt vel procurant, directe vel indirecte, quovis quaesito colore; necnon qui statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas, seu quaevis alia decreta, in genere vel in specie, ex quavis causà et quovis quaesito colore, ac etiam praetextu cuiusvis consuetudinis aut privilegii, vel aliàs quomodolibet fecerint et ordinaverint et publicaverint, vel factis et ordinatis usi fuerint, unde libertas ecclesiastica tollitur, seu in aliquo laeditur vel deprimitur, aut aliàs quovis modo restringitur, seu nostris et dictae Sedis ac quarumcumque ecclesiarum iuribus quomodolibet, directe vel indirecte, tacite vel expresse, praeiudicatur;

> § 16. Necnon qui archiepiscopos, episcopos, aliosque superiores et inferiores praelatos et omnes alios quoscumque iudices ecclesiasticos ordinarios quomo

dolibet hac de causa directe vel indirecte carcerando vel molestando eorum agentes, procuratores, familiares, necnon consanguineos et affines, aut aliàs, impediunt quominus suâ iurisdictione ecclesiastică contra quoscumque utantur, secundum quod canones et sacrae constitutiones ecclesiasticae et decreta conciliorum generalium et praesertim Tridentini statuunt; ac etiam eos, qui post ipsorum Ordinariorum vel etiam ab eis delegatorum quorumcumque sententias et decreta, aut aliàs fori ecclesiastici iudicium eludentes, ad cancellarias et alias curias saeculares recurrunt; et ab illis prohibitiones et mandata etiam poenalia Ordinariis et delegatis praedictis decerni, et contra illos exequi procurant; eos quoque qui haec decernunt et exequuntur, seu dant auxilium, consilium, patrocinium et favorem in eisdem;

§ 17. Quive inrisdictiones, seu fructus, Auxilium praeredditus et proventus ad nos et Sedem stan es usur-Apostolicam et quascumque ecclesiasti- Apostolicae vel cas personas ratione ecclesiarum, mo-risdictiones. nasteriorum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum pertinentes usurpant, vel etiam quavis occasione vel causà sine 1 Romani Pontificis vel aliorum ad id legitimam facultatem habentium expressà licentia sequestrant;

§ 18. Quive collectas, decimas, talleas, praestantias et alia onera clericis, prae-desiasticis. latis et aliis personis ecclesiasticis, ac eorum et ecclesiarum, monasteriorum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum bonis, illorumque fructibus, redditibus et proventibus huiusmodi absque simili Romani Pontificis speciali et expressà licentià imponunt et diversis etiam exquisitis modis exigunt, aut sic imposita, etiam a sponte dantibus et concedentibus, recipiunt; necnon qui, per se vel

1 Edit. Main. legit sive (R T.).

alios, directe vel indirecte, praedicta facere, exequi vel procurare, aut in eispraestare non verentur, cuiuscumque sint praeeminentiae, dignitatis, ordinis, conditionis aut status, etiamsi imperiali aut regali praefulgeant dignitate, seu principes, duces, comites, barones et alii potentatus quicumque etiam regnis, provinciis, civitatibus et terris quoquomodo praesidentes, consiliarii et senatores, aut quavis etiam pontificali dignitate insigniti; innovantes decreta super his per sacros canones tam in Lateranensi novissime celebrato quam aliis conciliis generalibus edita, etiam cum censuris et poenis in eis contentis.

Officiales saecausis capitaliclesiasticas personas.

- § 19. Item excommunicamus et anaculares se in thematizamus omnes et quoscumque materponentes in thematizamus omnes et quoscumque mabus contra ec. gistratus et iudices, notarios, scribas, exequatores, subexequatores quomodolibet se interponentes in causis capitalibus seu criminalibus contra personas ecclesiasticas, illas processando, banniendo, capiendo, seu sententias contra illas proferendo vel exequendo sine speciali, specificà et expressà huius sanctae Sedis Apostolicae licentià, quique huiusmodi licentiam ad personas et casus non expressos extendunt, vel aliàs illà perperam abutuntur, etiamsi talia committentes suerint consiliarii, senatores, praesidentes, cancellarii, vicecancellarii, aut quovis alio nomine nuncupati.
  - § 20. Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui, per se seu alios, directe vel indirecte, sub quocumque titulo vel colore invadere, destruere, occupare et detinere praesumpserint, in totum vel in partem, almam Urbem, regnum Siciliae, insulas Sardiniae et Corsicae, terras citra Pharum, Patrimonium beati Petri in Thuscia, ducatum Spoletanum, comitatum Venayssinum, Sabinensem, Marchiae Anconitanae.

Massae Trebariae, Romandiolae, Campaniae et maritimas provincias, illarumque dem auxilium, consilium vel favorem terras et loca, ac terras specialis commissionis Arnulforum, civitatesque nostras Bononiam, Caesenam, Ariminum, Beneventum, Perusium, Avenionem, Civitatem Castelli, Tudertum, Ferrariam, Comaclum, et : lias civitates, terras et loca vel iura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia, dictaeque Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiecta, necnon supremam iurisdictionem in illis nobis et eidem Romanae Ecclesiae competentem de facto usurpare, perturbare, retinere et vexare variis modis praesumunt; necnon adhaerentes, fautores et defensores eorum, seu illis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestantes.

> § 21. Volentes praesentes nostros processus, ac omnia et quaecumque his lit- jue lig-nt. teris contenta, quousque alii huiusmodi processus a nobis ant Romano Pontifice pro tempore existente fiant aut publicentur, durare, suosque effectus omnino sortiri.

§ 22. Ceterum a praedictis sententiis

nullus per alium quam per Romanum poemis Pontificem, nisi in mortis articulo constitutus, nec etiam tunc nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestità, absolvi possit, etiam praetextu quarumvis facultatum et indultorum quibuscumque personis ecclesiasticis. saecularibus et quorumvis Ordinum etiam Mendicantium ac militiarum regularibus, etiam episcopali vel alià maiori dignitate praeditis, ipsisque Ordinibus et eorum monasteriis, conventibus et domibus, ac capitulis, collegiis, confraternitatibus, congregationibus, hospitalibus et locis piis, necnon laicis, etiam imperiali, regali et alià mundanà excellentià fulgentibus, per nos et dictam Sedem ac cuiusvis concilii decreta, verbo, litteris.

aut alià quacumque scripturà, in genere

Namo ah iis

vel in specie concessorum et innovatorum, aut concedendorum et innovandorum; quod si forte aliqui contra tenorem praesentium talibus excommunicatione et anathemate laqueatis, vel eorum alicui, absolutionis beneficium impendere de facto praesumpserint, eos excommunicationis sententià innodamus, gravius contra eos spiritualiter et temporaliter, prout expedire noverimus, processuri.

Papae abso-

§ 23. Declarantes ac protestantes quamlutio non com-prehendit eos cumque absolutionem, etiam solemniqui a praemis-su non destite ter per nos faciendam, praedictos excommunicatos sub praesentibus comprehensos, nisi prius a praemissis cum vero proposito ulterius similia non committendi destiterint, ac, quoad eos, qui contra ecclesiasticam libertatem, ut praefertur, statuta fecerint, nisi prius statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas et decreta huiusmodi publice revocaverint, et ex archiviis seu capitularibus locis aut libris in quibus annotata reperiuntur deleri et cassari, ac nos de revocatione huiusmodi certiores fecerint, eos non comprehendere, nec eis aliter suffragari; quin etiam per huiusmodi absolutionem, aut quoscumque alios actus contrarios, tacitos vel expressos, ac etiam per patientiam et tolerantiam nostram vel successorum nostrorum quantocumque tempore continuatam in praemissis omnibus et singulis ac quibuscumque iuribus Sedis Apostolicae ac S. R. E. undecumque et quandocumque quaesitis vel quaerendis nullatenus praeiudicari posse aut debere.

Derogat con-

§ 24. Non obstantibus privilegiis, indulgentiis, indultis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, supradictis, vel eorum alicui, seu aliquibus aliis, cuiuscumque Ordinis, status vel conditionis, dignitatis et praeeminentiae fuerint, etianisi ut praemittitur pontificali, im- praesentes litterae ac omnia et singula

periali, regali, seu quavis ecclesiastica et mundană praesulgeant dignitate, vel eorum regnis, provinciis, civitatibus seu locis a praedictà Sede, ex quavis causa, etiam per viam contractus aut remunerationis, et sub quavis alià formà et tenore, ac cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis, concessis, etiam continentibus quod excommunicari, anathematizari vel interdici non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de privilegiis, indulgentiis et indultis huiusmodi ac de ordinibus, locis et nominibus propriis, cognominibus et dignitatibus eorum mentionem, necnon consuetudinibus etiam immemorabilibus, ac praescriptionibus quantumcumque longissimis, et aliis quibuslibet observantiis', scriptis vel non scriptis, per quae contra hos nostros processus ac sententias quominus includantur in eis se iuvare valeant vel tueri;

§ 25. Quae omnia quoad hoc, eorum Tenores pro omnium tenores, ac si ad verbum, nihil penitus omisso, insererentur, praesentibus pro expressis habentes, penitus tollimus et omnino revocamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 26. Ut vero praesentes nostri pro- Publicari mancessus ad publicam omnium notitiam facilius deducantur, chartas, seu membranas, processus ipsos continentes, valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum de Urbe appendi faciemus, ut ii, quos processus huiusmodi concernunt, quod ad ipsos non pervenerint, aut quod ipsos ignoraverint, nullam possint excusationem praetendere, aut ignorantiam allegare, cum non sit verisimile id remanere incognitum quod tam patenter omnibus publicatur.

§ 27. Insuper, ut processus ipsi et El u'ique.

in eis contenta eo fiant notiora, quo in plerisque civitatibus et locis fuerint publicata, universis et singulis patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et locorum Ordinariis et praelatis ubilibet constitutis per haec scripta committimus, et in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo mandamus, ut, per se vel per alium vel alios, praesentes litteras, postquam eas receperint, seu earum habuerint notitiam, semel in anno, aut, si expedire viderint, etiam pluries in ecclesiis suis, dum in eis maior populi multitudo ad divina convenerit, solemniter publicent, et ad christifidelium mentes reducant, nuncient et declarent.

Quicumquo has littoras ha-

§ 28. Ceterum patriarchae, archiepiandiunt contes-siones apud sa scopi, episcopi, aliique locorum Ordinarii et ecclesiarum praelati, necnon rectores, ceterique curam animarum exercentes, ac presbyteri saeculares, et quorumvis Ordinum regulares, ad audiendas peccatorum confessiones quavis auctoritate deputati, transumptum praesentium litterarum penes se habeant, easque diligenter legere et percipere studeant '

Transumptorum tides.

§ 29. Volentes earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, notarii publici manu subscriptis, et sigillo iudicis ordinarii Romanae Curiae vel alterius personae in dignitate ecclesiastica•constitutae munitis, camdem prorsus fidem in iudicio et extra illud ubique locorum adhibendam fore, quae ipsis praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

§ 30. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae excommunicationis, anathematizationis, interdicti, innovationis, innodationis, declarationis, protestationis, sublationis, revocationis, commissionis, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire:

1 Vocem studeant addimus ex Cherub. (R. T.).

si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXI, VII kalendas aprilis, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 26 martii 1671, pontif. anno I.

Die mense et anno quibus supra, supradicta Bulla affixa fuit ad valvas hasilicue apostolorum Ss. Petri et Pauli, S. Ioannis Lateranensis, S. Marine Maioris, et alia loca solita et consueta Urbis, per me Matthaeum Bertarellum sanctissimi domini nostri Papae cursorem.

Pro domino magistro cursorum

Ægidius Felicius, cursor.

## LXJ.

Monasteria aliqua pro studiis generalibus fratrum Ordinis sancti Pauli primi eremitae in Hungaria, Polonia, Austria, Croatia, et in Svevia, et in Urbe Roma statuit et deputat 1

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere, sacrarum bonarumque litterarum studia, praesertim inter christifideles divinis obsequiis sub suavi religionis iugo addictos, opportunis rationibus fovemus et promovemus, ac, ut debitus virtuti honor rependatur, libenter providemus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, religionis decus et incrementum, ac catholicae fidei praesidium et propagationem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Petitio.

1 Privilegia hisce fratribus a Summis Pontificibus concessa habes in Constitutione In supremo Alexandri VII.

procurator generalis Ordinis fratrum sancti Pauli primi eremitae nobis nuper exponi fecit, ut sacrarum, eisque ancillantium bonarum litterarum studia in eodem Ordine magis in futurum vigeant, et fratres ipsius Ordinis congruis honorum praemiis ad illa amplectenda atque prosequenda alacriores et ferventiores reddantur, ipse procurator generalis opportune a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desideret:

Decernit u: in rubrica.

§ 2. Nos, einsdem procuratoris generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus qoomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, auctoritate apostolică, tenore praesentium, statuimus et ordinamus ut deputentur pro studiis generalibus dicti Ordinis, in Hungaria monasteria Tallense, Vyheliense; in Polonia Clarimontis, Czestochoviense et Cracoviense S. Stanislai; in Austria Neostadiense; quibus accedat monasterium eiusdem Ordinis in almà Urbe nostrà nuper erectum, cum sufficientes redditus et aedificia necessaria arbitrio congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis propagandae fidei praepositorum habuerit. Lectores idonei et scholares in his constituantur, qui studiis sedulo incumbant ad praescriptum constitutionum dicti Ordinis.

S'ndio nno ab

§ 3. Porro, si aliquod ex predictis hos bus occu-pal aliud sub-monasteriis ab haereticis vel a Turcis occupatum fuerit, aut alio casu occur-

rente non potuerint in eo studiorum curricula peragi, dilectus filius modernus seu pro tempore existens superior generalis Ordinis praefati, cum beneplacito memoratae congregationis cardinalium, aliud vicinum substituat.

§ 4. Ut autem eorum, qui studia pe- Ad doctoraregerint, labores debitis honoribus de-movert posse corentur, praefato moderno et pro tem-indulget. pore existenti superiori generali fratres expressos dicti Ordinis peractis studiis huiusmodi ad magisterii seu doctoratus aliosque gradus scholasticos, dummodo tamen praevio rigoroso examine ad id reperti fuerint idonei, per ipsum, vel, si aliquo impedimento detentus fuerit, per alium, seu alios ad hoc idoneos ab ipso delegandos, promovendi, seu promoveri, eisque solita graduum huiusmodi insignia, servatis aliàs servandis, conferendi seu conferri faciendi, itaut sic promoti et graduati omnibus et singulis gratiis, praerogativis ac privilegiis fruantur et gaudeant, quibus gaudent et fruuntur qui in publicis universitatibus ad ipsosmet gradus promoti sunt, facultatem, auctoritate et tenore praesatis, concedimus et impartimur.

§ 5. Praeterea, ut nemo deinceps ad praelaturas et officia dicti Ordinis, vi- nisi docter obdelicet ad generalis, vicegeneralis, dif-cernit. finitoris, secretarii, procuratoris generalis, provincialis et superioris localis munera, assumi possit, qui non fuerit doctor sacrae theologiae, nisi forte diffinitorium cum aliquo vel aliquibus vitae probatae religiosis, iustis de causis, dispensaverit, dictà auctoritate harum serie decernimus. Hoc tamen decretum denium locum habere volumus, cum, iudicio capituli generalis Ordinis praefati, tot numero doctores fuerint, qui possint omnibus officiis religionis sufficere.

1 Male edit. Main. legit sive pro sic (R. T.).

Interim vero, qui nunc doctores sunt et successu temporis erunt, ceteris praeserantur.

Doctorum namarum statui mandal.

§ 6. Ceterum, ne doctorum numerus nimium augeatur, in proximo capitulo generali eiusdem Ordinis certus eorum numerum stabiliatur, quem praeterire nefas sit.

Clauenla pracservaliva

§ 7. Decernentes praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari,

Clausula sub-

§ 8. Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis de-

§ 9. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, eiusque provinciarum et monasteriorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis: quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transmiptorun fides.

§ 10. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur in iudicio et extra, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III aprilis MDCLXXI, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 3 aprilis 1671, pontif anno I.

## LXII.

Erectio universitatis studii generalis in civitate Urbini 1

> Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Æternae sapientiae consilio speculato- Exerdinm. res domus Israel, quae est sancta Dei Ecclesia, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, constituti, excitandis promovendisque bonarum litterarum et laudabilium disciplinarum studiis, quae catholicae fidei divinique cultus propagationi et incremento, ac iustitiae administrationi, aliisque in publicum commodis magnopere conducibilia sunt, et, depulsà ignorantiae caligine, mentes luce veritatis illustrant, peculiarem pastoralis muneris nostri sollicitudinem propensà charitate adhibemus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam ac huius sanctae Sedis dignitatem, nostrorumque et eiusdem Sedis in temporalibus subditorum decorem, commodum et utilitatem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- causae concerunt dilecti filii communitas et homines civitatis nostrae Urbinatensis, quod,

1 Simile erexit studium in civitate Ferrariae Bonifacius IX, ut videre est in eius Constitutione In supremo, eique deinde privilegia concessit Clemens VIII in Const. Sanctae Romanae.

cum collegium doctorum eiusdem civitatis ex antiquà consuetudine publicam in eà institutionum iuris civilis lectionem haberet, ibique philosophia et sacra theologia a fratribus Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum publice quoque praelegerentur in utilitatem studiosorum, ut, peractis studiorum curriculis, ad doctoratus lauream provehi valerent, dilectus filius noster Alderanus S. R. E. presbyter cardinalis Cybo nuncupatus tunc temporis in illis partibus Sedis Apostolicae legatus, probe cognitum perspectumque habens quantum eidem civitati decoris atque utilitatis accedere poterat si instituto ibidem studio hurusmodi, quo parentes eorum liberos studiorum causâ alibi sustentandi onere atque impensâ liberabantur, incrementum atque norma traderetur, lecturas praedictas in aliquot mansiones remotas nec ulli alii usui applicatas palatii pontificii dictae civitatis insimul redegit, aliasque ordinarias sacrorum canonum et legum civilium, ac aliarum scientiarum, seu facultatum, et praesertim mathematicarum disciplinarum, quae in eâdem civitate antehac eximie floruerunt, lectiones sive cathedras instituit, ut ibidem tain indigenae quam exteri credita sibi a Domino talenta docendo exercere valerent, et iuventus ad ingenuas artes atque scientias addiscendas atque excolendas ardentiori stimulo incitaretur, huicque studio nonnullos paucos redditus sub vexilliferi pro tempore existentis et sex nobilium praedictae civitatis superintendentià assignavit.

Innocentius X et Alexander assignant

§ 2. Ac felicis recordationis Innocenstudio redditus tius Papa X praedecessor noster, cognità grandi utilitate quae inde resultabat, in favorem eiusdem studii quaedam bona stabilia duorum conventuum suppressorum Congregationis monachorum Cae-

lestinorum et Ordinis fratrum servorum B. Mariae Virginis respective concessit; et subinde recolendae memoriae Alexander Papa VII, etiam praedecessor noster, publici pariter commodi consideratione adductus, proventum annuum Sphaeristerii, qui prius ad existentem pro tempore in eisdem partibus Sedis praedictae legatum spectabat, eidem studio applicavit.

§ 3. Cum autem, sicut eadem expo- Moliva huius sitio subiungebat, emolumenta quidem Constitutionis. ex praemissis provenientia stipendiis, quae lectoribus dicti studii annuatim praestantur, sufficiant; si vero studium huiusmodi in universitatem studii generalis, cum privilegiis et indultis ad instar illorum quae a piae memoriae Clemente Papa VIII praedecessore pariter nostro universitati studii generalis civitatis nostrae, tunc suae, Ferrariensis concessa fuerunt, erigeretur et institueretur, inde numerus studiosorum tam provincialium quam exterorum ibidem excresceret, et non solum dictae civitatis Urbinatensis, quae, a mari remota, commercio non admodum floret, sed victualibus abundat, et quieti, quam litterarum studia desiderant, colendae peropportuna existit, decori et ornamento, sed etiam illius civium et incolarum compendio<sup>4</sup>, utititati et levamento magnopere consuleretur;

§ 4. Cumque <sup>2</sup> dicti exponentes huiusmodi erectionis et institutionis gratià procuraverint ut idem studium ac memoratum doctorum collegium (quod antehac a dicto studio divisum fuit, et, ut asseritur, vigore quarumdam similis recordationis Pii Papae IV etiam praedecessoris nostri litterarum per similis memoriae Urbanum Papam VIII praede-

1 Ita etiam legit edit. Cherub.; an commodo legendum videat lector scius (R. T.).

2 Edit. Main. legit Cum (R. T.).

cessorem pariter nostrum consirmatarum facultate conferendi lauream doctoralem in quibuscumque facultatibus ac creandi equites et legitimandi spurios fruitur, necnon, ex privilegio per piae pariter memoriae Iulium Papam II et dictum Pium praedecessorem concesso, de causis appellationum in secundà et tertià instantia, tam civilibus quam criminalibus, ecclesiasticis et profanis, in illo Statu et provincià cognoscit) firmà stabilique unione inter se coniungerentur: nobis propterea ipsi exponentes humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 5. Nos igitur, ad constantis fidei et quo in rubrica. sincerae devotionis affectum, quem dicti exponentes erga nos et Sedem praedictam gerere comprobantur, paternae dirigentes considerationis intuitum, eorumque votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere cupientes, et eorum singulares personas sionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum dilectorum filiorum Romanae curiae praelatorum super hoc negotio a similis recordationis Clemente Papa IX praedecessore pariter nostro deputatorum consilio, in praefată civitate Urbinatensi ex collegio doctorum et studio huiusmodi, sicut praemittitur inter se unitis et coniunctis, unam universitatem studii generalis, in qua sacra theologia, ius canonicum et leges civiles, philosophia, mathematicae aliaeque ingenuae disci-

plinae, scientiae et artes publicae doceantur et praelegantur, et qui, peracto studiorum curriculo, habiles et idonei reperti fuerint, ad baccalaureatus etiam formati, ac magisterii et doctoratus, aliosque gradus scholasticos, servatâ tamen in omnibus formà et dispositione Viennensis et Tridentini Conciliorum, quibus in aliquo derogare non intendimus, promoveri libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia prout in aliis studiorum generalium universitatibus per Sedem Apostolicam praedictam erectis fieri solet, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 6. Ac ipsi universitati studii generalis sic erectae et institutae, eiusque codit. rectoribus, magistris, doctoribus, lectoribus, scholaribus, officialibus et ministris, aliisque personis quibuscumque pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, indultis, libertatibus, , immunitatibus, exemptionibus, facultaa quibusvis excommunicationis, suspen- tibus, favoribus, honoribus, praerogativis, praeeminentiis et gratiis quibuscumque, quae tam per praedictum Clementem VIII, quam alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros praefatae universitati studii generalis Ferrariensi, eiusque rectori, magistris, doctoribus, lectoribus, scholaribus, officialibus et ministris, aliisque personis respective, etiam per viam communicationis et aliàs quomodolibet et qualitercumque concessa et attributa fuerunt, pari modo, et absque ullà prorsus differentià, uti, frui et gaudere libere et licite valeant, sine ullo tamen praeiudicio exactionum cameralium, circa quas nihil innovatum sit, auctoritate et tenore praedictis itidem perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 7. Decernentes easdem praesentes Glausulae praesentes servativae.

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, nec sub quibusvis similium vel dissimilium erectionum et gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices ac Sedem praedictam quandocumque faciendis, unquam comprehendi aut comprehensas censeri, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanaverint, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et plenarie reintegratas, ac etiam sub posteriori data, per eos ad quos pro tempore spectabit eligendâ, de novo concessas intelligi, ac ab iis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, et illis respective in omnibus et per omnia plenissime suffragari,

§ 8. Sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrarits derogat.

§ 9. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, dictae civitatis Urbinatensis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque personis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi aprilis MDCLXXI, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 6 aprilis 1671, pontif. anno 1.

## LXIII.

Canonizatio S. Rosae de S. Maria, virginis Limanae, Tertii Ordinis sancti Dominici 1

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Caelestis paterfamilias, cuius natura Exordium. bonitas, voluntas potentia, et opus mi-

1 Istam Sanctam prius sacras promovit ad aras et de eâdem officium et missam recitari posse decrevit Clemens IX in Const. Sanctae Matris.

sericordia est, ubi ad magnam divininitatis coenam invitatos Iudaeos se ipsos ut indignos eximentes conspexit, ad vicos et plateas civitatis accersentem hinc inde alios atque alios convivas servum sidelem transmisit. Verum nec pauperata erant, et ad caelestem domum implendam, in ulteriores gentes destinatum nuncium progredi iussit. Undique ex Asià, Africà et Europà sanctorum virorum atque mulierum cuiuscumque aetatis, conditionis et gradus agmina collecta fuere; sola esuriens languebat America, nec Domini volentis salutem omnium arcani mysterii conscia, nec ministri vocantis voces audire valens; donec venit plenitudo temporis et per ministros fideles sedentium in tenebris et umbra mortis auribus vox Patris insonuit, illatumque est Evangelium ultra Indiam et Gangem et Æquatorem, et per omnes compitorum angulos famelici quaesiti gentiles, ut in parato convivio pinguium ac medullatorum cum Deo Abraham, Isaac et lacob in regiâ suâ recumberent. Tandem, ultra totius antiqui orbis extremos fines, longe lateque usque ad ultimas Atlantici oceani metas, et usque ad extimas occidentalium Indiarum oras, quae maris (quod Pacificum dicitur) sepiunt immensa littora, iterum atque iterum fideli servo (per quem praedicatorum ordo, maximo huius S. R. E. doctore et praedecessore nostro Gregorio testante, significatur, excurrendum fuit, donec ad Peruviam perveniret. In quam, unâ cum iis qui regionem illam felici introitu ac successu Deo et S. R. E. subjecterunt, primus ille penetravit Ordo, qui, singulari huius sanctae Sedis Apostolicae privi-

legio, Praedicatorum titulo iamdiu insignitus suit, et ante alios Peruvianae gentilitati sanctum Jesu Christi Evangelium annunciavit, primusque ibi saluti erae praedicationis verbum suo sanguine obsignando, universam illam genrum multitudine, nec debilium, coeco- tem ad coenam Agni providi efficaciter rum aut claudorum copià, nec his qui invitavit. Cuius voce, labore et cruore longe erant contentus, ad regale epu- aurifera illa terra exculta, ad exhilalum, in quo non pauca sed omnia pa-, randam universae tam militantis quam triumphantis Ecclesiae coenam, inter ceteros christianae pietatis illius regionis flores, Deo, angelis et hominibus suaveolentem protulit Rosam, totius evangelicae perfectionis exemplar, et primum ex orbe novo in Sanctorum albo reponendum ornamentum. Cum enim ad hoc nata et data fuisset, eam omnium impartitor bonorum spiritu sapientiae et intellectus implevit, adeoque suae charitatis igne inflammavit, ut non tantum odore recrearet, sed etiam fulgore luceret in eâ domus Dei parte quae in tenehris latebat, ut quasi stella matutina in medio nebulae, quasi luna plena in diebus nostris, et quasi sol refulgens in perpetuas aeternitates splendesceret.

> Aequum igitur et summopere rationi consentaneum iudicamus, ut, quam Dominus noster Iesus Christus (cuius vices in terris gerimus) singulariter in ' dilectissimam a se sponsam assumptam monilibus et coronis suis ornatam demonstrare dignatus est, nos quoque, pro muneris nostri in universà Ecclesià debito (cui, licet immerito, praesidemus), ut venerandam a Deo praeelectam sanctamque colendam apostolicà auctoritate decernamus<sup>2</sup>, ut a solis ortu usque ad occasum omnis lingea et omnes populi confiteantur quod magnus Dominus in omnibus operibus et laudabilis valde in mirabilibus suis; quoniam etiam in die-

- 1 Praeposit. in delenda videtur (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit decernimus (R. T.).

bus nostris non defecerunt misericordiae eius super nos, et, licet paterne culpis nostris exigentibus corripiat, non tamen in perpetuum obliviscitur, sed in angustiis nostris multiplici nos electorum et amicorum suorum praesidio custodire non desinit, qui meritorum et suffragiorum suorum patrociniis nos muniant et defendant. Utque Christi Domini fideles intelligant quam sit eximium hoc pietatis exemplum, quod in novo orbe in praesentibus calamitatibus et periculis toti illuxit Ecclesiae, illustriora eius charismata, virtutes et gesta ex multis magnalibus, quae contulit illi Dominus, his nostris litteris proponenda duximus, ut eius sanctitas, apostolicae huius cathedrae testimonio comprobata, in universo mundo perpetuo magis illucescat.

Limae Rosa

§ 1. Limae, quae est meridionalis Americae in regno Peruviano metropolis, anno a reparatâ salute mplxxxvi, xii kalendas maii, parentibus honestis Gaspare de Floribus et Maria ab Oliva, orta est haec mystica Rosa in vico S. Dominici iuxta S. Spiritus aedem, et in ipsâ solemni Pentecostes die, quam rosarum Pascha dicimus, sacro baptismatis fonte purificata, ut pene videantur omnia fuisse infantis huius futurae sanctitatis indicia. Primaevum illi nomen ab avià Elisabeth fuit, quod postea divinitus, non solum a matre propter caeleste prodigium rosae in facie eius illico apparentis, sed etiam a Turibio archipraesule Limae dignissimo (non absque caelesti, ut creditur, afflatu) in sacri chrismatis unctione in Rosae nomen commutatum, et a Deiparâ Virgine agnomine a Sanctâ Marià auctum fuit, ut hoc etiam testimonio abundantius comprobaretur eximia Sanctorum merita a Deo nomina sortiri.

In infantia

ia § 2. Infans saepe visa est humi ia-

1 Edit. Main. legit muniat et defendat (R.T.).

cens fixis ocellis iucunde caelum intueri, quasi iam peregrina in terris, in civem caelestis Hierusalem eloquenti silentio (quo ex tunc praedita erat) adscribi postularet; iamque pupula intelligens meliorem esse patientem viro forti, suavis, lepida et serena semper apparuit, nec unquam vagitibus, aut voce querula aedium audita est turbare silentium, aversata solum in publicum efferri. Eà fuit in teneris annis constantià, ut diros chirurgi cruciatus in pollice, aure et naribus sine querelà, et capitis poenalem corrosionem, ex impositis ad medicamen pulveribus ortam, sine querela invicto animo sustineret, ut eius indoles iam ex tunc patientiae nata esse crederetur.

Virginitatem

§ 3. Vix quinquennis erat, cum, a Spiritus Sancti unctione interius edocta, vir-vovet. ginitatis votum emisit, et ex fratris admonitu vanitatis saeculi conscia facta ipsamet sibi comas ad vivam usque cutem inscià matre praescidit, ne quid funium superesset, quibus adversus devotam puritatem aut traheret aut traheretur ad nuptias; insignem illam heroinam Catharinam Senensem aemulata, quam sibi in ipso rationis diluculo in sanctitatis exemplar et magisterium delegerat, quam subinde magistram appellare non destitit. Addidit in praesidium primo alterum perpetuae a carnibus abstinentiae votum, quo cautius obstrictam Deo virginitatem custodiret; optime intelligens sobrietatem docere sapientiam et virtutem, quibus nihil utilius est in vità hominibus: quapropter ieiunium adhuc parvula sic servavit, ut omni se fructuum esu interdiceret, quos sibi donatos mox aliis largiebatur. In hebdomadarum spatia protrahebat inediam; quaeque in puerilibus annis insignem exercuerat abstinentiam, monialis postea eam sibimet ieiunandi legem indixit,

quae plane supra naturam esset. Nam integras quadragesimas transigebat sine pane; dietim quinis dumtaxat aurei mali granulis in memoriam quinque vulnerum Christi sese reficiebat; septem vero mensium ex Ordinis sui praescripto ieiunium a festo S. Crucis Exaltatae usque ad Pascha sic observabat, ut nonnisi ad vesperam exiguà panis vilioris bucellà, haustuque frigidae aquae sedaret famem. Saepe, ac praecipue sextis feriis, palatum et viscera cruciabat felle veruccino, quod in hunc usum potabile servabat, ut Christi sui in cruce sitibundi gustaret spongiam. Interdum, ut matri videretur lautius obsonare, amarissima granadillae folia, vel alias e sylvà extremae amaritudinis herbas, iniectis ad speciem paucis uvarum ficcarum acinis, in pulmentum adhibebat. Quando obedientiae vi ad carnis esum cogebatur, duris symptomatibus torqueri visa est, nec quietem primam reparabat, donec ad pristinam abstinentiam laeta redire permitteretur. Sic denique assueta ieiuniis erat, ut eius creberrimis infirmitatibus nullum aliud prodesset medicamentum quam panis et aqua, sic enim divina gratia curat et sanat.

Ipsius obe-

§ 4. Ut loqueretur victorias, mirabilis fuit in Rosa obedientia, tum in sequendis divini sponsi tractibus, quibus eam per arcanas sanctitatis semitas in unguentorum suorum currentem odorem trahebat, tum in durae et rudis matris praeceptis adimplendis, quibus eam ex adverso ad saeculi nugas et vanos corporis ornatus impellebat; in tantà enim | tate et perfectione quamlonge superabat. oppositorum mandatorum diversitate, ! Nec praetereundum quod in hac pietate aberrando neque ad dexteram neque ad sinistram.

In summo do. lore patientia.

§ 5. Hinc novit in florigero serto, vera filia Hierusalem, iussa illud capiti imponere, celare acum tempora figentem, non solum intuita, sed imitata verum regem Salomonem in diademate quo coronavit eum mater sua. Chirothecarum suaveolentium in manibus obtemperans admisit amictum, e quibus adustionem veram experta, dum eas abiicit, vidit promicare flammas et totum collucere cubiculum. Pellibus ab ipså genitrice pro reparanda valetudine circumligatis summe cruciata, silens et patiens sustinuit, vitam potius quam obedientiam perdere parata; in omnibus enim et per omnia a confessarii, parentum et maiorum nutibus pendens, mundi et sui victrix ctiam in minimis omnes obtemperantium palmas obtinuit: et, quod magis mirandum est, etiam vitâ functa, in coenobio S. Catharinae, Luciae praefectae illius obedientiam praestitit.

§ 6. Sciens etiam Deo, parentibus et Erga parenmagistris nunquam reddi aequalc, eximiis prosequuta est genitores reverentià, pietate et charitate, labore manuum eorum inopiam levem reddebat, prudens et providens in removendo quidquid eis ingratum aut inquietum esse posset, in pacandis contentionibus et sedandis animis mirifice discreta. Infirmae eorum valetudini semper prompte et provide assistens et ministrans visa fuit. Ad hoc per singulas noctes in operibus elaborandis vigilias protrahebat ad instar fortis illius mulieris, quae de nocte surrexit. deditque praedam domesticis suis; debilis enim, languens et saepe aegrotans, ac orationibus et aliis exercitiis detenta, aliarum artificum opera et celeriarte excelluit plusquam humanà, non lerga parentes cursum vitae suae feliciter clausit; matrem enim praevidens pro sui obitus adventu summo moerore afficien-

1 Conjunct. et hinc adjicimus (R. T.).

dam, sponsum suum enixe precata, tan-

tam divinarum consolationum sensibilem affluentiam ei obtinuit, ut postmodum iureiurando deposuerit se in tam dilectae filiae praematură morte expertam fuisse cor suum nimis angustum et incapax ad caelestia illa gaudia capessenda.

Humilitas.

§ 7. Humilis virgo sibi videbatur nil agere aut pati in sponsi famulatu, seipsam redarguebat supinae ignaviae, vociferabatur se indignam communi aëre, mirabatur se vivam terrae hiatu nondum absorberi, ad pedes confessariorum lachrymis plena singultiebat, minimos quosque defectus ita exaggerans quasi atrocissimorum scelerum cumulatim rea foret, publicas urbis aut regionis calamitates suis imputabat demeritis, aegritudines creberrimas et acutissimas acceptabat et amabat ceu vindices ac iusta supplicia suae in Deum perpetuae ingratitudinis, provocabat in se omnia mundi elementa ad vindicias iniuriarum quas eorum Creatori a se illatas querebatur, credebat firmiter, et ita ab omnibus credi satagebat, omnium se creaturarum esse abiectissimam et pestilentissimam, naevum execrabilem infelicis saeculi, Orbis maculam, humani generis ultimum carcinoma. Hinc, si deprehenderet de virtutibus se tantillum commendari, cruciabatur misera, expallescebat, diffluebat lachrymis, dehiscebat illico se mergens in abyssum humilitatis. Accidit quod e vicino aedium conclavi dobiter audiret personas graves de Rosae tamquam absentis mirabili vità honorifice ac secreto confabulantes; expavit et adtremuit exanguis virgo, angore, fletu et moerore distabuit, ac, seipsam durissime obiurgans, ter, quater illisit pugnum aculeatae capitis sui coronae, fluxerunt sub velo sanguinis rivi, ut acrimonià doloris ingratissimum alienae laudis obtunderet au-

1 Male edit. Main. legit conclavis (R. T.).

ditum. Familiaribus suis ingenue profitebatur humilis Rosa plectendis suis criminibus haud sufficere communem gehennae rogum, alium sibi deberi singularem infernum, ac veteri profundiorem longeque deteriorem.

§ 8. Ducebatur inter haec virtutum Habitum sanexercitia a Sponso tam ad exteriorem cti Dominici sucorporis quam ad intimam spiritus solitudinem, ut ibi loqueretur ad cor eius; obsistentibus exadverso importunis genitricis conatibus, quibus eam ad connubia terrae parare satagebat, ad quae non solum verbis durioribus, sed etiam verberibus impellebatur. Sed vicit invictus Rosae animus; prius enim Cantae, ubi cum suis morabatur, per quadriennium semel tantum a matre iussa domo exivit; post, exemplo suae magistrae, rigidiore inedià vultus venustatem imminuere, veste humili et despectà corporis agilitatem celare, hominumque prospectum quoad poterat declinare curavit. His sanctis artibus spes omnes nuptiarum elusit, non tamen quamcumque pugnam evasit. In statu enim vitae deligendo diu multumque luctandum fuit. Tandem obtinuit vigesimo aetatis anno, uta consentiente matre, cooptaretur palam in filiam sancti Dominici, assumpto S. Catharinae Senensis habitu, quo candent sorores Tertii Ordinis, vulgo de Poenitentiâ. Eam namque severioris' S. Clarae primae 'virgines monasterii Limensis in fundationis sodalem habere totis viribus conabantur. Sanctimoniales postmodum sancti doctoris Ecclesiae Augustini illam iam domo ad hoc egressam praestolabantur sacro hoc amictu, et nec frustra, ni ante aram-Beatissimae Virginis SS. Rosarii immobilem vis divina tamdiu detinuisset, quoad coeptum itineris propositum retractaret. Unde, caelitus admonita Ordinem Prae-

<sup>1</sup> Edit. Cherub. hîc addit instituti (R. T.).

<sup>2</sup> Legerem primo pro primae (R. T.),

dicatorum esse in sanctà Ecclesià paradisum voluptatis divinae, in quo ipsa velut rosa caelestis ceteris ibi liliorum et rosarum vernantibus plantis socianda et inserenda erat, quod postea ex intimis praecordiis optans petebat; et voti compos facta ante praedictam sibi summe gratissimam SS. Rosarii aram, Alphonso Velasquez eiusdem Ordinis tunc a confessionibus ipsius virginis dante, anno Domini sexto supra millesimum et sexcentesimum in clarà sancti Laurentii celebritate habitum suscepit. Verum nec adhuc integra pax; suadebat enim postea quaestor Gundisalvus, vir optimus, qui apud virginem Rosam sibi concreditam auctoritate et domestico imperio plurimum valebat, reformatam excalceatarum virginum sacri Carmeli regulam in clauso coenobio potius subire, quam inter postremas S. Dominici tertiarias extra septa monasterii militare; et opibus, adiumento futurum pollicebatur. Theologorum scrutiniis in hac causâ anceps sententia stetit, donec ipsa caelitus roborata constantissime status religiosi delectum non humanae sed divinae inspirationis opus esse demostravit, sibique vivendum usque ad extremum spiritum sub sanctae Catharinae Senensis magisterio, et tandem futurum tempus, quo ibi Limae exurgeret huius nominis et instituti monasterium: quod prophetico spiritu pronunciatum fuisse, eventus ipse postea comprobavit. His omnibus superatis, eo gravior, quo intimior, adhuc difficultas emersit. Importune enim se ingerebat in humillimà sui cognitione molesta cogitatio, quod ipsa, peccatis sordida, illo niveo et sacro amictu nimis esset indigna. Nec destitit pugna, donec ante ipsam SS. Rosarii aram in placidissimà extasi rapta, et pallens et rubens, ac splendoribus fulgida appa- | seravit (R. T.).

rens, et post sensibus reddita, in iubilum grati animi obtentae victoriae erupit. Tantae molis erat pacifice seraphicae suae magistrae habitu et instituto potiri, quam postea sic adamussim expressit, ut non solum ab exteris altera Senensis Catharina, non sine magno humillimae virginis angore animi, diceretur, sed et ipsi confessario in lineamentis, gestu et vultu sic in illam mirabili divini amoris metamorphosi commutata appareret, ut iam non similis, sed eadem prorsus esse videretur.

§ 9. Oraculum illud divinum, Sponsabo Jesus Roran te mihi in fide, etiam cum hac dilectà apparet. et electà Dei eximio privilegio impletum fuisse dignoscitur, ad quod eam per mirabiles favores evehere dignatus est. Singularis fuit quo speciosus forma prae filiis hominum habitu marmorum caedendorum peritissimi artificis festivus et amans in somnis apparuit, ut virginem se non tantum protectione, sed et operà illic sponsam quaesiturus; ubi Rosa in tanti connubii foedus consensit, arduos ei caedendorum marmorum labores imposuit, et brevem terminum ad perficiendum opus, dum peregre rediret, indixit. Erubuit virgo in sponsi reditu omnino impar suis viribus opificium adhuc infectum inveniri; cui dolenti reseravit 1 ille amplam lapidariam officinam, in qua innumerae electae virgines caedendis et poliendis marmoribus viriliter insuda bant; sponsas esse ex nuptiali veste et fulgore deprehendit, suarum lacrymarum stillicidiis saxa ad incisionem emollientes; et unà cum illis consimili veste circumamicta novit se ad tanti sponsalitii gradum per ardua praeparari. His igitur, et eo virginali candore nitens ut nunquam nec venialis impuritatis macula eam aspersam fuisse omnes eius a confessionibus iurati testes probaverint,

1 Male edit. Main. legit reservavit pro re-

apertius ad mysterium ventum est. Dominica erat Palmarum, cum in ipso Rosarii sacello in sui nihili abysso demersam sic affatus est: Rosa cordis mei, tu mihi sponsa esto. Contremuit virgo ad dulces tam divini sponsi voces, et simul audivit gratulantem sibi Deiparam et dicentem: En Rosa, quali te dignatur honore meus hic filius. Inaestimabiles divini amoris thesauri et connubialia tanti sponsi maxima in Rosa munera tam largiter depluerunt, ut ad ea imposterum occultanda humilioribus adhuc exercitiis continuo vacando, et de se abiectissime sentiendo, ac in omnibus sui contemptum sibi comparandum esse cognoverit, et reipsà opere compleverit.

§ 10. His donis aucta et charismatidine se flagris bus cumulata, ferventius virgo ista accinxit adhuc arctius fortitudine lumbos cientibus enim ad suae fidei martyrium tyrannis et tortoribus, se ipsà fortior, utriusque in se explevit ministerium. Saxa enim et cruces, quibus parvula, usus flagellorum ignara, a Marianna ancillà suarum mortificationum fere solà conscià ad orationem vel ad hortum pergens onerabatur, in ferreas catenas commutavit, quas aptavit in flagra, quibus, ad S. Dominici exemplum, singulis noctibus, usque ad rivulorum sanguinis copiosam esfusionem, vel pro aerumnis sanctae Ecclesiae, vel pro periclitantis regni aut urbis Limensis necessitatibus, vel pro compensandis peccatorum iniuriis, vel pro expiandis defunctorum animabus, vel ad impetranda divina subsidia in extremo agone constitutis, cruentam se Deo victimam ad eius iustam iram avertendam offerebat, horrescentibus quandoque domesticis ad tam diros catenarum ictus; quarum usu ei interdicto, earum una sic triplicato ductu lumbos latenter diu prae-

1 Pessime edit. Main. legit in pro ei (R. T.).

25

Bull. Rom. Vol. XVIII.

cinxit, ut nunquam nisi maximorum cruciatuum ischiadis vi apparere potuerit, quae postea nonnisi interveniente miraculo soluta fuit, cuius annulos post virginis obitum miram et peregrinam suaveolentiam spirare compertum est. Ne qua vero pars innocentis corpusculi vacaret a supplicio, poenalibus vinculis brachia et lacertos torquebat, urticarumque manipulis ac minutulis sentibus pectus, axillas ac latera arctabat, ut suo Lilio inter spinas constituto omnino configuraretur haec Rosa. Cilicii postea a collo infra genua protendentis asperitatem acubus permixtis auxit, quo compluribus annis usa est, donec, ob frequentem sanguinis vomitum, exuere iussa fuit. Cuius supplicii iacturam aliâ veste, minori valetudinis damno, sed non leviori molestià, compensavit; sub eà enimpoena suos et roboravit brachium suum. Desi- erat ei quicumque motus. Solae plantae ab his doloribus vacabant, quas tamen, aut saxorum collisione, aut fornacis adustione, a cruciatibus immunes esse non sinebat. Et quod fere singulare est, in divinarum consolationum affluentià 1, quibus solet sanctitas etiam in terris abundare et piorum caro in Deum vivum iucundatur et exultat, ab eis corpus suum alienum et ieiunum esse cogebat.

§ 11. Memor ulterius non decere sub Corona qua daemouis sugcapite spinoso membrum delicatum in-gestiones sugat, veniri, compuncta obtutu piae imaginis muto praeconio dicentis: Ecce homo, primam coronam capiti suo ex stamno peracutis claviculis infixit, et per aliquot annos non sine vulneribus cinxit; cui in maioribus annis successit secunda nonaginta et novem aculeis armata, quam in dies diversimode semper magis poenalem, arte familiaribus occultà, reddebat, eamque nonnisi cum vità dimisit. Neque enim videbatur ei seraphicae magistrae plene induisse habitum, nisi

1 Edit. Main. legit affluentiam (R. T.).

et spineam illius assumpsisset coronam. Huius diadematis triplici iactu, in SS. Triadis reverentiam, daemonum suggestiones illico fugare consueverat, satis instructa tales spinas non violare, sed vallare has rosas. Strati sui duritiem eam esse voluit, quae somnum magis abigeret, quam conciliaret; itaut dormiturae idem esset lectulus et equuleus, cervical aut impolitus truncus, aut lapides in hunc usum absconditi; quod cubile praeacutis postea tegularum fragmentis, testarumque fractarum triquetris sic implevit, ut singularum pars mucronata obverteretur corpori; nec ante se ad somnum componebat, quam fellis haustu fauces amaricasset: Sic floridus erat huius sponsae lectulus, et sponso divino adeo gratus, ut eam quandoque propter haec plene exanimem visibiliter apparens consolatus fuerit, proponendo ei duriorem et angustiorem suum lectulum Calvariae. His artibus somnum suum intra duarum horarum angustias coërcuit, et quandoque etiam minus spatii importuno exactori concessit. Diurnum enim nocturnumque tempus sic distribuebat, ut ex utroque duodecim integras horas orationi seponeret, alias decem labori manuum quo parentes sustentaret, impendebat, reliquas duas brevi quieti somnoque deputabat. Adversus cuius insidias clavum parieti infixerat, cui capillitium, quod ad tegendam coronam reservarat, strictissime implicabat, eoque tormento somnolentiam fugans, ad preces recitandas vigilias accrescere consueverat.

Solitudinem quaerit.

§ 12. Emulata sanctorum anachoretarum secessus qui in eremi solitudine Christum Dominum receperunt, adhuc infans solitarios domi angulos quaerebat, puellarum nugas fugiens, ut sola cum Deo suo delitesceret. Grandiuscula ex umbrosis arborum ramis oratoriolum

cum altariolo construxit, ad¹ illudque, a mensà et a lectulo surgens, ut ad orandi asylum properabat. Proverbium erat: Hortum adeas, si Rosulam quaeris. Domi in cubiculo sola in oratione pernoctabat. Exitus e domo, poenis etiam sibi, vel in pede saxo, vel in oculis mordacissimo pipere indico, inflictis, vitabat, tolerabilius iudicans excaecari, quam vanitates saeculi prospicere. Pro arctiori recessu, non sine magnâ luctâ, et praevio mirabili ostento Deiparae et pueri Iesu, in sanctissimi Rosarii sacello, tandem obtinuit a matre in extremo horti angulo cellulam quinque pedum longitudinis et quatuor latitudinis, ubi non solum manuum labori, sed potissimum collectioni spiritus et contemplandi studio vacaret, tantum ibi solum inesse spatii gaudens, quantum sibi et sponso caelesti sufficeret. In hac felici eremo ascensiones in corde suo disponebat, et supra se elevata, videbatur potius extra corpus, quam in corpore degere. Sub specie stellae probatae perfectionis matronae in visu apparuit; civitati enim Regum, qualis dicitur Lima, suum debebatur sydus, quod ad Christum Dominum regem regum dux esset. Divinitus prospectum fuit ut ibi residens complures distantes missas audiret videretque, non secus ac si corpore praesens fuisset. Innumeri culices hanc anachoreticam cellulam intrabant, nec tamen vel unus fuit qui eam morderet aut attingeret, esto etiam religiosas personas accedentes hostiliter invaderent. Huiusmodi bestiolas ad Dei laudes pro suo modulo personandas sic incitabat et mirabiliter regebat, ut Rosa prope attigisse imperium statui innocentiae reservatum, et in eà solitudine velut in paradiso morari crederetur. In huius tugurioli recessu cum sola erat, aut a nemine se observari putabat, tenerius

1 Praeposit. ad addimus ex Cherub. (R. T.).

simul ac liberius prosà, versu, colloquiis et cantu in solèmnia quaeque seraphici amoris laudes erumpebat eo fervore et impetu ut audientium corda ad charitatem et compunctionem ignara commoveret. Ex ipså divini amoris ignità pharetrà iaculatórias collegerat in formam precatiunculas, quae legentibus placuere et multis usu profuerunt. His interpellabat verum Deum et sponsum animae suae, laetitiam cordis sui, ac benignissimum lesum amore illo perfectissimo, quo simul universi cives empyrei eum diligunt, se prosequi et consumi toto corde protestabatur. Adventante huius sui dilecti in Bethlehem Natali, cum eum parvulum et nudum cum inope matre contemplaretur, piorum operum singulari ac pretiosà consuturà dignas amore infantulo vestes pluries praeparabat; indusioli enim panniculorum temporis, quo delituerat, stragulae, fasciae, fimbriarum et limborum ac crepundiarum loco, substituerat rosaria, stationes ad sanctissimam Eucharistiam, ieiunia, coronas Domini, orationes dominicas, salutationes angelicas, symboli apostolici recitationes, et plurium aliarum precum, flagellationes, lacrymas, interventus missarum, et sanctissimae communionis sumptiones, quae omnia frequentissime repetebat. Hisque sancti amoris exercitiis sic animam et cor suum illi sacraverat, ut tota ipsius veluti dilectissima sponsa esset, et nihil sibi reservaret, quod sponsus eius omnino non possideret. In connubiali annulo, quem in tanti sponsi mnemosynon cum ipsius infantis Iesu effigie laborari mandaverat, fratri eius, dum in eo delineando incumbit, quamvis tanti mysterii penitus ignaro, pro lemmate divino instinctu illa eadem regis regum sponsalitia verba occurrerunt : Rosa cordis mei, tu mihi sponsa esto. Annulus 1 Aptius ed. Cherub h. solemnes quasque (R.T.) iste eam ab ipso Christo Domino vim supernam obtinuit ut, eum vir probatae virtutis attrectans, eximias divini amoris immissiones, excelsa lumina et insuetos Spiritus Sancti ardores usque ad animae deliquium expertus, fuerit corpore prorsus immobili, nec nisi annulo deposito potuerit surgere liber, qui sensibiliter in captivitate tam sanctae nuptialis laetitiae tenebatur. Quod si tantum in aliena, quantum in ipsa sponsae anima divinae illae nuptiae valuerunt?

Dormiendo

§ 13. Habitavit igitur haec amantissima Domini confidenter, et quasi in thalamo totà die morabatur in eo: edocta enim in ipså infantià interius ab ipso ferventer orare, etiam dormiens deprehensa fuit ore diurnas proferre preces, et cor eius in oratione vigilare. Anno aetatis suae duodecimo elevata fuit ad sublimem illum contemplandi gradum, quem mystica theologia unitivum appellat. Inter manuales labores intellectus aciem immobiliter in Deum figebat, itaut nec in vigilià, nec in somno mentis eius oculum caelestis sponsi elaberetur praesentia, quae ita suaviter occupabat interiores animae illius vires, ut, l'oquendo cum ipso Deo intus, simul etiam alia quaeque necessaria expedite foris pertractaret. Per horas immota ante aras<sup>2</sup>, nec praetereuntes vidit, nec ad repentinos strepitus animum deflexit. A mane feriae quintae usque ad sabbatum, quandoque etiam usque ad dominicam, sic genibus flexis invariata mansit, ut nec e pavimento surgere potuisse sincere iussa aperuerit. Attributa divina, distributa in numerum centum quinquaginta, per decades, ad exemplum sanctissimi Rosarii, recitando, daemonibus terrori fuisse co-

<sup>1</sup> Perperam ed. Main. quaesita pro quae ita (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit erat pro aras (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit defixit pro deflexit (R. T.).

gnovit. Familiares ipsius sermones vim orationis, ut plurimum, continebant. A canorâ aviculă excitata ad Dei contemplationem tribus ante prandium horis, et in extasim rapta, ab ea nonnisi ad vesperam se explicuit. Ad orationis et praecipue mentalis exercitium proximos allicere studebat. Confessarios exorabat ut ad eam omni arte poenitentes inducerent, ipsosque divini verbi praecones frequentissime hortabatur ut ad eius studium veluti ad magnam adversus omnia peccata pharmacopoeam, suos auditores inflammarent, ad piarum meditationum usum populariter inveherent. Parthenici Rosarii recitationem cum annexà decadatim mysteriorum consideratione, prout' sanctus Dominicus instituerat, singulariter diligebat, eo quod in eà coalescant mentalis et vocalis simul orationis affectus, petitiones, laudes, gratiarum actiones; et plurimis haec Rosae incitamenta profuisse re ipså compertum fuit.

Aves ad laudes Dei provo-

§ 14. Prope obitum per quadragesimam cum avicula mire canora, quae sole occiduo ante suum cubiculum advolabat, alternavit Rosa cantica et laudes Dei quotidie per horam integram, tanto ordine, ut, canente aviculà virgo sileret, et virgine modulante, avicula attentissima 2 nec pipiret. Quin et ipsas insensibiles plantas exemplo prorsus singulari ad laudes et ad orationem Dei, eo versiculo prolato, Benedicite universa germinantia in terrá Domino, invitavit, et visibiliter sic inclinavit, ut arborum summitates terram attingerent, ac veluti solemni venerationis ritu Creatorem suum adorarent. Usque adeo verum est quod is, qui adhaeret Domino, unus spiritus est, et ei quoque obediunt | omnia.

- 1 Edit. Cherub. ac pro ad legit (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit attentissime (R. T.).

45. Ut probaretur an spiritus eius ex Rosae cogita-

Deo esset, subtili virorum tum doctrina tum pietate et spirituum discretione excellentium examini pluries subjecta fuit, ex quo claruit eius lumina et dona divina fuisse, et ab ipso rationis diluculo nihil ei dulcius occurrisse quam de Deo cogitare et supernis eius beneplacitis inhiare; a duodecimo anno expeditissime introrsum eius animam a Domino cum suis spiritualibus potentiis attractam divinae pulchritudini inhaesisse, ut nulla re creata a charitate Christi unquam separari potuerit; ab infantià ex magno Dei munere faciles ad virtutes propensiones sine passionum tumultu sensisse; a primă Dei notitiă repletam fnisse timore Dei et horrore peccati; nullà re creatà potuisse recreari; totum suum levamen fuisse sentire Deum in anima sua praesentem; acerbius omni iactură et gehennă ipsă videri ei, si vel ad momentum e conspectu eum perderet. Tunc ex obedientià aperuit quod certamen forte dedit illi Deus ut vinceret et sciret quod potentior omnium est sapientia; horrendas enim visiones, pavores et spiritus derelictiones, quas per quindecim annos summà constantià pertulit, enarravit, quae veluti poenales animarum in purgatorio lugentium dilationes et quidem' ipsius inferni typus videbantur. Cum nulla ei spes evadendi affulgebat, tunc patuit inter has derelictiones repente in ipso pristinae unionis meridie, veluti in sponsi brachiis, se deprehendisse restitutam, sensisse quoddam donum inexplicabile, solidum et fundamentale, quo videbatur sibi reddita impeccabilis, ut ille qui dicebat: Quis nos separabit a charitate Christi. Plerumque etiam post illas tenebras apparuisse ei humanitatem Christi Domini,

<sup>1</sup> Forsam quidam pro quidem legend. (R. T.).

necnon et sanctissimam Virginem Deiparam. Intellectuales etiam visiones, quibus in se praesentiam Dei experiebatur, per terminos remotionis, eminentiae et causalitatis, aliasque circumstantias explicavit, idque non a libris acceptum, sed Spiritu Sancto interius docente assecutam fuisse mirifice innotuit. Mortificationis etiam et poenitentiae exercitia, et in his non suo, sed confessariorum arbitratu modum constituisse, suarumque virium diffidentiam, fidei ardorem, spei securitatem, divini amoris incendia sic dilucide explicavit, ut sinceram ac tutam esse viam, qua haec electa Dei Virgo incedebat, censores disparatis colloquiis, scrutiniis et censuris unanimi spiritu, voto et sententià concluserint.

Arcana theologica explicat.

§ 16. Spiritu Dei agere et agi Rosam, ut Dei filiam, fuit constans opinio omnium, qui tunc Limae perfectionis et sanctimoniae famâ celebres erant, eamque dono sapientiae abundare et scientià caelitus infusà gubernari iudicarunt. Difficillimas enim de arcano SS. Trinitatis mysterio, hypostatica Verbi divini unione, sanctissimo altaris Sacramento, profundo praedestinationis abysso, natură gratiae, ceterasque theologicas quaestiones, sacrarum litterarum professoribus proponentibus, tam sublimibus conceptibus, profundis sententiis, et verbis adeo propriis explicavit, ut laudarent omnes cum Servatore nostro Patrem omnipotentem Dominum caeli et terrae, quod tanta, sapientibus ac prudentibus abscondita, humillimis parvulis et indoctis revelaret.

Conversatio elus cum Iesu.

§ 17. Conversatio huius virginis magis in caelis quam in terris erat, et ubicumque sanctissimum nomen Iesu legendo occurrisset, tantisper immorabatur; inde enim amoris ignes in corde sentie-

1 Male ed. Main. legit quod pro qui (R. T.).

bat, et ipse Iesus saepe amanti Rosae in paginae planitie apparuit, eique suavi obtutu ablandiebatur, ut verbum attenta lectione talis animae dignissimum, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei. Sic etiam, cum occuparetur in telae consutură, pulvillo ipsius saepe quietissime insidebat, et ad cor huius dilectae tacitis nutibus loquebatur, omnique gestu suum divinum protestabatur amorem. Frequentes et sere quotidianae erant huius sanctae animae deliciae istae; et interdum moram faciente sponso querulis vocibus lamentabatur, donec veniret. Ludens cum eo, cuius guttur suavissimum est, obtinuit vincens curari a doloribus gutturis; perdens vero, iterum doloribus cum patientià donata fuit; quae dum matri obediens narraret, visa est vultu angelico radiare. Illi iam languenti et viribus deficienti omnique humano auxilio destitutae occurrit idem ipse, qui est adiutor in opportunitatibus et tribulatione, et pretioso vulnerati lateris myrothecio eam benigne applicatam ad hauriendam aquam salutis de fontibus Salvatoris illico aegram sanavit. Ab innocentibus virginibus visa est cum ipso Iesu sistere, quandoque etiam deambulare, et secretissima miscere colloquia tali cum maiestate, ut, quocumque pedem fixisset ille, pavimentum fulgenti lumine splenderet. Utque talis Rosa nulli alteri plantae adhaereret quam ei qui est flos campi et lilium convallium, invenit basilicum seu ozimum (quem studiosius colebat reservatum ut' plantam regiam ipsi regi saeculorum) siccum et eradicatum; cui, de hoc dolenti, ipse Christus apparens dixit se suis manibus illum eradicasse et proiecisse, ut ipse solus esset eius verus basilicus.

§ 18. His ostendit verissimum, quod Motiva inha-

1 Edit. Main. legit ac pro ut (R. T.).

in ecstasi cuidam dixerat, idest se Rosam gestare in intimo sui divini cordis penetrali, cum sciret vicissim in eius virgineo corculo se solum tranquillissime inhabitare.

B. Maria offam Rosae ass nistif.

§ 19. Adstitit etiam saepe Regina caeli ad exteris eius, ita ut ab undecimo aetatis suae anno usque ad extremum non desuerit ei hoc pretiosum samiliaritatis contubernium. In Rosariano enim sacello ex sedulo ministerio mutua cum illà erat ei conversatio, eoque honore hanc suam famulam dignata est, ut cubiculariae ipsi exhibuerit ministeria, excitando eam illis vocibus: Surge ad orationem, filia, surge, nam instat hora. Illique experrectae se praebebat videndam facie ad faciem, maiestate decoram, et gloriae caelestis paradisum, exclamanti cum alterâ Elisabeth: Unde hoc mihi, ut veniat mater Domini ad me.

Angelus tutelaris saepe Rosae fusorvil.

§ 20. Misit etiam Dominus angelum suum, qui praecederet Rosam, et visibiliter custodiret, ac introduceret eam in locum, quem illi paraverat. Fuit enim tam domestica fiducia huius virginis cum eo, ut habuerit illum non solum ut amicissimum, sed etiam ut pararium, aut viridarium<sup>4</sup>, quotiescumque horà consuetà l sponsus non apparebat. Deficiens quadam nocte viribus misit eum ad Mariam de Usatigui, ut nuntiaret ei se egere remedio, quod per famulum statim illa transmisit, vidente et agnoscente hoc a filià per obedientiam matre. Ab eodem etiam ab horti cellulà, aperiente ipso seras portarum, ad genitricis cubiculum incolumis ducta fuit.

Alii angeli illi mioistraot.

§ 21. Aliis etiam angelis mandavit Deus de illà: astiterunt enim propter eius preces cuidam religioso in periculoso itinere, donec iste in deterius mutatus fuit; cui cum ipsà virgine de hac derelictione conquerenti revelavit mystérium et ar-

1 Edit Cherub. habet veredarium (R. T.).

cana singularia ipsi soli el Deo nota, et quae a tantà distantià solum ipso Domino aut angelo revelante virgini innotuisse potuerunt.

§ 22. Saepe etiam, ex quo fuit ei a Et Catharina Christo Domino data in magistram san-rol.

cta Catharina Senensis, haec eam visibiliter conveniebat in terris, praesertim cum eius regulam scrutaretur; adeoque crebra et amica fuit inter has virgines conversatio, ut ex vultu beatae Catharinae in faciem Rosae transierint lumina; itaut et vivens et defuncta per oris lineamenta haec eam omnino repraesentaret; praeter innumeras delicias, favores, officia et virtutes, quibus ab eà ornata et aucta suit.

A daemone

§ 23. Probavit Pater caelestis inter has spiritualis vitae delicias hanc suam electam, ut aurum in fornace, igne tentationum, afflictionum, persecutionum et plurium ac gravium infirmitatum. Luctabatur enim quamfrequentissime cum daemonibus, multisque illorum molestiis vexabatur; ex quibus sub tetrà specie molossi unus eam orantem latratu horrisono terrere et rabido morsu per solum illam raptans tentavit discerpere, donec clamavit ad Sponsum: Ne tradas bestiis animas confitentes tibi; alius colaphum impegit, quandoque saxum rude in eam libravit, quod solotenus Rosam nec laesam, nec territam prostravit; libros eius spirituales laceravit; sub giganteâ mole aliàs hanc inexpugnabilem feminam tremente cellulà corripuit, adeoque contorsit, ut eius ossa comminuta et nervi distracti viderentur; sed invictus virginis animus insaniam huius furentis hostis pluribus horis frustra certantis repressit et irrisit, donec victoriae desperabundus evasit. Ad hortum oratura procedens in angelum lucis transformatum obvium blande habuit hunc anta-

1 Ed. Cherub. habet aliàs pro alius (R. T.).

gonestam, quae a nobili fuga victoriam mendicavit, cum de castitate certamen esset; arreptâque ferrea catena acerbissimis ictibus nudas scapulas cruentavit, et inter sanguinis lacrymarumque rivos conquerenti de absentià Sponsi, conspicuus ille ostendit quod, nisi cum eà ipse fuisset, nunquam victoriam reportasset. A primordiis pueritiae, spirituum discretionem obtinuerat, agnoscebatque, docente suà sanctà magistrà, quae olim a Christo Domino hauserat, illustrationes a Deo esse cum in animà sequitur humilitas, reverentiae affectus, propriae vilitatis cognitio, ordo et unitas cordis et gaudium in Deo; ex adverso his opjositas impressiones, timorem, divisi cardis confusionem, sui complacentiam et inquietudinem redolere.

rersecutiones palitur.

§ 24. In aerumnis ab infantiâ fuit, nono enim mense aetatis suae lacte de-A domosticis stituta est, cuius defectus nonnisi cibo valde inepto compensari potuit. Vix fari coeperat, cum, propter nominis controversiam, virgis caedebatur ab aviâ si Rosa, a matre si Elisabeth vocata respondisset. Virginis huius virtutes et mortificationes matri aliud intendenti mera delicta videbantur, quibus castigandis non solum durissima verba, sed persaepe etiam saeva verbera adhibebat, praesertim cum rutilam caesariem deprehensa fuit sibi praescidisse. Nec mitiores in eam fuere domestici quando eius virtutes et caelestia dona innotuerunt, vano timore correpti ne, cum magno familiae dedecore, ut de imposturis suspecta, ad sanctae Inquisitionis tribunal raperetur. Accessit in cumulum tribulationis quorumdam confessariorum incredula vel oscitantia vel ruditas vel inscitia, dum ei conabantur suadere non esse rectum aut tutum illud virtutis iter, vertigine vel alià noxià intemperie laborare, illusiones esse, quas ipsa illustrationes

divinas credebat. Suadenti feminae precibus impetrare a suà seraphicà magistrà eripi ab his aerumnis constanter renuit; pudebat enim crucifixi sponsam vel per momentum extra cruces reperiri. Λ quibus nunquam vacavit; feriatam enim ab exteriori gravior occupabat interior, et cessanti foris persecutioni aegritudinum agmina succedebant.

§ 25. In Canta ex dirà nervorum at- Inter corporis tractione per triennium lecto decubuit stantior evadit. cruciatu intenso, gemitu nullo; saepe acutissima eam angina, asthma, permolesta ischias, pleuritis, stomachi, pericardii et intestinorum dolores sine numero, et sine lege frequentes convulsiones invadebant, medicis ut plurimum stupentibus quomodo in tam arido corpusculo vires essent ad perferenda quae prosternendo cuilibet robustissimo satis fuissent. Rosa, optime penetrante non tam ab intemperie quam a benevolà Sponsi manu haec sibi agonalia festa provenire, febres ephimeras, ac ctiam res' contumaciores, ipsà consuetudine iam pene in iocum verterat. Chiragrae, podagrae et arthritis morbi frequenter eam occupabant, quos cum invictà constantià toleravit. Haec omnia inter illustriores a Deo sibi collatos favores recensebat. In sublimi enim et singulari mentis elevatione viderat Christum Dominum dividentem lance ex cruce factà gratias et dona ad mensuram poenarum, audivitque dicentem: Sine pondere afflictionum, ad gratiae cumulos non perveniri; unicam veram sculam paradisi esse crucem, nec praeter eum superesse aliam per quam in caelum ascendatur.

§ 26. Languens et aestuans divini Orantem Roamoris ignibus in nocte orans visa fuit cumdant. ab alià virgine magnis luminibus coruscans veluti igniculis per os oculosque

1 Aptius edit. Cherub reliquas legit (R. T.).

evibratis, protestantibus quantum incendium intus ferveret; quod aliàs pluries eà inscià coram diversis contigisse innotuit. Ceteras virtutes studiose celavit, magnam charitatis flammam tegere non valuit; eius enim colloquia, salutationes et responsa continuo divini amoris memorià condiebantur. Singularum creaturarum ordines ad amorem dulcissimi Creatoris gradatim compellebat, tum ignitis vocibus, tum pulsu citharae, quem non didicerat, ut omni ritu, gestu, actuque suo se dilecto ostenderet amantem.

Suus erga Doum zelus.

§ 27. Eâdem vi charitatis acta, ut vera sponsa Domini zelavit honorem; irreverentiam enim ecclesiarum detestabatur, loquentes ibi otiose humiliter et suaviter corripiebat. Domestici cavebant, ne coram eà ineptias proferrent; verebantur enim Rosae adhuc parvulae censorium supercilium; immenso gaudio perfundebatur, quotics Dei honorem insigni aliquo successu promoveri videbat, ut accidit in insigni peccatricis conversione. dere.

§ 28. Eodem zelo precibus transtulit natoris officio in percelebri solemnitate fungeretur, quo convalescente torquebat Rosam febris non sua; nec tamen a sermone abesse voluit, febrilem enim ardorem facile superabat exaestuans divinae gloriae desiderium.

A Christi ico-

§ 29. Obsignavit hanc Dei amoris solne sudorem ma: licitudinem dilectae suae ipse Christus Dominus hoc insigni miraculo, anno salutis MDCXVII, XVII kalendas maii. Rosa, vehementius amoris divini stimulis excitata, sonore et fervidissime venerabilem Salvatoris effigiem in oratorio quaestoris alloquebatur, cum statim totum vultum imaginis guttulae sudoris operuerunt. Convocati testes arte et doctrinà celebres, qui, omnibus serio expensis, censuere supernaturale esse, quod in icone gerebatur. Quatuor horis duravit

pium ostentum, cunctis adstantibus admiratione et sancto horrore stupentibus, cuius sudoris vestigia per aliquot lustra conspicua mansere. Hoc esse tantummodo indicium quamº enixe cupiat Servator noster ab omnibus redamari, testata est ipsa virgo Rosa, divini conscia secreti, timentibus domesticis, ne impendentis divinae ultionis praesagium esset. Sudor ille brachio ipsius Rosae ex confessarii imperio applicitus, quod antea solo collisum sic graviter laesum erat ut chirurgorum iudicio ex eà parte virgo manca mansura esset, sanum et flexibile reddidit, stupente chirurgo, qui pridie censuerat omnem curam esse vanam, cum brachium omnino intractabile appareret.

§ 30. Nondum pueriles annos excesserat, quando eam confessarii spiritu iam creatur. grandem agnoscentes, manducandi frequenter panem illum angelorum, qui praebet delicias regibus, facultatem de-

§ 31. Erat in eius spiritu limpida mun- Puritas et dein se confessarii sui febrim, ut concio- | dities, nitida innocentiae puritas, ac robustus devotionis calor; et nihilominus, cum tanto immaculatae conscientiae candore, quoties ad divinum epulum accedendum erat, toties summe gemebunda et lacrymis perfusa sacramentalem confessionem praemittebat. Hanc sacerdotes communicaturi totam flammeam et vultum ipsius caelesti et vehementi splendore radiantem conspexere. Quin et presbytero sacram communionem porrecturo videbatur flammescens aperiri clibanus, dum removebat pallium, ut divinam reciperet hostiam, et vim erumpentis repentini ardoris adeo sentiebat pavidus sacerdos, ut saepe manum retraxerit

<sup>1</sup> Edit. Main legit Hunc est pro Hoc esse (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit indicium. Quam (R. T.). 3 Edit. Main. legit impendentibus (R. T.).

prae subito metu adustionis. Idem experiebatur in se minister sacrificantis, dum ex more scyphum ablutionis ei porrigebat, ut hoc etiam testimonio probaretur hoc esse sacramentum illud quo Deus ipse venit ignem mittere in terram. Iussa aperuit ex virgineà Dei carne dislundi in anima sua mirabilem caelestis agni mansuetudinem, vegetari spiritum suum inusitato robore, instaurari, ac refici vires per quamdam veluti novam transformationem sui spiritus in hoc divinum alimentum, interea clarere in corde suo placidam altioris sphaerae serenitatem, pacem, temperiem, gaudii immensitatem ex arctâ unione cum sponso divino, fruitionis altitudinem et spiritualem saporem verae dulcedinis, quae nullâ prorsus comparatione explicabilia erant. Sacrà communione refecta, ieiuna usque ad vesperam, subinde usque in sequentem diem, quandoque per octavam integram<sup>2</sup> eà solà contenta ab omni alio cibo abstinuit. Veneratio eius erga venerabile mysterium fuit adeo eximia, ut semel se accinxerit videntibus aliis ad subeundum martyrium, quod imminere rumor sparserat, defuitque tunc hostiae martyrium, non hostia martyrio. Summo etiam cultu prosequebatur S. Crucis signum ubicumque illud reperisset; ita ut ex plantis horti impressionem illius formaret, quarum una proreginae dono data paulo post exaruit, Rosae reddita post quatuor dies revixit, quod totum virtuti eiusdem S. Crucis virgo tribuit. Erga imagines beatissimae Virginis miro fervebat devotionis affectu, et maxime circa eam quae augustissimam Rosarii reginam exprimit; in cuius sacello habitum sui Ordinis suscipiens, ploranti matri visa fuit blando favore Deiparae in caelum elevari. Fama erat Limae Rosam impetrare quaecumque apud sanctam illam imaginem postularet. Tranquillitatem cuiusdam communitatis, in qua invaluerat discordia, non sine lacrymis et aliorum admiratione biduo orans obtinuit, plurimisque aliis ibi dignata fuit favoribus, alloquiis et visionibus, quae in examine obtemperans aperuit.

§ 32. Electa ut aptior et dignior ad Senensem puro exornandum simulacrum sanctae Catha-amore et horinae Senensis, quam ut matrem ex in-tur. timis praecordiis colebat, a lacrymis, osculis et alloquiis in eo obsequio non cessabat, et miro modo tantae pecuniae litterulas accepit, quantum ipsa pro veste eius paulo ante optarat. Praedixit praesignatam virgulam, nulla fecunditatis notà tunc turgidam, in honorem SS. Trinitatis tres flores gariophyllorum producturam, quibus sacram imaginem condecoraret, eo tempore quo tali florum genere regio illa careret, quod frustra diu quaesitum fuerat; et oraculo correspondit eventus, mirantibus et diffidentiae veniam petentibus sodalibus.

§ 33. Adiuverat eam in hoc munere Cuius inter-Euphemia de Pareia, cuius famula Fran-nas aegrotancisca sui infantis nutritia' graviter aegrotabat. Rosa apud sanctam Catharinam precante, ista, depulso periculo, ita convaluit, ut postridie permissa fuerit a medico nutritias infanti quas prohibita fuerat praebere mammillas.

§ 34. Francisca quoque de Montoya adzeadem Sancta obtinuit, ut sulphuratum missilium ignium crepitaculum, quod vultum petiit et supercilium impegit, non noceret; esto adhuc resiliens valido ictu alterius feminae vestes laeserit et succenderit.

§35. Eadem Rosa anno Domini MDCXVI, Elsemetipsam manu acerbiler mense augusti, cui post processionem laesam santati delata fuerat imago devestienda, hor-

1 Ed. Main. legit nutrita pro nutritia (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Cherub. legit ieiunia (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Cherub. addit protraxit et (R. T.). Bull. Rom. - Vol. XVIII ... 26

rendà arthriti in dexterà laborabat, quae immani cruciatu invaserat articulos omnes, itaut praedicto operi prorsus redderetur inutilis. Procubuit ante imaginem sanctae Catharinae in die divi Laurentii, et brevi oratione peractà, accinxit se operi, mirantibus adstantibus, quaestore ipso vidente manum paulo ante acerbissime laesam, tunc validam et agilem, medico ipso testante evidentiam miraculi; cui beneficio accessit quod exinde nunquam in posterum arthritis manum illam invasit: quod mirum non fuit ipsi Rosae, quae ab ipsà ceu ' a matre pene quotidiana ex mutuis consortiis solatia hauriebat.

Salutem ani-

§ 36. Zelata est etiam pro domo Dei salutem animarum. Ipsà enim charitate qua verum Christi Domini corpus, mysticum quoque diligebat; quoties ad interiora meridionalis Americae montana oculos vertebat, cruciabatur medullitus illacrymans perditioni tot barbarorum, qui inaccessas post nivosa iuga valles populabant. Sic etiam jugis planetus materies ei erant quaecumque aliae infidelium nationes. Viros religiosos et praesertim sui Ordinis fratres, quotquot aptos noverat, ad gentilium conversionem hortabatur, et per Iesu Christi viscera obsecrabat ut huic se operi accingerent. Unius ex suis confessariis, missioni deputati, animum ad maturandum opus inflammare studuit, et cum eo convenit, ut medietas omnium fructuum quos interea ipsa ex toto bonorum operum exercitio se cumulaturam sperabat, ei adscriberetur, et vicissim ille transcriberet ipsi virgini fructus conversionis animarum quas suâ praedicatione in viam salutis erat attracturus. Hoc animo excogitavit inopem parvulum quasi in filium assumere, quem christianae vitae rudimentis imbueret, et piis 1 Ed t. Main. habet seu pro ceu (R. T.).

eleemosynis ad virtutes et sacrarum litterarum plenam instructionem se evecturam sperabat eo pacto, ut is idoneus factus et sacerdotio insignitus ad apostolicas missiones pro conversione gentium properaret; ut, quod per se praestare non poterat, per alium suppleret; quod, nisi immatura morte praeven!a fuisset, perfecisset. Pro periclitantibus christianis, qui per culpam lethalem a statu divinae amicitiae infeliciter exciderant, nulli lacrymarum sumptui parcebat, et quotidie cruenta sibi vulnera infligebat ut his vere miseris vitae seria emendatio a Deo concederetur. Concicnatores ipsos vehementer hortabatur ut flagitiosas animas ab imâ vitiorum charybdi, ne perirent, ad securum poenitentiae litus toto conatu evocarent.

Et intima cor-

§ 37. Divinitus edocta de pravo desi-dum explorat. derio, quo Vincentius nomine iuvenis nobili genere oriundus ad eam ficte accesserat, tantà cum charitate corripuit, ut fateretur se agnoscere Christum Dominum in eà loquentem; et totus mutatus ab illo qui paulo ante erat, fretus et adiutus precibus eiusdem virginis, iuvenilibus desideriis et culpis valefaciens, sanctam vivendi rationem instituit. Prodigium erat, si qua¹ persona quicumque vitio obnoxia Rosam accederet, et melior ab eà non recederet. Mariam de Mesta, impatienti ac praecipitis iracundiae pugnaci morbo iam sibimet ipsi ex diuturnà consuctudine factam intolerabilem, patientiae ac mansuetudinis aphorismis sic instruxit, ut ab illà emendatior ac mitior visa fuerit; eoque brevi in patientiae gymnasio profecit, ut iam a Deo ultro plus ac plus adversitatis postularet. Religiosum cum mortis angoribus trepide ac periculose luctantem,

<sup>1</sup> Perperam ed. Main. eis pro is legit (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit quae pro qua (R. T.).

<sup>3</sup> Potius lege impatientis (R. T.).

urentibus screpulis vexatum, sic iuvit promissione suarum precum, et exhortatione ac sponsione participationis suarum satisfactionum, ut confestim pavor laetae spei locum cesserit; qui postea, salutaribus sacramentis munitus, ingentis salutis fiducià placidum et serenum spiritum reddidit Creatori; de cuius animâ postea Rosa nunciavit cum eà feliciter ac benigne agi, iamque illam regioni lucis adscriptam frui perenni Sanctorum felicitatis refrigerio.

Rosae chari-

§ 38. Ordinavit etiam Dominus in eâ charitatem in corporalibus misericordiae operibus quibus proximos iuvare studuit. Nam inops haec virgo, sibimet necessaria subtrahens, dispersit deditque pauperibus. Ut enim occultae cuiusdam necessitati subveniret, octo dierum alimoniam, solo pane et aquâ contenta, sibi pro egentis subsidio detraxit. Telam, a genitoribus eius pro sui aegritudinum necessitatibus concessam, illico inter duas virgines virtute et genere nobiles, extreme tamen egenas divisit. Dono dedit Montoiae, pauperrimae virgini, alterum ex palliis quae mater possidebat, praedicens ei fore ut aliis novis loco veteris provideretur; quod mirabiliter re ipså, ut virgo praenunciaverat, evenit. Divinitus admonita Ioannam de Bobadilia virginem nobilem sed derelictam esse, quam vorax sub mammillà cancer torquebat, et, tardante remedio, exitium minabatur, domi recipit, menstruum locationis sumptum et medicaminum pretium ei providit, et post aliquot menses integre sanam restituit, hoc unum dolentem quod non posset (obstante fide datà) virginis beneficium in grati animi obsequium eà vivente palam referre. Nihil ei iucundius contingere poterat, quam si a matre permitteretur cuiusque conditionis egenas aut morbis afflictas mulieres paternis inferre aedibus

ut illic suis manibus assidue ministraret languentibus; quibus de quacumque re ad victum et medicamen necessaria exacte providere studuit. Inter has mendicas nulla erat tam intolerabilis aspectu aut foetore horribilis, quam Rosa dedignari vel prae nauseâ aversari posset. Omnibus medelam, famulatum et curam afferebat.

§ 39. Indignanti matri, propter gra- ministrat inveolentiam mucidi putoris a Rosa in vestibus ex curá infirmae contractam, respondit: Christi bonus odor sumus dum ministramus infirmis; charitas delicata non est, nec proximum fastidit. Invicto animo, vix imitabile suae sanctae magistrae exemplum secuta, in aedibus Isabellae de Mexia nauseam stomachi heroico actu superavit. Noverat Ioannes de Tineo Almanza quaestorem Gundisalvum Rosae precibus et meritis pluries a gravissimis infirmitatibus liberatum. Ille, ex cruciatibus stomachi periculose aegrotans, obtinuit ut virgo ista post auditum Sacrum decenter associata eum inviseret; in cuius vultu maiestatem angelicam intuitus, spem indubiam incolumitatis concepit, statimque omnis dolor evanuit; somnus, qui omnino difingerat, blande corripuit infirmum; citissime illa abscessit, ut plausum effugeret; iste vero sanus evigilavit. Usque ad bruta animalia clemens Rosae suavitas et tenera se ostendebat et iuvabat commiseratio.

§ 40. Tota huius sanctae virginis spes spes eius in in Deo erat, qui praevenerat eam in benedictionibus dulcedinis. Hinc frequentissime decantabat davidicum illud santis patribus et eremicolis familiare: Deus, in adiutorum meum intende, Domine, ad adiuvandum me festina. Quaesivit saepe horum verborum emphasim, sed nullus unquam profundiorem ei attulit explicationem eâ, quam ipsa intime Deo

docente in animo conceperat. Interrogata cur unice hunc prae ceteris versiculis amaret, respondit totum solatium seraphicae suae matris eo contineri, et singulas illius syllabas arcano quodani familiaris in Deo confidentiae succo turgere, nec suo palato aliud his propriis verbis sapidius posse occurrere. Caelitus data fuit ei fiduciae certitudo assequendi tria maxima munera, aeternam videlicet beatitudinem perpetuam, et nunquam interpolandam Dei amicitiam, et infallibilem ex alto succursum in quibusvis tum necessitatibus tum repentinis periculis. Angebatur quondam innocens haec anima recogitans pavida formidine praedestinationis suae arcanum omni animae tremendum, quam Dominus, ad adiuvandum festinans, sic est affatus: « Filia ego neminem condemno nisi volentem condemnari; ex nunc tranquillo animo esto ». Aliàs in mentis excessu adfuit illi parvulus Iesus, purissimae Genitricis ulnis innixus, eamque blande alloquens iussit sparsas per solum rosas in sinuosae vestis laciniam colligere; inde divinus infans una petità et gratanter acceptà, subintulit: « Haec rosa tu es, huius providam curam mihi assumo; tu de reliquis, ut magis volueris, disponito ». His agnovit se teneri in dexterà Salvatoris, velut rosam electam quam non raperet quisquam de manu eius. De reliquis rosis subitaneum sertum contexens tremendo Iesu capiti imposuit, qui virgini arridens; eamque benedicens disparuit. Ceteris rosis indicari novit pias virgines Limenses, quas post suum obitum in novellum sanctae Catharinae Senensis monasterium colligi oportebat. Eàdem vi confidentiae in Deum a prima aetate Rosa adversus quascumque mortalis vitae difficultates et incommoda stetit impavida. Cuius fidem, constantiam et nutus visi sunt im-

manes tauri in extremam aliunde rabiem extimulati revereri; nam, adstupentibus quotquot spectabant, ad invictae virginis conspectum, eminus et repente innocentibus parcere didicerunt. Cum enim esset duodecim annorum in quodam pago obvium habuit ferocissimum taurum illuc ruentem; et, fugam meditantibus his qui cum eâ erant, fixis in caelum oculis, dehortata est a fugà. Necdum verba finierat, cum ferox animal terrifico mugitu in alias procul personas impetum fecit, Rosa cum suo comitatu incolumi manente; quae adhuc post periculum paventes socias monuit sperandum firmius in adiutorium Altissimi, et tunc maxime cum periculi vicinitas omne effugium interclusit Sic et aliâ vice taurus alter rectà vià in quadrigam, qua Rosa vehebatur cum matre et aliis, cursum libravit; ceteris fugam tentantibus, sola Rosa, oculis in caelum iactis, praedixit taurum usque ad rhedam non praecursurum<sup>2</sup>. Dixerat; et respondit eventus, stupentibus universis non tam reditum tauri, quam virginis animum omni metu superiorem, quae in summis periculis caelesti sponso occinebat: Non timebo mala quoniam tu mecum es. Minor non erat eius fiducia in sperandis a divinâ providentià vitae necessariis subsidiis. Defecerat olim in paternis aedibus numerosae familiae panis, nec erat unde emerent. Illa brevi labiorum motu rem Deo commendavit; mox magnâ fide arcam panariam aperiens, plenam azymis ac saporosis panibus reperit, testante illorum figurà peregrina a domestico panificio non prodiisse. Pernecessarium in regionibus illis condimentum mel domi omnino defuerat; descendit ipsa in nomine Domini, secretissimo instinctu iussa optime sperare de Dei protectione;

- 1 Aptius forsan legendum intercludit (R. T.).
- 2 Aptius ed. Cherub. legit percursurum (R.T.).

cuppam invenit usque ad summitatem recenti melle plenam, totà domo stupente, ecque magis, quo novo prodigio mel caelitus datum integris octo mensibus toti familiae sat fuit in usum quotidianum. Infirmabatur Gaspar Flores, virginis genitor, moerens etiam ob quinquaginta librarum debitum, qui 1 prae inopiâ solvendo non erat; tristabatur perplexa mater, importunitate creditoris augente angustias; filia templum adit, preces fundit, eigue domum redeunti vir plane ignotus occurrit, simulque involutum strophiolo argentum porrigit, et iubens praesentem parentum necessitatem illo sublevari, statim abscessit. Rosâ involucrum explicante, ipsa librarum quinquagena, cuius pater debitor erat, apparuit; quod Gaspari narratum insomnium videbatur, donec filia nummos, uti acceperat, adnumeravit. Haec sunt subsidia quae sponsus divinus parentibus ipsius sub specie caelestis lapicidae huic novellae sponsae inter parafernalia et antidora se ministraturum olim pollicitus erat.

Prophetiae dono illustris.

lesu Christi, quod est spiritus prophetiae, fuit illustris. Nam integro fere decennio ante fundationem, quandoque per symbola et figuras, alias manifeste et in proprio typo, non solum fuit illi divinitus demonstratum monasterium, quod Limae sub sanctae Catharinae Senensis patrocinio numeroso sacrarum virginum collegio dicandum erat, sed etiam primam ibi futuram monialium praefectam et coenobii fundatricem Luciam Guerram a Daga ex vultu agnovit, spiritu suo imbuit, et osculo pacis quodammodo initiavit, dicens ei: Euge, mater, ingenti suo

te operi Deus reservavit. Ex virginis spiritu hausit felix matrona d vinos sensus, et religiosi status caeleste desiderium; sed obstabant superstes maritus et numerosa familia; quos omnes paulo post Deus ab hac luce evocavit, necnon innumera et potentissima alia fundationis post obitum virginis impedimenta sustulit, durosque animos olim aversos ad favorem pii operis flexit. Quibus sublatis, Lucia amplissimis suis facultatibus coenobium fundavit, dotavit, ac denique se ipsam dedit, cum sacro velo nomen sororis Luciae de SS. Trinitate assumens, ac prima novelli sui asceterii praefecturam gessit, religionis spiritum mirifice propagavit, demumque sanctimoniae famâ celebris obdormivit in Domino. Ipsa Maria Oliva, Rosae genitrix, quae antea hoc ei vaticinanti filiae acerbe contradixerat, anno Domini mocxxix post mariti obitum in novello monasterio sexagenaria devote filiabus sancti patris Dominici aggregata fuit, et, assumpto cum habitu nomine Mariae de S. Maria, emissâ postmodum professione, optimo fine quievit. In quo etiam promissa sponsi providentia affulsit; carente enim illà dote necessarià, unus ex reservatis ab ipsâ fundatrice gratuitae receptioni pro dignioribus sed egenis personis locus ei obtigit, ceteraque omnia adamussim etiam minima, ut sancta virgo praedixerat, evenerunt. Ioannes Villaloos Societatis Iesu iuratâ fide testatus est suo se experimento spiritum propheticum in eâ deprehendisse, aperiente illi virgine arcanum negotium quod aliter ac caelitus innotuisse non poterat. Simillimum quid cum eâdem Antonius a Vega eiusdem Societatis vir integerrimus sibi evenisse narravit. Secretam cogitationem, quam nulli unquam aperuerat neque aperitura erat filia quaestoris, accurate ei Rosa recitavit, et saluberrima documenta prae-

<sup>1</sup> Forsan cui pro qui legendum (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan deest vox par (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit parafrenalia (R. T.).

<sup>4</sup> Edit. Main. legit antidota (R. T.).

scripsit. Mariae de Messa uxoris Medori Angelini pictoris consilium, quod occultissime inierant de profectione in Hispanias, commemoravit, summam pecuniarum quam pro arbitratu constituerant dixit ambobus sat esse; mirante muliere et attestante plus a virgine dici non potuisse, si in amborum colloquio tertia stetisset. Ioanni Miguel Ordinis sancti Dominici Limam revertenti seriatim et exacte narravit ea, quae illi in aliena regione acciderant, quaeque humanitus non potuerant in Rosae notitiam pervenisse; quin et abditissimas suaemet conscientiae latebras virgini patuisse evidenter agnovit. Plurima alia huiusmodi ac etiam mirabiliora commemorantur huius sponsae Christi vaticinia, quibus omnibus correspondebat eventus, comprobans in eius animam plenitudinem gratiae, non tantum sanctificantis, sed etiam gratis datae et 1 Spiritum Sanctum inhabitare.

Postremum sibi diem valicinatur.

§ 42. Praescia diei, quo ad <sup>2</sup> sponsi thalamum properare ex hac lacrymarum valle debebat, quod matri celare nequivit, quotannis festum divi Bartholomaei apostoli, quod erat terminus suae mortali peregrinationi constitutus, singulari devotionis studio colebat, et in eius pervigilio, suo non contenta iciunio, aliquos innocentes pueros ut secum ieiunarent adduxit, in eo etiam post eius obitum perseverantes, eo quod sic a Rosa instituti fuissent. Triennio ante discessum gravi morbo decubuit, ut iam extremo funeri matura et deficiens cum a confessario ac domesticis collacrymaretur3, quem intrepida iussit intempestivum abigere moerorem et certum esse tunc se non morituram; quo dicto innotuit sui transitus terminum divina reve-

latione compertum habuisse. Quin et quatuor ante obitum mensibus quaestoris Gundisalvi uxori atrocissimos suae extremae infirmitatis dolores futuros narravit, et immanissimum eorum, ardentissimam sitim, instare praenunciavit. Locum etiam integro anno antea eidem matronae praedixerat in eodem cubiculo, in quo mortalitatis debitum persolvit, rogans ne alteri feminae, praeter ipsam et genitricem suam, corpusculum vestiendum et feretro imponendum committeret. Triduo ante suum extremum decubitum cellam hortensem adiit, et cygni more exorsa, modulos decantando commendabat Deo et sancto Dominico genitricem suam, quam desolatam relinquebat. Credidit mater audiens lusus esse metricos, sed kalendis augusti prophetice ea praenunciata fuisse cognovit. Sub noctis enim medium audita fuit misere eiulare, et corpusculo super solum extensa rigentibus membris inventa. Rogata velletne medicum, respondit: Caclestem. Frigidus stagnabat sudor, et in omnibus membris et iuncturis arctabatur doloribus et poenis, quas olim ei sponsus in visione ostenderat futuras multo graviores ceteris omnibus, quas in vità pertulerat. Iussa semel a confessario, aliàs a matre, enarrare suos dolores, licet omnium fere aegritudinum vim et nomina per experientiam cognovisset, hunc tamen nonnisi per similitudines candentis ferri tempora adigentis et pugionis igniti a sinistro latere meditullium corporis transverberantis, in quo crucifivi erat expressio, et candentis galeae caput includentis, explicare non potuit, simulque singulos nervos, iuncturas, ossa ac medullas contundi, resolvi et aruisse dixit, ac denique non habere nomen, nec nosse tormentum, cui cos compararet. Aperuit insuper confessario, frustra medicos in exploranda

<sup>1</sup> Conjunctionem et addimus ex Cherub. (R.T.).

<sup>2</sup> Male ed. Main. legit quoad pro quo ad (R.T.).

<sup>3</sup> Quomodo legendum vident lector (R. T.).

huius infirmitatis specie laborare, quam nec pulsus, nec aliud extrinsecum signum indicaret, ac proinde non alià quam immedicabilis Iobi patientià sibi opus esse, ut quoquomodo singulos crucifixi sponsi sui dolores membratim experiretur. Rogavit et obtinuit per aliquot dies selitariam quietem et silentium, ut intimius suos dolores intingeret extremis cruciatibus crucifixi amoris, cui se membratim confixam in cruce sentiebat. Augebantur in dies huiusmodi suprlicia, ut mirum fuerit eam, tam potenti, varià et cumulatà dolorum catervà, citius deficiendo non succubuisse, sed paulatim resolvebatur, quia gloriosissimum martyrii genus ci erat lente et articulatim mori. Certa enim erat has poenas aeternae gloriae pondus in ipsà operaturas; sciebat hunc esse calicem, quem sponsus biberat, et ipsi ut sponsae miscuerat, ac tamdiu ante ei praemonstraverat; unde constanter et iucunde, velut e manu Christi Domini porrectum, totum ebibit. Blanda et devotissima cum dilecto miscebat colloquia, tantumque cum domesticis Dominum rogavit, ne dolores eius mentis liberum usum impedirent. Sitis immanissima prae ceteris, ut praedixerat, intime eam cruciabat, nec aquae potus sitienti dabatur, obsistente medicorum praescripto, unde poenaliter arescenti virgini hoc etiam cum moriente sponso tolerandum superfuit clamare: Sitio. Propius accedente acceptabili tempore quo Rosa ista e terris in sponsi paradisum, depositis mortalitatis exuviis, transferenda erat, pluries advocatis confessariis, tenerrimam conscientiam, et semel generaliter de totà vità, exomolegesi purgavit semper cum poenitudinis singultibus et lacrymis, ita ut compuncti audientes mirarentur in saevissimis cruciatibus non flentem, levissimas imperfectiones tam alte deslere. Triduo ante

felicem obitum supplex voce flebili divinum viaticum et extremam petiit unctionem. Delato eucharistico epulo instar coruscantis aurorae gratiose rubuit, et gaudio suo impar in altissimam ecstasim rapta fuit. Sacerdoti tamen sanctissimanı Hostiam porrigenti, et de more roganti, apte et expedite respondit. Sic et alacri omnium sensuum officio oleum infirmorum moribunda accepit, quo potius ad triumphum, quam ad agonem sensit se animari. Saepius etiam coram adstantibus voce clarà orthodoxae fidei professionem emisit, protestans se, ut vixerat, ita mori sanctae Rumanae et universalis Ecclesiae filiam. Sacrum sui Ordinis scapulare, ut proprium suae religiosae militiae vexillum, quo Deipara Virgo nascentem Praedicatorum Ordinem insigniverat, expansum super stragulas videre voluit. Invisente eam priori dominicani coenobii Limae, cui per quinquennium alias 1 suae conscientiae latebras aperuerat, humilibus precibus ab eo obtinuit perlegi formulam exactam, quani iam moriens veniam a Deo exoraret pro omnibus qui eam quocumque modo in suae vitae decursu laesissent, cuius verba voce sequebatur virgo crucifixum stringens, nec satiari poterat illis tenerrimis vocibus: Pater ignosce illis. Anima vere tanto sponso digna, quae, ut esset 3 plene cruciformis, divinum in cruce Agnum pro suis adversariis extreme deprecantem est imitata. A domesticis quaestoris Gundisalvi voce humili et flebili oravit condonari, si quâ in re nulli unquam nocuerat, lacrimantibus omnibus qui eius innocentiam et puritatem experimentis comprobaverant. Oblato chirografo, in quo sepulcrum apud suos religiosos po-

- 1 Forsan alids legendum (R. T.).
- 2 Videtur legendum qua (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit esse (R. T.).
- 4 Potius legerem ulli (R. T.).

stulabat, cum omni animi submissione, nihil minus quam de sui corporis curâ sollicita, subscripsit. Sponsum rogabat, ne cessaret eam exquisitis ardoribus excoquere, donec ei maturesceret in fructum qui eius mensae inferri mereretur. Sub hoc fine vitae crebriora fuere raptuum dulcissima intervalla, in quibus excelsa et iucunda de suavitate Dei, ac laeta de regione aeternitatis libamina praegustasse innotuit. Ultimam utriusque parentis benedictionem summe exoptavit, eamque venerabunda recepit. Sic et a quaestore Gundisalvo eiusque uxore, quos veluti parentes coluerat, benedici voluit. Duobus germanis suis fratribus inter salutaria monimenta parentum curam et reverentiam serio commendavit, ac si diceret unicuique illorum, ad imitationem crucifixi sponsi, Ecce mater tua. Ambas etiam quaestoris filias, ob innocentiam ab ea summe dilectas, ad virtutes et praecipue genitorum amorem et venerationem hortata est, reliquosque domesticos officii ac christianae pietatis admonuit, ut iam non femina, sed apostolus praedicare videretur. A Ioanne de Lorenzana postremo eius confessario parante se in nocte pervigilii S. Bartholomaei ad matutinarum officium accedere, sciens sibi non superesse amplius nisi quatuor horas, supremam benedictionem ex corde efflagitavit, monens eà ipsà nocte, ineunte festivitate, se ad festa sempiterna abituram. Quod vultu adeo sereno et laeto protulit, ut appareret vere virgo prudens et sapiens in vestibulo paradisi expectans cum lampade, ut dilectus eius sponsus veniret. Cuius in intimo cordis vocantis vocem sentiens, candelam benedictam nutu petens, crucis signaculo frontem, os et pectus comn.univit; mandavitque subtrahi cervical, ut capite ad

ce se mori. Spiritum denique suum in manus Patris commendans, fixis in caelum oculis, ut cum sponso intraret pronuncians, Iesus, Iesus, Iesus mecum sit, quietissime expiravit. Haec verba quem- Rosae mors. admodum illi fuerant in infantià prima orandi formula, ita his ipsis in suae infantilis innocentiae testimonium dececedens Limae ad limen supernae patriae evolavit, aetatis suae xxxII, mense quinto vix inchoato.

§ 43. Virgineum Rosae cadaver, cum Mortuam om spirare desiisset, adhuc ex vivido vultus sequentur, soli colore et rubentibus labiis respirans credebatur, donec innotuit haud amplius inesse alitum ex applicito ori eius speculo, cuius sicut fuit hic ultimus usus, sic etiam fuit primus. Repentino prodigio omnes invasit arcanus laetitiae sensus, ut mater ipsa aptans cadaver, sicut eis vivens filia obtinuerat, et tota domus hilariter non exequiis defunctae, sed nuptiali gaudio interesse viderentur. Sic etiam extraneis, quoquot aderant, intime et secrete inhaesit iucunditatis stimulus. Mendicorum tantummodo Limensium eiulatibus et lacrymis fuit celebratum hoc funus, conquerente egenorum turbà veram pauperum nutricem et matrem fato acerbissimo immature sibi ereptam fuisse.

§ 44. Visa fuit angelorum numerosa Splendo circumdant. caterva, et ante obitum circa grabatum decumbentis, et post circa feretrum defunctae alternante concentu festive tripudiare. Quaestoris coniux aulam, in qua exposuerant virginis corpus, undique luminoso illapsu caelestis gloriae totam micare conspexit. Sic implebatur quod Christus Dominus futurum esse revelaverat, mortem scilicet Rosae et sepulturam eius fore gloriosam. Devotae feminae sacrorum hymnorum songro cantu per vices exultabant, protestantes non nudum lignum inclinato sentiret in cru- | naeniis, sed festis ibi locum esse debere.

Splenderes

Mirabili consensu et occulto instinctu maxima hominum multitudo clarescente iam die implevit quaestoris palatium. Confessarii coram feretro in voces iubilationis et benedictionum eruperunt, testantes cunctis baptismalem gratiam nullà unquam lethali noxà ab eà interpunctam fuisse, sed immaculatam totius vitae innocentiam et virginei candoris infantilem puritatem caelo, ad sequendum Agnum quocumque ierit, intulisse.

§ 45. Ad exequias, vulgatà iam famà, titudo ad exequias convenit, innumerabilis utriusque conditionis hominum multitudo convenit, et pia variorum titulorum sodalitia sponte et religiosorum Mendicantium Ordines processere; mox et metropolitanum collegium et regius senatus cum omnibus magistratibus. Sacrum corpus deferebant, insueto honore, ecclesiae cathedralis canonici, succedentibus in hoc munere certatim religionum superioribus. Ad ecclesiae valvas visus est vultus virginis vividiore et venustiore colore rutilare, ut etiam de hac dictum a Christo Domino appareret: Non est mortua puella, sed dormit. Visum est etiam a plurimis simulacrum Deiparae SS. Rosarii luce et splendoribus coruscare. Quo evulgato, plures alii advenientes, prodigium non solum eminus, sed etiam cominus sic se habere conspexerunt. Certatim omnis aetas et sexus coronis, rosariis, et quacumque re devotà quae ad manus fuisset, sacrum corpus contingere suppliciter conabatur. Resonabat undequaque ecclesia valde ampla continuis vocibus Rosam beatam et sanctam acclamantibus, donec sepulturae pretiosum depositum mandatum fuit. Post quae, crescente devotâ populi frequentià ob eximia curationum beneficia quae in dies crebrescebant, solemniores exequiae celebratae fuerunt, quibus prorex et maior multitudo interfuit festivis applausibus et publicae lae-

titiae signis, tam incolis quam advenis novae caelorum civi acclamantibus. Paulo post, instantissime postulantibus primatibus civitatis, sacrum illud corpus, in locum celebriorem transferendum, decreto archiepiscopi Limensis extractum, inventum fuit corruptioni non subiacuisse 1, et aeque ex eo caelestem illum odorem prodire, quemadmodum quando primo repositum fuit. In hac celebritate nemo erat, quem sub virginei cadaveris praesentià recens gestorum memoria medullitus non compungeret; multis lacrymae devotionis fluebant, nomen ipsum Rosae ab omnibus aperto reverentiae signo recipiebatur. Depositum fuit decentissime corpus a dexterâ arae maioris; verum, ob copiosam multitudinem offerentium ibi vota, alius locus sacris exuviis collocandis eligendus fuit, videlicet sanctae Catharinae Senensis sacellum. Debebatur enim tam simili filiae sinus seraphicae suae matris ad quietem.

§ 46. Interea Limam pervenere litterae sanctae corhuius sanctae Sedis Apostolicae, ut ex for-post quindecim mulà a Congregatione Rituum praescriptà pum rosas oexaminarentur testes de vità et gestis huius ancillae Dei, quod coeptum anno Domini MDCXXX, ob multitudinem testium, qui fuere numero centum octuaginta tres, non potuit absolvi nisi in mense maio anno MDCXXXII. Fuere pro visitatione reliquiarum Rosae de more deputati inspectores, qui apertà arcà lignea repererunt virgineum corpusculum post quintum decimum expletum ab obitu annum, consumptis indumentis, ossibus integris et adhuc siccà hinc inde carne obductis, quae odorem rosarum exhalabant.

§ 47. Maximis signis ostendere voluit Rosae tumuomnipotens Deus, quem sublime gloriae sione gradum in caelis obtineat Rosa, quorum illa celeberrima et crebra fuere, quae caeli terraeque creationem excedunt,

1 Edit. Main. habet corruptioni subiisse (R.T.).

conversiones scilicet peccatorum, quae a Deo precibus huius virginis obtentae insignes fuerunt. Ad solum enim virginei corpusculi contactum in feretro quamplurimi repentinis compunctionis stimulis ita fuere perculsi, ut statim elatis vocibus detestati fuerint sua scelera, prorumpentes in lacrymosam criminum confessionem, audiente, spectante et mirante maximà circumstantium turbâ. Mater virginis, Maria de Oliva, coram iudicibus recensuit post exeguias filiae complures ad se devotas accessisse personas etiam religiosas antea ignotas liberali subsidio suam egestatem sublevantes et profitentes se tributa pendere virgini Rosae, cuius intercessionibus vitae suae optimam mutationem debere sciebant.

Exempla refernatur'

§ 48. Bartholomaeus Martinez, quondam huius virginis confessarius, ex certâ scientià aperuit in iudicio, quemdam profligatae vitae hominem, longissimà annorum serie sacrilege frequentantem sacramenta, Rosae iam tumulatae precibus commendatum fuisse, et mox illum sensisse divinae gratiae motionem, qua cor eius liquescens generalem totius vitae exomologesim amarissime perfecit, et adeo conscientiam eius timor Domini pervasit, ut postmodum quoscumque defectus tamquam pergrandes excessus éluere festinaret. Constat etiam duas probrosae vitae peccatrices ad Rosae huius odoriferam famam compunctas iugum impuritatis feliciter excussisse et in calle virtutis constanter fixisse pedem.

Eins concives sauctiorem vi-

§ 49. Limenses et alii in universâ tam amplectun- Peruanà regione sacramentalis poenitentiae ministri, communicatis indiciis, generatim stupuere de tantà mutatione morum in populo a die qua Rosa in sponsi sui paradiso recepta suit; nam certatim feminae, abiecto vestium luxu, simplicioris modestiae habitum ubique sumpserunt, regularium claustra cruentis

flagellorum ictibus undique poenitentiam resonabant. Fuitque tam publice notum hoc prodigium, ut in tribunali iureiurando assertum fuerit, a tempore quo Peruvia nostris detecta fuit, nullum unquam ibi claruisse concionatorem, qui tot ac tantis stimulis gentes illas ad virtutem impulerit et tam universalem poenitentiae spiritum et devotionis incendium excitarit, ut Rosa suis aspectibus, contactibus et precibus.

§ 50. Francisco et Alexandro de Co- Alia converloma germanis fratribus matertera erat pla. exem-Maria de Xuara mulier opulenta, sed animo implacabiliter in cognatos quamvis pauperrimos adverso et implicato, quorum primus alebat suis impensis sex consobrinas et duos consobrinos. Impendebat utrique necessitas proficiscendi et relinquendi parvulos in summâ egestate. Franciscus sacerdos erat, Rosae patrocinium implorat, postridie matertera illum accersit, quem toto decem et octo annorum spatio videre abnuerat, consobrinos calamitosos iubet adduci, et advocato notario, rescisso priori inofficioso testamento, gratificato Francisco, instituit parvulos consobrinos ex asse haeredes, et Rosae debitae grates persolvuntur.

- § 51. Ludovica Barba audierat a con- Eius valicinia fessario Rosam vaticinatam fuisse se asse-confirmantur. cuturam habitum religiosum sancti Dominici, quem ipsa horrescebat; diu parvi fecit dictum virginis, imo adversabatur eventum huius oraculi; tandem caelestis religiosae vitae inspiratio eam invasit, Rosae sepulcrum adiit, ei causam supplex commendat, repente illius cordi ignitum sacri habitus dominicani desiderium immittitur, in numerum sacrarum tertiariarum adscribitur, divinis solatiis repletur, hoc unum dolens quod tamdiu corde obstinato tantam felicitatem respuisset.
- § 52. Ludovica de Mendoza encomia Incredula sansanctitatis huius virginis nec credere ctitutem Rosas

asservas sana-nec concipere esse vera poterat aut volebat; repentino angore correpta, in manibus et pedibus summe dolens, sensit spiritum suum caligine et pavore concuti, evidenter agnovit ab unicà suà incredulitate haec provenire, supplex protestatur se credere et toto corde fateri quod Rosa vere sancta sit, et repente conquievit tempestas, et sensit recedere atroces illos paroxysmos.

Corporum sa-

§ 53. Praeter praedicta spiritualia beneficia multa alia et insignia miracula in curandis corporibus patrata narrantur, quibus sanctitas et merita huius virginis satis superque comprobata sunt. Ex processibus enim auctoritate apostolicà confectis et formiter a sacrà Congregatione Rituum discussis, referente dilecto filio nostro Decio cardinali Azzolino huius causae ponente, non solum constat de famà sanctitatis et virtutibus theologalibus et cardinalibus cum annexis in gradu heroico, sed praeterea ex concludentibus probationibus tamquam rite et recte admissa fuere sequentia miracula:

Morbus immedicabilis.

§ 54. Maria Sanchez, aliàs de Iesu, novennis puella, quae, cum sexennis esset, fortuito in terram prolapsa, ita nervis et ossibus offensa fuit, ut, contractis cruribus, eorumque sensu deperdito, omni prorsus standi et ambulandi potentià deperdità, continuo immobilis affixa lectulo per triennium, crescente aetate, magis viribus destituebatur, frustratis omnibus adhibitis naturalibus remediis, eius parentes humili corde voverunt eam in sepulcro praedictae virginis ad obtinendam ei salutem per novenam ponere, et in ultimâ novennarii die, dum votum persolverant, infantula supra sepulcrum statim in pedes surrexit, cunctis admirantibus, tam expedite deambulans, ac si nunquam huiusmodi laesionem passa fuisset.

§ 55. Isabellae Duran apoplexia in pa-

ralysim terminata brachium exsiccarat, dum repente saomnemque illius usum a quinque cir-natur. citer, mensibus cruciabiliter ademerat, quod ad inutile pondus et continuo tantummodo dolore gestabatur ab humero praedensis fasciis obvolutum. Applicavit illud corpusculo Rosae iam tumulando, mox fascias explicuit, palam clamitans integerrime se curatam, publiceque in miraculi fidem robuste iactavit brachium gestu, motuque expeditissimo, ac si nunquam languisset.

§ 56. Æthiopi cuidam, servo Didaci de Idem Ætiops Ayala, ex nervorum attractione et tenaci experitur. plicâ brachium dextrum ac manus a pluribus annis denegabant officium. Itaque ad famam defunctae Rosae cum reliquâ turbâ penetravit in ecclesiam divi Dominici, commendavit se sanctae virgini, exporrexit illico sanatum brachium, illudque in sublime elatum magnis vocibus ostentavit multitudini circumfusae. Oui servum familiarius noverant, accessere propius gratulabundi, nec dedignati osculis fatigare manum beneficio Rosae iam patulam et redivivam.

da (utpote de stirpe regulorum Chin-iuti reddunt. censium) ab umbilico deorsum, corporis attractione, ariditate crurium et pedum, misere per plures languebat annos, et nonnisi in aliorum manibus huc et illuc poterat deferri, omnibus frustra adhibitis medicamentis, in illo deploratae salutis statu cor erexit ad superna, devote

vestium allatis particulis tetigit partes laesas, atque in instanti perfectam recuperavit salutem, omnibusque admirantibus, propriis pedibus adiit immediate Praedicatorum ecclesiam, ibique publicas

se commendavit dictae virgini, et eius

gratias dictae virgini reddidit.

§ 58. Maria de Vera dysenteria, febri Moribunda statim vires remaligna, dolore stomachi et lethali vo-cuperat. mitu per octo dies laborabat. In extremis,

§ 57. Magdalena Chimisso nobilis In- Attractam Ro-

susceptis Ecclesiae sacramentis, se commendavit praedictae Rosae intercessioni, cuius amplexa est imaginem, et statim sana visa est cum totali virium recuperatione, atque e lecto exsiliens, illico altare ornavit, ibique apposuit imaginem, et ob recuperatam sanitatem gratias egit.

§ 59. His igitur et plurimis aliis si-

Clemens IX

ad aras extulit gnis coruscante per orbem Rosae sanregni patronam ctitate, et eius evigentibus meritis, selicis recordationis Clemens Papa IX praedecessor noster indulsit ut haec Dei serva ubique terrarum Beatae nomine nuncuparetur, et celebratâ solemni ritu eius beatificatione eam civitatis Limae et totius regni Peruani principaliorem patronam auctoritate apostolicà decrevit et declaravit, eiusque festum ab omnibus illic degentibus de praecepto servari mandavit et eius nomen apponi in martyrologio romano. Nos quoque, videntes eam ubique omnium populorum solemni plausu devotissime honoratam, huiusmodi patronatum pro omnibus provinciis, regnis, insulis et regionibus terrae firmae totius Americae atque Philippinarum et Indiarum fecimus extensum, Nova mira-formatisque auctoritate apostolicâ processibus de his quae supervenerant, eorumque validitate approbată, et percrebescentibus venerationis et devotionis populorum piis affectibus, novis ostensis et miraculis accedentibus, ex quibus, post maturam discussionem, quatuor admissa fuere, duo scilicet ex processu Suessano, et duo alia ex processu Panor-

In extremis

mitano:

§ 60. Primum in personâ Ioannis Zelaborans illico sanitatem reci- lilli ab imminenti morte mirabiliter praeservati. Hunc enim per quatuor menses oppresserat febris hectica tertiae speciei progressa<sup>1</sup> in exquisitum marasmum cum ulcere pulmonis, tussi marcidum cruorem excreante, ac rosione gutturis pa-

riter ulcerati, quibus accesserat febris putrida et maligna; unde aeger, susceptis Ecclesiae sacramentis, ad extremum vitae fugientis agonem perductus iacuit sine motu; cessavit arteriarum pulsus et consonâ trium medicorum voce iam in faucibus mortis haerere conclamabatur: sed, implorato beatae Rosae potenti auxilio, modicum pulveris e sepulcro eiusdem Beatae hausit e cochleari aqua resolutum, et illico salutem cum pristino vigore integerrime recuperavit: alterum in Candida Rosetta, vexilliferi Aloysii de Carvaial Hispani uxore, cui, in praemortui foetus miserabili partu, nimius pro secundarum emissione conatus per triduum adhibitus una cum illis matricem foras extruserat, quae deinde frigoribus in statu marmoris obduruit, nigra, visuque horrida et praegrandis (utpote trium librarum pondere gravis). Molestissimo cruciatu sic permansit foris per octennium, donec Beatae huius (cui impense Candida se commendarat) imagine papyraceâ ventri applicitâ, sensit incontinenti aegra matricem in alvum rediisse: unde confestim sana et robusta lecto exsiliit, ac per domum visa est prae gaudio saltitare:

§ 61. Alia itidem bina miracula ex A medicis de-processu Panormitano, videlicet: unum sae incolumis in sanatione mirabili fratris Seraphini Puglisi ex Ordine Beatae Mariae de Monte Carmelo. Vir iste religiosus malignâ febri lethaliter exustus, ac decimo septimo suae infirmitatis die omnino derelictus a medicis constanter asseverantibus horâ quintâ aut sextà noctis proxime insequentis expiraturum, iamque amissà loquelà, et visu luctans cum ultimo agone, mox ut opem beatae Rosae toto corde imploravit, eamdem habuit manifeste conspicuam, subitoque valens, incolumis, vegetus cum stupore omnium evasit:

1 Edit. Main. legit progressu (R. T.).

A mortis agone ad vitam sta-

§ 62. Novissimum denique in Angela tim revocatur. Gibaia, quae duplici febri tertianà continuâ et malignâ cum ingenti capitis ac stomachi dolore flatuumque copià per dies vigintiseptem dire excruciata, demum a medico palam conclamata properabat ad mortem; perque sex horarum spatium laborans in agone, hortatu matris invocavit opem B. Rosae, oleoque ex lampade coram istius altari pendulâ desumpto in stomachi regione, collo, pectore peruncta, statim et incontinenti pristinae saluti cum omnimodà fractarum virium reparatione fuit restituta:

Quare ad regum et aliorum

§ 63. Cum igitur iam nihil deesset supplicationem eorum, quae sacrosanctae functioni canonizationis huius dilectae Christi Domini sponsae Rosae necessaria erant ex sanctorum Patrum auctoritate, sacrorum canonum decretis, et S. R. E. antiquà consuetudine, ac novorum decretorum praescripto, rogantibus carissimis in Christo filiis nostris reginâ Mariannà regente, ac etiam Carolo II itidem Hispaniarum rege, toto Ordine fratrum Praedicatorum sancti Dominici, regno Peruano et omnibus provinciis Americae, accedentibus etiam precibus venerabilium fratrum nostrorum archiepiscoporum et episcoporum regnorum Hispaniae et Indiarum, justum et debitum esse censuimus ut praedictam Beatam, quam ipse Dominus de die in diem magis clarificat e caelis, nos quoque venerationis officio laudemus et glorificemus in terris. Propterea annuimus ut hodiernà die publice in sacrosancta basilica Principis Apostolorum, missae sacro peracto, eius canonizatio haberetur. Eàdemque die in praedictà sacrosanctà Vaticanà Basilicà, in qua solemni ritu cum eiusdem S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ac dilectis filii Romanae Curiae praelatis, officialibus et familiaribus

nostris, clero saeculari et regulari, ac maximà populi frequentià mane convenimus, repetitis ter pro canonizationis decreto nobis per dilectum ' filium Ludovicum tituli S. Sabinae cardinalem Portocarrero, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces Spiritus Sancti gratia rite implorată,

§ 64. Ad honorem sanctae et indivi- Rosa sanctaduae Trinitatis, et fidei catholicae exal-albo adscribitationem, auctoritate omnipotentis Dei tur. Patris, Filii et Spiritus Sancti, beatorum Apostolorum, ac nostrâ, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in Romanà Curià existentium consilio, unanimi consensu, beatam Rosam de S. Maria Virginem Limanam, de cuius vitae sanctitate, fidei sinceritate, et miraculorum excellentià plene constat, Sanctam esse definivimus, ac sanctarum virginum catalogo adscribendam decrevimus, prout praesentium tenore decernimus, definimus et adscribimus, statuentes ab Ecclesia universali quolibet anno die xxx mensis augusti memoriam eius inter Sanctas Virgines recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

§ 65. Eâdem auctoritate omnibus et singulis vere poenitentibus et confessis, lentibus indulqui annis singulis in die festo ipsius ur hic Pontisanctae Rosae ad sepulcrum, in quo eius corpus requiescit, visitandum accesserint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavimus in formâ Ecclesiae consuetâ.

§ 66. His peractis, Deum Patrem aeter- Oratio pecunum, regemque gloriae Christum Domi-rem sanctae Ronum Patris sempiternum Filium, et Sanctum Paraclitum Spiritum, unum Deum,

1 Ed. Main. habet dictum pro dilectum (R. T.).

+

+

+

unumque Dominum, laudibus et confessionibus venerati, sacroque hymno *Te Deum* solemniter decantato, peculiari in honorem sanctae Rosae oratione precati sumus per eiusdem merita, atque ad altare S. Petri apostoli missam celebravimus cum eiusdem Sanctae commemoratione, omnibusque christifidelibus tunc praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessimus.

Einsdem gratiarum actio.

§ 67. Cum omni igitur humilitate pro tam insigni beneficio benedicimus et glorificamus Deum Patrem omnipotentem, cui benedictio, et honor, et gloria, et potestas in saecula saeculorum, assiduis precibus ab eo postulantes, ut per intercessionem electae suae a peccatis nostris faciem avertens misereatur nostri, et respiciat nos quibus ostendit misericordiam suam in medio templi sui, dum novum nobis propugnaculum totius Americae contra antiquas diaboli insidias et infidelitatis errores dedit, et omnibus apud divinam suam maiestatem protectricem et advocatam concessit ad sanctae Ecclesiae tranquillitatem, fidei catholicae incrementum, et infidelium lumen et conversionem.

Transumpto-

§ 68. Ceterum, quia difficile forct praesentes nostras litteras ad singula loca, ubi opus esset, deferri, volumus eorum exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem ubique fidem haberi, quae ipsis praesentibus haberetur si essent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poe-

§ 69. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri decreti, definititionis, adscriptionis, mandati, statuti, concessionis, relaxationis, elargitionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc

attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXI, pridie idus aprilis, pontificatus nostri anno I. Dat. die 12 aprilis 1671, pontif. an. 1.

## EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

- + Ego Franciscus episcopus Ostiensis cardinalis Barberinus, S. R. E. vicecancellarius.
- ‡ Ego F. M. episcopus Portuensis cardinalis Brancatius.
- † Ego Uldericus episcopus Tusculanus cardinalis Carpineus.
- † Ego Virginius episcopus Albanensis cardinalis Ursinus.

- † Ego Alderanus tituli S. Praxedis pres byter cardinalis Cybo.
- + Ego Fridericus tituli S. Petri ad vincula presbyter cardinalis Sfortia.
- † Ego Benedictus tituli S. Honuphrii presbyter cardinalis Odescalcus.
- † Ego Aloysius tituli S. Alexii presbyter cardinalis Homodeus.
- † Ego P. tituli S. Marci presbyter cardinalis Ottobonus.
- + Ego Laurentius tituli S. Chrysogoni cardinalis Imperialis.
- † Ego Marcellus tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Santacrucius.

- + Ego Ioannes Baptista tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Spada.
- + Ego Franciscus tituli Ss. Quatuor Coronatorum cardinalis Albitius.
- + Ego Octavius tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis de Aquaviva et Aragonia.
- + Ego Carolus tituli S. Priscae presbyter cardinalis Pius.
- + Ego Carolus tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Gualterius.
- + Ego Flavius tituli S. Mariae de Populo presbyter cardinalis Chisius.

- + Ego Iacobus tituli S. Pancratii presbyter cardinalis Franzonus.
- + Ego Petrus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Vidonus.

- + Ego Carolus tituli S. Anastasiae presbyter cardinalis Bonellus.
- † Ego Carolus tituli S. Susannae presbyter cardinalis Caraffa.
- + Ego P. tituli Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Alteriis.
- + Ego Caesar tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Rasponus.

+ t

+ Ego Carolus tituli S. Mariae de Aracaeli presbyter cardinalis Robertus Victor.

- + Ego Iacobus tituli S. Sixti presbyter cardinalis Rospigliosus.
- + Ego Ludovicus tituli S. Sabinae presbyter cardinalis Portocarrerus.

+ +

- + Ego Ioannes tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Bona.
- + Ego Camillus tituli S. Mariae in Domnica presbyter cardinalis Maximus.
- + Ego Gaspar tituli S. Pudentianac presbyter cardinalis Carpineus.

+ Ego Fridericus tituli S. Nicolai in Carcere diaconus cardinalis Hassia.

- † Ego Carolus S. Caesarei diaconus cardinalis Barberinus.
- + Ego Decius S. Eustachii diaconus cardinalis Azzolinus.

- + Ego Paulus tituli S. Nicolai diaconus cardinalis Sabellus.
- + Ego Sigismundus S. Georgii in Velabro diaconus cardinalis Chisius.
- + Ego Bonacursius S. Mariae de Scala diaconus cardinalis Bonacursius.

## LXIV.

Canonizatio S. Ludovici Bertrandi Ordinis Praedicutorum

> Clemens episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Caeli terraeque Conditor ab ipso mun- Procemium. di exordium usque ad haec nostra tem-

1 Nunc primum edita. — Huius Ludovici Clemens IX decrevit posse tuto deveniri ad solemnem canonizationem, sed morte praeventus explere non potuit. Ideo hic Pontifex nedum eiusdem Ludovici, cuius insuper Bullam expedivit, sed et aliorum quatuor, scilicet Rosae pora, in quibus saeculorum fines devenisse creduntur, nusquam per singulas aetates tamquam per horas distributas operarios in vineam suam mittere destitit, qui, pondus diei et aestus portantes, labore, sudore ac sanguine illam irrigarent, et omnium caelestium virtutum ac aeternae vitae fructibus germinare eam facerent, donec, iuxta divina Scripturarum oracula, ex omnibus gentibus, tribubus, populis et linguis a solis ortus cardine usque ad terrarum limites omnes ad coenam Agni providi congregati, in regno caelesti vinum novissimum biberent, quod Dei sapientia electis suis miscere consuevit. In excolendà Sanctae Crucis vite omni curâ potissimum insudarunt in operibus diversi, in virtute uniformes, ut etiam per regna et provincias nostris maioribus antea ignotas ita innotuerit eius virtus ac vigor in totius orbis victorià, ipsiusque de mundi principe triumphus, ut iam tremendum illud cunctis potestatibus nomen, quod est super omne nomen, sibi iam barbaras nationes subegerit, et in nomine Iesu omne genu flectatur, ac omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus in glorià est Dei Patris.

Sancti huius Ludovici admi-

§ 1. Plures huiusmodi et strenuos operabilis vita et rarios continuatâ serie catholicae Eccleunitim referun-siae Praedicatorum Ordo ministrare non destitit, inter quos novissime egregius Dei servus Ludovicus Bertrandus mirifice claruit, qui, ardentissimà in ipsum Deum et proximum charitate flagrans, ceterarum virtutum excellentià, prophetiae dono et apostolico ministerio coruscus, omnium linguarum laudibus merito celebratur, cuius pietas et devotio adhuc in ipså tenerà aetate essulsit, quibus et mundi contemptum et religiosi status

> dicti Ordinis Praedicatorum, Caietani Thienaei, Francisci Borgiae et Philippi Benitii canonizationem solemniter peregit.

perfectionem iungens, veteranis professoribus admirationi et exemplo fuit. Postmodum ad occidentales Indos evangelicus praedicator missus, plurimos ad Christi fidem adduxit. Apostolicis etiam signis, charismatibus et auctoritate decoratus, et cunctis virtutibus fulgens, inventus est dignus, qui super excelsum candelabrum in sanctà Ecclesià collocaretur, ut ceteris, qui in domo Dei sunt, eius radii elucescant. Rationi et aequitati convenit ut praeclarus hic Dei famulus, qui pro eius glorià et animarum salute multos maximosque labores et aerumnas pertulit, cuius nomen Deus ipse gloriosum efficit, a nobis quoque, qui eius vices in terris (licet immeriti) gerimus, honorabilis ubique reddatur. Hunc igitur ut merito in Ecclesià militante populus fidelis et plebs Deo dicata Sanctorum fastis adscribi plenius agnoscat, cius praeclara gesta et eximia virtutum ornamenta tamquam praecellentia ad imitandum proponenda duximus, ut Christi nomine decorati, gesta sua ad eius exemplum in Dei gloriam conformantes, eum in opportunitatibus et tribulationibus advocatum apud Deum Patrem omnipotentem habere mereantur. Atque ut christifidelium ora promptius in divinis laudibus exultent et pietatis fervor erga tantum Iesu Christi servum magis in dies excitetur, eius admirandam et omni laude dignam in terris peractam vitam in primis exponere et brevi inclusam eloquio patentem reddere decrevimus.

§ 2. Valentiae igitur in Hispania Tar- Nativitas ipsius. raconensi, ex piis, honestis, catholicisque parentibus Ioanne Ludovico Bertrando et Ioanna Anna Exarch, editus est in lucem Ludovicus Bertandus anno Dominicae Salutis movi, kalendis ianuarii, et ibidem in parochiali S. Stephani ecclesià, eodemque fonte quo olim sanctus Vin-

Eremi desiderio clam domo

centius Ferrerius in Christo renatus fuerat, baptizatus fuit, ut Sanctum, cui Ludovicus carnali prosapià iunctus erat, communi etiam regenerationis propinquitate attingeret. Infans a parentibus, eidem sancto Vincentio mire devotis, pie honesteque educatus necnon optimis moribus ita imbutus fuit, ut neque in illà tenerà aetate defuerint argumenta futurae sanctitatis; vagientis enim ac plorantis lacrymae nullà re sisti certius poterant<sup>1</sup>, quam Sanctorum imaginibus eius conspectui oblatis, quarum ad intuitum domi et in templo mirifice gestiebat.

Puer orationi ac poenitentiis meumbit.

§ 3. Crescente aetate, crevit pariter virtutum amor et erga res divinas pronus affectus. Vix pueritiae limen attigerat, quando notatus fuit crebro ad solitudinem cubiculi sese recipere, ut geniculans prolixae orationi incumberet. Illic Dominum in se loquentem audiens, suimet corpusculi robustus domitor evasit; illic, spreta delicati cubilis mollitie, aut humo aut duro in ligno modicum somnum capiebat; illic ieiuniis victuique parcissimo corpus assuescere docuit, ac variis poenitentiae austeritatibus extenuare coepit. Exinde frequentando gymnasio et litterarum studiis addictus, non minus prava consortia, nugas atque illecebras, quam otii laxamenta velut bonarum artium aerugines et virtutum pestes cautissimà sedulitate iugiter evitavit.

Actus virtutum in puentia exorciti.

§ 4. In simplicitate cordis sui quaesivit Dominum et invenit illum; in ecclesiis enim et maxime Ordinis Praedicatorum saepissime orationi vacans, morabatur; sacris etiam lectionibus divinisque colloquiis mentem reficiens, invenit quem diligebat anima eius; sanctissimae Eucharistiae frequenti, humili et occultà sumptione delectatus, in Dei ac proximi amorem totus exarsit; xeno-

1 Edit. Main. legit poterat (R. T.).

Bull. Rom. Vol. XVIII,

dochia magnà charitate visitans, pauperibus totà animi sui demissione inserviebat.

§ 5. Ut Domini consilium de relin-aufugit, et revoquendis domo, fratribus et parentibus Praedicalorum persectius impleret, eremi desiderio clam ciantibus domedomo aufugit, sed specioso pietatis ti-sticis. tulo revocatus, aliamque fallacis saeculi fugam auspicatus, primo clericalem admisit habitum, mox vero, non sine magnà cum domesticis luctà, Ordini S. Dominici nomen dedit in conventu Praedicatorum Valentino, et religionis habitu suscepto, praeclara sancti Vincentii Ferrerii eiusdem familiae celeberrimi alumni vestigia sibi sequenda proposuit. Eius exemplo in omnium virtutum genere proficiens, genitoris querelas et blanditias invicto animo superavit, et tirocinii anno expleto (in quo regularis militiae preclara dedit indicia), solemnia religiosae professionis vota emisit, postquam multis magnisque virtutum incrementis vitam, quam ad eum usque diem integerrimam egerat, cumulavit. Sacros ordines peracto novitiatu suscepit, et ad sacrum presbyteratus ordinem promotus, paulo post novitiorum magister raro exemplo eligitur; quod munus cum pluribus annis magnà cum laude exercuisset, vicarius conventus de Albayda, deinde prior S. Honuphrii fuit designatus demum conventui Valentiae praefuit, in quibus ceteris fratribus non tam praelatione, quam virtute et exemplo semper praeivit.

Spiritu orationis clarus.

§ 6. Inter cetera, quibus ad sublimem perfectionis gradum pervenit, summum fuit orationi mentali per quatuor integras horas quotidie vacare, Dominicae Passionis mysteria magno cum fervore et mentis iubilo recolendo. His post meridiem contemplandis Beatissimae Virginis gaudiis dimidiam horam addebat. Sub his caelestium illustrationum com-

merciis persaepe visus est non solum spiritu rapi in ecstasim, sed et corpore a terrà sublevari et luculentis splendoribus conspicue circumfundi.

Eins devotio erga SS. Eu-charistiam.

§ 7. Erga sanctissimum altaris sacramentum miro ex intimis praecordiis ardore flagrabat, sciens hoc esse pulchrum et optimum electorum frumentum ac vinum germinans virgines. Propterea familiares ad eius sumptionis vel saltem visitationis frequentiam vehementer hortabatur; sacrum missae sacrificium celebraturus, angelicae puritatis candorem aemulari cupiens, quantàvis carnis mortificatione et mentis in Deum elevatione esset ornatus, sibi nihilominus nunquam satis paratus videbatur esse. A sacrificando impeditus, sacrà Eucharistià reficiebatur, ut iugiter Christum in se manentem haberet, et in eo ipse quoque assidue maneret.

Humilitas.

§ 8. Ut cum Patre luminum iugis esset conversatio sua, mirà simplicitate in omnibus semper se gessit, magnâ tamen cum prudentià, qua praeditus erat. Humilitati sic addictus fuit, ut in suà nihili cognitione et vili existimatione perpetuo moraretur. Se omnium in virtutibus minimum, in peccatis maximum praedicans, omnibus subesse satagebat, ab ipsis novitiis de suis defectibus admoneri non solum gaudens, sed etiam saepe imperans, se ipsum perturbantem omnia ac solum Iudae proditoris ac daemonum consortio dignum appellans, innumeris aliis se ipsum probris et convitiis onerabat. Summo moerore, cum honorifice aut tractaretur aut exciperetur, afficiebatur, ita ut, procumbens in genua, ne manibus suis oscula figerent, deprecaretur, ac paternitatis titulo prior se honorari inhibuerit.

§ 9. Si quem laesisse sua maestitià Alii actus haetatis referentur, aut aliter timuisset, genuslexus veniam

1 Aptius lege sui (R. T.).

poscebat. Concionatoribus etiam ipsis, quos instruxerat, ministrum se iungebat, nec ullius quamvis ineruditum sermonem despexit. In ipsis favoribus caelestibus et divinis revelationibus mirifice humilitatis spiritum custodivit. Timore iudiciorum Dei perculsus, se in infernum demergi sibi ipsi videbatur; cui timorem filialem, a Deo precibus et poenis obtentum, iungens, moestus et pavidus continuo apparebat. Eumdem profundae humilitatis spiritum in sibi subditorum cordibus superior existens inferre studuit, dicere solitus religiosum perfectionis cupidum debere spernere se, spernere nullum, spernere mundum, et spernere se sperni. In his unumquemque sic proficere debere dicebat, ut quantâvis virtute et meritis clarus esset, nunquam tamen de se praesumeret, aut se alicui praeferret.

§ 10. Magis aestuavit charitatis erga charitas erga Deum incendiis, quam nunquam tribulationum aquae extinguere potuerunt; unde et zelo Dei ardens urebatur, si quid contra Dei praecepta moliri aut videret aut audiret. Quin et sermones eius ut faces ardebant, nihil de saeculi vanitate mixtum continentes, sed vel ad Dei famulatum vel ad poenitentiam et peccatorum detestationem directi erant. Frequens fuit in Sacrae Scripturae sententiis aut Sanctorum gestis enarrandis; magno fervore exaggerans horrendum esse incidere in manus Dei viventis et irati. Hinc plures re ipså experti sunt ab eius conversatione novis semper in Dei servitute fervoribus excitatos recessisse.

§ 11. Cum nobilis quidam communem vitiorum obiurgationem ad se singula- Selopus quo riter credidisset a beato Ludovico dire-cro-fixum muctam, mortem, quam ei comminatus fuerat nisi dicta in suggestu revocaret, viriliter renuenti, stricto in eum sclopo intentat; illico in Crucifixum mirabili

transformatione sclopus mutatur, ipso aggressore miraculi vi prostrato ac veniam enixe petente; beatusque Ludovicus, suae humilitati consulens, plus timens laudantem populum quam sclopum, suo socio Christophoro de Mora praecepit, signans in eius pectore crucem, ut prodigium celaret, usque dum annis triginta.transactis interrogatus panderet Desiderium veritatem.

§ 12. Usque adeo ardebat in eo martyrii desiderium, ut in tremendi sacrificii elevatione cum divo Petro martyre ex intimis praecordiis divinam Maiestatem exoraret: Da mihi, Domine, ut pro te moriar, quemadmodum pro me mori voluisti. In prospectu enim¹ imaginis sancti Vincentii martyris eisdem poenis et supplicies quibus ipse certavit et vicit, affici vehementer optavit. Audiens poenas quibus pro fide Christi suà aetate aliqui gloriose diem clauserant extremum, ex profundo cordis in iubilo erumpens, eis cum similibus victoriis totis Charitas erga visceribus se socium iungi cupiebat.

proximum

§ 13. Eàdem charitate etiam erga proximum ardens, animarum solatia et progressus totis viribus promovebat. Frequens fuit in confessionibus audiendis, pro aliorum culpis expiandis, duris se flagellis caedens, quibus mulierem honestae (quoad saeculum) conditionis, cuius peccandi consuetudinem Deo revelante noverat, revocavit. Adolescentula etiam ne caderet, orationibus et poenis a Deo obtinuit. Pestis tempore quoscumque mendicos obvios habuisset ad conventum S. Annae Albaidae quamquam inopià laborantem, ubi tunc munus agebat superioris, reficiendos adducebat, dicere solitus Deum nunquam sibi fideliter servientibus deesse. In vias et montes procedens, peste extinctos sepulturâ donabat. In xenodochiis et domibus in-

1 Fors. olim vel etiam pro enim legend. (R.T.)

firmos saepe invisens, eorum plurimos, imponens eis manus, et pro eis deprecans, sanitati restituit; inter quos, non sine evidenti miraculo, religiosus vir Franciscus Allemanus, iam morti proximus, a beato Ludovico de recuperandà valetudine certior factus, paulo post omnino liber convaluit.

§ 14. In sedandis odiis et reconci- sedandis odiis liandis animis magnopere etiam huius incumbit. viri charitas enituit, in carcere etiam detentis aut morte addictis, ope et auxilio non deerat, quorum plures e miseriis et iniustis vexationibus miro modo et suaviter liberavit.

§ 15. His Dei et proximi amoris ardo-Pedester ocribus incensus, in terram alienigenarum diam petit. gentium vere sapiens pertransire decrevit, ut Indorum animas Deo lucraretur. A quo nec amicorum vel fratrum, aut sororum artibus, precibus vel lacrymis dimoveri potuit; omnibus enim magnâ cum animi submissione non sine fletibus valedicens, pedestre iter occidentalem Indiam versus arripuit, et Hispalim Novam ingressus, omnibus aedificationi, solatio et auxilio in opportunitatibus fuit. In qua sui Ordinis religiosum a cadente ponderosâ trochleâ gravissime laesum, vulnere aquà loto, sic sanitati pristinae restituit, ut postridie, mirantibus cunctis, ne vestigium quidem cicatricis apparuerit. Appulit ad Carthagenae portum, ibique in conventu S. Iosephi sui Ordinis habitavit; et inde ad diversos Indorum populos missus evangelizavit, incolentibus scilicet Tubaram, Cipacoam, Paluatum, Monpoix, Sertam, S. Marthae, Turcarum, Tenerifem et aliis; ibique plura et mirabilia perpetravit.

§ 16. Orationibus a Deo obtinuit ut Loquens sua linguà suà hispana, in qua natus erat, intelligebatur evangelizando, absque interprete intelligeretur ab Indis. Vigilias, sitim; famem,

aestum et frigora in hoc apostolico ministerio ferens, semper pedes incedens, et saepe aeger, cursum suum cum Apostolo consummare gestiebat. Socium quandoque habuit rudem moribus, cui non sine miraculo mortale vulnus in capite curaverat; quin etiam praeter expectationem, ut ei subveniret, apparuit arbor pomifera, fonsque ad radicem scaturivit, ut illum recrearet et convivaret; qui postea eum inurbane deserens, misere, sicut ei vir Dei praedixerat, religuum vitae tempus et finem consumpsit.

Tigres alias-

§ 17. Visus est etiam saepe in itinere. que leras signo crucis mites a viá secedens, flagellis se caedere. Pluries obvias habuit tigres aut alias feras, quae signo crucis ab eo mites redditae, itinerantibus illaesis relictis, aliò iter arripiebant.

Quid Carthagenue in con-

§ 18. Carthagenae concionator depucionando egenit tatus in Quadragesima, ut ei mos erat, visus fuit duriora corda emollire et auditores nonnisi compunctos et amare flentes dimittere. Rapiebat audientium mentes, neque enim hominis sed angeli spiritum verba eius redolebant. Contumeliis propter haec a carnalibus ac etiam probris et irrisionibus appetitus, gaudebat quod pro nomine Iesu talia pati dignus haberetur.

concionibus ad tholicam con

§ 19. Tubaram a superiore missus, ut religionem ca gentes illas Dei cognitione imbueret et sanctae Ecclesiae sacramentis initiaret, omnibus illius loci infidelibus, orationibus, ieiuniis, flagellationibus et aliis poenis, a Domino conversionis gratiam obtinuit, quam per conciones ipsius Dominus noster exequi dignatus est. Daemonem ibi mentito habitu ab his laboribus dehortantem detexit et ululantem abire coëgit. Infantem (qui 2 fuit primus quem sacro fonte abluit), ab Indo quamvis idololatra delatum, Michaëlem

- 1 Edit. Main. legit imbuere (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit quae (H. T.).

appellavit, ipsomet Indo palam testante se ab angelo Domini admonitum consecuturum eum cum baptismo salutem aeternam, et ad hoc ipsum beatum Ludovicum a Deo illuc directum fuisse. Idolorum etiam tuguria succendi curavit, et tanta sanctitatis eius fama apud barbaras illas gentes invaluit, ut plurimos ex illis furentes in quemdam ministrum (solâ praesentià tumultum sedando) detinuerit. Publicum etiam ibi adulterum quamvis potentem acriter reprehendit; a quo postea armis valide invasus, mirantibus cunctis, telo in terram cadente, incolumis et intrepidus evasit.

§ 20. Nec ab hominibus solum, sed Etiam a daeetiam a daemonibus in illarum gentium invicte pertulit, conversionibus plurima pertulit, praesertim apud quemdam veteranum idolorum sacerdotem morti proximum, quem sacro baptismate initiavit, et ab ipsorum immundorum spirituum insestatione, fixo apud illum sanctae crucis signo, liberavit. Iacobum Raphaëlem Frances ex eo loco praevidit naufragum futurum, quem propterea per diem et binas noctes natantem et beatissimae Virginis SS. Rosarii patrocinium assidue implorantem, salvum ad litus recepit; ubi eum propterea cum subsidiis victus et vestitus expectaverat, et a mortis instantis faucibus eripuit.

§ 21. Ab ipsis Indis visus fuit a terrâ in ecstasi elevatus, quem postmodum sum-elevatus. mâ veneratione coluerunt, et abeuntem amare defleverunt; crediturque populum illum eius intercessione in Christi Domini fide adhuc perseverare, ad cuius hospitium in oratorium commutatum etiam nunc et Indi et Hispani ad divina beneficia eius patrocinio impetranda accurrunt.

§ 22. His similia in oppidis Cipacoë similia egit in oppidis Cipacoë in oppidis Cipacoë si oppidis cipacoë s et Peluati egit, ubi etiam, evangelicam coë et Pelvati. paupertatem servans, laetus in rerum

summå inopiå et volens vitam degebat, ac orationibus praeter spem optatos obtinuit imbres, et Cinagam fluvium prae aquarum redundantià impervium, signans cruce aquas, prout voluit, transegit. Cadentes etiam circum undique pluviae, illo beatissimam Virginem de Rosario pie invocante, nec ipsum nec socios attigerunt.

Quindecim

§ 23. Sub monte S. Marthae Indorum ua praedica accolarum circiter quindecim millia, suis praedicationibus ad fidem conversa, ba ptizavit. Et con procul inde potentissimum venenum sibi ab idolorum sacrificulo propinatum ebibens, post quinque dies lethale virus cum aliquot vermibus sen parvis serpentibus stomacho eiectis<sup>1</sup>, ac incolumis magno praesentium stupore perduravit.

Daemones signo crucis sae-De fugavit.

§ 24. Daemones, visibiliter gentibus illis apparentes, signo crucis et miris modis saepe fugavit, quibus plures alios ad fidem adduxit. In oppido Monpoix visi sunt ei genuflexo assistere sancti doctores Ambrosius et Thomas de Aquino.

Ei genutlexo visi sunt assisteet S Thomas de Aquino.

§ 25. In insula S. Thomae, dum fure S. Ambrosius rentes pagani arreptis lapidibus viro sancto necem intentant, monitus ut fugeret, constantissime renuit, solâque divini verbi efficaciá ducentos ex aggressoribus iugo Christi subiecit. Quemdam ex Pegionis proceribus de salutiferae Crucis arcano mysterio doceri cupientem repentino miraculo convertit; nam arboris truncum ibidem toto corpore circumplexus, conspicuam figuram crucis rudi cortici mirabiliter impressit, eoque ostento tum illi tum aliis baptismum in fide vivificae crucis persuasit.

la eo promissio evangelii, bat, verificatur.

§ 26. Sane vir iste apostolicus non quod praedica- solum iuxta promissionem S. Evangelii, quod praedicabat, in nomine Domini nostri Iesu Christi daemonia totis regionibus eiecit, serpentes infernales visibi-

1 Forsan legendum eiecit (R. T.).

liter incolis minaces abstulit, ac linguis novis inter gentes loculus est, verum etiam pluries in testimonium Fidei mortiferum quid bibens innoxie discrimen vitae superavit. Indam adhuc infidelem in partu extreme periclitantem, suà zonâ praecingi iussam, unâ cum prole ab interitu liberavit, ipsamque iam puerperam, cum marito, propinguis, ac domesticis, lavaero sacri baptismatis ab infidelitate mundavit.

§ 27. Navigans cum aliis in flumine Navigans eum a Magdalena nuncupato, irruente tempe-tempestate navi state navi eversà, cunctisque in aqua que in aqua que in aqua un immersis, orans emersionem et incolu- incolumitatem mitatem obtinuit. Pristinam valetudinem pluribus reddidisse, et defunctam ad vitam SS. Rosarii applicatione revocasse, compertum fuit.

§ 28. Videns, nec impedire aut ferre Indos oppresvalens angustias, quibus, ut plurimum, violenter a praefectis quibusdam etiam vulneribus et caede Indi opprimebantur, obedientia obtenta, in Hispanias rediit; cumque in mari navis periclitaretur, rogatus a navigantibus, tumentes undas tamdiu cruce signavit, donec, optatâ tranquillitate reddità, omnes ad portum Ilispali incolumes pervenerunt.

§ 29. In conventu S. Honuphrii post reditum ab Indis ex obedientià pracfuit, regit. quem aere alieno gravatum et inopià ex annorum sterilitate ortà laborantem invenit, et omnibus satisfaciens, religiosis nunquam in aliquo ex consuetis defuit. Quin et plurimis egenis miserabilibusque personis large eleemosynas suppeditavit, quandoque etiam Deo illorum necessitates revelante, et mirabiliter ei pecunias ministrante. Quin et in aedificio ad honorem S. Crucis constructo ostendit regente Domino servis eius nihil deesse.

§ 30. In coenobio Valentiae superio- Ab immagine rum iussu licet invitus prior constitutus, sancti Vince null

Forrerii eleva- in cella sancti Vincentii Ferrerii regimen eidem Sancto commendans, ab imagine

ipsius, coram qua prostratus orabat, se inclinante, meruit amplexu honorari atque elevari. Mortificationes, cruentas disciplinas, frequentiam chori et summam abstinentiam, quibus se exercebat, nec concionando nec regendo dimisit. Ut studiorum cursus exacte perficerentur accurate invigilavit, cupiens suos subditos semper in sanctis aut eruditis exercitiis occupatos, quorum e claustro exitum, nisi urgente necessitate, non permisit. Ostio sui cubiculi magnis characteribus inscribi volvit: Si hominibus placerem, servus Dei non essem. Ita omnibus omnia factus erat, ut quilibet in eo prudentis¹ consilia, fratris familiaritatem, patris benignitatem, viri sancti perfectionem et omnium virtutum compendium invenerit.

Animam sui poenitentis ria conspexit.

§ 31. Contigit ei ibi videre animam sanctissima glo- cuiusdam sui olim poenitentis (qui eunidem Beatum verbo laeserat) testantem, Deum nolle eam ad gloriam admittere, nisi culpam ipso dimittente et pro eà celebrante; quo facto, sequenti nocte illam in Sanctorum glorià conspexit.

Sanctorum et Christi visioni-

§ 32. Aliis etiam beatorum in aeternâ bus pluries re selicitate regnantium et maxime sanctorum sui patriarchae Dominici et Francisci, quin et ipsius Christi Domini visionibus recreatus fuit, sibique omnia sua peccata dimissa fuisse audivit.

Conciones quadragesimae naturaliter im

§ 33. Saetabi (vulgo Xativa) a prilicet infirmus et moribus civitatis rogatus pro concionibus potons absolvit. in proximâ Quadragesimà apud eos habendis, licet gravibus infirmitatibus pressum et naturaliter impotentem se agnosceret, a Deo et velle et cursum integrum quadragesimalium concionum perficere obtinuit. Gubernatori Valentiae Iacobo Ferrerio, indictis ei quibusdam precibus, scripturarum, de quarum amissione sum-

1 Edit. Main. legit rudentis (R. T.).

mopere dolebat, recuperationem divinitus impetravit.

§ 34. Spiritu etiam prophetico ita mi- spiritu prorifice claruit ut in plurimas res futuras, phetico clarus. cum et spiritualibus, tum etiam in temporalibus, tam circa valetudines et mortes, quam circa animarum profectus et mores, saepissime pronunciavit. Nam et sanctae Teresiae a Iesu suam Excalceatorum claustralium tunc fundatam Congregationem bievi inter illustriores sanctae Ecclesiae religiones (ut reipsà evenit) connumerandam esse praedixit. Tribus regularibus diversos ipsorum successus et fines, prout contigerunt, pronunciavit. Virum nobilem, iniurià praelatum quemdanı vexantem, ultionem Domini brevi experturum fore dixit, quod mors eius repentina a Domino revelante ei notum fuisse demonstravit. Arcana etiam plurima, tam in rebus corporeis quam secretis cordium latentia, nuda et aperta fuisse oculis mentis ipsius a Deo illustratae (stupentibus omnibus) rerum eventus ostensa fuisse indicarunt, atque in hoc dono penetrandi secreta cordium valde singularis ac admirandus fuit. Alia quoque quamplura, naturaliter ignota, tam clare, distincte et ordinate, prout erant aut acta aut cogitata, enarravit, ut solum Deo revelante haec illi innotuisse compertum fuerit.

§ 35. Virtus eius in toto decursu vi- Ingens patientae a Deo infirmitatibus adeo mirifice iibus. perficiebatur, ut assiduis passionibus tolerandis magna illi patientia opus fuerit; in complexione enim ipsius satis delicatà non solum potentia visiva parum valens et auditus imperfectus inerat, sed etiam horribili ulcere in crure per multos annos et vertigine capitis vehementer cruciabatur. Quin et viscerum pravis affectionibus et aliis occultis infirmitatibus, maxime per biennium ante obitum, velut aurum in fornace probavit

illum Dominus, animo sic invicto omnia tolerante, ut frequenter ex eius ore verba doctoris sanctae Ecclesiae Augustini resonarent: Domine hîc ure, hîc seca, hîc, non parcas, ut in aeternum parcas.

Convalescens ad mortificatiotiam redit.

§ 36. Ubi primum convalescebat, ad nem et commu- mortificationis et observantiae communis exercitia revertebatur, cunctis se oblectationibus et convalescentium levamininibus sponte privans, aliis infirmis oblata sibi fercula cuncta partiebatur; quin et saxo decumbens sub linteaminibus posito corpus torquere consueverat, dicens arctam esse viam quae ducit ad vitam.

Instantem sibi mortem agno-

§ 37. Sic infirmando fortior semper redditus, agnovit sibi instare adimpletionem divini promissi, quod olim in festo sanctae Catharinae virginis et martyris obtinuerat, quando ex medio magnae lucis sponsum ei fuit tandem ex his tenebris in lucem illam aeternam, quae lucet sanctis Dei in perpetuas aeternitates, migrandum esse. Nam inter labores concionum morbo ingravescente, febribus decubuit, et suscepturus pro viatico sanctissimae Eucharistiae sacramentum, devotissime non sine multis lacrymis sanctae fidei catholicae accuratam professionem emisit; imploravit etiam ferventissime Domini nostri Iesu Christi auxilium et Sanctissimae Virginis Deiparae patrocinium, necnon aliorum Sanctorum, et praecipue sui Ordinis, expressoque nomine sancti Vincentii Ferrerii, subiunxit: Pater mihi currus Israel et auriga eius.

Circumstantes depecarentur tentiam revoca

§ 38. Enixe petiit a circumstantibus cum Dominum ut simul cum eo Dominum deprecarenne mortis sen- tur ne mortis sententiam revocaret, et Ioanni Boil, moerenti de gravi suae filiae infirmitate, eam tunc non migraturam a vità vere praedixit. Remittente postmodum paulisper vi morbi, non sine labore ad sacrum celebrandum surgebat. Iterum ingravescente infirmitate, assis-

1 Potius lege mi (R. T.).

tentem et saepissime ministrantem, non sine magnà suà confusione et animi demissione, habuit Ioannem a Ribera patriarcham Antiochenum, tunc archiepiscopum Valentinum, qui, dum in cruciatibus ipsum ad resignationem in divinae voluntatis beneplacitum hortatur<sup>4</sup>, audivit illum dicentem se poenas illas quibusvis mundi huius terrenis bonis pluris facere et cariores habere. Ab his cruciatibus, quantumvis vehementibus, nec detineri aut retardari potuit quin per singulos dies per binas horas consuetae orationi vacaret, et saepe sacrà exomologesi se purificans, divino altaris epulo reficiebatur, aliisque infirmis horum sacramentorum frequentiam suadebat, saepe repetens haec divina mysteria non solum animae sed etiam corporis, ut plurimum, salutem operari.

§ 39. Concentus musicos in ea aegritudine audiens, totus elevatus in Deum us musicos ausolvebatur in lacrymas. Denique, variis remediis et morbi vicissitudinibus ex animo toleratis, appropinquante S. Dionysii sestivitate, quâ die ante annum se moriturum esse praedixerat, plures occurrerunt certatim cupientes ab eo benedici, vel suis rosariis eius linteamina attingi. Inter hos filius ducis Gandiae genuflexus, et pedes eius lacrymabundus osculatus, benedictionem devote et singultiens praestolabatur, quod vir Dei, se quidem maximum peccatorem cum divo Paulo dictans, et mente ad nihilum suum conversus, humillime praestitit. Hoc etiam divinitus sorori Angelae a Guglione virgini religiosae Ordinis sancti Francisci in perpetuâ clausurâ degenti concessum fuit, dum ex corde optabat praesentialiter Christi Domini servum venerari; illico enim (ministerio creditur angelico) ante eius pedes constituta et voti compos facta, suae cellae iterum miraculose

1 Forsan hortaretur (R. T.).

reddita fuit. Cupiebat interim Ludovicus dissolvi et esse cum Christo, nec aliter quam aut sanctissimi altaris sacramenti quotidianâ sumptione, aut cum crucifixi imagine colloquiis suas moras solabatur. Ferià sextà ante obitum, referenti diem veneris esse, Benedictus Deus (respondit ille), adhuc quatuor supersunt dies. Frequente 1 caelesti sancti Vincentii Ferrerii visitatione, quem a teneris annis summà veneratione et imitatione colere studuerat, recreabatur.

Obitus Ipsius.

§ 40. Biduo ante decessum e vitâ, sacram olei infirmorum unctionem devote petiit, et singulis orationibus respondens, seque sanctis orationibus et mortificationis exercitiis muniens, sanctissimi crucifixi imaginem frequentibus osculis venerans et orans, in die festo S. Dionysii, ut saepe praedixerat, horà quindecimà, sentiens se paulatim deficere, assistentem ex more patriarcham pro impetrandà benedictione et sancti Evangelii lectione precatus est. Quod amantissimus antistes uberrime lacrymans praestitit. Cumque commendationis animae iuxta sui Ordinis ritum preces persolverentur, ad illa verba: « ut vinculis carnis exutus pervenire mereatur ad gloriam regni caelestis, praestante Domino nostro Iesu Christo, spiritum suum in manus Patris vinculis carnis absolutum commendavit, vii idus octobris, anno reparatae salutis mplxxxi, aetatis suae Lv; eoque temporis momento visa est ex eius ore lux instar fulguris rectâ in caelos evibrata totam cellam illuminare, et supra conventum divina claritas fulsit. Quin et in ecclesià pluries militiae caelestis armonici concentus a diversis auditi sunt, et pluribus aliis signis servi sui gloriam omnipotens Deus notam fecit, quibus publica populi ve-

1 Videtur legendum potius Frequenter (R. T).

neratio successit, Ludovicum undique Sanctum proclamantis, et certatim coronis ac rosariis sacrum corporis pignus attingere tentantis; misericordiam enim a Domino ac divina quaecumque beneficia se obtenturos omnes sperabant, si eum apud divinam clementiam protectorem et advocatum obtinere digni forent.

§ 41. His accessit Altissimi erga suum Processus pro servum assistentia; ita ut eius suffragan-unione. tibus meritis, et vivens, et post obitum, populis in necessitatibus per opera mira et prodigia, quibus ipse Deus in sanctis suis mirabilis dignoscitur, protector et adiutor semper extiterit. Ex processibus enim confectis, et ad Urbem transmissis, ac aliis auctoritate apostolică causam beatificationis et canonizationis eius respicientibus, Congregatio Sacrorum Rituum censuit constare, non solum de illorum validitate et de famà sanctitatis, deque virtutibus theologicis et cardinalibus in gradu heroico, verum etiam concludentes probationes continere insignium miraculorum eiusdem tam viventis quam defuncti.

§ 42. Cum enim esset prior Albaidae, Miracula tam pastoribus accendentibus ignem, vento-defuncti rum vi irruente, et flammà succrescente, runtur. iam ardentibus arboribus in vineis et frutetis, magnum excitandum esse ad destructionem ignem timebatur, non sine magno conventus detrimento. Accurrit vir Dei, et elevatis oculis in caelum, signo crucis flammam benedixit, quae illico evanuit, ac si numquam ibi fuisset; eaedem arbores, laesae exiguâ solum lineâ in signum miraculi apparente, immunes ab adustione visae sunt remanere.

Moncadae in domo Iosephi a Campo neptis hospitis Speranza Assentia dicta ab exitiali strumâ in collo afflicta cum foetore horrendo ex ulceribus manante. non solum circumstantibus sed etiam ipsimet infirmae intolerabili, facto signo crucis super parte affectà, et linguà linità a dicto beato Ludovico veluti a sensibus alienato, et facie eius luce fulgidà remanente, statim aegra convaluit.

Cadaver ipsius quadam veluti chrystallina puritate sic nituit, ut adstantes in eius virginea carne, velut in limpidissimo speculo, suosmet vultus fuerint conspicati.

Toto etiam corpore suavissimus odor erumpens non solum proxime vicinos, sed longius dissitos mirificae peregrinae fragrantiae oblectamento adhalavit.

Sex circiter mensibus loco humido ac stillicidiis obnoxio sepultum iacuerat sancti viri cadaver, quando extractum ut decentiori tumulo inferretur, integrum incorruptumque, solis vestibus undique putrefactis, repertum est, iterumque mirabili suaveolentià circumstantes implevit.

Ursulae Soler filia erat, cui immanes capitis dolores omne capillitium radicitus abstulerant. Medicamentum, quod magis obfuturum ab omnibus timebatur, petitum a lampade quae coram beati viri sepulcro ardebat; huius oleo perunctum caput puellae, non solum abactis penitus doloribus, integram valetudinem, sed et capillos recuperavit.

Quaedam puella oculis orbata, ad fontem loci Ruzafa, e quo Beatus bibere solebat, lotis oculis, pristinum eorum usum recuperavit.

Gaspar Ramirez caecus, ad tumulum Sancti novenam peragens, ultimàque die oculos sepulcro cum fide applicans, profluvium crocei humoris emisit ab oculis, ac subito caecitatis suae caliginem laetus abstersit.

Lactanti Andracae Abreus cum aruissent mamillae, novenà ad sepulcrum Sancti exactà, mox pristinam lactis affluentiam impetravit.

Bull. Rom. - Vol. XVIII. 29

Isabella Ioanna Salon cum pluribus annis graviter ulceroso quodam abscessu torqueretur, attacta feretro quod Sancti cadaver gestaverat, perfectae sanitatis beneficio potita est.

Isabella Gerbin supradicto Ruzafa benedicto fonte abluta, simul et febrim et dysenteriam et herniam incolumis abegit.

Anna Monfort, cui paralysis usum membrorum prorsus ademerat, et morbi violentia situm oris foedissime distorserat, haustu aquae ex eodem Ruzafae fonte, ac invocato S. Ludovici nomine, tum ipsa valetudini, tum os priori situi restitutum fuit.

Hieronymae Capell filiolus, rupto peritoneo. forasque extrusis intestinis, iugiter eiulans et sanguinem vomens, ubi tandem a matre ad fontem Ruzafae pannis in eo madefactis incinctus fuit, integre sanus domum reportatur.

Vincentia Morell vidua, ex nervorum dirâ attractione per undecim menses decubua, foedisque ulceribus undique plena, dum panno, quo Sanctus usus fuerat, nervos et ulcera successive obsignat, eodem ordine et haec sanari et illos vivide sensit explicari, finitâque singulorum obsignatione, vegeta lectum reliquit.

Cum in conventu S. Honuphrii priorem agens reficiendae religiosorum communitati panes deesse adverteret, Christi in deserto providentiam imitatus, septem fragmenta, quae solum domi superfuerant, arripuit, eaque solo benedictionis impendio sic multiplicavit, ut non tantum in primà mensà fratribus triginta et amplius in prandium abunde suffecerint, sed etiam reliquos in secundà mensà congrue saturaverint.

Ioanni de Pedevera domestico Valentini archiepiscopi famulo delapsum ex alto pondus gravissimum ita utrumque crus diffregerat, ut per novem menses aliter quam grallis innixus moveri non potuerit. In his aegerrime usque ad sancti viri sepulchrum accedens, fusâ oratione, confestim in pedes exiliit, grallisque inibi relictis, domum incolumis repedavit.

Isabella Vincentia Paiades, acutà febri medullitus exusta, iamque a medicis derelicta, morti appropinguabat; sed ad contactum rosarii, quod S. Ludovico, dum vixit, usui fuerat, subito, mirantibus quotquot aderant, febris abscessit.

Paulus V hunc servum Dei carum adscripsit.

§ 43. His aliisque non paucis virtutitalego Beato-bus ac signis permotus felicis recordationis Paulus V, praedecessor noster, servum Dei Ludovicum catalogo Beatorum adscripsit.

Miracula quatuor post beati-ficationem.

§ 44. Exinde aliis processibus rite confectis, approbata insuper fuere miracula quae subsequuntur:

Primum incorrupti sacri corporis post annos fere sexagintasex ab eius sepulturà, tametsi nunquam interea fuisset aut exenteratum aut ullis adversus corruptionem condimentis imbutum. Et nihilominus, dum anno mocxevii transferebatur in pretiosius monumentum, adhuc flexibile, illaesum, atque tractabile inveniebatur.

Secundum in repentina sanatione pueruli Aloysii Vincentii Montesinos, qui, ardentissima correptus febri, exhaustus dysenterià et vomitibus, scaturiens vermibus, iamque costulis stomacho adnatis, eo deductus erat ut domesticis plane videretur extinctus, unde mortalibus involucris obfasciatus parabatur ad sepulturam. At moestissimus parens, facto ad S. Ludovici tumbam recursu, atque ibidem emisso voto, cum festinus domum revertitur, filioli pulsum explorans, vitae indicium reperit, statimque puer oculos aperiens, ex integro sanus deprehenditur.

Tertium in stupenda praeservatione quadriennis puellae Gesualdae Gildae Ramirez, quam currus mole carbonum onustus, rapidoque sex mulorum tractu celer, obterendam humi deiecerat, ac duabus rotis substratam valide opprimebat: sed, implorato S. Ludovici praesidio, surrexit incolumis puella, et in evidentiam miraculi apparuerunt in eius capite, collo et humeris clavorum signa a rotis leviter impressa.

Quartum in Bartholomaeo Christophoro Damingue, quem deformis hernia pendulis intestinis adeo laxaverat, ut, sicubi in genua procumberet scrotum, ulceribus iam erosum ac putrescens, humum tangeret; sed ad invocationem S. Ludovici tota haec miselli calamitas illico evanuit.

§ 45. His et aliis deductis approbatisque miraculis, emanavit decretum a lujo deveniriad piae memoriae Clemente IX etiam prae-Beati canonizadecessore nostro, posse tuto deveniri ad solemnem praedicti Beati canonizationem, pro qua obtinendà accesserunt carissimorum in Christo filiorum nostrorum Leopoldi I Romanorum regis in imperatorem electi, et Caroli II Hispaniarum regis, necnon et Ordinis Praedicatorum preces, quibus a praedictis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et a nobis eamdem saepius postulaverunt. Quapropter eius vitae sanctissimae meritis exigentibus, et ad praedictorum preces inclinati, cum iam nihil deesset eorum, quae, ad hanc sacrosanctam functionem necessario ex sanctorum Patrum auctoritate, sacrorum canonum decretis, S. R. E. antiquà consuetudine, ac novorum decretorum praescripto agenda et servanda requirebantur, iustum et debitum esse censentes, ut, quos Deus honorat in caelis, nos venerationis officio laudemus et glorificemus in terris, hodie in sacrosanctà ba-

Clemens IX

Indulgentia

silica B. Petri Principis apostolorum, in qua solemni ritu cum eiusdem S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ac dilectis filiis Romanae Curiae praelatis, officialibus et familiaribus nostris, clero saeculari et regulari, ac maxima populi frequentia mane convenimus, post trinas pro canonizationis decreto nobis nomine dicti Caroli regis per dilectum filium nostrum Ludovicum tituli S. Sabinae S. R. E. presbyterum cardinalem de Portocarrero pro parte eiusdem regis porrectas petitiones, post sacros hymnos, litanias, aliasque, preces post Spiritus Sancti gratiam rite imploratam,

Canonizatio.

§ 46. Ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem sanctae fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostrà, deliberatione praehabità, et divinà ope saepius imploratà, ac de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in Urbe existentium consilio, B. Ludovicum Bertrandum Sanctum esse decrevimus et definivimus, ac Sanctorum eum catalogo adscripsimus, prout praesentium tenore decernimus, desinimus et adscribimus: statuentes ab Ecclesiâ universali quolibet anno die x octobris memoriam eius inter sanctos Confessores non Pontifices pià dévotione recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen.

Indulgentiae

§ 47. Eâdem auctoritate omnibus utripulchrum dieti usque sexus christifidelibus vere poenisto singulis antentibus et confessis, qui annis singulis in die festo ipsius S. Ludovici ad sepulcrum, in quo eius corpus requiescit, visitandum accesserint, septem annos ac totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poeni- bitae vel ostensae.

tentiis misericorditer in Domino relaxavimus in formà Ecclesiae consuetà.

§ 48. His peractis, Deum Patrem aeternum, regemque gloriae Christum Do-sentibus. minum, Patris sempiternum Filium, et Sanctum Paraclitum Spiritum, unum Deum, unumque Dominum, laudibus et confessionibus venerati, sacroque hymno Te Deum solemniter decantato, peculiari in honorem B. Ludovici oratione precati sumus per eiusdem merita, atque ad altare S. Petri apostoli missam celebravimus cum eiusdem Sancti commemoratione, omnibusque christifidelibus tunc praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessimus.

§ 49. Æquum igitur est nos gratias Gratias agit agere et laudare Deum Patrem omnipotentem, qui servum suum benedixit in omni benedictione spirituali ut esset sanctus et immaculatus coram ipso, et dedit illum universis christifidelibus tamquam fulgentem lucem in hac nocte peccatorum et tribulationum nostrarum, ut Ecclesiae pacem et tranquillitatem, principibus christianis optatam concordiam, et infidelibus a viâ salutis errantibus lumen veritatis obtineant. Adeamus igitur cum siducià thronum divinae pietatis, ore et opere supplicantes ut S. Ludovicus universo christiano populo prosit meritis et exemplis, precibus adsit ac patrocinio, et in tempore iracundiae fiat reconciliatio.

§ 50. Ceterum, quia difficile foret prae- Transumptosentes nostras litteras ad singula loca ubi opus esset deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu tamen publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si essent exhi-

Sanctio poenalis.

§ 51. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri decreti, definitionis, mandati, statuti, concessionis, elargitionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae mocexxi, pridie idus aprilis, pontificatus nostri anno I. Dat. die 12 aprilis 1671, pontif. anno 1.

## EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

- + Ego Franciscus episcopus Ostiensis cardinalis Barberinus, S. R. E. vicecancellarius.
- + Ego F. M. episcopus Portuensis cardinalis Brancatius.
- † Ego Uldericus episcopus Tusculanus cardinalis Carpineus.

+

- + Ego Virginius episcopus Albanensis cardinalis Ursinus.
- + Ego Caesar presbyter cardinalis Fachenettus.

- + N. tituli S. Mariae Transtiberim cardinalis Ludovisius.
- † Ego Alderanus tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Cybo.
- + Ego Fridericus tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Sfortia.
- + Ego Benedictus tituli S. Honuphrii presbyter cardinalis Odescalcus.

- + Ego Aloysius tituli S. Alexii presbyter cardinalis Homodeus.
- + Ego P. tituli S. Marci presbyter cardinalis Ottobonus.

- † Ego Laurentius tituli S. Chrysogoni cardinalis Imperialis.
- + Ego Marcellus tituli S. Stephani in Monte Caelio presbyter cardinalis Santacrucius.
- + Ego Ioannes Baptista tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Spada.
- + Ego Franciscus tituli Ss. Quatuor Coronatorum cardinalis Albitius.
- + Ego Octavius tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis de Aquaviva et Ara-
- + Ego Carolus tituli S. Priscae presbyter cardinalis Pius.
- + Ego Carolus tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Gualterius.
- + Ego Flavius tituli S. Mariae de Populo presbyter cardinalis Chisius.

+ +

- Ego Iacobus tituli S. Pancratii presbyter cardinalis Franzonus.
- + Ego Petrus tituli S. Callixti presbyter cardinalis Vidonus.
- + Ego Franciscus Maria tituli S. Matthaei presbyter cardinalis Mancinus.

†

- + Ego Nerius tituli Ss. Nerei et Achillei cardinalis Corsinus.
- + Ego Carolus tituli S. Anastasiae presbyter cardinalis Bonellus.
- + Ego Carolus tituli S. Susannae presbyter cardinalis Caraffa.
- † Ego P. tituli Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Alteriis, S. R. E. camerarius.
- + Ego Caesar tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Rasponus.

t

† Ego Iacobus tituli S. Mariae de Pace presbyter cardinalis Ninius.

+ Ego Iulius tituli S. Martini in Montibus presbyter cardinalis Spinula.

+ Ego Carolus tituli S. Mariae de Aracaeli presbyter cardinalis Robertus Vitor.

† Ego Jacobus tituli S. Sixti presbyter cardinalis Rospigliosus.

+ Ego Ludovicus tituli S. Sabinae presbyter cardinalis Portocarrerus.

+ Ego Ioannes tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Bona.

+ Ego Federicus tituli S. Augustini presbyter cardinalis Borromaeus.

+ Ego Camillus tituli S. Mariae in Domnicà presbyter cardinalis Maximus.

+ Ego Gaspar tituli S. Pudentianae presbyter cardinalis Carpineus.

+

+ Ego Fridericus tituli S. Nicolai in Carcere diaconus cardinalis Hassia.

+ Ego Carolus S. Caesarei diaconus cardinalis Barberinus.

+ Ego Decius S. Eustachii diaconus cardinalis Azzolinus.

+ Ego Paulus tituli S. Nicolai diaconus cardinalis Sabellus.

+ Ego Sigismundus S. Georgii in Velabro diaconus cardinalis Chisius.

I. G. Slusius.

Visa de Curiâ S. de PILASTRIS. Loco † plumbi.

D. CIAMPINUS.

Registrata in Secretaria Brevium.

LXV.

Constitutio, ut Romanis aliisque nobilibus Status Ecclesiastici liceat excrcere commercia sine praeiudicio nobilitatis.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, omnium Exordium. christifidelium patrem et pastorem, non solum spiritualibus dominici gregis sibi divinitus commissi utilitatibus ingi vigilantià consulere, sed etiam temporalibus suorum et Apostolicae Sedis etiam quoad

temporalia subditorum commodis paterno studio providere, sicut reipublicae

conducibile fore in Domino arbitramur'.

§ 1. Cum itaque commerciis et nego- causae contiationibus honestarumque artium exer-stitutionis. citio respublicae floreant, industria vi-

geat, segne otium, ex quo plurima mali seges surgere solet, exterminetur, omniumque rerum ad vitam necessariarum copia paretur, horumque commodorum intuitu in plerisque Italiae aliisque flo-

rentissimis christiani orbis ditionibus lege cautum sive laudabili consuctudine

introductum sit ut nullum per commercia nobilitati praeiudicium inferatur:

§ 2. Nos dignam munere nostro pa- statuit ut in ternaeque erga nostros et Sedis praedictae subditos charitati congruentem rem facturi nobis videmur, si Romanae quoque, quam peculiari dilectione prosequimur, ceterarumque civitatum et locorum temporalis S. R. E. ditionis nobilitati operam atque industriam honeste utiliterque exercendi ac patrimonium sine cuiusquam iniuria augendi parem tribuamus potestatem. Motu itaque proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis

1 Potius lege arbitratur (R. T.).

plenitudine, omnibus et singulis, tam Romanis, quam Bononiensibus, Ferrariensibus, Avenionensibus, Anconitanis et Beneventanis, ceterarumque civitatum, provinciarum, oppidorum, terrarum et locorum quorumcumque nobis et dictae Sedi tam mediate quam immediate subiectorum nobilibus praesentibus et futuris, cuiuscumque status, gradus et praeeminentiae et dignitatis existant, ut lanificii et serici artes, ac argentariam seu nummulariam, necnon mercaturas, negotiationes et commercia quaecumque terrà, mari vel flumine exercere, nostraque et Sedis praefatae ac almae Urbis nostrae et provinciarum, civitatum, oppidorum, terrarum et locorum praedictorum vectigalia conducere, omniaque et singula in praemissis et circa ea quomodolibet neccessaria et opportuna facere et exequi libere et licite possint et valeant (dummodo tamen merces minuatim per se ipsos minime vendant) itaut propterea nullum omnino eorum nobilitati, dignitati, gradui, conditioni, titulis, praeeminentiaeque et praerogativis praeiudicium inferatur, aut illatum<sup>2</sup> quoquo modo dici, censeri, praetendi vel intelligi unquam possit, sed ipsi omnes et singuli, eorumque filii posteri et descendentes quicumque in eodem omnino nobilitatis et dignitatis gradu sint et remaneant, etiam ad effectum consequendi habitum et crucem fratrum militum de Iustitià, hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, ac S. Stephani, aliarumque militiarum et Ordinum militarium quorumcumque, etiam specificâ et individuâ mentione et expressione dignorum, corumque privilegiis, praerogativis, praeeminentiis, honoribus, iuribus et gratiis fruendi et gaudendi, ac quoad alia omnia et singula, tam ecclesiastica, quam profana, sive saecularia, ad quae nobiles quomodolibet admitti et recipi consueverunt seu possunt et debent, non secus ac si nihil praedictorum unquam exercuissent, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes clausulae praelitteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis forsan interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et instificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iustà, legitimà et privilegiatà causà, colore, practextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus! aliove quolibet, etiam quantumvis magno et substantiali, ac inexcogitato, inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in ius vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris, seu statutorum, stabilimentorum et ordinationum capitularium, consuetudinum et usuum ac privilegiorum hospitalis aliorumque Ordinum militarium huiusmodi reduci, autadversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, seu impetrato, autetiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas validas et efficaces existere

1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

<sup>1</sup> Partic. et addimus ex Cherub. (R. T.).

<sup>2</sup> Perperam edit. Main. illarum pro illatum habet (R. T.).

et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime susfragari, et ab eis respective inviolabiliter observari,

Noc aliter iudicari posse decernit.

§ 4. Sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. camerarium, et alios cardinales etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis nuncios, necnon Camerae nostrae Apostolicae praesidentes clericos, aliosve officiales et ministros, ac memorati hospitalis, aliarumque militiarum et Ordinum militarium huiusmodi magnos magistros, seu administratores, conventus, consilia et tribunalia quaecumque, ceterosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et desiniri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, ac felicis recordationis Pii Papae IV prae-. decessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae praedictae concernentibus in eâdem Camerà intra certum tempus praesentandis et registrandis, ita ut praesentes litteras ibidem praesentari et registrari nunquam necesse sit, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon legibus, etiam imperialibus et municipalibus, ac Urbis et quarumcumque provinciarum, civitatum, oppidorum, terrarum et locorum, necnon dicti hospitalis, aliarumque |

militiarum et Ordinum militarium, ac ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum, congregationum et locorum piorum quorumvis, aliisque quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, eorumque reformationibus, et novis additionibus, stabilimentis, usibus et naturis, ac ordinationibus capitularibus, stylis, etiam quantumvis inveteratis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam Urbi, provinciis, civitatibus, oppidis, terris et locis, ac hospitali, aliisque militiis et Ordinibus, congregationibus, aliisque locis quibusvis, illorumque respective communitatibus et universitatibus, magnis magistris et administratoribus, conventibus, capitulis etiam generalibus, fratribus, militibus, equitibus, nobilibus et aliis personis quibuslibet, sub quibuscumquè verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis. etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et approbatis, ac pluries et quantiscumque vicibus innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter ac exactissime et accuratissime expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes,

illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse, ac plenissime et amplissime derogam's, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Constitutionem publicari mandat,

§ 6. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas, seu earum exempla, ad valvas basilicae Principis Apostolorum, ac cancellariae apostolicae, et in acie Campi Florae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde afficere, ac si unicuique personaliter intimatae fuissent,

Transminpto-

§ 7. Utque ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis; et sigillo alicuius personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur eisdem praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv maii MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 15 maii 1671, pontif. anno 11.

Anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi MDCLXXI, indictione IX, die vero XX mensis maii, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia Papae X, anno eius II, supradicta Constitutio affixa et publicata fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum de Urbe et cancellariae apostolicae et in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis et consuetis Urbis, per Laurentium Signium sanctissimi domini nostri Papae cursorem.

Agabitus de Magistris, magister cursorum.

#### LXVI.

Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus ecclesias fratrum et monialium Ordinis sancti Dominici tam erectas quam erigendas ubicumque locorum in festis sanctorum Ludovici Bertrandi, die x octobris, et Rosae de S. Maria, die xxx augusti <sup>1</sup>

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum secta. tores altis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortes effecit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis credita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas fidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

Indulgentia ut in rubrica.

§ 1. Cum itaque nos nuper ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem catholicae fidei et christianae religionis incrementum, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, ac patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in almå Urbe nostrà tunc existentium consilio, beatum Ludovicum Bertrandum, Ordinis Praedicatorum professorem, et beatam Rosam de S. Maria virginem Limanam, Tertii Ordinis sancti Dominici, auctoritate nobis a Domino tradità, Sanctos esse decreverimus et definiverimus, illosque Sanctorum catalogo solemni ritu adscripserimus: hinc est quod nos, ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri

1 Nunc primum impressa.

et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque conventuum, monasteriorum et domorum regularium tam fratrum quam monialium Ordinis praedicti hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, diebus festis eorumdem sanctorum Ludovici Bertrandi et Rosae de S. Maria, nempe S. Ludovici quidem die x octobris, S. Rosae vero die xxx augusti, a primis vesperis usque ad occasum solis festorum huiusmodi, annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorum fides.

§ 2. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv maii moclxxi, pontificatus nostri anno II.

I. G. Slusius.

Dat. die 15 maii 1671, pontif. anno 11.

Registrata in Secret. Brevium, lib. 11 diversor. fol. 692.

#### LXVII.

Indulgentia in ecclesiis clericorum regularium Theatinorum in die festo S. Caietani eiusdem Congregationis fundatoris 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum sectatores altis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortio effecit, vices licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis credita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas fidelium devotionem, salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque nos nuper ad hono- sanctificatio rem sanctissimae et individuae Trinitatis, clericorum Thead exaltationem catholicae fidei et chri-datoris. stianae religionis incrementum, ac de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, ac patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum, in almà Urbe nostrà tunc existentium consilio, beatum Caietanum Thienaeum, Congregationis clericorum regularium Theatinorum nuncupatorum fundatorem, auctoritate nobis a Domino tradità, S. nctum esse decreverimus et definiverimus, ac Sanctorum catalogo solemni ritu adscripserimus:

§ 2. Hinc est quod nos, ad augendam Indulgentia ut fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, et de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis,

1 Nunc primum impressa.

qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque collegiorum, domorum regularium et monasteriorum, tam clericorum regularium dictae Congregationis quam monialium eorumdem clericorum regularium curae et gubernio subiectarum, hactenus erectis et imposterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die vii augusti festo eiusdem S. Caietani Thienaei, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorun fides

§ 3. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis: etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x iunii MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 10 iunii 1671, pontif. anno II.

#### LXVIII.

Decretum, quoad renunciationem seu alternationem abbatum Montis Oliveti. quales esse debeant.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Tonor praecedentis indulti.

Nuper emanarunt ad favorem Congregationis monachorum Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti litterae in simili formâ Brevis tenoris qui sequitur, videlicet:

Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam. Ex commissae nobis divinitus dispensationis officio, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII februarii MDCLXXI, pontificatus nostri anno 1.

- § 6. Cum autem, sicut dilectus filius Motivum huprocurator generalis dictae Congregationis nobis subinde exponi fecit, dilecti pariter filii superiores eiusdem Congregationis in definitorio capituli generalis ipsius Congregationis mense aprili proxime praeterito congregati, amplitudine gratiae per praeinsertas litteras nostras concessae, in eâ parte quae renunciationes sive alternationes gubernatorum concernit, mature considerată, illam aliquibus conditionibus limitari prospero felicique praefatae Congregationis regimini conducibile fore censuerint:
- § 7. Nobis propterea dictus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apo stolicà dignaremur.
- § 8. Nos igitur, ipsius procuratoris generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati:
- § 9. Quod illi monachi, ad quorum Qualitates mofavorem fient renunciationes sive alter-quorum favonationes huiusmodi, quadraginta annis possunt. maiores, nec abbatum easdem alternationes facientium in primo vel secundo

1 Reliquum vide supra pag. 168 (R. T.).

gradu consanguinei esse, sed in monasteriis, in quibus saltem viginti monachi resideant, officiales fuisse debeant, nec eiusmodi renunciationes sive alternationes ab illis abbatibus, qui sint actu visitatores, atque in praeiudicium officialium actualium aut eorum qui fuerint officiales monasterii Montis Oliveti maioris dictae Congregationis, ceteris paribus, fieri possint, auctoritate praefatâ, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

Decretum irritans.

§ 10. Decernentes pariter ipsas pracsentes litteras perpetuâ roboris firmitate subsistere ac inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 11. Non obstantibus, quoad ea quae praesentibus litteris sunt seu dici possent esse contraria, praeinsertis nostris litteris, necnon omnibus et singugulis illis quae in eis concessimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides,

§ 12. Ceterum volumus similiter ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi iunii moclxxi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 11 iunii 1671, pontif. anno 11.

#### LXIX.

Confirmatio Brevium Urbani VIII et Innocentii X, quibus duabus vicibus quolibet anno mandatur praedicatoribus verbi Dei commendatio locorum Terraesanctae 1

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Salvatoris domini nostri, qui pro hu- procemium. mani generis redemptione seipsum exinan.vit factus obediens usque ad mortem, vices, licet immeriti, gerentes in terris, inter multiplices gravissimasque apostolicae servitutis curas, in eam praecipue pastoralis sollicitudinis vigilantià incumbimus, ut tanti et tam salubris mysterii monumenta, quae in civitate Hierusalem et locis circumvicinis sunt, conserventur, et omni qua fieri poterit maiori honorificentià recolantur.

§ 1. Cum itaque (felicis recordationis Breve Urbani VIII quid Urbano Papae VIII praedecessori nostro constituat. aliàs exposito quod ecclesiae et alia loca pia in civitate Hierusalem et aliis locis Terraesanctae existentia fere diruta erant, et, quae adhuc ibi existebant monasteria, aere alieno, ob impiam Turcarum, haereticorum et schismaticorum tyrannidem et pro sanctae Fidei Catholicae in eisdem locis conservatione contracto, admodum gravata reperiebantur) idem Urbanus praedecessor patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum Ordinariis, necnon omnibus et singulis quorumvis Ordinum et congregationum et institutorum regularium generalibus commiserit et mandaverit ut ad minus duabus vicibus quolibet anno, Adventus et Quadragesimae temporibus, tam per verbi Dei praedicatores in suis

- 1 Specialiter hoc decrevit Urbanus VIII Constitut. Salvatoris, ac postea Innocentius X Constit. Salvatoris confirmavit.
  - 1 Male edit. Main. legit expositum (R. T.).

sacris concionibus, quam in actionibus et functionibus publicis, necessitates eorumdem sacrorum monumentorum populo proponi et commendari curarent et facerent, et aliàs prout in eiusdem Urbani praedecessoris litteris in simili formâ Brevis die 111 februarii mpcxxxiv desuper expeditis, quarum tenores praesentibus pro expressis haberi volumus, uberius continetur;

Ab Innocenti . X confirma-

§ 2. Et, sicut pro parte dilectorum Ludovici a Iustitia pro Italia, et Simonis Garciae pro Germanià, ac Andreae a Fontemaiore pro Hispania, et Petri Meron, fratrum expresse professorum Ordinis fratrum minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, pro Gallià respective commissariorum eiusdem Terraesanctae nobis nuper expositum fuit, ipsi, quo praefatae Urbani praedecessoris litterae, quae a recolendae memoriae Innocentio Papa X praedecessore pariter nostro confirmatae fuerunt, exactius observentur, illas per nos pariter confirmari et innovari desiderent:

Confirmal ut in rubrica.

§ 3. Nos, eorumdem sacrorum monumentorum conservationi et manutentioni consulere volentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum consilio, praedictas Urbani praedecessoris litteras, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus paririter et approbamus, illasque innovamus et observari mandamus; salvâ semper auctoritate Congregationis dictorum cardinalium.

Praecipit ecclesiasticis suservantiam.

§ 4. Volumus autem ut patriarchae, perioribus ob archiepiscopi et episcopi praedicti, in relatione status suarum ecclesiarum quando visitabunt limina apostolorum faciendă, referant se praedictis Urbani praedecessoris et praesentibus nostris litteris paruisse: contrariis non obstantibus quibuscumque.

§ 5. Volumus insuper quod earumdem Transumptopraesentium transumptis, etiam impres-rum fides. sis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix iunii MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 19 iunii 1671, pontif. an. II.

#### LXX.

Indulgentia in ecclesiis domorum vel collegiorum Societatis Iesu in die S. Francisci Borgiae pro omnibus christifidelibus 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et domini nostri lesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum sectatores altis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortes effecit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis tradita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas fidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque nos nuper, ad honorem sanctissimae et individuae Trinita-Borgiae. tis, ad exaltationem catholicae fidei et christianae religionis incrementum, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in almâ Urbe nostrâ tunc existentium consilio, beatum Franciscum Borgiam, dum vixit, praepositum generalem Societatis Iesu, aucto-

1 Nunc primum impressa.

ritate nobis a Domino tradità, Sanctum esse decreverimus et definiverimus, ac Sanctorum catalogo solemni ritu adscripserimus:

Indulgentia ut

§ 2. Hinc est quod nos, ad augendam fidelium religionem et animarum salulutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, et de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis domorum vel collegiorum quorumcumque Societatis praefatae hactenus erectis et imposterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die 111 octobris, festo eiusdem S. Francisci Borgiae, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, et sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus: praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Fides tran-

§ 3. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici vel secretarii memoratae Societatis subscriptis, et sigillo praepositi eiusdem Societatis vel alterius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae praesentibus ipsis haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die m iulii mdclxxi, pontificatus nostri anno II. Dat. die 3 iulii 1671, pontif. anno II.

#### LXXI.

Extendit et ampliat indultum cardinalis et nuncii in regno Portugalliae de recitando officio el missá celebrandá in totà ditione illius regis in honorem beati Gundisalvi de Amarante Ordinis Praedicatorum ad universam sancti Dominici religionem.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium humi- Exordium. litati nostrae divinitus commissum salubriter exequi adiuvante Domino satagentes, pias sublimium religiosarumque personarum vota, ad augendam in terris beatorum in caelis cum Domino nostro Iesu Christo regnantium venerationem laudabili studio tendentia, libenter exaudimus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, spiritualemque christifidelium consolationem atque aedificationem expedire in Domino arbitramur.

licis recordationis Pium Papam IV prae-

decessorem nostrum, ad preces clarae memoriae Sebastiani, dum vixit, Portugalliae et Algarbiorum regis illustris, bonae memoriae Henrico tituli Ss. Quatuor Coronatorum presbytero cardinali Portugalliae nuncupato, et Prospero episcopo Rossanensi, tunc Sedis Apostolicae in regno Portugalliae cum potestate legati de latere nuncio, quatenus, examinato per ipsos processu antea confecto de mandato recolendae memoriae Iulii Papa III praedecessoris pariter nostri, vel alio desuper servatâ formâ sacrorum canonum de novo conficiendo, coniunctim procedentes, constito prius de crebris miraculis quae omnipotens Deus intercessione beati Gundisalvi de

Amarante sacerdotis expresse professi

Ordinis Praedicatorum, in regno Portu-

galliae nati et vitâ functi, tam in illius

§ 1. Alias siquidem (commisso per fe- Causa huius

vità quam post felicem illius obdormitionem operari dignatus fuerat, concurrente ad ecclesiam, ubi requiescit corpus illius, a clarae pariter memoriae Ioanne rege Portugalliae illustri ipsius Sebastiani regis praedecessore magnifice extructam et dotatam, ex diversis regnis et provinciis incredibili frequentia christifidelium, eorumque in eumdem beatum Gundisalvum devotione in dies magis invalelescente, concederent, ut, in omnibus et singulis ecclesiis tam saecularium quam regularium regnorum ipsi Sebastiano regi subjectorum, officium, horae canonicae et missa de dicto beato Gundisalvo, ad instar aliorum Sanctorum Confessorum, in die obitus ipsius, libere et licite recitari et celebrari possent, prout in ipsius Pii praedecessoris litteris desuper in formà Brevis die III septembris molx expeditis latins continetur)

Indultum cardinalis et nun-

§ 2. Idem Henricus cardinalis, ac Prosper episcopus, nuncius, in executionem litterarum huiusmodi, constito prius de praemissis iuxta sacrorum canonum dispositionem, per eorum sententiam latam die xvi septembris sequentis anni MDLXI, auctoritate apostolicà qua fruebantur in hac parte, concesserunt et indulserunt ut ex tunc in ' omnibus et quibuscumque ecclesiis et monasteriis etiam saecularium omnium regnorum et dominiorum Portugalliae possent libere et licite recitari officium et horae canonicae ac missae celebrari in honorem dicti gloriosi Gundisalvi de Amarante, eodem prorsus modo et formâ, quo et quibus recitantur et celebrantur in honorem aliorum Sanctorum Confessorum.

Ad preces principis Portugalliae,

§ 3. Cum autem, sicut pro parte dilectissimi in Christo filii nostri Petri principis Portugalliae et Algarbiorum regnorum gubernatoris, per dilectum

1 Pracp. in nos addimus (R. T.).

filium nobilem virum modernum marchionem de las Minas, coronae Portugalliae apud nos et Sedem Apostolicam oratorem ordinarium, nobis nuper expositum fuit, crescente in dies populi erga praefatum beatum Gundisalvum devotione, tam idem Petrus princeps, quam dilectus filius Ioannes Thomas de Roccaberti magister generalis dicti Ordinis, pro singulari quem erga memoratum beatum Gundisalvum gerunt devotionis affectu, indultum praefatum ad universum Ordinem sancti Dominici tam fratrum quam monialium extendi summopere desiderent: nobis propterea idem Petrus princeps et Ioannes Thomas magister generalis, tam suo quam universi Ordinis praefati nomine, humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de beninignitate apostolicà dignaremur.

lem specialis favore gratiae prosequi

volentes, et eorum singulares personas

a quibusvis excommunicationis, suspen-

sionis et interdicti, aliisque ecclesiasti-

cis sententiis, censuris et poenis, a iure

vel ab homine, quavis occasione vel

causâ latis, si quibus quomodolibet in-

nodatae existunt, ad effectum praesentium

dumtaxat consequendum, harum serie

absolventes et absolutas fore censentes.

huiusmodi supplicationibus inclinati, de

venerabilium fratrum nostrorum S. R. E.

cardinalium sacris ritibus praeposito-

rum, qui rem mature perpenderunt, con-

silio, indultum recitandi officium et ho-

ras canonicas ac celebrandi missam de

dicto beato Gundisalvo, tamquam de San-

cto Confessore non Pontifice, concessum ut praesertur, ad universum Ordinem tam fratrum-quam monialium sancti Dominici.

§ 4. Nos igitur, laudabili dicti Petri Ampliatur ut principis pietati favorabilem assensum paterno affectu praebere cupientes, ac praefatum Ioannem magistrum genera-

modo et forma praemissis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

Contrariis derogat.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x iulii mdclxxi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 10 iulii 1671, pontif. anno II.

#### LXXII.

Indultum pro Congregatione Missionis, ut illius presbyteri aliorum ipsius Congregationis iter cum ipsis agentium confessiones audire possint, et superior generalis in singulis domibus deputare valeat confessarios, cum facultate aperiendi litteras Poenitentiariae Apostolicae1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordiam.

Apostolici muneris, quod inscrutabilis divinae sapientiae atque clementiae altitudo humilitati nostrae imponere dignata est, ratio nos admonet, ut paternam congregationum virorum in Ecclesiâ Dei uberes bonorum operum fructus adspirante superni favoris auxilio proferre iugiter satagentium, curam peculiari studio gerentes, illas, quo laudabilia earum instituta cum maiori spirituali consola-

1 Nunc primum edita.

tione uberiorique animarum fructu prosequi valeant, apostolicis favoribus et gratiis decoremus.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper Expositio. fecit dilectus filius Renatus Almeras, superior generalis Congregationis Missionis, quod, cum ipse sacerdotes aliosque dictae Congregationis missionum obeundarum aliisque de causis in varias partes ex officii sui debito mittat, frequenter contingit ut illi per dioeceses transeant, in quibus ad confessiones audiendas approbati non sunt, et proinde non audent sibi invicem peccata sua sacramentaliter confiteri, tametsi multi theologi existiment id eis licere vigore quarumdam felicis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri in simili formâ Brevis litterarum, per quas a iurisdictione Ordinariorum, in iis quae ad disciplinam domesticam spectant, eximuntur: quam tamen opinionem, abundantioris cautelae gratiâ, sequi hactenus noluerunt, sed in eiusmodi occasicnibus peccata sua confessariis in locis per quae transibant approbatis confessi sunt.
- § 2. Cum autem sicut, eadem expositio subiungebat, presbyteris aliisque praefatis non solum commodius, sed etiam eorum animabus utilius futurum sit, si in itinere personis per eorum superiores deputatis ac instituti praesatae Congregationis peritis peccata sua confiteri valeant,
- § 3. Et persaepe eveniat ut in missionibus aliisque functionibus, quibus presbyteri Congregationis praefatae iuxta eorum institutum incumbunt, eis offerantur casus, in quibus oporteat litteras a Poenitentiariae Apostolicae officio obtinere, eiusmodi vero litterae inutiles interdum remaneant, propter defectum personarum, quae illas aperire et executioni mandare valeant, nec eiusmodi

Alterum si-

desectum supplere possint presbyteri praefati, quippe qui scilicet sacrae theologiae tam moralis quam speculativae studiis operam sedulo navent, nullum tamen gradum scholasticum suscipere consueverunt: nobis propterea dictus Renatus superior generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Statuit at in

§ 4. Nos igitur, piis eiusdem Renati prioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, quibuscumque Congregationis praefatae presbyteris, qui tamen in dioecesibus ubi residere soliti sint, seu unde discesserint, ad confessiones audiendas approbati reperiantur, ut sacramentales quorumvis aliorum eiusdem Congregationis una cum ipsis iter pro tempore agentium confessiones, tametsi in illis dioecesibus, in quibus iter agendo reperirentur, approbati non fuerint, audire, illosque a peccatis suis poenitentià salutari, et aliis, quae fuerint iniungenda, eis iniunctis, absolvere libere, licite et valide possint, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Facultas data superiori gene-

§ 5. Praeterea memorato Renato morali guoad litte- derno eiusque successoribus superioririae Apostolicae bus generalibus Congregationis praefatae, per se vel per alios sibi subordinatos eiusdem Congregationis superiores, certum in unaquaque ipsius Congregationis domo (prout expedire in Domino iudi-

caverint) numerum presbyterorum-dictae Congregationis, integritate, pietate, doctrina et prudentia conspicuorum, qui, dummodo ab Ordinariis locorum ad confessiones audiendas approbati fuerint, litteras per praesatum Poenitentiariae Apostolicae officium pro tempore expeditas aperire, ac illas, servatâ ceteroqui earum formâ et dispositione, exequi libere pariter et licite valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si magisterii vel doctoratus aliosque gradus, quos habentibus confessariis litterae ipsae directae fuerint, suscepisse reperirentur, dictà auctoritate designandi ac eligendi et deputandi, quamcumque necessariam et opportunam facultatem et licentiam, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et impertimur.

§ 6. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus apostolicis, ac in Derogat conuniversalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel spēcialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici vel secretarii dictae Congregationis subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae

seu superioris generalis eiusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x iulii MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

I. G. Slusius.

Dat. die 10 iulii 1671, pontif. anno II.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis iulii.

## LXXIII.

Quod fratres Ordinis Minorum sancti Francisci Cappuccinorum, et moniales Cappuccinae, cuiuslibet mensis die non impedità officium sanctae Clarae recitare valeant.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis divinitus apostolicae servitutis officio, pia christifidelium, illorum praesertim, qui, Altissimi obsequiis sub suavi arctioris religionis iugo mancipati, bonoque Christi odore de bonà conversatione fragrantes, uberes bonorum operum fructus in Ecclesià Dei, adspirante superni favoris auxilio, proferre iugiter satagunt, vota, ad augendam in terris caelestis regni incolarum venerationem tendentia, libenter exaudimus, illaque favoribus et gratiis prosequimur opportunis.

Supplicatio.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Cappuccinorum nuncupatorum nobis nuper exponi fecit, tam fratres dicti Ordinis quam moniales Cappuccinae nuncupatae, pro singulari eorum erga sanctam Claram devotionis assectu, officium de illà singulis mensibus recitare plurimum desiderent:

Bull. Rom. - Vol. XVIII. 31

- § 2. Nos, piis eorum votis favorabilem concedit ut assensum hac in re praebere volentes, in rubrica. dictumque ministrum generalem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis tam fratribus quam monialibus praedictis, ut officium de eâdem sanctâ Clara, singulis mensibus, aliquâ die non impedită officio novem lectionum, sub ritu semiduplici, recitare libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.
- § 5. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus conscitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptis fidem addit. sentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur in iudicio et extra illud, quae

Contrariis

haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iulii MDCLXXI, pontificatus nostri anno II. Dat. die 20 iulii 1671, pontif. anno II.

#### LXXIV:

Statuit quod fratres exteri Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum in conventibus S. Francisci ad Ripam Tiberis et S. Petri in Monte Aureo de Urbe ultra quindecim dies morari non valeant.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Causa constitutionis.

Cum felicis recordationis Alexander VII et Clemens IX Romani Pontifices praedecessores nostri, ut incommodis, quae conventus S. Francisci ad Ripam Tiberis et S. Petri in Monte Aureo de Urbe fratrum Minorum Ordinis eius sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum ex diuturnâ in eis fratrum exterorum mansione patiebantur, occurrerent, guardianis seu superioribus eorumdem conventuum mandaverint ut in posterum fratres exteros dicti Ordinis ad Urbem praedictam ex devotione vel ad negotia pertractanda accessuros, aut tunc in eà forsan degentes, non permitterent in dictis conventibus, nec in eorum quolibet respective, ultra quindecim dies commorari, sub poenis tam dictis guardianis et cuilibet illorum pro tempore, quam iisdem fratribus, si sacerdotes forent, privationis vocis activae et passivae et officiorum ipso facto, si autem laici, carcerationis, aliisque ipsorum Alexandri et Clementis praedecessorum respective arbitrio infligendis; procuratori vero generali eiusdem Ordinis, et ab iis, qui

1 Potius lege ut pro et (R. T.).

negotia intra dictum tempus absolvere nequirent, scripturas ea concernentes sibi consignari, eademque negotia sedulo pertractari ac expediri curaret; et (sicut accepimus) praenarratae ordinationes non eà, quâ par est, curà serventur<sup>4</sup>; sed illis fraus fiat, fratribus exteris praedictis, post moram quindecim dierum in dictis conventibus respective peractam, ad conventus extra Urbem, non sine horum quoque conventuum gravamine, secedentibus, et paulo post ad eamdem Urbem redeuntibus, quasi eis non esset interdictum in conventibus supradictis, seu eorum altero, per alios quindecim dies moram trahere:

§ 1. Hinc est quod nos, eorumdem con- statuit ut in ventuum indemnitati et levamento quantum cum Domino possumus consulere cupientes, ac memoratorum Alexandri et Clementis praedecessorum vestigiis inhaerentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine. ne de cetero quicumque fratres exteri dicti Ordinis, ad Urbem praedictam devotionis vel negotiorum causâ pro tempore accessuri, in supradictis S. Francisci et S. Petri in Monte Aureo conventibus, seu eorum altero, ultra quindecim dies commorari, nec ipsorum conventuum guardiani seu superiores respective, nunc et pro tempore existentes, id permittere ullo modo audeant seu praesumant, sub poenis, quoad fratres sacerdotes, seu clericos, ac guardianos, seu superiores praedictos, eorumve quemlibet, privationis vocis activae et passivae ac officiorum per eos obtentorum ipso facto incurrendae; quoad laicos vero, seu conversos, carcerationis, aliisque nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio infligendis, tenore praesentium prohibemus et interdicimus.

1 Edit. Main. legit servantur (R. T.).

Ab exteris quid agendum declarat.

ut fratres exteri, qui in eisdem conven- dinibus, privilegiis quoque, indultis et tibus, seu corum altero, moram quinde- litteris apostolicis in contrarium praecim dierum spatium traxisse de prae- missorum quomodolibet concessis, consenti reperiuntur, statim atque praesen- firmatis et innovatis; quibus omnibus tes litterae ibidem publicatae fuerint, inde discedant ad proprias provincias reversuri. Quod si negotia habuerunt<sup>1</sup> quae tam cito nequeant expediri, scripturas illa concernentes consignent dilecto filio eorum procuratori generali, qui eadem negotia sedulo pertractari, et, quamprimum fieri poterit, expediri curet.

Eladentibas nas addit.

§ 3. Porro, si quis praesentem prohibitionem eludere tentaverit, ad conventus extra Urbem tantisper secedendo, et in eamdem Urbem regrediendo, quasi sibi in conventibus praefatis seu eorum altero per alios quindecim dies commorari liceat, tam ipse, quam guardiani, seu superiores praedicti, qui eiusmodi elusoriis conatibus non obstiterint, poenis supradictis omnino subiaceant.

Decretum ir-

§. 4. Decernentes easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari.

Clausula sublata.

§ 5. Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis et conventuum huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmi-

1 Potius lege habuerint (R. T.).

§ 2. Praecipientes, sub eisdem poenis, | tate alià roboratis, statutis et consuetuet singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII iulii MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 27 iulii 1671, pontif. anno II.

## LXXV.

Quod electiones priorum, subpriorum, sacristarum et procuratorum Ordinis B. M. de Monte Carmelo a communitatibus conventuum provinciarum in Brevi expressarum non fiant, sed in definitoriis capitulorum provincialium; earumdemque electionum abrogationes a priore generali approbari debere statuit.

Dilecto filio Matthaeo Orlando, priori generali Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, Clemens Papa X.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum, sicut nobis nuper exponi feci- Motiva. sti, septem provinciae ultramontanae tui Ordinis fratrum B. Mariae de Monte Carmelo, nempe Germaniae Inferioris, Aquitaniae, Provinciae, Tolosae, Germaniae Superioris, Vasconiae et Flandro-Belgicae, ut factionibus aliisque malis, quae ex electionibus priorum per communitates conventuum fieri solitis in detrimentum observantiae regularis

ac salutis animarum et religiosae quietis promanabant, occurrerent, easdem electiones abrogaverint, easque in definitoria earumdem provinciarum respective transtulerint; tu vero etiam subpriorum ac sacristarum et procuratorum singulorum conventuum provinciarum huiusmodi electiones abrogari eorumdem conventuum quieti et regulari observantiae conducibile fore existimes; per constitutiones autem Ordinis, a felicis recordationis Urbano VIII et Innocentio X Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris confirmatas, pro provinciis reformatis ordinatum reperiatur ut huiusmodi electiones priorum, subpriorum, sacristarum et procuratorum a communitatibus conventuum fiant; nobis propterea humiliter supplicari fecisti ut tibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Concedit at in rubricà.

§ 1. Nos igitur votis tuis, ad promovendum regularis observantiae religiosaeque tranquillitatis bonum laudabiliter tendentibus, favorabiliter annuere volentes, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus tuo nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, tibi abrogationes electionum priorum a memoratis septem provinciis ultramontanis factas, ut praefertur, auctoritate nostrà apostolicà confirmandi et approbandi, ac ut in posterum in praedictis septem provinciis priores, subpriores et procuratores singulorum conventuum, non amplius per communitates ipsorum conventuum, sed in definitoriis capitulo-

rum provincialium, et, quatenus aliquod ex dictorum officialium muneribus extra tempus eiusmodi capitulorum vacaverit, in congregatione annuâ definitorii uniuscuiusque provinciae respective eligantur dictà auctoritate statuendi et ordinandi, plenam et amplam facultatem, eâdem auctoritate, tenore praesentium, concedimus et impartimur.

§ 2. Statutum autem sic a te facien- Praeceptum dum, ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari mandamus.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio contrarjorum.

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis, provinciarum et conventuum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxi iulii mocexxi, pontificatus nostri anno ii.

Dat. die 31 iulii 1671, pontif. anno 11.

#### LXXVI.

Quod clerici regulares Congregationis Theatinorum officium de Purificatione B. Virginis Mariae cum octavá quot annis recitare valeant

1 De hac Congregatione vide Const. cccxxv Alexandri VII in tom. xvi, pag. 643 (R. T.).

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ad pastorale fastigium, nullo licet meritorum suffragio, per ineffabilem divinae clementiae abundantiam evecti, pia christifidelium, eorum praesertim, qui, Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipati, propriae alienaeque saluti laudabiliter incumbunt, vota<sup>1</sup> ad augendam in terris gloriosissimae Virginis Deiparae Mariae patronae et advocatae nostrae venerationem tendentia libenter exaudimus, eaque favoribus et gratiis prosequimur opportunis.

Supplicatio.

§ 1. Cum itaque, sicut pro parte dilectorum filiorum clericorum regularium Congregationis Theatinorum nobis nuper expositum fuit, ipsi officium de Purificatione eiusdem B. Mariae Virginis, quam in patronam elegerunt, cum octavå recitare posse plurimum desiderent:

Indulget prout in rubrica.

§ 2. Nos, eorum desiderio hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus etiam dilecti filii nobilis viri Petri de Aragonia ducis Segobricae et Cardonae, regni Neapolis proregis, dum oratoris munere pro carissimo in Christo filio nostro Carolo Hispaniarum rege catholico ad praestandam nobis eiusdem Caroli regis nomine obedientiam fungebatur, ac dilectae in Christo filiae nobilis mulieris ducissae Feriae eius coniugis nomine nobis super hoc humiliter por-

1 Perperam ed. Main. legit vana pro vota (R.T.)

rectis inclinati, omnibus et singulis clericis regularibus praedictae Congregationis Theatinorum, ut ipsi officium de Purificatione memoratae Virginis gloriosissimae Mariae quotannis die secundâ februarii cum octavâ recitare libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum Irlitteras firmas, validas et efficaces exi-ritans. stere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariis deet ordinationibus apostolicis, ceterisque rogat. contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx augusti mdclxxi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 20 augusti 1671, pontif an. II.

## LXXVII.

Erectio Montis non vacabilis Ursini quintae erectionis, cum amplissimis

gratiis et privilegiis favore montistarum et Montis depositariorum 1.

## Clemens Papa X, Motu proprio, etc.

Exordium.

Romanum decet Pontificem gratias, personis de se ac sanctà Sede Apostolicà benemeritis aliàs concessas, prout occasio vel necessitas expostulat, ampliare, et super eis disponere, prout salubriter in Domino conspicit expedire.

Ursini.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordafertur pro ere tionis Paulus PP. V praedecessor noster per suam motusproprii cedulam, sub datum vii idus septembris anno sui pontificatus viii, Montem non vacabilem Ursinum tertiae erectionis nuncupatum locorum seu portionum quatuor millium, redditus vero annui scutorum quinque monetae pro quolibet loco, ad favorem et pro commodo Virginii Ursini tunc Brachiani ducis, super castris Cerveteris et Galeriae, Portuensis dioecesis, illorumque territoriis, tenimentis, agris, agrorum culturis, molendinis, ferreriis, aliisque membris, pertinentiis et iuribus quibuscumque, ac eorum redditibus et fructibus annuis ad scuta triginta quinque millia monetae annuatim circiter ascendentibus, cum assignatione annuorum scutorum viginti millium monetae pro fructibus dictorum locorum quatuor millium, ac assignamenti praedicti dismembratione a ducatu Brachiani, donec Mons ipse duraret, erexit ac instituit, cum amplissimà derogatione et respective translatione quarumcumque obligationum realium et personalium, hypothecarum, investiturarum, concessionum, ordinationum, legatorum, fideicommissorum, primogeniturarum, aut alienandi, obligandi seu hypothecandi prohibitionum, per quoscumque dicti Virginii Ursini ducis antecessores, sive etiam transver-

1 Nunc primum impressa.

sales vel extraneos, ac forsan per Romanos Pontifices praedecessores nostros, tam in contractibus, concessionibus et constitutionibus, quam in ultimis voluntatibus, codicillis et aliis quibuscumque dispositionibus quomodolibet purificatis et purificandis, factarum, appositarum et confirmatarum, necnon etiam cum liberatione praedictorum bonorum et iurium a quacumque caducitate, devolutione, aut quavis aliâ poenâ ad quarumvis personarum et pupillorum et viduarum et aliarum quarumvis privilegiatarum, aut monasteriorum, collegiorum et aliorum piorum locorum favorem, et sub quibusvis clausulis vinculis et cautelis, etiamsi bona praedicta ex quocumque capite, aut quavis de causâ, vel alias quomodolibet ex causâ dotium sive alimentorum vel alterius causae quantumlibet privilegiatae gravata et onerata essent vel forent, prout latius in praecitatâ motusproprii cedulà continetur;

§ 2. Deinde vero idem Paulus prae- Deinde dictus decessor alio simili motuproprio, sub Gregorius XV datum kalendis octobris, anno sui pon-derunt. tificatus XIII, alia loca millia trecenta quinquaginta, pro extinctione Montis Viani, super fructibus castrorum Viani, Orioli, ac tenutarum Rotae et Ischiae, Viterbiensis dioecesis, aliaque loca quingenta super castro Cessani, illiusque tenutis, et praesertim Posi, Portuensis dioecesis, vigore sui motusproprii septimo idus septembris anno xv; et postremo similis memoriae Gregorius XV, etiam praedecessor noster, per suam motusproprii cedulam, kalendis iunii anno pontificatus i signatam, alia loca duo millia quingenta antedicto Monti Ursino tertiae erectionis respective ediderunt, crearunt et instituerunt; et pro ultimo dictorum locorum duorum millium quingen-

1 Forsan addiderunt pro ediderunt legendum (R. T.).

torum congruà dote annuisque fructibus civitatem Brachiani, castrum Montis Rani, villam Montis Virginei, et tenutam, seu casale, Iuliani nuncupatam, Portuensis et Sutrinensis respective dioecesis (cum illorum territoriis, tenimentis, goris<sup>1</sup>, agrorum culturâ, molendinis, ferreriis, fabricis, aliisque membris et pertinentiis quibuscumque in totum et illorum responsionibus et affictibus annuatim reddentibus summam scutorum sexdecim millium monetae de iuliis decem pro quolibet scuto), tunc ad Paulum Iordanum Ursinum Brachiani ducem, pro cuius commodo eadem additio facta fuit, respective spectantia et per eum pacifice possessa , assignavit et specialiter applicavit<sup>8</sup>, et<sup>4</sup> prout latius in singulis praecitatis motuumpropriorum erectionis et additionum praemissarum cedulis continetur. Mons vero praedictus prout accepimus, attentis pluribus extractionibus in ipso hactenus factis, reperiatur ad praesens in summà et quantitate locorum duorum millium tercentorum viginti septem cum uno tertio tantum:

Pontifex motu ctionem et ad-

§ 3. Nos, volentes dilectum filium noproprio confirmat dictas ere bilem virum Flavium Ursinum modere num Brachiani ducem, a maioribus suis num quintae non degenerem, et caput samiliae Ursierectionis creat ut in rubrica. nae inter omnes alias de Sede Apostolicà benemeritae, aliquo speciali prosequi favore, eidemque super gravi aere alieno, quo premitur, opportunum levamen afferre, habentes hîc pro expressis ac de verbo ad verbum insertis omnes et singulas motuumpropriorum cedulas

super erectione dicti Montis eiusque praenarratis additionibus emanatas, non ad ipsius Flavii ducis seu alterius pro eo desuper oblatae petitionis instantiam, sed ex merà nostrà scientià, maturaque deliberatione, ac de apostolicae nobis attributae potestatis plenitudine, ut idem dux minori quo fieri possit interusurio pecunias reperire, illisque mediantibus conditionem suam meliorem reddere valeat, unum Montem Ursinum quintae erectionis nuncupandum, a kalendis mensis septembris praesentis anni mdclxxi inchoandum, scutorum tercentorum millium monetae iuliorum decem pro quolibet scuto, et sic locorum seu portiorum trium millium, resignabilium ad instar aliorum Montium non vacabilium Romanae Curiae, scutorum centum monetae pro quolibet loco, et portione computatis 1 (quorum fructus iis, qui, dicti ducis Flavii fidem sequuti, in eodem Monte pecunias collocaverint, de bimestri in bimestre solvendi ad rationem scutorum quatuor monetae pro quolibet loco seu centenario et anno sint esseque debeant constituti et assignati super infrascriptorum bonorum per ipsum ducem Flavium possessorum, scilicet civitatis Brachiani annui fructus scutorum duodecim millium similium, ac castri Cerveteris in districtu almae Urbis nostrae, respective positorum et existentium, annui fructus scutorum viginti quinque millium, introitibus, redditibus, fructibus, proventibus, iuribus, obventionibus, ac emolumentis universis, certis, incertis, ordinariis et extraordinariis, praesentibus et futuris, ad scuta viginti quinque millium monetae et ultra ut asseritur ascendentibus), apostolicà auctoritate, tenore praesentium, creamus, erigimus et insti-

1 Aptius lege computatorum, aut antea scutis legendum pro scutorum, vel aliter syntaxis reordinanda (R. T.).

<sup>1</sup> Paulo ante in loco parall. § 1 lectum fuit agris (R. T.).

<sup>2</sup> Male ut puto ed. Main. legit spectan... possesso (R. T.).

<sup>3</sup> Nempe Gregorius XV, ut patet ex contextu (R. T.).

<sup>4</sup> Aptius conjunct. et deleretur (R. T.).

<sup>5</sup> Aptius lege Cum vero Mons praedictus (R. T.).

tuimus, et ex dictis redditibus annuam summam scutorum duodecim millium monetae ab omni onere prosus liberam, immunem et exemptam annuam¹ dividimus et separamus, illamque sic divisam et separatam eidem Monti et illius locorum futuris emptoribus applicamus et appropriamus.

Providet securitati empto-

§ 4. Ut autem emptorum, depositariorum locorum, rum et aliorum quorumvis futurorum creditorum Montis huiusmodi, qui, dicti ducis Flavii fidem sequuti, pecunias suas in eo collocare volunt, securitati magis provisum sit, volumus et decernimus quod dictus dux Flavius teneatur et debeat ex redditibus et proventibus civitatis et castri praedictorum, pro congrua dote eiusdem Montis, scutorum duodecim millium monetae romanae penes bancum depositarii eiusdem Montis annuatim deponere ad effectum illa per depositarium ipsum pro tempore existentem solvendi montistis et creditoribus dicti Montis pro fructibus illius ad dictam rationem scutorum quatuor monetae romanae pro quolibet loco et anno, de bimestri in bimestre, et in fine cuiuslibet bimestris; Romae, libere et omni morâ cessante, durante dicto Monte; summamque, ex quovis casu etiam fortuito et inopinato ex introitibus et redditibus praefatis deficientem, dictus dux Flavius de proprio, et cum áliis redditibus et pecuniis supplere teneatur; et, si contingeret praedicta bona dicto Monti assignata sive in toto sive in parte locari, teneatur affictuarios et arrendatarios huiusmodi nec non administratores etiam in formâ Camerae Apostolicae obligare facere in favorem montistarum et depositarii dicti Montis de solvendo in manibus dicti depositarii annuam sum-

- 1 Vox annuam delenda (R. T.).
- 2 Oposteret legere millia, vel scuta duodecim mille (R. T.).

mam pecuniarum pro huiusmodi effectu debitarum et debendarum, usque tamen ad summam dicto Monti pro illius dote et fructibus ut supra assignatam; aliàs omnes locationes nullae sint et esse censeantur, prout nos nullas et invalidas esse decernimus, volumus et declaramus.

§ 5. Elapsis vero viginti annis ab ere-ctione huiusmodi Montis computandis, extinctione. dux Flavius praedictus extinctionem eiusdem Montis incipere et facere debeat, extinguendo quolibet anno scuta quindecim millia monetae, et restitutis singulis montistis scutis centum monetae pro quolibet loco et portione, liberis et absque ullo vinculo, praecedente tamen edicto, iuxta solitum, et per extractionem, adinstar aliorum Montium extinguibilium Romanae Curiae, et sic quolibet anno in huiusmodi extinctionem continuare usque ad totalem eiusdem Montis extinctionem; ita tamen quod montistae' et creditores praesati extractionem et extinctionem huiusmodi procurare minime teneantur, sed quoad eos Mons ipse, donec fuerit extinctus, perpetuus sit et esse censeatur.

Depositarius

- § 6. Dictus autem dux Flavius teneatur eligere et deputare in depositarium gendus. dicti Montis aliquem mercatorem hîc in Urbe fide et facultatibus idoneum, ad contentamentum dilecti filii nostri Hieronymi Gastaldi nostri et Camerae nostrae thesaurarii generalis et illius in officio huiusmodi successorum, qui principaliter et in solidum se obliget pro solutione fructuum dicti Montis per novennium proximum, ab ipso die erectionis dicti Montis inchoandum<sup>2</sup>, et ut sequitur continuandum, de bimestri in bimestre, et in fine cuiuslibet bimestris, libere etiam cessantibus et exactis vel non exactis
  - 1 Edit. Main. legit montista (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit inchoante (R. T.).

praedictis et aliis quibusvis assignamentis et alio quocumque impedimento et quavis exceptione non obstantibus, et successive huiusmodi aliam aeque idoneam cautionem bancariam de triennio in triennium, et per sex menses ante finem triennii, durante Monte praedicto, eisdem modo et formà ac pro omnibus et singulis superius expressis, obligatum praestare et renovare, et, in eventum mortis, deteriorationis conditionis, vel absentiae de Urbe depositarii dicti Montis pro tempore existentis, alium depósitarium atque idoneum mercatorem in Urbe habentem bancum apertum simili modo et formà obligatum praestare et renovare infra quindecim dies a tali eventu proximos, et hoc toties servare et adimplere, quoties casus huiusmodi evenerit. Cui duci Flavio, ut, per se vel eius procuratorem, praedicta loca tria millia dicti Montis (libere et exempta a solutione emolumentorum pro expeditione litterarum praesentium annonae Urbis, archiconfraternitati pietatis carceratorum, proxenetico collegio, ac mercedum secretario, ratiocinatori dicti Montis debitorum pro ipso duce Flavio et aliis qui loca praedicta ab eo primâ vice acquirent) vendere et alienare, illorumque pretium ad infrascriptum tamen effectum exigere, recipere et habere, et de exactis, habitis et receptis solventes, et quos opus fuerit, quietare<sup>2</sup>, ad effectum tamen illud unico contextu penes dicti Montis depositarium deponendi et ut infra convertendi, tenore praesentium licentiam et opportunam facultatem concedimus et impartimur.

Depositarius erogare tenean-

§ 7. Pretium vero, ex venditione dicti ctum protium Montis redigendum, deponi debeat penes depositarium eiusdem Montis ad effectum illud erogandi et convertendi in extin-

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

ctionem diversorum debitorum a duce Flavio suisque antecessoribus contractorum cum licentià et beneplacito apostolico et habentium ad eorum favorem obligata etiam bona iurisdictionalia et feudalia quaecunique iuxta notam ab ipso dandam, et respective erogare 1 pro aliis ipsius Flavii indigentiis; creditores autem, qui dictum pretium Montium recipient, teneantur et obligati sint, prout nos teneri et obligatos esse volumus, cedere collegio montistarum huiusmodi Montis Ursini quintae erectionis omnia et singula eorum iura et actiones, ac privilegia quaecumque, etiam anterioritatis et potioritatis, sibi quomodolibet competentia, occasione et pro ratâ suorum creditorum, translative et non extinctive, et talia qualia, etc., ad effectum ut dictum collegium illiusque montistae dictis iuribus uti possint, tam agendo quam excipiendo, et ad omnes alios effectus sibi magis proficuos et necessarios.

§ 8. Nec non, pro maiori cautelâ mon- consensus dutistarum ac depositariorum pro tempore aliorum de faeiusdem Montis, praedictus Flavius Ursi-dus. nus Brachiani dux, et venerabilis frater noster Virginius episcopus Albanensis S. R. E. cardinalis, et Lelius Vico Varronis princeps, germani fratres de Ursinis, omnibus et singulis in praesenti motuproprio contentis et expressis consentire teneantur, et cum effectu consentiant, ac sese omnes, eorumque haeredes et successores, ac bona omnia praesentia et futura in solidum (tam pro solutione fructuum Montis praedicti et illius extinctione et evictione et obligatione de praestando et renovando mercatorem et depositarium eiusdem Montis, et aliorum quorumcumque, ac etiam ad favorem eorumdem mercatorum et de-

32

<sup>1</sup> Aptius forsan libera legeretur (R. T.).

<sup>2</sup> Deest verbum possit (R. T.).

<sup>1</sup> Aptius lege erogari (R. T.).

positariorum, ac pro observatione et adimplemento omnium et singulorum in praesenti cedulà motusproprii et instrumento seu instrumentis desuper celebrandis contentorum seu continendorum) aeque, principaliter et in solidum, et in formà Camerae nostrae Apostolicae, cum iuramento, et aliis cautelis necessariis et opportunis, promittant, et accedant, et se obligent) sine tamen praeiudicio quorumcumque iurium camerae nostrae quomodolibet in et super civitate et castro praedictis competentium et competiturorum, tam in quocumque casu et eventu caducitatis et devolutionis illorum, quam ex quovis capite forsan hucusque evento, et quod in futurum quovis modo evenire possit, ac purificatum et purificandum ad favorem eiusdem Camerae et Sedis Apostolicae) etiam quoad¹ praestationes in casu venditionis eorumdem civitatis et castri, quam etiam ex quavis alià causà et occasione promissiones et obligationes, contractus, instrumenta et alia inde facienda, aeque ac si in quavis legitimă et magis requisită formă et cum solitis solemnitatibus facta fuissent, validas fore et esse, suosque plenarios effectus sortiri, vimque et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decernimus et declaramus, et ex nunc confirmamus et approbamus, nostraeque firmitatis robur adiicimus, omnes et singulos iuris et facti ac solemnitatum defectus etiam substantiales et formales, si qui intervenerint, apostolicà auctoritate supplemus.

Eidem Monti, gia A Montium.

§ 9. Praeterea eidem Monti, illiusque omnia privile- depositario et montistis, aliisque personis quibuscumque pro tempore existentibus, omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, praeeminentiis, praerogativis, indultis, aliisque favoribus et

1 Sequentia lectori scio dimittimus (R. T.).

gratiis universis, quibus Montes restaurati primae et tertiae erectionis, aliique Montes nostrae Camerae, ac baronum et universitatum, et alii quicumque Romanae Curiae non vacabiles, tam ex concessionibus apostolicis, quam de iure, usu vel consuetudine, ac aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, similiter, pariformiter, et sine ullà prorsus differentià, uti frui, potiri et gaudere libere et licite valeant, concedimus.

§ 10. Nec non ex praedictorum civi- tura montistis tatis et castri fructibus, redditibus, proventibus, ac emolumentis quibuscumque, certis et incertis, tam ordinariis quam extraordinariis, dictam annuam summam scutorum duodecim millium monetae pro solutione fructuum et dotis dicti Montis, ab omnibus et quibuscumque oneribus liberam, immunem, exemptam, dicto Monti, illiusque collegio et montistis, pro suà dote, et fructibus et emolumentis, ut supra, respective assignamus, concedimus et applicamus; et pro illis exigendis, habendis, percipiendis et consequendis dictos montistas, collegium et depositarium, tam uti singulos quam universos, procuratores irrevocabiles et dominos, ut in rem propriam, cum potestate exigendi, et cum clausulà et effectu constituti, et facultate substituendi, et aliis facultatibus opportunis, constituimus et deputamus.

§ 11. Et nihilominus pro potiori cau- Quid in cara telà decernimus et declaramus, quod in eventum non observationis aut non adimplementi praemissorum, vel alicuius eorum, ac etiam in omnes et singulos casus contraventionis et impedimenti, seu invaliditatis et rescissionis et quocumque capite, ratione, praetextu et

1 Potius lege et pro ex (R. T.),

causă, etiam în corpore iuris clausis, liceat collegio et depositario dicti Montis pro tempore existentibus, per se, vel alium, seu alios, dicti Montis nomine, proprià auctoritate, sine alicuius iudicis seu curiae decreto vel mandato, et absque vitio spolii et attentatorum, corporalem et actualem possessionem civitatis et castri praedictorum, illorumque membrorum, et iurium dicto Monti ut supra assignatorum et obligatorum, libere et licite capere, apprehendere, captamque et apprehensam retinere et continuare, necnon fructus et emolumenta ex dictis civitate et castro provenientia percipere, exigere et levare, ac, si magis ipsis expedire videbitur, in toto vel in parte, etiam quibusvis personis, ac pro pretio seu pretiis, conditionibus et responsionibus reperibilibus, et ad tempus eis benevisum, semel et pluries, et quoties eis placuerit, locare, arrendare, et in locationem et arrendam concedere, ac in administrationem dare, fructus, affictus et responsiones huiusmodi, pro concurrenti ratà dicto Monti pro dote et fructibus ut supra assignată, percipere, exigere et recuperare, et de exactis, etc., et habuisse confessis solventes, et quos erit opus, quietare, et in solventium favorem iura et actiones cedere et transferre; ad quae et alia praemissa omnia necessaria et opportuna dictos montistas, et collegium et depositarios, procuratores irrevocabiles, ut in rem propriam, cum facultate substituendi, et aliis clausulis et facultatibus necessariis et opportunis, specialiter et expresse constituimus et deputamus.

Subrogatio et hypotheca in favorem montistarum,

wio et § 12. Eosque, tam uti singulos quam universos, quoad annuam summam praedictam, illiusque exactionem et consecutionem, in omne ius et locum et privilegium dictorum de Ursinis, eorumque haeredum et descendentium et succes-

sorum, ponimus, substituimus et subrogamus; ac bona supradicta, non obstante quod sint cuivis fideicommisso subiecta et aliàs quomodolibet gravata et onerata, ex tunc, pro integrà solutione fructuum et extinctione dicti Montis, eiusdem Montis creditoribus nec non depositariis nunc et pro tempore eligendis, pro eorum indemnitatis relevatione, tam ex causa pecuniarum quas dicti fratres de Ursini quovis tempore deficerent in banco dictorum depositariorum deponere ad esfectum solvendi fructus eiusdem Montis, quam provisionis cedulae per dictos depositarios ad favorem montistarum ut supra faciendae, ac cambiorum et recambiorum, quae super summis ut supra a praedictis Ursinis debito tempore in banco eorumdem depositariorum non depositatis decurrere contigerit, ac damnorum et interesse per eosdem depositarios forsan patiendorum, aliorumque promittendorum observatione, usque ad integram ipsorum montistarum et respective depositariorum satisfactionem, aliisque praemissis, ac perpetuâ validitate, observatione et adimplemento omnium et singulorum praemissorum, ultra quascumque alias obligationes, ceterorum omnium bonorum etiam iurisdictionalium et feudalium, et tam praesentium quam futurorum, generaliter ac specialiter et expresse, sine tamen praeiudicio quorumcumque iurium Camerae nostrae, ut supra, et circa illius obligationem, et non aliàs, etc., obligamus et hypothecamus, et obligata et hypothecata fore et esse, easdemque obligationes, hypothecas, necnon Montis huiusmodi erectionem, omniaque et singula praemissa, et quae inde sequentur quaecumque, perpetua, valida<sup>2</sup>, firma et efficacia fore et esse, ac plenam firmitatis robur habere et ob-

- 1 Potius lege citra (R. T.).
- 2 Forsan legendum perpetuo valida (R. T.).

tinere volumus, decernimus, atque declaramus, tam in favorem dicti Montis et illius futurorum creditorum, quam dicti depositarii dicto tempore et aliorum obligandorum.

Vincula priora suspendit.

§ 13. Et, si super dictis civitate et castro, seu eorum aliquo, per quoscumque eorumdem de Ursinis antecessores, ascendentes seu collaterales, vel quovis modo auctores et transversales et extraneos, quodvis fideicommissum, pactum de succedendo, primogenitura, maioratus, substitutiones et quaevis aliae conditiones, dispositiones, seu alienandi prohibitiones, sub quibusvis legibus, conventionibus et prohibitionibus, etiam quantumvis poenalibus et gravissimis, etiam ex pacto et providentià pro conservatione familiae agnationis et in favorem liberorum descendentium, ac etiam pro dote, seu aliàs quomodolibet facta, apposita et inducta fuerint et sint, et tam purificata quam purificanda, ad favorem quorumvis tam de familià dictarum de Ursinis quam aliorum, ac etiam ecclesiarum, et quorumcumque locorum piorum, et personarum quantumvis piarum, privilegiatarum, ac speciali ac individuâ expressione dignarum, quomodocumque et qualitercumque, quorum omnium et singulorum veros, integros, totosque tenores hic pro plene et sufficienter expressis ac insertis haberi volumus, illaque omnia, dicto Monte durante, in favorem ipsius Montis et illius depositarii, montistarum et aliorum praedictorum suspendimus, locumque minime habere, effectumque sortiri non posse volumus atque decernimus, quamvis dicta fideicommissa et alia ut supra cum inventariis sint posita, registrata et producta in archivio iuxta formam constitutionis Urbani VIII praedecessoris nostri.

§ 14. Necnon annuam summam prae-Montis sumgiberat a quoli- fatam, ut praesertur, dismembratam, et

dicto Monti, illiusque montistis, deposi-bei fideicomtariis et creditoribus, eodem Monte du-hypotheca. rante, a dictis fideicommissis et pactis de succedendo, maioratibus, substitutionibus, alienandi prohibitionibus, caducitatibus, devolutionibus, privationibus, necnon etiam prioribus et potioribus quantumvis privilegiatis hypothecis, obligationibus, aliisque dispositionibus, nexibus, vinculis et oneribus ex quavis pià et privilegiatà causà per dictos de Ursinis, et quoscumque alios auctores, seu alios quosvis etiam extraneos ut supra, et alios quomodolibet factis, impositis, inductis<sup>2</sup>, quibus civitas ac castra praedicta eorumque membra et pertinentiae quomodolibet subiecta sunt et esse dici vel praetendi possunt, penitus omnino eximimus et liberamus.

§ 15. Et quoscumque creditores dicto- Montistae corum de Ursinis, eorumque auctorum, et praeceduot. aliorum, ut supra, quantumcumque privilegiatos, etiam priores et potiores, ac praevio assensu, beneplacito et derogationibus dictorum fideicommissorum et aliorum supradictorum, et tam a nobis quam a nostris praedecessoribus emanati si qui sint vel fuerint, tam vigore obligationis in formà camerae nostrae apostolicae, vel aliàs sub quavis formâ, expressione verborum, cum uno vel pluribus iuramentis, et ex causà dotis et alimentorum, in et super dictis civitate et castro super expressis, et Monti assignatis, generales et speciales, tacitas vel expressas obligationes et hypothecas habentes, non posse, donec dictus Mons durabit, et doncc sequuta fuerit integra satisfactio tam montistarum quam depositariorum pro tempore, ex causis supra expressis in et super civitate et castro praefatis,

1 Forsan legendum aliàs (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. habet factos, impositos, inductos (R. T.).

<sup>3</sup> Conjunct. et nes addimus (R. T.).

eorumque membris et iuribus, nec in proprietate nec in fructibus et redditibus eidem Monti assignatis, vel contra eorum conductores, affictuarios, administratores et debitores nunc et pro tempore existentes, pro dictà summà ac pro solutione fructuum et extinctione ut supra assignatà, easdem obligationes et hypothecas exercere: nec actionem, seu iudicium aliquod intentare, minusque super illis montistas, depositarios, aliosque praesatos molestare vel impedire, nisi factà aliorum bonorum dictorum de Ursinis, eorumque auctorum eis obligatorum excussione, et, quatenus alia bona pro eorum creditorum satisfactione non sufficiant.

Omnes hypothecas praecesmis.

§ 16. Nos enim obligationes et hypodentes transfert thecas omnes et singulas praefatas, si ctorum de Ur quae sint, ad effectum praefatum, dicto Monte durante, et donec sequuta fuerit praedictorum satisfactio, suspendimus, et in alia quaecumque dictorum de Ursinis, eorumque auctorum, etc., bona, tam allodialia quam iurisdictionalia, iura et introitus, eodem Monte durante, modo et formâ praemissis, ad effectum praefatum, praedictorum omnium tenores hîc pro expressis et insertis habentes, transferimus et translata esse declaramus, cum hoc quod omnes praefatae clausulae et facultates semper censeantur et sint appositae ad majorem securitatem et cautelam dictorum montistarum et depositarii quomodolibet resultantes, et cum facultate semper variandi, itaut unà vià electà non praeiudicetur montistis, depositariis et aliis praefatis, quin ad alia1 redire possint, sed simul et semel tam coniunctim quam divisim illis uti et experiri valeant.

Docernit dicti obuoxia esse reductionibus.

§ 17. Decernentes Montem huiusmodi non illiusque loca, respectu dotis, fructuum et emolumentorum, aliarumque assigna-

1 Potius lege aliam (R. T.).

tionum praefatarum, nullis omnino reductionibus, diminutionibus aut mensium seu mensatarum retentionibus, et quibuscumque aliis contrariis dispositionibus, etiam praetextu enormis et enormissimae laesionis, urgentis necessitatis, seu etiam evidentis utilitatis, et ex quavis aliâ cognità vel incognitâ etiam necessario exprimendà causà, vel aliàs quomodolibet obnoxia fore et esse, firmaque et valida semper persistere, et ab illis fore semper excepta et exempta; nec dictos de Ursinis, minusque quosvis dicti Montis futuros creditores ac depositarios, illorumque haeredes et successores quoscumque, seu ius et causam ab eis quomodolibet habentes et habituros super praedictis, seu illorum aliquo, quoquo modo molestari, perturbari vel impediri.

§ 18. Et insuper, volentes Montem indulget ut ompraedictum specialibus favoribus et gra- adelibus, guastiis decorare, motu, scientia et potestate mas in huius-similibus perpetuo statuimus et endina modi Monto similibus perpetuo statuimus et ordina-ponero possint. mus quod quicumque etiam laici utriusque sexus ac presbyteri et alii clerici, necnon ecclesiastici et alii quicumque praesati, etiam S. R. E. cardinales, aut ceteri cuiuscumque dignitatis, gradus et conditionis saecularis et quorumcumque Ordinum, etiam in communi, mendicantium et militantium vel hospitantium regulares, aut aliae quaecumque personae cuiusvis generis, etiam minores et pupilli, ac etiam spurii, illegittimi, aut aliàs quomodolibet inhabiles et incapaces, necnon communitates, universitates, ecclesiae, cappellae, collegia, congregationes, conventus, societates, hospitalia, et alia quaevis tam profana quam pia et religiosa loca, tam intus quam extra iurisdictionem nostram temporalem, ac etiam quacumque mundi parte pro tempore existentia (infidelibus tamen exceptis), nihilominus in Monte huiusmodi

quascumque pecuniarum summas etiam ex metropolitanarum, cathedralium, aliarum ecclesiarum vel monasteriorum, abbatiarum, hospitalium, commendarum, et quarumvis ecclesiarum, tam saecularium quam regularium, beneficiorum, seu etiam pensionum annuarum ex fructibus et redditibus et proventibus ecclesiasticis tam hactenus acquisitis quam in futurum acquirendis, semel vel pluries, et quoties eis visum suerit, non tamen infra summam scutorum centum monetae, conferre, ponere et erogare, pro singulis locis et portionibus annua scuta quatuor monetae in fine cuiuslibet bimestris illorum ratam sine aliquo conscientiae scrupulo, seu sortis principalis diminutione, aut quovis alio restitutionis onere, et omni prorsus impedimento cessante, percipere, consequi, et in eorum usum et utilitatem convertere libere et licite possint et valeant, concedimus et Constituit the indulgemus.

saurarium ge-neralem Camestratorem dich Montis.

§ 19. Ut autem dicti Montis regimen rae protecto-rem et admini- et gubernium rectius et fidelius geratur et dirigatur, dilectum filium Hieronymum Gastaldum, nostrum et Camerae nostrae thesaurarium generalem, et successive alios pro tempore existentes thesaurarios generales, in dicti Montis protectores et administratores, cum potestate litteras patentes locorum dicti Montis sub eorum nominibus et sigillo subscribendi et concedendi, ac secretarium et ratiocinatorem dicti Montis, a dicto duce Flavio, suisque, etc., nominandum et eligendum, necnon omnes et quascumque causas dicti Montis, et ab eo quomodolibet dependentes ac moventes, per se, vel alium, seu alios, cognoscendi, decidendi et terminandi, et ab aliis iudicibus et tribunalibus, etiam quod vigore obligationis cameralis agatur, avocandi et reassumendi, ac omnia alia eidem Monti utilia et necessaria, privative quoad om-

nes alios Romanae Curiae iudices et tribunalia, peragendi, eligimus et deputamus.

§ 20. Volumus autem atque decernimus Quod Montiquod montistae dicti Montis Ursini non antur probare teneantur nec cogi possint in iudicio pecuniarum. nec extra probare nec curare quod pecuniae, per eos in emptionem locorum dicti Montis expositae, fuerint erogatae et conversae in extinctionem supradictorum debitorum, vel aliam quamvis probationem quantumvis necessariam facere. Decernentes pariter et declarantes praesentem nostri motusproprii cedulam et litteras forsan conficiendas, etiam ex eo quod quicumque interesse habentes, etc., vel habere praetendentes, etc., ad id vocati seu auditi, aut etiam in instrumentis et aliis circa illorum executionem faciendis solemnitates statutariae, et alias de iure vel consuetudine, et quomodolihet requisitae, adimpletae et observatae non fuerint, aut aliàs, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, vel nostrae intentionis aut quocumque alio defectu, seu quovis alio praetextu, iure, colore, ratione vel causa notari, impugnari, invalidari, retractari, rescindi, vocari, limitari, molestari, aut in ius vel controversiam adduci, illorumque effectum et evecutionem retardari vel impediri, minusque adversus eas quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse nec debere, minusque sub quibuscumque similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, moderationibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas et sub posteriori datà emanatas fore et esse censeri, semperque validas, firmas et efficaces fore et esse, suosque plena-

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

rios et integros effectus sortiri et obtinere, nec ad illas in Camerà Apostolica praesentandum, et in illius libris registrari faciendum, iuxta constitutionem felicis recordationis Pii Papae IV praedecessoris nostri, aut alias quomodocumque teneri, et nihilominus in suo robore, viribus et effectu semper persistere,

Decretum ir-

§ 21. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et extraordinarios, commissarios, delegatos et subdelegatos, etiam causarum palatii nostri apostolici et causarum curiae dictae Camerae auditores, necnon S. R. E. cardinales, camerarios, eorumque vicecamerarios, ac dictae Camerae thesaurarios, clericos praesidentes, commissarios, ceterosque camerales, necnon etiam cardinales de latere legatos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogat con-

§ 22. Non obstantibus praemissis, aut quibusvis testamentis, codicillis, donationibus, ultimis voluntatibus, dispositionibus, fideicommissis, substitutionibus, etiam ad favorem ecclesiarum, locorum piorum et aliorum supranominatorum, etc., primogenituris, pactis de succedendo, alienandique seque obligandi prohibitionibus, per quoscumque quomodolibet factis, ac etiam pluries iteratisque vicibus quomodolibet confirmatis, innovatis et approbatis, ac obligationibus et hypothecis, etiam iuramento et obligatione camerali et apostolica licentià et beneplacito vallatis, ac Pii IV De registrandis, ac aliis quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis (exceptà constitutione felicis recordaționis Clementis VIII, qua iura Camerae nostrae Apostolicae in Montium erectionibus praeservantur), necnon nostrâ de iure quaesito non tollendo et gratiis ad instar non concedendis, aliisque cancellariae nostrae regulis, statutis Urbis, eorumque reformationibus, consuetudinibus, decretis, stabilimentis, usibus et naturis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià etiam consistorialiter et de fratrum consilio et assensu roboratis, et cum quibusvis clausulis derogatoriis ac derogatoriarum derogatoriis, privilegiis quoque et indultis, facultatibus et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis irritantibus, eidem thesaurario. necnon Congregationi super Montibus, et quibusvis aliis quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, et aliis decretis, usibus, naturis, etiam iuramento, firmitate et motu similibus, ac etiam consistorialiter, praemissa etiam aut eorum aliqua expresse fieri prohibentibus seu impedientibus, aut aliis in contrarium quomodolibet facientibus, concessis, etc.; ac non obstante quod supradicta fideicommissa, et alia ut supra, sint in archivio cum inventariis registrata et exhibita, et non obstante constitutione Urbani VIII moderatorià Bullae baronum; quibus omnibus, etiamsi de illis, etc., eorum tenores, etc., praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, etc., illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse ac latissime, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

§ 23. Ceterum volumus quod praesen- Sola signatutis nostri motusproprii cedula sola no-proprii cedulae sufficiat sub stra signatura, absque alia data, etsi plumbo. non registretur, sufficiat, et tam in iudicio quam extra plenam fidem faciat,

<sup>1</sup> Videtur legendum cedulae (R. T.).

regulà quacumque contrarià non obstante; et nihilominus, litterae tam in formà Brevis sub annulo Piscatoris, quam sub plumbo, et per officium minoris gratiae, cum supradictorum omnium et singulorum maioris 'specificatione et expressione, aliisque clausulis necessariis et opportunis, ac solitis et consuetis, ac aliis, et prout videbitur, expediri possint. Et quia nimis arduum et difficile foret praesentem cedulam, sive litteras desuper conficiendas, omnibus et quibus opus foret originaliter ac ubique locorum exhibere, volumus atque decernimus, quod tam praesentis motusproprii cedulae, quam litterarum, si quas desuper in quavis formà expediri contigerit, transumptis et exemplis, etiam impressis, manu secretarii dicti Montis aut alicuius Camerae nostrae notarii subscriptis, sigilloque thesaurarii generalis obsignatis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsismet originalibus adhiberetur si ostenderentur, exhiberentur, vel producerentur; regulà quacumque contrarià pariter non obstante, etc.

Fiat motu proprio E.

Acceptatio dictae cedulae fa sta per ducem

Illustrissimus et excellentissimus domotusproprii minus D. Flavius Ursinus Brachiani dux Flavium Ursi acceptavit supradictam cedulam motustio aliorum fia- proprii, et iuxta illius formam dicto Monti Ursino quintae erectionis constituit et assignavit fructus supra dictà civitate Brachiani ac Cerveteris, ex quorum redditibus, etc., dismembravit, etc., annuam summam scutorum duodecim millium monetae, illamque dicti Monti pro eius dote et fructibus assignavit et cessit ac applicavit, montistas ac depositarios eiusdem Montis in eius locum substituit, ac obligationes in favorem ipsius Montis ac depositariorum, pro adimplemento sibi

1 Potius lege maiore (R. T.).

a sanctissimo domino nostro Papa iniunctorum, iuxta formam cedulae motusproprii praedicti, fecit, etc.; et in solidum cum dicto excellentissimo domino duce Flavio pro observatione omnium praemissorum accesserunt, fideiusserunt et sese obligarunt eminentissimus et reverendissimus dominus Virginius cardinalis, ac illustrissimus et excellentissimus dictus Lelius Vicovarii 1 princeps, germani fratres de Ursinis, et sic sese in formà Camerae Apostolicae obligarunt, et tactis pectore et scripturis respective, iurarunt, prout latius in instrumento sub datum² die, per acta mei infrascripti desuper rogato, ad quod, etc.

Die 20 septembris 1861.

Franciscus Antamorus, R.C.A. not.

a Noi Benedetto Candolfi et Carlo Rossi Cedula hanin vigor della presente nostra cedula cui Candolphi et bancaria promettemo e in solidum ci obblighiamo in formâ C. A. di pagar qui in Roma liberamente e senza eccezione alcuna alli signori montisti del nuovo Monte Orsini quinta erezione li frutti delli luoghi tre mila, che sono stati eretti in esso Monte, a ragione di scudi quattro per luogo l'anno, e questo pagamento lo promettiamo nelli modi suddetti per nove anni prossimi venturi già cominciati il i settembre passato, e da finire l'ultimo agosto dell'anno MDCLXXX, cioè ogni bimestre in fine la rata parte a ciascheduno di essi signori montisti spettante, in conformità delle liste bimestrali che ci verranno consegnate dal computista del medesimo Monte, alle quali liste per la quantità de' luoghi e per l'annuo frutto si abbia relazione. e questa cedola dichiariamo farla ad istanza dell'eccellentissimo signor don Flavio Orsini duca di Bracciano, dal quale ne dovremo esser rimborsati e

- 1 Supra lectum fuit Vico Varronis (R. T.).
- 2 Forsan deest hoc (R. T.).

rilevati da ogni danno in conformità del contenuto nel Motoproprio dell'erezione e nell'instromento della deputazione ed accettazione di depositaria del medesimo Monte, che si deve rogare in questo giorno per gli atti dell'Angelucci notaro A. C., a' quali Motuproprii ed istromenti in tutto e per tutto s'abbia relazione. In fede, etc., Roma dal Banco, questo di vi ottobre mpclxxi.

Benedetto Candolfi e Carlo Rossi ».

#### LXXVIII.

Quomodo sit intelligendum indultum de officio B. Stanislai Societatis Iesu recitando et missa in Poloniae regno et magno ducatu Lithuaniae celebrandâ; nimirum in ecclesiis praedictorum regni et magni ducatus quibuscumque, etiam non Societatis Iesu; extra vero dicta loca, in ecclesiis ad solam eiusdem Societatis religionem spectantibus recitari officium et missam celebrari posse declarat<sup>1</sup>

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Motiva.

Alias, piis enixisque carissimi in Christo filii nostri Michaëlis Poloniae regis illustris ac dilectorum filiorum praepositi generalis et presbyterorum Societatis Iesu precibus nobis humiliter porrectis favorabilem assensum praebere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, ut de B. Stanislao Kostka Polono eiusdem Societatis quotannis die xiii novembris in universo regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae, necnon in ecclesiâ S. Andreae in Monte Quirinali huius almae Urbis nostrae ubi eiusdem B. Stanislai corpus

1 Indultum de quo in rubricâ habes supra

in Constit. xxIII, In apostolicae, huius Pontificis

requiescit, ac aliis omnibus et singulis ecclesiis dictae Societatis Iesu, missa etiam a sacerdotibus eo die ad ecclesias huiusmodi confluentibus et a religiosis eiusdem Societatis ubicumque terrarum existentibus celebrari, et officium recitari de communi Confessorum non Pontificum, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, libere et licite possent et valerent, auctoritate apostolicà concessimus et indulsimus, et aliàs prout in nostris desuper in simili formâ Brevis die xvi augusti mdclxx expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, continetur.

§ 1. Cum autem, sicut pro parte pres- Petitio. byterorum Societatis praefatae nobis nuper expositum fuit, a pluribus existimatum fuerit, missam et officium huiusmodi non potuisse, neque posse celebrari, nisi in ecclesiis dictae Societatis, nec extra eas in praedictis regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae, attentis verbis dictarum litterarum, per quae in omnibus et singulis ecclesiis dictae Societatis missam etiam a sacerdotibus eo die ad ecclesias huiusmodi confluentibus celebrari posse indulgetur: nobis propterea dilectus filius procurator generalis eiusdem Societatis humiliter supplicari fecit, ut, ad tollendum omne dubium, de opportunae declarationis gratià in praemissis providere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsius procurato— Constitutionem quomodo ris generalis votis hac in re quantum intelligendam declarat. cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus .existit, ad effectum praesentium dumtaxat

consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium consilio, litteras nostras praefatas, quoad regnum Poloniae et magnum ducatum Lithuaniae, de omnibus ecclesiis et personis intelligi debere (ita nempe ut in universo regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae huiusmodi omnes sacerdotes tam saeculares quam regulares, cuiuscumque status, gradus, ordinis, ac clerus universus, possint et valeant eâdem die xiii' novembris missam et officium de eodem beato Stanislao Kostka in eorum propriis ecclesiis et domibus religiosis aliisque locis sacris celebrare et respective recitare), in aliis vero locis extendi ad solas ecclesias presbyterorum Societatis praefatae, iuxta facultatem in eisdem litteris concessam, dictà auctoritate, tenore praesentium, declaramus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis praefatorum cardinalium.

Docretum irritans.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit, in futurum plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Tran-umptorum fides.

5. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu

1 Edit. Main. legit 15 R. T.).

exemplis, etiam impressis, manu secrecretarii dictae Societatis vel notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae vel praepositi aut vicarii generalis eiusdem Societatis pro tempore existentis munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx septembris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 30 septembris 1671, pontif. anno II.

#### LXXIX.

Quod abbas generalis Congregationis Vallisumbrosae pro tempore existens mozzettam et mantellettam, pileum et biretum praelatitios etiam in cappellis pontificiis deferre et gestare possit.

> Clemens Episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem ad ea, per Exordium. quae personarum ecclesiasticarum quarumlibet, praesertim congregationum monasticarum, quae Sanctorum, et Romanorum Pontificum aliorumque virorum pictate et doctrinà praestantium numero decoratae existunt, ornamento, divinique cultus celebritati et decori peramplius consulitur, libenti animo intendere, ac in his sui pastoralis officii partes favorabiliter impartiri, prout, locorum et temporum ac personarum huiusmodi Dei servitio dicatarum qualitatibus et circumstantiis debite pensatis, ad devotionis christifidelium augmentum et propagationem necnon Altissimi lau-

1 Simile indultum concessit alteri Congregationi Alexander VII Constit. Decet.

dem et gloriam prospicit in Domino salubriter expedire.

Supplicatio.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Theodori Baldini moderni abbatis generalis Congregationis Vallisumbrosae Ordinis sancti Bededicti petitio continebat, quod, cum inter congregationes monachorum Italiae dicti Ordinis Congregatio praedicta duorum Summorum Pontificum, ac plurium Sanctorum numero et viris insignibus pietate et doctrina praestantibus decorata, ac etiam ex antiquitate et a Sede Apostolicà diversis favoribus et gratiis insignita existat, itaut illius abbas generalis mitrâ, baculo et annulo pastoralibus ceterisque pontificalibus insigniis utatur et fruatur ac potiatur et gaudeat; plurimum tamen decori et dignitati abbatis generalis primodictae Congregationis videretur convenire ipsum Theodorum et pro tempore existentes primodictae Congregationis abbates generales a nobis et dictà Sede aliquâ digniori praerogativà decorari et illustrari. Quare, pro parte dicti Theodori, et pro eo dilecti filii nostri Leopoldi S. R. E. cardinalis Medices nuncupati, nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eiusdem Congregationis Vallisumbrosae eiusque abbatum generalium pro tempore existentium decori consulere, aliàsque in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Confirmat ut in rubrica,

§ 2. Nos igitur, qui ecclesiarum quarumlibet et congregationum decorem divinique cultus et christifidelium devotionis augmentum, nostris potissimum temporibus ubique augeri sinceris desideramus affectibus, eumdem Theodorum, ac eius successores pro tempore existentes abbates generales praedictos, ac eorum quemlibet, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliis-

1 Videtur legendum ea (R. T.).

que ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ac honestis ipsius Theodori votis hac in parte favorabiliter annuentes, ex voto Congregationis venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium super ritibus ecclesiasticis praepositorum, eidem Theodoro et pro tempore existentibus abbatibus generalibus primodictae Congregationis, ut de cetero perpetuis futuris temporibus, tam in Romanâ Curiâ quam extra eam, ac ubique locorum ubi dictum Theodorum et pro tempore existentes abbates generales praedictos pro tempore residere et morari contigerit, ac in quibusvis visitationibus, capitulis, sessionibus, necnon quibusvis actibus et processionibus, etiam coram nobis et Romanis pro tempore existentibus Pontificibus successoribus nostris, etiam in cappellis pontificiis, mozzettam et mantellettam coloris habitus ipsius Congregationis Vallisumbrosae una cum pileo et bireto praelatitiis induere, gestare et deferre, illisque uti, frui et gaudere libere et licite possit et valeat, ac possint et valeant, apostolicâ auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus, plenamque et liberam facultatem et auctoritatem impartimur : decernentes ipsum Theodorum, ac pro tem pore existentes abbates generales praedictos super delatione, gestatione et usu mozzettae, mantellettae, pilei et bireti praedictorum, a quoquam sub quovis praetextu, occasione vel causă, quantumvis iuridicâ et legitimâ, vel quaesito colore et ingenio, nullatenus impediri posse, neque debere;

Clausulae praeservativae.

§ 3. Praesentes quoque semper et perpetuo validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac eidem Theodoro et pro tempore existentibus abbatibus generalibus in omnibus et per omnia plenissime suffragari debere, nec sub quibuscumque similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis excipi, et quoties illas emanare contigerit, toties praesentes in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo sub quacumque posteriori datà per dictum Theodorum ac pro tempore existentes abbates generales praedictos quandocumque eligendà, concessas esse et fore,

Clausula sub-

§ 4. Sicque et non aliàs per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes et honore fulgentes, ac causarum curiae Camerae Apostolicae et palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos et dictae Sedis nuncios, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus quibusvis etiam in synodalibus et provincialibus ac generalibus conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et Congregationis Vallisumbrosae huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poe-

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, concessionis, indulti, impartitionis et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXI, VI nonas octobris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 2 octobris 1671, pontif. anno II.

### LXXX.

Prohibet omnibus et singulis fratribus Ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum pro quacumque re obtinendà recursum ad personas extra eumdem Ordinem 1

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae servitutis munere, in eam praecipue curam sollicitis studiis incumbimus ut regularem observantiam religiosamque tranquillitatem inter religiosos viros, eos praesertim, quos, suave Christi iugum sub arctioris vitae instituto amplexos, ceteris modestiae atque humilitatis et religiositatis exemplo praelucere decet, quantum nobis ex alto conceditur, tueri atque conservare satagamus.

filii moderni ministri generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Cappuccinorum nuncupatorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poe-

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti

1 De hac materià vide quae indicavi tibi ad Constitut. Admonet Alexandri VII, ubi ad rem plura videre poteris, et ad Constitut. xxx Ecclesiae huius Pontificis.

nis, a jure vel ab homine, quavis oc-

Exordium.

Supplicatio.

harum serie absolventes et absolutum fore censentes, omnibus et singulis dicti Ordinis fratribus praesentibus et futuris, ne de cetero ad obtinendas obedientias sive permissiones visitandi eorum parentes seu propinguos, aut loca sacra quaecumque, vel ut ad dignitates, officia aut munera quaelibet eiusdem Ordinis aut ad studia promoveantur, sive ut ab uno ad alium locum transire vel in aliquo particulari conventu permanere eis liceat, vel ut cum eis dispensetur ad hoc ut ante peractum septennale studium in concionatores assumi munusve concionatoris exercere, aut ut ante completum in eodem Ordine septennium ad sacrum presbyteratus ordinem promoveri valeant, sive ad alia similia con equenda, tam pro se quam pro aliis Ordinis praefati fratribus, ad quarumcumque personarum extra eumdem Ordinem existentium, etiam quavis ecclesiastică vel mundanâ dignitate, praeeminentià et potestate fungentium, Prohibet ut aut aliàs specificà et individuà mentione et expressione dignarum, favores, suffragia vel intercessiones recurrere illisve uti audeant quovis modo vel praesumant, sub excommunicationis latae sententiae ac privationis vocis activae et passivae ac graduum et officiorum quorumcumque per eas obtentorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa et quaevis alia in posterum obtinenda, poenis per contraventores ipso facto absque alià declaratione incurrendis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo prohibemus et interdicimus.

casione vel causa latis, si quibus quo-

modolibet innodatus existit, ad effectum

praesentium dumtaxat consequendum,

Clausulae praesorvativae.

in rubrică

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Quocirca memorato ministro ge- Exequatorem nerali harum serie committimus et man-putat. damus ut ipsas praesentes litteras in omnibus et singulis Ordinis praesati provinciis et conventibus quamprimum publicari curet, ne quisquam illarum ignorantiam allegare possit.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Derogat coaet ordinationibus apostolicis, ac, quate-trariis. nus opus sit, dicti Ordinis, eiusque provinciarum et conventuum quorumlibet, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides transpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

iorem, sub annulo Piscatoris die II, octobris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 2 octobris 1671, pontif. anno II.

## LXXXI.

Indulgentiam plenariam largitur omnibus christifidelibus, qui intererint missae de Nomine Beatissimae Virginis Muriae, die XVII septembris quotannis celebrandae, in ecclesiis provinciarum et regnorum regis Hispaniarum.

## 

Exordium.

Alias emanarunt a nobis, ad supplicationem carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae Hispaniarum reginae catholicae nobis per dilectum filium nobilem virum Petrum de Aragonia ducem Segorbiae et Cardonae, regni Neapolis proregem, qui tunc munere oratoris ad praestandam nobis carissimi in Christo filii nostri Caroli earumdem Hispaniarum regis catholici obedientiam apud nos et Sedem Apostolicam fungebatur, humiliter porrectam, litterae in simili forma Brevis tenoris qui sequitur, videlicet;

Tenor prioris Brevis refertur.

§. 1. Clemens Papa X ad perpetuam rei memoriam. Praeclara carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae Hispaniarum reginae catholicae in Deum pietas ac eximia omnique laudum praeconio digna erga gloriosissimam Virginem Deiparam Mariam devotio aliaeque christianae virtutes singulari erga nos et hanc sanctam Sedem observantiae et devotioni coniunctae, quibus bonorum omnium largitor Altissimus eamdem Mariannam reginam multipliciter insignivit, promerentur ut piis illius votis ad augendam in terris eiusdem beatissimae atque augustissimae Virginis caeli reginae venerationem tendentibus apostoli-

cae benignitatis assensum libentissime praebeamus. Cum itaque, sicut dilectus filius nobilis vir Petrus de Aragonia dux Segorbiae et Cardonae, regni Neapolis prorex, et carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici apud nos et Sedem Apostolicam orator ad praestandam nobis eiusdem Caroli regis nomine obedientiam missus, pro parte praedictae Mariannae reginae nobis nuper exponi fecit, eadem Marianna regina; pro singulari sua erga SS. Mariae Nomen pietate, eius cultum ubique terrarum in dies propagari, ac proinde officium de Nomine eiusdem beatissimae Virginis Mariae, cum lectionibus et officio in Toletanà dioecesi recitari solitis, quotannis xvii septembris recitandum, ad universum clerum tam saecularem quam regularem utriusque sexus, per omnes provincias, regna, status, regiones et dominia, ubivis locorum dicto Carolo regi subjecta, a nobis extendi summopere desideret : nos, piis ipsius Mariannae reginae votis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere cupientes, supplicationibus eius nomine nobis per memoratum Petrum ducem proregem et oratorem super hoc humiliter porrectis inclinati, petitam extensionem praedicti officii de Nomine beatissimae Virginis Mariae, quotannis die xvII septembris recitandi, universo clero tam saeculari quam regulari utriusque sexus per omnes provincias, regna, status, regiones et dominia memorato Carolo regi subiecta, praedictà auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus. Decernentes easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales de latere legatos et Apostolicae Sedis praedictae nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius publici notarii subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi ianuarii MDCLxxi, pontificatus nostri anno I.

Concedit ut in rubrica.

§. 2. Nunc autem ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, piisque memoratae Mariannae reginae precibus nobis pro parte

praedicti Petri ducis et proregis humiliter porrectis uberiore paternae charitatis benignitate annuentes, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrâ communione refectis, qui missae solemni in quacumque ecclesià provinciarum, regnorum, statuum, regionum et dominiorum praedicto Carolo regi subiectorum praedictorum dictà die xvII septembris quotannis celebrandae interfuerint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 3. Ceterum volumus pariter ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii octobris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 7 octobris 1671, pontif anno II.

#### LXXXII.

Reductio officiorum notariorum sacri palatii apostolici.

> Clemens Papa X, Motu proprio, etc.

Romanus Pontifex in supremo digni- Exordium. tatis apostolicae culmine divina disponente clementià constitutus, illud in pri-

1 De horum notariorum materiâ plura videre poteris in repertorio sub verbo Notarii,

Transump!o-

mis propensis et indesessis studiis curare et excogitare, ut nimirum suis etiam futuris temporibus i non solum incommodis publicis, sed etiam litigantium expensis ac defatigationibus in quantum fieri potest, consulatur et obvietur, et illa interdum, quae a praedecessoribus suis, temporum et rerum qualitate id tunc exposcente, provide pro Camerae nostrae Apostolicae iurium, reddituum et bonorum recto et firmo regimine, et nonnullorum Sedis Apostolicae officialium indemnitate, et maiori personarum ad Romanam Curiam pro iustitià consequendà confluentium sublevamine et commoditate sancita sunt, novis emergentibus rationibus, revocare et immutare, aliaque desuper disponere et ordinare consuevit, prout, rerum et temporum qualitatibus debite pensatis, conspicit in Domino salubriter expedire.

Sixtus IV nuentium reduxit.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordamerum audito-rum et locaten-tionis Sixtus PP IV praedecessor noster (postquam per quasdam suas litteras 2, motu proprio, et ex certà scientià, apostolicà auctoritate statuerat et ordinaverat quod sacri palatii apostolici causarum auditorum et eorum locatenentium numerus, qui tunc quatuordenarius erat. ex tunc deinceps duodenarius existeret, quodque, si qui supra dictum statutum numerum nominatorum auditorum et locatenentium tales esse desinerent. 3 illorum officia in se ipsis extincta penitus essent et esse censerentur, illisque aggregari, et ultra dictum duodenarium numerum in auditorem vel locatenentem admitti nemo posset, prout in dictis litteris plenius continebatur), attendens non minus recte quam prudenter quod si,

quemadmodum auditorum et locatenentium eorumdem numerus erat proinde limitatus, ita notarii causarum eiusdem palatii coram eisdem auditoribus et locatenentibus scribentes certo determinato numero eorumdem auditorum et locatenentium numero correspondente includerentur, ipsique collegium constituerent, et Apostolicae Sedis officiales essent, ac in processionibus et aliis publicis actibus, ad quas alii eiusdem Sedis officiales convocari consueverunt, interessent, eorumque officia perpetua existerent, et ex tot proborum et peritorum virorum collegio Curia praedicta plurimum illustraretur, ipsique notarii quamdam honoris et dignitatis praerogativam se assecutos fore gauderent, mitioresque in exigendis debitis eorum salariis se litigantibus exhibere valerent (quod eatenus absque eorum detrimento, et quod' officia ipsorum magnis cum impensis acquisita temporibus<sup>2</sup> et brevi quodam tempore peritura erant, facere non potuerant), et exinde litigantes ipsi non modicum reportarent expensarum sublevamen: motu suo proprio, ac irrefragabili et perpetuo valiturà constitutione sancivit, statuit et ordinavit, quod de cetero perpetuis futuris temporibus numerus dictorum notariorum esset quadraginta octo, numero videlicet dictorum auditorum et locatenentium merito correspondens, qui, ad instar aliorum Sedis praedictae officialium, collegium constituerent; quodque, ne illi, qui de officiis notariorum eorumdem disponere eatenus consueverant, illorum dispositione fraudarentur, aut ad quos ipsorum officiorum dispositio pertinere debebat dubium aliquod insurgere valeret, et3 in futurum

- 1 Aptius legerem eo quod (R T.).
- 2 Lectio defectiva videtur (R. T.).
- 3 Coniunct. et certo certius mihi videtur delenda (R. T.).

<sup>1</sup> Vocem quod interiectam delemus (R T.).

<sup>2</sup> Huiosmodi litterae leguntur in Bullario, tom. v. pag. 207 (R. T.).

<sup>3</sup> Coniunctionem et interiectam delemus ex loco parall., tom. vi, pag. 205 b (R. T.).

ex singulis quatuor officiis singulorum. quatuor notariorum, coram singulis ex duodecim auditoribus seu locatenentibus praedictis pro tempore scribentium, unum Romani Pontificis, et aliud vicecancellarii, aliud vero camerarii S. R. E., et reliquum auditoris officia appellarentur; et, decedentibus aliquibus ex notariis supradictis, illa ex officiis notariorum sic decedentium, quae Romani Pontificis, per Romanum Pontificem, quae vicecancellarii, per vicecancellarium, ac quae camerarii, per camerarium, quae vero auditorum officia extitissent, per auditores praedictos pro tempore existentes aliis idoneis conferrentur: ac aliàs, prout in litteris desuper confectis etiam plenius continetur.

§ 2. Cum autem ad aures nostras non notariorum re-ductionem de-sine gravi animi nostri displicentia percernit, quae
non sortitur et venerit quod a longaevà annorum serie
fectum. collegium dictorum notariorum palatii apostolici auditorum (ob defectum et diminutionem non modicam causarum, litium et negotiorum, etc., temporum iniuriis et calamitatibus provenientem, etiam ratione onerum eidem collegio per piae memoriae Paulum Papam V praedecessorem nostrum motu simili, praeviå quarumcumque nonnullorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutionum, officiorum notariorum huiusmodi scripturas non vacare disponentium revocatione, omnes et singulas omnium officiorum praedictorum scripturas, eatenus factas et in futurum conficiendas, etiam una cum titulo vacavisse et vacare debuisse declarando ex voto tamen tunc Rotae auditorum, impositorum, aliorumque eisdem notariatuum officiis incumbentium) annuis vel menstruis praestationibus per aliquot annos decursis, et forsan non solutis, per eosdem solvi solitis, in gravissimum

> 1 Huiusmodi litterae Sixti V non leguntur in Bullario (R. T.).

> > Bull, Rom. - Vol. XVIII. 34

dictae Camerae aliorumque interesse habentium praeiudicium et detrimentum, dictique collegii splendoris etiam damnosum vilipendium, satisfacere et correspondere non valeat; quodque scripturae (ultra continuas litigantium et curialium incommoditates, quas ipsi, ob diversas notariorum praedictorum in variis et remotis ac ab invicem separatis Urbis partibus sitas mansiones per ipsos notarios habitatas, saepe numero patiuntur), in dictis notariorum domibus conservatae, quandoque deperdi possint, ac etiam realiter nonnullae, non sine maximo litigantium praeiudicio, forsan deperditae fuerint; proptereaque in congregatione super praemissis a recolendae memoriae Alexandro Papa VII similiter praedecessore nostro deputata, quod, attentis supradictis narratis, numerus 1 notariorum huiusmodi ad minorem numerum reduceretur, ipsique notarii sic reducendi in uno et eodem loco cohabitare et inibi in archivio ad id destinando omnes et singulas scripturas conservare tenerentur, salvis in reliquis erectionibus praedictis, licet frustra, et absque ullo effectu, decretum fuerit:

§ 3. Nos igitur, quibus cura et solli- Quam execucitudo boni publici insidet, dicti Alexan-tion mandat hic Pontifex, ad dri praedecessoris vestigiis in hoc in- ilos reduceus. haerendo, non solum praedictis, verum etiam pro maiori et publicà curialium et litigantium utilitate ac commoditate, illorumque minori dispendio, necnon aliis rationabilibus de causis, in congregatione novissime per nos particulariter deputatà cum dilectorum filiorum nostrorum prodatarii ac vicecancellarii et pro camerarii S. R. E. necnon trium apostolici palatii huiusmodi auditorum ab eâdem Rota ad effectum huiusmodi deputatorum interventu habità, mature dis-

1 Male edit. Main. legit numerum (R. T.).

cussis adducti, motu simili, etiam ex voto posterioris congregationis huiusmodi, numerum quadraginta octo officiorum notariatuum huiusmodi ad quatuor officia vacabilia notariorum huiusmodi dumtaxat, reliqua quadraginta quatuor officia huiusmodi et illorum titulos motu pari supprimentes et annullantes, perpetuo reducimus, primi videlicet per Vincentium ad nos et successores nostros Romanos Pontifices, secundi vero per Carolum ad vicecancellarium, et tertii per Jacobum Philippum ad camerarium S. R. E., necnon quarti officiorum huiusmodi de cetero vacaturorum per Petrum infrascriptos respective possessorum collationes ad dictos auditores pro tempore existentes respective spectare et pertinese declaramus, ac in dictos quatuor notarios unum' collegium constituentes, ex voto eiusdem posterioris congregationis, Vincentium Cicellium, Carolum Bonamici, Jacobum Philippum Caesarini, et Petrum Francisconium, dilectos filios, triginta septem officia huiusmodi respective ad praesens obtinentes (ita ut ipsi reliqua undecim officia huiusmodi, per Antonium Cartonium et Hieronymum Aloysium Rosignanum, ac Æmilium Gottum, etiam dilectos filios, respective ad praesens possessa, iusto et competenti, et per posteriorem congregationem huiusmodi constituendo et beneviso pretio, habità tamen ratione qualitatum praesentium temporum et consimilium officiorum huiusmodi hisce temporibus et forsan non ita pridem factarum venditionum, et aliorum particularium, cum conditione et pacto tamen omnia et singula onera aliàs quadraginta octo notariis huiusmodi incumbentia supportandi, a dictis Antonio et Hieronymo Aloysio et Æmilio emere, domini vero Antonius et Hieronymus Aloysius ac Emilius praedicti domini

1 Potius lege ac dictos ... in unum (R. T.).

undecim officia sic suppressa vendere respective teneantur) motu simili nomi-

§ 4. Volumus autem quod, Antonio et Suppressis Hieronymo Aloysio ac Emilio praedictis, sanibus, quid agendum sta-§ 4. Volumus autem quod, Antonio et aut aliquo illorum, dicta undecim officia unit. seu illorum aliqua ut praesertur suppressa vendere recusantibus, seu recusante, statim, facto deposito pretii ut praefertur benevisi penes sacrum Montis Pietatis Urbis in creditum illorum, venditio legitime facta censeatur eo ipso, et quod de cetero ipsi Antonius et Hieronymus Aloysius ac Æmilius notarii, tam scribendo quam in causis dicti tribunalis se ingerendo aut immiscendo, denominari aut appellari nullatenus possint prohibemus.

§ 5. Quinimo ipsis', in virtute sanctae Ipsosque obedientiae et sub indignationis nostrae nem scripturaet aliis arbitrio infligendis poenis, qua-poenis compeltenus ipsi statim facto deposito pretii huiusmodi omnes et singulos libros scripturas et registra, ceteraque singula notariorum huiusmodi officia concernentia, dominis quatuor notariis ut praefertur nominatis respective consignare debeant, praecipimus et manda-

§ 6. Ceterum pro dictorum quatuor Privilegia ad notariorum, dictique illorum collegii, riorum favorem honoris et dignitatis praerogativà conservandà, ut ipsi omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, indultis, praerogativis, concessionibus, gratiis, praeeminentiis et antelationibus, quibus aliàs dicti quadraginta octo notarii, ante suppressionem et reductionem praedictas, quomodolibet utebantur, fruebantur et potiebantur, pari modo et absque aliquà prorsus differentià frui, potiri et gaudere possint et valeant, supportatis tamen oneribus praedictis, motu pari concedimus et indulgemus.

1 Edit. Main. legit ipsi (R. T.).

Clausulae praeservativae.

§ 7. Praesentes quoque et desuper conficiendas litteras, etiam ex eo quod singuli nominati praedicti praemissis non consenserint, nec forsan ad ea omnia et singula vocati et auditi fuerint, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel alio quovis etiam quantumvis magno et inexcogitato et substantiali defectu, etiam ex eo quod super praemissis solemnitates et quaevis alia servanda et adimplenda, servata et adimpleta non fuerint, aut ex alio quolibet capite a iure vel facto aut statuto vel consuetudine aliquà resultante, seu etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, aut quocumque alio colore etiam in corpore iuris clauso, seu occasione vel causà quantumvis iustà, rationabili et privilegiată, etiam tali quae ad effectum validitatis praedictorum specialiter ac individue exprimend'a foret, aut quod de voluntate nostrà huiusmodi vel aliis superius expressis seu illatis<sup>4</sup> nihil ullibi appareret, seu aliter probari posset, notari, impugnari, invalidari, retractari in ius, vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam et terminos iuris, aut aliud quodcumqe iuris, facti, gratiae seu iustitiae remedium impetrari, seu etiam motu et potestatis plenitudine similibus concedi, aut sic impetrato aut concesso quempiam uti seu juvare in iudicio et extra posse, neque ipsas <sup>9</sup> praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus pro tempore quomodolibet faciendis comprehendi, sed semper ab illis exceptas perpetuoque validas et efficaces existere et

fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere,

§ 8. Sicque et non aliàs per quoscum- Clausula subque iudices, etiam Romanae Ecclesiae latà. cardinales, sublatà, etc., iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari (perpetuum silentium super litibus et controversiis aliàs per dictos notarios contra quosvis alios in dicti sacri palatii apostolici auditorio aut alio tribunali coram quovis iudice praemissorum occasione quomodolibet suscitatis imponendo), motu simili, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, decernimus et declaramus.

Contrariis erogat.

§ 9. Non obstantibus praemissis, et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutionibus, et indultis, privilegiis, supradictis collegio illiusque singularibus personis quomodolibet concessis, necnon piae memoriae Pii Papae IV etiam praedecessoris nostri gratias Cameram praedictam concernentes in eâdem Camerâ registrari debere disponente, ac nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam conciliaribus, desuper in genere vel in specie editis, etiam motu proprio, scientià et potestatis plenitudine similibus, et quibuscumque etiam quantumvis efficacissimis clausulis et decretis etiam irritantibus roboratis, et aliàs in contrarium praedictorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi,

<sup>1</sup> Forsan legendum allatis (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit ipsos (R. T.).

ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà inserti forent, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hae vice dumtavat, motu et potestatis plenitudine similibus, derogamus, ac derogatum esse volumus et declaramus; ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio E.

turam fidem fa cere statuit.

Et quod singulorum officiorum huiusmodi concessorum 1 et litterarum tenores etiam veriores habeantur pro expressis, seu toto vel in parte exprimi possint in litteris, et de ipsius <sup>2</sup> suppressione, reductione, annullatione, concessione, voluntate, indulto, declaratione et derogatione, aliisque praemissis, ut supra, quae hîc pro sufficienter et ad partes repetitis habeantur, ut supra in litteris, et cum clausulà Ad perpetuam rei memoriam latissime extensà, et quod praemissorum omnium et singulorum etiam denominationes, qualitates, nuncupationes, invocationes, aliorumque necessariorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris. Volumus autem quod sola praesentis motusproprii signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in iudicio et extra, regulà contrarià D. F., ceterisque contrariis quibuscumque, ut supra, non obstantibus, seu si videbitur per Breve nostrum seu officium de Curià expediri possint.

Fiat E.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem x kalendas novembris, anno II. Dat. die 23 octobris 1671, pontif. anno II.

Anno a Nativitate D. N. I. C. MDCLXXI, indictione IX, die vero XXXI mensis

- 1 Forsan legendum concessionum (R. T.).
- 2 Videtur legendum ipsis pro ipsius (R. T.)

octobris, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Clementis divinà providentià Papae X, anno eius II, supradicta cedula motusproprii Sanctissimi affixa et publicata fuit ad valvas Curiae, et in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis et consuelis Urbis, ut moris est, per me Ioannem Antonium Bertarellum apostolicum cursorem.

Joseph Pizzardus magister cursor.

#### LXXXIII.

Confirmatio et renovatio Constitutionum a Summis Pontificibus editarum super solutione communium, annatarum et quindenniorum, ac indicatione unionum, cum revocatione privilegiorum ac Congregationis deputatione'.

> Clemens Episcopus, Motu proprio, etc.

Postquam<sup>2</sup> nonnullae a diversis Roma- Causae hoins nis Pontificibus praedecessoribus nostris (Camerae Apostolicae et Collegii 3 vencrabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium ac dilectorum filiorum Cancellariae Apostolicae officialium de communibus, annatis et quindenniis participantium indemnitati consulere, imo illorum iura manutenere, necnon illorum damnis plerumque ex incurià illorum iurium exactorum

- 1 Similem confirmationem et renovationem constitutionum Pii et Sixti V habes in Constitutione LXIV Urbani VIII, Aliàs, tom. XIII, pagina 161, ubi multa circa materiam annotata videre poteris.
- 2 Constitutionem istam plurimis tum in edit. Cherub. tum eo magis in edit. Main. erroribus deturpatam, ac verborum obtruncationibus mutilam, insuper et absurda interpunctione plerumque notatam, adeout fere inextricabilis evadat, pro viribus emendare conabimur (R. T.).
  - 3 Male ed. Main. legit collegium (R. T.).

provenire solitis obviare cupientibus) super solutione communium, annatarum et aliorum iurium praedictorum eisdem camerae, collegio et officialibus ratione unionum monasteriorum, prioratuum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum certis modo et formà tunc expressis qualificatorum, constitutiones editae emanaverant;

Paulus IV revocat absolutio-

§ 1. Felicis recordationis Paulus PP. IV<sup>4</sup>, nem a quinden praedecessor noster, singulas litteras piae rat Eugenius IV memoriae Eugenii PP IV, etiam praedequihusdam con cessoris nostri, nonnullas congregationes regulares (quasº a sententiis, censuris et poenis, quibus ob non solutionem mediorum seu integrorum fructuum primi anni monasteriorum et beneficiorum per ipsum Eugenium praedecessorem huiusmodi vel Sedem Apostolicam eorum monasteriis, prioratibus, ecclesiis et beneficiis sive locis eatenus unitorum innodatae erant, per suas litteras absolvit, et quascumque obligationes per eas dictae camerae propterea factas, ac medios seu integros fructus huiusmodi eis liberaliter remisit, et de illis ac aliis quibuscumque, quae praedictae camerae eatenus solvere quomodolibet obligatae erant, generalem quietantiam fecit) concernentes (pro eo quod per litteras praedictas successoribus suis Romanis Pontificibus, et per consequens collegio cardinalium huiusmodi et officialibus Romanae Curiae causam ab ipsis Romanis Pontificibus habentibus, praeiudicare non potuisset<sup>3</sup>) ac recolendae memoriae Leonis X et Clementis VII Romanorum Pontificum 4 similiter praedecessorum

nostrorum (tamquam contra ordinationes, statuta, decreta et declarationem sanctae memoriae Pauli et Iulii II, pariter praedecessorum nostrorum, ac causà non cognità, et non vocatis nec auditis, quorum intererat, emanatas), ad viam et terminos iuris reducens et reductas esse decernens, motu simili, etc., omnes et singulas uniones, annexiones, incorporationes, applicationes et submissiones de quibusvis monasteriis, prioratibus, praeposituris, praepositatibus, dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis et beneficiis ecclesiasticis, cum curâ et sine curà, saeculâribus et quorumvis Ordinum seu militiarum regularibus, quibuscumque collegiatis ecclesiis, seu earum mensis capitularibus, vel collegiis, universitatibus et utriusque sexus congregationibus, etiam saecularibus, necnon domibus, fabricis, hospitalibus et aliis piis locis, etiam illis a solutione huiusmodi exemptionem habere praesumentibus, quae ex eorum perpetuitate non vacant, per quoscumque Pontifices praedecessores suos quocumque tempore etiam ante sanctae memoriae Martinum Papam V etiam praedecessorem suum et ipsum Paulum IV praedecessorem huiusmodi, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, perpetuo factas, et de cetero per successores suos Romanos Pontifices similiter perpetuo faciendas, sub litteris Pauli II praedecessoris huiusmodi includi et comprehendi;

§ 2. Et propterea tam quascumque Illasque concongregationes, quam quosvis alios in fulli III litteris quorum favorem uniones, annexiones, declarat. incorporationes, applicationes et submissiones huiusmodi factae fuerant, etiamsi se superinde in Camera non obligavissent, ad solutionem communium et mi-Pontificum addimus ex edit. Cherub. et ex

loco parall. cit. (R. T.).

<sup>1</sup> Const. Pauli IV habes in tom. vr, pag. 533 (R. T.).

<sup>2</sup> Vocem quas nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Pericopem istam \* habentibus ..... potuisset addimus ex edit. Cherub. et ex loco parall. Const. Pauli IV, tom. vi, pag. 535 α (R.T.).

<sup>4</sup> Iterum pericopem istam \* ac recolendae ...

nutorum servitiorum ac annatarum et aliorum iurium praedictorum eisdem 1 Camerae, Collegio et officialibus, ratione earumdem unionum, annexionum, incorporationum, applicationum et submissionum, singulis quindecim annis a die quo illae suum effectum sortitae fuissent, aliàs iuxta tenorem litterarum Iulii IIIº praedecessoris huiusmodi, faciendam teneri et obligatos esse, et ad id, necnon ad se communibus et minutis servitiis ac annatis et aliis iuribus praedictis de quindecim annis in quindecim annos realiter et cum effectu solvendis in formå solitå obligandum, etiam per sententias, censuras et poenas, etiam privationis et dissolutionis unionum, annexionum, incorporationum, applicationum et submissionum praedictarum, in litteris Pauli, Iulii II ac Iulii III praedecessorum huiusmodi contentas, cogi et compelli posse, necnon monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, dignitates, personatus, administrationes et officia et beneficia unita huiusmodi onus solutionis communium et minutorum servitiorum ac annatarum et aliorum iurium praedictorum semper habnisse et habere decrevit et declaravit; mandans propterea bonae memoriae Ioanni Michaëli S. Mariae Saraceno et Virgilio S. Simeonis tituli de Spoleto nuncupatis presbyteris S. R. E. cardinalibus, tunc in humanis agentibus, ut omnes et singulas causas coram eis inter procuratorem fiscalem dictae Camerae et3 officiales praedictos ex una et quascumque congregationes seu alias personas ex alterà partibus, super solutione commu-

nium et minutorum servitiorum ac annatarum et aliorum iurium praedictorum, vel eorum occasione, pro tempore pendentes, iuxta eius Constitutionis tenorem terminarent et deciderent: quodque omnes et singuli, in quorum favorem uniones aliaque praedicta emanassent, infra terminum eis a dictis Ioanne Michaële et Virginio cardinalibus praefigendum, omnia et singula monasteria et alia beneficia ecclesiastica unita huiusmodi, una cum illorum fructuum annuo valore, Ioanni Michaëli et Virgilio cardinalibus praedictis notificasse et intimasse debuissent<sup>2</sup>, et ad id per sententias, censuras et poenas in litteris eiusdem Pauli praedecessoris contentas cogi et compelli possent, decrevit, statuit et ordinavit; irritante decreto desuper apposito, et aliàs prout in dictis litteris sub datum x kalendas februarii, pontificatus sui anno IV, plenius continetur.

§ 3. Et successive sanctae memoriae Pius V, Pius Papa V, etiam praedecessor noster, provide considerans, quod annatarum, communium et aliorum iurium Camerae Apostolicae debitorum exactio, in recognitionem universalis dominii introducta, esset antiquissima, et quindenniorum usus et solutio ideo adinventi fuerant, ne Camerae praedictae ex monasteriorum aliorumque beneficiorum unionibus, quae amplius vacare non sperabantur, detrimentum aliquod induceretur, volens propterea praedictae Camerae et eorumdem cardinalium Collegio, necnon Cancellariae apostolicae officialibus, de communibus, annatis et quindenniis participantibus, iura praeservare, illorumque

<sup>1</sup> In loco parall legitur eidem (R. T.).

<sup>2</sup> Legendum videretur ex praemissis Iulii II; at in Const. Pauli IV, quae hîc breviata refertur, memoratus antea fuit etiam Iulius III (R. T.).

<sup>3</sup> Conjunct et addimus ex loc. parall. tom. vi, pag. 536 b (R. T.).

<sup>1</sup> Conjunct. et addimus ex loc. parall. tom. vi, pag. 537 a (R. T.).

<sup>2</sup> Aptius ex loc. parall. cit. lege deberent (R.T.).

<sup>3</sup> Vide Constitut, Lx PP, Pii V in toin, vii, рад. 598 et seq. (в. т.).

indemnitati consulere invigilans, motu pari, etc., omnia et singula cathedralium, etiam metropolitanarum et collegiatarum ecclesiarum' capitula, congregationes, universitates, collegia, hospitalia, ac pia loca, et quosvis alios, in quorum favorem tam saecularium quam quorumvis Ordinum regularium et 2 monasteria, prioratus, praepositurae, necnon dignitates et alia quaecumque beneficia ecclesiastica unita, annexa et incorporata, seu applicata existerent, et illorum uniones eis factae reperirentur, quantumcunique exempta et privilegiata existerent, etiamsi superinde in Camera Apostolicà se non obligassent, dummodo monasteria seu beneficia ipsa possiderent, ad solutionem communium, annatarum et aliorum iurium praedictorum eisdem Camerae, Collegio et officialibus, ratione unionum, annexionum, seu applicationum praedictarum, singulis quindecim annis, a die qua illae suum sortitae fuissent effectum, faciendam teneri et obligatos esse, et ad id per sententias, censuras et poenas in singulis Pauli II et aliorum praedecessorum suorum summorum Pontificum litteris contentas cogi et compelli posse, decrevit et declaravit; mandans propterea bonae memoriae Hieronymo, tunc episcopo Maceratensi, Camerae Apostolicae clerico, annatarumque iudici tunc existenti, ut, pro faciliori indagatione unionum praedictarum, omnia et singula cathedralium etiam metropolitanarum et collegiatarum ecclesiarum capitula, collegia, necnon tam virorum quam mulierum saeculares et quorumvis Ordinum regulares congregationes, seu collegia et pia loca huiusmodi, eorumdemque praelatos et procuratores, ad indicandum et profitendum medio iuramento omnia et singula mo-

1 Edit. Main. legit ecclesiarumque (R. T.).

nasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, parochiales ecclesias et alia quaecumque beneficia ecclesiastica, quae ipsa capitula, congregationes, et alia loca praedicta possiderent, et quo titulo illa possedissent, illorumque annuos valores, sub privationis et aliis in litteris in formâ motusproprii Pii V praedecessoris huiusmodi contentis sententiis, censuris et poenis, in Romană Curià et extra eam moneret et requireret, prout in litteris Pii V praedictis huiusmodi etiam plenius continetur.

§ 4. Et deinde etiam sanctae memo- Et Sixtus V soriae Sixtus Papa V, etiam praedecessor denniorum fieri noster (attendens 2 quod tantumdem de-praecipiuni. trimenti Camerae, Collegio et officialibus praedictis ex unionibus, quae ab Ordinariis locorum et aliis fiebant, proveniebat, ac propterea aequum esse censens ut<sup>3</sup>, quod in unionibus per Sedem Apostolicam factis locum obtineret, il lud idem et fortius in unionibus per ipsos Ordinarios factis et faciendis observaretur, et licet in constitutionibus et litteris praedecessorum suorum comprehendi videretur, tamen ut cuivis disputandi occasio praecideretur), motu pari, etc., statuit et declaravit quod uniones, annexiones, incorporationes, submissiones de quibuscumque beneficiis eccelsiasticis, tam saecularibus quam regularibus, etiamsi monasteria monialium et hospitalia fuissent, quae tamen tempore ipsarum unionum curâ, conventu et hospitalitate caruissent (et quorum singulorum, vel, si plura beneficia unicis litteris comprehensa essent, quorum cuiuslibet annuus valor viginti qua-

<sup>2</sup> Particula et delenda videtur (R. T.).

<sup>1</sup> Perperam edit. Main. legit annexos pro annuos (R. T.).

<sup>2</sup> Confer Const. XLVI PP. Sixti V in tom. VIII, pag. 703 (R. T.).

<sup>3</sup> Particula ut addimus ex loco parallelo; ed. Main., pro censens ut, legit censuerat (R. T.).

tuor ducatos auri de camera secundum communem aestimationem valoris anni nummorum non excessisset, dummodo tamen omnium insimul illum transcenderet), cuicumque ecclesiae, monasterio, collegio, domui, societati, congregationi, Ordini, militiae, hospitali, seminario, aut alteri loco pio, tam per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores suos, necnon per Sedis Apostolicae legatos, nuncios et alios quoscumque subdelegatos, aut aliàs quomodolibet apostolicà auctoritate, quam per quemcumque loci Ordinarium, in qualibet mundi parte eatenus factae et in futurum faciendae (etiamsi manualia, et de iure patronatus ducum, marchionum, baronum, comitum, et aliorum nobilium et illustrium beneficia illa fuissent), sub dictorum praedecessorum constitutionibus et ordinationibus omnino comprehendi et includi<sup>4</sup>, et ab omnibus comprehensas et inclusas esse censeri voluit; et ad solutionem quindenniorum teneri et obligatos esse, et ad id cogi et compelli posse declaravit; mandavitque bonae memoriae Alexandro Glorierio, Camerae Apostolicae clerico, et annatarum tunc iudici, ut, pro faciliori indagatione unionum praedictarum, omnia et singula cathedralium, etiam metropolitanarum, et collegiatarum ecclesiarum capitula, et alia loca pia praedicta moneret et requireret ut6 profiterentur medio iura-

- 1 Edit. Main. legit quorum quodlibet annuum valorem viginti quatuor ducatorum (R.T).
- 2 Particulam non nos addimus; edit. Main. habet sec. com. aest. val. ann. num. excessisset (R. T.).
  - 3 Vocem quam addimus ex loc. parallelo (B.T).
- 4 Ex loco parallelo et ex ratione contextus lege potius comprehenderentur et includerentur (R. T.).
- 5 Heic subde ex loco parallelo propterea omnia et singula ..... capitula, etc. ..... et pia loca huiusmodi (R. T.).
  - 6 Perperam ed. Main, legit ac pro ut (R. T.).

mento omnia et singula beneficia ecclesiastica, quae vigore similium unionum quomodolibet possidebant, illorumque annuos valores, iuxta praedicti Sixti V praedecessoris Constitutiones, cum facultate citandi et inhibendi, et aliis, prout in litteris in formâ Brevis sub datum XIV mensis maii MDLXXXVI similiter plenius continetur.

§ 5. Postremo felicis recordationis Ur- Quae omnia banus Papa VIII, etiam praedecessor no-banus VIII ster 2, cum, sicut acceperat, et sicut ei etiam innotuerat, adessent quamplurimae uniones et applicationes a dicto tempore citra factae, quarum notitia a Camerà et Cancellarià Apostolicà desiderabatur, volens propterea tam Camerae praedictae quam eorumdem cardinalium collegio et officialibus de annatis participantibus consulere, motu simili, quascumque tam sub plumbo, quam in forma Brevis et motusproprii litteras dictorum Pii V et Sixti V, necnon quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum suorum, super solutione annatarum, communium, quindenniorum et aliorum jurium, tam ratione provisionum seu unionum perpetuarum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum per Sedem Apostolicam factarum et faciendarum editas, confirmatas et innovatas, cum omnibus clausulis, decretis, derogationibus, ac censuris et poenis in illis contentis, necnon omnia et singula per quoscumque iudices, executores et commissarios in praemissis et circa ea quomodolibet gesta et executa, et inde legitime secuta quaecumque (quorum<sup>3</sup> tenores, ac si de verbo ad verbum illic inserti essent, pro plene et sufficienter expressis et insertis habens),

- 1 Particulam prout nos addimus (R. T.).
- 2 Vide Constit. LXIV Urbani VIII, tom. XIII, pag. 161 (R. T.).
  - 3 Potius lege eorum (R. T.).

auctoritate apostolicà confirmavit et approbavit, necnon illis opportunae et irrefragabilis firmitatis robur adiecit, omnesque et singulos iuris et facti ac alios defectus, si qui forsan intervenissent, in eisdem supplevit, atque illas et illa, quatenus opus esset, innovavit; mandans propterea bonae memoriae magistro Hieronymo Raymundo dictae Camerae clerico (cui ante 1 a piae memoriae Gregorio Papa XV etiam praedecessore nostro omnes et singulae causae inter quondam Gasparem Rivaldum, cancellariae apostolicae generalem subcollectorem, ex ună, et quascumque congregationes, capitula, collegia, loca pia, et quasvis alias personas, ex alterà partibus, super solutione annatarum, communium et aliorum iurium, quindenniorum commissae reperiebantur), et aliis in eius locum per dictum Urbanum vel eius successores subrogandis iudicibus, ut, pro faciliori indagatione unionum, annexionum, incorporationum, seu applicationum praedictarum, omnia et singula capitula, collegia, congregationes, seminaria, societates et alia loca pia praedicta, eorumque praelatos et procuratores, ad indicandum et profitendum medio iuramento omnia et singula monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, parochiales ecclesias, et alia quaecumque beneficia ecclesiastica, etiamsi manualia et de iurepatronatus, ut praesertur, suissent, quavis auctoritate apostolică seu ordinarià aut subdelegatà eis unita et concessa, quae ipsa capitula, collegia, seminaria, congregationes et alia loca pia praedicta vigore unionum huiusmodi possidebant, illorumque annuos valores, sub privationis et aliis in litteris dictorum Pii et Sixti praedecessorum huiusmodi contentis sententiis, censuris et poenis, in Romanâ Curiâ et extra eam

1 Edit. Main. legit antea pro ante a (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII

monerent et requirerent, cum potestate dicta capitula, collegia, congregationes, seminaria, societates, hospitalia et alia loca pia praedicta, necnon quindenniorum et iurium debitores in litteris eiusdem Urbani praedecessoris comprehensos, etiam per edictum publicum, constito summarie de non tuto accessu. tam in dictà Curià quam extra eam, citandi, monendi et requirendi, ac eis et aliis quibusvis, et, quoties opus fuisset, sub censuris et poenis ecclesiasticis ac pecuniariis eorum arbitrio ferendis, statuendis, moderandis et applicandis, ac etiam privationis beneficiorum unitorum, etiam simili edicto inhibendi, ipsosque debitores ad indicandum beneficia unita, et solvendum quindennia decursa, etiamsi ad id in Camerá Apostolicá non se obligavissent, constito tamen de sortito effectu unionum, per similes sententias. censuras et poenas, etiam per interdicti tam localis quam personalis appositionem, quoties opus fuisset, per dictum Hieronymum, et illi subrogandos<sup>1</sup>, ferendas et promulgandas, necnon fructuum, reddituum et proventuum benesiciorum ecclesiasticorum, quae ipsi debitorés possidebant, pro quantitate eorum debiti sequestrationem, et alia opportuna iuris et facti remedia, etiam cum invocatione auxilii brachii saecularis, cogendi et compellendi, ac in praemissis omnibus et singulis etiam summarie et de plano. sine strepitu et figurà iudicii, solà facti veritate inspectà, et aliàs more camerali, procedendi, ac eos, qui sententias, censuras et poenas praedictas, ut praemittitur, incurrerant<sup>2</sup>, ab<sup>3</sup> iisdem censuris et poenis, praevià satisfactione, absolvendi et liberandi, aliaque saciendi, gerendi

<sup>1</sup> Edit. Main. legit subrogandas (R. T.).

<sup>2</sup> Aptius lege incurrerint (R. T.).

<sup>3</sup> Praeposit. ab nos addimus ex loco parall, (R. T.).

et exercendi, quae in praemissis necessaria fuissent, seu quomodolibet opportuna, ac aliis, prout in litteris apostolicis eiusdem Urbani praedecessoris, sub datum idibus iunii anni Domini MDCXXIV, pontificatus sui anno 1, etiam plenius continetur.

Confimatio et approbatio de

§ 6. Cum autem, sicut accepimus, exaqua in rubrica. ctiones iurium ratione quindenniorum huiusmodi decursorum, et eorumdem cardinalium collegio debitorum, ob procuratorum dicti collegii incuriam, non sine maximo illius damno et praeiudicio, non solum neglectae fuerint, imo etiam diversae regularium et forsan saecularium personarum congregationes, etc., sub litteris praedictis minime comprehendi contendant, et propterea, ac forsan aliis frivolis praetextibus, communia, minuta servitia, annatas et alia iura Camerae et collegio ac officialibus praedictis ratione unionum eisdem monasteriis, prioratibus et aliis beneficiis ecclesiasticis hactenus factarum debita, licet solutio huiusmodi, in recognitionem universalis dominii introducta, sit antiquissima, ut praefertur, censuras et poenas in singulis litteris praedictis contentas damnabiliter incurrendo, in maximum animarum suarum periculum, et Camerae ac collegii, officialiumque praedictorum detrimentum, persolvere recusent; nos vero<sup>2</sup> praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerendo, nolentes Camerae nostrae Apostolicae, cui diversa impensarum onera pro Ecclesiae Romanae statu conservando quotidie incumbunt, iura pro posse nostro negligere, quinimo tam illius quam venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ac dilectorum filiorum cancellariae apostolicae officialium de annatis participantium indemnitatibus de cetero obviare, necnon illo-

- 1 Particulam prout nos addimus (R. T.).
- 2 Vox vero praeter rem esse videtur (R. T.).

rum commodis et utilitatibus consulere, ac illorum iura illaesa, ut tenemur, servare volentes, motu simili, omnia et singula privilegia, immunitates et exemptiones per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros quibusvis congregationibus et quibusvis aliis, ratione solutionis communium, quindenniorum, aliorumque iurium praedictorum Camerae, collegio et officialibus praedictis faciendae, hactenus quomodolibet concessa revocantes et annullantes, revocataque et annullata ex nunc esse et fore decernentes, quascumque, tam sub plumbo quam in formâ Brevis et motusproprii litteras eorumdem Paulii IV, et Pii ac Sixti V, atque Urbani VIII, necnon quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, super solutione annatarum, communium, quindenniorum et aliorum iurium, tam ratione provisionum seu unionum perpetuarum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum per dictam Sedem facțarum et in posterum faciendarum editas, confirmatas et innovatas, cum omnibus clausulis, decretis, derogationibus, ac censuris et poenis in illis inflictis, comminatis et contentis, necnon omnia et singula per quoscumque iudices, executores et commissarios in praemissis et circa ea quomodolibet gesta et executa, et inde legitime secuta quaecumque (quorum' tenores, ac si de verbo ad verbum hic inserti essent, pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes), apostolicà auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, necnon illis perpetuae et irrefragabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti et quosvis alios defectus, si qui desuper forsan quomodolibet intervenerint in eisdem, supple-

<sup>1</sup> Potius lege horum (R. T.).

mus, atque illas et illa, quatenus opus sit, innovamus; ac omnes et singulas uniones de quibusvis monasteriis et aliis beneficiis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, quibuscumque ecclesiis, etiam parochialibus, et utriusque sexus congregationibus, tam saecularibus quam regularibus, et aliis piis locis, nullis penitus exclusis, quae ex eorum perpetuitate non vacant, per quoscumque Romancs Pontifices praedecessores nostros, et ante ipsum Martinum praedecessorem, et nos, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, perpetuo factas, et de cetero tam per nos quam successores nostros similiter perpetuo faciendas, sub litteris Pauli praedecessoris huiusmodi comprehendi et includi;

Congregationes omnes ad statuit.

§ 7. Ideoque quascumque congregahuiusmodi so-tiones, et quosvis alios in quorum favorem uniones huiusmodi factae fuerint, etiamsi se superinde in Camerà non obligaverint, ad solutionem communium et minutorum servitiorum et annatarum, aliorumque iurium praedictorum, eisdem Camerae, collegio et officialibus ratione earumdem unionum, ut praefertur, faciendam teneri, et ad idem, necnon de<sup>2</sup> communibus et aliis iuribus praedictis solvendis obligandum, etiam per sententias, censuras et poenas, etiam privationis et dissolutionis unionum huiusmodi, cogi et compelli posse, omnia et singula in contrarium disposita tamquam nulla et irrita revocantes, nulliusque valoris et momenti esse et fore declarantes, motu simili, etc., statuimus et decernimus.

Et compelli posse declarat.

- § 8. Et insuper (ne de cetero in dubium revocari contingat, utcumque per quaecumque loca pia, tam saecularia
  - 1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).
- 2 Potius lege et ad id, nec non ad se, prout supra § 2 (R. T.).

quam quorumvis Ordinum regularia, quod quindennia et alia iura, ratione pensionum perpetuarum hactenus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos in favorem dictorum locorum piorum seu illorum fabricam super quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum quomodolibet qualificatorum fructibus, iuribus, obventionibus et emolumentis universis, ac etiam canonicatuum et praebendarum distributionibus quotidianis, reservatarum et imposterum per nos et successores nostros reservandarum, et locis piis assignatarum et assignandarum, summam tamen viginti quatuor ducatorum auri de camerà excedentium, Camerae Apostolicae et collegio et officialibus praedictis persolvere debeant et teneantur), motu pari<sup>2</sup>, ad quodlibet dubium e medio tollendum, et pro maiore dilucidatione litiumque remotiore occasione, quascumque congregationes, parochialia, ceteraque praedicta loca pia, in quorum favorem similes pensiones perpetuo ut praefertur reservatae fuerint et in posterum reservari contigerit, etiamsi se perinde in Camerà non obligaverint, ad solutionem quindenniorum, aliorumque iurium, ratione pensionum perpetuarum huiusmodi, licet a quibuscumque oneribus ordinariis et extraordinariis impositis et in futurum imponendis liberarum, immunium et exemptarum, eisdem Camerae, collegio et officialibus faciendam teneri et obligata existere, et ad idem per supradictas poenas, etiam privationis, cassationis, extinctionis et annullationis similium pensionum, cogi et compelli posse declaramus.

§ 9. Necnon, in securiorem et facilio- Exequatorem remomnium et singulorum praedictorum

- 1 Particulam quod nos addimus (R. T.).
- 2 Perperam, ut puto, edit. Main. addit, etc., et deinde novam § incipit (R. T.).

executionem, dilecto filio moderno et pro tempore existenti annatarum iudici, ut, pro faciliori indagatione unionum praedictarum, omnia et singula quarumlibet ecclesiarum capitula, congregationes, collegia, aliaque loca praedicta moneat ut profiteantur medio iuramento omnia et singula beneficia ecclesiastica, quae vigore similium unionum, et pensiones perpetuas huiusmodi quomodolibet possident ac percipiunt, illorumque annuos valores, iuxta praedictorum praedecessorum nostrorum constitutiones, cum facultate citandi et inhibendi et 2 alia Camerae, collegio et officialibus praedictis proficua et necessaria faciendi, mandamus, ut3, pro faciliori indagatione unionum huiusmodi, omnia et singula capitula, collegia, congregationes, seminaria, societates et alia loca pia praedicta, eorumque superiores, ad indicandum et profitendum medio iuramento omnia et singula monasteria et quaecumque alia beneficia ecclesiastica quomodolibet eis unita et concessa, et pensiones perpetuas illis reservatas et assignatas, quae et quas ipsa capitula, collegia, seminaria, congregationes et alia loca pia praedicta vigore unionum huiusmodi possident et percipiunt respective, illorumque et illarum valores annuos, sub privationis et aliis in supradictis litteris contentis sententiis, censuris et poenis, in dictà Curià et extra eam moneat et requirat, cum potestate dicta capitula, collegia, congregationes, seminaria ac parochialia et alia loca pia, necnon quindenniorum et iurium debitores, etiam per edictum publicum, constito summarie de non tuto accessu, tam in dictà Curià quam extra eam citandi, monendi et requirendi, ac eis et quibusvis aliis et

quoties opus fuerit, sub censuris et poenis ecclesiasticis ac pecuniariis eius arbitrio ferendis, statuendis, moderandis et applicandis, ac etiam privationis benesiciorum unitorum et extinctionis et annullationis pensionum reservatarum huiusmodi, etiam simili edicto inhibendi, ipsosque debitores ad indicandum beneficia unita ac pensiones reservatas huiusmodi et solvendum quindennia decursa, etiamsi in Camera praedicta non se obligaverint, constito tamen de sortito effectu unionum et pensionum huiusmodi reservationum, per similes sententias. censuras et poenas, etiam per interdicti tam localis quam personalis appositionem, quoties opus fuerit per dictum indicem et illi subrogandos ferendas et promulgandas, necnon fructuum, reddituum et proventuum beneficiorum ecclesiasticorum et pensionum huiusmodi, quae ipsi debitores possident et percipiunt, pro quantitate eorum debiti sequestrationem, et alia opportuna iuris et facti remedia, etiam cum invocatione auxilii brachii saecularis, cogendi et compellendi, ac in praemissis omnibus et singulis etiam summarie et de plano, sine strepitu et figurà iudicii, solà facti veritate inspectà, et aliàs more camerali, procedendi, ac eos, qui sententias, censuras et poenas praedictas, ut praefertur, incurrent<sup>4</sup>, ab<sup>2</sup> iisdem censuris et poenis, praeviâ satisfactione, absolvendi et liberandi, aliaque faciendi, gerendi et exercendi, quae in praemissis fuerint quomodolibet opportuna.

§ 10. Necnon (ut dilecti filii nostri Congregatiomoderni et pro tempore existentes san-denoiorum exctae Romanae Ecclesiae cardinales, qui tuit. illius honorabilia membra et de negotiis in consistoriis nostris tractari solitis apprime informati existunt, quosque in

<sup>1</sup> Deest vox quas (R. T.).

<sup>2</sup> Conjunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Aliqua repetitio heic irrepsisse videtur (R.T.).

<sup>1</sup> Aptius lege incurrerint (R. T.).

<sup>2</sup> Praeposit. ab nos addimus (R. T.).

partem apostolicae sollicitudinis evocavit | Altissimus, statum illorum iuxta cardinalatus sublimitatem decentius tenere, et expensarum onera, quae eos iugiter de necessitate subire oportet, facilius perferre valeant) particularem Congregationem (in qua prae ceteris dilecti filii nostri Petrus tituli S. Marci Ottobonus, et Carolus tituli S. Priscae Pius, ac Carolus tituli S. Eusebii Gualterius, necnon Gaspar tituli S. Pudentianae de Carpineo, atque Angelus S. Angeli in Foro Piscium diaconus Celsus respective nuncupati, etiam S. R. E. cardinales, et pro tempore existentes sacri collegii camerarii, illorumque immediati successores, ac annatarum iudex Camerae Apostolicae clericus, necnon etiam dicti collegii secretarius, pro tempore existentes, dictam Congregationem constituentes, alique per nos et successores nostros in locum illorum subrogandi interesse possint et valeant), pro exactione quindenniorum omnium et singulorum beneficiorum ut praefertur unitorum et in libris Camerae praedictae taxatorum, et pensionum perpetuarum reservatarum huiusmodi, per quascumque congregationes et alia loca pia huiusmodi debitorum, faciendâ, motu simili, etc., constituimus et deputamus.

Eique privilegia elargitur.

§ 11. Necnon eidem Congregationi omnia et singula privilegia, indulta et facultates hactenus annatarum iudici apostolicà auctoritate concessa, etiam cum auctoritate et potestate (praevià tamen avocatione cuiuslibet causae seu causarum coram quocumque iudice super praemissis vertentis seu vertentium) dictas et alias solutiones annatarum, communium, quindenniorum et aliorum iurium praedictorum concernentes introductas et imposterum introducendas causas, iuxta litterarum praedictarum formam et dispositionem, etiam cum facultate requirendi votum sacrae Rotae auditorii, in

causis tamen eidem Congregationi benevisis dumtaxat, causas 1, etiamsi super iuribus competentibus collegio una vel plures latae fuerint sententiae dicto collegio non audito, audiendi, decidendi, cognoscendi, fineque debito terminandi; necnon quascumque congregationes, aliaque l'oca pia huiusmodi, in quorum favorem monasteria et alia beneficia unita ac pensiones perpetuae huiusmodi reservatae fuerint, ad instantiam dictae Congregationis, ad librorum computorum exhibitionem, appellatione, recursu et reclamatione penitus remotis<sup>2</sup>, compellendi<sup>3</sup>, facultatem, motu pari, etc., concedimus et communicamus, etiam cum potestate dicta capitula, collegia, congregationes, seminaria, societates, hospitalia et alia loca praedicta, necnon eorumdem. quindenniorum et iurium debitores in praesentibus nostris litteris comprehensos<sup>4</sup>, etiam per edictum publicum, constito summarie de non tuto accessu, tam in dictà Curià quam extra eam citandi, monendi et requirendi, ac eis et aliis quibusvis, et quoties opus fuerit, sub censuris et poenis ecclesiasticis ac pecuniariis, eorum arbitrio ferendis, statuendis, moderandis et applicandis, ac etiam privationis beneficiorum unitorum, cassationis pensionum praedictarum, etiam simili edicto inhibendi, ipsosque debitores ad indicandum beneficia unita et pensiones assignatas huiusmodi et solvendum quindennia decursa, etiamsi ad id in Camerâ Apostolicâ non se obligaverint, constito tamen de sortito effectu unionum, per similes sententias, censuras et poenas, etiam per interdicti tam

- 1 Vox causas delenda videtur (R. T.).
- 2 Perperam tam edit. Main. tam ed. Cherub. legunt commotis pro remotis (R. T.).
- 3 Eaedem editiones habent repellendi pro compellendi (R. T.).
  - 4 Edit. Main. legit comprehensis (R. T.).
  - 5 Utraque ed. habet requirendi ab eis (R.T.).

localis quam personalis appositionem, per eos et in eorum loco subrogandos, quoties opus fuerit, ferendas et promulgandas, necnon fructuum, reddituum et proventuum benesiciorum ecclesiasticorum, quae ipsi debitores possidebunt, pro quantitate eorum debiti sequestrationem, et alia opportuna iuris et facti remedia, ctiam cum invocatione auxilii brachii saecularis, cogendi et compellendi, ac in praemissis omnibus et singulis etiam summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figurà iudicii, solà facti veritate inspectà, et aliàs more camerali, procedendi, et eos, qui sententias, censuras et poenas ut praefertur incurrerint, ab eisdem censuris et poenis, praevià satisfactione, absolvendi et liberandi, aliaque faciendi, decidendi, gerendi et exercendi, quae in praemissis necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna.

Clausulas praeservativas ap-

§ 12. Praesentes quoque et desuper conficiendas litteras, etiam ex eo quod superiores congregationum et monasteriorum, et ceteri quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, praemissis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi fuerint, nullo unquam tempore de subreptionis, obreptionis, nullitatis aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae, aut quovis alio defectu, etiam quantumvis magno el inexcogitato, ac substantiali, sive etiam ex eo quod in praemissis, seu eorum aliquo, solemnitates et quaevis alia servanda ' et adimplenda, servata et adimpleta non fuerint, aut ex quocumque alio capite a jure vel facto aut statuto vel consuetudine aliquâ resul'ante, seu etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, aut quocumque alio colore, praetextu, ratione vel causà, etiam in corpore iuris clausa, seu occasione vel causà etiam quantumvis iustà,

1 Edit. Main. habet reservanda (R. T.).

rationabili et privilegiată, etiam tali quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, aut quod de voluntate nostrâ huiusmodi et aliis superius expressis relatis in litteris ullibi appareret seu aliter probari posset, notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illos<sup>3</sup> restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam et terminos iuris, aut aliud quodcumque iuris, facti, gratiae vel iustitiae remedium impetrari, seu quomodolibet concesso aut impetrato uti seu se iuvare in iudicio vel extra posse, neque ipsas praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus pro tempore quomodolibet faciendis comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et perpetuo validas, firmas et essicaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac per omnes et singulos, ad quos special et pro tempore quomodolibet spectabit, inviolabiliter observari,

§ 13. Sicque et non aliter in praemissis omnibus et singulis per quoscumque dicari posso deiudices, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos ac nuncios, et alios quavis auctoritate et potestate fungentes, in quavis causà et instantià, sublată eis et eorum cuilibet in quocumque iudicio et in quavis instantià aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, irritumque, etc., motu pari, etc., decernimus.

§ 14. Non obstantibus praemissis, ac, Contrariis dequatenus opus sit, nostrà et cancellariae rogat. apostolicae regulà de iure quaesito non

- 1 Potius lege nullibi (R. T.).
- 2 Deest particula non (R. T.).
- 3 Potius lege illas nempe litteras (R. T.).
- 4 Conjunct. et addimus ed. Cherub. (R. T.).

tollendo, necnon etiam in synodalibus conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon etiam, quatenus opus sit, congregationum et monasteriorum et quorumvis aliorum locorum piorum statutis, etiam iuramento, etc., roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etc., sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu simili, etc., et de apostolicae potestatis plenitudine, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, innovatis; quibus omnibus, etc., etiamsi pro illorum sufficienti deregatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse, motu pari, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque: cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio E.

Papae -subscriptio.

§ 15. Et quod dictarum litterarum et inde secutorum quorumcumque tenores etiam veriores, ac datum earumdem, necnon litis et causae, si quae sint, status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium ac4 singulorum monasteriorum et congregationum et aliorum locorum piorum unitorum huiusmodi denominationes et qualitates habeantur pro expressis, seu in toto vel in parte exprimi possint, et de perpetuis confirmatione, approbatione, roboris adjectione, defectuum suppletione, invocatione, statuto, decreto, mandato, declaratione, deputatione, constitutione,

1 Conjunct. ac nos addimus (R. T.).

concessione, communicatione derogatione et aliis praemissis ut supra latissime extendendis, et quod praemissorum omnium et singulorum, etiam denominationum, nuncupationum, invocationum, aliorumque necessiariorum, maior et verior specificatio et expressio fieri possit' in litteris in formâ gratiosâ, cum clausulà perpetuoº et ad perpetuam rei memoriam, etiam per officium contradictarum, aut aliàs per Cancellariam, aut de Curià, ut vocant, seu per viam (S) secretam, absque aliquo alio signo seu contrasigno expediendae et relaxandae, seu, si videbitur, sola praesentis motusproprii signatura sufficiat, et ubique fidem faciat in iudicio et extra illud : regulà quacumque contrarià non obstante.

§ 16. Volumus autem ut praesentium Transumptotransumptis manu datarii nostri subscriptis et etiam impressis fides adhibeatur.

## Fiat E.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, vii kalendas novembris, anno ii. Dat. die 26 octobris 1671, pontif. anno II.

Anno a Nativitate Domini nostri Iesu Christi MDGLXXI, die vero XXI mensis novembris, indictione IX, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Clementis divinâ providentiâ Papae X, anno eius II, supradicta confirmatio et renovatio constitutionum affixa et publicata fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, cancellariae apostolicae, ac in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Carolum Franceschinum apostolicum cursorem.

> IOANNES ANTONIUS BERTARELLUS pro magistro cursorum.

1 Edit. Main. legit possint (R. T.). 2 Male edit. Main. legit perpetua (R. T.).

#### LXXXIV.

Statutum pro civitate Avenionensi circa aetatem et qualitates requisitas in iudicibus curiae ordinariae S. Petri, et quod Avenionenses trahi nequeant ad Romanam Curiam nisi in causis scuta mille in sorte et scuta centum in annuo reddicu excedentibus, cum confirmatione privilegiorum universitatis dictae civitatis, ac ordinatione ut fundationes septem collegiorum iuxta primaevam institutionem serventur, et aliis circa nominationem ad officia dictae civitatis, cum confirmatione Brevium Urbani VIII quod, praeter legatos, vicelegatos, archiepiscopum et praefectos armorum diciae civitatis, nemo sit immunis ab impositionibus, quae in ingressu civitatis praediciae solvuntur

## Clemens Papa IX ad perpetuam roi memeriam.

Exerdiam.

§ 1. Constantis fidei et sincerae devotionis affectus, quem dilecti filii communitas et homines civitatis nostrae Avenionensis erga nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobantur, nos adducit ut eorum commodis paternà benignitate libenter consulamus. Itaque, specialem eidem communitati et hominibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententils, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus et rum nomine nobis humiliter porrectis inclinati, ut iudices curiae ordinariae S. Petri nun-

1 Nunc primum impressa.

cupatae dictae civitatis, qui annuales sunt, in eà aetate constituti, illisque qualitatibus praediti esse debeant, quas statuta eiusdem civitatis requirunt, ita ut iunior quidem saltem vigintiquinque annorum aetatem et tres annos praticae sive usus forensis compleverit, senior vero saltem sit quadragenarius, nec his per vicelegatos in dictà civitate pro tempore existentes ullo modo derogari possit, auctoritate apostolică, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

§ 2. Porro, ut indemnitati partium li- Causae trabi tigantiem, ne expensis supra modum gra-bem nisi sumventur, consulamus, cives et incolas di-torum monetae ctae civitatis iuxta privilegia apostolica redduum aneis concessa ad Romanam Curiam ex centum parium quacumque causa et sub quovis praetextu in primă instantiă trahi minime posse, nisi partes se extra eamdem civitatem conveniri posse obligaverint nec in eorum causis ad eamdem Romanam Curiam appellari vel recurri posse vel debere, nisi causae ipsae summam mille scutorum monetae romanae, vel redditum annuum centum scutorum parium' excesserint, auctoritate et tenore praedictis, pariter ordinamus, atque ita inviolabiliter observari mandamus.

§ 3. Praeterea privilegia, gratias et confirmat priindulta quaecumque, universitati studii iulia universigeneralis civitatis Avenionensis praefatae, peralis proul in eiusque rectoribus, scholaribus et personis quibuslibet, a quibusvis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa, dummodo tamen sint in usu, nec sint revocata, aut sub aliquâ revocatione comprehensa, neque Concilii Tridentini decretis aut posterioribus constitutionibus et ordinationibus apostolicis adversentur, dictà auctoritate, harum serie, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

1 Edit. Main. legit parum pro parium (R.T.).

Fundationes stitutionem.

§ 4. Volentes ut fundationes septem giorum serven- collegiorum eiusdem civitatis iuxta pri-tur iuxta pri-nam corum in- mam eorum institutionem accurate serventur. De capitaneatus autem portarum aliisque officiis dictae civitatis, per resignationem vel obitum aut aliàs quomodolibet nunc et pro tempore vacantibus, ad quae nominatio seu praesentatio personarum idonearum eidem civitati iuxta privilegia ei desuper concessa seu aliàs legitime competere dignoscitur, ita de cetero disponi volumus, ut nominatio quidem seu praesentatio officialium ad dilectos filios consilium dictae civitatis. admissio vero seu institutio ad dilectum filium nostrum Palutium basilicae Ss. XII Apostolorum S. R. E. presbyterum cardinalem Alterium nuncupatum, modernum et pro tempore existentem nostrum et Apostolicae Sedis in civitate praefatà et comitatu nostro Venayssino de latere legatum, respective spectent: et proinde sic pro tempore nominatos seu praesentatos, et in specie dilectum filium cognominatum Robert, qui ad officium capitaneatus Portae S. Michaëlis dictae civitatis de praesenti vacans per consilium praedictum nominatus seu praesentatus reperitur, si idonei fuerint, ad officia huiusmodi admitti, seu in illis institui; solitasque provisionum litteras ad eorum favorem respective expediri mandamus.

Confirmat

§ 4. Postremo felicis recordationis litteras Urbani VIII et Alexani Urbani Papae VIII praedecessoris nostri dri VII, quod, praeter lega-anno MDCXLIII expeditas aliasque Romatos, vicelegatos et archiepisco norum Pontificum praedecessorum paripos, nemo sit immunis ab im-ter nostrorum in simili forma Brevis positionibus, quae in ingres- litteras, a recolendae memoriae Alexantatis solvuntur, dro Papa VII<sup>4</sup> etiam praedecessore nostro per chirographum die xix februarii MDCLXIII emanatum confirmatas, quoad illum articulum quo disponitur quod in dictà civitate, praeter legatos, vicelegatos et archiepiscopos Avenionenses, ac

1 Edit. Main. legit VIII (R. T.).

praefatos generales armorum ibidem pro tempore existentes, nemo ab oneribus et cuiusvis generis impositionibus, quae in ingressu dictae civitatis solvuntur, immunis seu exemptus existat, auctoritate praefatà, earumdem tenore praesentium,

confirmamus pariter et approbamus.

teras semper firmas, validas et efficaces ritans. existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliàs in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici

auditores, ac S. R. E. camerarium, et alios

cardinales etiam de latere legatos, eo-

rumque vicelegatos, necnon Camerae no-

strae Apostolicae praesidentes, clericos,

aliosque officiales et ministros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae civitatis, aliisve quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolicà roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum (ffectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Decernentes ipsas praesentes lit- Decretum ir-

Contrariis

Transumptorum fides.

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae adhiberetur .ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi novembris moclxxi, pontificatus nostri anno II.

I. G. Scusius.

Dat. die 6 novembris 1671, pont f. anno 11.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis novembris, part. II, fol. 80.

#### LXXXV.

Confirmatio decreti definitorii generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia Recollectorum pro electione praefectarum et priorissarum monialium per provincias Germano-Belgicas et annexas

> Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Ludovicus Kelleri, commissarius generalis provinciarum Germano-Belgicarum et annexarum Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Recollectorum nuncupatorum, quod in capitulo generali dicti Ordinis Vallisoleti novissime celebrato definitorium generale decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Tenor decreti definitorii.

- § 1. « Praecipit definitorium generale. quod, invta constitutiones generales et praxim religionis, ministri provinciales nationis Germano-Belgicae dent libe-
  - 1 Nunc primum impressa.
  - 2 Edit. Main. legit celebrati (n. T.).

ram electionem praefectarum, priorissarum, vel quocumque nomine nuncupatarum, in omnibus monialium monasteriis, idque singulis trienniis »; quod decretum constitutionibus felicis recordationis Leonis X, Sixti V et Urbani VIII Romanorum Pontificum praedecessorum, necnon litteris recolendae memoriae Clementis Papae IX praedecessoris pariter nostri in simili formà Brevis die xx martii mdclxxxviii expeditis t, conforme est; eique insuper accessit decretum seu mandatum venerabilis fratris nostri Francisci episcopi Ostiensis S. R. E. cardinalis Barberini nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, sub infrascripto tenore, videlicet:

§ 2. « Altentis narratis (previà revo- Tenor alterius catione suppressoricae 2 aliàs a nobis ob-lis protectoris. tentae), servari constitutiones et statuta Ordinis et sacrae Congregationis decreta, atque ad corum praescriptum procedi ad electionem abbatissae aliarumque praefectarum etiam decernimus et mandamus, in contrarium non obstantibus quibuscumque. In quorum, etc. Datum Romae in palatio cancellariae apostolicae hac die xxx aprilis mdcLxxi.

Franciscus cardinalis Barberinus, protector, et infra, Ioannes Baptista de Palagio, auditor ».

§ 3. Cum autem sicut eadem expo- Preces patris sitio subiungebat, ut praeinserta decreta neralis dicu Orin totà natione exactius serventur, et inviolabiliter ab omnibus observentur, et ne ullae postmodum contentiones oriri possint, sed decreta ipsa in omnibus monialium, tam Clarissarum, Urbanistarum et Collectanarum, quam quovis alio nomine nuncupatarum monasteriis\*

- 1 Edit. Main. habet expediri pro expeditis (R. T.).
  - 2 Sic legit edit. Main. (R. T.).
  - 3 Edit. Main. legit monasterii (R. T.).

nationis praesatae exactissime ad usum deducantur, praedictus Ludovicus commissarius generalis eadem decreta apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, ac ministris provincialibus et cunctis monialibus praefatis, ut in omnibus dictae nationis conventibus, seu monasteriis, decretis huiusmodi se conforment, illaque evequutioni mandent, sub poenis arbitrio nostro seu Congregationis venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae infligendis, praecipi, utque illi soli, et non alii, electionibus intersint qui de more et iuxta usum et gratiam nationis praefatae interesse consueverunt, ne ullae insolitae postmodum novitates cum notabili turbatione regiminis introduci aut attentari Possint, mandari, perpetuumque quibuscumque contradicentibus silentium imponi summopere desideret 1:

Annuit Ponti-

§ 4. Nos, ipsum Ludovicum commissarium generalem specialis favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum cardinalium, qui dilectum filium commissariun curiae Ordinis praesati audiverunt consilio, attentis narratis, enarrata decreta Francisci episcopi cardinalis et protectoris ac definitorii generalis praefatorum, ut supra petitur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

§ 5. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Obstantia meet ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, nationis ac provinciarum et monasteriorum seu conventuum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis alià firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis:

§ 7. Quibus omnibus et singulis, il- Eisque derolorum tenores pro plene et sufficienter gat. expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis qui-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv novembris mdclxxi, pontificatus nostri anno II.

buscumque.

Dat. die 24 novembris 1671, poutif. anno II.

#### LXXXVI.

Quod de cetero omnes et singuli definitores perpetui provinciarum fratrum Minorum Conventualium sancti Francisci, post finitum lecturae, praedicationis, vel magisterii novitiorum, aut inquisitoratus tempus, exprovincialium praeeminentiis fruantur, ac si provincialatus munere functi; et alia circa praecedentiam inter eos declarat<sup>1</sup>

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ex iniuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere, singulorum<sup>2</sup> merita aequâ lance perpendentes, illorum, qui in Ecclesiae et religionis obsequium operam studiumque suum laudabiliter conferunt, honorificentiae libenter consulimus, sicut rationi consentaneum esse arbitramur in Domino.

Expositio.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Ludovicus Magnus a Cantu, procurator generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, quod in eodem Ordine reperiuntur definitores perpetui, qui patres provinciae vocari solent, in quinque species distincti: nempe aliqui propter gestum in proprià vel alienà provincià provincialatus officium; alii quia lecturam duodecim annorum spatio in regentiis, inter quas sunt quae primae classis vocantur, et collegiis vel universitatibus studii generalis exercuerint; alii ex eo quod verbum Dei eodem temporis spatio in pulpitis seu ecclesiis per decreta dicti Ordinis praescriptis praedicaverint; alii quia, cum in sacrâ theologià magistri essent, per annos duodecim magistri novitiorum munere functi sint; et reliqui ex decreto felicis re-

- 1 Vide ad praesentem materiam constitutionem Inscrutabilis ab Alexandro VII editam.
  - 2 Edit. Main. legit singularum (R. T.).

licis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri, qui pariter, magisterii in sacrà theologià gradu decorati, per duodecim annorum decursum inquisitores haereticae pravitatis fuerint, seu partim lecturam ut supra et partim Inquisitionis officium exercuerint. Inter praefatos autem definitores perpetuos, sive patres provinciae, ea est differentia, quod, qui propter gestum provincialatum tales sunt, tametsi iuvenes, ceteros definitores perpetuos seu patres provinciae huiusmodi antea longe instititutos praecedant. Hac vero differentia a dilectis pariter filiis ministro generali ac definitoribus generalibus perpetuis et assistentibus dicti Ordinis mature consideratà, simulque perpensis laboribus eorum, qui legunt, praedicant, novitiorum institutioni praesunt, et tribunali officii Inquisitionis haereticae pravitatis inscryiunt, qui plerumque non provehuntur ad provincialatum, ad quem ut plurimum promoventur eorum discipuli aut alii meritis et qualitate inferiores, qui subinde eos praecedunt non sine eorum verecundià et aliorum admiratione: ipsi minister generalis ac definitores generales et assistentes, re cum dilecto filio nostro Giberto S. R. E. cardinali Borromaeo nuncupato Ordinis praefati apud nos et Sedem Apostolicam protectore communicatà, illoque assentiente, censuerunt rem omnem ex nostrâ et huius sanctae Sedis providentià ad aequalitatem fore redigendam, ne fratres eiusdem Ordinis ad studiosos labores reddantur segniores, sed ad illos potius in Ecclesiae obsequium et dicti Ordinis decorem alacriter suscipiendos, atque peragendos animentur. Quare dictus Ludovicus procurator generalis, eorumdem ministri generalis ac definitorum generalium et assistentium nomine, nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Indulget ut in rubrica.

- § 2. Nos igitur, ipsos ministrum generalem ac definitores generales et assistentes, necnon Ludovicum procuratorem generalem, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum<sup>2</sup> fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut de cetero omnes et singuli definitores perpetui provinciarum dicti Ordinis, modo et formâ praefatis, post finitum lecturae seu praedicationis vel magisterii novitiorum aut inquisitoratus tempus per constitutionem eiusdem Ordinis seu praefatum Alexandri praedecessoris decretum respective praescriptum, ab existente pro tempore ministro generali Ordinis huiusmodi per patentes eius litteras, ceteroquin canonice, hactenus instituti et in futurum instituendi, illico exprovincialium praeeminentiis, praerogativis et praecedentiis fruantur, potiantur et gaudeant, in omnibus et per omnia, ac sine ullà prorsus disferentia, ac si provincialatus munere functi fuissent, atque ita inter eos et exprovinciales praefatos servetur aequalitas, ut<sup>3</sup> quoad ordinem praecedentiae sola prioritas sive antianitas definitoriatus et paternitatis provinciae attendatur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.
  - 1 Ex praemissis legendum innodatae (R. T.).
  - 2 Ex praemissis lege absolutas (R. T.).
- 3 Particula ut nos addimus; ed. Cherub. habet et pro ut (R.T.).

- § 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritans. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari,
- § 4. Sicque in praemissis per quos- Necaliter incumque iudices ordinarios et delegatos cernit. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et provinciarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 6. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur in iudicio et extra, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 decembris moclxxi, pontificatus nostri anno ii.

Dat. die 1 decembris 1671, pontif. anno II.

#### LXXXVII.

Extensio indulgentiae, concessae ecclesiis fratrum Excalceatorum et monialium Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, ad omnes ecclesias eiusdem Ordinis Calceatorum ubique etiam in futurum existentes in die festo sancti Petri de Nolasco.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Indulgentia plenaria alias

§ 1. Aliàs nos omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum Excalceatorum et monialium Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, tam eatenus erectis quam imposterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die festo eiusdem Ordinis fundatoris, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, annis singulis devote visitavissent, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer concessimus; et aliàs, prout in nostris desuper in simili formà Brevis die xxvIII augusti mdclxx expeditis litteris, quas perpetuis futuris temporibus valere voluimus, et quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto habemus, uberius continetur.

Illius extensio ut in rubrica.

§ 2. Nunc autem supplicationibus dilecti filii Matthiae de Cardona vicarii et procuratoris generalis totius Ordinis praedicti nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, concessionem plenariae indulgentiae

et peccatorum remissionis, visitantibus ecclesias supradictas a nobis factam ut praefertur, ad omnes et singulas ecclesias fratrum Calceatorum Ordinis praedicti, tam hactenus erectas, quam imposterum quandocumque erigendas, et ubicumque locorum existentes, ita ut omnes et singuli utriusque sexus christifideles vere poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, qui aliquam ev his ecclesiis die festo eiusdem sancti Petri Nolaschi, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, annis singulis pariter visitaverint, et ibidem sicut praemittitur oraverint, eamdem plenariam peccatorum suorum indulgentiam et remissionem consequantur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, extendimus et ampliamus. Praesentibus itidem perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 3. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v decembris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 5 decembris 1671, pontif. anno II.

#### LXXXVIII.

Exemptio nonnullorum familiarium suorum a spolio 1

1 Simile privilegium inter alia concessit dapiferis S. R. E. cardinalium Clemens IX, et hic idem Pont. Const VII, Nos volentes.

## Clemens Papa X ad futuram rei memoriam.

Exordinm.

Romanus Pontifex, gratiarum dispensator, suos et Apostolicae Sedis devotos et fideles, praesertim illos qui ei et Sedi praefatae grata familiaritatis obsequia iugiter impendunt, specialis benevolentiae favoribus complecti solet, prout, personarum qualitatibus debite pensatis, censet rationi et aequitati esse consentaneum.

Concedit exemptionem ut in rubricà.

§ 1. Hinc est quod, nos quorumdam familiarium nostrorum, quorum nomina infra sunt expressa, indemnitati, quantum cum Domino possumus consulere, illosque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine (etiam praeter et ultra quascumque alias similes vel dissimiles generales vel speciales gratias, facultates, exemptiones, indulta et privilegia eisdem familiaribus infra nominatis hactenus a nobis vel Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessas et concessa, et imposterum etiam a nobis et successoribus nostris Romanis pariter Pontificibus concedendas et concedenda, quas omnes et singulas, ac omnia et singula, perinde ac si illarum et illorum omnium tenores praesentibus expressi ac de verbo ad verbum inserti forent, in suo robore et firmitate remanere et esse, nec per illas aut illa eisdem praesentibus vel per praesentes illis in aliquo praeiudicari,

vel eas seu ea invicem confundi seu impediri, sed, etiam cumulative procedendo, unam seu unum per aliam seu aliud coadiuvari et suppleri posse et debere decernimus et declaramus), eisdem familiaribus nostris infra nominatis, et eorum cuilibet, quod eorum et cuiuslibet eorum haeredes, donatarii, legatarii et successores, tam ex testamento. seu alià dispositione, quam ab intestato ratione sanguinis eis et cuilibet eorum succedentes, sive alii ab eis, et eorum quolibet, corumque et cuiuslibet corum haeredibus, donatariis, legatariis et successoribus huiusmodi causam quomodolibet habentes quicumque, per camerarium nostrum pro tempore existentem, thesaurarium generalem, aut commissarium, vel spoliorum iuriumque Camerae Apostolicae debitorum collectores et subcollectores, sive alios quoscumque officiales et ministros ipsius Camerae, seu quoscumque alios, tam ratione quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum quomodolibet nuncupatorum et qualitercumque qualificatorum, etiam personalem residentiam requirentium, per eos hactenus obtentorum et in posterum obtinendorum, cuiuscumque valoris et annui redditus etiam maximi, excessivi et inexcogitabilis existant, quam etiam ratione quarumcumque pensionum annuarum super quibusvis fructibus, redditibus et proventibus ecclesiasticis apostolicà auctoritate eis hactenus reservatarum, seu in eos simili auctoritate translatarum, ac de cetero eâdem auctoritate eis reservandarum, aut in eos transferendarum, ad quamcumque summam etiam maximam et inexcogitabilem ascendant, nullo unquam tempore super rebus et bonis per eos et quemlibet eorum respective pro tempore relictis (etiamsi ab intestato, et sine ullà vel cum minus validà bonorum suorum dis-

positione ipsi et eorum quilibet respective ubivis locorum, in qualibet mundi parte, tam continuâ quam interpolatâ illorum inibi mansione, ac etiam extra loca debitae residentiae, ac etiam iter agendo, ab humanis decedant) molestari, perturbari aut inquietari nullatenus possint, nec debeant, itaut de omnibus et quibuscumque rebus et bonis suis, ac per eos et eorum quemlibet acquisitis et acquirendis, tam ex praefatis iam obtentis et obtinendis beneficiis, quam etiam ev praefatis eis iam reservatis seu reservandis ac in eos translatis et transferendis pensionibus, ut praefertur, tam inter vivos quam causa mortis, et in ultimå voluntate, ac in favorem quorumcumque (non tamen personarum a iure prohibitarum et incapacium) disponere, seu illa etiam ab intestato transmittere libere et licite valeant, tenore praesentium concedimus et indulgemus.

Inhihet judi-

§ 2. Districtius inhibentes eisdem cacibus contra praedicta quid merario, thesaurario, commissario, aliisninimum alten que Sodis et Camerae praefatarum offique Sedis et Camerae praefatarum officialibus et ministris, seu aliis quibuscuscumque, ne in bonis et rebus per eos et eorum quemlibet respective pro tempore relictis, beneficiorum vel pensionum huiusmodi occasione vel praetextu manus iniicere, aut aliquam illorum descriptionem, seu inventarium, aut depositum vel sequestrum, seu quid simile, vel attentare quoquomodo audeant vel praesumant.

Decretum irrilans.

§ 3. Ac decernentes praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, illisque et eorum cuilibet, ac haeredibus et successoribus eorum, aliisque praefatis, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, necnon praefatos camerarium, thesaurarium, commissarium, praesiden-

tes clericos, et alios quoscumque Camerae et Sedis praefatarum ministros et officiales, ac quosvis alios, etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, ac Sedis praefatae nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, Derogatio quatenus opus sit, regulâ nostrâ de non

tollendo iure quaesito, necnon felicis recordationis Pii Papae IV praedecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae praefatae concernentibus in eàdem Camerà praesentandis et registrari faciendis, itaut praesentes inibi praesentari et registrari nullo unquam tempore necesse sit, et aliis etiam nostris ac quibusvis apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, dictaeque Camerae, etiam iuramento. confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Camerae, illiusque officialibus et ministris, ac quibusquis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis ac decretis, etiam motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, ac ex causa et titulo onerosis, in genere vel in specie, ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis,

specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides. § 5. Volumus autem ut praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur in iudicio et extra illud, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Nomina fami-

§ 6. Nomina autem familiarium' nostrorum sunt quae sequuntur, videlicet: venerabiles fratres Alexander Crescentius patriarcha Alexandrinus, cubiculi nostri, Bernardinus Roccius archiepiscopus Damascenus, palatii nostri apostolici respective praefecti, Stephanus de Augustinis archiepiscopus Heracleae, eleemosynarius secretus noster, et Ioseph Eusanius episcopus Helenopolitanus, sacrarii nostri praefectus; ac dilecti filii magistri Ioannes Gualterius Slusius Leodiensis, secretarius Brevium nostrorum secretorum, et Prosper Bottinius Lucanus, auditor, in utrâque signaturâ nostrâ referendarii, praelati domestici nostri; necnon Iosephus Vallemanius, pincerna, Franciscus Polinus, Nicolaus Gentilis Camerinensis, architriclinus, Carolus Balduccius Tusculanae, vestiarius, Ascanius Paganellus, Venantius Benignius, Octavianus Cambius Camerinensis, Antonius Simon Baglionus Pisaurensis, notarum arcanarum secretarius, Floridus Salvato-

1 Edit. Main. legit familiarum (R. T.).

Bull. Rom. — Vol. XVIII.

rius Civitatis Castelli, medicus secretus, Dominicus Panti Pisaurensis, Pomponius Cavallus Ravennatensis, Ioannes Angelus ab Altemps Romanae, Marius Thaddaeus Ilcinensis, Marius Spinola Ianuensis, litterarum nostrarum in formâ Brevis ad principes secretarius, Nicolaus Piccolomineus Senensis, secretarius libellorum supplicum nobis porrectorum, Octavius Falconcrius Florentinae, Petrus de Ioanne Siracusanae, Nicolaus Antonius Fili ab Altamura, Hugo Hubertus de Servient Gratianopolitanae, et Gulielmus baro de Furstenbergh Coloniensis, cubicularii secreti nostri, ac Sanctes de Pilastris subdatarius noster, Riccardus Crucianus Camerinensis, caudatarius, Antonius Maria Martorellus Tusculanae, crucifer, Iosephus Barbius Camerinensis et Ferdinandus Consalvius Auximanae, cappellani secreti nostri, Franciscus Ceriolus, magister domus nostrae, Bruno Bellozzius Asculanae Petrus Baros Turnacensis, Evangelista Caesaris Romanae, Simon de Amicis Camerinensis, Sebastianus Mirolius Civitatis Castellanae et Bartholomaeus de Leone Cordubensis respective civitatum vel dioecesum, clerici seu presbyteri, vel laici, cubiculi nostri auditores.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi decembris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 11 decembris 1671, pontif. anno 11.

### LXXXIX.

Concessio indulgentiarum visitantibus ecclesias Ordinis sancti Augustini in diebus, quibus festivitutes sanctorum Augustini, Monicae, Nicolai Tolentinatis, et Thomae de Villanova celebrantur.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

Unigeniti Dei Filii Redemporis et Domini nostri Iesu Christi, qui e sinu Patris descendit in terram, et, caducam humanae carnis fragilitatem ineffabili clementià induens ut genus humanum de laqueo servitutis eriperet et ad primaevam divinae imaginis atque similitudinis nobilitatem reformaret, saluberrimorum praeceptorum vitaeque magisterio nos instruxit, vices, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, gerentes in terris, gloriosos caelestis regni incolas, illos praesertim, qui, tamquam splendidissimae lucernae super candelabrum in domo Domini positae, divinorum eloquiorum arcana reserarunt<sup>1</sup>, et Ecclesiam universam salutaris doctrinae fluentis irrigarunt, fructuumque e charitatis radice surgentium copià locupletarunt, sincerà devotione prosequimur, et fidelium erga illos pietatem, spiritualium gratiarum, quarum dispensatio nobis a Domino credita est, muneribus, fovere atque incitare studemus, sicut ad ipsorum fidelium aedificationem Ecclesiaequae utilitatem salubriter expedire in Domino arbitramur.

Indulget ut in rubrica.

- § 1. Itaque eximia omnisque humanae laudis praeconium longe supergressa sancti Augustini episcopi et confessoris, Ecclesiae doctoris praecellentissimi, qui, spiritu Dei plenus, haeresum errorumque tenebras, tamquam fulgentissimum christianae eruditionis iubar, profundissimis, simulque sole clarioribus scriptis profligavit, et hominum corda eo, quo ipse ardentissime flagrabat, charitatis igne succendit, decora<sup>2</sup> grato devotoque
  - 1 Edit. Main. legit reservarunt (R. T.).
  - 2 Subintellige merita (R T.).

mentis affectu recolentes; sanctaeque Monicae eius genitricis, cuius piis lacrymis et apud Deum gemitibus tanti tamque sublimis Doctoris conversionem debemus, ac sanctorum Nicolai Tolentinatis et Thomae de Villanova archiepiscopi Valentini, qui, religiosam vitam in Ordine eremitarum eiusdem sancti Augustini professi, vitae sanctitate et miraculis, quae divina bonitas eorum intercessione operari dignata est, eximie claruerunt, aliorumque Sanctorum dicti Ordinis professorum praeclara merita pià meditatione considerantes, necnon venerabilis fratris Iosephi Eusanii episcopi Helenopolitani, sacrarii nostri apostolici praefecti, qui in minoribus constitutus professionem regularem in Ordine praedicto emisit, supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam fratrum etiam Excalceatorum quam monalium dicti Ordinis hactenus erectis et in futurum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, in eorumdem sanctorum Augustini et Monicae, ac Nicolai Tolentinatis et Thomae de Villanova festis diebus, necnon die xIII novembris, qua omnium sanctorum Ordinis praedicti commemoratio ibidem fieri solet, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die ex praefatis id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorum fides.

§ 2. Volumus autem ut carumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii decembris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 18 decembris 1671, pontif. anno II.

#### XC.

Indulgentias elargitur illis, qui ecclesias Ordinis sancti Benedicti in diebus festis eiusdem, ac sanctorum Scholasticae, Placidi et Mauri, ac in die quo commemoratio omnium sanctorum Ordinis praedicti celebratur, visitabunt.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Universis chsistifidelibus, praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

Commissae nobis a Domino nostro Iesu Christo dispensationis ratio exigit, ut caelestium munerum thesauros, ad augendam in terris sanctorum in caelis regnantium, qui tradita sibi talenta non defoderunt in terram, sed uberi bonorum operum fructu multiplicarunt, venerationem, fovendamque et incitandam erga illos fidelium devotionem, fideli prudentià, quantum nobis ex alto conceditur, erogare studeamus.

Motiva.

§ 1. Itaque, praeclara sancti Benedicti abbatis, qui, despectis omnibus quae mundus amat et colit, caelestis gratiae benedictione repletus, sanctae conversa-

tionis studiis miraculisque eximie claruit et monachorum regulam scripsit, discretione praecipuam, sermone luculentam, sub qua numerosa religiosorum monachorum sanctimonialiumque agmina Deo hodieque strenue militant, sanctae quoque Scholasticae eius sororis, quae, speciosis virginitatis, pietatis, aliarumque virtutum monilibus exornata, in amplexum sponsi caelestis evolavit, ac sanctorum Placidi, qui primus monachorum Ordinis eiusdem sancti Benedicti martyrii gloriâ decorari meruit, et Mauri abbatis, monastici instituti in Galliis propagatoris eximii, aliorumque innumerorum sanctorum Ordinis praefati profes sorum in Ecclesiam Dei merita pio devotoque animi affectu recolentes, necnon dilecti filii Ildephonsi de Mier, monachi expresse professi et procuratoris generalis Congregationis Hispaniae dicti Ordinis, in sacrà theologià magistri, supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque monasteriorum tam monachorum quam monialium regulam sancti Benedicti profitentium, hactenus erectis et in posterum quandocumque crigendis, ac ubicumque locorum existentibus, in eorumdem sanctorum Benedicti et Scholasticae ac Placidi et Mauri festis diebus, necnon die xIII novembris, qua omnium sanctorum Ordinis praedicti commemoratio ibidem fieri solet, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, annis singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum pre-

ces effuderint, quo die ex praefatis id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus Transumpto valituris.

rum fides.

§ 2. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si foret exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix decembris moclxxi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 19 decembris 1671, pontif. anno II.

## XCI.

Declarat electiones duas monachorum Cisterciensium Congregationis Hispaniae in abbatem non posse sibi immediate succedere 1

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii, quo catholicae Ecclesiae regimini divinà dispositione praesidemus, ad ea peculiares vigilantiae nostrae curas libenter convertimus, 2 quae prospero christifidelium sub suavi monastici instituti iugo vota sua reddere Deo laudabiliter studentium gubernio quietique religiosae conducibilia fore in Domino arbitramur.

Petitio.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Dionysius Mantilla, procurator generalis Congregationis san-
- 1 Pro Cisterciensium Ordinis reformatione Const. edidit Alexander VII, In suprema (t. XVII, pag. 441), ubi aliqua ad rem reperies.
  - 2 Praepositio per hinc abiicimus (R. T).

cti Bernardi Hispaniae monachorum Ordinis Cisterciensis, quod, cum in ultimo capitulo generali dictae Congregationis die vi maii proximi et sequentis celebrato, tam nostrae die xiv februarii itidem proxime praeteriti, quam felicis recordationis Clementis PP. IX praedecessori; nostri in simili formâ Brevis litterae, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super reformatione dicti Ordinis deputatorum die xv octobris moclxix 1 respective ad restituendam tuendamque in eâdem Congregatione religiosae tranquillitatis serenitatem emanatae, cum omni reverentià acceptatae et unanimi consensu executioni demandatae fuerint, dilecti pariter filii generalis reformator et definitores dictae Congregationis in eodem capitulo congregati nobis supplicandum esse censuerunt, ut earumdem litterarum observantiam nonnullis salubribus statutis munire atque stabilire vellemus. Quare dictus Dionysius procurator generalis, generalis reformatoris et definitorum praedictorum nomine, nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, eorumdem generalis Declarat ut reformatoris ac definitorum et Dionysii procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et abso-

1 Male edit. Main. legit 1699 (R. T.).

lutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus et ordinamus, ut de cetero corum monachorum dictae Congregationis, qui triennio immediate praecedente fuerint abbates aliquorum monasteriorum ipsius Congregationis, fieri non possint reclectiones in abbates monasteriorum aliorum eiusdem Congregationis, itaut monachus, qui in fine triennii proximi antecedentis functus fuerit munere dignitatis abbatialis, non possit triennio immediate sequente eligi in abbatem, neque in monasterio in quo fuerit abbas in fine triennii proxime praecedentis, neque in alio monasterio Congregationis praedictae. Nolumus enim duas electiones eiusdem monachi in abbatem sibi immediate succedere, unam scilicet triennio proxime antecedente in uno monasterio, alteram vero triennio proxime sub sequente in eodem monasterio vel in alio. Ab hac tamen lege excipimus abbatiam monasterii Palaziolensis, cuius abbas est generalis reformator, et eligi debet tam ex abbatibus quam ex aliis monachis habilibus totius Congregationis praedictae. Ceterum qui triennio antecedente fuerit generalis reformator et abbas Palaziolensis, non possit eligi in abbatem alicuius monasterii eiusdem Congregationis triennio immediate sequente.

Ahbates a qui-

§ 3. Porro abbates a monachis conventualibus monasteriorum dictae Congregationis amplius non eligantur, sed abbatum huiusmodi electio in definitorio celebretur, hac formâ videlicet, ut, post electionem definitorum, visitatorum, suppletorum, secretarii capituli, et promotoris Congregationis praedictae, eligantur canonice sex electores, qui eo ipso quod assument officium electoris non habeant vocem passivam in ullà electione abbatum celebrandâ in eodem triennio. Ili autem sex electores cum generali reformatore et sex definitoribus canonice eligant abbates pro quibuslibet monasteriis Congregationis praedictae, ita ut qui in electione abbatis cuiuslibet monasterii ex tredecim praedictis vocalibus, videlicet generali reformatore, sex definitoribus, et dictis sex electoribus. majorem partem suffragiorum habuerit, sit electus abbas illius monasterii, cuius abbatiae celebratur electio.

Praedicti autem generalis reformator, sex definitores et sex electores debeant eligere abbates, tam pro monasterio Matritensi S. Annae, ac collegiis Salmanticensi et Complutensi, quam pro ceteris monasteriis totius Congregationis praedictae. Et similiter omnes praedicti debeant eligere procuratores generales Curiae Romanae, Matriti, Vallisoleti et Couniae 1

§ 4. Ex dictis vero sex electoribus Electores qui tres debeant esse oriundi ex terris sitis citra montes, prout de definitoribus decrevit memoratus Clemens praedecessor, et sicut ex eâdem domo matrice non possunt eligi duo definitores, ita nec duo electores filii eiusdem domus matris eligi possint.

§ 5. Quod si morte, promotione, re- Monachi quannunciatione aut privatione aliqua abbatia sint abbatem. vacaverit, monachi illius monasterii, cuius abbas obierit aut renunciaverit, vel privatus fuerit, duorum dierum naturalium spatio (qui numerari debeant a defuncti morte, renunciatione a generali reformatore admissà atque conventui iuridice notificatà, aut privatione per desinitivam sententiam confirmatà et intimatâ), cum suo praesidente vel praeposito in suo capitulo congregati, ad electionem abbatis eiusdem monasterii procedant, et ex monachis eiusdem mo-

1 Sic ed. Main .; ed. Cherub. h. Coruniae (R.T.).

nasterii, sive fuerint ex domibus, quae vulgo nuncupantur matrices, sive ex aliis monasteriis dictae Congregationis, qui habiles sint conditionesque requisitas iuxta leges eiusdem Congregationis habeant, sibi libere abbatem eligant, priorque aut conventui praesidens electionem factam canonice confirmet. Si autem monachus aliquis peregre profectus sit, qui suffragium et vocem activam habeat, vel longe a monasterio degat pro fundi monasterii eiusdem administratione, qui spatio praedictorum duorum dierum naturalium non possit interesse electioni, ad ipsam electionem vocari non debeat. Sed statim electio fiat intra spatium duorum dierum naturalium ab illis monachis conventualibus, qui intra praedictum spatium in monasterio fuerint praesentes. Si vero intra praedicti temporis spatium abbas electus non fuerit a monachis conventualibus monasterii, ad generalem reformatorem provisio abbatis eiusdem monasterii devolvatur.

§ 6. Ceterum si quis monachorum tium mandat, Congregationis praedictae contra praesentium litterarum dispositionem quidquam facere vel attentare praesumpserit, poenam privationis vocis activae et passivae eo ipso absque alià declaratione se noverit incursurum.

Easque jurari dehere.

Volumus autem, et dictà auctoritate praecipimus, ut in proxime futuro capitulo generali memoratae Congregationis omnes capitulares, antequam ad aliquam electionem procedant, jurent super sancta Dei Evangelia observare omnia et singula per praesentes litteras statuta et ordinata, ipsaeque praesentes litterae inter definitiones iuratas collocentur. et in singulis capitulis generalibus in posterum quandocumque celebrandisomnes capitulares iureiurando se ad illarum observantiam adstringant antequam adullam electionem procedant; ut moris

est iurare definitiones quae in Congregatione praedictà nuncupantur iuratae.

§ 7. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri,

- § 8. Sicque et non aliter in praemis- Nec aliter iusis per quoscumque iudices ordinarios cernit. et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, et de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 9. Non obstantibus constitutionibus Contrarils deet ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis eiusque monasteriorum seu collegiorum et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 10. Demum volumus pariter ut ip- Transumptosarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesia-

stică constitutae munitis, eadem ubique fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv decembris MDCLXXI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 decembris 1671, pontif. anno 11.

### XCII.

Confirmatio indulgentiarum confratribus et consororibus confraternitatis B. Mariae Virginis de Monte Carmelo a Paulo V concessarum, cum additione quod applicari possint animabus christifidelium defunctorum.

> Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Causae Constitutionis.

Cum, sicut accepimus, alias felicis recordationis Paulus Papa V, praedecessor noster, confraternitati SS. Scapularis nuncupatae sub invocatione B. Mariae Virginis de Monte Carmelo, eiusque confratribus et consororibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui ecclesiam seu capellam vel oratorium, in qua seu quo confraternitas huiusmodi canonice instituta fuisset, in festo principali Commemorationis eiusdem Beatae Mariae Virginis die xvi mensis iulii, aut, iuxta ritum nonnullorum locorum, die dominicâ immediate sequenti celebrari solito, devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam; ac eisdem confratribus et consororibus etiam vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui processionibus in una dominica cuiuslibet mensis per dictam confraternitatem de licentià Ordinariorum locorum fieri solitae

devote interfuissent, et ' ut supra oravissent, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, necnon alias poenitentiarum relaxationes eisdem confratribus et consororibus certa pietatis et charitatis opera peragentibus misericorditer in Domino perpetuo concesserit, prout in litteris apostolicis dicti Pauli praedecessoris desuper expeditis plenius dicitur contineri:

> Confirmatur ut in rubrica

§ 1. Nos, ut confraternitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, supplicationibus quoque dilecti filii Matthaei Orlandi Ordinis eiusdem B. Mariae Virginis de Monte Carmelo prioris generalis nobis humiliter super hoc porrectis inclinati, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, per dictum Paulum praedecessorem dictae confraternitati eiusque confratribus et consororibus ut praefertur concessas, animabus christifidelium, quae Deo charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii, servatâ in reliquis eiusdem Pauli praedecessoris litterarum desuper emanatarum formà et dispositione, applicari posse, auctoritate apostolică, tenore praesentium, misericorditer in Domino, etiam perpetuo, concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 2. Volumus autem quod praesen- Transumptotium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

1 Conjunct et addimus ex edit. Cherub (R.T.).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 ianuarii MDCLXXII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 2 ianuarii 1672, pontif. anno II.

### XCIII.

Diversae ordinationes circa extractionem reliquiarum ex coemeteriis Urbis et locorum circumvicinorum, illarumque custodiam et distributionem 1

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Urbis reliquias,

cardinalls vica-

§ 1. Ex commissae nobis caelitus curae pastoralis officio providere volentes ut sanctorum martyrum corpora et reliquiae pie ac decenter, et sine turpi quaestu, ex huius almae Urbis nostrae et locorum circumvicinorum coemeteriis extrahantur, recondantur, asserventur, ac fideliter prudenterque distribuantur, de nonnullorum dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, aliorumque doctrină, rerum usu et prudentia praestantium virorum, qui rem iussu nostro mature discusserunt, et quorum sententia nobis a dilecto filio nostro Gasparo S. R. E. presbytero cardinali Carpineo nuncupato, in Urbe praefatà vicario in spiritualibus generali ac prodatario nostro, relata fuit, consilio, auctoritate apostolică, tenore praesentium, praecipimus et mandamus ut nemo ad extrahendas a coemeteriis praefatis reliquias accedat, Nemo accedat nisi eius rei facultatem habeat scripto, coenieteriis quod memorati Gasparis cardinalis momisi de licentia derni seu pro tempore existentis in eàdem Urbe vicarii in spiritualibus generalis sigillo munitum et illius manu subscriptum sit; nec ossa vel corpus ullum sub poenà excommunicationis latae sententiae effodiat et ex aliquo coe-

1 Nunc primum impressa

meteriorum huiusmodi extrahat aliter quam coram sacerdote per dictum Gasparem cardinalem modernum seu pro tempore existentem vicarium ad id designato, qui diligenter inquirat et recognoscat locum, inscriptiones, eaque martyrii signa, quae certiora esse censuit Congregatio venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium indulgentiis et sacris reliquiis praeposita.

§ 2. Qua omni recognitione factà, Extractae destatim singula corpora et cuiuscumque Urbeni in palamartyris reliquias seorsum in capsulis recondat, quas sigillo clausas rectà deferri curet ad Urbem, in palatio nostro asservandas, et a venerabili fratre Iosepho Eusanio, episcopo Helenopolitano, moderno et pro tempore existente sacrarii apostolici praefecto, vel ab alio per praefatum Gasparem cardinalem modernum seu pro tempore existentem vicarium designando, qui probatis moribus ac presbyteratus ordine insignitus sit, custodiendas.

§ 3. Haec autem martyrum corpora et Antequam disreliquiae ne distribuantur et publice ad publice ad culcultum et venerationem exponantur an-iur, quid agentequam per dictum Gasparem cardinalem modernum seu pro tempore existentem vicarium, vel alios quibus haec cura demandata est, examinata et examinatae, ac Romani Pontificis vel memoratae cardinalium Congregationis auctoritate approbata et approbatae fue-

§ 4. Quoniam vero eadem sacra cor- Insignes rellpora et insignes reliquias, videlicet ca-privatis ae-liput, crus brachium, et eam corporis laicos collocari partem in qua passus est martyr, si par est. tamen integra est, nec in privatis aedibus, neque apud laicos homines, sed in ecclesià religiose collocari et asservari par est; ideo iubemus ea et eas nemini in posterum concedi qui Ordinarii litteras non afferat, quibus apud praefa-

rint.

tum Gasparem cardinalem modernum seu pro tempore existentem vicarium commendetur ecclesiae, pro qua petuntur, dignitas, testatumque fiat operae pretium esse petitis Sanctorum reliquiis ecclesiam illam donari, et ibi futurum ut eâ qua decet religione custodiantur et colantur.

Exceptio pro principibus praelatis.

§ 4. Excipiendos tamen volumus magnos principes, et praecipuos Ecclesiae praelatos, cum quibus liberalius agendum erit. Et ne ceterorum quoque fidelium pietas hoc sancto munere omnino privetur, minus insignes reliquiae illis concedentur. In omnibus autem modum servari iubemus, quoniam prae copiâ saepius accidit ut sanctiora quaeque minus in pretio habeantur, quod maxime cavendum est.

Liber a notal onnus debitarmo.

§ 5. Conficiatur etiam liber, in quo sacra corpora et reliquiae a coemeteriis praedictis extractae adnotentur, tum nomina illorum, quibus reliquiae ipsae distributae, et ecclesiarum, pro quibus impetratae fuerint. Porro, qui ornant et vendunt capsulas, thecas et vasa quibus reliquiae Sanctorum includuntur, reliquiis alia ne adscribant nomina, nisi quae a dicto Gasparo cardinali moderno seu pro tempore existente vicario imponentur, sub viginti quinque scutorum monetae, aliisque poenis eiusdem vicarii arbitrio infligendis. Atque, ut omnis tollatur occasio turpis quaestus, iis, quorum operam et ministerium in effodiendis et extrahendis sacris corporibus idem Gaspar cardinalis modernus seu pro tempore existens vicarius adhibebit, de pecuniis et eleemosynis, quae piis operibus applicandae forent, et' de mandato ipsius vicarii, accipient quantum aequum fuerit pro expensis omnibus et iuxta eorum mercedem.

Quaestus pro-

- § 6. Postremo sub excommunicationis
- 1 Conjunctio et redundat (R. T.).

latae sententiae poená per transgressores ipso facto incurrendà districte prohibemus, ne in tradendis sacris corporibus et reliquiis, et pro confectione litterarum patentium desuper expediendarum, carumque sigillo, aliquid, etiam modicum, ullo unquam praetextu, etiam a sponte dantibus, accipiatur.

§ 7. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritans. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Derogat conet ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, quarumvis ecclesiarum et basilicarum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus

omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, specificatis et servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 9. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII ianuarii MDCLXXII, pontificatus nostri anno II.

I. G. Slusius.

Dat. die 13 ianuarii 1672, pontif. anno II.

Registrata in lib. Brevium mensis ianuarii fol. 1, parte utrâque.

### XCIV.

Confirmatio decretorum sacrae Congregationis episcoporum et regularium favore totius Ordinis Minorum Observantium sancti Francisci circa eleemosynas funerales et funera defunctorum qui in eorum ecclesiis sepulturam elegerint, scilicet, quod parochi ab haeredibus dictorum defunctorum maiorem elecmosynam petere nequeant, quam percepissent si in eorum parochiali vel alia saeculari ecclesia sepeliri voluissent, et quod tali casu functiones super cadaveribus ad ipsos regulares non autem parochos pertineant 1.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs, pro parte tunc existentis sacrae Concommissarii curiae fratrum Ordinis Mino- cretum refertur. rum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, Congregationi tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum supplicato ut prohiberetur parochis et clericis terrae de Geverano Brundusinae dioecesis, omnibusque aliis parochis et presbyteris, ne auderent accipere maiorem eleemosynam pro defunctis qui sepelirentur in ecclesiis dictorum fratrum, quam accipiebant pro iis qui in ipsorum parochorum seu presbyterorum saecularium ecclesiis sepeliebantur, emanavit die vii decembris MDCXL ab eâdem Congregatione decretum tenoris sequentis, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad tollendas indebitas exactiones, quae, ut proponitur, in tumulandis defunctorum corporibus fieri solent, censuit iniungendum, prout praesentis decreti tenore iniunxit<sup>2</sup>, archiepiscopo Brundisino, ceterisque locorum Ordinariis, ne permittant ut parochi, aliique de clero saeculari, maiorem posthac eleemosynam sibi attribui faciant ab haeredibus defunctorum qui in ecclesiis regularium praedictorum sepulturam sibi elegerint, quam percipere possent si in parochiali seu alià ipsius cleri saecularis ecclesià sepe-

- 1 Nunc primum impressa.
- 2 Aptius lege iniungit (R. T.).

liri voluissent; contrariis quibuscumque non obstantibus, etc. Romae die vii decembris MDCXL ». Ita reperitur in regesto authographo sacrae Congregationis negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae. In quorum fidem, etc.

Romae, XXXI decembris MDCLXXI.

C. de V. archiep. Athenar.

Aliud decregationis.

tifex ut in ru

- § 2. Et subinde, cum tunc existentes tum emsdem sacrae Congre- fratres provinciae Dalmatiae praedicti Ordinis Congregationi praefatae exposuissent, functiones funerales defunctorum, quorum cadavera in eorum ecclesiis sepulturae mandarentur, facere, ad eos, non ad parochos spectare; Congregatio praefata die xxxi augusti mdclvii aliud decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, attentis narratis, iuxta alias resoluta censuit, functiones funeralium super cadavera defunctorum, quae in ecclesiis regularium contigit sepeliri, postquam ad easdem ecclesias pervenerint, ad ipsos regulares, non ad parochos pertinere, ac proinde ita in oratorum ecclesiis circa praemissa servandum esse, prout servari mandat et praecipit; contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae die xxxi augusti MDCLVII ». Ita reperitur in regesto authographo sacrae Congregationis negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae. In quorum fidem, etc. Romae xxxi decembris MDCLXXI.
- C. de V. Archiep. Athenar., etc. Confirmat Pon-

§ 3. Cum autem, sicut pro parte dilecti filii Francisci Mariae a Castro S. Petri de Bononia procuratoris generalis Ordinis praefati nobis nuper expositum fuit, ipsa decreta huiusmodi, pro firmiori illorum subsistentià, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri

summopere desideret: nos, specialem ipsi Francisco Mariae procuratori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis humiliter super hoc porrectis inclinati, decreta praeinserta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causasum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogat conet ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII ianuarii MDCLXXII, pontificatus nostri anno II.

I. G. Slusius.

Dat. die 18 ianuarii 1672, pontif. an. II.

Registrata in lib. Brevium mensis ianuarii parte. utrăque, fol. 145.

### XCV.

Confirmat decretum sacrae Congregationis negotiis episcoporum et regularium praepositae, nimirum non licere parochis, occasione associationis cadaverum, ingredi regularium ecclesias, sed teneri dimittere cadavera ad ianuam ecclesiarum; cetera vero munia in huiusmodi ministeriis per regulares esse expedienda 1.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Decretum sacrae Congrega-

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii procutionis alias edi-ratoris generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposite exposito, quod eadem Congregatio die xvi decembris MDCLXI super controversiis, quae inter parochos civitatis Placentinae et monachos monasterii S. Sixti Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti occasione funerum erant exortae, inter alia decreverat servanda esse decreta et declarationes alias factas, scilicet parchis in associatione seu occasione associationis cadaverum non licere ingredi ecclesiam monachorum praedictorum, sed teneri dimittere eadem cadavera ad ianuam ecclesiarum, ibique solum posse benedicere et dare ultimum vale, officia vero et munia, quae in huiusmodi ministeriis adhiberi solent, ab ipsis monachis peragi deberi, non autem a parochis, atque ita in praemissis omnibus deinceps fieri et executioni mandari praeceperat;

Ampliatio eiusdem decreti.

- § 2. Et in eâdem expositione subiuncto quod eaedem rationes militarent ad
- 1 Consimilem Constitutionen habes supra in Alexandro VII, Aliàs pro parte, tom. xvi, pagina 588.

favorem dicti Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià; ideoque supplicato ut Congregatio praefata resolutionem sive decisionem huiusmodi extenderet ad associationem per parochos sieri solitam cadaverum desunctorum, quae in ecclesiis fratrum huius Ordinis sepeliuntur, idque ad tollendas controversias quae in aliquibus parochiis eâ occasione inter parochos et fratres Ordinis huiusmodi nascuntur non sine scandalo ac fraternae et christianae charitatis detrimento: emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum te. noris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita censuit oratoribus dandam esse infrascriptam declarationem aliàs editam, nempe parochis, in associatione sive occasione associationis cadaverum, non licere ingredi ecclesias regularium, sed teneri dimittere eadem cadavera ad ianuam ecclesiarum, ibique solum posse benedicere et dare ultimum vale; offificia vero et alia munia, quae in huiusmodi ministeriis adhiberi solent, ab ipsis regularibus peragi debere, non autem a parochis; atque ita in praemissis omnino deinceps fieri et exegui, praesentium vigore mandat et praecipit, contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae xxvII novembris MDCLXXI.

F M. Card. Brancatius.

Loco + sigilli ».

§ 3. Cum autem, sicut praefatus procurator generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, pro firmiori illius subsistentia, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi procuratori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti,

aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibns eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Decretum irritans.

§ 4. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII ianuarii moclxxii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 18 ianuarii 1672, pontif. an. 11.

### XCVI.

Confirmatio decreti Congregationis episcoporum et regularium, favore Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantiâ provinciarum Hispaniae, super

facultate eligendi conservatores non designatos in synodo dioecesanâ in civitatibus et dioecesibus in quibus nulli sunt iudices synodales 1.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Didaci Decretum sade Mendibil commissarii generalis curiae crae Congrega-Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci rum et regula-rium. de Observantia nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod, cum² in multis dioecesibus regnorum Hispaniae synodi a plurimis annis celebratae non fuerint, nullique proinde ibidem iudices in eiusmodi synodis deputati reperiantur, quos fratres conventuum dicti Ordinis in illis partibus consistentium in conservatores eligere seu nominare valeant, ipse Didacus commissarius generalis plurimum cupiebat facultatem nominandi in conservatores alias personas, quae qualitatibus per constitutionem felicis recordationis Gregorii PP XV praedecessoris nostri de conservatoribus editam requisitis ceteroqui praeditae sint, fratribus praefatis concedi, quemadmodum aliàs in similibus casibus a Sede Apostolica concessa fuit: emanavit a praefatâ Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita censuit oratori dandam infrascriptam declarationem aliàs editam sequentis tenoris: Sacra Congregatio, etc., censuit episcopos quamprimum dioecesanam synodum omnino celebrare teneri; et interim in civitatibus et dioecesibus in quibus nulli iudi-

- 1 Nunc primum edita.
- 2 Partic. cum nos addimus (R.T.).

ces extant in concilio provinciali aut dioecesano designati, licere regularibus, servatà in reliquis formà Constitutionis felicis recordationis Gregorii XV hac de re editae, conservatores nominare habentes qualitates a iure requisitas. Quorum tamen conservatorum facultas eo ipso expiret, cum primum huiusmodi synodus celebrata fuerit, in eâque iudices designati extiterint. Romae, iv decembris mpclxxi.

F. M. Card. Brancatius.

C. de V. archiep. Athenar ».

Confirmatio ut in rubrica.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte dicti Didaci nobis subinde expositum fuit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Didacum specialibus gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione, vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Decretum irrītans.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios ac delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri de-

bere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praefatâ Gregorii praedecessoris aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

contrariorum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII ianuarii mdclxxII, pontificatus nostri anno II.

I. G. Slusius.

Dat. die 18 ianuarii 1672, pontif. anno II.

Registrata in Secretaria Brev. in lib. mensis ianuarii, parte utrăque, fol. 150.

## XCVII.

Subdit ministro generali Minorum de Observantià conventum S. Bonaventurae Lugdunensem ab eiusdem obedientià se subtrahere tentantem.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

filius Franciscus Maria Rhini a Politio, minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, quod, cum ante triennium tunc existentes fratres conventus S. Bonaventurae civitatis Lugdunensis provinciae eiusdem S. Bonaventurae dicti Ordinis, ut male ordinatae eorum vitae reformationem evitarent, se dictumque conventum iurisdictioni ministri generalis Ordinis Minorum eiusdem sancti Francisci Conventualium nuncupatorum subiicere tentarent, Congregatio tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium

praeposita, ad quam super eiusmodi no-

vitate recursus habitus fuerat, decrevit

eumdem conventum sub iurisdictione mi-

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio.

nistri generalis dicti Ordinis Minorum de Observantià sicut antea remanere debere, idque executioni mandatum fuit; nec quidquam novi ultra tentatum, praeterquam quod, cum dictus Franciscus Maria minister generalis ad visitandas et 1 reformandas Galliae provincias dicti Ordinis iussu nostro profectus fuisset, fratres conventus praefati, et cum illis una eorum guardianus, intercessione venerabilis fratris archiepiscopi Lugdunensis, litteras commendatitias a carissimo in Christo filio nostro Ludovico Francorum rege christianissimo obtinuerunt ad hoc ut eis licentia assumendi statum saecularem, cum eorum conventus seu ecclesiae in collegiatam ecclesiam erectione, ab hac Sanctâ Sede impetraretur. Verum his ad notitiam dicti Francisci Mariae ministri generalis deductis, ipse<sup>2</sup> Franciscus Maria minister generalis eumdem Ludovicum regem adiit, et ab eius pietate obtinuit revocationem dictarum litterarum, atque ita exclusa fuit novitas religioni perniciosa, sublataque occasio mali exempli, quo fratres aliorum conventuum ad similia procuranda, reformationis, quam humana fragilitas aversatur, evitandae causâ, adduci potuissent.

Petitio.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dilecti filii fratres dicti conventus Lugdunensis, pro maiori eorum parte, cum dilecto pariter filio Petro Ouinton eorum guardiano et rebellionis antesignano uniti, ad tantam devenerint insolentiam, ut, sub praetextu seu spe litterarum apostolicarum, per quas eorum professio annullaretur, obedientiam non solum eorum ministro provinciali, sed etiam visitatori et commissario delegato reformatori a nobis nominato negare praesumpserint; dictus vero Franciscus Maria minister generalis, ne dictus conventus, qui ex primariis Ordinis praefati existit, et in quo sancti Bonaventurae Ecclesiae doctoris, qui ibidem sanctae conversationis meritis refulsit et in Domino obdormivit, caput (ut pie creditur) asservatur, in profundum malorum descendat, ac pernicioso exemplo alios quoque eiusdem et aliarum Franciae provinciarum conventus in ruinam trahat, opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desideret:

§ 3. Nos, ipsius Francisci Mariae mi- Declarat ut nistri generalis votis hac in re, quantum in rubrica. cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, inhaerentes decreto aliàs, videlicet die xxxi maii mdclxix, edito, auctoritate apostolică, tenore praesentium, declaramus dictum conventum S. Bonaventurae Lugdunensis civitatis perseverare debere, ut antea, sub omnimodâ iurisdictione ministri generalis dicti Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum; ac propterea stricte mandamus guardiano, ceterisque eiusdem conventus fratribus, ut in omnibus eidem ministro generali, necnon ministro provinciali ipsius provinciae, ac visitatori, itidemque reformatori, ad praescriptum sacrorum canonum,

<sup>1</sup> Coniunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit ipsi (R. T.).

sacri Concilii Tridentini, apostolicarum constitutionum, et Ordinis praedicti, omnino pareant atque obediant; et adversus parere recusantes prout iuris fuerit animadverti, dictà auctoritate, harum serie, praecipimus.

Decretum irritans

§ 4. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque ius' respective inviolabiliter observari,

Nec aliter iu-

§ 5. Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrarus derogat.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et conventus ac Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus, pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtavat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII

1 Non dubito quiu pro sicque ius legendum sit atque ab eis; attamen ita legit etiam edit. Cherub. (R. T.).

februarii MDCLXXII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 17 februarii 1672, pontif. anno II.

# XCVIII.

Bentificatio servi Dei Pii Papae V, eiusque missae et officii certis in locis concessio.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Unigenitus Dei Filius, in quo sunt om- Exordium. nes thesauri sapientiae et scientiae absconditi, cum sanctos atque electos suos, eos praesertim quos gregis sui pastores constituit secundum cor suum, creditae dispensationis munere pie fideliterque peracto, non solum aeternae beatitudinis praemiis donat in caelis, sed etiam illorum sanctitatem sequentibus signis testatam celebremque facit in terris, humilitati nostrae, quam Ecclesiae suae sanctae, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praeficere dignatus est, luculenta proponit exempla, quae ipso donante atque adiuvante pro modulo infirmitatis nostrae humiliter sequi connitamur. Unde, cum inter dominici gregis pastores apostolici zeli atque vigoris glorià pastoralisque charitatis et vigilantiae laude, et sanctae humilitatis aliarumque omnium virtutum fulgore, quasi stella matutina in medio nebulae, longe lateque resplenduerit Dei servus felicis recordationis Pius Papa V praedecessor noster, sacerdos magnus, qui in vità suà suffulsit domum, et in diebus suis corroboravit templum: meritò adducimur ut illius honorem atque venerationem, ad omnipotentis Dei gloriam, Ecclesiae decus, catholicaeque fidaei presidium, ac spiritualem fidelium aedificationem, quantum nobis ex alto conceditur, promovere studeamus,

Confectis pro-

§ 1. Cum itaque mature diligenterque batis virtutibus, discussis per Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum processibus dudum de Apostolicae Sedis licentià confectis, ac etiam subinde repetitis, super vitae sanctitate heroicisque virtutibus et aliis charismatibus, quibus idem servus Dei Pius Papa V praedecessor noster multipliciter claruisse, ac miraculis, quae eius intercessione, ac ad manifestandam illius sanctitatem, a Deo patrata fuisse asserebatur<sup>4</sup>, eadem Congregatio coram nobis constituta, praeviis etiam consultorum suffragiis, unanimiter censucrit posse, quandocumque nobis placeret, memoratum servum Dei Beatum declarari, atque indulgeri ut de eo tamquam de Confessore Pontifice in quibusdam locis officium et missa recitari et celebrari possint:

Pium Papam V Boatum decla-

§ 2. Hinc est quod nos, piis atque enixis multorum orthodoxorum regum, aliorumque principum, ac totius Ordinis sancti Dominici, in quo praefatus servus Dei Pius Papa V, dum in minoribus constitutus erat, professionem regularem emisit, supplicationibus, nobis super hoc humiliter porrectis, paternâ benignitate annuentes, de memoratorum cardinalium consilio et unanimi assensu, auctoritate apostolică, tenore praesentium, indulgemus ut idem servus Dei Pius Papa V in posterum Beati nomine nuncupetur, eiusque corpus et reliquiae venerationi fidelium (non tamen in processionibus circumferenda) exponantur, imagines quoque radiis seu splendoribus exornentur, atque de eo sub ritu semiduplici in omnibus ecclesiis tam<sup>2</sup> saecularibus quam regularibus utriusque sexus recitetur officium et missa celebretur de Con-

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

fessore Pontifice singulis annis iuxta rubricas breviarii et missalis romani die v maii, quae prima est non impedita post diem primam einsdem mensis, qua spiritum Creatori reddidit.

§ 3. Haec vero, nempe recitationem officii et missae celebrationem, fieri con-locis designat. cedimus in locis dumtaxat infrascriptis, videlicet in almà Urbe nostrà, ubi eiusdem servi Dei corpus in basilicâ S. Mariae Maioris requiescit, tum in oppido ·Boschi Dertonensis dioecesis, ubi natus est, necnon in civitatibus et dioecesibus Montis Regalis, provinciae Taurinensis, ac Sutrinâ, et Nepesinâ, ubi sedit antistes, ac in universo Ordine sancti Dominici, tam fratrum quam monialium, et quantum ad missas attinet, etiam a sacerdotibus confluentibus. Praeterea, pri o dumtaxat anno, a datis hisce litteris, et quoad Indias, a die quo eaedem litterae illuc pervenerint, inchoando, in ecclesiis Urbis ac civitatum et dioecesum et Ordinis praedictorum respective solemnia beatificationis eiusdem servi Dei cum officio et missa sub ritu duplici maiori, die, quoad Urbem, a dilecto filio nostro in eâdem Urbe vicario in spiritualibus generali, extra illam vero ab Ordinariis respective constitută, et intra sex menses promulgandà, postquam tamen in basilica Principis Apostolorum dictae Urbis celebrata fuerint eadem solemnia, pariter celebrandi facimus potestatem. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Transumptis praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii praedictae Congregationis cardinalium subscriptis, et sigillo praefecti eiusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam

<sup>1</sup> Edit. Cherub. legit asserebantur (R. T.).

<sup>2</sup> Vocem tam nos addinius ex ed. Cherubini (R. T.).

in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII aprilis MDCLXXII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 27 aprilis 1672, pontif. anno 11.

### XCIX.

Declarat quod indulta per felicis recordationis Urbanum Papa VIII concessa fratribus oblatis seu servientibus Tertii Ordinis sancti Francisci Congregationis Gallicanae tunc temporis existentibus, intelligantur emanata ad favorem etiam hodiernorum et per subsequentia perpetua tempora futurorum huiusmodi Congregationis oblatorum seu servientium praedictorum; quos suffragia ferre non posse nisi in receptione novitiorum ad professionem eiusdem cum eis conditionis statuit 1

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii sollicitudo nos admonet, ut, paternam christifidelium, qui e fluctibus saeculi in portum vitae religiosae confugerunt, curam gerentes, enatas inter eos controversias, quae amabilis concordiae fraternaeque charitatis serenitatem obnubilare possent, opportunae provisionis remedio recidere, ac illorum statui et quieti, quantum nobis ex alto conceditur, consulere studeamus.

Cansae Con-

- § 1. Dudum siquidem felicis recordationis Urbanus VIII, praedecessor noster, ad sedandas inquietudines atque animi
- 1 Ne pluries dicta otiose repetam, te remitto ad ea quae notavi ad Constit. cm, Decet Romanum, Innocentii X, tom. xv, pag. 565, ubi aliqua ad praesentem materiam reperies.

perturbationes, quas major pars tunc existentium fratrum oblatorum seu servientium Tertii Ordinis sancti Francisci Congregationis Gallicanae in suo huiusmodi statu patiebatur, per quasdam suas in simili formà Brevis die xxvi augusti MDCXLI emanatas litteras, cum eisdem fratribus oblatis seu servientibus super quarto voto per eos emitti solito de non procurando alio quam suo fratrum oblatorum seu servientium huiusmodi statu, ad effectum infrascriptum, auctoritate apostolicà dispensavit, quartumque votum huiusmodi illis relaxavit; necnon eisdem fratribus oblatis seu servientibus tunc in dicto Ordine existentibus, quod ipsi, postquam per septem annos continuos ab eorum professione numerandos, ac per alterius anni spatium, in aliquo recollectionis loco a ministris provincialibus et definitoribus designato in dicto fratrum oblatorum seu servientium statu permansissent, ab ipsis ministris provincialibus et definitoribus huiusmodi in capitulo aut definitorio provinciali ad caputium et statum laicalem admitti, et inter ipsos fratres laicos eiusmodi Ordinis, iuxta eorum antiquitatem, necnon etiam inter clericos, qui nondum quatuor annos a suâ professione expleverant, iuxta constitutiones praefatae Congregationis Gallicanae, sedere possent, concessit et indulsit; eà tamen lege ut nec eiusmodi fratres oblati, seu ser ventes, ad caputium et statum laicorum assumpti, nec laici, qui nondum suffragiorum iure potiti fuerunt, nec denique alii qui deinceps ad statum laicalem in dicto Ordine admitterentur, ullo suffragiorum iure gaudere valerent, nisi in receptione novitiorum ad professionem eiusdem cum eis status et conditionis. Voluit insuper dictus Urbanus praedecessor, et pariter indulsit, ut, si quis ex dictis fratribus oblatis, seu servientibus,

huiusmodi, post supradictos septem a sua professione annos, suum huiusmodi statum immutare nollet, de superiorum suorum consensu in eo permanere, necnon eisdem privilegiis, quibus alii gavisuri essent, qui accepto caputio statum suum mutavissent, gaudere libere et licite posset, et alias, prout in praefatis Urbani praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

Supplicatio.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii superiores dictae Congregationis Gallicanae nobis nuper exponi fecerunt, super praemissis, seu eorum occasione, subinde in eâdem Congregatione variae exortae fuerint controversiae, super quibus aliae ab eodem Urbano praedecessore die xxv maii mpcxliv, ac a recolendae memoriae Innocentio X, die vi aprilis MDCXLVIII, et Alexandro VII, Romanis Pontificibus praedecessoribus pariter nostris, die x decembris mdclix, ac die xiii septembris mocex, et die xi aprilis mocexi respective expeditae fuerunt pariter in formà Brevis litterae, ac tandem die iv maii MDCLXIII decretum a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium pracposità emanavit, nec tamen exinde memoratae Congregationis Gallicanae tranquillitati sufficienter provisum reperiatur, sed praenarratae perturbationes et inquietudines denuo reviviscentes novum in praesens paternae charitatis et providentiae nostrae praesidium evposcant: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

- 1 Edit. Main. legit tenore (R. T.)
- 2 Edit. Main. legit expressis (R. T.).

§ 3. Nos igitur, eorumdem superiorum Declarat ut votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtavat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, ac aliarum litterarum et decreti praefatorum tenores praesentibus similiter pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium super hoc negotio a nobis specialiter deputatorum, qui dilectum etiam filium procuratorem generalem, seu commissarium curiae familiae ultramontanae Ordinis sancti Francisci audiverunt, ac rem mature examinarunt, consilio, dispensationem, relavationem et indulta, quae memoratus Urbanus praedecessor per suas litteras primodictas praefatis fratribus oblatis tunc temporis existentibus, sicut supra scriptum est, concessit, dilectis filiis hodiernis, et per subsequentia perpetua tempora futuris fratribus oblatis seu servientibus dictae Congregationis Gallicanae, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, pariformiter concedimus: statuentes ut non solum fratres oblati seu servientes, qui eo tempore, quo primodictae Urbani praedecessoris litterae emmarunt, in praefatà Congregatione Gallicanà erant, sed etiam alii odierni, et per subsequentia perpetua tempora futuri fratres oblati seu servientes Congregationis huiusmodi, necnon quicumque alii, qui ad

statum laicalem in eâdem Congregatione

immediate seu in ingressu religionis as-

sumentur, nullo unquam tempore suffragiorum iure gaudere valeant nisi in receptione novitiorum ad professionem eiusdem cum eis status et conditionis; ac super controversiis praefatis perpetuum partibus silentium, eâdem auctoritate, harum serie, imponimus.

Decretum irritans

§ 4. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praefatis aliis Urbani ac Innocentii et Alexandri praedecessorum litteris, et decreto memoratae Congregationis cardinalium, ac quibusvis constitutionibus, ordinationibus apostolicis, necnon praefatorum Ordinis et Congregationis Gallicanae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu

exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xu maii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 maii 1672, pontif. anno 111 1.

C.

Indulgentia pro ecclesiis Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo in die festo eiusdem Beatae Mariae Virginis, et sanctorum Andreae Corsini episcopi, Angeli martyris et Alberti confessoris.

> Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Universis christifidelibus, praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Caelestium munerum thesauros, quo- Exordium. rum dispensationem humilitati nostrae credidit divina dignatio, libenter erogamus, sicut ad fovendam incitandamque fidelium erga sanctos in caelis cum Christo regnantes devotionem salubriter in Domino expedire arbitramur.

- § 1. Supplicationibus itaque dilecti Petitio. filii Matthaei Orlandi, prioris generalis Ordinis fratrum S. Mariae Virginis de Monte Carmelo, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi:
  - § 2. Omnibus et singulis utriusque Concessio ut
- 1 Huc desinit omnino editio Cherubiniana. quae, utpote accuratior, aliquando nobis adiumento fuit ad errata Mainardiana corrigenda (R. T.).

sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, et sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam¹ fratrum quam monialium dicti Ordinis hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, die xvi iulii, aut dominicâ immediate sequenti, qua festum Commemorationis eiusdem B. Mariae Virginis de Monte Carmelo celebratur, ac in sancti Andreae Corsini episcopi, et sancti Angeli martyris, ac sancti Alberti confessoris, qui religiosam vitam in Ordine praefato professi fuerunt, festis diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die ex praefatis id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus; praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorum fides.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv maii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 14 maii 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secretaria in lib. 111 Brevium diversorum, fol. 341.

1 Vocem tam nos addimus (R. T.).

CI.

Constitutio suppressionis controversiarum fratrum Discalceatorum Ordinis sancti Francisci de Observantià nuncupatorum in provinciá S. Antonii Brasiliae, cum deputatione suorum officialium.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium, quod Exordium. inscrutabilis divinae sapientiae atque clementiae altitudo humilitati nostrae. nullo licet meritorum nostrorum suffragio, committere dignata est, salubriter exequi adiuvante Domino iugiter satagentes, exorta inter religiosos viros animorum dissidia, ne fraternae charitatis religiosaeque tranquillitatis serenitatem diutius conturbent, opportunis rationibus recidere, ac ipsorum religiosorum statui et quieti, quantum nobis ex alto conceditur, providere studemus, sicut, personarum, locorum et temporum qualitatibus mature perpensis, in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Franciscus Maria Rhini exortae. a Politio, magister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, quod, cum in provincià S. Antonii Brasiliae fratrum Discalceatorum dicti Ordinis a pluribus retro annis viguerint controversiae non minus paci ac charitati religiosae quam regulari observantiae ac strictiori instituto eiusdem provinciae plurimum adversae ac praeiudiciales, praecipue quidem propter capitulum quoddam ibidem anno mocizini celebratum, quod a tunc existente eiusdem Ordinis ministro generali dicti Francisci Mariae praedecessore annullatum fuit cum institutione alterius ministri provincialis et definitorii dictae provinciae, ac propter

Exponuntue

delegationem cuiusdam commissarii nationalis qui adhuc in eâdem provincià manet cum obedientià maioris numeri conventuum; exadverso vero remanserint ex alià parte praefatum commissarium recusante ministri et definitores annullati, qui, non obstantibus censuris ab eodem commissario fulminatis, novum capitulum celebrarunt anno mdclxx cum retentione paucorum conventuum in districtu de Pernabuco, atque itaque utraque pars in divisione perseveret:

Supplicatio.

§ 2. Idem Franciscus Maria minister generalis pro muneris sui obligatione subditorum sibi commissorum saluti et quieti religiosae prospectum esse exoptans, opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desiderat.

Suppressio controversia-

§ 3. Nos igitur, ipsius Francisci Mariae ministri generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, ac eius et infra nominatorum fratrum expresse professorum Ordinis praefati singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas4 fore censentes, supplicationibus eiusdem Francisci Mariae ministri generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes et singulos, qui poenis et censuris occasione praenarratarum controversiarum hinc inde latis quovis modo innodati sunt, seu alias quomodolibet in praemissis aut rei aut obnoxii existunt, a censuris et poenis huiusmodi, quas propter eadem praemissa quovis

1 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

modo incurrerant, seu incurrisse dici, censeri vel praetendi possent, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, in utroque foro absolvimus et totaliter liberamus, dictasque poenas eis et eorum cuilibet gratiose remittimus et condonamus.

§ 4. Ac cum ipsis omnibus et singulis super irregularitate, si quam, ex eo quod tate contracta. censuris huiusmodi propter eadem praemissa innodati sacrosanctum missae sacrificium et alia divina officia (non tamen in contemptum clavium) celebraverint seu aliàs in suis ordinibus ministraverint, quovis modo contravisse reperiantur, ad quemcumque effectum, auctoritate et tenore praefătis, de specialis dono gratiae dispensamus, eosque et eorum quemlibet in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum, restituimus reponimus et plenarie reintegramus; necnon super praenarratis controversiis perpetuum cunctis silentium imponimus.

§ 5. Praeterea utriusque partis prae- Ministros, qui fatae ministris et definitoribus qui de hernant dictam praesenti in memorata provincia divisi norum munera gubernant (quos ommes et singulos a gubernii munere respective absolvimus), necnon illis qui in praesato capitulo anni moclxvii at praefertur annullato electi fuerunt, ut omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, gratiis et indultis, a statutis dicti Ordinis pro ipsorum instituto praescriptis, uti, frui et gaudere libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si legitime electi munerum suorum tempus ab iisdem statutis praefixum explevissent, dictà auctoritate, harum serie, concedimus et indulgenius. Ac dilectum filium Antonium a S. Clara fratrem dicti Ordinis, commissarium nationalem in provincià praefatà delegatum, a suo commissa-

riatus huiusmodi officio absolutum, aucto-

ritate praedictà, earumdem tenore praesentium, declaramus, eique praecipimus ne amplius quidquam iurisdictionis in eâdem provincià exerceat, sed statim ad propria revertatur.

Deputat midefinitores.

§ 6. Porro felici prosperoque dictae cialem, custo-provinciae S. Antonii Brasiliae regimidem et novos ni et gubernio salubriter providere cupientes, ac de infrascriptorum Ordinis praefati professorum fide, prudentià, vigilantià, charitate, integritate et religionis zelo plurimum in Domino centisi, dilectos filios Simonem a Plagis in ministrum provincialem, ac Dominicum a S. Antonio in custodem, necnon Matthaeum a Praesentatione, Antonium ab Angelis, Bonaventuram a Rosario et Dominicum a Martyribus, fratres expresse professos Ordinis huiusmodi, in definitores eiusdem provinciae S. Antonii Brasiliae respective, ad tempus quo eiusmodi officia iuxta regularia eiusdem Ordinis instituta per Sedem Apostolicam confirmata durare consueverunt, cum omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, facultatibus, auctoritate, praeeminentiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis, auctoritate et tenore praefatis, constituimus et deputamus; ac illis secundo loco, in casu mortis, dilectos pariter filios Bernardinum a Purificatione in ministrum provincialem, et Stephanum a Regibus in custodem, ac Ioannem a Luce, et Danielem a S. Francisco, eiusdem Ordinis professos, in definitores provinciae huiusmodi respective substituimus et subrogamus.

Kis mandal interesse eleguardianorum

§ 7. Volentes ut minister provincialis cuoni novorum ac custos et definitores sic a nobis deputati sive substituti respective, unâ cum commissario per memoratum Franciscum Mariam ministrum generalem ad provinciam praefatam pro illius reformatione destinando, electioni faciendae | ignoranter, contigerit attentari,

novorum guardianorum, iuxta statuta Ordinis et exigentiam provinciae huiusmodi; assistant.

- § 8. Demum eidem commissario, sic Exequatorem destinando, praesentes litteras executioni deputat. mandandi, ac demandari faciendi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendi, auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi, quamcumque necessariam et opportunam facultatem, eâdem auctoritate, harum scrie, tribuimus et impartimur.
- § 9. Mandantes propterea in virtute Mandat esse sanctae obedientiae, ac sub indignatio-parendum. nis nostrae aliisque arbitrii nostri poenis, omnibus et singulis provinciae praefatae superioribus, fratribus, personis, ceterisque ad quos spectat et spectabit in futurum, ut supranominatos fratres ad officia eis respective per praesentes demandata illorumque liberum exercitium iuxta earumdem tenorem praesentium recipiant et admittant, eosque recognoscant, et illis in omnibus officia huiusmodi concernentibus pareant et obediant, faveantque et assistant respective.
- § 10. Ac decernentes ipsas praesen- Decretum irtes litteras firmas, validas et efficaces ritans. existere et fore, suosque integros et plenarios effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari,
- § 11. Sicque in praemissis per quos- sic iudicancumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel

Obstantia memorat.

§ 12. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praefatorum Ordinis et provinciae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et constuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis;

Eis derogal,

§ 13. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

A censuris absolutio.

§ 14. Volumus autem, ut illi, quos a censuris propter praemissa incursis ut praesertur absolvimus, poenitentiam, quam eis sacerdos idoneus propter eadem praemissa iniunxerit, omnino adimpicant, alioquin praesentes litterae, quoad absolutionem huiusmodi in eius 1 foro conscientiae, minime suffragentur.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii maii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 18 maii 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secretar. Brev. in lib. mensis maii, p. 11, fol. 151.

## CII.

Facultas prioris generalis Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo conferendi lauream doctoralem fratribus magistris in collegiis et studiis sui Ordinis.

# Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam.

Alias felicis recordationis Clemens Indultum Clementis IX. PP. IX, praedecessor noster, dilecto filio 1 Pro in eius legerem eis in (R. T.).

Matthaeo Orlando, moderno et pro tempore existenti priori generali Ordinis fratrum B. Mariae de Monte Carmelo, facultatem conferendi lauream doctoralem illis fratribus dicti Ordinis, qui, ex praecepto constitutionum Ordinis huiusmodi, magisterio insigniti forent, auctoritate apostolică concessit; ita tamen ut illå extra collegium Salamantinum nonnisi in collegio S. Mariae Transpontinae de Urbe eiusdem Ordinis uti possit, et alias prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis, die xx iulii mdclxviii expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 1. Cum autem, sicut praefatus Mat- Motivum amthaeus prior generalis nobis nuper ex-indultum. poni fecit, fratres magistri a priore generali dicti Ordinis pro tempore existente instituti secundum formam regularium institutorum ante susceptionem laureae doctoralis huiusmodi nullis frui possint privilegiis, saepe vero contingat priorem generalem Ordinis huiusmodi, visitationis aliorumque negotiorum eiusdem Ordinis causa, per plures annos extra Urbem praefatam manere, eo autem absente fratres magistri lauream doctoralem suscipiendi gratia ad eamdem Urbem frustra sint accessuri, nec propter eorum paupertatem eiusmodi lauream in aliquâ studii generalis universitate suscipere valeant, attentis intolerabilibus pecuniarum summis ibidem expendendis, quibus pauperrima inter Mendicantes religio nimium gravaretur:

§ 2. Nobis propterea dictus Matthaeus Potitio. prior generalis, ne praefatos fratres magistros privilegiis suis diu carere contingat, humiliter supplicari fecit, ut sibi suisque successoribus prioribus generalibus in praemissis opportune pro-

videre et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Concessio.

§ 3. Nos igitur, ipsius Matthaei prioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praefato Matthaeo moderno, eiusque successoribus prioribus generalibus Ordinis praedicti pro tempore existentibus, quando fuerint in conventibus eiusdem Ordinis ubi collegium seu studium pro studentibus religionis institutum sit, lauream doctoratus praenarratis magistris ipsius Ordinis, servatis tamen quoad reliqua omnibus ex praecepto constitutionum Ordinis huiusmodi servandis. auctoritate nostrà apostolicà conferendi facultatem, eâdem auctoritate, tenore praesentium, concedimus et impartimur.

Decretum irritans.

litteras semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros efiectus sortiri et obtinere, ac illis , ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praesati Cle-1 Edit. Main. legit illos (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII

mentis praedecessoris nostri litteris, aliisque ordinationibus et constitutionihus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in eisdem Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iunii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 20 iunii 1672, pontif. anno III.

Registrata in libro Brevium mensis iunii, part. utrâque, fol. 585.

## CIII.

Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus ecclesias tam fratrum quam monialium Ordinis Servorum B. Mariae Virginis ubicumque existentes, tam hactenus erectas quam erigendas, xxIII augusti, festo S. Philippi Benitii 1.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et Domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum, quae nobis reliquit, exemplorum sectatores altis decoravit honoribus, et caelestis beatitudinis consortes effecit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis credita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas fidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

- § 1. Cum itaque nos, ad honorem Canonization SS. et individuae Trinitatis, ad exalta-nilii. tionem catholicae fidei et christianae
- 1 Philippi Benitii cultum approbavit Leo X, et deinde extendit Paulus V, ut videre est in Bullario tom. XII, pag. 427 (R. T.).

religionis incrementum, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ac patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in almâ Urbe nostrâ tunc existentium consilio, beatum Philippum Benitium, dum vixit, Ordinis fratrum Servorum Beatae Mariae Virginis professorem et propagatorem, auctoritate nobis a Domino tradità, Sanctum esse decreverimus¹ et definiverimus:

Indulgentia ut Li tubrica.

§ 2. Hinc est quod nos, ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christisidelibus vere poenitentibus et consessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam fratrum quam monialium dicti Ordinis hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, et ubicumque locorum existentibus, die xxm augusti, festo eiusdem S. Philippi Benitii, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorum fides.

§ 3. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem porsus fides in iudicio vel extra illud ubique locorum haheatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-1 Edit. Main. legit decrevimus (R. T.).

rem, sub annulo Piscatoris, die iv iulii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 4 iulii 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secret. Brevium, in lib. III diversorum, fol. 351.

### CIV.

Breve exemptionum nonnullorum familiurium suorum a gabellis et aliis impositionibus, et facultatis testandi pro iisdem.

> Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Venerabili fratri Alexandro Crescentio patriarchae Alexandrino, cubiculi nostri praefecto, ac dilectis filiis magistris Ioanni Gualterio Slusio Leodiensi, secretario Brevium nostrorum secretorum, et Prospero Bottinio Lucensi, in utrâque signatură nostră referendariis, auditori, praelatis domesticis nostris, ac Iosepho Vallemanio pincernae, Francisco Polino, Nicolao Gentili Camerinensis, architriclino, Carolo Balduccio Tusculanae, vestiario, Ascanio Paganello, Venantio Benignio, Octavio Cambio Camerinensis, Dominico Sancti Pisaurensis, Pomponio Canalio Ravennatensis, cubiculariis secretis nostris, et Iosepho Barbio Camerinensis, cappellano secreto nostro, ac Brunoni Bellozio Asculanae respective civitatum vel dioecesum clericis seu presbyteris, cubiculi nostri auditori, familiaribus continuis commensalibus nostris, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Ad Romani Pontificis, quem su- Exordium. premum in terris gratiarum dispensatorem constituit Deus, circumspectam noscitur providentiam pertinere, ut sibi et Apostolicae Sedi devotos, eos praecipue, quorum fidem, integritatem, prudentiam et industriam in obeundis gravibus dictae Sedis ministeriis et muneribus, necnon accuratam sollicitudinem, assiduitatem, dexteritatem et vigilantiam in

impendendis sibi gratis familiaritatis obsequiis multis rerum experimentis spectatas habet, peculiarium gratiarum favoribus condecoret, eorumque indemnitati ac haeredum et successorum cuiuslibet eorum securitati consulere satagat, sicut personarum meritis convenire arbitratur.

Familiares a censuris absol-

§ 2. Hinc est quod nos, ad grata familiaritatis obsequia, quae nobis hactenus impendistis et adhuc sollicitis studiis impendere non desistitis, necnon ad vitae et morum honestatem, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita singulari erga nos et Sedem praedictam fidei et devotioni coniuncta, quibus vos omnes et singulos etiam familiari experientià iuvari novimus condignam rationem habentes, vosque propterea speciali favore gratiae prosequi volentes, et vestrum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas 2 fore censentes:

Omnes gratias el indulta con-

§ 3. Motu proprio, non ad vestram cessa a praede- aut cuiuslibet vestrum nobis super hoc tificibus confir-oblatae petitionis instantiam, sed ex certâ scientià et maturà deliberatione meràque liberalitate nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine (ctiam praeter et ultra quascumque alias, similes vel dissimiles, generales vel speciales, gratias, facultates, exemptiones, indulta et privilegia vobis et vestrum cuilibet a nobis vel a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessas et concessa, et in posterum etiam a nobis et Romanis Pontificibus successoribus no-

stris concedendas et concedenda, quas omnes et singulas, quaeque omnia et singula, perinde ac si illarum et illorum tenores praesentibus expressi ac de verbo ad verbum inserti forent, in suo robore et sirmitate remanere et esse, nec per illas et illa eisdem praesentibus, vel per praesentes illis in aliquo praeiudicari, vel eas seu ea invicem confundi seu impediri, sed etiam cumulative procedendo unam seu unum per aliam seu aliud coadiuvari et suppleri posse, vobisque omnibus et singulis tam coniunctim quam divisim plenissime suffragari debere volumus, decernimus et declaramus),

§ 4. Vos omnes et singulos, vestraque et cuiuslibet vestrum beneficia et officia rumfamiliarium quaecumque, quotcumque et qualiacum-tiis, etc. que, ac cuiuscumque qualitatis etiam speciali expressione dignae existentia, tam hactenus in titulum, commendam vel administrationem, seu aliàs quomodolibet obtenta, quam in futurum quovis modo et quandocumque obtinenda, illorumque omnium et singulorum fructus, redditus, proventus, obventiones, bona, res, emolumenta et iura quaecumque, ac vestra et cuiuslibet vestrum praedia, possessiones, agros, terras, animalia, domos, molendina et alia bona, patrimonialia et temporalia, mobilia et immobilia, ac semoventia, necnon actiones et iura quaelibet praesentia et futura, ac tum a vobis et quolibet vestrum de praesenti possessa et hactenus acquisita, quam in posterum quandocumque et quomodocumque acquirenda et possidenda, urbana et rustica, tam in almâ Urbe eiusque districtu, quam in aliis quibuscumque civitatibus etiam Ferrariensi, Bononiensi, Beneventana, Anconitanà et Avenionensi, et aliis etiam specificam et individuam mentionem requirentibus, earumque territoriis et di-

<sup>1</sup> Edit. Main legit eosque (R. T.).

<sup>2</sup> Ed. Main. habet absolutos (R. T.).

strictibus, ac quibuscumque oppidis, terris et locis Status nostri Ecclesiastici mediate vel immediate subiectis, et aliàs ubicumque locorum, provinciarum et regnorum respective consistentia, dictorumque bonorum fructus, proventus, pensiones, affictus et emolumenta quaecumque, ac etiam, respectu eorumdem bonorum tantum, vestros et cuiuslibet vestrum colonos, laboratores, affictuarios et conductores quoscumque, cuiusvis qualitatis, quantitatis et naturae bona huiusmodi, ac cuiuscumque annui valoris illorum fructus, redditus et proventus sint, vel fuerint, ac etiam quaecumque a vobis et singulis vestrum vendenda, et pro vestris familiarumque vestrarum usibus emenda, ab omnibus et quibuscumque decimis, quartis et dimidiis, aliisque partibus, seu portionibus, subsidiis etiam charitativis, nec non vectigalibus, gabellis, portoriis, datiis, pedagiis, taxis, collectis et quocumque alio nomine nuncupatis angariis, perangariis, ceterisque oneribus et contributionibus, tam urbanis quam rusticis, ordinariis et extraordinariis, etiam subsidii triennalis et quatreni carnis, aliisque impositionibus realibus, personalibus et mixtis<sup>1</sup>, etiam ratione munitionum moenium, et pontium et portarum et moliturarum, ac mercium cuiuscumque generis transitus seu passus et vecturae etiam in aliud territorium seu provinciam, terrâ mari et flumine, necnon equorum mortuorum stabulationum et hospitationum militum, institutionis seminarii ecclesiastici et manutentionis classis et triremium pontificiarum, ac etiam ob bellum contra infideles, vel in subventionem Sedis et Camerae praedictarum, aut christianae reipublicae seu Status Ecclesiastici praedicti tuitionem et defensionem, ac aliàs

1 Edit. Main. legit missis pro mixtis (R. T.).

ex quacumque licet gravissima, urgentissimâ, necessarià, insolità, incognità, ac inexcogitabili causâ impositis, ac quandocumque et qualitercumque imponendis, etiam ratione venditionis et emptionis equorum aliorumque animalium solvi solitis (itaut vos et quilibet vestrum nihil omnino horum vel similium subire vel solvere teneamini, nec per Camerae Apostolicae aut alios commissarios et ministros, seu vectigalium, gabellarum, decimarum, subsidiorum, impositionum, tributorum et aliorum praedictorum redemptores, conductores, collectores, subcollectores et exactores, quocumque privilegio, exemptione et facultate suffultos, ad id valeatis coarctari, quamdiu vixeritis et quilibet vestrum vixerit respective, tenore praesentium eximimus et plenarie liberamus, ac liberos, immunes, francos et exemptos, liberaque, immunia, franca et exempta esse et fore decernimus pariter et declaramus.

§ 5. Praeterea vobis et cuilibet ve- Facultas illis strum, ut de omnibus et singulis ioca-standi et dispolibus, gemmis, etiam pretiosis et quolibet bonis principe etiam maximo et praesule dignis, necnon de supellectilibus aliisque mobilibus etiam in pecunià cuiuscumque generis consistentibus ac semoventibus et immobilibus quomodolibet nuncupatis bonis, ac castris et terris quacumque dignitate suffultis, villis, domibus, palatiis, vineis, casalibus, possessionibus, censibus, locis et portionibus montium quorumlibet, aliisque dominiis temporalibus, feudalibus et iurisdictionalibus, meroque et mixto imperio (sine praeiudicio tamen iurium Camerae Apostolicae praedictae quoad iurisdictionalia huiusmodi), tam in Urbe quam extra eam ubivis, etiam penes beneficia ecclesiastica quaecumque cum curâ et sine curâ saecularia et cuiusvis Ordinis re-

gularia, per vos et vestrum quemlibet in titulum, commendam vel administrationem, seu aliàs, ex quibusvis dispensationibus et concessionibus etiam apostolicis obtenta et in posterum obtinenda, existentibus, ac iuribus, actionibus, et vià, formà et occasione ad vos et vestrum quemlibet respective nunc et pro tempore spectantibus, etiam quibuscumque rebus consistentibus, etiamsi illa omnia vel eorum maior aut aliqua pars ex fructibus et emolumentis quorumcumque monasteriorum, etiam consistorialium, praepositurarum, prioratuum, praeceptoriarum, dignitatum, etiam conventualium, maiorum et principalium, personatuum, administrationum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum cum curâ et sine curâ saecularium et quorumvis Ordinum. militiarum et hospitalium, etiam sancti Ioannis Hierosolymitani, regularium, quocumque nomine nuncupatorum et quomodolibet qualificatorum, etiam personalem residentiam requirentium, quae auctoritate ordinarià, vel ex quibusvis concessionibus et dispositionibus seu indultis apostolicis, regumque et aliorum principum nominationibus seu praesentationibus, aut aliàs quomodolibet in titulum, commendam, vel administrationem, aut alio quocumque modo obtinuistis et de praesenti obtinetis et in posterum simul vel successive aut pluries iteratis vicibus et aliàs quomodolibet obtinebitis, ac vestrum quilibet obtinuit, obtinet et obtinebit respective, necnon ex quibuscumque aliis fructibus, redditibus et proventibus etiam ecclesiasticis loco pensionum annuarum, ac pensionibus annuis super similibus vel dissimilibus etiam mensarum archiepiscopalium, episcopalium, abbatialium capitularium et conventualium, ac monasteriorum, canonicatuum et praebendarum aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, redditibus, iuribus, obventionibus et emolumentis, atque etiam distributionibus quotidianis et emolumentis etiam manualibus, ac solis praesentibus et divinis officiis horisque diurnia et nocturnis interessentibus dari et per eos lucrifieri solitis, vobis et vestrum cuilibet respective reservatis et assignatis, ac reservandis et assignandis, necnon emolumentis quorumcumque Romanae Curiae officiorum, ac tam ex paternà quam ex aliis haereditatibus seu aliàs quavis occasione vel contemplatione provenerint, seu in posterum provenient, ac qualitercumque, quomodocumque et undecumque, etiam in functionibus quorumcumque munerum et legationum, ac alias quomodolibet per eos et vestrum quemlibet acquisita sint et in posterum acquiri contigerit, cuiuscumque quantitatis praedicta omnia, ac cuiuscumque valoris etiam annui et inexcogitati, et qualitatis seu conditionis bona et alia supradicta fuerint (illa omnia, eorumque veros et annuos valores et denominationes, etiamsi omnia praedicta, seu eorum aliqua, talia fuerint, quae sub generali appellatione bonorum suppellectilium non venirent, sed specialibus indigeant vocabulis, specialemque notam requirant, praesentibus ac si specifice et singillatim exprimerentur, pro sufficienter expressis et specificatis habentes), usque ad quamcumque summam, quantumvis notabilem, notabilissimam et inexcogitatam, per viam testamenti nuncupativi, seu in scriptis aut epistolarum seu codicillorum, aut aliàs solo verbo vel alio quovis modo, etiam minus solemni, et sine aliquà insinuatione, testandi, seu donatione, tam inter vivos quam causâ mortis, etiam per viam simplicis distributionis, seu contractus, etiam omissis quibusvis solemnitatibus, etiam substantialibus, et formis aliàs requisitis tam de iure quam per constitutiones, statuta et consuetudines Urbis, civitatum vel locorum ubi vos seu vestrum quemlibet respective ita disponere aut mori contigerit, in eâdem voluntate permanendo, etiam coram notario publico, vel duobus testibus, aut per cuiuslibet vestrum cedulam privatam, seu quacumque ultimà voluntate, et aliàs prout et quemadmodum vobis 1 et vestrum cuilibet respective videbitur, tam in dictà curià quam extra eam, etiam in mortis articulo, etiam nullà factà mentione praesentis vel aliorum vobis seu vestrum cuilibet respective pro tempore concessarum et in posterum concedendarum similium facultatum, aut quod in vim illarum testari seu disponere intendatis aut velitis, seu quilibet vestrum intendat aut velit, in quosvis pios et non pios usus,

Favore quorum-

§ 6. Et in quascumque personas utriusillegitimorum, que sexus (sive consanguinei, affines, quam ex pro- seu nepotes, aut etiam alii quovis modo vobis respective coniuncti, vel servitores aut familiares vestri, aut etiam extranei, ctiamsi illegitimi ex quovis illicito et damnato coitu aliàs quam ex proprio corpore cuiuslibet vestrum respective procreati, ac etiam ipsorum illegitimorum parentes, coniuges, filii, descendentes, ascendentes vel cognati seu attinentes fuerint) necnon collegia, universitates et loca tam pia quam non pia, et aliàs quomodocumque et qualitercumque pro libero<sup>2</sup> et voluntate cuiuslibet vestrum absolutis, semel vel pluries, in toto vel in parte, etiam successive, ac toties quoties cuilibet vestrum respective videbitur et placuerit, disponere, eaque legare, relinquere et erogare, et seu dispositiones, testamenta, legata, relicta, in vim praesentium seu aliàs quomodolibet facta.

1 Pessime ed. Main. legit urbis pro vobis (R.T.)

2 Potius lege libito (R. T.).

similiter quandocumque vobis respective videbitur, in totum vel in partem, etiam saepe et saepius moderari, limitare, commutare, alterare, ac in totum vel pro parte revocare et in alias personas distribuere, ac aliàs de illis pariter, prout vestrum cuilibet respective videbitur et placuerit, ac duxeritis faciendum, tam in curià praedictà quam extra eam, etiam extra loca debitae vestrae et cuiuslibet vestrum residentiae respective, ac ubicumque et quandocumque, etiam in mortis articulo, etiam nullà factà mentione praesentis, vel aliarum vobis pro tempore seu cuilibet vestrum, respective concessarum facultatum, vel quod in vim illarum testari vel disponere velitis et intendatis, ac etiam praesentibus litteris in actu concedendi 2 per quemlibet vestrum respective testamenti, seu cuiuslibet alterius ultimae voluntatis et dispositionis, si cuilibet vestrum respective videbitur, non exhibitis, disponere libere et licite possitis et valeatis, ac vestrum quilibet possit et valeat respective, liberam, plenam et omnimodam licentiam et facultatem perpetuo duraturam, motu, scientià, deliberatione, liberalitate ac potestatis plenitudine paribus, harum serie, concedimus et impartimur.

§ 7. Ac ex nunc testamenta, codicil- Omnes huiuslos, donationes, dispositiones, legata, re-nes validat et licta et erogata, ac ultimas voluntates vestras, contractus huiusmodi, et quidquid super his per quemlibet vestrum, etiam nullà vel minus sufficienti facultate suffultum, hactenus vel in futurum, in toto vel in parte, testatum, codicillatum, donatum, relictum, erogatum, et aliàs tam inter vivos quam in ultimâ voluntate seu aliàs quovis modo dispositum esse contigerit, omniaque et singula inde secuta et sequutum, ex nunc pro-

1 Ed. Main. legit aliorum pro aliarum (R.T.).

2 Videtur legendum condendi (R. T.).

ut ex tunc, et e contra, approbamus et confirmamus, ac valida et efficacia esse et fore, perpetuâque roboris firmitate subsistere volumus; omnesque et singulos iuris et facti ac solemnitatum, etiam substantialium, defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

Bona eorum

§ 8. Et nihilominus statuimus et orintestato man-dinamus, vobisque omnibus et singulis renda ad hae indulgemus, ut, etiamsi contigerit vestrum quemlibet ab intestato, et sine ullà rerum et bonorum suorum huiusmodi, vel cum invalida et minus legitima dispositione, in quacumque mundi parte, etiam in dictà curià, vel extra loca debitae a vobis respective residentiae, ctiam nullà subsistente causà, decedere, omnia et singula bona, res et iura, actiones, fructus, pensiones et alia quaecumque et qualiacumque supra expressa, non ad Sedem et Cameram vel ecclesias et monasteria et beneficia praedicta, seu in eis successores, sed ad haeredes sanguinis cuiuslibet vestrum respective, et quoscumque alios vestrum cuilibet ab intestato succedentes, integre devenire debeant.

§. 9. Decernentes omnia et singula Eadem bona praedicta, etiani ut praesertur qualisicata, necnon spolia et quaecumque alia per vos et quemlibet vestrum respective pro tempore relicta, res et bona, ac alia praemissa, nullo unquam tempore tamquam spolia ad nos ac Sedem et Cameram praedictas devolvi seu spectare quomodolibet praetendi posse; ac haeredes, donatarios et alios, ad quorum favorem bona ipsa quovis modo relicta esse seu ad quos illa ab intestato spectare contigerit, necnon executores et alios quibus negotium executionis vestrarum voluntatum huiusmodi respective commiseritis, ad solvendum tertiam vel aliam partem bonorum eorumdem per quemlihet vestrum respective pro

1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

tempore relictorum, quae forsan per constitutiones apostolicas, aut aliàs de iure vel consuetudine, post obitum cuiuslibet vestrum ad dictam Cameram, aut ad nos et successores nostros Romanos Pontifices spectare, seu in pios vel alios usus, et forsan contra infideles, aut in fabricam supradictae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, vel eorumdem monasteriorum, aut ecclesiarum et beneficiorum praedictorum, seu cruciatae sanctae, vel alios usus converti deberet, seu dum vixeritis respective convertere debeatis, illudque, nullà subsistente causa, sed pro cuiuslibet vestrum respective libito voluntatis praetermiseritis (quam ex nunc vobis et vestrum cuilibet, haeredibusque, donatariis, ac aliis quocumque titulo, etiam ab intestato, successoribus vestris huiusmodi liberaliter et titulo irrevocabilis donationis inter vivos gratiose donamus et elargimur) minime teneri.

§ 10. Nec super bonis per quemlibet vestrum, ut praesertur, seu alias pro tem- Eliam si srupore dispositis, seu etiam ab intestato rum ab eis posrelictis, per camerarium scu procamera- et indebite perrium nostrum pro tempore existentem, thesaurarium generalem, commissarium, collectores, subcolletores, aut alios quoscumque agentes pro dictà Camerà, quovis praetextu, auctoritate, potestate, occasione vel causa, manus iniici, minusque eis aliquam descriptionem, seu inventarium vel depositum, aut sequestrum, seu quid simile facere, attentare, seu praetendere licere, neque per eos vel 1 vestros in ecclesiis, monasteriis vel beneficiis respective successores, aut dictae fabricae praepositos, vel alios quoscumque, quovis modo, directe vel indirecte (etiam ex causă illicitae negotiationis, vel quod fructus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum praedictorum, propter non residentiam vel incompatibilitatem

1 Particula vel omnino delenda videtur (R. T.).

beneficiorum quorumcumque per vos et vestrum quemlibet respective nunc et pro tempore obtentorum et in posterum obtinendorum, vel aliàs quacumque de causà vestros non feceritis, sed illos male atque indebite perceperitis, et propterea ad illorum restitutionem Camerae nostrae Apostolicae, seu monasteriis et beneficiis vel fabricae praedictis, aut cuicumque alteri personae vel loco faciendam teneamini, dummodo super his causa vobis viventibus respective non fuerit introducta) molestari et inquietari posse aut debere.

Neque adver-

§ 11. Necnon camerarium, seu procasus harredes qual praetend merarium, thesaurarium, praesidentes possit. clericos, agentes, collectores, subcollectores, commissarios, deputatos, aut alios praedictos, a quidquam vobis, aut vestrum quolibet, seu vestris et cuiuslibet vestrum haeredibus praedictis tam ab intestato quam ex testamento, legatariis donatariis, aut aliis in quorum favorem dispositum fuerit, aut qui ab intestato ut praefertur succedent, occasione praemissorum, seu sequestrationis, dissequestrationis, excamerationis, propinae, seu trigesimae, transactionis, vel cuiuslibet alterius pactionis, aut aliorum quorumcumque iurium vel regalium eis loco salarii vel mercedis aut pro labore vel in recompensam quomodolibet debitum1, seu etiam causa et titulo oneroso eis concessum<sup>2</sup>, vel aliter, competens, sive in parvâ sive in magnâ quantitate, petere, accipere, vel praetendere nullatenus unquam posse, sed praesentes litteras sufficere ad effectum tuendi dominium et possessionem omnium et singulorum praedictorum haeredibus, legatariis et quibusvis aliis personis, in quarum favorem per vos³ seu vestrum quemlibet re-

spective dispositum fuerit, vel qui ab intestato succedent.

§ 12. Neque etiam ex eo quod, tam Eadem bona condito testamento, vel aliàs inter vivos nia ab omni moseu in ultimà voluntate, quam etiam lestra, etc. nullà vel minus validà et legitimà dispositione factà, aut etiam ab intestato, quemlibet vestrum, in praedictâ curià, aut quacumque mundi parte, extra beneficia, etiam curam animarum habentia, et personalem residentiam requirentia, saecularia et quorumvis Ordinum ac militiarum, etiam praefati hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani, regularia, et aliàs qualitercumque qualificata, per vos seu vestrum quemlibet respective nunc et pro tempore obtenta et obtinenda, etiam pro cuiuslibet vestrum sola voluntate et nullà subsistente causà non residendi, vos seu quemlibet vestrum decedere contigerit (constitutionis felicis recordationis Pii PP. IV praedecessoris nostri contra quoscumque episcopos, archiepiscopos seu alios praelatos, necnon parochialium ecclesiarum rectores, aliosque personali residentiae adstrictos extra illam quandocumque decedentes, vii kalendas decembris pontificatus sui anno v, vel alio veriori tempore, cmanatae, et aliarum quarumcumque constitutionum, ac sacrorum canonum et decretorum conciliorum, etiam generalium, aut alio quocumque praetextu) molestari vel inquietari posse aut debere, minusque praesentes sub praedictà Pii IV praedecessoris nostri super residentià, et aliis apostolicis constitutionibus, ac sacrorum canonum et conciliorum synodalium vel provincialium ac etiam generalium decretis, nec etiam sub quibusvis similium vel dissimilium exemptionum et facultatum aliarumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, declarationibus apostolicis, ac dictae Camerae vel aliis contra-

<sup>1</sup> Legerem debitorum (R. T.).

<sup>2</sup> Etiam hic legerem concessorum (R. T.).

<sup>3</sup> Pessime edit. Main. legit nos pro vos (R.T.).

riis dispositionibus, etiam per modum legis aut constitutionis generalis et statuti perpetui ac cancellariae apostolicae regulae, etiam per nos et Sedem Apostolicam seu Romanos Pontifices successores nostros, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, et ex quibusvis causis, etiam inexcogitabilibus, ac in favorem fidei, et divini cultus augumentum, necnon pro dictarum Sedis et Camerae necessitatibus, pro tempore factis et in futurum faciendis comprehendi, sed ab illis semper exceptas, et, quoties comprehendi viderentur, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo sub quavis posteriori data per vos, seu vestrum quemlibet, vel alios praedictos a vobis seu vestrum quolibet respective causam pro tempore ut supra quomodolibet habentes seu habituros, eligendà concessas, semperque validas et efficaces fore et esse, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere,

Dicti familiapossunt.

§ 13. Neque praesentes per alias sires hisce gra-tiis cum aliis miles vel dissimiles gratias vobis et cuivel concedendis libet vestrum concessas et concedendas revocari, suspendi, limitari vel confundi, sed vos omnes et singulos illis accumulative in omnibus et per omnia uti, si quid autem in unà ex facultatibus huiusmodi defecerit, id per aliam suppleri posse et debere, nec vos seu vestrum quemlibet ad aliquam particularem licentiam sive indultum vel confirmationem praesentium a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus petendum aut impetrandum, vel etiam in aliâ quacumque simili vel dissimili gratiâ, vel eius confirmatione, vobis seu vestrum cuilibet quandocumque concedendà, de praesenti mentionem aliquam faciendam teneri, nec ad id ulla unquam necessi-

1 Edit. Main. legit aliis (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

41

tate cogi posse, sicque et non aliter in Decretum irpraemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. camerarium seu procamerarium, et alios cardinales, etiam de latere legatos, eorumque vicelegatos, nec non the saurarium generalem, praesidentes clericos, commissarios, collectores et subcollectores, et alios quoslibet Sedis et Camerae praedictarum officiales et ministros<sup>1</sup>, quavis auctoritate, praeeminentià et potestate fungentes et functuros, in quacumque causà et instantià, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 14. Quocirca venerabilibus fratribus Exequatores nostris Ostiensi et Portuensi episcopis,

ac dilecto filio causarum curiae Camerae praedictae generali auditori, motu pari, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel per alium, seu alios, ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte vestrà, seu alicuius vestrum, sive quorumcumque donatariorum, legatariorum, haeredum et successorum cuiuslibet vestrum respective, et aliorum praedictorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque, et vestrum cuilibet, et aliis praedictis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrà omnia et singula praemissa per locorum ordinarios et Camerae praedictae commissarios, deputatos et ministros, aliosve quoscumque inviolabiliter observari,

4 Edit. Main. legit officialibus et ministris (R. T.).

Quibus faculcompescendi.

§ 15. Non permittentes vos, seu veta em praestat contradictores strum quemlibet, vel donatarios, legatarios, haeredes et successores vestros respective, aliosve praedictos, vel eorum aliquem, desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari, perturbari, vel alias quovis modo impediri, contradictores quoslibet et rebelles, auctoritate nostrà praedictà, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas, servatà formà Concilii Tridentini, etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum apponendo, et auxilium brachii saecularis, quatenus opus sit, invocando.

Obstantia re-

§ 16. Non obstantibus praemissis, ac VIII et Pii IV, recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII etiam praedecessoris nostri de una, et in concilio generali edità de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, necnon praedicti Pii IV praedecessoris tam super residentià episcoporum, archiepiscoporum et aliorum praelatorum. necnon rectorum parochialium ecclesiarum, ceterorumque personali residentiae adstrictorum extra illam quomodocumque decedentium, sub datum vii kalendas decembris, pontificatus sui anno v, seu alio veriori tempore, quam de gratiis qualecumque interesse dictae Camerae concernentibus in eâdem Camerà intra certum tunc expressum tempus praesentandis, et in illà eiusque libris registrandis, alioquin nullae et invalidae existant (ad quod vos seu aliquem vestrum teneri nullo modo volumus, sed praesentes litteras, ac omnia et singula in illis contenta, valida et efficacia fore et esse, ac suum plenarium et int grum effectum sortiri et obtinere, in omnibus et per omnia, perinde ac si in ipså Camerà praesentatae et insinuatae ac in eius libris registratae fui-sent, decernimus et mandamus),

§ 17. Ac piae memoriae Sixti V et Pii sixti V et sanetiam V, Romanorum etiam Pontificum non Bonifacii praedecessorum pariter nostrorum, contra illegitimos, et testamenta, codicillos, legata, donationes, et quascumque alias dispositiones ad eorum seu ex ipsis descendentium favorem factas annullantibus, et praefati Bonifacii praedecessoris, per quam concessiones de fructibus percipiendis in absentià sine praefinitione termini fieri prohibentur, necnon sacrorum canonum et conciliorum generalium decretis, quibus decernitur praelatos et beneficiatos quoscumque, propter non residentiam, seu incompatibilitatem, vel alià quacumque de causà, fructus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum, etiam consistorialium, suos non facere, sed eos ecclesiis seu beneficiis, pro eorum reparatione, vel successoribus in eis deberi, vel in quoscumque alios pios usus in totum vel in partem erogandos aut Camerae praedictae vel cuicumque alteri applicandos esse disponentibus, et quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum pariter nostrorum, ac etiam nostris, super praelatorum et aliorum beneficiatorum decedentium spoliis, hactenus editis et in posterum edendis, et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac declarationibus, dictaeque cancellariae regulis,

§ 18. Necnon Urbis, Camerae et Basi- Et alia, eti m Alexandri VII. licae praedictarum, et ecclesiarum, monasteriorum et hospitalium, etiam S. Ioannis Hierosolymitani, aliorumque locorum, tam saecularium quam regularium,

in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, seu a quibusvis' illa dependere contigerit, et Ordinum, quorum illa fuerint, et militiarum quarumcumque, etiam dicti hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, necnon civitatum, provinciarum, terrarum et locorum quorumlibet, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, reformationibus et novis additionibus, stylis, usibus et ordinationibus capitularibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis Urbis<sup>2</sup>, Camerae, fabricae, basilicae, ecclesiis, monasteriis, militiis, hospitalibus et Ordinibus praedictis, eorumque praesulibus, superioribus quocumque nomine nuncupatis, capitulis et conventibus, necnon quibusvis civitatibus, provinciis, terris et locis, illorumque communitatibus, universitatibus, hominibus et personis, ac pedagiorum, datiorum, gabellarum, decimarum, impositionum, et aliorum onerum praedictorum exactoribus, collectoribus et redemptoribus, etiam ex titulo oneroso, et quibusvis aliis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores et successores nostros, ac nos et Sedem praedictam, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, et consistorialiter, seu aliàs quomodolibet concessis et concedendis, ac etiam pluries confirmatis, approbatis et innovatis, etiamsi de illis servandis, et non impetrandis litteris apostolicis contra illa, praefatis ecclesiis, monasteriis, ordinibus et militiis, seu illorum praesulibus, administratoribus

1 Potius lege quibus pro quibusvis (R. T.).

et magistris, vel aliis quibuscumque personis, per vos vel procuratores vestros respective praestiteritis, vel in posterum vos seu quemlibet vestrum praestare contigerit iuramentum, ac litteris piac etiam memoriae Alexandri Papae VI praedecessoris pariter nostri, per quas, etiam forsan motu simili, ac ex certà scientià, ac de apostolicae potestatis plenitudine, inter alia statuit et ordinavit, quod tertia seu alia tunc expressa pars omnium et singulorum benorum mobilium et immobilium, ex ecclesiis, aliisque dignitatibus et beneficiis ecclesiasticis, eorumve fructibus, seu aliàs acquisitorum, sive etiam intuitu et contemplatione personae pro tempore provenientium, de quibus per eos, quibus facultates testandi concessae fuerint, in quibuscumque testamentis, donationibus, codicillis et aliis ultimis voluntatibus, quovis modo, etiam ad pias causas quascumque, et alios licitos usus, etiam praetextu similium licentiarum, facultatum et gratiarum eis pro tempore concessarum, testari seu disponi contin geret, dictae Camerae pro Cruciatà sanctà et aliis Romanae Ecclesiae necessitatibus reservaretur, illamque ad dictam Cameram pleno iure pertinere, ipsamque Cameram eam vendere posse et debere, ac irritum exinde decrevit et inane quidquid secus quacumque auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, et quibusvis similium facultatum et exemptionum, restrictionibus, limitationibus, modificationibus et revocationibus quomodolibet factis et faciendis;

§ 19. Quibus omnibus et singulis, Eis omnibus etiamsi pro sufficienti eorum derogatione rogati de iis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio ha

<sup>2</sup> Potius lege Urbi (R. T.).

benda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis et servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter vel divisim a praedictà sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Praesentihus

§ 20. Ceterum easdem praesentes litteras, et omnia et singula in eis contenta, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis seu intentionis nostrae vel quovis alio quantumvis magno et maximo et substantiali vitio vel defectu, etiam ex eo quod in concessione praesentium interesse habentes seu habere praetendentes, etiam specifica et individua mentione digni, vocati, citati vel auditi non fuerint, vel etiam ex contrarià quavis contractus vel privilegii dispositione, statuto, usu vel consuetudine, seu aliàs undecumque, vel ex quavis alià causà et occasione, quantumvis magnâ, iustâ et rationabili et privilegiata, etiam tali quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, notari, impugnari, invalidari, annullari, restringi, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illas seu illa restitutionis in integrum, aperitionis oris, aliudve quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, vel etiam motu, scientiâ et potestatis plenitudine paribus con-

cesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed illa perpetuo valida, firma et efficacia existere et fore, vimque validi et iurati contractus ex causâ vere onerosâ inter Sedem et Cameram praedictas ex unà, ac vos et vestrum quemlibet ex alterà partibus stipulati obtinere, ac vobis omnibus et singulis, et illis, in quorum favorem ut praemittitur respective disposueritis, in omnibus et per omnia plenissime suffragari debere pariter decernimus,

§ 21. Quinimo nullum dari posse quan- Nihil polest tumvis insolitum et incogitatum casum, opponi adversus testamenta quo cuiuslibet vestrum voluntas, tam sitiones dictointer vivos quam causa mortis vel alias rum. expressa et declarata, ac praesentium facultas et beneficium, si ab intestato aut aliàs decedatis, seu vestrum quilibet decedat, respective suum plenarium non sortiantur essectum, excepto tamen casu, quo disponeretis, seu vestrum aliquis respective disponeret, ad favorem illorum illegitimorum, quos supra expresse voluimus et declaravimus harum beneficio frui et potiri non posse;

§ 22. Quod si ullo unquam tempore si harum,litcontingeret hanc nostram concessionem tatio emergat, et facultatem vobis et vestrum cuilibet eius cognitioconcessam, et contenta in eâ, in dubium rae Apostolirevocari, eius rei cognitionem ad Camerae apostolicae clericos spectare volumus, et in ea via ordinaria procedi, non obstantibus facultatibus praedicto thesaurario generali eiusdem Camerae nunc et pro tempore existenti per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros aut nos concessis, ac etiam

§ 23. Quibus omnibus et singuiis, Contrariis deroetiamsi pariter pro sufficienti illorum sat. derogatione de illis eorumque totis te-

per nos et successores nostros Roma-

nos etiam Pontifices in futurum conce-

dendis:

noribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia. exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus similiter pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad effectum praemissorum omnium et singulorum, specialiter et expresse derogamus, et latissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

inexactos.

§ 24. Per praesentes autem non inquoad fructus tendimus in aliquo derogare vel praeiudicare Camerae apostolicae praedictae quoad fructus inexactos iuxta constitutionem similis recordationis Iulii III et Urbani VIII Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum desuper editas, ac aliàs per nos seu Romanos Pontifices successores nostros edendas.

Transumptorum fides.

§ 25. Denique volumus ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si essent originaliter exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi iulii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 iulii 1672, pontif. anno 111.

Registrata in Secret. in lib. 111 Brevium diversorum, fol. 101.

CV.

Confirmatio et approbatio decreti pro custodià S. Petri de Alcantara Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Discalceatorum in regno Neapolitano.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile- Exordium ab cti filii custodes et definitores custodiae mens IX et hic sancti Petri de Alcantara Ordinis fratrum mandaverant Minorum sancti Francisci Discalceatorum S. Petri de Alnuncupatorum in regno Neapolitano au- gno Neapolitactoritate apostolicà erectae, quod, cum ad favorem eiusdem custodiae a felicis recordationis Clemente IX praedecessore nostro ac a nobis binae emanaverint in simili formà Brevis litterae, per quas status ipsius custodiae recte prudenterque ordinatus reperitur; venerabilis frater noster Franciscus episcopus Ostiensis ac Veliternensis S. R. E. cardinalis Barberinus nuncupatus, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protector, vigore facultatis sibi super hoc a nobis attributae, omnibus et singulis modernis et pro tempore existentibus superioribus, tam maioribus quam minoribus, ac quibuscumque fratribus dicti Ordinis de Observantia et Reformatis, aliove quocumque nomine vocatis, aliisque, ad quos spectat, spectareque potest, mandavit et praecepit, sub poenâ privationis vocis activae et passivae ipso facto incurrendae¹, aliisque tamen gravioribus suo et pro tempore existentis protectoris arbitrio imponendis, ne adversus eamdem custodiam eique concessarum litterarum praedictarum tenorem sive in Romanà Curiâ sive extra eam quidquam etiam minimum petere, attentare vel facere quovis modo audeant, nisi prius vocatis certioribusque redditis custode et definitoribus dictae custodiae pro tempore existentibus, ac etiam Ordinis praefati protectore informato, et aliàs, prout plenius continetur in ipsis

1 Aptius lege incurrenda (R. T.).

Francisci episcopi cardinalis et protectoris decreto desuper emanato tenoris qui sequitur, videlicet:

Tener decreti cardinalis pro tectoris.

« Franciscus miseratione divina episcopus Ostiensis cardinalis Barberinus, S. R. E. vicecancellarius, sacri collegii decanus, et totius Ordinis sancti Francisci protector, corrector et gubernator, etc., omnibus, etc. Cum sanctissimus dominus noster Clemens Papa X nobis remiserit preces Sanctitati Suae porrectas nomine custodiae S. Petri de Alcantara fratrum Minorum Discalceatorum sancti Francisci in regno Neapolitano nuper erectae, supplicantis nihil tractari, decerni, innovari ac fieri contra eam aut binas apostolicas litteras in formâ Brevis a Sanctitate Suâ eidem concessas, primam incipientem Apostolicae servitutis, etc., die xxx septembris anni MDCLXX, secundam incipientem Ex commissi nobis, etc., die xxvIII augusti anni mdclxxI expeditas, ipså custodià prius non audità et non citatà:

Nos, aequum et iustum ab eâ petitum iudicantes, praedictae eiusdem sanctissimi domini nostri commissionis ac, tamen quo fungimur protectoris officii vigore et auctoritate, omnibus et singulis nunc et pro tempore superioribus, tam maioribus quam minoribus, cuiuslibet qualitatis et dignitatis, ac quibuscumque fratribus Ordinis Minorum Observantibus et Reformatis, sive alio quocumque nomine vocatis, omnibusque etiam et singulis personis, ad quos quomodolibet spectat et pertinet, spectareque et pertinere potest, mandamus ac stricte praecipimus sub poenâ privationis vocis activae et passivae ipso facto incurrendà, aliisque etiam gravioribus nostro et cardinalis pro tempore protectoris arbitrio imponendis, ne quomodolibet et qualitercumque audeant adversus praedictam custodiam aut eidem

concessorum praedictorum Brevium tenorem sive in eisdem contentorum aliquod quidquam vel minimum petere, attentare vel facere, tam iudicialiter quam extraiudicialiter, seu alio quovis modo, intra vel extra Romanam Curiam, directe vel indirecte, per se ipsos vel per alios, non vocatis prius authentice aut vocari factis, ac plene de omnibus et singulis, quae contra eamdem custodiam, aut eiusdem memorata Brevia, petenda, tractanda, tentanda aut decernenda sunt, certioratis et in scriptis informatis (ut se defendant, aut defensiones suas Apostolicae Sedi exponi possint facere) ipsius custodiae pro tempore custode et definitoribus, ac etiam prius de eisdem cardinali 1 Ordinis pro tempore protectore informato, cuius etiam partes erunt id ad notitiam dictorum custodis et definitorum deducere, ut debeant audiri et audiantur, priusquam aliquid circa praedicta quomodolibet tractetur, petatur, tentetur, innovetur, aut fiat, seu decernatur, aut fieri et decerni mandetur: et ita in omnibus observari mandamus, non solum praemisso, sed etiam omni meliori modo.

Datum Romae, in cancellariae apostolicae palatio, die i aprilis MDCLXXII.

- F. cardinalis Barberinus, protector. Loco + sigilli ».
- § 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedicti exponentes praemissa, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent:
- § 3. Nos, specialem ipsis exponentibus Confirmation gratiam facere volentes, et eorum sin-brica. gulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si qui-

1 Male ed. Main. leg. eiusdem cardinalis (R.T).

bus quodomolibet innodatae existunt, ad esfectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus nobis eorum nomine super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum memorati Francisci episcopi cardinalis et protectoris decretum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

Decretum ir-

§ 4. Decernentes ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Obstantia removet.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis;

Eisque dero-

§ 7. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

rem, sub annulo Piscatoris, die viii iulii MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 8 iulii 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secretaria, in libro Brevium mensis iulii, parte utrâque, fol. 194.

## CVI.

Translatio indulgentiae a secundá dominica octobris ad diem secundam eiusdem mensis pro die festo sancti Angeli Custodis concessa archiconfraternitati eiusdem Angeli Custodis de Urbe.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Indulgentia olim filii officiales et confratres archiconfra-concessa. ternitatis sub invocatione sanctorum Angelorum Custodum de Urbe, quod, inter ceteras indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes eidem archiconfraternitati per Sedem Apostolicam concessas, omnibus et singulis confratribus et consororibus dictae archiconfraternitatis vere poenitentibus, ac sacrâ communione refectis, qui ecclesiam seu oratorium dictae archiconfraternitatis dominicâ secundà mensis octobris a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi singulis annis devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae evaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissio misericorditer in Domino auctoritate apo-

§ 1. Cum autem, sicuti eadem expo- Politio. sitio subiungebat, dictos exponentes indulgentiam huiusmodi a dictâ dominicâ secundâ octobris ad diem secundam

stolicà concessa reperitur.

eiusdem mensis, quae per decretum Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum a nobis approbatum pro festo eorumdem sanctorum Angelorum Custodum assignata fuit, transferri plurimum desiderent:

Absolutio a censoris.

§ 2. Nos, eorumdem officialium et confratrum votis hac in re benigne annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes,

Pontifex transmeusis.

§ 3. Supplicationibus eorum nomine fert dictam indulgentiam a nobis super hoc humiliter porrectis indominica secunda mensis clinati, indulgentiam praedictam, die dooctobris ad . . . dienti eiusdem minicâ secundâ octobris dictae archiconfraternitati concessam, ad diem secundam eiusdem mensis, servatâ tamen in reliquis omnibus litterarum apostolicarum desuper expeditarum formâ, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo transferimus; utque confratres et consorores archiconfraternitatis huiusmodi, praemissa adimplentes, eamdem prorsus indulgentiam et remissionem peccatorum die secunda mensis octobris in posterum consequantur, quam consequerentur si eadem praemissa die dominicà secundà mensis octobris praedicti adimplerent, concedimus et indul-Obstantia re gemus. In contrarium non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII iulii moclxxII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 28 iulii 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis iulii, part..., fol....

#### CVII.

Confirmatio seu extensio decretorum aliàs a sacrà Congregatione episcoporum et regularium editorum super associatione cadaverum defunctorum, qui in ecclesiis regularium sepeliuntur; et circa eleemosynas funerum et funera eorumdem defunctorum facienda per regulares, non autem per parochos, favore domorum et collegiorum Societatis Iesu.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

pania-rum et Indiarum Societatis Iesu, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod eadem Congregatio die vii decembris MDCXL, ad instantiam commissarii curiae fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, declaraverat parochos et presbyteros Terrae de Leverano ac alios dioecesis Brundusinae non posse accipere maiorem eleemosynam pro defunctis qui sepelirentur in ecclesiis dictorum fratrum, quam accipiebant ab iis qui sepeliebantur in ecclesiis dictorum parochorum et presbyterorum saecularium; et deinde xxxi augusti MDCLVII, ad instantiam fratrum provinciae Dalmatinae eiusdem Ordi-

decembris muclxi super controversiis 1 Male ed. Main. legit Congregationis (R. T.).

nis, declaraverat functiones funerales

super cadaveribus defunctorum quae se-

pelirentur in ecclesiis regularium, post-

quam ipsa cadavera ad ecclesias ipso-

rum regularium pervenissent, ad eosdem

regulares, non autem ad parochos per-

tinere; similiterque declaraverat die xvi

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Al- Decreta saphonsi de Alarcos presbyteri regularis tionis alias ediprocuratoris generalis provinciarum His-ta de hac re.

quae inter parochos civitatis Placentinae et monachos monasterii S. Sixti Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti occasione sunerum erant exortae 1, prout etiam die xvII 2 novembris MDCLXXI, ad instantiam procuratoris generalis dicti Ordinis fratrum Minorum, declaraverat parochis, qui associabant cadavera defunctorum qui in ecclesiis regularium sepeliebantur, non licere eâ occasione ingredi ecclesias regularium, sed ad ianuas ipsarum ecclesiarum dimittere debere cadavera huiusmodi, et solum posse benedicere ac dare ultimum vale, officiaque et alia munia, quae in similibus fieri solebant, debere fieri a regularibus non autem a parochis:

Motivum extensionis dictoruio

§ 2. Et in eâdem expositione subiundecreto-cto, quod, licet praefatae dispositiones seu declarationes essent adeo iustae, et militarent eaedem rationes illas observandi circa cadavera quae sepeliebantur in ecclesiis domorum et collegiorum dictae Societatis Iesu, nihilominus assidue exoriebantur gravissimae discordiae et scandala ex eo quod parochi illis stare nollent, in gravissimum praefatae Societatis et christifidelium, qui post obitum sua cadavera in ipsius Societatis ecclesiis sepeliri volebant, detrimentum; ideoque supplicato ut Congregatio praefata declararet supradicta decreta, seu declarationes, circa cadavera quae in ecclesiis domorum et collegiorum praefatae Societatis Iesu sepelirentur perinde observari debere, ac si ad instantiam ipsius Societatis emanassent:

Extensio ut in rubrica,

- § 3. Emanavit ab eâdem cardinalium Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet:
- « Sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et con-
- 1 Tertia declaratio non est, ut puto, in Bullario; duas praec. habes sup. p. 298 et 299 (R.r.).
  - 2 Vide supra pag. 300 ubi legitur XXVII (R T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII. 42 sultationibus episcoporum et regularium praeposita, oratoris precibus benigne indulgens, censuit dandas esse petitas declarationes saepe alias editas, easque etiam in praenarratis ecclesiis Societatis esse observandas, videlicet parochis in associatione sive occasione associationis cadaverum non licere ingredi ecclesias regularium, sed teneri dimittere eadem cadavera ad ianuam ecclesiarum, ibique solum posse benedicere et dare ultimum vale, officia vero et alia munia, quae in huiusmodi ministeriis adhiberi solent, ab ipsis regularibus peragi debere, non autem a parochis; episcopos seu Ordinarios locorum permittere non debere ut parochi aliique de clero saeculari maiorem eleemosynam sibi attribui faciant ab haeredibus defunctorum, qui in ecclesiis regularium sepulturam sibi elegerint, quam percipere possent si in parochiali seu alià i ipsius cleri saecularis ecclesià sepeliri voluissent; functiones funeralium super cadavera defunctorum, quae in ecclesiis regularium contingit sepeliri, postquam ad easdem ecclesias pervenerint, ad ipsos regulares, non ad parochos pertinere. Contrariis quibuscumque circa suprascripta omnia minime obstantibus.

Romae, vi niaii MDCLXXII.

- F. M. cardinalis Brancatius.
- C. de V. archiepisc. Athenar.

Loco + sigilli ».

§ 4. Cum autem, sicut praesatus Al-Pontificis conphonsus nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, pro firmiori illius subsistentià, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi Alphonso gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel

1 Edit. Main. legit alias (R. T.).

ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvā tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Decrelum ir-

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

rum fides

§ 7. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii dictae Societatis vel alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo praepositi generalis eiusdem Societatis vel alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, tam in iudicio quam extra illud, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III

1 Verba quae praesentibus adhiberetur nos addimus (R. T.).

februarii moclxxII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 3 augusti 1672, pontif. anno III. Registrata in lib. Brevium mensis augusti, part. 1, fol. 199.

#### CVIII.

Statutum pro Congregatione Lateranensi canonicorum regularium Ordinis sancti Augustini ut illius capitulum generale de cetero de sexennio ad sexennium celebretur, cum prorogatione officialium ac diversis ordinationibus pro eiusdem Congregationis levamento, etc.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Cum ad notitiam nostram pervenisset Exordium. Congregationem Lateranensem canonicorum regularium Ordinis sancti Augustini eiusque monasteria, propter varios casus, diversis debitis in sorte et residuis, quae capsae publicae dictae Congregationis in Urbe debentur, ad summam septingentorum sexaginta quatuor millium quingentorum quinquaginta trium scutorum monetae, salvo veriori calculo, ascendentibus, gravatam¹ existere, et, pro capitali septingentorum et duorum millium quingentorum septuaginta quinque scutorum similium, quotannis, fructuum sive interusuriorum nomine, viginti novem millia quadringenta quinquaginta duo scuta paria solvi, ex his autem annua viginti unum millia septingenta septuaginta duo scuta huiusmodi redimibilia seu francabilia esse:

§ 1. Nos, eiusdem Congregationis le Pro levamento dictae capias vamento consultum esse cupientes, man-Papa erigit davimus nonnullis Romanae Curiae prae-praelatorum. latis doctrină, prudentia et rerum usu eximie praeditis, ut de opportunis re-

1 Edit. Main legit gravata (R. T.),

mediis consultarent, nobisque sententias suas referrent. Illi vero, mandatis nostris obsequentes, re mature diligenterque perpensà, pro ipsius Congregationis levamento expedire censuerunt:

Tenor ordinationum factarom

- I. Capituli generalis eiusdem Congregationis celebrationem a triennio ad sexennium prolungari, inde enim expensas considerabiles pro accessu, morà et recessu a loco capituli necessarias resecari, capitulo autem huiusmodi non posse nec debere sub quocumque praetextu interesse alios, praeter solos abbates regiminis et titulares; per quae duo capita Congregatio praefata annuis expensis mille scutorum dictae monetae exoneraretur:
- II. Visitationes alternis annis fieri debere; posse enim eo anno, quo visitatio non fieret, casibus occurrentibus per visitatorem illius provinciae, in qua casus eveniret, provideri; hacque ratione mille sexcenta scuta paria annuatim compendii fieri:
- III. Abrogandum omnino atque tollendum esse usum cuiusdam recreationis in dictà Congregatione quotannis fieri solitae, quae Ventura vocatur, confirmandumque decretum prohibitorium illius ab eâdem Congregatione pluries reiteratum, unde annis singulis expensae quadringentorum scutorum similium parcetur:
- IV. Porro resecationum et compendiorum huiusmodi, quae quotannis ad summam trium millium scutorum monetae praefatae ascendent, repartitionem inter omnia monasteria dictae Congregationis, excepto monasterio Tremiti nuncupato, ab abbate generali ipsius Congregationis proportionatim fieri debere ad ratam quam unumquodque monasterium pro taxis visitationum solvit, et singulorum monasteriorum portiones quotannis mittendas fore ad capsam

- publicam, quemadmodum circa praestationes aliorum onerum, quae de praesenti solvunt, servatur:
- v. Applicanda quoque fore eidem capsae publicae spolia canonicorum regularium dictae Congregationis pro tempore decedentium, illaque, praevià aestimatione per duos peritos ab abbatibus et capitulis monasteriorum eligendos faciendà, vendi, ac inventarium una cum pretio et aestimationibus in libro per unumquodque monasterium ad hunc finem retinendo annotari debere, quae, licet incerta sint, tamen de praeterito ad summam mille et quingentorum scutorum similium annuatim calculata fuerunt:
- vi. Et quia unicum assecurationis capsae publicae huiusmodi remedium superest si litterae felicis recordationis Pauli Papae V praedecessoris nostri die XII aprilis MDCVIII emanatae et chirographum recolendae memoriae Alexandri Papae VII praedecessoris pariter nostri manu subscriptum et die vi decembris MDCXLIV expeditum executioni mandentur, ordinandum fore ut singuli superiores monasteriorum provinciarum Mediolanensis et Pedemontii, seu Ducalinae nuncupatae, bona stabilia vendere, pecunias ad censum capere, et alia omnia, quae per litteras et chirographa huiusmodi ordinantur, facere debeant, cum participatione tamen abbatis generalis et consensu dilecti filii nostri Caroli Barberini sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis dictae Congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, ad hoc ut proprium uniuscuiusque monasterii debitum extingui possit; atque ita dictae literae et chirographum executioni mandata remaneant eâ formâ quae opportunior fuerit, ita ut saltem omnes solutiones quas capsae publicae in suis provinciis faciunt seu facere debent inde retrahantur, obligenturque ipsi superiores ad

remittendum eidem capsae tantam pecuniae quantitatem quae ad rationem quatuor annuatim pro quolibet centenario sufficiat ad extinctionem annuae praestationis cuilibet monasterio assignatae, et in reparatione assignandae, unde extinguantur capitalia francabilia et residue debita, atque ita effectus liberationis capsae publicae huiusmodi inde consequatur:

vii. Quod si ne hoc quidem remedium sufficiat, quia forsan non adsint tot bona quae distrahi possint, aut id fieri non expediat, eo casu liceat vendere et alienare duo ex monasteriis praefatarum provinciarum et aliarum aere alieno oppressarum, si ita pro utilitate dictae Congregationis expedire memoratis Carolo cardinali protectori et abbati generali maturâ deliberatione praeviâ visum fuerit; pretium autem erogetur in extinctionem primo loco debitorum monasterii, et successive provinciae in qua alienatio facta fuerit:

VIII. Et ut ordinationes praesatae esfectum habeant, abbates locales in termino biennii debeant procuratorem generalem et dictum Carolum cardinalem protectorem certiores reddere se illas cum effectu adimplevisse per extinctionem debitorum vel illorum abductionem in suam provinciam, itaut capsa publica romana libera remaneat, alioquin poenis infrascriptis subiaceant, videlicet: transacto biennio huiusmodi, nec adimpletis dictis ordinationibus, non possit in illo monasterio acceptari quisquam ad habitum canonici vel conversi, nec deveniri ad electionem abbatis, quamdiu satisfactum non fuerit; abbas vero abbatià, ac voce activà et passivà, necnon gubernio omnique aliâ praerogativâ privatus remaneat, et minister seu gubernator monasterii eligatur; remaneant similiter privati ii procuratores qui pro eorum parte non adimpleverint, quod eis

iniungitur; elapso autem dicto biennio, abbas generalis, eiusque definitorium ordinationes supradictas, in eâ parte in qua non fuerunt in biennio huiusmodi adimpletae, rigorose exequi debeant; quod si in termino sui generalatus ordinationes praefatas ad effectum non deduxerint', idem abbas generalis et visitatores illius provinciae, in qua defectum fuerit, remaneant in proxime futuro capitulo privati voce activâ et passivà, ac quacumque praerogativà et gradu quos vigore regularum seu constitutionum vel consuetudinum dictae Congregationis in dietis et definitorio per sexennium subsequens obtinere possent, et eorum loco eligantur alii ac a definitorio eligi debeant.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii ab- Dictae ordibas generalis et definitores dictae Con-ta eiusdem Congregationis nobis nuper exponi fecerunt, gregationis Plapraemissis, sic per praelatos praefatos platae et modiprudenter cogitatis atque deliberatis, in dietà eiusdem Congregationis Placentiae proxime celebratâ per dictos exponentes aliosque tam vocales quam non vocales dictae Congregationis mature diligenterque consideratis atque trutinatis, ipsi, quo eadem praemissa ad effectum deducantur publicaeque utilitati ipsius Congregationis magis consulatur, expedire censuerint: non solum fieri celebrationis dicti capituli generalis prolungationem de triennio ad sexennium, ipsumque capitulum sine sociorum interventu celebrari, ac recreationem praefatam, quae Ventura vocatur, abrogari; sed etiam visitationes, non alternis annis, sed singulis trienniis semel tantum fieri, quo insuper cuiusque anni impensae resecentur, hisque mediantibus tria millia scutorum parium annuatim capsae publicae praedictae assignari: loco spoliorum autem, quae incerta sunt, certam

1 Aptius infra pag 335 a est deduxerit (R.T.).

assignationem mille tercentorum tredecim scutorum et octoginta baioccorum annuatim fieri, atque ita in totum quatuor millia ducenta nonagintasex scuta et quinquaginta octo baiocchos monetae huiusmodi quotannis eidem capsae applicari: eamque de communi consensu aequam applicationis huiusmodi repartitionem inter omnia ipsius Congregationis monasteria, concurrente etiam ad id provincià Venetà, fecerint: verum, considerantes quod si intra brevem biennii terminum ad venditionem bonorum stabilium esset deveniendum, illa vilissimo pretio distrahi necesse foret propter tergiversationes atque machinationes emptorum, qui superioribus sic ad vendendum coactis vilia et vix dimidia iusti valoris pretia afferrent, atque ita venditiones cum gravissimo detrimento et ruina monasteriorum extorquerent, et proinde e re ipsius Congregationis magnopere fore existimaverint, si terminus huiusmodi ad quadriennium ampliaretur: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Pontifex ap-probat praedi-

§ 3. Nos igitur, Congregationis praefatae statui et levamento, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere, ipsosque exponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae 1 existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas 2 fore censentes, ac litterarum et chirographi praefatorum

tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ac auditâ super praemissis memorati Caroli cardinalis et protectoris relatione:

I. Ut capitulum generale dictae Congre- Prorogatio cagationis, quod de triennio in triennium pituli guneralis. celebrari hactenus consuevit, deinceps de sexennio in sexennium celebretur, illique soli abbates regiminis et titulares. non autem alii sub quocumque praetextu, interesse debeant, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium statuimus et ordinamus: ac proinde praefatis modernis abbati generali et visitatoribus ac procuratori generali eiusdem Congregationis sua respective officia ad aliud triennium, a fine triennii, ad quod in proxime praeterito ipsius Congregationis capitulo generali electi fuerunt, computandum (ita ut interea in suis officiis huiusmodi cum omnibus et singulis praeeminentiis, praerogativis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis continuare libere et licite possint et valeant), eàdem auctoritate, harum serie prorogamus, extendimus et ampliamus:

II. Visitationes autem monasteriorum Prorogatio vi-Congregationis praedictae, quae annis singulis fieri solebant, in posterum singulis trienniis semel tantum fieri volumus:

III. Necnon supradictae recreationis, Abrogatio requae Ventura vocatur, in eadem Congre-turae nuncup. gatione, quamvis fieri solitae, usum, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo tollimus et abrogamus, ipsamque recreationem de cetero fieri prohibemus:

IV. Porro taxam et repartitionem an- Repartitio denuorum quatuor millium ducentorum batur. nonaginta sex scutorum et quinquaginta octo baioccorum, capsae publicae praefatae solvendorum, communi consensu

1 Male edit. Main. legit Visitatores (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit innodati (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

inter omnia dictae Congregationis monasteria in dietà proxime praeterità factam ut praefertur, dictà auctoritate, earumdem tenore praesentium, confirmamus et approbamus, ac unumquodque ex dictis monasteriis suam portionem eiusdem taxae iuxta repartitionem huiusmodi eidem capsae publicae annis singulis realiter et cum effectu solvere debere decernimus et ordinamus:

Praccipit rubrica.

v. Praeterea ut Pauli litterae et Aleexequi dictas hittoras Pauli V xandri praedecessorum praefatorum chiphum Alexan rographum supradicta executioni mandri vil prout in dontum and do dentur, omnibus et singulis superioribus monasteriorum provinciarum Mediolanensis et Pedemontis, seu Ducalinae nuncupatae, praefatarum, harum serie praecipimus et mandamus, ut bona stabilia ad eorum monasteria respective spectantia vendant, pecunias desuper ad censum capiant, aliaque omnia, quae per litteras et chirographum huiusmodi ordinantur, respective faciant et omnino exequantur, cum participatione tamen abbatis generalis et consensu dicti Caroli cardinalis et protectoris, ad hoc ut proprium uniuscuiusque monasterii debitum extingui possit, atque ita eadem litterae et chirographum, eâ formâ quae opportunior fuerit, executioni mandata remaneant, ita ut saltem omnes solutiones, quas capsae publicae in suis provinciis faciunt, seu facere debent, inde retrahantur; ac eosdem superiores obligatos esse volumus ad remittendum ad eamdem capsam publicam tantam pecuniae quantitatem, quae, ad rationem quatuor annuatim pro quolibet centenario, sufficiat ad extinctionem annuae praestationis cuilibet monasterio etiam in praefatà repartitione assignatae, unde capitalia francabilia et residua debita extinguantur, atque ita capsa publica huiusmodi liberetur:

1 Edit. Main. legit eaedem (n. T.).

VI. Ceterum, si ne hoc quidem re- In subsidium medium sufficiat, quia forsan non adsint alienandi duo tot bona quae distrahi possint, aut id monasteria profieri non expediat, eo casu licentiam et sarum. facultatem tribuimus vendendi et alienandi duo ex monasteriis praefatarum et aliarum dictae Congregationis provinciarum aere alieno oppressarum, si ita pro utilitate ipsius Congregationis expedire eisdem Carolo cardinali et protectori ac abbati generali, maturâ deliberatione praeviâ, visum fuerit; pretium autem inde proventurum erogari volumus in extinctionem primo loco debitorum monasterii, et successive provinciae in qua alienatio facta fuerit:

VII. Porro abbates locales in termi- Abbates locano quadriennii proxime venturi procu-driennium diratorem generalem dictae Congregatio-dictae ordinanis ac praefatum Carolum cardinalem plesse. et protectorem certiores reddere et per notam distinctam edocere debeant, quod praesentes ordinationes cum effectu adimpleverint per extinctionem debitorum vel illorum abductionem in suam provinciam, ita ut supradicta capsa publica romana libera remaneat; alioquin, transacto quadriennio huiusmodi, nec adimpletis dictis ordinationibus, non possit in illo monasterio, quod moram in adimplendo commiserit, acceptari quisquam ad habitum canonici regularis vel conversi, nec deveniri ad electionem abbatis quamdiu eisdem ordinationibus satisfactum non fuerit : abbas vero abbatia et gubernio ac voce activâ et passivâ omnique aliâ praerogativâ privatus remaneat, et eius loco minister seu gubernator monasterii eligatur; procuratores quoque, qui pro eorum parte sibi iniuncta non adimpleverint, pariformiter privati remaneant:

VIII. Elapso autem eodem quadrien- Post dictum nio, moderni seu pro tempore existentes abbas generalis abbas generalis et definitorium dictae tenentur di-ctae ordinationes supradictas, nes adimplere

in ea parte in in ea parte in qua non fuerint in dequa non fuerunt adimpletae.

cursu quadriennii huiusmodi adimpletae, rigorose exequi debeant; quod si abbas generalis in termino sui generalatus ordinationes praesatas ad effectum non deduxerit, idem abbas generalis et visitatores illius provinciae, in qua defectum fuerit, remaneant in proxime futuro capitulo generali privati voce activa et passivâ ac quacumque praerogativà et gradu, quos vigore constitutionum seu regularum vel consuetudinum dictae Congregationis in dietis et definitorio per sexennium subsequens obtinere possent, eorumque loco alii eligantur, prout a definitorio eligi debere volumus et ordinamus.

Decretum ir-

§ 4. Decernentes ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non alias in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos. et alios quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Obstantia tollit.

§ 5. Non obstantibus piae memoriae Pauli II et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum pariter nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis eiusque provinciarum et monasteriorum quorumcumque, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Congregationi, eiusque provinciis et monasteriis, ac superioribus et personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries approbatis et innovatis, ac omnibus et singulis illis, quae in litteris et chirographo supradictis concessa sunt non obstare; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficiente derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio, seu quaevis alia expressio ad id servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad praemissorum effectum, plenissime et amplissime, motu pari, derogamus et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem Transumpto. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur,

quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix augusti mdclxxii, pontificatus nostri anno iii.

I. G. Slusius.

Dat. die 19 augusti 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secret. Brevium, in lib. mensis augusti, p. 11, fol. 96.

#### CIX.

Ertensio indultorum recitandi officium S. Iuliani episcopi et confessoris cum octavâ, tam die festo eiusdem Sancti quam die commemorationis illius, episcopo ac capitulo et clero civitatis et dioecesis Conchensis a Clemente VIII et Paulo V concessorum, ad omnia et singula Hispaniarum regna.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Apostolatus officium, quod inscrutabilis divinae sapientiae atque clementiae altitudo humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, committere dignata est, salubriter exequi adiuvante Domino iugiter satagentes, sanctorum Christi confessorum, qui, feliciter decurso vitae mortalis studio, immarcescibilis gloriae coronam in caelis a iusto iudice consequi meruerunt, cultum et venerationem in terris promovere atque ampliare studemus, sicut pia sublimium personarum non minus virtutis quam regii culminis splendore conspicuarum. ac catholicorum antistitum in partem sollicitudinis nostrae vocatorum, aliorumque christifidelium vota postulant, et nos ad omnipotentis Dei gloriam Ecclesiaeque sanctae decus atque aedificationem expedire in Domino arbitramur.

S 1. Dudum siquidem, pro parte tunc existentium episcopi et capituli et cleri

civitatis et dioecesis Conchensis, felicis recordationis Clementi Papae VIII praedecessori nostro exposito, beatum Iulianum episcopum et confessorem, eiusdem civitatis et ecclesiae patronum, in maximà apud eos veneratione haberi, et illius natalem diem festum hiemali tempore, quo, propter temporis eiusdem et ipsius civitatis Conchensis situs asperitatem, convicini populi eiusdem Sancti devoti illuc accedere non poterant, et propterea eius commemorationem die v mensis septembris, qua frequentes christifideles devotionis causà illuc accedebant, celebrari solere, cupereque episcopum ac capitulum et clerum praesatos, ad maiorem eiusdem Sancti venerationem, eorumque spiritualem consolationem, utroque tempore huiusmodi in officio, quod de ipso Sancto recitabant, orationem propriam et lectiones ex ipsius sancti Iuliani historia desumptas recitare posse: idem Clemens praedecessor, de tunc existentium S. R. E. cardinalium Congregationi sacrorum rituum praepositorum, qui orationem et lectiones huiusmodi iussu ipsius Clementis praedecessoris examinaverant et approbaverant, sententià, eisdem episcopo, capitulo, canonicis et clero universo civitatis et dioecesis Conchensis, ut in festo et commemoratione praefati B. Iuliani episcopi et confessoris, eiusdem civitatis et et ecclesiae patroni, orationem propriam et tres lectiones secundi nocturni ex ipsius S. Iuliani historiâ desumptas, quas litteris suis adscribi voluit, recitare libere et licite possent et valerent, auctoritate apostolicà concessit et indulsit.

§ 2. Et subinde, recolendae memoriae Paulo Papae V praedecessori pariter nostro, tunc existentium episcopi et capituli Conchensis nominibus, etiam exposito, quod ipsi eumdem B. Iulianum

1 Male ed. Main. legit per pro propter (R.T.).

Alind indultum Pault V. in eorum et suae ecclesiae Conchensis patronum agnoscebant et venerabantur, ac illius proprium officium die festo ipsius B. Iuliani et per totam octavam eiusdem festi in civitate et dioecesi praedictis recitari et celebrari posse cupiebant: dictus Paulus praedecessor officium praesatum cum eius octavà in eius litteris insertum, quod a memoratis cardinalibus approbatum fuerat, de eorumdem cardinalium consilio, dictà auctoritate perpetuo confirmavit et approbavit, utque in civitate et dioecesi Conchensi ab episcopo et capitulo ac toto clero ecclesiae et dioecesis 'Conchensis huiusmodi recitari et celebrari posset concessit pariter et indulsit; et aliàs, prout in eorumdem Clementis et Pauli praedecessorum litteris desuper in formâ Brevis die xviii octobris moxciv et die xxi maii mocxiii respective expeditis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

Petitio.

§ 4. Cum autem, sicut dilectus noster Ioannes Everardus eiusdem S. R. E. cardinalis Nidhardus nuncupatus carissimi in Christo filii Caroli Hispaniarum regis catholici nomine nobis nuper exposuit, tam ipse Carolus rex, quam omnes fere venerabiles fratres archiepiscopi et episcopi, ac dilecti filii capitula plurimarum ecclesiarum, necnon communitates et homines plerarumque civitatum regnorum Hispaniarum, pio erga memoratum sanctum Iulianum devotionis affecto ducti, indulta praefata ad omnia Hispaniarum regna huiusmodi extendi summopere desiderent<sup>2</sup>:

spaniarum re-

- Pontifer prae-fara middles Cler mentis VIII et tis had in re quantum cum Domino pos-Pauli V extendit § 5. Nos, eiusdem piis Caroli regis voad omnia Hisumus paterno affectu favorabiliter an-
  - 1 Edit. Main. legit dioecesi (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit desiderant (R. T.).

Bull. Rom, - Vol. XVIII.

nuere cupientes, dictosque archiepiscopos, episcopos et capitula et communitates et homines specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae ' existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutas 2 fore censentes, supplicationibus praefati Ioannis Everardi cardinalis nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. praefatae cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, indulta, quoad orationis propriae et lectionum ac officii S. Iuliani cum octavâ huiusmodi recitationem et celebrationem respective, tam die festo eiusdem S. Iuliani, quam die commemorationis illius, episcopo et capitulo et clero civitatis et dioecesis Conchensis a memoratis Clemente et Paulo praedecesseribus concessa, ut praesertur, ad omnia et singula Hispaniarum regna, servatā. tamen ceteroqui litterarum praesatarum respective formà et dispositione, eadem auctoritate, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

§ 6. Decernentes easdem praesentes lit- Decretum irteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, Apo-

- 1 Edit. Main. legit innodati (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

stolicae Sedis nuntios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogat contraccis.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, quarumvis ecclesiarum et basilicarum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 8. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi augusti MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 26 augusti 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secret. Brevium in lib. mensis augusti, part. II, fol. 112.

CX.

Declaratio nullitatis transactionis seu cautionis ab archiepiscopo Ianuensi cum duce et gubernatoribus Reipublicae Ianuensis in controversid super sedis archiepiscopalis collocatione, etc.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, ex Apostolicae Sedis decre- Enarratio fatorum ac sacrorum rituum et caeremo-eti. niarum ecclesiasticarum dispositione per consuetudinem immemorabilem roboratâ, sedes archiepiscopalis unâ cum baldachino superimposito in ecclesia metropolitanà Ianuensi iuxta altare a cornu evangelii usque ad proxime elapsa tempora semper sita fuerit, non contradicentibus duce et gubernatoribus Reipublicae Ianuensis sedem ducalem a cornu epistolae in eâdem ecclesiâ vel a dicto cornu evangelii infra tamen sedem archiepiscopalem praedictam retinentibus; verum, post dimissionem dictae ecclesiae Ianuensis a bonae memoriae Stephano, dum vixit, S. R. E. cardinali Durazzo nuncupato, eiusdem ecclesiae lanuensis ex concessione et dispensatione apostolicà praesule, in manibus felicis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri factam, et ab eodem Alexandro praedecessore admissam, tunc existentes dux et gubernatores dictae Reipublicae de facto et proprià auctoritate praedictam sedem archiepiscopalem a memorato cornu evangelii amoveri, illamque a cornu epistolae collocari fecerint, violatà inde archiepiscopali dignitate ac iurisdictione, necnon praedictorum decretorum, rituum et caeremoniarum ecclesiasticarum dispositione; cui attentato, per venerabilem fratrem Ioannem Baptistam modernum archiepiscopum Ianuensem apud hanc Sedem Apostolicam deducto et denunciato, quamvis praedictus Alexander praedecessor et recolendae memoriae Clemens Papa IX, etiam praedecessor noster, compluribus officiis et paternis adhortationibus interpositis, occurrere studuerint, causa huiusmodi iterum cum omnibus illius annexis ad se et Sedem Apostolicam praedictam (prout ex litteris Congregationis tunc existentium eiusdem S. R. E. cardinalium immunitati ecclesiasticae et controversiis iurisdictionalibus praepositorum die xvIII augusti MDCLXXV scriptis fusius patet 2) avocatâ, inhibità quoque specialiter archiepiscopo Ianuensi pro tempore existenti facultate utendi sede archiepiscopali praedictâ ad cornu epistolae sicut praemittitur translatå, nihilominus, dum nos eådem paternà qua memorati praedecessores nostri longanimitate confidebamus fore ut aliquando eiusmodi controversia congruum et apostolicis decretis ritibusque et caeremoniis ecclesiasticis ac dignitati archiepiscopali consentaneum finem sortiri deberet, attentà praecipue antiquà Reipublicae praedictae in Ecclesiam pietate, praeter omnem spem et non sine gravi animi nostri molestià ad aures nostras pervenerit, inter praedictum Ioannem Baptistam archiepiscopum ex unâ, ac dilectos filios nobiles viros ducem et gubernatores dictae Reipublicae ex alterâ partibus, initam fuisse, nobis et Apostolicà Sede inconsultis, quamdam assertam transactionem sive conventionem, per quam, si valida foret, grave metropolitanae ecclesiae et archiepiscopali dignitati Ianuensi praeiudicium inferretur:

Declaratio nullitatis ut in rubricà. praedictarum honorificentiam, praeeminentias, praerogativas et iura quaecumque sarta tecta, atque illis bona tueri et conservare, ac in praemissis, ex commissae nobis caelitus dispensationis munere, opportune providere cupientes, necnon praedictae transactionis seu conventionis, eiusque articulorum seu capitulorum quorumcumque seriem, ac scripturarum et decretorum quorumlibet desuper forsan quovis modo confectorum et emanatorum tenores, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et exactissime atque accuratissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eamdem transactionem seu conventionem a memorato Ioanne Baptista archiepiscopo cum praedictis duce et gubernatoribus, vel senatu, aut magistratibus, aliisque quibusvis ministris dictae Reipublicae Ianuensis super praenarratâ controversià quomodolibet initam, eiusque articulos et capitula seu pacta quaecumque, necnon scripturas et decreta quaelibet desuper confecta et emanata respective, cum omnibus et singulis in eis eorumque quolibet contentis ac inde seguutis et quomodocumque sequuturis, ipso iure nulla, irrita et invalida, inania et de facto attentata, viribusque et effectu penitus et omnino vacua et nullius roboris et momenti fuisse et esse et perpetuo fore, neminemque ad illorum observantiam teneri, nec dictum Ioannem Baptistam et futuros archiepiscopos Ianuenses illa seu eorum aliquod quodcumque observare posse vel debere, neque ex illis cuiquam aliquod ius, vel actionem, aut possidendi seu quasi possidendi vel praescribendi

<sup>§ 2.</sup> Hinc est quod nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, metropolitanae ecclesiae et archiepiscopalis dignitatis

<sup>1</sup> Videtur legend. 1665, vel forsan 1657 (R.T.).

<sup>1</sup> Perperam edit. Main. legit pariter pro patet (R. T.).

causam, acquisitum fuisse vel esse, aut quandocumque acquiri vel competere posse, sed illa omnia et singula pro non factis nec gestis, perinde ac si nunquam emanassent, perpetuo haberi debere, tenore praesentium decernimus et declaramus; quinimo, ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula harum serie reprobamus, cassamus, irritamus et annullamus viribusque et effectu penitus omnino vacuamus, ac adversus illa, quatenus de facto processerunt, metropolitanam ecclesiam et dignitatem archiepiscopalem Ianuensem praedictas, ipsumque Ioannem Baptistam archiepiscopum, in integrum et pristinum, ac in eum, in quo, antequam praedicta tractatio seu conventio iniretur aut de câ tractaretur vel cogitaretur quomodolibet, erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

Praeceptum archiepiscopo de parendo.

§ 3. Quocirca praedicto Ioanni Baptistae archiepiscopo, in virtute sanctae obedientiae ac sub indignationis nostrae aliisque arbitrii nostri poenis, per praesentes praecipimus et mandamus, ut sedem archiepiscopalem praedictam, una cum baldachino super imposito, a cornu epistolae sicut praemittitur collocatam, inde intra triduum, a die notificationis ipsorum praesentium litterarum seu earum affixionis ad valvas eiusdem ecclesiae numerandum, omnino amoveat et amoveri curet.

Decretum irritans.

sentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod Ioannes Baptista archiepiscopus, ac dux et gubernatores, aliique praesati, et ceteri quicumque in praemissis seu eorum aliquo ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, illis non con-

senserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes litterae emanarint, adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus<sup>4</sup>, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili. individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aut aliud quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum sacri palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, et alios quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et

- 1 Male edit. Main. legit consensu (R. T.).
- 2 Particulam aut nos addimus (R. T.).

inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contraciorum,

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praedictae ecclesiae et aliis quibuscumque, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, usibus et consuctudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis et aliis quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiastica vel mundana dignitate fulgentibus, et quomodolibet qualificatis, sub' quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et quantiscumque vicibus iteratis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum,

1 Edit. Main. legit seu pro sub (n. T.).

hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscu que.

§ 7. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius
notarii publici subscriptis, et sigillo
personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides
ubique locorum in iudicio et extra illud adhibeatur, quae eisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel
ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v septembris mdclxxII, pontificatus nostri anno III.

#### I. G. Slusius.

Dat. die 5 septembris 1672, pontif. anno 11.1 Registrata in Secret. Brevium in lib. 111 diversorum, fol 129.

## CXI.

Editto del santo Offizio circa alcuni capi appartenenti alla sacra Inquisizione.

Noi Francesco vescovo d'Ostia Barberino. Francesco Maria vescovo di Porto Brancaccio, Alderano del titolo di S Prassede Cybo, Pietro del titolo di S. Marco Ottobono, Lorenzo del titolo di S. Crisogono Imperiale, Francesco del titolo dei santi Quattro Coronati Albizzi, Flavio del titolo di S. Maria del Popolo Chigi, Paluzzo del titolo de' Ss. Dodici Apostoli Altieri, Cesare del titolo di S. Giovanni avanti Porta Latina Raspone, Giacomo del titolo dei Ss. Giovanni e Paolo Rospigliosi, Lodovico del titolo di S. Sabina Portocarrero, Giovanni del titolo di S. Bernardo Bona, Federico del titolo di S. Agnese fuor delle mura Borromeo, Gasparo del titolo di S. Pudenziana Carpegna, preti, Decio di S. Eustachio Azzolino diacono, per la misericordia di Dio e della S. R. C. cardinali, in tutta la republica cristiana contro l'eretica pravità generali inquisitori dalla santa Sede Apostolica specialmente deputati.

Exordium.

Essendo a noi per la continua esperienza manifesto, che molti per malizia, altri per inobedienza, ed altri per ignoranza non soddisfanno all'obbligo che hanno di denunziare al S. Offizio li delitti spettanti adesso, e che però succedono gravissimi inconvenienti ed errori, non solamente contro i buoni costumi, ma ancora contro la fede cattolica:

Obligatio denunciandi 'deli-

§ 1. Noi per tanto, a' quali specialmencta spe tantia te deve essere a cuore la gloria di Dio, ad S. Inquisi-tionom, eidem la conservazione ed augumento della S. Inquisitioni vol Ordinariis fede cattolica e salute delle anime, volendo provvedere a tanto disordine, con antorità apostolica a noi commessa, comandiamo in virtù di santa obedienza, e sotto pena di scomunica di lata sentenza, oltre le altre pene prescritte dai sagri canoni, decreti, costituzioni e Bolle dei sommi Pontefici, per tenore del presente editto, a tutte e ciascuna persona di qualunque stato e grado e condizione, o dignità, così ecclesiastica come secolare, che fra il termine di un mese, dieci de' quali per il primo, dieci per il secondo e dieci per il terzo termine perentorio, si debbano rivelare e giuridicamente notificare al Sant' Offizio. ovvero agl'Ordinarî, tutti e ciascuno di quelli, de' quali sappiano o abbiano avuto o averanno notizia:

- 1. Che siano eretici, o sospetti, o donunciari de diffamati d'eresia, o credenti, o fautori, o difensori loro, o abbiano aderito o aderiscano ai riti dei Giudei, o Maumettani, o dei Gentili, o abbiano apostatato dalla santa fede cristiana;
  - II. Che abbiano fatti o facciano atti, dai quali si possa argumentare patto espresso o tacito col demonio, esercitando incanti, magie, sortilegî, porgendoli suffumigî, incensi, per trovar tesori,

e altri intenti, chiedendo da lui risposte, e invocandolo, ed a quest'effetto promettergli obbedienza e consagrargli pentacoli, libri, spade, specchî o altre cose, nelle quali intervenga il nome ed opera sua;

III. Che si siano ingeriti o ingeriscano in far esperimenti di negromanzia e di qualsisia sorte di magia, con entrare nei circoli, far l'esperimento della caraffa, del crivello, per trovare i medesimi tesori, cose nascoste, rubate o perdute, o fare altre simili e superstiziose azioni ad altri fini, massime con abuso dei sagramenti, o di cose sagre o benedette:

IV. Che senza licenza dovuta ritengano scritti, che contengano eresie o libri d'eretici, che trattino ex professo di religione, o che gli abbiano letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o li leggano, tengano, o stampino, facciano stampare, introducano, o difendano, sotto qualsivoglia pretesto o colore:

v. Che abbiano libri di negromanzia, magia, o contenenti incantesimi, sortilegî e simili superstizioni, massime con abuso di cose sagre;

vi. Che, contro il voto solenne fatto nella professione in qualsivoglia religione approvata, o dopo aver preso l'ordine sacro, abbia contratto o contragga matrimonio;

vii. Che, vivendo la prima moglie, pigli la seconda, o vivendo il primo marito, pigli il secondo;

VIII. Che contro i decreti e costituzioni apostoliche abbiano abusato o abusino il sagramento della penitenza, servendosi della confessione o confessionario a fini disonesti, sollecitando in essi i penitenti ad turpia, ed avendo con essi discorsi di cose illecite e non convenienti al sine per il quale è stato instituito;

- ix. Che abbiano proferito o proferiscano bestemmie ereticali contro Dio e la beatissima Vergine e santi, o proceduto a qualche atto di offesa e disprezzo contro le immagini e figure rappresentanti il medesimo;
- x. Che abbiano tenute o tengano occulte conventicole e radunanze in pregiudizio, o disprezzo, o contro la religione;
- xi. Che abbia indotto qualche cristiano ad abbracciare il Giudaismo, o altra setta contraria alla fede cattolica, o impedito i Giudei o Turchi a battezzarsi;

xII. Che non essendo ordinati sacerdoti si abbiano con sacrilego ardire usurpato, o si usurpino di celebrare messa, ed abbiano presunto di ministrare il sagramento della penitenza ai fedeli di Cristo, ancorchè non si sia venuto all'atto dell'assoluzione.

Non denunciantes, absolvi non possunt.

§ 2. Inoltre si dichiara, che quelli, i quali non denuncieranno, come si ordina col presente editto, non possono essere da alcuno assoluti, se non dal Sant'Offizio, dopo che averanno in esso giuridicamente rivelato i delinquenti, al che non possono soddisfare con bollettini o lettere senza nome e cognome dell'autore, o altri modi incerti, de' quali non si tiene conto alcuno nel santo tribunale.

Non excludunhic non expres-

- § 3. Si dichiara anche, che, con la tur alii casus ad dictam sa- suddetta espressione de casi di sopra da nom spectantes noi specificati da rivelarsi, non si escludano gli altri casi spettanti al Sant'Offizio, che per altro sono compresi ne'sagri canoni, costituzioni e Bolle de'Sommi Pontefici; nemmeno col presente editto s'intenda derogato alle altre provvisioni canoniche, apostoliche, ed agli altri editti degl'Ordinarî ed inquisitori.
- § 4. Ed a fine che del presente edit-Mandatur pu-blicari in Urbe et ad notitiam to non si possa pretendere ignoranza,

comandiamo che sia affisso per i luo-deduci vicinioghi soliti di Roma, e si notifichi ai ve-rum. episcoposcovi delle città vicine a Roma, nelle quali non sono inquisitori, acciò lo pubblichino, ed ordinino che i parochi della loro diocesi lo leggano ogni anno la prima domenica dell'Avvento, e la prima domenica di Quaresima: il che parimente vogliamo, che si faccia dai parochi e regolari di Roma nelle loro chiese in tempo che si troverà in esse congregato maggior numero di popolo, e poi farne attaccare alle porte delle loro chiese o sacrestie di esse un esemplare del medesimo per osservare quanto in esso si ordina.

Dal palazzo del Sant'Offizio questo di xxi settembre moclxxii.

Franciscus Riccardus

S. R. et universalis Inquisitionis not.

Loco + sigilli.

Dat, die 21 septembris 1672, pontif. anno III.

Anno a Nativitate Domini nostri Iesu Christi MDCLXXII, indictione x, die vero XXIV mensis septembris, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini nostri D. Clementis divinâ providentiâ Papae X anno 111, supradictum edictum affixum et publicatum fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, cancellariae apostolicae, ac in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Ioannem Antonium Bertarellum sanctissimi D. N. Papae et sanctissimae Inquisitionis cursorem.

## CXII.

Concessio et indultum eorum, quae pro totali stabilimento et recto gubernio custodiae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniac Ordinis Minorum de Observantià nuncupatorum decernuntur.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Pastoralis officii, quod auctore Deo gerimus, sollicitudo nos admonet, ut, paternam christifidelium, qui e fluctibus saeculi in arctioris religionis portum confugerunt, curam gerentes, illorum statui et selici progressui, quantum nobis ex alto conceditur, providere studeamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper

fecerunt dilecti filii custos et fratres cu-

stodiae S. Petri de Alcantara in regno

Petitio.

Indularment

rubura.

Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, quod, cum eadem custodia per ternas apostolicas in simili formâ Brevis litteras erecta' et stabilita reperiatur, ipsague custodia, tamquam ex reformatione fratrum Discalceatorum Hispaniae, vigore concessionis et ordinationis apostolicae, iuxta constitutiones, statuta et particulares caeremonias et usus eiusdem reformationis gubernari debeat, ac omnibus gratiis et privilegiis dictae reformationi ab Apostolicà Sede concessis et in futurum concedendis gaudeat, ipsi exponentes nonnulla, quae pro totali stabilimento ac conservatione et recto gubernio necessaria esse visa sunt, a nobis statui et ordinari plurimum desiderent. Concessio et § 2. Nos igitur, dictos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat

1 Edit. Main. legit electa (R. T.).

consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati (audità venerabilis fratris nostri Francisci episcopi Ostiensis S. R. E. cardinalis Barberini nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, ac dilecti filii Francisci Mariae Rhini de Politio ministri generalis eiusdem Ordinis, qui preces dictorum exponentium, utpote veritati ac rationi innixas, et in quibus nullum latet inconveniens, imo per quas exauditas multorum inconvenientium occasio mature praecidetur, exaudiri posse existimarunt, relatione), ut custodia prae- Prooficta cufata familiae ultramontanae dicti Ordinis ultramuntanae unita et aggregata remaneat, et eas tantum constitutiones apostolicas et decreta congregationum S. R. E. praefatae cardinalium, quas et quae provinciae fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis praedicti observare tenentur et observant (non illas et illa, quae pro familià cismontana Italiae eiusdem Ordinis dumtaxat emanarunt, quippe peculiari eorumdem fratrum Discalceatorum vivendi modo et constitutionibus, quibus ex dictae Sedis ordinatione gubernantur. necnon privilegiis dictae reformationi per Sedem camdem concessis, quibus dicta custodia fruitur, contrarias et contraria, ad quarum et quorum observantiam praefatae provinciae fratrum Discalceatorum non tenentur, nec illas et illa proinde observant), et praesertim circa receptionem novitiorum, pariformiter observare teneatur;

§ 3. Et consequenter custodia ipsa de Eadem custocetero non subiaceat commissario gene-ceat commissarali Italiae, licet ita in litteris eius ere-liae. ctionis ordinatum fuerit; sed illius vice, quando minister generalis Ordinis praefati ex familià ultramontanà electus fuerit, eadem custodia procuratori generali

eiusdem Ordinis Hispano immediate subiecta remaneat; et, dum minister generalis ex familià cismontanà electus ac extra Italiam fuerit, commissario generali curiae Ordinis praefati itidem Hispano subiaceat;

Ad eam mitti nequeant visi-

§ 4. Nec ad eamdem custodiam mitti tatires, etc. ex possunt i visitatores commissarii aut deservantia vel legati causarum ex 2 fratribus de Obser-Reformatis. vantià vel Reformatis, sed tantum ex fratribus supradictae Reformationis fratrum Discalceatorum Ilispaniae, iuxta privilegia illi concessa; ac demum ut custos dictae custodiae pro tempore existens ad congregationem generalem intermediam dicti Ordinis, quando in Hispania, non autem quando in Italia celebrabunt, proficisci possit et debeat, in eâque voti sive suffragii praerogativam habeat, auctoritate apostolicà, tenore praesentium statuimus et ordinamus, ac concedimus et indulgemus.

Decretum irritans.

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 6. Non obstantibus praemissis, et constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque,

- 1 Potius lege possint (R. T.).
- 2 Praeposit. ex nos addimus (R T.).

Bull, Rom. - Vol. XVIII.

44

indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv septembris moclxxII, pontificatus nostri anno III.

#### I. G. Slusius.

Dat. die 24 septembris 1672, pontif. anno III. Registr. in Secret. in libro Brevium mensis septembris.

#### CXIII.

Decretum, quod in congregationibus S. Benedicti per Galliam et Hispaniam suffragium abbatis ubicumque fuerit praevaleat in paritate votorum.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio. filius Dionysius Mantilla procurator generalis Congregationis Hispaniae, et per substitutionem etiam Galliae, Ordinis Cisterciensis, quod (licet ex regulà sancti Benedicti, quam monachi dicti Ordinis profitentur, monachi ad consilium vocati non habeant etiam in gravioribus causis votum decisivum, sed tantum consultivum, ut constat ex capitulo de adhibendis ad consilium fratribus, ubi sic habetur. « Quoties aliqua praecipua agenda sunt in monasterio, convocet abbas omnem congregationem, et dicat ipse unde agitur, et audiens consilium fratrum, tractet apud se, et, quod utilius iudicaverit, id faciat; sic autem dent fratres consilium cum omni humilitatis subiectione, ut non praesumant procaciter defendere quod eis visum fuerit, sed magis in abbatis pendeat arbitrio, et quod salubrius esse iudicaverit, ei cuncti obediant »; et in explicatione huius tertii capituli sit praxis observata et stabilita per constitutiones auctoritate apostolicà approbatas in congregationibus S. Benedicti tam Hispaniae quam Galliae, quod abbates dictarum congregationum suffragium qualificatum habeant tam in receptione et approbatione novitiorum quam in aliis agendis, ita scilicet, ut in deliberationibus illa sententia praevaleat, eiusque conclusioni assentiantur omnes, cui fuerit suffragiorum pluralitas supra medietatem, aut, in aequalitate, a qua stet abbas; ac in plerisque aliis regulae praefatae capitulis concedatur abbatibus plena et absoluta facultas agendi, illiusque praeceptis omnes obedire, et agenda ab illius arbitrio pendere debere cautum reperiatur) nihilominus solent aliqui abbates dicti Ordinis Cisterciensis in receptionibus novitiorum, tam ad habitum quam ad professionem, stare maiori parti suffragiorum, licet, habito consilio, decisio ab illis pendeat, ut ex regulà patet.

Petitio.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, in congregationibus monachorum Ordinis sancti Benedicti tam Galliae quam Hispaniae abbates qualificatum sive duplex suffragium habeant, ita ut quando suffragia sunt paria, si sex in una, et sex in altera parte inveniantur, etiam numerato suffragio abbatis, illa pars praevaleat et censeatur maior, executionique proinde mandanda sit, pro qua stat abbas tamquam praeses; praesatus vero Dionysius procurator generalis simile qualificatum seu duplex suffragium abbatibus praefati Ordinis Cisterciensis a nobis concedi summopere desideret:

§ 3. Nos, ipsius Dionysii procuratoris statut ut in generalis votis hac in re, quantum cum rubrica. Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, quod in posterum, quandocumque declarationes capitulares in monasteriis Ordinis praefati Cisterciensis habendae sint, ea pars in paritate suffragiorum praevalere et praeferri debeat, cui abbas monasterii consensus sui praerogativam superaddere voluerit, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, declaramus atque decernimus.

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime et inviolabiliter observari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis Cisterciensis, eiusque monasteriorum quorumcumque, etiam iuramento,

et inane si secus super his a quoquam,

quavis auctoritate, scienter vel ignoran-

ter, contigerit attentari.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decreium ir-

Derogatio

confirmatione apostolică, vel quavis fir mitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur in iudicio et extra illud, quae adhiberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII septembris MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 28 septembris 1672, pontif. anno III. Registr. in Segret. in libro Brevium mensis septembris.

#### CXIV.

Praeceptum in Cappuccinos custodiae Navarrae, ne audeant conventum seu domum aedificare in loco Vianae Calaguritanae dioecesis, et perpetuum super hoc silentium eis impositum.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Expositio causae.

§ 1. Aliàs felicis recordationis Alexandro VII praedecessori nostro, pro parte tunc existentium fratrum conventus oppidi civitatis nuncupati de Viana Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià

nuncupatorum Calaguritanae dioecesis, exposito, quod, cum antea tunc existentes fratres Cappuccini custodiae Navarrae, novum conventum eorum Ordinis in dicto oppido erigere praetendentes, hospitium ibidem de facto aperuissent, sed inde per duos episcopos successores semper rejecti fuissent, etenim¹, praevià sententià definitivà, Congregatio tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad quam causa huiusmodi devoluta reperiebatur, partibus auditis, et dilecto filio nostro Marcello eiusdem S. R. E. cardinali Santacrucio nuncupato referente, re mature examinatà et discussà, iniunxerat et praeceperat memoratis et fratribus Cappuccinis Custodiae Navarrae, eorumque superioribus ad quos spectabat, ne in praedicto loco Vianae conventum aut hospitium sive sub quovis titulo domum permanentem ullo modo fundare et retinere auderent, aut praesumerent, sed iuxta tenorem sententiae ab Ordinario Calaguritano datae sub die xxiv maii moclx, seu alio veriori tempore, ab hospitio iam ut dicebatur aperto et retento omnino discederent; ut autem huius decreti executioni tutius caveretur, eidem Ordinario commiserat, ut eosdem Cappuccinos, quatenus parere recusarent, sub censuris aliisque sibi benevisis poenis, cogeret et compelleret, in contrarium non obstantibus quibuscumque, et aliàs prout in ipsius Congregationis decreto desuper die xvII novembris mdclxII emanato dicebatur contineri; et subinde, reproposità causa die xix septembris MDCLXIV eadem Congregatio decretum praedictum confirmaverat, perpetuumque eisdem fratribus Cappuccinis silentium imponendum esse decreverat; et postmodum, concessâ rursus dictis fra-

1 Videtur legend. etiam pro etenim (R. T.).

tribus Cappuccinis novâ audientia super articulo an esset locus praetensae fundationi novi conventus in dicto oppido Vianae, die xvi ianuarii mdclxv resolutum fuerat, non esse locum fundationi, idque ad relationem praedicti Marcelli cardinalis; verum, illo absente, die xii martii subsequentis iidem fratres Cappuccini, insciis exponentibus supradictis, extorserant a praedictâ cardinalium Congregatione licentiam erigendi dictum novum conventum, accedente licentià Ordinarii; et in eâdem expositione subiuncto, quod dicti exponentes successive, nempe die xxiv novembris eiusdem anni MDCLXV, recursum ad ipsum Alexandrum praedecessorem in eius signaturâ gratiae super praemissis habuerant, cupiebantque iuxta resolutionem, utrâque parte informante, in eâdem signaturâ captam, causae huiusmodi finem imponi:

Decretum Ale-xandri VII.

§ 2. Idem Alexander praedecessor, supplicationibus eorumdem exponentium nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, praedictos fratres Cappuccinos super praetensâ fundatione conventus seu hospitii in loco Vianae Calaguritanae dioecesis amplius non audiri, auctoritate apostolicâ mandavit ac decrevit, eisdemque perpetuum desuper silentium imposuit, et aliàs, prout in ipsius Alexandri praedecessoris litteris desuper die iii septembris moclxv1 in simili formâ Brevis expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Introductio novae causae

- § 3. Cum autem, sicut dilecti filii fratres Minores de Observantia nuncupati supradicti conventus oppidi Vianae nobis nuper exponi fecerunt, praedicti fratres Cappuccini die xxx decembris proxime praeteriti, sub nomine dilectorum filiorum capituli ecclesiae et magistra-
  - 1 Supra legitur 1666 (R. T.).

tus saecularis dicti oppidi Vianae, nemine citato nec audito, obtinuerint a nobis rescribi Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. praedictae cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae, ut eius arbitrio, non obstantibus clausulis in dictis Alexandri raedecessoris litteris appositis, posset iterum huiusmodi negotium examinari et definiri, et in executionem rescripti huiusmodi eadem Congregatio venerabili fratri moderno episcopo Calaguritano scribi mandaverit ut informationem super his ad ipsam Congregationem transmitteret; licet autem transmissa per eumdem cpiscopum nova relatio memoratis fratribus Cappuccinis favorabilis praetendatur, nullo tamen modo attendenda videatur, quippe quae aliis duabus relationibus antecessorum episcoporum, eorumque sententiae definitivae, ac probationibus iudicialibus in processu causae et causarum huiusmodi contentis et insertis adversetur; et propterea exponentes praedicti perpetuum eisdem fratribus Cappuccinis silentium de novo imponi, tandemque huiusmodi dispendiosas et scandalosas lites finiri summopere desiderent:

§ 4. Nos, easdem lites penitus et om- Statuit ut in nino dirimere ac tollere, ipsosque exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas 1 fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis in-

1 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

clinati, de memoratorum cardinalium, qui suprascriptum praetensae sundationis negotium iterum examinarunt atque discusserunt ac desuper praedicti moderni episcopi Calaguritani relationem et partes informantes audiverunt, consilio, decreta ab corumdem cardinalium Congregatione aliàs ad favorem fratrum Minorum de Observantià dicti conventus de Viana emanata et in praedictis Alexandri praedecessoris litteris die III septembris MDCLXVI 4 expeditis relata, in quibus ipsa cardinalium Congregatio persistendum esse die xix augusti proxime praeteriti decrevit, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis observantiae et apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac perpetuum praedictis fratribus Cappuccinis silentium super praemissis imponimus, ipsosque fratres Cappuccinos circa huiusmodi fundationis petitionem non esse amplius audiendos, harum serie, eâdem auctoritate, decernimus et declaramus.

Peccetum ir-

§ 5. Decernentes pariter ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, et illis plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 6. Non obstantibus praemissis, et constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et

1 Paulo ante lectum fuit 1665 (R. T.).

consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx septembris moclxxII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 30 septembris 1672, pontif. anno III. Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis septembris.

#### CXV.

Constitutio abrogationis omnium indultorum seu privilegiorum personalium fratribus Ordinis Minorum de Observantiâ et Reformatorum seu Strictioris Observantiae a quibusvis quoquomodo contra et praeter eiusdem Ordinis constitutiones concessorum.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium, quod Exordium. inscrutabilis divinae sapientiae atque clementiae altitudo humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, committere dignata est, salubriter exequi iugi vigilantià satagentes, in eam praecipue curam sollicitis studiis incumbimus, ut christifideles Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipati, sublatis iis quae regulari eorum observantiae atque disciplinae detrimentum adferre noscuntur, iuxta regulas in

1 Male, ut puto, edit. Main. legit novembris (R. T.).

eorum institutis prospere dirigantur, illisque firmiter insistentes, multiplicibus in dies, benedicente Domino, proficiant incrementis.

Abusus intro-

§ 1. Cum itaque (sicut accepimus) in Ordine fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià et Reformatorum, seu Strictioris Observantiae nuncupatorum, introductus fuerit abusus ut passim fratribus indultum voti perpetui aliaque privilegia personalia concedantur, ex quo magnum relaxationi ostium aperitur 1 et gravissimum paupertati et humilitati, quas dictus Ordo profitetur, nocumentum insertur:

nia indulta perfratribus con-

§ 2. Nosque<sup>2</sup>, regularem disciplinam sonalia dictis ubique vigere et omnem illius relaxationis viam praecludi summopere cupientes. de opportuno remedio, quantum cum Domino possumus, providere volentes, ac felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri inhacrentes vestiglis, motu proprio, ac ex certâ scientiâ et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et quaecumque indulta seu privilegia personalia quomodocumque nuncupata, quibusvis dicti Ordinis fratribus, cuiuscumque dignitatis, qualitatis et conditionis existant (carissimorum in Christo filiorum nostrorum regis Romanorum in imperatorem electi ac aliorum regum concionatoribus et confessariis dumtaxat exceptis), quocumque titulo, praetextu, causa et occasione, ad cuiusvis instantiam et supplicationem, tam a nobis et Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac quibusvis S. R. E. cardinalium congregationibus, quam etiam a venerabili fratre nostro Francisco episcopo Ostiensi eiusdem S. R. E. cardinali Barberino nuncupato, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectore,

aliisque eiusdem Ordinis protectoribus, ac a quibuslibet Ordinis huiusmodi superioribus, hactenus quoquomodo contra et praeter regularia Ordinis praedicti instituta et apostolicas constitutiones concessa, harum serie perpetuo revocamus, annullamus, cassamus, abrogamus et abolemus, illaque perpetuo revocata, cassata, abrogata et abolita, viribusque et effectu vacua fore, neminique ullatenus suffragari, neque de cetero a quoquam concedi posse, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum camerae apostolicae auditores. ubique iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 3. Mandantes propterea in virtute Mandat supesanctae obedientiae, ac sub excommu-tarios declarare nicationis privationisque suorum officio-esse privatos. rum ac vocis activae et passivae poenis eo ipso incurrendis, dilectis filiis ministro ac vicario seu commissario generalibus et ministris provincialibus, aliisque dicti Ordinis superioribus, ut, quamprimum praesentes nostrae litterae pervenerint, omnes et singulos patres et fratres Ordinis huiusmodi, similia indulta seu privilegia habentes, illos eo ipso privatos et spoliatos esse declarent, nec quemquam illis uti sinant vel permittant, inobedientes quoslibet et rebelles opportunis iuris et facti remediis, iuxta regularia eiusdem Ordinis statuta apostolicà auctoritate confirmata, omni et quacumque appellatione, reclamatione et recursu remotis, compescendo.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Obstantia mequibusvis litteris apostolicis super concessione seu confirmatione concessionis privilegiorum huiusmodi emanatis, aliisque ordinationibus et constitutionibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam

<sup>1</sup> Edit. Main. legit aperiatur (R. T.).

<sup>2</sup> Simpliciter lege Nos (R. T.).

iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis;

Generaliter derogat.

§ 5. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, ment o seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut carumdem Transumpto- praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die vii octobris MDCLXXII, pontificatus nostri anno III. 1. G. Slusius.

Dat. die 7 octobris 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secretariá in lib. Brev. mensis octobris, parte utrag., fol. 137.

#### CXVI.

Confirmatio decretorum a generali Ordinis eremitarum sancti Augustini de suorum assistentium consilio editorum circa introductionen, observantiam et perpetuam conservationem vitae communis in Lyciensi et Terrae Soleani, aliisque dicti Ordinis conventibus, in quibus vita huiusmodi introducetur.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ec- Exordium, clesiae Catholicae regimini per ineffabi-1em divinae bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praesidemus, nos admonet, ut, ad ea, quae salutem christifidelium Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum directionem concernunt, favorabiliter intendentes, quae a superioribus regularibus restituendae conservandaeque religionis studio provide facta esse noscuntur, apostolici muniminis nostri praesidio constabiliamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius procurator generalis curatore gene-Ordinis fratrum eremitarum sancti Augu-tris Eremitarum stini, quod, cum quondam Ignatius Va- ni. lente conventum civitatis Lyciensis dicti Ordinis haeredem instituerit , ea lege ut observantia et exacta vita communis, quam dilectus pariter filius Augustinus de Soleano, frater expresse professus eiusdem Ordinis, in sacrâ theologia magister, dum provincialatus provinciae apostolicae dicti Ordinis munere fungebatur, in eodem Lyciensi et S. Mariae del Reposo nuncupatae terrae de Soleano Hydrontinae dioecesis conventibus introduxerat, in ipso conventu Lyciensi restitueretur, ac dictum Augustinum, cum onere procurandi restitutionem vitae

1 Edit. Main. legit instituit (R. T.).

Series facti

communis huiusmodi in eodem conventu Lyciensi, testamentariae suae dispositionis executorem deputaverit: dilectus etiam filius Hieronymus Valvasorius, prior generalis Ordinis praefati, de asstentium suorum consilio, circa restitutionem, observantiam perpetuamque conservationem vitae communis, tam in praefatis Lyciensi, et terrae Soleani quam in quibusvis aliis eiusdem Ordinis conventibus vitam communem huiusmodi, ad praescriptum decretorum a Congregatione S. R. E. cardinalium super statu regularium deputatà iussu felicis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri die xiii septembris mocliv emanatorum, benedicente Domino amplexuris, nonnulla decreta edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta prioris generalis referuntur.

- restituatur, et quatenus opus est de novo instituatur, et in conventu S. Mariae Reposi de Soleano continuetur observantia et exacta vita communis ad praescriptum regulae, etc., ut inferius.
- II. Exacta vita communis in dictis et huiusmodi conventibus iam et in futurum observantibus fiat ab omnibus et singulis patribus et fratribus, superioribus et subditis de familià degentibus, iuxta decreta sacrae Congregationis super statu regularium de mandato felicis recordationis Alexandri Papae VII sub die xiii septembris mocly, ad praescriptum regulae et constitutionum Ordinis, non obstante quavis laxiori consuetudine, servatăque formă sacrorum canonum Concilii Tridentini et constitutionum apostolicarum, et praecipue decretorum sanctae memoriae Clementis Papae VIII, necnon statutorum predicti nostri Ordinis (quae, pro certiori et firmiori observantià, ne allegari unquam possit ignorantia, unà cum his decretis et aliis hactenus in Ordine factis, de consilio

etiam admodum RR. PP qui nobis assistunt, excerpsimus et declaravimus, et hac ipsà die v septembris mdclxxii nostrà manu et sigillo munita, observanda illis et omnibus conventibus et fratribus, qui eamdem vitam iam amplexi, et, Deo dante, in futurum amplexuri sunt, dedimus) ad litteram absque ullà interpretatione aut glossà, et indispensabiliter nisi cum infirmis et impotentibus, sub poenis in eisdem decretis, canonibus, et constitutionibus apostolicis contentis, necnon dictarum constitutionum Ordinis part. III, cap. vi, et part. vi, cap. ix, et statutorum supradictorum.

- m. Postquam (restitutà iam observantià) octo circiter novitii choristae recepti fuerint, et suam professionem emiserint in novitiatu Lycii, remaneant ibidem pro secundo novitiatu seu professorio clauso, quod eos¹ nunc pro tunc ad studium pro ipsis tantum observantibus deputamus, ad studendum, si fuerint habiles, et primus novitiatus, qui, de mandato sacrae Congregationis super statu regularium, erat Lycii, transferatur (de assensu eiusdem sacrae Congregationis) ad conventum Soleani.
- IV. Conventus Lycii sit sub immediatà iurisdictione nostrà et priorum generalium pro tempore, conventus vero Soleani sub iurisdictione procuratoris generalis, prout sunt ceteri conventus provinciae, cum conditionibus tamen infradicendis.
- v. Pro hac primâ vice, confisi plurimum de integritate, doctrinâ, prudentiâ, ut supra, vitae communis exactiorisque observantiae zelo ciusdem magistri fratris Augustini de Soleano, eum deputamus et declaramus, prout tenore praesentium et nostri muneris auctoritate deputatum et declaratum esse volumus,

in priorem praedicti conventus nostri S. Angeli de Lycio ad triennium, et ultra ad aliud et plura, si vocales dicti conventus Lycii, elapso primo triennio, eum alià et alià vice et pluries proponere, nominare et praesentare voluerint, etiam solum, et non inter tres aut duos, ut in formà inferius ponendà. Pro conventu vero S. Mariae Reposi de Soleano confirmamus in priorem fratrem Lucam de Melpiniano electum a definitorio provinciae ad bienninm a die dictae suae electionis.

vi. Deinceps priores eligantur ex ipsis solis Observantibus, et ab ipsis; ita ut primum in conventu Lycii sibi deligant duos vel tres, et ipsos sic delectos deinde nominent et praesentent patri generali pro tempore, et demum generalis ex duobus vel tribus ita praesentatis eligat unum, qui erit prior; et pariter in conventu Soleani primum sibi deligant duos vel tres, et deinde illos duos vel tres repraesentent definitorio provinciae, quod demum ex duobus vel tribus eligat unum, qui erit prior.

vn. Quod si prioratus ex morte, privatione, renunciatione, aut aliquà ex alià causa quandocumque vacaverit, tunc sit vicarius tam Lycii quam Soleani secundus qui cum priore electo fuit praesentatus, duraturus usque ad tempus novae electionis. Quod si illi etiam, aut alter ex illis, mortui fuerint, aut aliquâ ex causà nolint et nequeant esse vicarii, tunc Lycii deligant tres vel duos ad prioratum, ex quibus generalis, ut supra, eligat unum, qui erit prior ad biennium et tot menses, quot desuerint usque ad consuetum tempus instituendi et ipsum adventum de novo instituti prioris; et Soleani deligant duos vel tres, ex quibus provincialis, ut supra, eligat unum, qui erit vicarius usque ad proximum capitulum seu congregationem, in quibus de-

finitorio praestabunt' duos vel tres, dictum vicarium, et alium vel alios ab ipsis et ex ipsis observantibus deligendos², ex quibus duobus vel tribus definitorium eliget unum, ut supra.

viii. Ita pariter ceteri quicumque eorum officiales eligantur ex ipsis et ab ipsis, proponente tamen ad electionem et post electionem eos confirmante eorum priore iam, ut supra, electo.

ix. In lectorem theologiae, seu regentem, et in lectorem philosophiae deputabitur a patre generali aliquis ex ipsis idoneus illis doctrinae sufficientià, exemplaris, et maxime exactae communis vitae studio, iuxta praedicta et praecipue Clementis PP. VIII decreta, probandus et approbandus. Quod si apud se non habuerint idoneum, aut pro lectore, aut pro regente, supplicabunt pro altero, aut pro utroque, eidem patri generali, qui providebit de idoneo a se probato, et qui sponte velit et debeat observantiam et exactam vitam communem eamdem cum omnibus in omnibus et per omnia iuxta dicta et Clementis Papae VIII decreta sectari.

x. In actu visitationis in conventu Lycii per nos aut per a nobis deputandos, et in conventu Soleani per patrem provincialem, inquiratur super institutà observantià, et transgressores ibidem corrigantur regulariter, non autem inde re moveantur inconsultis priore et patribus consilii, et relinquantur aut mittantur decreta; quod si aliqua iudicaverint observantiae conducere, fideliter referant priori generali, qui, si ei videbitur, decernat.

xi. Nulli, volenti venire zelo observantiae, licentia denegetur, dummodo eius praecedat acceptatio a priore cum patribus consilii. Non eligantur ipsi obser-

- 1 Videtur legendum praesentabunt (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit deligendis (R. T.).

vantes in priores locales, nec in officiales conventuum, ubi dicta observantia non viget. Non amoveantur, aut transeant de familià in dictis conventibus, ubi dicta observantia non viget; sed tantum (donec, Deo iuvante, alii conventus observantes, iuxta pariter decreta sacrae Congregationis super statu regularium et haec nostra decreta et statuta, quae, ut supra, pro dictis et pro omnibus conventibus et fratribus, qui eamdem vitam iam amplexi et in futurum amplexuri sunt, fecimus, fuerint) mutari possint ab uno in alium ex conventibus observantibus, tam si eam vitam post decretum sacrae Congregationis super statu regularium professi fuerint, quam si professi ante dictum decretum, aut ex dictis conventibus Lycii et Soleani pro hac primà vice remanserint, aut ex aliis conventibus quandocumque advenerint, et elapso anno (quo tempore iis erit liberum abire) a patribus vocalibus acceptati fuerint, nisi forte in poenam, utpote sitam<sup>4</sup>, sanctae ordinationi de observantià et exactà vità communi in dictis conventibus et aliis observantibus contradicere aut modo aliquo se opponere ausi sint vel fuerint, quapropter iuxta dictum decretum sacrae Congregationis super statu regularium amovendi sint, aut si emendatoriam ferre recusaverint, et iuxta regulam et constitutiones, a priore de consensu patrum consilii a societate, ne contagione pestiferà plurimos perdant, proiiciendi.

xII. Pro quibus omnibus inviolabiliter observandis, praecipimus omnibus et singulis nostris inferioribus, ne quovis praetextu, occasione, aut quaesito colore, dicto, facto, directe vel indirecte, per se vel per alium, ullis unquam futuris temporibus dicta decreta violare.

1 Intelligat qui potest; forsan legendum si tam (R. T.).

infringere, aut eis quoquo modo centraire, nec supradictos fratres a dictà observatione turbare aut molestare, et ne a dictis et aliis in futurum simili modo observantibus conventibus dictam observantiam et exactam vitam communem auferre aut auferendam audeant quomodolibet attentare, sub poenis numero tertio memoratis, necnon privationis officiorum, graduum ac vocis activae et passivae in perpetuum, et excommunicationis latae sententiae, quam trinà canonicà monitione praemissà in his scriptis licet inviti ferimus, ipso facto, absque alià declaratione, sed solà protestatione et attestatione in scriptis, iuramento et subscriptione maioris partis conventus firmatà, cum expressione causae propter quam, et expressione pariter huius nostri decreti decimi, virtute cuius declarantur incursi, incurrenda?

XIII. Hacreditas Ignatii Valente de Lycio vigore eius testamenti sub die x octobris MDCLXXI, in quo reliquit praedictum nostrum conventum S. Angeli de Lycio suum haeredem universalem, cum adiectà conditione, quod in eo restituatur observantia et exacta vita communis, iuxta decreta sacrae Congregationis super statu regularium de mandato Alexandri PP. VII acceptatur ad seriem et tenorem eiusdem testamenti a nobis visi, discussi et considerati, prout tenore praesentium et nostri muneris auctoritate illam acceptamus et acceptandam esse volumus et mandamus.

xiv. Et ad perpetuam validitatem, firmitatem, subsistentiam, durationem, et ad cautelam ad tollendos defectus, supplicamus sanctae Sedi Apostolicae, eiusque sacris Congregationibus: 1º quod

<sup>1</sup> Lege secundo, nam numerationem nos mutavimus (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege incurrendis nempe poenis, vel incurrendae nempe excommunicationis (R. T.).

(non obstantibus constitutionibus nostri Ordinis, III part., cap. IV, quod suppositio conventuum sub immediatâ curâ patris generalis fiat per capitulum generale) supradictus conventus S. Angeli de Lycio ponatur et sit in futurum et in perpetuum sub immediatà curâ et iurisdictione procuratoris pro tempore, quemadmodum alii conventus generales, cum dictà tamen observantià et exactà vità communi, et modo ac formâ ut supra: 2º quod (non obstante Bulla sanctae memoriae beati Pii V pro reformatione Ordinis Eremitarum S. Augustini, Quoniam in reparandam, MDLXX, de duratione officiorum ad biennium, et decreto patris generalis Fivisani, confirmato a sanctae memoriae Clemente PP. VIII, Universalis, MDXCVI, de non protrahendis officiis ultra sexennium) praedictus magister frater Augustinus de Soleano possit esse et sit prior ut supra; et aliis non obstantibus quibuscumque, et ad tollendos, si qui sunt, alios quoscumque defectus, et ut praedicta omnia et singula approbare, confirmare et apostolicà auctoritate roborare dignetur ».

Confirmatio apostolica di-

§ 2. Cum autem, sicut eadem expoctorum decreto sitio subiungebat, procurator generalis et Augustinus praefati decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis procuratori generali et Augustino gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore cen-

1 Cohaerentius lege absolutas (R. T.).

sentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, a memorato Hieronymo procuratore generali edita, ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Ceterum, tam praefatum Hieronymum modernum et pro tempore exi- Ordinis ut vilam stentem procuratorem generalem, quam ducant et retidilectos filios modernos et futuros vicarios generales congregationum et procuratores provinciales provinciarum et superiores locales conventuum Ordinis praefati, per praesentes serio monemus, ut, suae obligationis memores, exactam vitam communem in conventibus potissimum designatis pro novitiatibus et professoriis, ubi introducta non est, omnino introduci, quavis contrarià consuetudine seu potius corruptelà non obstante, et ubi introducta est, conservari maxime procurent, in districto Dei iudicio neglecti muneris rationem reddituri.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras et decreta praeinserta semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Quocirca dilecto filio nostro et Exequatores Apostolicae Sedis in regno Neapolis nun-

cio, ac venerabilibus fratribus archiepiscopo Hydruntinensi, et Lyciensi ac Bisignanensi episcopis, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel tres, aut duo, vel unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte interesse in praemissis habentium, seu alicuius eorum, desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrà praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi, ab illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter et inconcusse observari, omnesque et singulos, quos ipsae praesentes litterae concernunt, praemissorum omnium et singulorum commodo et effectu pacifice frui et gaudere; non permittentes illos desuper a quoquam, quavis auctoritate, quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum.

§ 6. Non obstantibus recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII praedecessoris pariter nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis eiusque congregationum, provinciarum et conventuum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes<sup>4</sup>, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, ipsis quae praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii octobris MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 8 octobris 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secretariá Brevium in libro mensis octobris, part. utrâque, fol. 161.

## CXVII.

Declaratio circa ius conferendi habitum Tertii Ordinis sancti Francisci competens tantum fratribus eiusdem Tertii Ordinis nationis Gallicanae, et Cappuccinos eiusdem nationis excludens.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exponi nobis nuper fecerunt dilecti Expositio fafilii fratres Tertii Ordinis sancti Francisci Congregationis Gallicanae, quod, licet Congregatio venerabilium fratrum no-

- 1 Vocem habentes nos addimus (R. T.).
- 2 Particulam tam nos addimus (R. T.).

strorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, in controversià inter ipsos exponentes ex unà et dilectos pariter filios fratres Ordinis Minorum eiusdem sancti Francisci Cappuccinorum nuncupatorum in regno Galliarum degentes ex altera partibus circa ius conferendi habitum Tertii Ordinis sancti Francisci utriusque sexus personis saecularibus, easque dirigendi, vertente, die XIII martii proxime praeteriti, partibus pluries auditis, decrevisset ut fratres Cappuccini praefati ab huiusmodi habitus collatione et directione penitus abstinerent, nihilominus, dilecto etiam filio procuratore generali Ordinis fratrum Cappuccinorum conquerente se in iuribus suis sufficienter auditum non fuisse, eadem cardinalium Congregatio die xx eiusdem mensis mandavit ab expeditione sui decreti huiusmodi supersederi, utque dictus procurator generalis quasdam provisionales in simili formà Brevis litteras, quas' a recolendae memoriae Clemente Papa IX praedecessore nostro ad praefati Ordinis fratrum Minorum Cappuccinorum favorem emanasse asserebat, partibus communicaret.

Petitio.

- § 1. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praefatus procurator generalis id non praestiterit, nihilque habeat, quod pluries, et in diversis contradictoriis, tam coram praesatà, quam coram alterà, nempe venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum, Congregationibus non fuerit aliàs a dictis fratribus Cappuccinis productum; et propterea dicti exponentes, ut huiusmodi controversiae iam toties et tam solemniter decisae, et novissime coram dictà cardinalium Congregatione ter expositae, finis tandem imponatur, ac alia
  - 1 Edit. Main. legit quam pro quas (R. T.).

quinque decreta a praefatis duabus cardinalium Congregationibus respective contra praefatos fratres Cappuccinos emanata necnon desuper expeditae pariter in formà Brevis litterae apostolicae observentur, opportune sibi in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desiderent:

§ 2. Nos, specialem ipsis exponentibus statuit ut in gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui, partibus auditis, in decreto aliàs, videlicet dictà die xm maii proxime praeteriti, edito persistendum esse censuerunt, consilio, praesatis fratribus Minoribus Cappuccinis nuncupatis, ne in posterum in admittendis mulieribus ad habitum Tertii Ordinis sancti Francisci, sive in ipsis dirigendis se ingerant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, interdicimus, ac praedictis fratribus Cappuccinis perpetuum super praemissis silentium imponimus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritans. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios ac delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc si

secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum remotio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis;

Illorumque de rogatio.

§ 5. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praesentium effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x octobris moclxxII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 10 octobris 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secret, in lib. Brevium mensis octobris.

# CXVIII.

Statutum perpetuum collegii Germanici et Ungarici, quod convictores quicumque in dictum collegium recepti, et quandocumque recipiendi, iuramentum de discedendo ab Urbe, ac in Germaniam revertendo statim alque studiorum tempus fuerit absolutum, praestare leneantur.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Cum (sicut accepimus) dilecti filii Alamni colle-Ru Germanici et Hungarici Hungarici Germanici et Hungarici post iurant in de Urbe in ipsius collegii ingressum,

sive paulo post, inter alia iuramentum Germaniam repraestare soleant, quod, absoluto ibidem versuros. studiorum tempore, quando inde dimittentur, ab Urbe statim discessuri, et in Germaniam reversuri sint; in dictum vero collegium, praeter alumnos, etiam recipiuntur nonnulli convictores, qui iùramentum huiusmodi non praestant, sed, peracto studiorum curriculo, in Urbe praefatà quandoque moram trahunt, et excusso disciplinae, quam in eodem collegio praefato servaverant, iugo, eam morum innocentiam, quam ex patrià attulerant, et in collegio praefato coluerant, non satis studiose tuentur, in animarum suarum perniciem, ipsiusque collegii existimationis detrimentum:

- § 1. Nos, ex commissae nobis caelitus Statuit ut in apostolicae sollicitudinis munere, opportunum huic malo remedium, quantum cum Domino possumus, adhibere cupientes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut convictores quicumque in collegium praefatum recepti, et quandocumque recipiendi, iuramentum pariter de discedendo ab Urbe supradictà, ac in Germaniam revertendo statim atque studiorum cursum ibidem absolverint, seu aliàs ex ipso collegio dimittentur, ad instar memoratorum alumnorum, praestare omnino teneantur, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.
- § 2. Decernentes easdem praesentes Docretum irlitteras semper firmas validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore et quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E.
  - 1 Potius lege recipiantur (R. T.).

cardinales, collegii praefati protectores, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorusa.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et, quatenus opus sit, dicti collegii, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi octobris mdclxxII, pontificatus nostri anno III. I. G. Slusius.

Dat. die 16 octobris 1672, pontif. anno III.

Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis octobris, parte utrăque, fol. 133.

#### CXIX.

Confirmatio decreti Clementis IX super unionis dissolutione Congregationum eremitarum Camaldulensium Montis Coronae et aliarum nationum cum commemoratione poenae et censurarum.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ad pastoralis dignitatis fastigium, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, per inessabilis divinae bonitatis divitias evecti, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, stabiliendae inter religiosos viros a saeculi turbis segregatos et Altissimi obsequiis sub laudabili strictioris observantiae instituto addictos tranquillitatis studio, sapienter disposita esse noscuntur, ut firmiora sint et serventur exactius, apostolici praesidii nostri patrocinio libenter corroboramus, illisque, ne temerario cuiusquam ausu violentur, novas sanctiones adiungimus, sicut conspicimus in Domino rationi esse consentaneum.

§ 1. Alias siquidem, cum inter ere- clomo mitas Camaldulenses nationis Etruriae ras unionem ab sub nomine Congregationis Eremi Sacrae, ctum dissolvit. ex una, ac nostrorum 1 Status nostri Ecclesiastici, dominii Veneti, regni Neapolis, Poloniae et Germaniae sub nomine Congregationis Montis Coronae respective militantes, ex alterâ, necnon illos nationis Pedemontanae expalia partibus, variae controversiae exortae et suscitatae fuissent, felicis recordationis Clemens Papa IX praedecessor noster, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturà deliberatione suis, deque apostolicae potestatis plenitudine, unionem, annevionem et incorporationem eremi Camaldulensium Etruriae, sive provinciae Aretinae, ac Congregationis Montis Coronae, earumque respective eremorum, monasteriorum, membrorum et aliorum locorum regularium invicem, uniusque Congregationis ex illis sic unitis, annexis et incorporatis erectionem et institutionem dudum a recolendae memoriae Urbano Papa VIII praedecessore pariter nostro factas, necnon aliam unionem sive incorporationem eremi Camaldulensium prope Taurinum sitae, unâ cum aliis eremis,

1 Videtur legendum nationum pro nostrorum (R. T.).

domibus et locis ab eâ dependentibus,

sive quoquomodo ad illam pertinentibus, ad praefatam Congregationem Camaldulensium Montis Coronae pridem factam, et ab eodem Urbano praedecessore confirmatam, revocavit, dissolvit, irritavit et annullavit, ac nationes praefatas ab invicem separavit, easque ad formam regiminis, quo ante uniones respective gubernabantur, reduxit, et aliàs, prout uberius continetur in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis expeditis tenoris qui se-

Tenor litterarum Glementis IX.

quitur, videlicet: § 2. Clemens Papa IX, ad perpetuam rei memoriam. Illius, qui charitas est et Deus pacis, vices, licet immeriti, gerentes in terris, ad ea peculiares vigilantiae nostrae curas libenter convertimus, per quae religiosae christifidelium, qui, abnegantes semetipsos, divinis obsequiis se se sub suavi arctioris atque severioris disciplinae iugo devoverunt, quieti consulatur, prout maturà deliberatione adhibità salubriter expedire in Domino arbitramur. Dudum siquidem felicis recordationis Urbanus VIII praedecessor noster, certis tunc expressis causis adductus, eremum Camaldulensium Etruriae, sive provinciae Aretinae, ac Congregationis Montis Coronae Ordinis Camaldulensium, earumque respective eremos, monasteria, membra et alia loca regularia ab eis dependentia, invicem perpetuo univit, annexuit et incorporavit, ac ex eis omnibus sic unitis, annexis et incorporatis unicam dumtaxat Congregationem, non amplius Montis Coronae, sed Eremitarum Camaldulensium de cetero nuncupandam, cuius caput esset praefata eremus Camaldulensium Etruriae, similiter perpetuo erexit et instituit: ac insuper idem Urbanus praedecessor unionem et incorporationem eremi Camaldulensis in montibus prope civitatem Taurinensem sitae, una cum aliis eremis et domibus et locis ab eå dependentibus, sive quoquomodo ad illam pertinentibus, praefatae Congregationi Camaldulensi Montis Coronae, sub certis tunc expressis conditionibus factas, auctoritate apostolicà approbavit et confirmavit, et aliàs, prout in binis ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die viii octobris mdcxxxiv et die viii augusti mdcxxxiv respective expeditis, quarum tenores praesentibus proplene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

Cum autem (sicut accepimus) subinde inter dilectos filios eremitas Camaldulenses, illos nimirum nationis Etruriae qui militant sub nomine Congregationis eremi sacrae, ex unâ, et illos nationum Status nostri Ecclesiastici, dominii Veneti, regni Neapolis, Poloniae et Germaniae, qui olim militabant sub nomine Congregationis Montis Coronae, ex alterâ, ac illos nationis Pedemontanae, ex alià respective partibus, variae differentiae ac controversiae exortae et suscitatae fuerint: nos, pro commissã nobis caelitus pastoralis officii curâ opportunum huiusmodi dissidiis remedium adhibere, et fraternae charitatis amoenitatem inter eremitas praesatos, quantum cum Domino possumus, restituere atque firmiter solidare cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui controversias et differentias praefatas, ex commissione recolendae memoriae Alexandri PP VII praedecessoris pariter nostri, mature ac diligenter examinarunt et perpenderunt, consilio, motuproprio, ac ex certâ scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, unionem, annexionem et incorporationem eremi

Camaldulensium Etruriae, sive provinciae Aretinae, ac Congregationis Montis Coronae, earumque respective eremorum, monasteriorum, membrorum et aliorum locorum regularium praefatorum invicem, uniusque Congregationis, ex illis sic unitis, annexis et incorporatis, erectionem et institutionem, a memorato Urbano praedecessore factas, necnon alteram unionem sive incorporationem eremi Camaldulensium in montibus prope Taurinum sitae, una cum aliis eremis, domibus et locis ab ea dependentibus, sive quoquomodo ad illam pertinentibus, ad praefatam Congregationem Camaldulensium Montis Coronae factam, et ab eodem Urbano praedecessore confirmatam, ut praefertur, et, prout illas respective concernunt, emanatas desuper ipsius Urbani praedecessoris litteras praefatas, ex nunc tenore praesentium revocamus, dissolvimus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac ex nunc revocatas, dissolutas, irritas et annullatas, viribusque et effectu vacuas esse et fore decernimus et declaramus, necnon nationes praefatas ab invicem separamus, easque ad formam regiminis, quomodo ante uniones huiusmodi respective gubernabantur, reducimus.

Praeterea dilecto filio nostro Petro eiusdem S. R. E. cardinali Vidono nuncupato, Ordinis huiusmodi apud nos et Sedem Apostolicam protectori, per easdem praesentes motu pari committimus, ut cuilibet ex dictis nationibus leges et consuetudines antiquas ex laudabili earum instituto auctoritate nostra apostolica statuat, exacteque observari faciat, ius unicuique tribuat, causas et lites decidat et terminet, ceteraque faciat, quae ad maiorem Dei cultum et gloriam, ac dictarum nationum tranquillitatem conducere arbitratur: nos enim

ipsi Petro cardinali et protectori quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem, harum serie, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, tribuimus et impartimur.

Decernentes easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod eremitae praesati et alii quilibet in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiamsi cuiusvis status, ordinis, conditionis, praeeminentiae et dignitatis, aut alias speciali et individua mentione digni existant, illis non consenserint, seu ad ea citati, vocati et auditi, aut causae, propter quas ipsae praesentes emanaverint, adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, vel ex alia quacumque quantumvis legitima, pià et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel interesse habentium consensus 1, aliove quolibet quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, ad terminos iuris reduci, aut in controversiam revocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari, vel impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis

1 Male edit. Main. legit consensu (R. T.).

respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praesatae cardinales, etiam de latere legatos, dictae Sedis nuncios, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Non obstantibus praefatis Urbani praedecessoris litteris, ac, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de non tollendo iure quaesito, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictorum eremorum et congregationum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam eisdem eremis et congregationibus, earumque personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, ac aliàs in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum

nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 24 octobris 1667, pontificatus nostri anno I.

§ 3. Cum autem (sicut pariter acce- Dictarum litpimus) nonnulli eremitae nationum prae- matio. dictarum novas uniones ipsarum nationum procurare, ac ad eum effectum subscriptiones quorumdanı simplicium eremitarum dictae Congregationis Montis Coronae emendicare moliantur, non sine notabili observantiae regularis detrimento, ac recidivarum inquietudinum atque perturbationum periculo: nos, eiusmodi malis ansam mature praecidere ac religiosae eremitarum praefatorum tranquillitati, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam adiungimus.

§ 4. Ac in omnibus et singulis me-Inhlhet Camaldulensibus no moratarum Congregationum seu trium audeant de nova

1 Edit. Main. legit praefatarum (R. T.).

dictarum con nationum eremis, tam subditis quam sunione tractare perioribus, etiam maioris officio fungentibus, seu aliàs quocumque gradu, dignitate, officio vel praeeminentià praeditis<sup>1</sup>, nunc et pro tempore existentibus, ne de cetero de novà Congregationum seu nationum praefatarum unione, seu incorporatione, sive novà unius Congregationis ex illis erectione et institutione, per se, vel alium, seu alios, verbo vel scripto, seu aliàs quomodocumque et qualitercumque, sive directe sive indirecte, sub quocumque etiam charitatis praetextu, colore vel ingenio, tractare, ullosve tractatus forsan incoeptos continuare, aut novos inire, seu quovis modo tractantibus consentire audeant quomodolibet seu praesumant, sub excommunicationis, ac privationis vocis activae et passivae necnon officiorum quorumcumque per eos obtentorum, perpetuaeque ad illa et alia quaelibet in posterum obtinenda inhabilitatis poenis per contrafacientes ipso facto absque ullà alià declaratione incurrendis, a quibus absolutionem, seu adversus illas rehabilitationem, nemo praeter nos seu Romanum Pontificem pro tempore exi-

Decretum irritans.

volumus.

§ 5. Decernentes easdem praesentes et praeinsertas litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros

stentem (nisi in mortis articulo consti-

tutis, quoad excommunicationem huius-

modi dumtaxat) concedere valeat, tenore praesentium, districte prohibemus et in-

terdicimus; laicos vero seu conversos

eremitas dictarum nationum respective, qui praesenti prohibitioni contravenerint,

praeter et ultra excommunicationem

praesatam, etiam poena reclusionis in

carcere ad decennium puniri et castigari

1 Male edit. Main. legit praedictis pro praeditis (R. T.).

essectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus', aliove quolibet etiam quantumvis formali ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, redargui, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in indicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo unquam posse, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac cardinales et legatos, necnon nuncios, et alios praefatos, nunc et pro tempore existentes, sublatà pariter eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Ceterum volumus pariter ut ipsa- Transumpto rum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică

1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII octobris mdclxxII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 17 octobris 1672, pontif. auno III.

Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis octobris.

## CXX.

Iubilaeum universale ad implorandam divinam opem contra Turcas,

## Clemens Papa X,

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Inter gravissimas multiplicesque curas, quibus, ex sacrosancti apostolatus humilitati atque infirmitati nostrae divinitus crediti munere, assidue urgemur, illa animum nostrum acrius vehementiusque angit et lancinat sollicitudo, quam de florentissimi olim Poloriae regni rebus formidabili Turcarum potentiâ atque immanitate summum in discrimen adductis corde iugiter versamus. Quis enim, aliquo honoris Dei zelo atque pietatis sensu praeditus, in luctuosam tam potentis tantâque rerum pro christianô religione fortiter gestarum glorià longe lateque sulgentis regni saciem mentis oculos absque lacrymis coniicere possit? Quis, ad gravissima quae universae christianae reipublicae imminent pericula, non expavescat? Expugnatà siquidem nuper Camenecià, quae infensissimorum christiani nominis hostium impetus non semel cohibuerat atque fregerat, immitis Turcarum tyrannus, eo successu inflatus, pro inexplebili, qua flagarat, dominandi imperiique sui pomoeria proferendi libidine, victricia arma quaquaversum circumferre, arces, oppida, civitates et provincias debellare, populos servitute opprimere, et miserandam in captivitatem adducere, ac Mahumetanae perfidiae abominationem, vi, terrore, dolo, omnique conatu in agro Dei viventis plantare non cessat, totamque rempublicam christianam clade involvere molitur. Verum exclamare licet cum Propheta: Quis det in direptionem Iacob et Israel vastantibus? nonne Dominus cui peccavimus? Ita est plane; longanimem Dei patientiam proritant hominum flagitia, eiusque vindictam accersunt: nam, ut subiungit idem Propheta: Noluerunt in viis suis ambulare, nec audiverunt legem eius, et effudit super eum indiquationem furoris sui, et forte bellum. Sed, qui pius est, misericors et clemens, patiens et multae miserationis, qui non vult mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat, effundet in nos divitias misericordiae suae, si, iniquitates nostras, quibus eum offendimus nimis, humili confessione agnoscentes, illasque dignis poenitentiae fructibus expiare satagentes, offeramus ei cordis contriti holocausta, et orationes nostras, ieiuniorum atque eleemosynarum viribus roboratas, tamquam incensum super altare eius adoleamus in odorem suavitatis.

§ 1. Hoc itaque unanimi charitatis Decemit nofervore agamus omnes, Patrem miseri-bus caelestem cordiarum et Deum totius consolationis dulgentiarum aconcorditer invocemus, ut dominator exercituum, qui conterit bella ab initio, erigat brachium suum sicut ab initio, et allidat virtutem inimicorum nostrorum in virtute suâ; et, qui facit pacem in sublimibus, ille fideles suos fortiter vinciat concordiae nexu, et induat fortitudine quae de caelo est, ut hostes no-

stros, qui in multitudine contumaci et [ superbià venientes haereditatem Dei nostri delere satagunt, protegente Domino, in cuius manu est salvare in multis et in paucis, dissipent et disperdant, atque a christianorum cervicibus longe repellant. Quae ut fructuosius maiorique spiritus ardore peragantur, ex prisco Romanae Ecclesiae omnium matris et magistrae more, caelestium gratiarum thesauros, quorum dispensationem nobis commisit Deus, in praesentibus necessitatibus aperire et liberali manu erogare decrevimus. -

Monet fideles

§ 2. Igitur, ex parte omnipotentis Dei prout in rubri- Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, omnes et singulos utriusque sexus christifideles, tam in almâ Urbe nostrâ quam extra eam ubicumque locorum constitutos, apostolicâ auctoritate paterne requirimus, monemus et hortamur ad infrascripta devote peragendum, ac Deum salvatorem nostrum toto corde orandum, ut per viscera misericordiae suae religionem christianam fidemque catholicam tueri et prategere, nefariorumque illius hostium Turcarum impetus reprimere, vires conterere, et consilia dissipare, Polonorum animos dissidiis distractos reconciliare, ac pristinae charitatis atque unionis compagem restituere, principibus christianis pacem et veram concordiam donare et firmiter solidare, eorumque vires et consilia, ad tutelam christiani nominis, et sanctae matris Ecclesiae exaltationem. unire, augere, firmisque praesidiis munire, ac piis omnium nostrorum laboribus atque conatibus felices successus largiri dignetur.

Plenissimam concedit indul-

§ 3. Nos enim, de omnipotentis Dei sient misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex 1 illà ligandi et solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit,

1 Edit. Main. legit et pro ex (R. T.).

universis et singulis utriusque sexus christifdelibus in almâ Urbe nostrâ degentibus, qui solemni processioni, quam aliquà die proximae venturae hebdomadae ab ecclesiâ S. Mariae supra Minervam ad ecclesiam S. Stanislai nationis Polonorum de eâdem Urbe, unâ cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, necnon patriarchis, archiepiscopis et episcopis, quos in Romanâ Curià adesse contigerit, ac christianorum regum et principum oratoribus apud nos existentibus, praelatis quoque et officialibus eiusdem Curiae, universoque clero et populo, benedicente Domino, agemus, devote interfuerint, vel S. Ioannis in Laterano, Principis Apostolorum, et S. Mariae Maioris ecclesiam seu basilicas, vel earum aliquam, intra spatium eiusdem vel proxime subsequentis hebdomadae, saltem semel visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium devote ut supra Deum oraverint, ac quartà et sextà ferià ac sabbato alterius ex praefatis hebdomadis ieiunaverint, et, peccata sua confessi, sanctissimum Eucharistiae sacramentum in dominicâ die immediate sequenti vel alià die intra eamdem hebdomadam reverenter sumpserint, ac pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique suggeret devotio, erogaverint; ceteris vero extra Urbem praedictam ubicumque degentibus, qui ecclesias ab Ordinariis locorum, vel eorum vicariis seu officialibus, aut de eorum mandato, et, ipsis deficientibus, per eos, qui ibi curam animarum exercent, postquam ad eorum notitiam litterae nostrae pervenerint, designandas, vel ecclesiarum huiusmodi aliquam, spatio duarum similiter hebdomadarum a publicatione designationis per Ordinarios, vel eorum vicarios seu officiales, vel alios ut praesertur saciendae decursarum', saltem semel visitaverint,

1 Polius lege decursurarum (R. T.).

ibique ut supra oraverint, ac quartà et sextâ ferià ac sabbato alterius ex hebdomadis huiusmodi ieiunaverint, pariterque peccata sua confessi, ac in die dominicae immediate sequentis, vel alià die intra eamdem hebdomadam, sanctissimå communione refecti fuerint, et pauperibus aliquam eleemosynam, ut praemittitur, erogaverint; plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, sicut in anno iubilaei visitantibus certas ecclesias intra et extra Urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesentium concedimus et largimur.

Item pavigangenubus.

§ 4. Navigantes vero et iter agentes, ut cum primum ad sua sese domicilia receperint, suprascriptis peractis, et visitatà ecclesià cathedrali, vel maiore, aut parochiali loci eorum domicilii, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant.

Etiam regulerebus in clau-

§ 5. Regularibus autem personis utriusstris degentibus, que sexus, etiam in claustris perpetuo degentibus, necnon aliis quibuscumque, tam laicis quam ecclesiasticis, saecularibus vel regularibus, etiam in carcere aut captivitate existentibus, vel aliquâ corporis infirmitate seu alio quocumque impedimento detentis, qui supra expressa vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut illa consessarius ex iam approbatis a locorum Ordinariis ante praesentium publicationem, seu approbandis, ' eis in alia pietatis opera commutare vel in aliud proximum tempus prorogari possit, eaque iniungere, quae ipsi poenitentes efficere poterint, pariter concedimus et indulgemus.

Facultas eligendi confes-Lis et censuris

§ 6. Insuper omnibus et singulis chrisuch qui pos stifidelibus utriusque sexus, tam laicis omibus pecca quam ecclesiasticis, saecularibus et regularibus, cuiusvis Ordinis, congregationis et instituti, tam in Urbe praedictà quam extra eam ubique locorum, ut praesertur, degentibus, licentiam concedimus et

facultatem ut ipsi ad hunc effectum eligere possint quemcumque presbyterum confessarium tam saecularem quam cuiusvis Ordinis et instituti regularem, ex approbatis, ut praemittitur, a locorum Ordinariis, qui eos ab excommunicationis, suspensionis et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine, quavis causà latis seu inflictis, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et delictis, quantumvis gravibus et enormibus, etiam locorum Ordinariis, sive nobis et Sedi Apostolicae, etiam in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis, et aliàs per quascumque nostras aut Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutiones, quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, quomodocumque reservatis, in foro conscientiae et hac vice tantum absolvere et liberare valeant:

§ 7. Et insuper vota quaecumque (re- 11em commuligionis et castitatis exceptis) in alia pia et salutaria opera commutare, iniunctà tamen eis et eorum cuilibet in supradictis omnibus casibus poenitentià salutari, aliisque eiusdem confessarii arbitrio iniungendis.

§ 8. Quapropter tenore praesentium, Praecipit orin virtute sanctae obediendiae districte sentium litterapraecipimus atque mandamus omnibus nem. et quibuscumque venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, et aliis ecclesiarum praelatis, ac quibuscumque Ordinariis locorum, ubicumque existentibus, eorumque vicariis et officialibus, vel, his deficientibus, iis qui curam animarum exercent, ut, cum praesentium litterarum transumpta, aut exempla, etiam impressa, acceperint, illa statim, absque ulla mora, retardatione vel impedimento per suas ecclesias et

1 Edit. Main. legit possent (R. T.).

dioeceses, provincias, civitates, oppida, terras et loca publicent et publicari faciant, ecclesiamque seu ecclesias visitandas designent.

Reservatio quoad irregularitatem, etc.

§ 9. Non intendimus autem per praesentes super aliquà irregularitate publicâ vel occultâ, notâ, defectu, incapacitate vel inhabilitate, quoquomodo contractà, dispensare, vel aliquam facultatem tribuere dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiae, neque etiam easdem praesentes iis, qui a nobis et Apostolicâ Sede, vel ab aliquo praelato seu iudice ecclesiastico excommunicati, suspensi, interdicti, seu aliàs in sententias et censuras incidisse declarati vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictarum duarum hebdomadarum satisfecerint, aut cum partibus concordaverint, ullo modo suffragari posse aut debere.

Obstantia memorat.

§ 10. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur<sup>1</sup>, ut nec etiam similes vel dissimiles indulgentiarum et facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari queant, necnon regulà nostrà de non concedendis indulgentiis ad instar, et quorumcumque Ordinum et congregationum sive institutorum regularium, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Ordinibus et congregationibus et institutis, illorumque personis, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis;

Eis omaibus § 11. Quibus omnibus et singulis,

1 Male edit. Main. legit reservatis (R. T.).

etiamsi de illis eorumque totis tenori-specialiter debus specialis, specifica et expressa et rogat. individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores pro sufficienter expressis, ac formam in eis traditam pro servatà habentes, hac vice dumtaxat, specialiter, nominatim et expresse, ad effectum praemissorum derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Ut autem praesentes nostrae, Fides transumquae ad singula loca deferri non pospetorum. sunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus ut earumdem praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, ubique locorum et gentium eadem prosus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v novembris MDCLXXII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 5 novembris 1672, pontif. anno 111.

Registrata in Secretaria in lib. III Brevium diversorum fol. 304.

Anno a Nativitate Domini nostri Iesu Christi MDCLXXII, indictione x, die vero v mensis novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris, D. N. D. Clementis, divina providentia Papae X, anno eius III, supradictum Breve affixum et publicatum fuit ad valvas basilicae Lateranensis, Principis Apostolorum, et S. Mariae Maioris de Urbe, et in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis et consuelis Urbis, per me Gregorium Stag-

y.um sanctissimi domini nostri Papae cursorem.

> CAROLUS FRANCISCHINUS magister cursorum.

# CXXI.

Confirmatio et innovatio Brevis Urbani VIII contra violatores libertatis et immunitatis ecclesiasticae ac iurisdictionis apostolicae in Portugallia, etc.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Everdinm.

Ex iniuncto nobis divinitus sacrosancti apostolatus munere, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro tuitione et desensione immunitatis et libertatis ecclesiasticae ac iurisdictionis Apostolicae Sedis eiusque ministrorum contra temerarios illarum violatores atque perturbatores provida censita esse dignoscuntur, ut firma semper atque inviolabilia persistant, apostolici muniminis nostri praesidio libenter corroboramus.

Urbanus VIII cularibus etiam

§ 1. Dudum siquidem felicis recordamoiu proprio irritat et antionis Urbanus Papa VIII, praedecessor nullat, quae a indicibus sae noster, motu proprio, ac certâ scientià supremis Portii et merà deliberatione suis, deque apogarbiorum acta stolicae potestatis plenitudine, nonnulla, rent adversus quae contra tunc existentem iurium et collectorem ge-neralem spolio expoliorum Camerae Apostolicae debitoeiusque mini rum in Portugalliae et Algarbiorum regnis collectorem generalem, eiusque auditorem seu delegatum, officiales, ministros, res et bona, ex regnorum praefatorum iudicibus saecularibus, etiam supremis, quocumque nomine, titulo et praerogativà et gradu insignibus<sup>2</sup>, in certis tunc expressis causis, et earum occasione, quocumque praetextu vel quae-

- 1 Potius lege provide (R. T.).
- 2 Porius, ut infra, lege insignitis (R. T.).

sito colore quomodolibet decreta, mandata, acta, facta, ordinata, et sive scriptis sive verbis quomodolibet attentata fuerant, quae omnia et singula pro expressis haberi voluit, nulla, invalida, irrita et inania, ac nulliter, invalide, inaniter et de facto contra sacros canones, conciliorum decreta et apostolicas constitutiones attentata et praesumpta esse decrevit et declaravit.

§ 2. Et, ne imposterum similia prae- Prohibuit eissententur, omnibus et singulis iudicibus ne talia vel si saecularibus, etiam supremis, dictorum ent attenta-adversus regnorum, quocumque nomine nuncupa- ecclesiasticam rentur, cuiuscumque gradus, conditionis communication et praerogativae existerent, ne talia aut ius absolutio sit similia adversus immunitatem et liber-di, et alib. tatem ecclesiasticam etiam quocumque praetextu contra ecclesias, praelatos, iudices et personas, res et bona, ac eorum iurisdictionem et auctoritatem, eiusque liberum exercitium, quomodolibet committere aut attentare praesumerent, sub excommunicationis maioris, cuius absolutio Sedi Apostolicae reservata esset, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et privationis quorumcumque beneficiorum, pensionum, officiorum et dignitatum ecclesiasticarum ac militarium et ordinum quorumcumque, perpetuaeque inhabilitatis, tam quoad ipsos delinquentes seu contumaces, quam quoad eorum descendentes usque ad eorum quartam generationem, ad illa imposterum quomodolibet obtinenda, necnon amissionis quorumcumque iuriumpatronatus, privilegiorum, gratiarum, concessionum et investiturarum, tam emphyteuticarum quam feudalium, eisdem delinquentibus seu contumacibus, suisque ut praefertur usque ad quartum gradum descendentibus, quocumque titulo apostolico, aut alio ecclesiastico, quomodo-

1 Ex loco parallelo, infr. § 5, potius lege praesumerentur (R. T.).

libet tunc pro tempore competentium et acquirendorum, poenis ipso facto absque ullà declaratione incurrendis, interdixit et prohibuit, et aliàs, prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis expeditis uberius continetur, tenoris qui sequitur, videlicet:

Tenor dictaium litter frum Urbani VIII.

§ 3. Urbanus Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam. Ad audientiam apostolatus nostri non sine iusto et gravi cordis dolore pervenit, quod, procedente nuper in diversis causis ecclesiasticis in civitate Ulyssiponensi, sui muneris auctoritate, dilecto filio magistro Ioanne Baptista Pallotto in utrâque signaturâ referendario, iurium et spoliorum Camerae Apostolicae debitorum in Portugalliae et Algarbiorum regnis collectore generali, seu eius auditore uti<sup>4</sup> iudice delegato, cum pars altera ad iudices saeculares temere recursum habuisset, iudices huiusmodi, et postmodum alii pariter saeculares, non solum contra auditorem praedictum, sed etiam contra eumdem Ioannem Baptistam collectorem. occasione dictarum causarum (suis iniustis et invalidis decretis ac mandatis contra immunitatem et libertatem ecclesiasticam attentatis, iurisdictionem pariter ecclesiasticam et sanctae Sedis Apostolicae officialium violando, impediendo et perturbando), procedere praesumpserunt, et ad quaedam eidem ecclesiasticae libertati et immunitati ac ipsius Ioannis Baptistae collectoris auctoritati maxime adversantia devenerunt, per quae, inter alia, decreverunt ut dictus auditor caperetur, e regnis praedictis expelleretur, ipsiusque bona et temporalitates sequestrarentur, unde, in eorumdem decretorum seu alicuius eorum executionem, satellites domum ipsius

1 In loc. parallelo tom. xIII, pag. 334 a legut et pro uti (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

Ioannis Baptistae collectoris (ipsius salutaribus monitis temere contemptis) ingressi sunt, sententias excommunicationis et alias ecclesiasticas censuras et poenas, gravi cum scandalo totius civitatis ac divinae maiestatis offensâ graviori, incurrendo.

Quamobrem nos, qui in Sede B. Petri, quamquam immeriti, a Domino positi sumus, ne excessus huiusmodi, ac ecclesiasticae libertatis et immunitatis tam enormis violatio dissimuletur, ac transeat in exemplum, pro nostro pastoralis officii debito providere, et malorum graviorum segetem et radicem, quantum a Deo permittitur, nostrâ auctoritate apostolicà evellere volentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certâ scientià ac merà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula praemissa a praedictis dictorum regnorum iudicibus saecularibus etiam supremis, quocumque nomine, titulo et praerogativă ac gradu insignitis, in causis praedictis et earum occasione, contra dictum Ioannem Baptistam collectorem, eiusque auditorem seu delegatum, officiales, ministros, familiares, res, bona, quocumque praetextu vel quaesito colore quomodolibet decreta, acta, facta, ordinata, et sive scriptis sive verbis quomodolibet attentata, quae omnia et singula praesentibus haberi volumus pro expressis, nulla, invalida, irrita et inania, ac nulliter, invalide, inaniter et de facto contra sacros canones, conciliorum decreta, et constitutiones apostolicas attentata et praesumpta, praesentesque litteras, et in eis contenta quaecumque, de intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, rescindi, infringi, in ius vel controversiam vocari nullatenus posse, sed semper valida, firma

et efficacia fore et esse, suosque plenarios ac integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari debere, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretendi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, tenore praesentium decernimus et declaramus.

Et nihilominus, ne imposterum similia praesumantur, omnibus et singulis iudicibus saecularibus etiam supremis dictorum regnorum quocumque nomine nuncupentur, cuiuscumque gradus, conditionis et praerogativae existant, ne talia huiusmodi, aut similia, adversus immunitatem et libertatem ecclesiasticam, etiam quocumque praetextu, contra ecclesiasticos praelatos, iudices et personas, res et bona, ac eorum iurisdictionem et auctoritatem, eiusque liberum exercitium, quomodolibet committere aut attentare praesumant, sub excommunicationis maioris, a qua nonnisi a nobis aut a Romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo, absolvi possint, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, ac privationis quorumcumque beneficiorum, pensionum, officiorum ac dignitatum ecclesiasticarum, militariumque et ordinum quorumcumque, perpetuaeque inhabilitatis, tam quoad ipsos delinquentes seu contumaces, quam quoad eorum descendentes usque ad eorum quartam generationem, ad illa imposterum quomodo-

1 Ex loc. parallelo, ut supra, legendum potius militiarumque (R. T.).

libet obtinendum, necnon amissionis quorumcumque iuriumpatronatus, privilegiorum, indultorum, gratiarum, concessionum, investitutarum, tam emphytenticarum quam feudalium, eisdem delinquentibus seu contumacibus, suisque ut praefertur usque ad quartum gradum descendentibus, quocumque titulo apostolico aut alio ecclesiastico quomodolibet nunc et pro tempore competentium et acquirendorum, poenis ipso facto absque ullà declaratione incurrendis, interdicimus et prohibemus.

In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque (quorum omnium et singulorum tenores 1, etiamsi de illis specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis haberi volumus); aut si praedictis vel quibusvis aliis personis ab eâdem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Volumus autem quod praesentes litterae, seu illarum exempla, manu alicuius notarii publici subscripta, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munita, et ad valvas ecclesiae Ulyssiponensis affixa, ita omnes arctent et afficiant ac si unicuique intimata fuissent.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iunii MDCXXV, pontificatus nostri anno 11.

#### V. Theat.

§ 4. Nunc autem nos, praemissa om- Pontifex dinia et singula a memorato Urbano prae-litteras et om-

1 Edit. Main. legit tenorem (R. T.).

tenta confirmat

nia in eis con decessore decreta et ordinata perpetuo atque inviolabiliter observari cupientes, motu simili, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertas Urbani praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis et expressis, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et innovamus ac approbamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam adiungimus.

Mandat praesentes litteras nulloque praepugnari.

§ 5. Decernentes easdem praesentes ex nullo capite litteras et in eis contenta quaecumque, textu posse im etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, aliive qui- : ctoritate, iudicari et definiri debere, ac libet, etiam specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, adductae, specificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque, etiam quantumvis iuridica et non obstare, necnon quibusvis, etiam privilegiatâ causâ, colore, practextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ' nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus ' aliove quolibet etiam ' cumque verborum tenoribus et formis, quantumvis magno et substantiali aut individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, ad viam seu terminos iuris reduci, aut in controversiam vocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris vel facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine pari-

1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

bus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes et praeinsertas litteras semper et perpetuo firmas validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse in omnibus et per omnia observari et adimpleri, sicque et non aliter Decretum irin praemissis per quoscumque iudices ritans. ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auirritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus omnibus et Omnia obstansingulis illis quae in praeinsertis Ur-pressa in dictis bani praedecessoris litteris decreta sunt VIII commemoiuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibusac cum quibusvis tetiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in contrarium praemissorum, in genere vel in specie, aut aliàs quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis te-

noribus specialis, specifica, expressa et 1 Ed. Main. legit quibus pro quibusvis (R.T.).

individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansu ris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto-

7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio vel extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae; utque pariter ipsae praesentes litterae, seu earum transumpta vel exempla huiusmodi, ad valvas dictae ecclesiae Ulyssiponensis affixae seu affixa, ita omnes arctent et afficiant, ac si unicuique personaliter intimatae seu intimata fuissent.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII novembris moclxxII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 12 novembris 1672, pont. anno 111. Registrata in Secretaria Brevium lib. III, fol. 160.

## CXXII.

Declaratio incursus in excommunicationem et anathema aliasque poenas canonicas, ac excommunicatio et anathema eorum qui nefarie vulnerarunt R. P. D. Iacobum patriarcham Antiochenum, eorumque complicum, etc.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut non sine gravissimā animi nostri perturbatione accepimus, ven rabilis frater Iacobus patriarcha An- Jacobus patiochenus die ultima novembris proxime chenus domnin praeteriti circa primam noctis horam, nullis uno seu dum per viam Iuliam nuncupatam huius busii jaculalialmae Urbis nostrae rheda sua domum vulneratus fuit. revertebatur, a nonnullis iniquitatis filiis, qui ad praesens ignorantur, uno seu pluribus archibusii iaculatibus nefarie petitus et gravissime lethaliterque vulneratus fuerit: nos, crimen adeo horrendum atque execrandum, et quod nos sui atrocitate confudit, et poenis per sacros canones, conciliorum generalium decreta, et constitutiones apostolicas inflictis et promulgatis pro officii nostri debito vindicare et punire volentes, ex parte Dei omnipotentis Patris et Filii et tions ut in rubrica. Spiritus Sancti, auctoritate quoque beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostrà, omnes et singulos, qui nefarium facinus praefatum in personam dicti Iacobi patriarchae commiserunt, aut illud fieri mandaverunt, seu factum ab aliis ratum habuerunt, vel socii in hoc fuerunt facientium, aut consilium, auxilium vel favorem illis dederint<sup>2</sup>, seu illos scienter defensaverunt vel receptaverunt, aut in futurum defensaverint vel recentaverint, et generaliter quoscumque tam detestandi sceleris quomodolibet complices et culpabiles, cuiuscumque status, gradus, conditionis, qualitatis, ordinis, praeeminentiae et dignitatis, sive ecclesiasticae sive saecularis, etiam specialem et individuam expressionem requi-

<sup>1</sup> Vel aliquid deest, vel coniunct. et delenda

<sup>2</sup> Potius lege dederunt (R. T.).

rentis, existant, anathematis et excommunicationis maioris aliasque poenas quascumque a sacris canonibus, conciliorum generalium decretis et constitutionibus apostolicis, et speciatim illà quotannis in die Coenae Domini legi1 solità inflictas, eo ipso damnabiliter incurrisse, tenore praesentium declaramus, ipsosque, et eorum quemlibet, et quoscumque scientiam de praedictis delinquentibus habentes et non revelantes, anathematizamus et excommunicamus, ac anathematizatos et excommunicatos publicamus et nunciamus.

Ab huiusmodi excommunicaabsolvere nisi Papa.

§ 2. Ab excommunication autem et tione nemo pos- anathematis huiusmodi sententiis nemo praedictorum per alium, etiam maiorem Sedis Apostolicae poenitentiarium, quam nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem (praeterguam in mortis articulo constitutis, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae mandatis et satisfaciendo cautione praestitâ, atque cum reincidentià eo ipso quo convaluerint), etiam vigore seu praetextu iubilaei anni sancti, cruciatae sanctae, aliorumque iubilaeorum, indulgentiarum, indultorum, facultatum et privilegiorum, etiam speciali expressione dignorum, quibuscumque ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum etiam Mendicantium ac militiarum 1 regularibus, etiam episcopali vel alia maiori dignitate praeditis, ipsisque Ordinibus et eorum monasteriis, conventibus et domibus, ac capitulis, collegiis, confraternitatibus, congregationibus, hospitalibus, etiam S. Ioannis Hierosolymitani, et locis piis, nec non laicis, etiam regali, ducali et alià mundanâ praecellentià fulgentibus, per nos et Sedem Apostolicam, ac cuiusvis concilii decreta, verbo, litteris, aut alià quacumque scriptură, in genere vel in

- 1 Vocem legi nos addimus (R. T.).
- 2 Aptius forsan legendo militarium (R. T.).

specie, concessorum et etiam pluries innovatorum, ac concedendorum et innovandorum, absolvi possit<sup>4</sup>.

- § 3. Et quia eo maior erit ipsorum Rectores et confusio, quo sua fuerit culpa patentior, nium ecclusiarum Urbis eiusquousque dignam satisfactionem prae-que districtus, stiterint, et absolutionis beneficium, ut diebus doninisupra, se obtinuisse docuerint, omnium per suas eccloet singulorum Urbis praedictae, eiusque campanis et candelis accendistrictus basilicarum ac collegiatarum, sis, dictos exparochialium, ceterarumque tam saecu-publicent vel falarium quam regularium, virorum tamen, ecclesiarum respective capitulis, rectoribus, conventibus, collegiis, superioribus et aliis quibusvis administratoribus, seu aliàs quomodolibet earum curam gerentibus, necnon omnibus et singulis patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et locorum Ordinariis, ubilibet constitutis, per easdem praesentes committimus et in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo mandamus, ut capitula quidem, rectores, conventus, collegia, superiores, administratores et ecclesiarum curam gerentes praefati in eisdem basilicis et ecclesiis Urbis, dicti vero patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi et locorum Ordinarii, per se, vel alium, seu alios, per omnes civitatum et dioecesum suarum ecclesias respective, quibuslibet diebus dominicis et festivis, dum in eis maior populi multitudo ad divina convenerit, pulsatis campanis et candelis accensis, praedictos sic excommunicatos et anathematizatos solemniter publicent, seu publicari curent et faciant.
- § 4. Quod si forte aliqui, contra teno- Excommunicarem praesentium, talibus ecxommunica-naecontra praetione et anathemate illaqueatis, vel eo-vere diotos exrum alicui, absolutionis beneficium impendere de facto praesumpserint, eos excommunicationis sententià innodamus,

ciant publicare.

1 Edit. Main legit possint (R. T.).

communicatos.

gravius contra eos spiritualiter et temporaliter, prout expedire noverimus, processuri. Decernentes praesentes litteras, etiam ex eo quod praedicti et quicumque alii in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi fuerint, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut alio quopiam quantumvis substantiali defectu. vel ex quacumque aliâ causà, occasione, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, notari impugnari, invalidari, redargui, seu rescindi, aut ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, vel aliud quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, aut etiam motu proprio concesso quempiam in iudicio vel extra illud uti seu iuvare nullo unquam tempore posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de letere legatos, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate et auctoritate, definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Specialiter et amplissime con-

§ 5. Non obstantibus quibusvis apotrariis deroga'. stolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibuscumque, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, ac praescriptionibus quantum cumque longissimis et immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, supradictis, vel

cumque ordinis, status, gradus, conditionis, dignitatis et praeeminentiae fuerint, etiamsi ut praemittitur pontificali, regali, ducali, seu quavis alià ecclesiasticâ et mundanâ praesulgeant dignitate, a Sede praedictà, ex quacumque causà, etiam per viam contractus et remunerationis, etiam intuitu et contemplatione regum, ducum, rerumpublicarum et aliorum quorumcumque, ac sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, ac etiam consistorialiter, et aliàs in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, etiam continentibus, quod excommunicari et anathematizari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de privilegiis, indulgentiis et indultis huiusmodi, ac de ordinibus, locis, nominibus propriis, cognominibus et dignitatibus eorum mentionem; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad pracmissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse decernimus et volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maeorum alicui, seu quibusvis aliis, cuius- | iorem, sub annulo Piscatoris, die v decembris moclxxII, pontificatus nostri | anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 5 decembis 1672, pontif. anno III. Registrala in Secretaria Brevium, in lib. III diversorum, fol. 166.

# CXXIII.

Variae provisiones Pauli V. Gregorii XV, et Urbani VIII, ad consulendum indemnitati notariorum auditoris Camerae, cum erectione centum et undecim officiorum vacabilium militum piorum, quas hic Pontifex refert et innovat, cum erectione aliorum quinquagintaquatuor similium officiorum.

> Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romanus Pontifex<sup>1</sup>, in supremo dignitatis apostolicae culmine divinà disponente clementià constitutus, illud in primis paternis et in nullo intermissis studiis curare et excogitare consuevit, ut nimirum suis et futuris temporibus non solum Camerae et Sedis Apostolicae officialium, potissime pro tempore existentis auditoris eiusdem Camerae notariorum, quantum potest, 2 obvietur, immo vero illorum utilitati et commodis prospere consulatur, prout, rerum et temporum qualitatibus debite pensatis, conspicit in Domino salubriter expedire.

Paulo V refertur collegium rem eorum paralieno

§ 1. Alias, per felicis recordationis notariorum an Paulum PP V praedecessorem nostrum ditoris Came-rae, seu maio accepto, quod collegium notariorum cautem, esse arre sarum curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris, seu saltem maior pars eorumdem notariorum, officia seu eo-

- 1 Constitutionem istam, plurimis in ed. Rom. foedatam erroribus, pro viribus emendare conabimur (R. T.).
  - 2 Aliquid deest, ex. g. damnis (R. T.).

rumdem titulum alienis pecuniis emerant et acquisiverant, et exinde notarii ipsi gravibus interusuriis gravati erant, et, licet ipsi, ratione officiorum suorum huiusmodi, plura et diversa emolumenta ab ipsis officiis dependentia, et praecipue ex massa communi (quae, iuxta eiusdem collegii constitutiones, ex collectione seu contributione certae portionis emolumentorum ex universis expeditionibus, quae in singulis eiusdem collegii officiis ac tribunali dicti auditoris expediri consueverunt, provenientium 4, et 2 quotannis ad summam septem millium et octingentorum scutorum monetae ascendentium, componebatur, et ex qua, detractis quibusdam oneribus tunc expressis, eidem collegio quotannis summa quatuor millium et quadringentorum et sexagintatrium scutorum similium inter singulos eiusdem collegii notarios aequis portionibus repartienda et distribuenda remanere solita erat) haberent, ac propterea<sup>3</sup> ex residuis aliorum officiorum suorum emolumentorum, quae in ipså communi masså minime conferebantur, sed penes eorum singulos remanebant, aliam duodecim millium scutorum parium summam, vel circa, aliunde ex quibusdam aliis expeditionibus in eorum singulorum officiis expedire solitis perciperent; ipsi nihilominus, ex interusuriis et aliis oneribus quae dictis ratione suorum officiorum huiusmodi tribui tenebantur, ab aere alieno per eorum singulos contracto eximi et liberari non poterant, immo potius, eo crescente, officia praefata in grave eorum familiarumque suarum detrimentum dimittere cogebantur:

§ 2. Idem praedecessor, hisce rationi- Ad consulendum indemni-

- 1 Male ed. Main. legit provenientiam (R. T.).
- 2 Pessime eadem ed. habet ex pro et (R. T.).
- 3 Videtur legendum praeterea (R. T.).
- 4 An recta lectio, iudicet lector scius (R. T.).

rum.

tati dietorum bus adductus, ac eorumdem notariorum git contum of indemnitati consulere volens, motu suo proprio, centum officia militum piorum vendibilia atque resignabilia, ac, ad instar aliorum officiorum collegii militum piorum huiusmodi antea erectorum et institutorum, ad beneficium, utilitatem et commodum praefatae Camerae perpetuo vacabilia, eiusdem naturae, speciei, essentiae et qualitatis, quorum antiqua militum piorum officia existebant, cum eorum emolumentis et massà eis ex emolumentis et redditibus collegii praefati proportionabiliter assignanda, perpetuo erexit ct instituit; illaque sic erecta et instituta antiquo militum piorum praefatorum collegio, sub certis modo et formà tunc expressis, perpetuo aggregavit et incorporavit;

Eis dotem assignat.

3. Ac illis sic erectis et institutis, pro eorum dote, seu massa, emolumentis ac iuribus, summam annuam quinque millium et quadringentorum scutorum monetae, certis ex tunc expressis modo et formâ, ut infra, liberas, immunes et exemptas', ex emolumentis expeditionum inter ipsos notarios ratione massae eorum collegii repartiendorum et dividendorum<sup>2</sup> et quae in cumulo dictae massae, aliis antiquis oneribus superius expressis detractis, supererant, et aliis emolumentis de novo conferri solitis, sed<sup>3</sup> eisdem notariis, ut praesertur, et aliàs quomodocumque remanentibus (praevià perpetuâ dictae summae ab aliis ciusdem collegii notariorum emolumentis dismembratione atque separatione), etiam perpetuo, sub quoque tunc expressis modo et formâ, assignavit;

Obligat notarios coramque

- § 4. Voluitque idem praedecessor, pro
- 1 Videretur legendum liberam, immunem, el exemplam (R. T.).
  - 2 Potius lege repartiendis et dividendis (R.T.).
- 3 Videtur legendum seu pro sed; vel paulo ante non aut minime pro de novo legend. (R.T.).

potiori militum piorum eorumque col-successores dilegii huiusmodi cautelà, quod singuli litum tunc existentes dicti collegii notarii, tam rum quadrinsuis', quam suorum in eorum officiis su-quaginla mencessorum nominibus, praemissis omnibus vere. et singulis expresse non<sup>2</sup> consentire, necnon tam illi quam sucessores praefati, ex massâ ac aliis redditibus, proventibus, emolumentis ac iuribus praefatis, singulis mensibus, et in fine cuiuslibet mensis, praefato militum piorum collegio, aut eorum depositario, menstruatim summam quadringentorum et quinquaginta scutorum monetae, pro ratâ dictorum centum officiorum, tunc erectorum, assignatorum, realiter et cum effectu persolvere seu contribuere,

ne praefato piorum militum collegio et faciliori illorim illius depositario faciendà, cautionem solutione. seu cedulam bancariam alicuius mercatoris, fide et facultatibus idonei, ad quinquennium duraturam, et de quinquennio

§ 5. Ac, pro illorum faciliori solutio- Varias cante-

rum in solidum (ita quod unus pro alio etiam in solidum obligati essent), eorumque collegium, ipsiusque collegii et eorum officiorum praefatorum emolumenta, ac iura omnia et singula tunc expressa, ac reliqua omnia tunc existentia et futura, tam coniunctim quam divisim, principaliter, et quilibet eorum in solidum, de summà huiusmodi praescriptis temporibus persolvendà et cum effectu depositario collegii militum piorum huiusmodi consignandà, in amplissimà et strictissimà Camerae Apostolicae et alià quacumque validà iuris formà, obligare et respective hypotecare tenerentur; ita etiam, quod, tempore solutionis transacto, manu regiâ, unicâ citatione, et domi dimissà copià factà, vel per

in quinquennium perpetuo renovandam,

praestare, ac seipsos et quemlibet eo-

- 1 Vocem suis nos addimus (R. T.).
- 2 Particula non delenda videtur (R. T.).

affixionem in acie Campi Florae affixâ, executione, realiter et personaliter pro omnibus et singulis in litteris desuper expeditis contentis cum effectu adimplendis<sup>1</sup>, cogi et<sup>2</sup> compelli possent et deberent, obligationesque et hypotecas, quae ipsos notarios, donec viverent et officia notariatus huiusmodi obtinerent, eorumque in dictis officiis notariatus successores pari modo et formâ obligarent et afficerent, conficere tenerentur;

Netarii in actu eorum admisteneautur.

§ 6. Quodque de cetero omnes et sionis, seu re-singuli de huiusmodi notariatuum offiquid se obligare ciis (per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem seu privationem illos pro tempore obtinentium seu aliàs quomodolibet vacaturis) providendi, antequam ad officia huiusmodi admitterentur et reciperentur, seu in actu illorum receptionis et admissionis, modo et formâ superius expressis, praemissa omnia promittere, et ad illa observanda se se obligare, simulque obligationes conficere, ipsique et notarii tunc existentes se ipsos et unumquemque eorum ex massâ et emolumentis praefatis percipiendis et exigendis pecuniarias summas eorum mensario pro tempore existenti, sub excommunicationis maioris latae sententiae ipso facto incurrendae poenà, rationem<sup>3</sup> reddere omnino deberent et tenerentur; prout idem praedecessor eosdem notarios, egrumque singulos, ac etiam ipsorum in praefatis officiis sucessores, ac praefatum eorum collegium, dictique collegii emolumenta, redditus, proventus et iura, pro omnibus et singulis praemissis, in simili formà camerae, in solidum obligare et respective hypothecare teneri decrevit (obligatione huiusmodi, donec dicti notarii tunc et pro

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

tempore existentes viverent, et officia praefata obtinerent, et non ultra, respective duraturâ, praeterquam quod ad¹ summas decursas et alias obligationes purificatas tempore quo officia notariatus huiusmodi obtinerent, pro quibus idem praedecessor eos ut praefertur obligatos semper remanere 2), praefatosque notarios nonaginta ex dictis centum officiis inter decem eosdem notarios tum praesentes dividere, ita quod cuilibet ipsorum novem officia tangerent, quae in illà primà vacatione tantum ad eorum liberam dispositionem, quoad pretia dumtaxat, pertinerent;

§ 7. Quodque integrum pretium, ex Pretium dictovenditione et resignatione nonaginta of-apud quem sit deponendum et ficiorum antedictorum militum piorum, quomodo erogandum. ut supra erectorum, ad instar aliorum per Datariam Apostolicam expediendorum, proventurum, tantum de primâ vice penes personas fide et facultatibus idoneas per eosdem notarios eligendas, vel in banco archihospitalis S. Spiritus in Saxia, prout eisdem notariis videretur (ad effectum illud tam iis qui praefata notariorum officia cum alienis pecuniis ut praemittitur emerant, ad hoc ut ipsi notarii pretio et interusuriis, quibus gravabantur, pro praefatâ summâ sublevarentur, quam iis qui eorum officia libera haberent, pro ratà eorum pretii, consignandi), deponi debere<sup>8</sup>

§ 8. Ceterum idem praedecessor vo- Quid in casu luit, quod, si quondam Dominicus Ama-ctis nolariis ra-tam sibi obta deus, unus ex praefatis notariis, tunc su-gentem dictoperstes, nollet pro suâ ratâ uti huiusmodi milituii recipegratia, sicque officia militum piorum sibi obtingentia recipere recusaret, tunc et eo casu reliqui novem notarii deberent ea inter se repartiri, cum simili tamen obligatione in solidum faciendà, quod

- 1 Potius lege quoad pro quod ad (R. T.).
- 2 Subintellige voluit (R. T.).
- 3 Potius lege deberet, nempe pretium (R.T.).

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit adimplendi (R. T.).

<sup>2</sup> Coniunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Syntaxim corrigat vel emendet qui potest (R. T.).

illi eidem Dominico, vel cuicumque successori, intra tempus duorum mensium a die qua Dominicus et illius in suo officio successores requisivissent ut sibi illa consignarentur inchoandorum, tradere, vacante vero ipsius Dominici notariatus officio per eiusdem Dominici cessum vel decessum, privationem, dimissionem vel amissionem, tunc et eius successor se obligare, et partes officiorum militum piorum huiusmodi, prout reliqui tunc existentes notarii fecerunt, recipere, tenerentur.

Dominicus notarius buic gra-

§ 9. Et subinde, cum piae memoriae tiae renunciat. Gregorius Papa XV, etiam praedecessor noster, similiter accepisset, quod dictus Dominicus gratià ut praefertur ei factà uti nolle declaraverat, immo etiam illi cesserat et renunciaverat, ac pro se suisque in dicto notariatus officio successoribus praefatis officia militum piorum ipsum tangentia acceptare recusaverat, et ut illa inter reliquos notarios praefatos denuo libere repartiri possent coram notario et testibus consenserat:

Gregorius XV indulget a ceteposse.

§ 10. Ipse Gregorius praedecessor, cestionem adio ttit, sionem et renunciationem huiusmodi addeinde novem officia militum mittendo, necnon quamcumque obligaris notariis au-tionem, per alios notarios praefatos de inter se dividi officiis militum piorum huiusmodi Dominicum ac successores suos praefatos tangentibus ipsi vel successoribus suis praefatis factam seu faciendam uti ab illis requisiti fuissent, cassando et penitus abolendo, motu suo proprio, reliquis einsdem collegii notariis, et ut praesata officia (circumscriptà obligatione per eos ad favorem Dominici et successorum praefatorum iuxta litterarum Pauli praedecessoris huiusmodi formam factà seu faciendà, superiore eorum obligatione quoad reliqua in dictis litteris contenta firmà remanente) 2 repartiri, et de eis, ad

- 1 Particulam et nos addimus (R. T.).
- 2 Ad e inter se (R. T.).

instar aliorum inter eos prius repartitorum seu repartiendorum, non secus quam si decretum posterioris obligationis praefatae ad favorem Dominici et eius successorum praefatorum in praefatis litteris appositum non fuisset, libere disponere possent et valerent <sup>1</sup>, apostolicà auctoritate concessit et indulsit, eisque plenam et absolutam auctoritatem et facultatem desuper impertitus est, declarans etiam quod dominus Dominicus et eius successores praefati se obligare et officia ipsos tangentia recipere non tenerentur, quodque emolumenta, ac redditus et proventus, necnon iura officii Dominici et eius successorum praefatorum pro praefatis centum officiis militum piorum obligata et hypothecata<sup>2</sup> remanerent.

§ 11. Postmodum vero, per recolendae Urbanus VIII memoriae Urbanum Papam VIII, etiam cantem confert. praedecessorem nostrum, pariter accepto, reliquos novem notarios praefatos, vigore eiusdem Gregorii praedecessoris facultatis sibi concessae, centum officia praefata inter se divisisse, praefataque onera supportasse, ac omnia et singula in Pauli et Gregorii praedecessorum praefatorum litteris contenta adimplevisse, eumdemque Dominicum ab humanis decessisse: idem Urbanus praedecessor officium praefatum, per obitum Dominici praedicti vacans, quondam Adriano Gallo, tunc in humanis agenti, apostolicâ auctoritate concessit.

§ 12. Sed, cum eiusdem notaria- Idem Pontifex tus officii pretium summam undecim decim millium septingentorum scutorum monetae longe excederet, praefatusque Adrianus, praeter traditionem undecim millium septingentorum scutorum huiusmodi Datariae Apostolicae in pecuniâ numeratâ solutorum, ad eiusdem pretii

- 1 Ed. Main. legit valeant pro valerent (R.T.).
- 2 Videtur deesse particula non (R. T.).

militum piorum.

complementum per acta Ruffini Plebani, Camerae praesatae tunc notarii, pro solutione fructuum undecim officiorum militum piorum modo et formâ superius expressis faciendà, se ac suos in eodem suo notariatus officio successores in ampliori formâ Camerae Apostolicae obligasset: undecim officia militum piorum vendibilia et resignanda, ad instar aliorum centum officiorum militum piorum huiusmodi per Paulum praedecessorem erectorum, motu pari, perpetuo erexit et instituit; ac illis sic erectis et institutis, pro eorum dote, seu massâ. emolumentis ac iuribus, eamdem pecuniariam summam seu quantitatem, per unumquemque ex notariis praefatis ratione partis aliorum similium officiorum solvi, et ex eisdem emolumentis, ex quibus fructus aliorum centum officiorum praefatorum persolvuntur, et praefato Dominico, dum in humanis ageret ac praefatum notariatus officium obtineret, praestari solitam (praeviâ perpetuâ praesatae summae a praesati collegii notariorum massa divisione, separatione, dismembratione ac segregatione), eidem collegio militum piorum et eius massae<sup>4</sup> communi assignavit et applicavit; illaque sic erecta et instituta praefato collegio militum piorum huiusmodi univit et incorporavit; praefatumque Adrianum ad solutionem fructuum centum et undecim officiorum militum piorum, unâ cum aliis novem officiis notariis, ut supra, faciendam, se et suos in dicto suo officio successores, modo et formà supradictis, obligari et teneri voluit et mandavit: prout in Pauli et Gregorii litteris desuper expeditis ac Urbani, praedecessorum praesatorum, motusproprii cedulâ manu suâ signatâ plenius continetur.

- 1 Male edit. Main. legit massa (R. T.).
- 2 Vox officiis delenda essa videtur, vel postea legendum notariorum pro notariis (u. T.).

§ 13. Cum autem, sicut accepimus, di- Novae preces lecti filii Thomas Palutius, Hieronymus litoris Camerae Simoncellus, Ioannes Baptista Angeluc-interusuriis suocius, Marcus Attilius Monaldus, Antonius Lberentar. Felix Petrochius, Ioseph Fecchius, Laurentius Belcus, Nicolaus Fiorellus et Nicolaus Mazzeschius causarum curiae Camerae Apostolicae praefati notarii, seu saltem major eorum pars, onerosis interusuriis officia praefata obtineant; quamobrem nos, ut eorumdem notariorum indemnitati consulere, eisque, ut 2 ab ipsis et maioribus interusuriis eximi et liberari possint, in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur 3:

§ 14. Nos igitur, eosdem amplioris Pontifex alia gratiae favore prosequi volentes, et a quatuor officia quibusvis excommunicationis et interdi- ad instar alio-cti aliisque ecclesiasticis sententiis, cen-gitsuris ac poenis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, et non ad alicuius instantiam, sed ex nostrâ merâ liberalitate, et ex certâ scientiâ, deque apostolicae potestatis plenitudine, quinquaginta quatuor officia militum piorum vendibilia et resignabilia, ad instar dictorum centum et undecim, per Paulum et Urbanum praefatos, et aliorum officiorum militum piorum huiusmodi, antea per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, et forsan etiam per nos, erectorum et institutorum, ad beneficium, utilitatem et commodum Datariae seu Camerae nostrae perpetuo vacabilia, eiusdem naturae, speciei, essentiae et qualitatis, quorum antiqua officia huiusmodi, aliàs etiam ab initio erectionis collegii militum piorum huiusmodi erecta,

- 1 Forsan legendum praefatae (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit et pro ut (R. T.).
- 3 Deest aliquid, ex. g. deprecati sunt (R. T.).

fuerunt, ac ita et taliter quod, qui illa pro tempore obtinebunt, omnibus et singulis ac quibuscumque privilegiis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, praerogativis, antelationibus, honoribus, favoribus, praeeminentiis, indultis, concessionibus, aliisque gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus hi, qui cetera antiqua officia huiusmodi obtinent et pro tempore obtinebunt, de iure, usu, stilo, consuetudine, aut aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, aut uti, frui et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad instar dictorum officiorum iam ut praefertur erectorum, sed pariformiter et aeque principaliter ac absque ulla prorsus differentia in omnibus et per omnia gaudeant, utantur et fruantur, ac gaudere, uti et frui possint<sup>2</sup> et valeant (ita tamen quod huiusmodi quinquaginta quatuor officia, de novo erigenda, cum aliis antiquis officiis, et e rum emolumentis, officiis ac massâ, ut infra, confundantur, et etiam, ut infra, de redditibus, proventibus, emolumentis, ac iuribus collegii militum piorum participent) perpetuo erigimus et instituimus; illaque sic erecta et instituta praefato collegio militum piorum (etiamsi illorum numerus a primaevà collegii praefati erectione seu alias forsan quomodolibet praescriptus existat, ac in ipsâ erectione vel aliàs forsan expresse caveatur quod amplius augeri non possit) etiam perpetuo aggregamus, unimus, annectimus et incorporamus, itaut quinquaginta quatuor officia praefata cum aliis antea erectis faciant unicum corpus in confuso, et inter ipsa et quinquaginta quatuor officia huiusmodi nulla adsit differentia, perinde ac si omnia simul erecta fuissent;

§ 15. Dictisque quinquaginta quatuor officiis sic novissime erectis et institu-ex massa notatis, pro eorum congruâ dote, seu massâ, emolumentis, ac iuribus, annuam summam duorum millium noningentorum sexd.cim scutorum monetae ab omni et quocumque onere ordinario ac extraordinario, praesenti et futuro prorsus liberam, immunem et exemptam, ex emolumentis expeditionum inter ipsos notarios ratione massae eorum collegii distribuendis, necnon portionibus dictam massam non ingredientibus, sed penes eosdem notarios, ut supra, et aliàs quomodolibet remanentibus, regalibus, instrumentis publicis, exterisque processibus, registris, extractis, aliisque scripturis in actis percipi solitis provenientem, singulis annis assignamus, atque assignatam 'esse volumus;

ningentorum sexdecim scutorum huius-qualibet alia massa dismemmodi summam, sic assignatam, ab huius- brat et applicat modi et quacumque aliâ massâ, redditi-cellegii milium bus, regalibus, instrumentis, processibus, registris, extractis, aliisque scripturis praefatis dividimus, separamus, dismembramus et segregamus, ac divisam, separatam, dismembratam et segregatam esse volumus et decernimus; eamque, sic separatam et dismembratam, eidem collegio militum piorum et eius massae communi, motu simili, perpetuo applicamus, et pariter annectimus et incorporamus; adeo quod praefati milites pii, et pro eis modernus et pro tempore existens eorum depositarius, ratam partem, praefatique summae per nos sic assigna-

§ 16. Dictamque duorum millium no- Dictam sum-

tae quolibet mense, sicut alii notarii

<sup>1</sup> Perperam ed. Main. legit possent et potuerunt (R. T.).

<sup>2</sup> Ed. Main. legit possent pro possint (R. T.).

<sup>3</sup> Perperam ed. Main. legit praescriptis (R.T.).

<sup>1</sup> Forsan legendum vel pro in (R. T.).

<sup>2</sup> Edid. Main. legit assignata (R. T.).

<sup>3</sup> Intelligat et emendet qui potest; fors. ratam partem praefatae; sed seq. non cohaerent (R T.)

praelati, eidem depositario in fine cuiuslibet mensis, prout de reliquis redditibus collegii quolibet mense fieri solet, solvendam exigere, percipere et levare, ac inter se ipsos dividere, necnon in eorum usu et utilitate convertere libere et licite possint et valeant, itidem decernimus et mandamus.

Mandat notase obligare.

§ 17. Volentes etiam (pro potiori mirus praemissis con-litum piorum eorumque collegii huius-sentire et ad ea modi cautelà et securitate, et ut ipsis amplius consulatur) quod dicti notarii, etiam nomine suorum in dictis suis notariorum officiis successorum, dismembratione et incorporatione aliisque praemissis omnibus et singulis expresse consentire, ac summam, ipsos et quemlibet ipsorum tangentem, realiter et cum effectu persolvere et exbursare, ac alia, ad quae notarii praefati ex serie litterarum Pauli et Gregorii necnon Urbani praedecessorum praefatorum cedulae motus proprii vel aliàs quomodolibet tenentur, et quoad praestationem cedulae bancariae ad quinquennium et illius renovationem, facere, praestare atque adimplere, sicque in solidum, ita quod unus pro<sup>3</sup> alio etiam in solidum obligatus remaneat, obligare teneantur, prout nos ex nunc pro tunc in solidum in ampliore formà Camerae Apostolicae pariter obligamus (obligatione huiusmodi, donec dicti notarii tam praesentes quam futuri viverint et officia notariatuum praefatorum obtinuerint, et non ultra, respective duraturâ, praeterquam ad' summas decursas et alias obligationes purificatas tempore quo officia notariatuum huiusmodi obtinebunt, pro<sup>5</sup> quibus volumus

eos, ut praemittitur, obligatos semper remanere); ita quod, tempore solutionis transacto, manu regià, unicà tantum citatione, etiam domi dimissà copià, vel per affixionem in acie Campi Florae intimatà vel affixà, executionem<sup>4</sup>, realiter et personaliter, pro omnibus et singulis in litteris Pauli et Gregorii necnon Urbani praedecessorum huiusmodi cedulâº motusproprii contentis cum effectu adimplendis, per opportuna iuris et facti remedia cogi et compelli possint et valeant.

§ 18. Ceterum, cum Franciscus Seran- Unus notarius tonius, unus ex notariis praefati collegii, cial. qui<sup>3</sup> in huiusmodi nostrâ gratiâ non est comprehensus, ut indemnitati dictorum notariorum etiam cautum et consultum existat, volumus, statuimus et mandamus, ut quinquaginta quatuor officia militum piorum per nos sic erecta huiusmodi inter novem notarios praefatos dividantur, ita quod cuilibet ipsorum sex officia tangant, quae in hac primâ vacatione tantum ad eorum liberam dispositionem, quoad pretium ex quinquagintaquatuor officiorum praefatorum venditione retrahendum, et deinde ad Datariam nostram pertineat 4

§ 19. Praefatique novem notarii de- Pretium dictobeant pretium praesatum, ex quinqua-gintaquatuor officiorum sic erectorum tum purintum venditione percipiendum, in Monte Pie-nendum et erotatis almae Urbis nostrae, seu in banco gandum. archihospitalis S. Spiritus in Saxiâ in eâdem Urbe erecto, prout eisdem notariis videbitur, reponere, ad effectum illud in extinctionem aeris alieni, per ipsos et eorum singulos super eorum notariorum

<sup>1</sup> Potius lege dismembrationi et incorporationi (R. T.).

<sup>2</sup> Lege seque pro sicque (R. T.).

<sup>3</sup> Pessime ed. Main. legit suo pro pro (R. T.).

<sup>4</sup> Potius lege quoad pro ad (R. T.).

<sup>5</sup> Pessime ed. Main. legit immo pro pro (R.T.).

<sup>1</sup> Aptius forsan supra legitur executione (R.T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit cedulae (R. T.).

<sup>3</sup> Vox qui delenda videtur, et postea legendum non sit pro non est (R. T.).

<sup>4</sup> Potius lege pertineant (R. T.).

<sup>5</sup> Pessime ed. Main. legit pro pro prout (R. T.).

officiis reservatione de communi<sup>1</sup>, seu debitorum respective contractorum erogandi.

Elapso quasingulis annis.

§ 20. Volumus autem quod notarii arieunio man-dat notarios de prae ati, quadriennio transacto, singulis ponere prae-tium unius ex annis in fine cuiuslibet anni etiam tedictis quinqua-gintaquatuoror neantur et debeant deponere in praesato ficiis ad credi tum Datariae Monte aut banco S. Spiritus, ad creditum Datariae nostrae, pretium unius ex quinquagintaquatuor officiis per eos in eorumdem officiorum venditione perceptum, quo temporis processu neque minui neque augeri possit, factoque deposito pretii, primum officii militum pii 2 totius corporis eorumdem militum quod vacare contigerit, ad favorem Datariae Apostolicae suppressum censeatur eo ipso, et ubi suppressum, prout ex nunc suppriminus, per officiales componendarum suppressio huiusmodi in officiorum<sup>3</sup> nostrae Datariae adnotari mandamus, ut4 idem singulis annis observetur, donec quinquaginta quatuor ex praefatis officiis primo vacatura totaliter suppressa remaneant, ac officia notariatuum praefata in solutione fructuum pro officiis ut praemittitur suppressis proportionabiliter liberata existant.

Decretum irritans.

§ 21. Decernentes easdem praesentes, etiam quod forsan praefati notarii, vel aliqui eorum, ac alii quicumque, de quorum interesse quomodolibet agitur, praemissis non consenserint, seu consentire recusaverint, et recusent, et seu alio quovis defectu notari vel impugnari, aut alias quomodolibet infringi vel rectractari, seu invalidari, aut ad viam et terminos iuris reduci, vel in ius et controversiam vocari, aut adversus eas aperi-

tionem oris, et beneficium restitutionis in integrum seu reductionis ad viam iuris, ex quocumque capite et defectu, etiam enormissimae laesionis, ac evidentis utilitatis, aut quocumque alio titulo, ratione et causâ, seu aliud quodcumque inris et facti vel institiae ac gratiae remedium intentari, impetrari vel concedi nullatenus unquam posse; sed eas ab omnibus et singulis, quos concernunt et concernent quomodolibet in futurum, firmiter et inviolabiliter modis et formis praefatis observari debere; sic et non aliàs per quoscumque indices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum curiae Camerae Apostolicae generalem auditorem, necnon causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, Sedisque Apostolicae nuncios, indicari et definiri debere; et irritum decernimus et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 22. Non obstantibus praemissis, nec- Derogat connon collegii praefatorum notariorum a felicis recordationis Pii Papae IV aliisque constitutionibus, necnon cancellariae nostrae regulis, etiam de iure quaesito non tollendo et de gratiis ad instar non concedendis, dictorumque collegiorum militum piorum et netariorum ac auditoris praefati respective, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, notariorum et militum piorum collegiis aliisque superioribus et personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importan-

<sup>1</sup> Quid mutandum iudicet lector scins (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum primum officium militum piorum (R. T.).

<sup>3</sup> Videtur legendo officio (R. T.).

<sup>4</sup> Videtur legendum et pro ut (R. T.).

<sup>5</sup> Edit. Main. legit remaneat (R. T.).

tes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatā inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, latissime et plenissime ac specialiter et expresse, harum serie, motu pari, derogamus, et derogatum esse volumus; contrariis quibuscumque.

Sanctio poenalis.

§ 23. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutionis, aggregationis, unionis, annexionis, incorporationis, assignationis, divisionis, reparationis, dismembrationis, segregationis, applicationis, decreti, mandati, statuti, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXII, x kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 23 decembris 1672, pontif. an. III.

## CXXIV.

Confirmatio decreti cameralis et illius ampliationis in favorem inquilinorum respectu anni sancti.

Palutius tituli Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Alteriis, S. R. E. camerarius.

Exerdium.

§ 1. Ad favorem inquilinorum et subinquilinorum huius almae Urbis respectu anni sancti, seu iubilaei, quandocumque huiusmodi annus venisset, de mandato felicis recordationis Pauli Papae III de-

cretum camerale, et subinde de pari mandato etiam felicis recordationis Gregorii Papae XIII decreti confirmatio et ampliatio emanarunt, huiusmodi sub tenore, videlicet:

« Aloysius tituli S. Marci presbyter Decretum cacardinalis Cornelius, S. R. E. camerarius. Gregorii XIII.

Invenimus aliàs decretum in Camerà Apostolicà in favorem inquilinorum factum tenoris sequentis, videlicet:

« Guido Ascanius Sfortia S. Eustachii Decrotum cadiaconus cardinalis de S. Flora, S. R. E. merali mandato camerarius. Nuper nobis in Camera Apostolică, non sine animi nostri displicentià, pro parte inquilinorum et subinquilinorum Urbis querelantium expositum fuit, quod ipsi a dominis domorum, per eos ad pensionem annuam conductarum, respectu anni sancti sive iubilaei, tam sub augmento pensionis fictos oblatores maiorem pensionem offerentes inducentibus, quam etiam super eorum evacuatione, etiam locatione durante, asserentibus domos praedictas pro eorum usu habere velle, quotidie molestantur, et ex domibus per eos conductis contra formam iuris expelluntur; nihilominus expulsis inquilinis seu subinquilinis, domos pracdictas pro maiori pretio, in grave damnum inquilinorum sive subinquilinorum, contra formam decreti cameralis, eorum promissionis, obligationis et iuramenti, alteri locant. Nos, ut tenemur ex debito nostri camerariatus officii tranquillitati curialium inquilinorum et subinquillinorum, ac malitiis, calumniis, litibus et controversiis, quae inter dominos domorum ex unà ac inquilinos et subinquilinos partibus ex alterà quotidie exinde oriuntur, quantum possumus providere cupientes, ne decretum aliàs per antecessores nostros et Cameram Apostolicam in favorem inquilinorum factum in damnum et praeiudicium ipsorum retorqueatur: idcirco, de mandato sanctissimi domini nostri Papae vivae vocis oraculo nobis desuper 1, ac ex decreto in Camerà Apostolicà maturà consideratione facto, statuimus et ordinamus quod in futurum, respectu anni sancti vel iubilaei, quandocumque huiusmodi annus venerit, per annum antea et pro dicto anno sancto vel iubilaei inquilinis pensio domus per eos conductae a dominis ipsius augeri nec modus solvendi pensionem alterari possit. Insuper, pro maiori curialium inquilinorum et subinquilinorum quiete, et ad lites et controversias evitandas, ut praesertur, oraculo et decreto similibus declarando decretum in favorem inquilinorum per antecessores nostros et per Cameram Apostolicam aliàs factum, in perpetuum statuimus et ordinamus quod ex nunc in posterum, durante locatione inquilini, tam ipse inquilinus, quam subinquilinus eiusdem, ex domo ab eisdem conductà, sive subconductà, a domino ipsius, asserente domum suam pro usu suo habere velle, expelli non posse, nisi iuxta formam iuris communis; finità vero locatione, quocumque modo finiatur, si dominus pro usu suo domum habere intendit, tunc utroque casu inquilinus expelli non possit, nisi prius iuraverit, ac, sub poenà amissionis pensionis duorum annorum domus de qua agetur, de non locando alteri domum praedictam vel partem ipsius, sed eam totam per se ipsum per annum inhabitando, in ampliori formà Camerae Apostolicae cum censuris et mandatis executivis se obligaverit. Et si dominus contravenerit, statim in poenam praedictam incidat, quae poena, si non intervenerit accusator, pro medietate fisco pro poenâ periurii, pro alia vero inquilino vel subinquilino respective in casu suo applicanda sit; sed si in dictis casibus in-

1 Deest facto, ut infra § 4 (R. T.).

tervenerit accusator, tertia pars poenae praedictae unicuique ipsorum applicetur. Declarantes, quod subinquilinus, finità locatione sui auctoris, quocumque modo finiatur, etiam de consensu domini et inquilini huiusmodi, inquilinorum privilegio non gaudeat<sup>1</sup>, sed, domino volente, teneatur eam liberam et expeditam relaxare, nisi ab ipso domino reconductam habeat. Et si notarius obligationem et promissionem per dominos domorum faciendam contra formam praesentis nostri et Camerae Apostolicae decreti rogare praesumpserit, ad poenam supradictam teneatur; et statim, docto summarie per duos testes de contraventione domini domorum, vel notarii, tam contra eosdem dominos quam contra notarium, censurae 2 sive mandatum exe cutivum, tam ad instantiam fisci, quam inquilini, subinquilini et accusatoris, parte citatà, per reverendum praesidentem viarum, per Camerae Apostolicae deputatum et pro tempore deputandum relaxetur. Inhibentes omnibus et singulis almae Urbis iudicibus, tam ecclesiasticis quam saecularibus, ne, viso praesenti nostro et Camerae Apostolicae decreto, sub maioris excommunicationis, suspensionis a divinis respective, ac sub aliis arbitrii nostri et successorum nostrorum poenis, contra illius formam iudicare vel sententiare audeant sive praesumant, nec quilibet ipsorum audeat seu praesumat, sed omnia in praesenti decreto contenta, toties quoties opus fuerit, futuris temporibus perpetuo inviolabiliter observare ac observari facere teneantur et debeant, et quilibet ipsorum teneatur et debeat, quocumque alio decreto in contrarium forsan desuper facto ceterisque in contrariis a facientibus non obstan-

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit gaudent (R. T.).

<sup>2</sup> Potius legendum videntur censura (R. T)

<sup>3</sup> Potius lege in contrarium (R. T.).

tibus quibuscun que, si secus, etc., irritum, etc., sublatâ, etc.; et, ut praefati domini iudices, fiscus, notarii, inquilini, subinquilini, accusatores et alii curiales de omnibus contentis praesente nostro et Camerae Apostolicae decreto plenam notitiam habeant, decretum huiusmodi in libris Camerae Apostolicae registrari, imprimi, in locis publicis solitis et consuetis affigi, ac publice vendi, transumptoque eiusdem impresso, manu unius ex notariis Camerae Apostolicae subscripto, tam in iudicio quam extra, indubitatam fidem adhiberi volumus et mandamus. Datum Romae in Camerâ Apostolicà anno a Nativitate Domini MDXLIX, indictione vii, die vero xxix aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Pauli, divinâ providentiâ Papae III. Guido Ascanius cardinalis camerarius; Visā, Hieronimus Barensis Camerae Apostolicae decanus; Visā, Iulius Gonzaga Camerae Apostolicae clericus; Visâ, Hieronimus Torcellanus Camerae Apostolicae clericus; Visá, F. Soderinus Camerae Apostolicae clericus et viarum praesidens; Visâ, A. Floren Camerae Apostolicae clericus; A. Peregrinus ».

Prosequitur decretum came ra XIII.

« Cum vero ad sanctissimum domirale primum de num nostrum magnis inquilinorum querelis perlatum esset dominos domorum, suppositis fictis oblationibus, hoc anno pensiones ita augere coepisse, ut non modica inde eorum perturbatio et praeiudicium sequatur: idcirco idem sanctissimus dominus vivae vocis oraculo nobis iniunxit, ut, pro commissso nobis camerariatus officio, super ea re mature provideremus. Nos itaque, volentes apostolicis, ut par est, obedire mandatis, simulque considerantes quod anni sancti appropinguantis laetitia atque devotio ab omnibus cum benedictione suscipi, non in occasionem lucri cum alienâ calamitate fieri debeat, eodem vivae vocis oraculo, et auctoritate

nostri camerariatus officii, supradictum decretum confirmantes et innovantes, illudque insuper ampliantes, statuimus et ordinamus quod in futurum, respectu anni sancti sive iubilaei, quandocumque is annus venerit, per duos annos antea et ipso anno sancto, inquilinis pensio domus sive apothecae per eos conductae a dominis ipsius nec augeri nec modus solvendi pensionem alterari possit, sive veteres inquilini in conductà domo vel apothecâ manere velint, sive novi conducant, sub poenâ in supradicto decreto contentà. Et, ut praemissa omnia ad quorumcumque notitiam deducantur, volumus, et eâdem auctoritate decernimus, praesens nostrum decretum et statutum in libris eiusdem Urbis affigi et publicari, illiusque transumpto impresso, et manu unius ex dictae Camerae notariis subscripte, tantam fidem in iudicio et extra adhiberi, qualis et quanta eisdem praesentibus originalibus litteris adhiberetur si in medium exhiberentur.

Datum Romae, in Camerà Apostolicà, die xxix mensis februarii mplxxiii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Gregorii divinà providentià Papae XIII, anno 1.

Aloysius Cornelius card. camerarius. Antonius Guido auditor.

Andreas Martini ».

§ 2. Quod quidem decretum et illius Praedicia deampliatio postea per similis memoriae marunt Cle-Clementem VIII, Gregorium XV et Inno-gorius XV e centium X denuo confirmari et servari mandatum fuit per publica edicta diversorum cardinalium S. R. E. camerariorum praedecessorum nostrorum in actis Brunoni, olim praedictae Camerae notarii, sub diebus xxII maii MDXCVIII, IX maii MDCXXIII, et XXIV ianuarii MDCXLVIII respective expedita.

§ 3. Et volens sanctissimus dominus no- Iste nunc Ponster dominus Clemens divina providentia cardinali cameiterum confirmare.

rario dictum de- Papa X, suorum praedecessorum vestiamphationem gia insequendo, pro tranquillitate curialium ac dictorum inquilinorum et subinquilinorum, ut decretnm et eius ampliatio huiusmodi omnino serventur, nobis ut decretum et ampliationem ipsas confirmaremus et observari mandaremus specialiter iniunxit.

Cardinalis cam grarius in exe-

§ 4. Nos itaque, mandata apostolica, quationem di- ut par est, exequi volentes, et, ut proxinia praedicta mus futurus annus sanctus, sive iubilaei, in remissionem peccatorum et christifidelium animarum salutem institutus, eâ, qua decet, pietate et devotione atque laetitià, non autem in occasionem lucri, suscipiatur, et nemini ex causà habitationum et usus domorum et apothecarum eiusdem Urbis litigandi materiam vel aliquod aliud afferat incommodum, opportune providere, ac praedecessorum nostrorum vestigia in his insequi volentes, de expresso ordine et mandato eiusdem sanctissimi domini nostri Papae vivae vocis oraculo nobis desuper facto, et auctoritate nostri camerariatus officii, praeinsertum decretum camerale, necnon illius confirmationis, innovationis et ampliationis litteras, omniaque et singula in eis contenta et expressa quaecumque, tenore praesentium confirmamus, approbamus et innovamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, ac praedictis inquilinis et subinquilinis decretum et litteras huiusmodi et omnia et singula in cis contenta quaecumque suffragari, et a domorum et apothecarum dominis, ac aliis ad quos spectat, perpetuo, plenarie, inviolabiliter et ad unguem, etiam sub poenis in illis contentis, observari et adimpleri, sieque per quosz cumque iudices ordinarios et subdelegatos, iudicari et definiri debere, de mandato et auctoritate similibus, earum-

1 Voces suffragari, et nos addimus (R. T.).

dem tenore praesentium, decernimus et mandamus; irritum nihilominus decernentes et inane quidquid secus fiet; contrariis non obstantibus quibuscum que.

§ 9. Volumus insuper, pariterque de- Transumptocernimus, quod praesentium transumptis, etiam impressis, unius ex quatuor dictae Camerae secretariis manu subscriptis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur quae originalibus ipsis adbiberetur si in medium exhiberentur. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, in Camerá Apostolica, anno a Nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio, indictione xi, die vero i mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia Papae X anno III.

> P Card. DE ALTERUS camerarius. Franciscus M. Ansaldus auditor. MATTHAEUS DE ANGELIS C. A. secr. et Cancell.

Dat. die 1 ianuarii 1673, pontif. anno III.

Die, mense, anno, indictione ac pontificatu, quibus supra, praesens confirmatio affixa et publicata fuit ad valvas curiarum illustrissimi A. G. eminentissimi vicarii, ac illustrissimi gubernatoris, et Capitolinae, in acie Campi Florae, ut moris est, ac aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Ioannem Graecum apostolicum cursorem.

GREGORIUS STAGGIUS mag. cursor.

#### CXXV.

Indulgentia centum dierum pro confratribus et consororibus archiconfraternitatis sanctissimi Corporis Christi in ecclesià S. Mariae supra Minervam de Urbe, et pro quibuscumque confra-

ternitatibus sub eodem titulo erectis et erigendis, toties quoties fideles defunctos ad sepulturam comitati fuerint.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Indulgentia centum dierum consororibus ports Christi cofunctos ad sepulturam.

rum fides.

§ 1. Ex commissae nobis caelitus confratribus et dispensationis munere, christifideles ad sanctissimi Cor- christianae charitatis atque pietatis opera initantibus de specialium gratiarum donis incitare cupientes, ac supplicationibus dilectorum filiorum officialium et confratrum archiconfraternitatis sanctissimi Corporis Christi in ecclesià S. Mariae supra Minervam de Urbe canonice erectae nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis confratribus et consororibus, tam praefatae archiconfraternitatis, quam quarumvis confraternitatum sub eodem titulo seu denominatione sanctissimi Corporis Christi ubicumque locorum canonice hactenus erectarum et institutarum, ac in futurum quandocumque, ex vi decreti Congregationis indulgentiis praepositae de mandato felicis recordationis Pauli PP V praedecessoris nostri die xv februarii MDCVIII emanati, itidem canonice erigendarum et instituendarum, qui et quae cadavera christifidelium defunctorum, dum ad sepulturam deferuntur devote comitati fuerint, quoties id egerint, toties centum dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formà Ecclesiae consuetà relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut carumdem lit-Transumpto- terarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv ianuarii mdclxxIII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 14 ianuarii 1673, pontif. anno III.

Registr. in Secret. in libro III Brevium diversorum, fol. 457.

# CXXVI.

Confirmantur indulgentiae a Paulo V concessae archiconfraternitatibus sub invocatione SS. Trinitatis redemptionis captivorum, irritantur nonnullae, et adduntur aliae et quae sint.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Ex injuncto nobis caelitus dispensa- Exordium, tionis munere, spiritualium gratiarum largitiones ad excitandam fovendamque christifidelium pietatem a Romanis Pontificibus pià prudentique liberalitate factas, ut firmius subsistant, apostolici muniminis nostri praesidio libenter roboramus, easque etiam pari pontificiae charitatis benignitate interdum ampliamus, et alia desuper ordinamus, sicut, omnibus maturâ consideratione perpensis, ad christiani populi aedificationem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Paulus V contionis Paulus PP V praedecessor noster, liam plenariam qui certas unicuique archiconfraternitati Trioitatis redemptionis caet confraternitati indulgentias et gratias phivorum casispirituales, quibus de cetero fruerentur, caus. duxerat praescribendas, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, confraternitatibus sub invocatione SS. Trinitatis redemptionis captivorum erectis

et erigendis ac¹ illarum confratribus et consororibus eatenus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores suos concessas, revocans et nullius roboris et momenti fore declarans, omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui confraternitates sub invocatione eiusdem SS. Trinitatis redemptionis captivorum ubivis locorum tam eatenus canonice institutas, quam deinceps instituendas in posterum ingrederentur, et habitum sive scapularium religionis benedictum de manu alicuius superioris Ordinis eiusdem SS. Trinitatis redemptionis captivorum, sine alicuius voti emissione, suscepissent, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpsissent, plenariam; ac tam ipsis tunc et pro tempore describendis quam iam descriptis in dictis confraternitatibus confratribus et consororibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si pariter vere poenitentes et confessi, sacraque communione refecti, et scapularium dicti Ordinis deferentes, nomen Iesu ore, si possent, sin minus, corde devote invocarent, etiam plenariam; necnon eisdem confratribus et consororibus, qui similiter vere poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, die festo Sanctissimae Trinitatis ecclesias vel cappellas seu oratoria dicti Ordinis vel confraternitatum huiusmodi devote visitavissent, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione oravissent, plenariam similiter; eisdem etiam confratribus et consororibus, qui pro captivorum redemptione faciendà ad partes infidelium proficiscuntur, si ante discessum vere poenitentes et confessi idem sanctissimum Eucharistiae sacramentum susceperint, salutationem angelicam, et in fine semel

1 Conjunct. ac nos addinius (R. T.),

plenariam pariter; necnon ipsismet captivis redemptis, si idem post reditum intra mensem egissent, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit.

§ 2. Insuper iisdem confratribus et Et indulgenconsororibus, qui dictum scapularium norum et totiseu habitum benedictum cum signo re-narum aliis pademptionis nostrae pro cordis assectu expressis. gestarent, et semel in die sexies orationem dominicam, cum versiculo Gloria Patri, etc., et totidem vicibus salutationem angelicam, cum eodem versiculo, pro pace christianorum principum, sanctae matris Ecclesiae exaltatione, et haeresum extirpatione recitarent, septem annos et totidem quadragenas : qui vero in festis Nativitatis et Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, ac Assumptionis beatae Mariae Virginis, et sanctae Agnetis secundo, in quo die dictus Ordo nutu divino fuit institutus, Ordinis vel confraternitatum praedictarum ecclesias vel cappellas seu oratoria visitassent, et ibi ut praesertur oravissent, septem annos et totidem quadragenas; necnon etiam ipsis confratribus et consororibus, qui uno cuiuslibet mensis dominico die a superioribus dicti Ordinis praescribendo, in quo de Ordinarii licentià processio fieret, quam appellant scapularii, eidem processioni vere pocnitentes et confessi interfuissent, septem annos et totidem quadragenas; ipsis similiter confratribus et consororibus pia opera exercentibus tam spiritualia quam temporalia in peccatorum suorum remissionem pro redemptione captivorum a Turcarum et aliorum infidelium servitute, septem annos et totidem quadragenas; illis vero utriusque sexus confratribus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui quotidie per annum recitavissent ter Orationem dominicam, et totidem vicibus

versiculum Gloria Patri, etc. cum versiculis et responsoriis ac oratione a praedictis superioribus praescribendis, et oravissent pro iis qui captivi apud Turcas detinentur, ne nomen Salvatoris nostri abnegent, sed fortes in fide Christi persistant et quanto citius a servitute, liberentur, semel quotannis, et anni die quo mallent, septem annos; ac eisdem confratribus et consororibus, qui dicto redemptos processionaliter recepissent, et ad ecclesiam vel cappellam seu oratorium dicti Ordinis vel confraternitatis associassent, si confessi essent, vel saltem confitendi propositum haberent dicto tempore, septem annos et totidem quadragenas; ipsis quoque etiam utriusque sexus confratribus, qui cum lumine, si possent, vel sine eo sanctissimum Eucharistiae sacramentum, quando ad infirmos defertur, comitati fuissent, et pro iisdem infirmis pias ad Deum preces effudissent, quinque annos et totidem quadragenas; necnon qui corpora defunctorum tam confratrum et consororum quam aliorum ad sepulturam ecclesiasticam sociavissent, et pro eorum animabus oravissent, centum dies; quoties vero missis et aliis divinis officiis in ecclesià vel cappellà seu oratorio dictarum confraternitatum pro tempore celebrandis et recitandis, seu congregationibus publicis vel privatis earumdem confraternitatum interfuissent, aut pauperes hospitio suscepissent, vel quodcumque aliud pietatis et charitatis opus exercuissent, toties pro quolibet praefatorum operum centum dies de iniunctis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetà relaxavit.

Minister, seu

§ 5. Praeterea tunc et pro tempore procurator generalis dicti Ordinis, neralis dicti Ordinis, gere confrater seu eius generali etiam procuratori in cmues indul Romanâ Curiâ commoranti, ut huius-

1 Ed. Main, legit ipsi (R. T.).

modi confraternitates sub invocatione gentias commu-SS. Trinitatis redemptionis captivorum nicare. ubivis locorum erigere et instituere, illisque omnes praedictas indulgentias, servatà tamen formà Constitutionis recolendae memoriae Clementis Papae VIII praedecessoris pariter nostri super confraternitatum erectionibus et aggregationibus editae, communicare libere et licite posset et valeret, auctoritate apostolicà facultatem concessit et impartitus est.

§ 6. Ac postmodum idem Paulus praedecessor, volens confraternitates sub e-gentiam plenaiusdem SS. Trinitatis ac B. M. Virginis interveniunithus De remedio nuncupatae invocationibus libet mense. in ecclesiis domorum regularium fratrum dicti Ordinis praefati per universum orbem (ut asserebatur) canonice institutas, illarumque confratres et consorores, qui (sicut dictus Paulus praedecessor acceperat) in una dominica cuiuslibet mensis solemnem processionem magnâ cum populi frequentià peragere solebant, speciali dono decorare, omnibus et singulis dictarum confraternitatum confratribus et consororibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui processioni per easdem confraternitates in una dominica cuiuslibet mensis in ecclesiis praedictis fieri solitae devote interfuissent, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, quoties id egissent, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit, et aliàs, prout in binis litteris ipsius Pauli praedecessoris, unis die vi augusti mocviii, et alteris die vi novembris mocax respective in simili formà Brevis desuper expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, et quarum tenores prae-

sentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

Pelitur confirmatio.

§ 7. Cum autem, sicut dilecti filii Petrus Mercier, minister generalis, et Dominicus Tafuri, in Romanâ Curiâ procurator generalis dicti Ordinis fratrum SS. Trinitatis redemptionis captivorum, nobis nuper exponi fecerunt, super indulgentiis et peccatorum remissionibus, quae confraternitatibus praefatis auctoritate apostolicâ concessae seu communicatae esse asserebantur, variae in diversis mundi partibus exortae sint controversiae, quae et christifideles magnopere perturbarunt et gravibus scandalis causam dederunt, ut vero huiusmodi controversiis atque scandalis ansa praecidatur, omnisque dubietatis tollatur occasio, iidem Petrus minister generalis et Dominicus procurator generalis plurimum cupiant opportune in praemissis a nobis provideri:

Idem Pontifex ownes dictas Paulo V con-

§ 8. Nos, ipsorum Petri ministri geindulgentias a neralis ac Dominici procuratoris gecessas confir neralis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones et poenitentiarum relavationes, quas memoratus Paulus praedecessor confraternitatibus tam erectis quam erigendis praefatis, earunque confratribus et consororibus, aliisque personis supradictis, per binas suas litteras praefatas, sicut

praemittitur, concessit, ipsasque litteras cum omnibus et singulis in eis contentis et expressis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus ac innovamus, illasque eisdem confraternitatibus tam erectis quam in futurum quandocumque erigendis, earumque confratribus et consororibus, de novo concedimus.

§ 9. Praeterea eosdem confratres et Insuper pleconsorores ad pietatis et christianae cha-visitantibus ecritatis erga christifideles, qui durâ Tur-dinis vel cap-carum aliorumque infidelium servitute ternitatum in opprimintur, exercendae opera uberio- orantibus prout rum gratiarum spiritualium, quarum dis- in rubrica. pensationem nobis commisit Deus, elargitione incitare cupientes, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis dictarum confraternitatum canonice hactenus erectarum et in futurum quandocumque erigendarum confratribus et consororibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis dicti Ordinis, vel suarum respective confraternitatum ecclesias vel oratoria, in Nativitatis et Purificationis B. M. Virginis Immaculatae, ac S. Michaëlis archangeli, S. Clementis Papae et martyris, Inventionis S. Crucis, et Nativitatis S. Ioannis Baptistae festis diebus devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, necnon captivorum praefatorum liberatione, eorumque perpetuà perseverantià in christianae religionis catholicae fidei professione, pias ad Deum preces effuderint, quo die praefatorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

1 Aptius legerem exercenda (R. T.).

Visitantibus, in missali roeasdem indul-

§ 10. Illis vero, qui aliquam eiusdem bus stationum Ordinis ecclesiam, aut suarum respective mano descriptis confraternitatum ecclesias seu oratoria gentias conce huiusmodi, in diebus stationum ecclesiarum almae Urbis nostrae, prout in missali romano exprimuntur, pariter devote visitaverint, et ibidem, sicut iam dictum est, oraverint, ut omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur, si easdem ecclesias Urbis in diebus stationum huiusmodi personaliter et devote visitarent, dictà auctoritate, harum serie, concedimus et indulgemus.

Alias omnes indulgentias hic revocat.

§ 11. Ceterum alias omnes et singunon descriptas las indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, si quae, praeter eas quas, ut praefertur, confirmavimus et de novo respective concessimus, confraternitatibus praefatis quovis modo generaliter concessae et nondum revocatae sint, aut quomodolibet praetendantur, auctoritate et tenore praefatis perpetuo revocamus, irritamus et annullamus, nulliusque roboris et momenti esse et fore decernimus et declaramus.

Iterum ministro generali et hausmodi coneisque commudulgenhas non alias.

§ 12. Ac etiam tam¹ praefatis Petro et procuratori ge- Dominico modernis, quam pro tempore dinis origendi existentibus ministro generali et in Roiraternitates, manâ Curiâ procuratori generali Ordinis meandi omnes praefati, ut huiusmodi confraternitates supradictas inet sub invocatione SS. Trinitatis redemptionis captivorum ubivis locorum erigere et instituere, illisque omnes et singulas supradictas a nobis confirmatas et de novo respective concessas, non autem ullas alias indulgentias et peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes, communicare libere et licite possint et valeant, et eorum quilibet possit et valeat, servatà tamen ceteroquin prae-

1 Vocem tam nos addimus (R. T.).

fatae Constitutionis Clementis praedecessoris formà et dispositione, facultatem dictà auctoritate earumdem tenore praesentium concedimus et impertimur.

§ 13. Porro in functione quadam, in functione communication quam communicationem indulgentiarum nis indulgentiavocant, quaeque a fratribus Ordinis prae-mula nova for-orandi fati certis anni diebus in eorum eccle-praescribitur. siis sieri solet, abrogatâ veteri formulâ, quae dudum a tunc existente Romani Pontificis in Urbe praefatâ vicario in spiritualibus generali composita et per quoddam decretum Congregationis tunc existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum in aliquâ sui parte correcta fuit, post antiphonas, versiçulos, orationes ibidem expressas, de cetero servari volumus formulam infrascriptam, videlicet:

« Dominum Iesum Christum humiliter deprecamur ut gratiae suae lumine illabatur cordibus vestris, vobisque benigne concedat omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones consequi, quas felicis recordationis Paulus V et eius successores Summi Pontifices Ordini nostro cum specificà facultate eas confraternitatibus nostris communicandi concesserunt, iuxta privilegiorum apostolicorum tenorem ac sanctae Sedis Apostolicae decretorum dispositionem. Misereatur vestri omnipotens Deus, dimittat vobis omnia peccata vestra, liberet vos ab omni malo, conservet et confirmet in omni opere bono, et perducat vos ad vitam aeternam; qui in Trinitate perfectà vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. ».

§ 14. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas et validas existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis

respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 15. Non obstantibus praemissis, ac nostrâ et cancellariae apostolicae regulâ de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis et confraternitatum huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 16. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi februarii mdclxxIII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 11 februarii 1673, pontif. anno III.

Registrata in Secr. in lib. Brevium mensis februarii part. utrăque fol. 628.

#### CXXVII.

Decretum recitationis officii S. Caietani Thienaei, Theatinorum fundatoris, ab omnibus utriusque sexus ad recitationem obligatis in die vII augusti de communi Confessoris non Pontificis.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Ad pastoralis dignitatis fastigium Exordium. nullo licet meritorum nostrorum suffragio per ineffabilem divinae clementiae abundantiam evecti, sanctorum in caelis cum Christo Iesu Domino nostro regnantium, illorum praesertim, qui in diebus peregrinationis suae salubrium fuerunt auctores institutorum, quibus Ecclesia Dei cum ingenti animarum fructu multipliciter decoratur, cultum et venerationem in terris promovere studemus, sicut ad omnipotentis Dei, qui in sanctis suis honoratur gloriam, fideliumque aedificationem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Itaque eximia S. Caietani Thienaei, Congregationis clericorum regula-ctorum adscririum Theatinorum nuncupatorum fundatoris, quem nos Sanctorum catalogo solemni ritu adscripsimus, in Ecclesià Dei merita pio peculiarique devotionis affectu recolentes, sinceramque nostram in eum pietatem aliquo honorum incremento magis testatam esse cupientes, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, praecipimus, ut de eodem S. Caietano quotannis die vii augusti celebretur festum cum officio de communi Confessorum non Pontificum sub ritu semiduplici de praecepto ab omnibus christifidelibus tam saecularibus quam regularibus utriusque sexus, qui ad horas canonicas tenentur, et sub eodem ritu in calendario breviarii romani apponatur.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus trariorum.

apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII martii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 27 martii 1673, pontif. anno III.

## CXXVIII.

Prohibitio ne quisquam, etiam regularis, et individuà mentione dignus, sine licentià in scriptis Congregationis de Propaganda Fide, quam in operis initio imprimere teneatur, edat libros et scripta, per se vel alium, in quibus agatur de missionibus vel de rebus ad ipsas pertinentibus, sub poenis excommunicationis latae sententiae Romano Pontifici reservatae, privationis officii, ac vocis activae et passivae, et operum suppressionis, ipso facto incurrendis.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Creditae nobis caelitus apostolicae servitutis ratio postulat, ut, si quos in Ecclesià Dei abusus pullulare atque invalescere noscamus, eos opportunae sanctionis sarculo recidere atque e medio tollere studeamus.

Statuit ut in rubrica.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, licet alias Congregatio venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium iustis de causis vetuisset, ne quis sine ipsius licentià typis evulgaret libros et scripta, in quibus aliquo pacto de missionibus ageretur; nihilominus multi, vel ignari quid eadem Congregatio decreverit, vel temere decretum eius transgredientes, scripta edant et libros, saepe falsa et inepta continentes, non sine piorum et doctorum hominum offensione: nos, his aliisque gravibus causis adducti, de memoratorum cardinalium consilio, auctoritate apostolica, tenore praesentium, iterum prohibemus, ne quis, cuiuscumque status, gradus et conditionis etiam regularis cuiusvis Ordinis, congregationis, instituti et societatis, etiam Iesu, licet is esset, de quo specifica et individua mentio facienda foret, sine licentià in scriptis Congregationis eorumdem cardinalium, quam in operis initio imprimere teneatur, libros et scripta, in quibus de missionibus vel de rebus ad missiones pertinentibus agatur, per se vel per alium edat, sub excommunicationis latae sententiae, a qua nemo a quoquam praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit, ac privationis officii et vocis activae et passivae, necnon operum suppressionis poenis ipso facto incurrendis.

§ 2. Hoc autem denunciari volumus Mandat reguomnibus et singulis superioribus gene-decretum quoralibus cuiusvis Ordinis, congregationis, capitulis legant. instituti et societatis, etiam Iesu, qui, sub eisdem poenis, et ipsi praesentes litteras servent, et a subditis suiscurent omnino servari; ac praecipimus, sub poenâ privationis vocis activae et passivae, ut quolibet anno teneantur superiores praefati easdem praesentes litteras, sive earum tenorem, in capitulis legere seu legi curare, ne aliquis sub praetextu ignorantiae se excusare possit.

1 Edit Main legit ut pro et (R. T.)

Decretum ir-Hans

§ 3. Decernentes ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium vel habere praetendentium consensus<sup>1</sup>, aliove quolibet, etiam quantumvis magno et substantiali ac individuam expressionem requirente, defectu notari, impugnari, infringi, retractari, aut in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullo modo posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogat contrariis.

§ 4. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis. statutis et consuctudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, praefatis Ordinibus, congregationibus, institutis et societatibus, etiam Iesu, illorumque superioribus et personis, aliisve quibuslibet. sub quibuscumque verborum tenoribus

1 Edit. Main. legit consensu (R. T.).

et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis ac etiam pluries approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac formam in eis traditam pro servatà habentes, hac vice specialiter, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum prae- Transamptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, vel sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi aprilis MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 aprilis 1673, pontif. an. III.

Registrata in Secretaria Brevium. in lib. mensis aprilis, part. 1, fol. 59.

# CXXIX.

Commissio episcopo Maioricensi super erectione studii dictae civitatis in publicam universitatem, cum indulto lauream doctoratus conferendi, necnon cum omnibus aliis honoribus, privilegiis et praerogativis, quibus universi-

tas Ilardensis ex dispensatione apostolica politur et gaudet.

# Venerabili fratri episcopo Maioricensi. Clemens Papa X.

# Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Expositio fa-Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii consules et iurati istius civitatis Maioricensis, quod, licet dicta civitas ex praecipuis regnorum Hispaniarum existat, in eaque studium generale, in quo sacra theologia, sacri canones, et leges civiles, philosophia, aliaeque scientiae et artes liberales a praeceptoribus regularibus et saecularibus docentur, iamdiu institutum, amplissimisque privilegiis a regibus Hispaniarum catholicis pro tempore existentibus decoratum reperiatur; nihilominus illi, qui litterarum studiis ibidem operam navant, pro consequendis baccalaureatus ac licentiaturae et doctoratus gradibus, in regiones longinquas se conferre coguntur, cum universitas vicinior inde ducentorum circiter milliarium intervallo distet, et, quod gravius est, suscipiendae sint navigationes periculosae, maximaque dispendia subeunda: unde studium praefatum parum frequentatur, et incolae regni Maioricae studiorum suorum praemiis destituti remanent.

eti.

§ 1. Cum autem, sicut eadem exposiniarum reginae, consulum, etc. tio subiungebat, praefati exponentes, ac dilecti pariter filii rectores et scholares dicti studii, ipsis rectoribus et lectoribus collegialibus eiusdem studii pro tempore existentibus lauream baccalaureatus ac licentiaturae et doctoratus in sacrà theologià, sacris canonibus, legibus civilibus, medicinà et philosophià illis scholaribus, qui studiorum earumdem scientiarum cursum ibidem absolverint, praevio rigoroso examine, conferendi facultatem a nobis concedi, ipsosque rectores,

lectores et scholares praerogativis, praeeminentiis, indultis et favoribus, quibus universitates studiorum generalium gaudent, decorari plurimum desiderent: nobis propterea, etiam carissimae in Christo filiae nostrae Mariannac Hispaniarum reginae catholicae viduae nomine, humiliter supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, eiusdem Mariannae committit epireginae votis hac in re, quantum cum censis ut in ru-Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, ac exponentium rectorum et scholarium praefatorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae ' existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas 2 fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, fraternitati tuae per presentes committimus et mandamus, ut, veris existentibus narratis, praefatum studium, quod in ipså civitate Maioricensi iam institutum reperitur, in publicam universitatem, cum indulto lauream doctoratus ac baccalaureatus et licentiaturae gradum conferendi, necnon cum omnibus aliis honoribus, privilegiis et praerogativis, quibus universitas Ilardensis ex dispensatione apostolicâ potitur et gaudet, auctoritate nostrâ apostolicà, pro tuo arbitrio et prudentiâ, erigas; ita tamen ut certas determinatas conditiones tibi benevisas, sacris canonibus, Concilio Tridentino et

- 1 Edit. Main. legit innodati (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

395 An. C. 1673

apostolicis constitutionibus non adversantes, statuere ac praesinire debeas, ab iis, qui huiusmodi laureae gradum consequi voluerint, religiose et fideliter observandas: nos enim tibi facultates desuper necessarias et opportunas eâdem auctoritate harum serie tribuimus et impartimur; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis praefatorum cardinalium.

Contrantis derogat.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtavat, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII aprilis MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 17 aprilis 1673, pontif. anno III.

Registrata in Secret. Brevium, lib. mensis aprilis, part. 1, fol. 416.

## CXXX.

Approbatio seu confirmatio decreti sacrae Congregationis episcoporum et regularium contra erectionem domus seu conventus Cappuccinorum in civitate et insulà Maioricensi, et perpeluum super re impositum silentium.

# Clemens Papa X. ad futuram re memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio- Expositio farum fratrum Minorum Ordinis sancti Francisci de Observantià nuncupatorum in insulà Maioricae degentium, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod fratres Minores Ordinis eiusdem sancti Francisci Cappuccini nuncupati iam inde ab anno MDCXLIX promovere coeperant fundationem novi conventus in insulà et civitate Maioricensi, sed, propter angustiam regionis et nimiam quantitatem conventuum et monasteriorum aliorum Mendicantium ac monialium, usque ad nimirum quadraginta trium, in insulâ (quorum viginti septem sunt Mendicantium, et ex eis octo fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià, alia duo monachorum, et reliqua monialium) fuerant semper reiecti, et nihilominus, cum de facto ibidem hospitium aperuissent, dicta Congregatio ad supplicationem eorumdem fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià die xxvIII ianuarii MDCL iniunverat tunc existenti Ordinario Maioricensi, ut, attentà contradictione dictorum Mendicantium, nihil innovaret, nec permitteret ut fratres Cappuccini hospitium nec aliam domum permanentem in dictà civitate aperirent nec retinerent;

§ 2. Verum, dictis fratribus Cappuc- Alia sacrae cinis obedire recusantibus, opus fuerat decreta. ut eadem Congregatio die xv iunii eiusdem anni MDCL praecise committeret episcopo ut illos cogerct ad discedendum ab insula; sed, illis obstinatissime obedire recusantibus, praevio eorum confugio ad praetensas exemptas domos hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, iterum ipsa Congregatio mandaverat expresse eidem episcopo ut ordinationes

circa corumdem fratrum Cappuccinorum expulsionem huiusmodi (aliàs, prout in terminis dictae Congregationis litteris super praemissis respective emanatis plenius dicitur' contineri)2; et successive, nempe die vii septembris moclyii, eadem cardinalium Congregatio per suum decretum iniunxerat Ordinario Majoricensi ut non permitteret, contradicentibus aliis Mendicantibus, absque Sedis Apostolicae expressâ facultate in eâ civitate per fratres Cappuccinos conventum erigi, seu per eiusdem loci cives, ministros, seu quoscumque alios, super praemissis quidquam quomodolibet attentari, sed servari circa ea quicquid in ipsis Congregationis litteris ad eumdem Ordinarium aliàs datis continebatur mandaret et praeciperet, in contrarium non obstantibus quibuscumque; dictumque decretum etiam per quasdam felicis recordationis Alexandri Papae VII praedecessoris nostri litteras in simili formâ die xxvIII ianuarii mdcLvIII expeditas confirmatum fuerat;

Fraires Cap-

§ 3. His tamen non obstantibus dicti puciai subreptitate obtinent a fratres Cappuccini die v septembris Pontifie facultaiem erigendi MDCLXXI, nulla facta mentione predictum dotum novum de decretum 3 Congregationis praedictae, consensu ordi-subreptitie a nobis per quasdam nostras pariter in formà Brevis litteras obtinuerant facultatem et licentiam erigendi dictum novum conventum in dictà civitate Maioricensi de consensu Ordinarii, cum clausulâ tamen servatis aliàs ex praescripto constitutionum apostolicarum scrvandis, prout in eisdem litteris uberius continetur; illarumque vigore die II augusti proxime praeteriti (non citatis nec auditis memoratis fratribus Minoribus

de Observantià nuncupatis, in dictà insulâ octo conventus, ex quibus duo sunt antiquissimi in ipsâ civitate, habentibus) extorserant consensum a venerabili fratre episcopo Maioricensi, et successive clam et de nocte in certis domibus hospitium aperuerunt cum oratorio et cappella publica, etiam cum campana, celebrantes quotidie missas in câ, prout ex processu publico in dictà Congregatione exhibito constare dicebatur; unde die xxvII ianuarii proximi praeteriti, proposità causà super subreptione dictarum nostrarum litterarum et revocatione attentatorum earum vigore commissorum, Congregatio praedicta, utrâque parte informante, rescripserat seu decreverat easdem litteras nostras tamquam subreptitias non esse exequendas, et quidquid vigore illarum gestum erat, tamquam attentatum esse revocandum, ac servandas esse ordinationes et decreta alias data et facta: et in eadem expositione subiuncto, quod, cum eisdem fratribus Cappu'ccinis contra huiusmodi decretum nova audientia concessa fuisset. praedicti exponentes ex iisdem rationibus supra relatis et aliis deductis in scripturis antea exhibitis cupiebant confirmari dictum decretum, cum impositione etiam perpetui silentii, et praecerto seu specificà commissione eidem Ordinario Maioricensi, ut per censuras aliaque remedia necessaria omnino compelleret dictos fratres Cappuccinos discedere a praedicta insulà Maioricensi, iuxta supra relatas ordinationes:

§ 4. Emanavit ab eadem Congregatio- Novum docrone novum decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus informantibus, re iterum mature ac diligenter

1 Aptius legerem aperuerani (R. T.).

<sup>1</sup> Inepte ed. Main. h. dicetur pro dicitur (R.T.)

<sup>2</sup> Patet aliquid deesse, nempe ex. g. exequeretur, aut simile (R. T.)

<sup>3</sup> Patet vel praedicti decreti legendum esse vel praedictorum decretorum (R. T.).

discussa, referente eminentissimo Sanctacrucio, censuit persistendum esse in decreto aliàs die xxvII ianuarii MDCLIII edito, quo praedictis fratribus Cappuccinis impositum fuit super praedictà controverså fundatione perpetuum silentium, necnon iniungendum esse, prout praesenti decreto iniungit, Ordinario Maioricensi, ut omnia gesta in executionem supradictarum litterarum apostolicarum subreptitiarum, utpote attentata, revocare omnino faciat, ad quem effectum praedicto Ordinario facultatem necessariam et opportunam eadem Congregatio impertita est; contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae xxi aprilis mdclxxiii.

F. M. cardinalis Brancatius. Loco + sigilli.

N. Casanata, secretarius ».

Confirmatur a Pontifice.

§ 5. Cum autem, sicut pro parte praedictorum fratrum Minorum Ordinis sancti Francisci de Observantià nuncupatorum nobis subinde expositum fuit, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communici plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, ac corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti. aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva ta-

men semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

§ 6. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritaus. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac contrariis doconstitutionibus apostolicis, necnon qui-rogat. busvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrarfis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi maii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 maii 1673, pontif. anno 111. Registrata in Secret, Brevium in lib. mensis maii.

## CXXXI.

Praeceptum in Carmelitas Discalcentos Congregationis Hispaniae, ne audeant conventum acdificare in oppido de Bilbao Calaguritanae dioecesis.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Expositio fa-

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filiorum magistratus et populi ac capituli et beneficiatorum, necnon fratrum conventuum Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, et eremitarum sancti Augustini in oppido de Bilbao Calaguritanae dioecesis, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod dilecti pariter filii fratres Carmelitae Discalceati Congregationis Hispaniae, occasione legati cuiusdam domus, horti et furni in dicto oppido existentium sibi a quondam Maria Diaz de Aguirre anno MDCXXVIII<sup>1</sup>, ad effectum erigendi ibidem novum conventum eorum religionis, facti, tentaverant diversis vicibus, nempe annis mocxix et mocxxix ac mpclxv habere desuper necessarium consensum civium et incolarum ac ecclesiarum parochialium dicti loci, eisque semper fuerat denegatus ex eo quod in eodem loco eiusque suburbiis respective duae aderant parochiales ecclesiae cum viginti quatuor beneficiatis participantibus, et totidem expectantibus, quinque conventus regularium et Mendicantium, quorum duo erant fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià, septem monasteria monialium, et sexdecim confraternitates laicales et hospitalia pauperum, et horum ratione praetensa fundatio huiusmodi expresse prohibita fuerat; et quia dicti fratres Carmelitae aperuerant de facto oratorium in quo missam celebrabant, mandatum fuerat illud claudi, prout clausum fuerat;

1 Ex iis quae sequuntur, videtur potius legendum 1618 (R. T.)

Sed, his non obstantibus, iidem Carmelitae, nulla factà mentione praemissorum, imo ex falsâ narratione, quod a civibus et incolis dicti loci de Bilbao desideraretur dicta nova fundatio, et quod redditus ex dicto legato seu haereditate Mariae de Aguirre provenientes et civium pietas ad alendos duodecim fratres sufficere possent, extorserant a felicis recordationis Clemente Papa IX praedecessore nostro specialem commissionem directam Ordinario Calaguritano, ut, constito sibi de veritate expositorum, petitam licentiam fundandi concedere 1, prout in litteris ipsius Clementis praedecessoris in simili formâ Brevis die XXIV septembris MDCLXVIII expeditis continetur; et successive narrato quod in multis locis regnorum Hispaniae novas domos et monasteria dictae religionis fundari desideraretur, obtinuerant ab eodem Clemente praedecessore sibi confirmari antiqua privilegia apostolica, a recolendae memoriae Paulo V et Gregorio XV Romanis Pontificibus pariter nostris concessa, fundandi ubique locorum de solâ licentiâ Ordinarii, nullâ factà revocationis amplissimae omnium privilegiorum huiusmodi a piae memoriae Urbano VIII etiam praedecessore nostro mentione, prout in aliis ipsius Clementis praedecessoris pariter in formâ Brevis die viii octobris eiusdem anni MDCLXVIII emanatis etiam continetur; harumque litterarum vigore extorserant sub die 11 novembris moclxix a tunc existente vicario generali episcopi Calaguritani licentiam fundandi; sed, recusante populo et clero saeculari et regulari eos recipere, fuerat, de mandato et cum assistentià tunc existentis gubernatoris Can tabriae et officialium eiusdem loci de Bilbao, mense ianuario mocexx convoca-

1 Potius lege concederet (R. T.).

tum generale consilium ipsius loci, ad effectum videndi an et quanta pars populi ipsos Carmelitas desideraret, ac posset eos suis eleemosynis sustentare; et pariter compertum fuerat omnes dictam novam fundationem recusare ex eisdem causis supra narratis;

Unde, devoluta causà ad praedictam Congregationem cardinalium, fuerat ab eadem scriptum venerabili fratri moderno episcopo Calaguritano pro informatione, qui, licet retulisset sibi constare per instructiones secretas habitas a viris ab omni suspicione alienis dictique oppidi rerum optime peritis, dictam fundationem nulli in temporalibus damnosam, et omnibus in spiritualibus fore proficuam, ideoque maiorem populi partem illam desiderare; tamen, cum relatio huiusmodi appareret erronea et minus vera ex supra relatis consiliis publicis et contradictionibus semper factis a p pulo, ecclesiis parochialibus et conventibus S. Francisci et S. Augustini, causà huiusmodi in praedictà cardinalium Congregatione die xxv novembris proxime praeteriti propositâ, eadem Congregatio, partibus utrisque informantibus, re mature ac diligenter discusså, declaraverat non esse locum praetensae fundationi conventus Carmelitarum Discalceatorum in supradicto oppido de Bilbao Calaguritanae diecesis, non obstante eorum assertis privilegiis ac indultis apostolicis, quae in casu, de quo agebatur, censuerat eis minime suffragari; ac proinde praedictos fratres Carmelitas non esse amplius super huiusmodi fundatione audiendos: et in eâdem expositione subjuncto quod, cum, non obstante decreto Congregationis huiusmodi, nova audientia dictis fratribus Carmelitis ex speciali rescripto nostro concessa fuisset, praedicti exponentes cupiebant ex eisdem rationibus supra

relatis et antea deductis confirmari dictum decretum, ac, ad obviandum novis scandalis et litibus, declarari quod non liceret eisdem fratribus Carmelitis retinere in dicto loco de Bilbao hospitium nec aliam permanentem habitationem,

cum novâ impositione perpetui silentii: Sacra Congre-§ 2. Emanavit ab eâdem Congregatio-standum esse ne decretum tenoris sequentis, qui se-priori decreto. quitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus hinc inde informantibus, negotio diligenter et accurate examinato, referente eminentissimo Nino, censuit persistendum esse in decreto aliàs ut supra die xxix novembris mpclxxii edito, ac propterea non esse locum praenarratae fundationi.

Romae xxi aprilis mdclxxiii.

F. M. cardinalis Brancatius. Loco † sigilli

N. Casanata, secretarius ».

§ 3. Cum autem, sicut iidem exponentes nobis subinde exponi fecerunt, ipsi Pontificis. decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, ac eorum singulares personas a quibusvis 2 excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum,

1 Particulam et nos addimus (R. T.).

auctoritate apostolicâ, tenore praesen-

2 Edit. Main. legit quibus (R. T.).

An. C. 1673

tium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

Petretum urutans.

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrartis derogat.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi maii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 maii 1673, pontif. anno III.

Registrata in Secretaria in lib. mensis maii.

### CXXXII.

Confirmatio et approbatio indulgentiarum Ordini Carmelitaram et confraternitatibus S. Scapularis hactenus concessarum.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Commissa nobis divinitus dispensatio- Exordium. nis ratio exigit ut spiritualium gratiarum concessiones, quae ex pià prudentique huius sanctae Sedis liberalitate ad piorum operum incrementum et animarum salutem processerunt, quo firmius subsistant, apostolici muniminis praesidio constabiliamus, illasque etiam apostolicae benignitatis charitate ampliemus, et alia desuper statuamus, sicuti spirituali christifidelium aedificationi cognoscimus in Domino profuturum.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Expositio. fecit dilectus filius Matthaeus Orlandi, prior generalis Ordinis fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod, cum a diversis Romanis 1 Pontificibus praedecessoribus nostris, ac etiam a nobis, nonnullae indulgentiae ac peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes tam christifidelibus ecclesias dicti Ordinis visitantibus et alia praescripta pia opera peragentibus, quam confratribus et consororibus confraternitatum S. Scapularis eiusdem Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo (quas ubivis locorum extra hanc almam Urbem erigendi et instituendi, illisque certas indulgentias et gratias spirituales, servatà formà constitutionis felicis recordationis Clementis Papae VIII praedecessoris nostri super confraternitatum aggregationibus et institutionibus editae, communicandi, facultas procuratori generalis dicti Ordinis, vel, illo absente, eius

1 Edit. Main. legit Romanibus (R. T.).

vicario generali a recolendae memoriae Paulo PP. V praedecessore pariter nostro attributa fuit) concessae fuerint, ut omnis, quae circa illas oriri posset, dubietas recideretur, ex litteris apostolicis desuper emanatis fideliter excerptum fuit illarum summarium, a dilecto filio nostro Ioanne tituli S. Bernardi in Thermis S. R. E. cardinalis Bona nuncupato revisum, tenoris qui sequitur, videlicet:

Summarium indulgentiarum a diversis Summis Pontificibus concessarum christifidelibus visitantibus ecclesias Ordinis Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo.

Tenor summarii.

Felicis recordationis Sixtus IV in Bullà Dum attenta, datà kalendis aprilis MCDLXXVII, ad instantiam fratris Christophori Martisnoni, prioris generalis Ordinis fratrum Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo, omnes indulgentias et peccatorum remissiones, a diversis Romanis Pontificibus concessas visitantibus ecclesias dicti Ordinis et in dictà Bullà recensitas, confirmavit, approbavit et innovavit. Verum, quia plures illarum elargitae et a dicto Sixto IV confirmatae erant sub onere porrigendi manus adiutrices fratribus, monialibus, ecclesiis vel domibus praefati Ordinis, et beatus Pius V per suam Constitutionem Etsi dominici gregis, datam vi idus februarii MDLXVII, revocaverat omnes indulgentias, pro quibus consequendis manus adiutrices porrigendae erant; felicis recordationis Gregorius XIII in litteris apostolicis Ut laudes, datis xviii septembris MDLXXVII, dictas indulgentias in pristinum et eum, in quo erant ante dictam revocationem, statum restituit et revalidavit, demptâ clausulâ porrigendi manus adiutrices et elargiendi eleemosynas; ita tamen, quod hi christifideles, qui illas consequi voluerint, ecclesias (R. T.).

visitando, sint contriti et confessi, ac loco eleemosynae praedictae septies orationem dominicam, itidemque salutationem angelicam recitent, vel habitum dicti Ordinis gestent, vel vesperas pro defunctis recitent, aut ante sanctissimum Domini nostri Iesu Christi Corpus terram osculentur, ac pro haeresum extirpatione, sanctaeque Matris Ecclesiae tranquillitate, christianorumque principum pace et unione pias ad Deum preces effundant, et aliàs iuxta praedecessorum suorum litterarum seriem orent, aliaque peragant.

Summarium autem indulgentiarum concessarum est huiusmodi in dictis litteris:

I. Leo PP. IV omnibus christifidelibus, qui ecclesias B. Mariae de Monte Carmelo huiusmodi in festis Nativitatis Domini, Paschae, Pentecostes, apostolorum Petri et Pauli, Assumptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis Dei Genitricis Mariae, S. Michaëlis Arcangeli, Omnium Sanctorum, in duobus festis S. Crucis, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Ss. martyrum Fabiani et Sebastiani, et in die Parasceves, et per octavas praesatarum sestivitatum et vocabulis omnium ecclesiarum dicti Ordinis devote visitaverint, septem annos et totidem quadragenas.

II. Et Adrianus II, Stephanus V, Sergius III, Ioannes XI, Sergius IV et Innocentius IV omnibus christifidelibus vere poenitentibus, contritis et confessis, qui praefatas ecclesias pie visitaverint in praefatis festivitatibus et earum octavis, tertiam partem omnium peccatorum in Domino relaxarunt.

III. Item Clemens III, Alexander II, Gregorius V et VII in praefatis festis, et

1 Potius leg. vocabulorum, ut inf. num. viii (R. T.).

in quolibet eorumdem, similem gratiam largiti sunt.

iv. Item Clemens IV iisdem christifidelibus, qui praefatas ecclesias quater in anno visitaverint, videlicet in quatuor festivitatibus eiusdem Dei Genitricis Mariae, triginta annos et totidem quadragenas pie concessit.

v. Item in privilegio generali Lucii III remittuntur ab eodem peccata levia, offensae parentum, negligentiae votorum factorum, dum tamem fractor ad vota rediret, et male acquisita, si nescitur cui restitui debeant, praefatis locis seu illorum domibus assignentur.

vi. Demum Innocentius IV et Gregorius VIII concesserunt qualibet die cuilibet dicenti *Pater noster et Ave Maria* in dictis ecclesiis semel pro vivis et defunctis, quadraginta dies indulgentiarum.

VII. Rursus Honorius III et Nicolaus IV vere poenitentibus, omnium suorum peccatorum veniam polliciti sunt.

VIII. Insuper Honorius IV omnibus vere poenitentibus et confessis dicti Ordinis ecclesias visitantibus, quadraginta annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis, videlicet in festo vocabulorum ipsarum ecclesiarum, et in die S. Parasceves, necnon in die S. Crucis, ac in festivitatibus Nativitatis, Annunciationis, Purificationis et Assumptionis Dei Genitricis Mariae, misericorditer in Domino relaxavit et concessit.

IX. Ulterius Benedictus XI omnibus vere poenitentibus et confessis, qui ter in hebdomadâ, videlicet, quadragesimali tempore, secundâ, quartâ et sextâ feriis, atque etiam in festis vocabulorum ecclesiarum dicti Ordinis, necnon in diebus sabbatinis ob Beatae Dei Genitricis reverentiam, et in diebus dominicis, easdem ecclesias pie visitaverint, quadra-

1 Aptius forsan legendum festis (R. T.).

ginta annos et totidem quadragenas, et omnium peccatorum septimae partis remissionem in Domino relaxavit, omnesque indulgentias et peccatorum remissiones, a suis praedecessoribus Romanis Pontificibus dicto Ordini concessas, in diebus praedictis duplicando.

x. Item Igannes XXII omnes indulgentias et peccatorum remissiones a Romanis Pontificibus praedecessoribus suis dicto Ordini concessas confirmavit, ac quadraginta annos et totidem quadragenas de iniunctis poenitentiis universis christifidelibus, dicti Ordinis ecclesias in qualibet solemnitate quatuor festivitatum Beatae Dei Genitricis Mariae, videlicet Nativitatis, Annunciationis, Purificationis et Assumptionis, visitantibus, contritis et confessis, in Domino pie concessit. Idemque Ioannes XXII, pro animabus, quae in purgatorio existunt, et habitum huius religionis gestarunt, vel eorum confraternitatem ingressi fuerint, vel confratrum numero adscripti in honorem eiusdem B. Mariae Matris Dei, die sabbati post earum transitum, intercessionibus eiusdem continuis ipsius suffragiis et meritis, ac speciali protectione adiuvandis, privilegium publicavit, corroboravit et confirmavit.

xi. Item Urbanus VI perpetuo concessit iis, qui Ordinem Carmelitarum et fratres eiusdem Ordinis Ordinem seu fratres gloriosissimae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae de Monte Carmelo vocaverint, nominaverint et appellaverint, si in gratià extiterint, tres annos et totidem quadragenas indulgentiarum.

xII. Nicolaus V omnes indulgentias et peccatorum remissiones, ac omnia privilegia dicto Ordini concessa a supradictis Romanis Pontificibus praedecessoribus suis, in praefatis diebus et festis, motuproprio ampliando confirmavit, atque annos septem et totidem quadragenas in Domino relaxavit.

xIII. Sixtus IV omnes indulgentias Ordini praedicto, illius domibus, ecclesiis et personis utriusque sexus, in genere vel in specie, quomodolibet concessas, in suo robore in suaque firmitate confirmavit, approbavit et de novo concessit, et in Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis beatac Dei Gentiricis Mariae festivitatibus, et per septem dies sequentes, et in diebus vocabulorum ecclesiarum, visitantibus ecclesias, triginta annos et totidem quadragenas de iniunctis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavit.

NIV. Denique Clemens VII post Ioannem XXII et Alexandrum V, eorum litteras approbando, habitum gloriosissimae et beatissimae Virginis Mariae matris Dei gestantibus, seu confraternitatem ingredientibus, et alia servantibus ut in eidem litteris continetur, indulgentias, peccatorum remissiones et gratias singulis utriusque sexus concessas perpetuae firmitatis robur addidit et innovavit, ipsisque et aliis participationem omnium bonorum spiritualium totius Ordinis Carmelitarum et universalis Ecclesiae concessit.

Aliae indulgentiae, concessae visitantibus ecclesias fratrum et monialium Discalceatorum, extensae ad visitantes quaslibet ecclesias Ordinis a sanctissimo domino nostro Clemente X per Breve datum XXX octobris MDCLXIX.

Sixtus V, per litteras datas xi iulii MPLXXXVII, concessit christifidelibus, qui in illorum ecclesiis feriis quintis missae, centum, qui vero praedicationi aut le-

ctioni verbi Dei interfuerint, alios centum, necnon qui ad orandum accesserint interim, quinquaginta dies; qui denique confessi eo die ibi communicaverint, tres annnos et totidem quadragenas de iniunctis seu aliàs debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavit.

Caegorius XV, per litteras datas XIX septembris MDCXXII, indulgentiam plenariam iis, qui confessi et sanctà communione refecti visitaverint illorum ecclesias in festo sanctae Teresiae, et oraverint pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctà matris Ecclesiae exaltatione.

Urbanus VIII, per litteras datas x maii MDCXMV, similem indulgentiam plenariam illis, qui orationi quadraginta horarum, de licentià Ordinariorum in ecclesiis dictorum fratrum tantum semel in anno instituendae, per aliquod spatium devote interfuerint, et ut praefertur oraverint,

Denique sanctissimus dominus noster Clemens X, per litteras datas die xi augusti mdclxx et xvi maii mdclxxii, plenariam indulgentiam, in festis beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, sanctorum Andreae Corsini episcopi, Angeli martyris, Alberti confessoris, et sanctae Mariae Magdalenae de Pazzis, iis qui aliquam ex ecclesiis dictis Ordinis visitaverint et oraverint ut supra.

Aliae indulgentiae concessae omnibus christifidelibus a praefato Sixto V in supradictis litteris.

Illis, qui hoc modo salutaverint alios, nempe suo vulgari seu latino sermone: Laudetur Iesus Christus, et his qui sic responderint: In saecula, vel Amen, vel Semper, utrisque tam salutantibus quam respondentibus, quinquaginta dies, ubicumque id factum fuerit.

Qui nomen lesu ore nominaverint reverenter, vel nomen Mariae, quinqua-

<sup>1</sup> Legendum videtur omnibus et singulis christifidelibus (B. T).

<sup>2</sup> Rectam syntaxim ne requiras (R. T.).

ginta dies; qui vero in articulo mortis ore, vel corde si ore non potuerint, idem nomen, dummodo ante habuerint consuetudinem sic salutandi vel nominandi idem nomen Iesu, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam.

Qui litanias eiusdem SS. Nominis approbatas recitaverint, tercentos, qui litanias eiusdem beatissimae Virginis Mariae, ducentos. Necnon praedicatoribus verbi Dei, qui, inter praedicandum, ad hunc modum salutandi, invocandi, vel recitandi, seu nominandi nomen Iesu et Mariae, auditores monuerint, et quicumque hanc salutationis formam usui esse curaverint, easdem indulgentias concessit.

Summarium indulgentiarum a felicis memoriae Paulo V, per litteras in for mā Brevis datas XXX octobris MDCVI, XXXI augusti MDCIX, et XIX iulii MDCXIV, concessarum confraternitati sacri Scapularis, seu beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo.

- t. Concessit omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui confraternitatem sacri Scapularis ubivis locorum, tam hactenus canonice institutam, quam deinceps instituendam, de cetero ingredientur, et habitum acceperint, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, indulgentiam plenariam.
- 11. Descriptis et describendis in dictâ confraternitate vere poenitentibus et confessis, qui in festo principali Commemorationis eiusdem beatae Virginis Mariae die xvi mensis iulii, aut, iuxta ritum nonnullorum locorum, die dominicâ immediate sequenti celebrari solito, sanctissimae Eucharistiae sacramentum sumpserint, ac pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac san-

ctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam.

- HI. Qui in articulo mortis, poenitentes et confessi, ac sanctissimà communione refecti, nomen lesu, ore, si potuerint, sin autem, corde, devote invocaverint, plenariam.
- IV. Qui poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, processioni, in unà dominicà cuiuslibet mensis per dictam confraternitatem de Ordinarii loci licentià faciendae, devote interfuerint, et ibi, ut praefertur, oraverint, plenariam.
- v. Qui ab esu carnium iis diebus, quibus confratres dictae confraternitatis ex illius instituto vesci non solent, abstinebunt, tercentum dies.
- vi. Qui qualibet die septies Orationem Dominicam, et toties Salutationem Angelicam ad honorem septem gaudiorum eiusdem Virginis Mariae recitaverint, quadraginta dies.
- vii. Qui, cum habitu ciusdem confraternitatis, poenitentes et confessi, semel in mense sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, et ut praefertur oraverint, quinque annos et totidem quadragenas.
- VIII. Qui, poenitentes et confessi, in qualibet ex festivitatibus eiusdem beatae Virginis Mariae sanctissimum Eucharistiae sacramentum in ecclesià vel cappellà dictae confraternitatis devote sumpserint, et, ut supradictum est, oraverint, tres annos et totidem quadragenas.
- ix. Qui cum lumine sanctissimum Eucharistiae sacramentum, quando ad infirmos defertur, comitati fuerint, et pro iisdem infirmis pias ad Deum preces effuderint, quinque annos et totidem quadragenas.
- x. Qui corpora desunctorum quorumcumque ad sepulturam associaverint, et pro eorum animabus ad Deum oraverint, centum dies.

xI. Qui officium B. Mariae Virginis devote recitaverint, centum dies.

XII. Qui missis et aliis divinis officiis in ecclesia seu cappella aut oratorio confraternitatis pro tempore celebrandis et recitandis sive congregationibus publicis vel privatis eiusdem confraternitaternitatis ubique faciendis interfuerint, aut pauperes hospitio susceperint, aut eis in eorum necessitatibus vel in pericula peccandi existentibus auxiliati fuerint, aut eleemosynas temporales vel spirituales eis dederint, vel pacem cum inimicis propriis vel alienis composuerint seu componi fecerint, aut devium aliquem ad viam salutis reduxerint, et ignorantesº Dei praecepta et ea quae ad salutem sunt docuerint, aut quandocumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet praedictorum piorum operum, centum dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetà concessit et relaxavit.

xIII. Insuper concessit priori generali Ordinis, vel, illo absente, eius vicario generali, ut huiusmodi confraternitatem beatissimae Virginis Mariae de Morte Carmelo ubivis locorum extra Urbem erigere et instituere, illisque supradictas indulgentias et gratias in spiritualibus, servatà formà praescriptà in Constitutione felicis recordationis Clementis VIII super confraternitatum aggregationibus et institutionibus editae, communicare possit.

xiv. Denique sanctissimus dominus noster Clemens X per litteras suas in formà Brevis datas die 11 ianuarii MDCLXXII indulsit ut omnes supradictae indulgentiae, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, per felicis memoriae Paulum V concessae, animabus

- 1 Potius lege periculo (R. T.).
- 2 Perperam ed. Main. legit ignoranter (R. T.).

christifidelium per modum suffragii apapplicari possint.

Hoc summarium fideliter excerptum est ex Bullis et Brevibus citatis.

#### IOANNES BONA cardinalis.

§ 3. Cum autem, sicut eadem expositio Petitio. subiungebat, praefatus Matthaeus prior generalis summarium huiusmodi apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, nonnullaque dubia praemissorum occasione emergentia dissolvi plurimum desideret: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut opportune in praemissis providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio

§ 4. Nos igitur, ipsius Mathaei prioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, summarium praeinsertum, omniaque et singula in eo contenta, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 5. Praeterea, ut confratres et conso- Novas indulrores dictarum confraternitatum S. Sca-Pontifex. pularis, tam hactenus erectarum quam in futurum erigendarum, qui processionem in una dominica cuiuslibet mensis ab illis fieri solitae commode interesse non potuerint, si vere poenitentes et confessi, ac sacrâ communione refecti, cappellas suarum respective confraternitatum devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris

Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, eamdem plenariam omnium peccatorum indulgentiam et remissionem, quam Paulus V praedecessor illis qui processioni huiusmodi intersunt concessit, pariformiter consequantur; et similiter infirmi, captivi et peregrinantes, qui cappellas huiusmodi dictà dominicà visitare nequiverint, si officium parvum B. Mariae Virginis, aut quinquagies orationem dominicam et salutationem angelicam recitaverint, et saltem contriti fuerint cum proposito confitendi et sacram communionem recipiendi quamprimum potuerint, quod adimplere omnino teneantur; fratres quoque et moniales Ordinis praefati commorantes in conventibus, in quibus non est erecta confraternitas S. Scapularis, vel non fit processio huiusmodi, si litanias Omnium Sanctorum in choro, vel privatim si legitime impediti non potuerint interesse choro, devote recitaverint, ceteraque in litteris praefati Pauli praedecessoris praescripta adimpleverint, praefatam plenariam indulgentiam et peccatorum remissionem etiam consequantur, auctoritate et tenore praefatis, concedimus et indulgemus.

Facultas transclae confraternitatis.

§ 6. Porro festum principale conferendi festum principale di fraternitatum S. Scapularis huiusmodi, iuxta indultum ab eodem Paulo praedecessorre concessum, die xvi mensis iulii vel dominicà immediate sequenti quotannis celebrari solitum, ob maiorem devotionem vel commoditatem christifidelium, aut quando eâdem die occurret alias solemnitas, in aliam dominicam eiusdem mensis transferri permittimus.

Soli superio-

§ 7. Soli autem superiores generales privative quo dicti Ordinis possint extra Urbem prae-ad alios in qui-busque ecclesii fatam in singulis ecclesiis eiusdem Ordictum confrater nis, et in quibuscumque aliis accedente prout in rubri consensu Ordinariorum, confraternitates praesatas, servata ceteroqui praesatarum | (R. T.).

Pauli praedecessoris litterarum forma et dispositione, instituere, et nullus alius sub poenâ nullitatis.

§ 8. Insuper ad augendam fidelium Aliae indulreligionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis dicti Ordinis, in Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis eiusdem beatae Mariae Virginis Immaculatae festis diebus, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Illis autem, qui ad antiphonam Salve Regina, quae quotidie post completorium in eiusdem ecclesiis soleniniter decantatur, convenient, et ut praefertur orabunt, centum dies de iniunctis eis, seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formà Ecclesiae consuetâ relaxamus. Postremo illis, qui aliquam ex ecclesiis eiusdem Ordinis in diebus stationum ecclesiarum Urbis praesatae, prout in missali romano exprimuntur, devote pariter visitaverint, et ibidem prout praemittitur oraverint, ut eas omnes et singulas indulgenties et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur si eiusdem Urbis ecclesias in diebus stationum huiusmodi personaliter et devote visitarent, dictà auctoritate, harum serie, concedimus similiter et indulgemus.

1 Male ed. Main. legit eisdem Urbis ecclesits

Decretum ir-

§ 9. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabititer observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis de-

§ 10. Non obstantibus nostrà et cancellariae apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

tides transumptorum.

§ 11. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, scu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii maii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III 1

I. G. Slusius.

Dat. die 8 maii 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secretarià in libro mensis maii, part. 11, fol. 193.

### CXXXIII.

Extensio et declaratio Brevis, circa confraternitates sub invocatione SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum ere-

1 Ab electione legendum est 19 (R. T.).

ctas et erigendas et alia nuper emanala, ad confraternitates a ministro generali et procuratore generali Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum dicti Ordinis erectas et erigendas, cum omnibus clausulis, concessionibus et decretis expressis in dicto Brevi.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Alias nos, supplicationibus dile- Pontifex conctorum filiorum Petri Mercier ministri indulgentias, generalis et Dominici Tafuri in Romana concessi confraternatathus. Curià procuratoris generalis Ordinis fra ss. Tentatis Redemptions trum SS. Trinitatis Redemptionis Captivo- Captivorum. rum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, certas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, confraternitatibus sub invocatione ciusdem SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum erectis et erigendis dudum a felicis recordationis Paulo Papa V praedecessore nostro concessas, ac desuper emanatas ipsius Pauli pracdecessoris litteras, auctoritate apostolicâ confirmavimus et approbavimus, necnon earumdem confraternitatum, tam crectarum quam erigendarum, confratribus et consororibus, certa tunc praescripta pietatis opera peragentibus, nonnullas alias indulgentias et peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes dictà auctoritate concessimus.

Alias vero indulgentias et peccato- Aliasque praerum remissiones ac poenitentiarum re-tas revocavit. laxationes, si quae practer sic confirmatas et de novo concessas confraternitatibus praefatis quovis modo generaliter concessae, et nondum revocatae essent, aut quomodolibet praetenderunt', eàdem auctoritate perpetuo revocavimus et annullavimus. Praeterea praefatis Pe-

i Potius lege praetenderentur (R. T.).

tro et Dominico, ac pro tempore existentibus ministro generali et procuratori generali dicti Ordinis, eiusmodi confraternitates ubivis locorum erigendi et instituendi, illisque praefatas indulgengentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, servatà tamen ceteroqui constitutione recolendae memoriae Clementis Papa VIII praedecessoris pariter nostri super confraternitatum erectionibus et aggregationibus editae formà, communicandi facultatem impertiti sumus; ac novam formulam in functione quadam, quam communicationem indulgentiarum vocant, quaeque, certis anni diebus, a' fratribus dicti Ordinis in eorum ecclesiis fieri solet, de cetero servandam praescripsimus, et aliàs, prout uberius continetur in nostris desuper in simili formà Brevis expeditis litteris tenoris qui sequitur, videlicet:

Tepor litterarnm (pslus Pon-

§ 2. Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam. Ex iniunctae 2 nobis caelitus dispensationis munere<sup>3</sup>, etc.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die xI februarii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno III.

Petitie.

§ 3. Cum autem, sicut dilecti pariter filii Antonius a Conceptione, minister generalis, et Philippus a lesu, in eâdem Romanâ Curiâ procurator generalis Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum nuncupatorum dicti Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, nobis nuper exponi fecerunt, Congregatio praesata eiusque superiores et fratres quicumque a iurisdictione et superioritate ministri generalis aliorumve quorumvis superiorum Ordinis praefati apostolică auctoritate perpetuo exempti

- 1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).
- 2 Supra pag. 387 b lectum fuit iniuncto (R.T.).
- 3 Reliqua, prorsus inutiliter repetita, omittimus, quia Constitutio integra habetur paulo ante, pag. 387 et seq. (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII

reperiantur, ac ipsius Congregationis minister generalis et in Romanâ Curià procurator generalis, eiusmodi confraternitates sub invocatione SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum erigendi, illisque certas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes communicandi, parem habeant ex indulto Sedis Apostolicae facultatem, et functio praedicta, quam communicationem indulgentiarum vocant, a fratribus dictae Congregationis Hispaniae in eorum ecclesiis pariformiter fieri soleat; ipsi vero Antonius minister generalis et Philippus procurator generalis difficultates et dubietates, super indulgentiis et gratiis spiritualibus, quae confraternitatibus huiusmodi ab eadem Sede concessae sunt seu praetenduntur, exortas, pariter recidi plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 4. Nos igitur, ipsorum Antonii mi- Declaratio ut nistri generalis et Philippi procuratoris generalis desiderio hac in re, quantum nobis ex alto conceditur, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, quas per litteras praeinsertas confirmavimus, ac de novo concessimus respective, omnibus et singulis confraternitatibus sub invocatione eiusdem SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum per ministros generales et in

Romanâ Curiâ procuratores generales 4 dictae Congregationis fratrum Discalceatorum Hispaniae hactenus, ceteroqui canonice, erectis et in futurum quandocumque erigendis, illarumque confratribus et consororibus, servatà tamen praeinsertarum litterarum formà et dispositione, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus, ac perpetuo concessas esse et fore decernimus et declaramus.

Alias indul-

§ 5. Alias vero omnes et singulas gentias revocat. indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, si quae praeter sic a nobis confirmatas et de novo concessas his confraternitatibus quovis modo generaliter concessae et nondum revocatae sint aut praetendantur, dictà auctoritate, harum serie, itidem perpetuo revocamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus.

Eisdem minifacultatem dia tias communi-

§ 6. Porro tam praefatis Antonio et procurator ge-Philippo modernis, quam pro tempore rationisfratrum existentibus ministro generali et in Ro-Hispaniae dai manâ Curiâ procuratori generali dictae ctas confrater Congregationis fratrum Discalceatorum dictas indulgen. Hispaniae, ut² huiusmodi confraternitates sub invocatione SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum pariter erigere et instituere, illisque omnes supradictas a nobis confirmatas et de novo respective concessas, non autem alias illas, indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes communiet valeant, et eorum quilibet possit et valeat, servatà pariter supradictae Constitutionis Clementis praedecessoris formâ et dispositione, facultatem, auctoritate et tenore praesatis, tribuimus et impartimur.

Man lat servaci formulam

- § 7. Ceterum in functione praefatà,
- 1 Male edit. Main. legit generalis (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

quam communicationem indulgentiarum praescriptam in vocant, per fratres Discalceatos dictae ne indulgentia-Congregationis Hispaniae posthac obe-rum. undà formulam, in praeinsertis nostris litteris sicut praemittitur praescriptam, de cetero similiter servari volumus.

- § 8. Decernentes pariter easdem prae- Decretum insentes litteras semper firmas, validas et ritane. efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et qbtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragrari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari ed definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 9. Non obstantibus praemissis, nec- contrariis denon omnibus et singulis illis quae in rogat. litteris praeinsertis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscum-

§ 10. Volumus autem ut ipsarum quo-Fides transumque litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Macare libere similiter et licite possint iorem, sub annulo Piscatoris, die in iunii mdclxxiii, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 3 iunii 1673, pontif. anno IV.

Registr. in Secret. in libro Brevium mensis iunii, part. utrăque, fol. 592.

### CXXXIV.

Indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis tam canonicorum regularium quam monialium Ordinis Praemonstratensium in festivitatibus Assumptionis B. M. V. et sancti Augustini, ac festo sancti Norberti, vel dominicâ infra illius octavam, et die xiii novembris qua fit commemoratio sanctorum dicti Ordinis.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem fidei nostrae commisit divina dignatio, prudenti liberalitate libenter erogamus, cum id ad augendam fidelium religionem, fovendamque et incitandam erga beatos patriae caelestis incolas pietatem, arbitramur in Domino profuturum.

Indulgentia ut in rubrica.

§ 1. Volentes itaque ecclesias tam canonicorum regularium quam monialium Ordinis Praemonstratensium a sancto Norberto, qui tamquam lucerna ardens supra candelabrum in domo Domini positus apostolicis charismatibus aliisque eximiis divinae gratiae donis longe lateque refulsit, sub speciali beatissimae Virginis Dei Genitricis Mariae protectione ac sancti Augustini regulà salubriter instituti, ut condignis frequententur honoribus, et fidelium ad eas confluentium devotio augeatur, aliquo gratiarum spiritualium munere decorare, supplicationibus dilecti filii Francisci Buyrette, canonici regularis expresse professi et procuratoris generalis eiusdem Ordinis, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis,

qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque monasteriorum tam canonicorum regularium quam monialium dicti Ordinis Praemonstratensium hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis, ac ubicumque locorum existentibus, in Assumptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae et sancti Augustini festivitatibus, ac die festo sancti Norberti praedicti, vel dominicà infra illius octavam, et die xiii novembris, qua omnium sanctorum Ordinis praefati commemoratio ibidem fieri solet, necnon quamcumque ecclesiam eiusdem Ordinis die festo specialis patroni seu titularis ipsius ecclesiae, cuius nomen in martyrologio romano annotatum reperiatur, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, annis singulis, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die ex praedictis id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§. 2. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v iulii moclxxiii, pontificatus nostri anno Iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 5 iulii 1673, pontif. anno 1x.

Registr. in Secret. in lib. IV Brevium diversorum, fol. 184.

### CXXXV.

Confirmatio et innovatio Brevis Pauli V quo conceditur ministro et commissario generalibus Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià facultas erigendi confraternitates Chordigerorum sancti Francisci in ecclesiis eorum Ordinis, ubi non adsint ecclesiae vel conventus Minorum Conventualium, cum declaratione quod eis licuerit et liceat eiusmodi confraternitates etiam in Indiis erigere, illisque indulgentias communicare.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Paul is V confraternitatibus dulgentias con-cessit.

§ 1. Dudum felicis recordationis Paulus pt in rubrica in PP. V praedecessor noster (qui certas unicuique archiconfraternitati indulgentias et gratias spirituales, quibus in posterum frueretur, duxerat praescribendas), omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, archiconfraternitati Chordigerorum in ecclesiâ domus fratrum sancti Francisci Assisiensis Ordinis Minorum Conventualium canonice erectae, et illius confratribus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores suos concessas, revocans et annullans, ac nullius roboris et momenti exinde fore declarans, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisus, omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui, in memoriam eiusdem sancti Francisci, chordam benedictam ab eiusdem Ordinis superioribus suscipientes, praedictam archiconfraternitatem de caetero ingrederentur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpsissent, plenariam; ac tam ipsis pro tempore describendis, quam iam descriptis in dictà archiconfraternitate con-

fratribus et consororibus, etiam vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui praedictae archiconfraternitatis ecclesiam seu oratorium in festo principali eiusdem archiconfraternitatis a primis vesperis usque ad occasum solis eiusdem festi singulis annis devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione et sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, etiam plenariam; in mortis quoque articulo eisdem confratribus et consororibus, qui vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere nequirent, saltem vere poenitentes, nomen Iesu ore, si possent, sin minus, corde devote invocarent, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit. Necnon ipsis confratribus et consororibus, qui praedictae archiconfraternitatis processioni singulis mensibus fieri solitae interfuissent, tres annos et totidem quadragenas; qui vero officio beatae Mariae Virginis, ab eiusdem archiconfraternitatis confratribus pro tempore celebrando et recitando, aut cuivis alteri officio pariter intersuissent, centum dies; insuper eisdem qui SS. Sacramentum, quando ad infirmos deferretur, comitati fuissent, quinque annos et totidem quadragenas; qui vero pariter vere poenitentes et confessi ac sacrâ communione refecti aliquam ex ecclesiis dicti Ordinis Minorum Conventualium sancti Francisci, in eiusdem sancti Francisci ac sancti Antonii de Padua, sancti Bonaventurae, sancti Ludovici episcopi, sancti Bernardini et sanctae Clarae festivitatibus, similiter a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum huiusmodi, singulis annis visitavissent et oravissent ut praesertur, quo die festivitatum huiusmodi id egis-

sent, septem annos et totidem quadragenas; quoties vero corpora defunctorum tam confratrum quam aliorum ad sepulturam comitati fuissent, aut alicui pauperi personae in eius necessitatibus subvenissent, aut pacem inter inimicos composuissent, toties, pro quolibet praedictorum operum, centum dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formà Ecclesiae consuetà relaxavit. Insuper eisdem confratribus et consororibus, ut supradictas indulgentias et gratias spirituales consequi et illas animabus defunctorum per modum suffragii applicare possent, concessit et indulsit.

§ 2. Praeterea tunc et pro tempore

Facultatem dedit ministro huiusmodi con

generali Mino- existenti praedicti Ordinis Minorum Conlium erigendi ventualium ministro generali, ut confrafraternitates in ternitates laicorum utriusque sexus sub sia sui Ordinis. dictà invocatione Chordigerorum sancti Francisci in qualibet ecclesià fratrum sui Ordinis Minorum Conventualium sancti Francisci erigere et instituere, servatâ tamen formâ praescriptâ in constitutionibus recolendae memoriae Sixti PP V sub datum xIII kalendas decembris, pontificatus sui anno 1, et Clementis PP. VIII, praedecessorum suorum, super hoc editis, posset et valeret, facultatem impertitus est; quae quidem confraternitates, sic et postquam erectae et institutae fuissent, eidem archiconfraternitati sancti Francisci Assisiensis iuxta praedictam Sixti V constitutionem essent et esse intelligerentur aggregatae; et aliàs, prout in ipsius Pauli praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die 11 martii MDCVII expeditis, quas perpetuis futuris temporibus durare voluit, continetur.

Sixtus V fa-§ 3. Et subinde (cum, ex concessione cultatem concessit ministro praesati Sixti praedecessoris, ministro et commissario generali Ordi generali et commissario generali Ordinis norum sancti fratrum Minorum eiusdem sancti Fran-

cisci de Observantia nuncupatorum, in Francisci ecclesiis eorum Ordinis, in locis videli-rigendi dictas cet in quibus ecclesiae vel conventus in ecclesiis enfratrum Conventualium non existerent, non existerent huiusmodi confraternitates Chordigero-tuales, rum erigendi et instituendi facultas attributa fuisset) memoratus Paulus praedecessor eisdem ministro generali et commissario generali, et eorum cuilibet, ut in ecclesiis eorum Ordinis tantum in locis in quibus non extarent conventus vel ecclesiae Ordinis Minorum Conventualium sancti Francisci confraternitates Chordigerorum sancti Francisci utriusque sexus erigere et instituere, illisque, sic erectis et institutis, indulgentias et gratias spirituales supradictas communicare libere et licite possent et valerent, servatâ tamen formâ in praedictis constitutionibus Sixti et Clementis praedecessorum traditâ, quemadmodum in supradictis Pauli praedecessoris litteris expressum reperitur, facultatem perpetuo duraturam auctoritate apostolicâ concessit et impertitus est; et aliàs, prout in alteris ipsius Pauli praedecessoris litteris pariter in formâ Brevis die xxv septembris eiusdem anni mpcvii emanatis, quarum et priorum eius litterarum praefatarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius etiam continetur.

§ 4. Cum autem, sicut dilectus filius Pettio. Franciscus Maria a Bononia, prior generalis dicti Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, nobis nuper exponi fécit, quo firmiora sint ea, quae iterato Apostolicae Sedis patrocinio muniuntur, et aliquod dubium exortum decidatur, an dilectis pariter filiis ministro generali et commissario generali eiusdem Ordinis hu-

1 Legerem ut pro et (R. T.).

iusmodi Chordigerorum confraternitates in Indiis tam orientalibus quam occidentalibus erigendi, illisque indulgentias et gratias spirituales supradictas communicandi facultas per posteriores Pauli praedecessoris litteras praefatas attributa reperiatur: nobis propterea dictus Franciscus Maria procurator generalis, etiam eorumdem ministri generalis ac commissarii generalis nomine, humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio nt in rubricà.

§ 5. Nos igitur, ipsos Franciscum Mariam procuratorem generalem ac ministrum et commissarium generales spiritualibus favoribus et gratiis annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae 1 existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas 2 fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, facultatem erigendi et instituendi confraternitates Chordigerorum sancti Francisci utriusque sexus in ecclesiis Ordinis fratrum Minorum eiusdem sancti Francisci de Observantià tantum, nempe in locis in quibus non extent conventus vel ecclesiae dicti Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium, illisque sic erectis et institutis indulgentias et gratias spirituales supradictas, sicut praemittitur, communicandi, pro tempore existentibus ministro generali et commissario generali eiusdem Ordinis fratrum Minorum de Observantià a memorato Paulo praedecessore concessam, ut praefertur, expeditasque desuper ipsius Pauli praedecessoris litteras praefatas, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus ac innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 5. Sic ac eisdem ministro et com- Doclarat eis missario generalibus, eorumve cuilibet, competere ubieiusmodi confraternitates Chordigerorum in Indiis tam sancti Francisci, in ecclesiis eorum Or-quam occidendinis tantum, ubicumque etiam in Indiis tam orientalibus quam occidentalibus consistentibus, in locis tamen ubi non sint ecclesiae vel conventus praefati Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium, erigere et instituere, illisque omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes aliasque gratias spirituales praefatas, servatâ tamen dictarum constitutionum Sixti et Clementis ac litterarum Pauli praedecessorum praefatorum formà et dispositione, communicare licuisse, et deinceps perpetuis futuris temporibus licere, auctoritate et tenore praedictis declaramus.

res confraternitatum huiusmodi, ubicum-peraddit. que locorum, etiam in Indiis orientalibus et occidentalibus, per ministrum generalem et commissarium generalem

§ 6. Praeterea, confratres et consoro- Indulgentias

dicti Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià pro tempore existentes, seu eorum alterum, hactenus sicut praemittitur erectarum, et deinceps quandocumque erigendarum, ad christianae pietatis opera peramplius incitare cupientes, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis earumdem confraternitatum confratribus et consororibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ec-

clesiis dicti Ordinis fratrum Minorum

<sup>1</sup> Edit. Main. legit innodati (R. T.).

<sup>9</sup> Edit. Main, legit absolvas (R. T.).

sancti Francisci de Observantià in eiusdem sancti Francisci sacrorum stigmatum, sancti Didaci, sancti Petri de Alcantara, sanctorum martyrum eiusdem Ordinis, sancti Ludovici regis Francorum, et sanctae Elisabethae reginae Hungariae festivitatibus, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum huiusmodi, annis singulis, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die festivitatum huiusmodi id egerint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formà Ecclesiae consuetà relaxamus.

Decretum ir-

§ 7. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis inviolabiter observari, siegue in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et, quatenus opus sit, nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praefatis Pauli praedecesoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides.

§ 9. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicu-

ius notarii pubblici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii iulii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno IV.

I. G. Slusius.

Dat. die 13 iulii 1673 pontif. anno IV.

Registrata in Secr. Brevium in lib. mensis iulii, part. utrâque, fol., 594.

### CXXXVI.

Indultum ut in omnibus Hispaniarum reanis festum B. Ferdinandi III regis Castellae et Legionis de praecepto servari et celebrari possit, ac officium de illo sub ritu duplici, cum lectionibus propriis a S. Congregatione Rituum approbandis, recitari valeat.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exigit apostolicae servitutis ministe- Exordium. rium, quod imbecillitati nostrae committere voluit divina dignatio, ut pia sublimium principum, orthodoxae fidei tuendae et propagandae zelo aliisque multiplicibus in Ecclesiam Dei meritis conspicuorum, vota, quibus beatorum caelestis Hierusalem civium immarcescibili gloriae corona redimitorum veneratio in terris promovetur, ad exauditionis gratiam paternà charitate ad-

§ 1. Aliàs siquidem nos, piis enixisque Indultum aliis charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici et charissimae in Christo filiae nostrae Mariannae earumdem Hispaniarum reginae catholicae viduae, eius genitricis, precibus nobis humiliter porrectis inclinati, ut in om-

mittamus.

nibus regnis Hispaniarum et ditionibus eidem Carolo regi subiectis, et in ecclesià Ss. Iacobi et Idelphonsi de Urbe nationis Hispanorum, de servo Dei Ferdinando III rege Castellae et Legionis, cognomento Sancto, missa et officium de communi Confessorum non Pontificum sub ritu duplici iuxta rubricas breviarii et missalis romani quotannis in perpetuum die xxx maii, qua idem servus Dei obdormivitin Domino, celebrari, et ab omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui ad horas canonicas tenentur, recitari libere et licite possent et valerent respective, auctoritate apostolicà concessimus; et aliàs, prout in nostris desuper in simili formâ Brevis die vii februarii MDCLXXI expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et suffi. cienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Extensio indulti ut in ru-

§ 2. Nunc autem, ampliorem memoratis Carolo regi et Mariannae reginae gratiam facere, piisque et devotis eorum supplicationibus, nobis per dilectum filium nostrum Ioannem Everardum S.R.E. presbyterum cardinalem Nidhardum nuncupatum, dicti Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem, super hoc humiliter porrectis, favorabiliter, quantum cum Domino possumus, annuere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio ut in omnibus Hispaniarum regnis praedictis festum praedicti beati Ferdinandi regis de praecepto servari et celebrari possit, ac officium de illo sub ritu duplici, cum lectionibus propriis a Congregatione eorumdem cardinalium approbandis, recitari valeat, auctoritate praedictà, harum serie, concedimus pariter et indulgemus.

Deregal contrarus.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus 1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi augusti mdclxxiii, pontificatus nostri anno IV.

I. G. Slusius.

Dat. die 26 augusti 1673, pontif an. IV.

Registrata in lib. IV Brevium diversorum fol. 121.

### CXXXVII.

Declaratio, quod religiosi Congregationis fratrum Excalceatorum Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum expresse professi nequeant e dictà religione ad aliam quamcumque, etiam Carthusianorum, absque speciali Sedis Apostolicae indulto, se transferre.

## Clemens Papa x, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium, hu- Exordium. militati nostrae, meritis licet imparibus. ab Altissimo commissum, salubriter exequi adiuvante Domino iugiter satagentes, peculiarem christifidelium divinis obsequiis sub suavi arctioris religionis iugo mancipatorum curam gerimus, et, ut in eâ vocatione, qua vocati sunt, constanter perseverent, providere studemus, sicut ad felicem religionis progressum salubriter expedire in Domino abitramur.

Palitio.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Franciscus de S. Marco, procurator generalis Congregationis fratrum Excalceatorum nuncupatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, nobis nuper exponi fecit, per quasdam felicis recordationis Callixti Papae III praedecessoris nostri litteras, anno Incarnationis Dominicae MCDLVII kalendis novembris sub plumbo expeditas, cautum fuerit, ne praefati Ordinis religiosi ad aliam religionem transire possent; et ' subinde recolendae memoriae Urbanus Papa VIII, etiam praedecessor noster, per quasdam suas in simili formà Brevis die xix ianuarii MDCXXVIII emanatas litteras, fratribus Excalceatis dicti Ordinis transitum ad religiosos Calceatos eiusdem Ordinis, absque expressà Sedis Apostolicae licentià, interdixerit; et aliàs, prout in dictis litteris uberius dicitur contineri: in capitulo autem generali praefatorum fratrum Excalceatorum, quod anno proxime praeterito mocexxii a die iv usque ad xiv mensis iunii celebratum fuit, omnium calculo decretum fuerit, nobis esse supplicandum, ut litteras praefatas confirmare ac dictis fratribus Excalceatis transitum etiam ad Ordinem Carthusianorum prohibere de benignitate apostolica dignaremur:

Declaratio ut in rubrica.

§ 2. Hinc est quod nos, praefati Francisci procuratoris generalis votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum

1 Male edit. Main. legit ut pro et (R. T.).

Bull. Rom. Vol. XVIII.

fore censentes, supplicationibus totius Congregationis praefatae nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui rem mature perpenderunt, consilio. religiosos, Ordinem fratrum Excalceatornm S. Mariae de Mercede redemptionis captivorum expresse professos, non posse e suà religione ad aliam quamcumque, etiam Carthusianorum, absque speciali Sedis Apostolicae indulto, se transferre, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, declaramus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritans. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrartis deet ordinationibus<sup>4</sup>, necnon, quatenus opus sit, Ordinis et Congregationis huiusmodi, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis

1 Deest vox apostolicis (R. T.).

et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die xxvi augusti mdclxxiii, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 26 augusti 1673, pontif. an. IV.

Registrata in Secr. in lib. Brevium mensis septembris part. I, fol. 119.

## CXXXVIII.

Diversae ordinationes pro felici statu, regimine et manutentione custodiae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia, iuxta resolutionem sacrae Congregationis episcoporum.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exerdinm.

Exigit iniunctae nobis caelitus apostolicae servitutis ratio, ut religiosorum virorum coetus sub suavi severioris disciplinae iugo Christo militantes, uberesque bonorum operum fructus adspirante superni favoris aurâ proferre iugiter satagentes, in eorum laudabilibus institutis confovere, illorumque tranquillitati ac felici regimini et incremento.

quantum nobis ex alto conceditur, prospicere studeamus.

- § 1. Cum itaque custodia S. Petri de Custodia S. Pa-Alcantara, in regno Neapolitano, fratrum in regno Neapolitano fratrum litano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Mino-Discalceatorum Hispaniae Ordirum sancti Francisci de Observantia nun-nis Minorum cupatorum, alias in executionem qua-de Observantia rundam nostrarum in simili formâ Brevis gressus. litterarum auctoritate apostolică erecta et instituta, variisque gratiis et ordinationibus pro felici eius gubernio emanatis per alias nostras pariter in formà Brevis litteras decorata atque stabilita, multis tamen in sui primordio tam Romae quam subinde in Hispania contradictionibus vexata, et per illas tamquam aurum in fornace probata et purificata, ac ab illis, quippe insubsistentibus, et ex animositate provenientibus, tum iudicio ' Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae, tum carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici, qui pro eximiâ suå erga nos et Sedem Apostolicam reverentià rem omnem ad supremum nostrum et dictae Sedis iudicium remisit, aequitate atque pietate liberata fuerit:
- § 2. Hinc est quod nos, felici prosperoque einsdem custodiae statui, re-tra statum pergimini et incremento, quantum cum Do-servationem dimino possumus, providere, ac eiusmo-aliquid audeat di perturbationibus ansam in futurum praecidere cupientes (de memoratorum cardinalium qui relationem venerabilis etiam fratris nostri<sup>2</sup>), necnon dilectorum filiorum custodis et definitorum ac fratrum dictae custodiae sigulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ec-

Statuit ne

- 1 Perperam edit. Main. legit iudicia (R. T.).
- 2 Pericopes ista, intra parenthesin clausa, praeter rem est, et infra trasponenda post verbum censentes (R. T.).

clesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas<sup>2</sup> fore censentes, de memoratorum cardinalium, qui relationem venerabilis etiam fratris nostri<sup>3</sup> Francisci episcopi Ostiensis eiusdem S. R. E. cardinalis Barberini nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris perpenderunt, consilio, ac motuproprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ne de cetero quisquam, etiam quavis praeeminentia, potestate, officio vel superioritate fungens seu quandocumque functurus, quidquam contra statum, perpetuamque conservationem custodiae praefatae, quae, maturâ consideratione praevià, auctoritate nostrà erecta fuit, et in qua sancti Francisci regula stricte ac debito rigore servatur, aut contra litterarum praefatarum dispositionem, quovis quaesito colore, praetextu vel ingenio, attentare audeat seu praesumat, tenore praesentium districte et perpetuo prohibemus et interdicimus. Nos enim, eamdem custodiam Dei servitio ac animarum saluti fideliumque aedificationi promovendae perutilem esse, nec ullum praeiudicium aut incommodum, sed potius decorem Ordini praefato adferre, harum serie declaramus.

Quomodo cadae.

§ 3. Ac praefato Francisco cardinali brandum et ele- protectori, ut, audito dilecto filio commissario generali curiae dicti Ordinis, qui, durante absentià ministri generalis, superior dictae custodiae existit, capitulum ipsius custodiae celebrari facere, et pro hac vice tantum commissarium visitato-

- 1 Edit. Main. legit innodati (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).
- 3 Pericopem de memoratum ... nostri huc trastulimus (R. T.).

rem illuc mittere, seu etiam, pro singulari, quam habet fratrum eiusdem custodiae meritis magis conspicuorum, notitià, electiones seu deputationes custodis, definitorum, guardianorum et aliorum officialium ipsius custodiae facere, et, quatenus aliquis ex sic electis seu deputatis renunciare vellet, eiusmodi renunciationis acceptationem committere', et officium renunciatum alteri religioso idoneo conferre seu demandare libere. licite et valide possit et valeat, quamcumque necessariam et opportunam facultatem tribuimus et impartimur.

§ 4. Et quia ex quinque conventibus, Dat facultaquibus dicta custodia constat, duo, vi-diffinitorio di-delicet S. Iacobi civitatis Liciensis et ut duos conven-S. Mariae Gratiarum Terrae de Squin-membrare, et zano, conventus tanto locorum intervallo tate fidelium de a reliquis tribus distant, ut opportune sibi unire prout gubernari nequeant, nec visitari, neque illis de religiosis provideri, nisi cum magnà difficultate, possit, quod etiam agnovit dilectus filius minister generalis dicti Ordinis, qui in visitatione eiusdem custodiae duos conventus huiusmodi admittendos 2 fore censuit: ideo custodi et definitorio dictae custodiae, ut eosdem duos conventus S. Iacobi civitatis Liciensis et S. Mariae Gratiarum Terrae de Squinzano dimittere, et ab ipsâ custodiâ dismembrare, itaut sic dismembrati, quantum ad Ordinem praedictum spectat, in praefati ministri generalis dispositione remaneant, et subinde in vicinia reliquorum trium conventuum ipsius custodiae alios duos conventus a piis et devotis christifidelibus, qui pro eorum pietate illos aedificare voluerint, in locis tamen in quibus nullus conventus fratrum de Observantià vel Reformatorum Ordinis praedicti existat, de Ordinariorum dumtaxat consensu (prout

- 1 Videtur legendum admittere (R. T.).
- 2 Videtur legendum dimittendos (R. T.).

dudum felicis recordationis Urbanus Papa VIII praedecessor noster per quasdam suas in formâ Brevis litteras die xxv iunii mocxxxix expeditas, quarum initium est Cum ea, etc., fratribus Minoribus Discalceatis Hispaniae, quorum privilegiis dicta custodia ex concessione nostrå gaudet, concessisse reperitur), ac servatà in reliquis sacrorum canonum et Concilii Tridentini decretorum dispositione, recipere et acceptare libere et licite possint et valeant, earumdem tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

In eadem cuinter illius religiosus.

§ 5. Ut autem custodia praefata in stodia nulla sit praecedentia humilitatis spiritu et morum simplicitate, quibus virtutibus sanctus Franciscus Ordinem suum resplendere voluit, conservetur, et ambitionis vitio, quod religiosis congregationibus atque communitatibus etiam maxime reformatis inquietudinem et perniciem adferre solet, aditus praecludatur, statuimus et ordinamus ut in eadem custodia nulla sit inter illius religiosos alia praecedentia praeter eam quae ex antiquitate susceptionis habitus resultat, quam sacerdotes clerici et laici inter se respective servent, nec ullam aliam habeant, etiam illi qui officiis actu funguntur; cum praerogativae et exemptiones officiorum huiusmodi illa ambitiose praetendendi ansam praebere soleant; exceptis tamen custode et guardianis actualibus, qui, durantibus eorum officiis tantum, alios praecedere, illis vero finitis, ad locum, qui eis iuxta antiquitatem susceptionis habitus competierit, reverti debebunt.

Officia vacantia per electio-

§ 6. Et quando ex quacumque causà nem conferen-vacaverit aliquod officium ex illis, ac in iis casibus in quibus per viam substitutionis et subrogationis subintrari solet, semper in officium vacans subintrari debeat per electionem a custode et definitoribus actualibus, et, aliquo illorum deficiente, vel satis cito venire non valente, a guardiano conventus S. Luciae faciendam. In ipsâ vero custodià stricte observetur constitutio dicti Urbani praedecessoris, quae incipit Admonemur, etc., contra fratres dicti Ordinis, qui per favores saecularium officia consequi praetendunt, edita.

§ 7. Porro nullus in dictà custodià, Nullus in dinisi transitus occasione, recipi possit re-cipiatur qui a ligiosus, de quo notitia habeatur cum sua provincia apostataveru. suâ provincià apostatando fuisse egressum, tametsi litteras obedientiales ab alio superiore quam suo ministro provinciali emanatas adferat; nec in eâdem custodià incorporari valeat ullus religiosus, qui sine obedientià sui ministri provincialis illuc advenerit, licet litteris obedientialibus cuiusvis alterius superioris munitus sit. Quod si aliquis novitius custodiae huiusmodi in aliquo ex tribus scrutiniis intra annum probationis fieri solitis suffragia sufficientia non reportaverit, habitu illico spolietur; prout etiam superior conventus novitiatus vel custos, si in eo resederit, ac magister novitiorum, si aliquem novitium religioni ineptum esse nec sine incommodo in novitiatu detineri posse cognoverint, illum, non expectato tempore emissionis votorum, habitu spoliari et dimittere possint.

§ 8. Quia vero intra breve tempus, Capitulom dictae custodiae quo capitulum dictae custodiae durare compromittat in solet, confici non poterunt statuta et or-sos qui statuta dinationes necessariae quibus custodia einsdem custoipsa perpetuo gubernetur, volumus et ordinamus ut capitulum ipsum compromittat in personas quatuor religiosorum, zelo, prudentià et virtute praeditorum, qui a memorato Francisco cardinali et protectore approbati seu aliàs ab ipso nominati sint; ipsique compromissarii statuta et ordinationes huiusmodi, quibus

1 Potius lege eum pro cum (R. T.).

el oidmali-nes

eadem custodia in perpetuum regi et gubernari debeat, secundum datam sibi a Domino prudentiam conficiant et componant; ita tamen ut ea sacris canonibus Concilii Tridentini praesati decretis vel constitutionibus et ordinationibus apostolicis aut regularibus Ordinis praefati institutis non adversentur.

Dit facultatem eidem cardinali enstodiae.

§ 9. Ceterum, si dictus Franciscus eprotectori ali piscopus cardinalis et protector tempotuendi, pro regiris progressu cognoverit aliquid aliud tentione dictae pro felici regimine ac perfectione et manutentione custodiae praefatae statui oportere, eidem Francisco cardinali et protectori, prout expedire in Domino censuerit, illud, servatà tamen constitutionum apostolicarum ac decretorum Congregationis praesatae dispositione, statuendi et ordinandi facimus potestatem.

Decretum irrilans.

§ 10. Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, etiam cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis, seu aliàs specifica et individuà mentione et expressione digni, in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanaverint, ac dictae specificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià qualibet, etiam quantumvis legitimâ, iuridicâ et privilegiatâ causâ, colore praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, ad terminos iuris reduci, aut in controversiam

1 Conjunct. ut nos addimus (R. T.).

vocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumqe iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut intentato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos. et Apostolicae Sedis nuncios, aliosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 11. Non obstantibus praemissis, ac contraria moconstitutionibus et ordinationibus aposto-morat. licis, necnon dicti Ordinis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam eidem Ordini, illiusque superioribus, fratribus et personis, aliisque quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis;

Eis latissime derogat.

§ 12. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut quaecumque alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, formas, occasiones et causas, etiam quantumvis praegnantes, pias et privilegiatas, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis et exactissime adductis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, plenissime et sufficienter, hac vice dumtaxat, derogamus et derogatum esse volumus et mandamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII augusti mdclxxiii, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 28 augusti 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secretaria Brevium in lib. mensis septembris, part. 1, fol. 115.

### CXXXIX.

Indultum ut de B. Bernardo Ptolomaeo, fundatore Congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti, missa et officium de communi Confessoris non Pontificis, sub ritu duplici, quotannis in perpetuum, die xx augusti qua id m Beatus obdormivit in Domino, ab universa Congregatione praefatà et monialibus seu oblatis monasterii Turris Speculorum de Urbe, celebrari et recitari respective possint.

### Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Apostolici muneris, quod ineffabilis Dei Exordium. bonitas humilitati atque infirmitati nostrae committere dignata est, ratio exigit, ut servorum Dei, eorum praesertim, qui in diebus peregrinationis suae, multiplicibus divinae gratiae donis decorati, religionem salubribus institutis propagarunt, et feliciter decurso mortalis vitae studio<sup>1</sup>, perennem in caelis iustitiae coronam accipere meruerunt, cultum et venerationem in terris, ad omnipotentis Dei gloriam fideliumque aedificationem, promovere studeamus.

§ 1. Cum itaque, ex deductis in processu aliàs a tunc existente archiepis- tuum declaravit copo Senarum confecto super casu ex-tu immemoracepto et cultu immemorabili exhibito Protomasi. B. Bernardo Ptolomaeo fundatori Congregationis Montis Oliveti monachorum Ordinis sancti Benedicti, die xxiv novembris MDCXLIV Congregatio tunc existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praeposita declaraverit ex² illo constare de<sup>3</sup> cultu exhibito praedicto B. Bernardo per immemorabilem temporis cursum cum scientià et tolerantià Ordinariorum; et, sicut dilectus filius Franciscus Maria Sarubbius de Neapoli abbas dictae Congregationis Montis Oliveti nobis nuper exponi fecit, ipse missam et officium de eodem B. Bernardo celebrari et recitari posse plurimum desideret:

§ 2. Nos, piis eiusdem Francisci Ma- Indulget ut riae abbatis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et inter-

- 1 Potius lege stadio (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit de (R. T.).
- 3 Edit. Main, legit ex (R. T.).

dicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium sacris ritibus huiusmodi praepositorum consilio, ut de memorato B. Bernardo Ptolomaeo missa et officium de communi Confessoris non Pontificis sub ritu duplici iuxta rubricas breviarii et missalis romani quotannis in perpetuum die xx augusti, qua idem B. Bernardus obdormivit in Domino, ab universà Congregatione pracdictà Montis Oliveti, ac a dilectis in Christo filiabus monialibus seu oblatis monasterii Turris Speculorum de Urbe, celebrari et recitari libere et licite possint et valeant respective, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Derogat con-

§ 3. Non obstantibus decretis et constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu evemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx augusti MDCLXXIII, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 30 augusti 1673, pontif. anno IV.

I. G. Slusius.

Registrata in Secretaria in lib. Brevium mensis septembris, part. II, fol. 61.

CXL.

Prohibitio transitus clericorum regularium Matris Dei et de Somascha de unâ in alteram Congregationem huiusmodi respective, ex quacumque etiam iustissimá causá, ac etiam vigore cuiusvis licentiae a superioribus sive etiam in capitulis generalibus earumdem Congregationum concessae.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Ex commissi nobis divinitus pastoralis Exordium. muneris debito, quieti virorum religiosorum, quos, seclusis discordiis, in spiritu tranquillo et pacis amoenitate famulatum Altissimo praestare decet, libenter providemus, sicut conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque (sicut accepimus), oc- statuit ut in casione transitus quem ' quidem clerici rubrica. regulares expresse professi Congregationis Matris Dei ad Congregationem regularium de Somascha nuncupatam fecerunt seu faciendi licentiam obtinuerunt, nonnullae inter eos sint exortae controversiae, quae dissidiis et perturbationibus animorum causam praebere possent: nos, religiosae clericorum regularium utriusque Congregationis huiusmodi tranquillitati, quantum cum Domino possumus, consulere, ac memoratis controversiis et dissensionibus ansam in futurum praecidere cupientes, motu proprio, et ex certâ scientiâ ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ne de cetero ullus clericus regularis expresse professus dictae Congregationis de Somascha ad praefatam Congregationem Matris Dei, nec ullus huius Congregationis clericus regularis expresse pariter professus ad eamdem Congregationem de Somascha, ex quacumque etiam iustissimâ causâ, ac

1 Male edit. Main. legit quam (R. T.).

etiam vigore cuiusvis licentiae a suis superioribus obtentae, sive etiam in publicis capitulis generalibus Congregationum praefatarum respective concessae, transire ullo modo possit, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

Decreinm ir-

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac individuam mentionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, aut in controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientiâ et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo unquam posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et suncturos, sublatà eis et eorum cuilibet aliter iudicandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Amplissime derogat contra-

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praefatarum Congregationum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Congregationibus, illarumque respective superioribus et personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac etiam quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam irritantibus, in genere vel in specie, etiam motu simili, ac de apostolicae potestatis plenitudine, seu consistorialiter, ac alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac etiam pluries confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio seu quaevis alia expressio ad id servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad praemissorum effectum, plenissime et amplissime motu pari derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi septembris moclxxIII, pontificatus nostri anno iv.

# I. G. Slusius.

Dat. die 6 septembris 1671, pontif. anno Iv. Registrata in Secretaria Brevium in lib. mensis augusti ' part. 1, fol. 100.

1 Videtur legendum septembris, vel ista notula pertinet ad aliquam Const. praeced. (R. T.).

### CXLI.

Confirmatio decreti Congregationis episcoporum et regularium, quo resolvitur, praecedentia Brevia Summi Pontificis, edita die xvIII ianuarii MDCLXXII et III augusti eiusdem anni, confirmatoria nonnullarum declarationum dictae Congregationis super associatione cadaverum et ingressu ad ecclesias regularium, non esse observanda a clero saeculari in regnis Castellae et Legionis.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Quaesitio et decretumsacrae

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Congregationis, venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

> « In causa Hispaniarum iuris parochialis deferendi cadavera ad ecclesias regularium. Cum, ad supplicationem patres procuratoris generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantiâ et postmodum patris Alphonsi de Alarcos procuratoris generalis provinciarum Hispaniarum Societatis Iesu, sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita concesserit nonnullas declarationes aliàs editas circa associationem cadaverum et ingressum in ecclesias regularium, quae quidem declarationes per litteras apostolicas in formâ Brevis die xviii ianuarii MDCLXXII respective a SS. D. N. fuerunt confirmatae: clerus saecularis provinciarum Castellae et Legionis, praesentiens 1 se gravatum, et dictas declarationes fuisse obreptitie obtentas, ex eo quod praefati patres procuratores generales silentio involverint, quod ad favorem dicti cleri saecularis adessent nonnulla alia ante-

1 Forsan aptius persentiens (R. T.).

riora decreta Congregationis sacrorum rituum per litteras itidem in formâ Brevis die vii maii mpcly et vi julii mpclyi a sanctae memoriae Alexandro VII confirmatae; ideo ipsemet clerus supplex petivit, ut, examinatis utriusque partis rationibus, huiusmodi controversia, prout iuris fuerit, definiretur. Et sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus informantibus, reque mature discussâ, referente eminentissimo Imperiali, censuit ac decrevit: Brevia sanctissimi domini nostri, confirmatoria decretorum eiusdem sacrae Congregationis negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae contra clerum saecularem regnorum Castellae et Legionis, et contra ea quae disponuntur in supranarratis Brevibus sanctae memoriae Alexandri VII, non esse observanda; contrariis quibuscumque circa supradicta omnia minime obstantibus, etc.

Romae, i septembris moclxxiii.

F. M. cardinalis Brancatius.

Loco + sigilli ».

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Pontifex de-Franciscus de Villegas, procurator gene-sertum contirralis ecclesiarum et status ecclesiastici regnorum Castellae et Legionis, nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret : nos, ipsius Francisci votis hac in re favorabiliter annuere volentes. eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes.

supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Clausula irrilans.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit atten-

Contrartis de

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus, sit cuiusvis Ordinis, congregationis, societatis et instituti, ac provinciae, monasterii, conventus et collegii, aliisve quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes. illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptoram fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius |

notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi septembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 septembris 1673, pontif. anno IV. Registrat. in Secretar. Brevium.

### CXLII.

Innovatio Brevis Gregorii XV super prohibitione ambitus pro Congregatione clericorum regularium Theatinorum.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Quoniam nemo debet assumere sibi Exordium. honorem nisi vocatus a Deo tamquam Aaron, et a regularis vitae instituto valde alienum est ut religiosi viri (quos honorum et dignitatum gradus sanctitate vitae ac aliis religiosis virtutibus potius promereri quam appetere, eosque gradus, cum ad eos assumuntur, obedienter suscipere, susceptosque humiliter administrare decet) mendicatis saecularium praesertim personarum studiis ad eos sibi aditum patefacere contendant, unde magna in Ecclesià Dei scandala et damna exoriri solent:

§ 1. Nos, qui pro muneris nostri de bitum a Combito in hoc potissimum laborare non gregatione claricorum regular. desistimus ut ecclesiastica regularisque rium Thealin disciplina pristinae observantiae resti-intendit. tuatur, hoc malum a Congregatione clericorum regularium Theatinorum nuncupatorum, cuius prosperum regimen et incrementum ad Ecclesiae sanctae utili-

tatem sinceris desideramus affectibus, propellere, ac felicis recordationis Gregorii PP. XV praedecessoris nostri vestigiis inhaerere, eiusque Constitutionem die xxvi februarii mpcxxii editam innovare et ampliare cupientes:

Prohibet clericis dictae Congationis assequi procurent.

§ 2. Motu proprio, et ex certà sciengregationis, ne tià, ac de apostolicae potestatis plenituad principes et dine, omnibus et singulis eiusdem Conpraelatos, sen cardinales off- gregationis clericis et personis, cuiuscia vel gubernia diciae Congres cumque actatis, status, gradus et condidiciae Congres cumque tionis existentibus, praesentibus et futuris, ne de cetero, habito ad principum et praelatorum ac aliarum quarumcumque personarum tam saecularium quam ecclesiasticarum, de gremio dictae Congregationis non existentium, etiam cardinalatus honore fulgentium, favores recursu, sive aliis quibuscumque modis et viis, directe vel indirecte, palam vel occulte, mediate vel immediate, ac tam pro se quam pro aliis, quaecumque ipsius Congregationis officia vel gubernia, ac praesertim generalem aliasque praeposituras, consultas, visitationes, procuratorias generales, superioritates monasteriorum monialium dictae Congregationis curae et gubernio subiectorum, aut vicariatus domorum particularium ipsius Congregationis, sive etiam vocalatum, aut facultatem audiendi sacramentales mulierum confessiones, sub quovis quaesito colore vel praetextu, etiam in genere, assegui et obtinere procurent, sub excommunicationis latae sententiae, a qua nonnisi per nos aut Romanos Pontifices pro tempore existentes praeterquam in mortis articulo absolvi, necnon privationis vocis activae et passivae, ac perpetuae inhabilitatis ad officia vel gubernia huiusmodi aliaque praedicta in posterum obtinenda, ad quae similiter nonnisi per nos, aut Romanos Pontifices pro tempore existentes, vel capitulum generale ipsius Congregationis rehabilitari

possint, poenis, tam per ipsos quam eorum complices et fautores ac non revelantes eo ipso incurrendis, tenore praesentium interdicimus et prohibemus.

§ 3. Mandantes propterea in virtute Mandat praesanctae obedientiae, ac sub excommuni-aliisque supecationis etiam lafae sententiae poena, tempore, ne alieidem praeposito generali et aliis supc- uam, vel requirioribus dictae Congregationis, quocum-pum, vel praeque titulo nuncupatis, praesentibus et fu-dination ad ofturis, ne quempiam ullo tempore, pre-gregationis adcibus, litteris vel favoribus adducti, vel nà, prout in rualiàs ad instantiam seu requisitionem aut contemplationem principum vel praelatorum, aut aliarum quarumcumque personarum, tam saecularium quam ecclesiasticarum, de gremio dictae Congregationis non existentium, etiam cardinalatus honore fulgentium, praedictorum ad officia vel gubernia, generalem aliasve praeposituras, consultas, visitationes, procuratorias generales, superioritates monasteriorum monialium, aut vicariatus vel vocalatum huiusmodi promovere, vel cuiquam facultatem audiendi confessiones mulierum concedere audeant seu praesumant; sed, circa admissionem clericorum regularium dictae Congregationis ad ius suffragii, ac facultatem audiendi confessiones mulierum eis concedendam, ea quae per constitutiones et decreta eiusdem Congregationis ordinata sunt, ac in praemissis formam secretorum suffragiorum per easdem constitutiones stabilitam, abrogata alià quacumque formà, exacte et accurate ac inviolabiliter observent et observari curent.

§ 4. Et nihilominus quascumque electiones et promotiones ac facultatum motiones contra audiendi confessiones, mulierum huius-nem factas irrimodi concessiones, contra praesentium tes inpraedictas dispositionem (quod absit) faciendas, cro incurrere nullas prorsus et invalidas esse et fore, ac omnes et singulos in praemissis de-

rioribns sitionem princilatorum aut car-

Omnes elehanc dispositiotat etdelinquen. linquentes sententias et poenas praedictas irremissibiliter eo ipso incurrere, et ita per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

Contrariis amgat.

§ 5. Non obstantibus quibusvis apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, eorum omnium tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; etiamsi praedictis clericis et personis vel quibusvis aliis communiter aut divisim ab eâdem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Publicatio buins constitutio-

§ 6. Ut autem harum litterarum nonis quomodo sit titia ad omnes ipsius Congregationis clericos facilius deveniat, volumus illas pro hac primà vice in singulis eiusdem Congregationis domibus regularibus, et deinde in singulo quoque capitulo generali seu dietà dictae Congregationis publice legi, illasque, sicut praesertur lectas, omnes arctare, perinde ac si unicuique intimatae fuissent, illarumque exemplis, etiam impressis, manu scribae dicti capituli vel notarii publici subscriptis, et sigillo praepositi generalis eiusdem Congregationis vel alterius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, camdem fidem adhiberi, quae eisdem praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv septembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 15 septembris 1673, pontif. anno IV. Registr. in Secret. in libr. Brev. mensis septembris, p. 1, fol. 173.

### CXLIII.

Relaxatio suspensionis facultatis conferendi beneficia in civitate, patrià et dioecesi Leodiensi, cum diversis ordinationibus, etc.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Querelae ad

Ex iniuncto nobis divinitus apostoli- Exordum. cae servitutis munere in eam praecipue curam sollicitis studiis incumbimus, ut studiorum generalium universitates ad fidei catholicae praesidium, christianaeque reipublicae decus et utilitatem a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris sapienti salubrique consilio institutae, ac multis privilegiis, gratiis et indultis ex eorum liberalitate et munificentià decoratae, sublatis abusibus, stabilitâque aequitatis atque iustitiae normâ, recte atque ordine dirigantur, debitamque nobis et huic sanctae Sedi fidem devotionem et obedientiam illibate servantes, apostolicae nostrae charitatis sentiant benignitatem, et felicioribus in dies benedicente Domino proficiant incrementis.

§ 1. Aliàs siquidem, cum ad notitiam

Clementem IX selicis recordationis Clementis Papae IX sus universita- praedecessoris nostri pervenisset quod tem studii g - rectores ac magistri, doctores et scholares, necnon decani seu vicedecani facultatis artium, ac conservatores privilegiorum universitatis studii generalis oppidi Lovaniensis, olim Leodiensis, nunc Mechliniensis dioecesis, a recolendae men oriae Martino Papa V praedecessore pariter nostro erectae et institutae, plurimis ab inde annis privilegiis, facultatibus, gratiis et indultis eidem universitati tam a dicto Martino praedecessore, quam a piae memoriae Paulo II, Sixto IV, Leone X, Adriano VI, Clemente VII, Paulo III, Pio IV, Gregorio XIII ac Paulo V, et forsan aliis Romanis Pontificibus, etiam praedecessoribus nostris, respective concessis et confirmatis abutebantur circa nominationes ad beneficia ecclesiastica in Belgicis ditionibus consistentia, ac collationes et provisiones eiusmodi beneficiorum in civitate, patrià et dioecesi Leodiensi sitorum, necnon exercitium iurisdictionis praefatis conservatoribus per privilegia huiusmodi attributae (quippe qui ad beneficia ecclesiastica valorem annuum centum ducatorum auri de camerà excedentia nominare, ac nominationes huiusmodi sedibus episcopalibus et archiepiscopalibus ac praelaturis collatorum Ordinariorum vacantibus facere, et plura beneficia incompatibilia eisdem personis conferre, seu eas ad illa nominare, quinimo beneficia ecclesiastica, de quibus per coadiutorias cum futurâ successione ab hac sanctà Sede provisum fuerat, conferre pariter seu ad illa nominare, aliosque similes excessus privilegiorum, facultatum, gratiarum et indultorum praedictorum dispositioni plane contrarios com-

mittere, et conservatores praedicti de causis, non solum in quibus ageretur an beneficia in mensibus apostolicis vel Ordinariorum an vero in illis qui dictae universitati concessi sunt vacavissent, sed etiam ubi tractaretur utrum beneficia huiusmodi eiusdem Apostolicae Sedis dispositioni aliter quam ratione vacationis in mense apostolico reservata seu affecta essent, nec ne, cognoscere praesumpsissent, tametsi nihil horum eis ex privilegiorum, facultatum, gratiarum et indultorum huiusmodi tenore permissum, sed haec omnia nulla penitus ac invalida et attentata existerent; et, quod Sedis Apostolicae dignitatem auctoritatemque magis laedebat, citationes, inhibitiones, monitiones, mandata, sententias et decreta, ac incursus excommunicationis, aliarumque censurarum declarationes, etiam aggravatorias et reaggravatorias, in eos, propter excessus huiusmodi, ac ab ipsis respective provisos a sacri palatii auditorio legitime emanatas et emanata, nulliter et de facto cassare et annullare, ac tam provisos a Sede praedictâ, quam capitula ecclesiarum, aliasque personas ecclesiasticas huic sanctae Sedi devotas, et ipsius Sedis, eiusque delegatorum auditorii praedicti mandatis, ut par est, obsequentes, arrestis, sequestrationibus et detentionibus fructuum et reddituum ecclesiasticorum, aliisque modis huiusmodi perturbare et inquietare ausi fuissent, et tunc auderent; super quibus frequentes ad ipsum Clementem IX praedecessorem et Sedem praedictam variorum ab eâdem Sede de beneficiis ecclesiasticis, praesertim in civitate, patrià et dioecesi Leodiensi consistentibus, provisorum querelae pervenerant, eidem Clementi praedecessori supplicantium, ut in praemissis de opportuno remedio providere, gravibusque scandalis inde

<sup>1</sup> Edit. Main. legit Papa (R. T.).

<sup>2</sup> Cf. Constit. Clementis IX in tom. xvII, pagina 810 (R. T.).

nascentibus occurrere de benignitate apostolicà dignaretur);

Ad tollendos abusus Cievias tentavit.

§ 2. Et ipse quidem Clemens praedemen Expilmum cessor (cum ex debito pastoralis muneversitate omnes ris sibi divinitus impositi, quo populoniguioresque rum quieti, quantum sibi ex alto concedebatur, consulere, suaque et dictae Sedis iura tueri adstringebatur, preces tam iustas negligere excessusque praedictos dissimulare non valeret), pro singulari paternae suae erga universitatem praedictam, quam memorati Romani Pontifices eius praedecessores, ut illam eiusque scholares et personas ad sacrarum aliarumque bonarum litterarum studia excitarent, illorumque devotionem et reverentiam erga hanc sanctam Sedem foverent, tot tantisque et tam luculentis privilegiis atque praerogativis decoraverant, charitatis affectu, omnes suaviores benignioresque vias tentaverat, operamque sedulo dederat<sup>1</sup>, tum paternis admonitionibus, tum personarum doctrinà et morum gravitate spectabilium, dictaeque universitati benevolarum insinuationibus, iniectà quoque aliquà spe novarum gratiarum, ac etiam iustae eius indignationis timore suaviter suggesto, ut res onines coram dilecto filio Carolo Antonio Airoldo abbate ecclesiae sancti Abundii dictae Sedis in Belgicis ditionibus internuncio in id quod aequum esset redigeretur, verum hacc omnia incassum ceciderant2:

Dein motu proprio suspenversitati jus el neticia prout in

§ 3. Hinc, licet ex sacrorum canodit eidem uni- num praescripto privilegia amittere mefacultatem con-ruissent, eo quod concessà sibi facultate forendi, ac no-minandi ad he fuerant abusi, ipse tamen Clemens praedecessor, paternae suae benignitatis memor, et poenitentiae locum relinquere volens, ac mitius agendo, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione suis, deque apostolicae potesta-

tis plenitudine, ius et facultatem ac indultum conferendi beneficia, cum curâ et sine curà saecularia, in titulum clericis saecularibus conferri et per clericos saeculares regi et gubernari solita, in civitate, patrià et dioecesi Leodiensi consistentia, et pro tempore per obitum dumtaxat in certis tunc expressis mensibus vacantia, etiamsi canonicatus et praebendae, personatus, administrationes et dignitates cuiuscumque qualitatis et valoris essent (exceptis certis itidem tunc expressis beneficiis) a praedicto Paulo V praedecessore, per suas sub plumbo kalendis decembris anno Incarnationis dominicae mpcxvi desuper expeditas litteras, decano seu vicedecano praedictae facultatis artium, sub certis modo et formâ tunc expressis, loco iuris seu facultatis nominandi quod seu quam idem Paulus praedecessor per dictas litteras perpetuo abrogavit, itidem perpetuo concessum seu concessam, ad suum et Sedis Apostolicae beneplacitum suspendit, ac suspensum et suspensam esse et fore decrevit et declaravit.

§ 4. Decernens pariter quascumque Durante hac collationes et provisiones canonicatuum erevit irritas et et praebendarum, personatuum, admini-nullas omnes strationum et dignitatum, aliorumque provisiones bebenesiciorum ecclesiasticorum cum cura ut in rubrica. et sine curâ in civitate, patrià et dioecesi Leodiensi consistentium praedictorum pro tempore vacantium, et de illis provisorum in illorum possessionem immissiones, ac etiam nominationes ad eadem beneficia praetextu abrogati ut praesertur iuris nominandi (si quas suspensione huiusmodi durante forsan a pro tempore existente decano seu vicedecano dictae facultatis artium, etiam de consensu receptoris et procuratorum quatuor nationum eiusdem facultatis, seu

1 Male in tom. xvII, pag. 812 α legimus ex Main. 1614; vid. tom. XII, p g. 362 (R. T.).

<sup>1</sup> Legerem tentaverit ... dederit (R. T.).

<sup>2</sup> Legerem ceciderint (R. T.).

maioris partis eorum, aut alias quomodolibet, seu ab aliis quibusvis personis dictae universitatis tam coniunctim quam divisim et aliàs quomodocumque et qualitercumque fieri contingeret), nullas prorsus ac irritas, inanes et invalidas, nulliusque roboris et momenti, ac viribus et effectu penitus et omnino vacuas fore, nec cuiquam titulum, etiam coloratum, aut possidendi vel detinendi causam ullatenus tribuere;

indicialia conservatoribus

§ 5. Citationes quoque, monitiones, hunc effectum a mandata, decreta, processus, sententias, dictae universi- censurarum fulminationes, auxilii brater declaravit chii saecularis invocationes, et acta iudiproutin rubrica, cialia et extraiudicialia quaecumque, si quae a conservatoribus praedictis, vel aliis iudicibus quibuscumque, seu eorum aliquo, ad instantiam eorum, quibus beneficia huiusmodi, suspensione praedictà durante, de facto collata essent, seu alias quomodolibet pro tuendis seu ad effectum deducendis huiusmodi collationibus seu provisionibus fieri, mandari, decerni, relaxari, ferri vel pronunciari contingeret, cum omnibus et singulis inde forsan quomodolibet secuturis, nulla pariter ac invalida, irrita, inania de faclo praesumpta ac prorsus attentata et vitiosa fore, neminemque prorsus arctare vel afficere, sed nullatenus attendenda fore et esse;

Collationem omnium benefisibus dictae unisis durante hac

§ 6. Collationem vero omnium et sinciorum in men gulorum beneficiorum in civitate, patriâ versitali conces- et dioecesi Leodiensi praedictis consisuspensione va stentium huiusmodi, quae in mensibus Sedi reservavit. memoratae universitati seu facultati artium ut praefertur concessis, durante suspensione huiusmodi, vacarent, ad se et hanc sanctam Sedem spectare et pertinere, nec quemquam, etiam vigore cuiuscumque indulti ab ipso Clemente praedecessore et Sede proedictà concessi, desuper quidquam praetendere, aut se intromittere posse; cum diversis aliis

decretis, clausulis et derogationibus amplissimis, et aliàs, prout in eiusdem Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xiii septembris mocleix expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 7. Cum autem, sicut pro parte di- Dicta univerlectorum filiorum rectoris ac magistro-hac suspensione rum, doctorum et scholarium, necnon collatione didecani seu vicedecani, aliarumque per-ctorum bencisonarum praedictarum respective uni-a dictis et aliis versitatis et facultatis artium nobis ex-sibus recedere. positum fuit, ipsi, praedicti Clementis praedecessoris litteris humiliter acquiescendo, a collatione beneficiorum praedictorum, quae, suspensione pendente huiusmodi durante, in mensibus dictae facultati artium sicut praemittitur assignatis vacaverunt, et a nobis collata fuerunt, abstinuerint, et a praedictis aliisve quibusvis abusibus omnino recedere, ac nostris et Apostolicae Sedis mandatis, sicut devotos Ecclesiae filios sincerosque Sedis eiusdem cultores decet, in omnibus et per omnia prompto obseguio morem gerere parati sint nec quidquam ardentioribus votis desiderent quam dictae Sedis gratiam religiosa observantià demereri, ac palam omnibus facere se a priscâ dictae universitatis (ex qua tot egregii catholicae fidei propugnatores ac divinorum eloquiorum tractatores aliique insignes in omni scientiarum genere viri prodiere) in eamdem Sedem Apostolicam fide, devotione et reverentià minime descivisse; quo vero certa congruensque in praemissis norma a supremâ aequitate nostrà eo celeriori posset maturitate statui, quo de plerisque non ita notis facti circumstantiis maior notitia haberetur, ipsi exponentes multa nobis tam per scriptu-

1 Aptius lege tum ut paulo post (R. T.).

ras eorum nomine ad hanc sanctam Sedem per memoratum Carolum Antonium internuncium transmissas, tum per eorum deputatos sive negotiorum gestores insinuari curaverint, enixe humiliterque nobis supplicantes ut suspensionem praedictam relaxare de benignitate apostolicà dignaremur:

Pontifex rein totam discutien-

§ 8. Nos rem omnem nonnullis ex dam committi venerabilibus fratribus nostris S. R. E. lis cardinalibus cardinalibus ac dilectis filiis Romanae et praelatis, qui edem referon Curiae praelatis viris sapientia, prudenquid desuper statuendum sit tia, aequitate, ac sacrorum canonum peritià eximie praestantibus mature diligenterque discutiendam ac nobis referendam commisimus, qui, mandatum nostrum fideliter exequentes, habitis inter se multis congressibus, negotium totum, et quidquid eo pertinere videbatur, omni studio atque industrià discusserunt, et quid desuper statuendum videretur nobis retulerunt.

Formulae praeliminares

§ 9. Audità igitur et approbatà per nos eorum relatione, pro peculiari nostro erga universitatem praedictam affectu, felici prosperoque illius regimini et progressui consulere, ac supradictos abusus e medio tollere, illisque ansam in futurum praecidere, necnon praedictos exponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum psaesentium dumtaxat consequendum. harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac praedictorum aliorumve quorumlibet privilegiorum, facultatum, gratiarum et indultorum eisdem universitati et facultati artium, earum-

que personis quibuslibet, a praefatis aliisve quibusvis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessorum, litterarumque apostolicarum tam sub plumbo quam in formâ Brevis desuper emanatarum, et aliarum quarumlibet scripturarum tam publicarum quam privatarum tenores et datas etiam veriores, et alia quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum nihil penitus omisso insertis et specificatis habentes,

§ 10. Auctoritate apostolica, tenore in litteris cipraesentium, decernimus, declaramus, monitorialibus a conservatoribus praecipimus, mandamus, statuimus et privilegiorum ordinamus, ut de cetero perpetuis fu-tatis relaxandis turis temporibus in litteris citatorialibus clausula per aet monitorialibus a conservatoribus pri-apponi vilegiorum dictae universitatis, seu eorum ca. aliquo, contra extraneos, eos scilicet qui de ipsà universitate, illiusque rectori subjecti non sunt, in quacumque materià, tam ecclesiasticà quam temporali, ac contra ipsius universitatis personas rectoris praedicti iurisdictioni suppositas, in quacumque beneficiali aliâque ecclesiastică materià respective decernendis et relaxandis, non apponatur ea clausula per abusum antehac apponi solita, qua citato vel monito mandabatur, ut, si quod ius vel actionem ad beneficium vel aliam rem controversam crederet se habere, illud vel illam coram ipso conservatore vel rectore praedicto proponeret sub poenâ perpetui silentii, sed mandatum huiusmodi ad solum conservatorem restringatur; nec in praedictis aliisve litteris iudicialibus quibuscumque per eosdem conservatores eorumve quemlibet decernendis et relaxandis quidquam addatur vel exprimatur, quo iurisdictionis ecclesiasticae cursus, appellationumque in causis

busum

ad forum ecclesiasticum quomodolibet spectantibus ad Sedem Apostolicam eiusque delegatos, prout iuris suerit, interponendarum et terminandarum, aliorumve quorumvis iuris remediorum effectus quovis modo impediri valeat aut differri vel perturbari; unicuique autem liceat quemlibet ex conservatoribus praedictis, qui plures per memoratorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum litteras deputati reperiuntur, ad sui libitum adire.

Citatus coram aliquo ex dictis

§ 11. Quod si quis coram aliquo ex conservatoribus eisdem conservatoribus citatus aliquam ex iuxià causà polest illum re- contra eum habuerit exceptionem seu cusare et alium adire prout in causam, propter quam ab illo non speret obtinere posse iustitiae complementum, liceat sic citato ad alium ex iisdem conservatoribus recurrere, qui causam in statu et terminis, in quibus reperietur, assumere, illamque cum omnibus et singulis suis incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, totoque negotio principali, audire, cognoscere et fine debito, prout iuris fuerit, terminare possit et debeat. Si autem actori, seu illi ad cuius instantiam decreta fuerit prima citatio seu primum monitorium relaxatum, aliqua, contra conservatorem a reo seu citato ut praesertur aditum, competierit legitima exceptio, poterit et ipse illum pariter recusare, ac ad alium ex dictis conservatoribus recursum habere, salvis tamen reo seu citato contra hunc quoque conservatorem suis exceptionibus; ac eâ lege reus, seu primo loco in iudicium vocatus, coram suspecto iudice litigare nullo modo cogetur.

Conservatorum jura, et li-

§ 12. Porro conservatores ipsi assessores, notarios, actuarios, apparitores, aliosve quoscumque iustitiae ministros sibi ex officio eligant ac deputent, seu assumant; nec universitis praedicta in illorum electione val deputatione ullo modo se ingerere de cetero valeat, | tom. xII, pag. 372 huius nostrae edit. (R. T.),

prout antehac per errorem fecisse memoratur; ipsi vero conservatores omnia et singula, quae in supradictis Pauli V praedecessoris litteris circa eorum iurisdictionem illiusque exercitium constituta et ordinata sunt, exacte et accurate servent, nec illa quomodolibet excedere audeant<sup>1</sup>; neque de causis beneficiorum, quibus per coadiutorias cum futură successione ab hac S. Sede provisum est hactenus, et in futurum quandocumque providebitur (tametsi beneficia ipsa per obitum in aliquo ex mensibus praedictae facultati artium per easdem Pauli V praedecessoris litteras assignatis vacare contigerit, aut ad eadem beneficia nominatio dictae universitati seu facultati artium, si illis per coadiutorias huiusmodi provisum non esset, ex dispositione supradictorum privilegiorum competeret), ullo modo cognoscere ullumve desuper actum iurisdictionalem facere vel attentare praesumant; nec quisquam ullum ex provisis apostolicis per coadiutorias cum futurà successione huiusmodi ad iudicium coram conservatoribus praedictis trahere, nec quominus mandata de immittendo, et alia quaecumque etiam executiva, per executores et iudices apostolicos ad eorumdem provisorum apostolicorum favorem decernenda et relaxanda, executioni mandentur quoquo modo impedire, nec ipsi conservatores, eorumve quilibet, in eis aliquo modo nec cognoscendo nec impediendo se ingerere possint, sub nullitatis omnium actorum, ac censurarum et amissionis officiorum ac privationis beneficiorum ecclesiasticorum per eos obtentorum poenâ ipso facto, etiam absque alià sententia declaratoria, incurrenda.

§ 13. Et quia alias canonicatu et Declarat nulla, 1 Cf. quoad haec litteras Pauli V, § 20, in

tata nonnulla praebenda i saecularis et collegiatae ecdictae universi-

sen vicedecano clesiae S. Mariae oppidi Tongrensis, Leodiensis dioecesis, per obitum quondam Lamberti Lens, ultimi illorum possessoris, mense ianuario moclii vacantibus, de quibus prius per coadiutoriam cum futurâ successione ad favorem tunc in humanis agentis Francisci Fresart a similis recordationis Innocentio Papa X, praedecessore pariter nostro, canonice provisum fuerat, tunc existens decanus seu vicedecanus dictae facultatis artium canonicatum et praebendam huiusmodi, tamquam in mense eidem facultati assignato vacantes, cuidam Petro per notarium et ab hac Sancta Sede illico reprobatum abusum conferre, ipseque Petrus, ut collationem huiusmodi sibi sic nulliter et invalide factam tueretur, et ad effectum deduceret, non solum dictum Franciscum, ad cuius favorem coadiutoria praefata emanaverat, eiusque in canonicatu et praebendâ huiusmodi successorem apostolicâ pariter auctoritate provisum, sed etiam capitulum eiusdem collegiatae ecclesiae S. Mariae Tongrensis coram conservatore privilegiorum dictae universitatis citare et ad iudicium vocare, ipseque conservator ad diversos actus, sententias et decreta, illorumque executionem nulliter et de facto procedere, ac ipsos provisos apostolicos et capitulum, spretis inhibitionibus a iudicibus apostolicis et praesertim a praedicto causarum palatii apostolici auditorio emanatis, multipliciter vexare multisque detrimentis et dispendiis afficere praesumpserunt; ideo collationem huiusmodi eidem Petro a dictis decano seu vicedecano factam, omniaque et singula prae-

missa, et alia quaelibet inde quomodocumque secuta, ab ipso initio penitus et omnino nulla, invalida et de facto praesumpta et attentata fuisse, esse et fore, nullumque ius in eisdem canonicatu et praebendâ, seu ad illos, dicto Petro competiisse, aut competere, sed etiam praedictum capitulum ecclesiae S. Mariae Tongrensis contra dictum Petrum iura sua ad consequendam refectionem et restitutionem omnium et singulorum damnorum et detrimentorum, quae praemissorum occasione accepit et passum est, experiri posse, ad abundantiorem cautelam, dictà auctoritate, harum serie, declaramus.

§ 14. Ut autem beneficia ecclesiastica, Abusus in bead quae nominare, et quae conferre uni-dictae universiversitati et facultati artium praedictis giis apostolicis respective per privilegia supradicta con-ferre solebat recessum fuit, aequâ lance pro uniucuius-numerus persoque meritis distribuantur, et abusus dictae universiquidam, quo plures quam antiquitus do reclores pa: consuetum erat ad concilium dictae illud sint assufacultatis, ut maioris taxae beneficialis capaces fierent, admittebantur, e medio tollatur, volumus servari numerum ab antiquo statutum, nempe quadraginta octo personarum, quae sint de concilio eiusdem facultatis artium; ad quod si contingat assumi aliquem seu aliquos ex rectoribus parochialium ecclesiarum oppidi Lovaniensis, caveatur efficaciter ne per assumptionem huiusmodi impediatur exercitium curae animarum, nec quisquam acceptare possit beneficium, cuius vacatio contigerit antequam nominationi foret locus, uti nec beneficium non curatum quod ante factam nominationem vacaverit.

§ 15. Et quoad beneficia curata, ut Provisio quoad melius animarum saluti prospiciatur, il-dilleri debat per mensem a lorum provisionem a quibusvis eorum die vacationis. Ordinariis collatoribus ad mensem a die corum vacationis computandum differri

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit canonicatus et praebenda (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum notorium pro notarium (R. T.),

debere statuimus et ordinamus; ac privilegia universitatis et facultatis praedictarum benigne ampliando, harum serie concedimus et indulgemus, ut, mense huiusmodi durante, per easdem universitatem et facultatem artium nominationes ad illa respective, servatà ceteroquin eorumdem privilegiorum formâ et dispositione, fieri, ipsague beneficia curata a nominatis acceptari possint, etiamsi ante nominationem, cui iam locus sit, eorum vacatio evenisset; ita scilicet ut si aliquis etiam senior magister facultatis artium, vel aliquis existens de concilio universitatis, ad tale beneficium curatum ante illius vacationem nominatus fuerit, illud non prius acceptare permittatur, quam iudicio facultatis vel universitatis respective fuerit iudicatus bene idoneus; salvo nihilominus examine per Ordinarium faciendo, prout per praedictas Gregorii XIII et Pauli V praedecessoris litteras expresse cautum reperitur.

Abusus quoad ciditur.

§ 16. Praeterea abusum illum circa pluralitatem be-neficiorum praesertim incompatibilium pluralitatem antehac introductum omnino recidere cupientes, statuimus ul nemo possit deinceps, simul vel successive, vigore privilegiorum sive facultati artium sive universitati huiusmodi concessorum, plures canonicatus et praebendas, aut plura beneficia curata, vel canonicatum et praebendam, ac aliud beneficium curatum pacifice obtinere.

Exceptio ob eminentia.

§ 17. Si tamen aliquis, post parochialem ecclesiam vel canonicatum et praebendam tenuis redditus annui vigore privilegiorum huiusmodi pacifice obtentam vel obtentos, ob eminentiam doctrinae assumptus fuerit ad legendum aut regendum in aliquo paedagogio seu collegio dictae universitatis, aut ad aliam publicam academicam functionem, ex speciali gratià indulgemus, ut possit talis

adhuc vigore privilegiorum praedictorum canonicatum et praebendam vel benesicium curatum obtinere, priori benesicio prius libere in manibus nostris seu Romani Pontificis pro tempore existentis dimisso, nisi dispensationem super illius retentione ab hac S. Sede obtinuerit.

§ 18. Nemo quoque possit eodem an- De duobus et no, vigore privilegiorum huiusmodi, duo dis. beneficia semplicia non requirentia residentiam pacifice cum fructu acceptare, nisi secundum petat pro finali provisione; et, qui praetendet unum et unam ex canonicatibus et praebendis cathedralium, ac Insulensis B. Mariae Aquisgranensis, Tongrensis, Harlebacensis, S. Servatii Traiectensis oppidorum, vel S. Dionysii aut S. Ioannis vel S. Pauli civitatis Leodiensis collegiatarum ecclesiarum respective, non possit obtinere plusquam unum beneficium simplex; qui vero unum ex canonicatibus et praebendis inferioribus, vel parochialem ecclesiam, non possit obtinuisse plusquam duo; nemo denique unquam ultra tria beneficia, etiam residentiam non requirentia, obtinere valcat, etiam ex parte diversi privilegii universitati et facultati artium huiusmodi respective concessi.

§ 19. Ceterum non intendimus per Taxam benepraemissa taxam beneficiorum, ad quae mapdat. nominationes vigore privilegiorum praedictorum fieri possunt, ullo modo ampliare, sed circa taxam huiusmodi ipsorum privilegiorum dispositionem, etiam quoad canonicatus et praebendas, aliave beneficia supra expressa, quatenus illorum fructus, redditus et proventus eamdem taxam excedant, omnino servari volumus.

§ 20. Ut autem beneficiorum unicui- In libris unique collatorum, seu ad quae unusquis- tur nominatioque iam nominatus fuerit, notitia sa-pensiones.

cilius habeatur, teneatur unusquisque intra terminum unius mensis beneficia iam obtenta annotari curare in libris dictarum universitatis et facultatis artium respective in quibus nominationes ad beneficia ac collationes beneficiorum per easdem universitatem et facultatem artium respective pro tempore factae annotantur seu registrantur, ac de iam obtento seu obtentis beneficiis in secundâ vel tertià provisione seu nominatione mentionem facere; pensiones quoque ex causà resignationis beneficii vigore privilegiorum praedictorum obtenti resignanti reservatae, in eisdem libris pariter annotari et de illis in posterioribus nominationibus seu provisionibus mentio fieri debeat.

In libris no-

§ 21. Et quatenus aliquis compositentur etiam some sive concordiam super beneficio sic obtento cum adversario iam iniverit, aut quandocumque in futurum ineat, per quam aliquid sibi in compensationem beneficii dimissi praestitum fuerit aut praestetur, id in libris praedictis pariformiter annotetur, habeaturque pro una provisione ei iam facta, itaut eo pauciores nominationes sive collationes beneficiorum ab universitate seu facultate artium praefatis respective praetendere seu petere valeat.

Nemo privilesiderit.

§ 22. Quia vero privilegia praedicta per annom sal- in favorem illorum, qui litterarum stuuniversitate re- diis in dictà universitate operam navant, ab hac Sanctà Sede emanasse noscuntur, volumus insuper et ordinamus, ut nemo sive ab universitate sive a facultate artium huiusmodi ad beneficium quodcumque nominari, nec beneficii cuiusvis collatio ei fieri possit, qui saltem per annum integrum in eâdem universitate non resederit, ibique scholas frequentaverit, et studia huiusmodi diligenter prosecutus fuerit.

§ 23. Porro, licet ex privilegiorum tinere declaramus.

supradictorum tenore minime liceat sa-vacationis secultati artium et universitati praedictis ordinariorum, ad beneficia, quae, sedibus archiepiscopalibus sive episcopalibus aut praelaturis collatorum ordinariorum vacantibus, vacare contingit, nominare, et quidquid secus antehac factum fuit, id nulliter et invalide factum fuerit, prout memoratus Clemens IX praedecessor per litteras suas praedictas declaravit; quia tamen ecclesiarum seu praelaturarum huiusmodi provisiones interdum diu disseruntur, ex speciali gratia concedimus et indulgemus, ut in posterum nominationes ad beneficia, quae post elapsum semestre a die quo sedium archiepiscopalium seu episcopalium aut praelaturarum huiusmodi vacatio secuta fuerit, vacare contigerit, per easdem universitatem et facultatem artium respective, servatà ceteroquin tam praedictorum privilegiorum quam praesentium litterarum formà et dispositione, fieri libere et licite valeant; ita tamen ut nominationes huiusmodi connumerentur inter illas, quas vitâ, praelaturâ et administratione praelati successoris durante facere possent, ipseque praelatus successor non amplius gravetur, quam gravaretur, si beneficia huiusmodi, ad quae sede vel praelaturà vacante facta fuerit nominatio, eo iam sedem seu praelaturam obtinente vacare coepissent.

§ 24. A nominationibus vero ad benefi- Provisio becia huiusmodi, quae intra semestre prae- cantomi ada dictum a die secutae vacationis sedis sequutae vacavel praelaturae vacare contigerit, tam chiepiscopalis universitatem quam facultatem artium praelaturae rehuiusniodi omnino abstinere volumus, clae Sedi. ipsorumque beneficiorum collationem, promissionem et omnimodam dispositionem ad nos et Sedem Apostolicam praedictam pleno iure spectare et per-

Probatio super non excesso

§ 25. Et quia probationes super non laxac personalis excessu taxae personalis per privilegia duos testes ju praedicta praescriptae, quas ad benefiramento nomi cia eorumdem privilegiorum vigore nominati facere debent, ab iis concludenter fieri plerumque vix possunt; eisdem pro tempore nominatis, harum serie, indulgemus, ut taxam personalem huiusmodi per duos testes iuratos, etiam iam domesticos, de publica voce et fama deponentes cum iuramento ipsorum nominatorum, probare possint, ita tamen ut haec probatio contrariam probationem non excludat.

Dat internuncio facultatem dictae universi-

§ 26. Ceterum, quamvis privilegia praequolibet decen- fata praecipue ad illos, qui studiorum nio a duobus labores in universitate praedictâ sustitate licet reddi- nuerunt in iisque iuventutis annos contra taxam per-Sumpserunt, inopiae aerumnis praeserdentibus possit tim in senectà aetate eximendos concessa eium pro singu fuerint; nihilominus etiam aliis opulentioris fortunae, qui docendo aut regendo benemeriti fuerint, praemia non deesse cupientes, praefato Carolo Antonio, moderno et pro tempore existenti nostro et Sedis praedictae in Belgicis ditionibus internuncio, seu nuncio, cuiuslibet decennii spatio, duobus ex parte facultatis' praedictarum respective, qui docendo seu regendo benemeriti fuerint, bonumque pietatis et doctrinae ac peculiaris erga hanc Sanctam Sedem observantiae specimen dederint, ut, licet redditus annuos supra taxam personalem per privilegia praedicta praescriptam possideant, nihilominus eorum singuli ad unum tantum beneficium ecclesiasticum, in quo condigne valeant residere, nominari<sup>2</sup>, et vigore nominationum huiusmodi beneficia, ad quae nominati fuerint, acceptare ac consequi et obtinere libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia

perinde ac si redditus annuos supra taxam personalem huiusmodi minime possiderent auctoritate nostrà apostolicà concedendi et indulgendi, plenam et amplam facultatem, eàdem auctoritate, harum serie, tribuimus et impertimur.

§ 27. Praemissa autem omnia et singula a nobis statuta, decreta, mandata num supra diet ordinata, ab illis ad quos spectat et ctorum statutopro tempore quandocumque spectabit, rum. inviolabiliter et inconcusse servari volumus; ac (sub expressâ lege et conditione illa et alia quaecumque per hanc Sanctam Sedem in posterum statuenda et ordinanda ac universitati et facultati artium praedictis praescribenda et iniungenda exacte et accurate servandi) suspensionem iuris et facultatis ac indulti conferendi beneficia in civitate, patrià et dioecesi Loediensi consistentia, in mensibus dictae facultati artium per supradictas Pauli V praedecessoris litteras concessis vacatura, a praedicto Clemente IX praedecessore ad suum et Sedis Apostolicae beneplacitum factam ut praesertur, dictà auctoritate, earumdem tenore praesentium, relaxamus et revocamus; ac ex nunc revocatam fore,

§ 28. Praesentes vero litteras, et in supplet omeis contenta quaecumque, etiam eo quod rector, magistri, doctores, aliique graduati et scholares ac conservatores privilegiorum universitatis praedictae, et praesertim decanus seu vicedecanus facultatis artium huiusmodi, ac receptor et procuratores quatuor nationum eiusdem facultatis, et alii quilibet quacumque ecclesiastică vel mundană dignitate vel potestate praediti et fungentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae, conditionis et qualitatis existant, aut aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, in praemissis seu eorum aliquo ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praeten-

Mandat ob-

<sup>1</sup> Lege universitatis et facultatis artium (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. hîc legit nominati (R. T.).

dentes, illis non-consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter deductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis legitimâ et iuridicâ ac piâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium seu habere praetendentium consensus, aliove quolibet quantumvis magno, formali, substantiali, ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, limitari, ad viam seu terminos iuris aut privilegiorum dictae universitati eiusque facultati artium quomodolibet concessorum reduci, aut in controversiam vocari, seu adversus ipsas praesentes litteras aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, seu intentari, aut impetrato, vel etiam motu proprio, ac ex certà scientià et de apostolicae potestatis plenitudine concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos quovis modo spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia inviolabiliter et inconcusse observari;

Clausula sub. latà.

§ 29. Sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, dictaeque universitatis privilegiorum conservatores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis praedictae nuncios et internuncios, aliosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quacumque causa et instantia iudicari et definiri debere, ac irritum et inane quidquid secus super his, quacumque auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

ceterisque apostolicis, ac in universali-

bus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel speciali-

bus, constitutionibus et ordinationibus,

necnon, quatenus opus sit, universitatis

Lovaniensis et facultatis artium huius-

modi, aliisve quibusvis, etiam iuramento,

confirmatione apostolică, vel quavis fir-

mitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, ac

Romanae Curiae aliisve quibuslibet sty-

lis et usibus etiam quantumvis antiquis

et inveteratis, privilegiis quoque, indul-

tis et litteris apostolicis universitati Lo-

vaniensi eiusque facultati artium huiusmodi, ac earum respective rectoribus,

magistris, doctoribus graduatis, schola-

ribus, decanis, vicedecanis, receptoribus,

procuratoribus nationum, facultatibus,

conservatoribus privilegiorum, ac sup-

positis et personis quibuslibet, aliisve

quibusvis quomodolibet numeratis et qua-

lificatis, per memoratos Martinum V, Eu-

genium IV, Paulum II, Sixtum IV, Ale-

xandrum VI, Leonem X, Adrianum VI,

Clementem VII, Paulum III, Pium IV,

Gregorium XIII, et Paulum V, aliosve

forsan Romanos Pontifices praedecesso-

res nostros et Sedem praedictam, etiam

motu, scientià et potestatis plenitudine

paribus, seu etiam ad imperatoris, re-

gum, reginarum, archiducum, ducum et

§ 30. Non obstantibus praedictis Clementis IX praedecessoris litteris, ac de contrariis deroiure quaesito non tollendo, aliisque nostris et cancellariae apostolicae regulis,

aliorum principum, necnon S. R. E. cardinalium, archiepiscoporum, episcoporum, aliorumque quorumlibet quavis ecclesiastică vel mundană dignitate, praecellentià et potestate fulgentium instantiam, seu eorum intercessione vel contemplatione, sub quibusvis verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, mentis attestationis restitutivis, posteriorem datam eligendi facultatem, quam nemini contra praesentes litteras suffragari volumus, continentibus, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis ac decretis, etiam irritantibus, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, ac etiam pluries, ac quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, iteratis et innovatis: etiamsi in iisdem litteris inter alia caveatur expresse, quod illis per quascumque apostolicas etiam in formà Brevis et sub nomine Camerae Apostolicae pro tempore expeditas, seu dictae Sedis, eiusque legatorum aut nunciorum litteras, etiam quaslibet' generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, aliasque efficaciores et insolitas clausulas, necnon irritantia et alia decreta in se continentes, et sub quibusvis verborum formis et expressionibus conceptas derogari nullatenus possit, nec derogatum censeatur, nisi earumdem litterarum tenor de verbo ad verbum nihil penitus omisso insertus, ac urgens et sufficiens causa expressa, et per trinas distinctas litteras, illarum tenorem continentes, tribus distinctis vicibus, cum trium mensium intervallo, praedictae universitati legitime intimata et insinuata, ac derogationes ipsae, motu et scientià similibus, factae fuerint, appareatque Romanum Pontificem illis expresse derogare voluisse, et aliter pro tempore

1 Edit. Main. legit quoslibet (R. T.).

| factae derogationes nullius roboris vel momenti sint, et nemini suffragentur, ac pro infectis et non concessis haberi debeant; quodque rector, doctores, magistri, scholares, ceterique legentes dictae universitatis, seu aliae illius personae quaecumque, vigore quarumcumque litterarum, a Sede praedictà, seu illius legatis, delegatis et subdelegatis, aut alias quomodolibet emanatarum et concessarum, in quibusvis eorum causis civilibus, criminalibus et mixtis extra muros dicti oppidi Lovaniensis in primâ instantià trahi, citari vel conveniri, aut aliàs ad iudicium evocari non possint, dummodo coram aliquo ex conservatoribus praedictis in dicto oppido parati sint quibuscumque poscentibus de iustitià respondere, sed ipsi rector, doctores, magistri et scholares adversarios suos, dummodo Sedis praedictae officiales aut in Romanà Curià praesentes non sint, coram aliquo ex iisdem conservatoribus trahere, convenire, et ad iudicium evocari facere in primà instantià, ut praefertur, libere et licite valeant: quibus omnibus et singulis, etiamsi in eis alia quaecumque etiam de necessitate specifice exprimenda contineantur, et pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut quaecumque alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, occasiones et causas, etiam quantumvis praegnantes. pias et privilegiatas, praesentibus pro plene et sufficienter ac de verbo ad verbum nihil penitus omisso insertis et expressis ac exactissime adductis et accuratissime servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore

permansuris, ad praemissorum effectum derogamus, nosque ex urgenti et sufficienti causà derogare et derogatum velle declaramus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 31. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si originaliter exhibitae forent et ostensae; utque eaedem praesentes litterae, s u earum transumpta sive exempla huiusmodi, ad valvas cathedralis Leodiensis ac S. Mariae Tongrensis et S. Petri Lovaniensis oppidorum collegiatarum ecclesiarum publicentur et affigantur, sicque publicatae et affixae rectorem, magistros, doctores, scholares, decanum, vicedecanum, conservatores et alios praefatos, ceterosque, quos quomodolibet concernunt et concernent in futurum, perinde afficiant et arctent, ac si illorum cuilibet personaliter notificatae et intimatae fuissent.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x octobris mdclxxiii, pontificatus nostri anno iv.

Placet E.

I. G. Slusius.

Dat. die 10 octobris 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secretaria Brevium, lib. 19 diversorum, fol. 107.

#### CXLIV.

Suppressio perpetua quarumcumque confralernilatum seu congregationum sub invocatione SS. Sacramenti, B. Mariae Virginis Immaculatae, et S. Io-

sephi, sub titulo Gregis Boni Pastoris ubicumque erectarum, cum prohibitione libellorum, foliorum, constitutionum, regularum, imaginum, et usus quarumdam catenularum, aliorumque ad illarum institutum spectantium, iuxta decretum Congregationis S. Officii.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, quod auctore Deo Exordium. gerimus, cura animum nostrum assidue sollicitat, ut, quaecumque, pie licet primitus instituta, irrepentibus subinde abusibus, non solum a pietate recessisse, sed etiam gravibus scandalis causam praebere cognoscuntur, e medio tollere atque abolere studeamus, sicut, omnibus maturae considerationis trutinà perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam ac fidelium aedificationem conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque (sicut accepimus) nonnullae congregationes seu confraterni-sub titulo Gretates sub invocatione SS. Sacramenti, gis Boni Pastoris earumque
constitutiones et B. Mariae Virginis Immaculatae, et S. Io-regulae, in quisephi, sub titulo Gregis Boni Pastoris, nularum et alia variis in locis ordinariâ seu etiam aposto- ctrina et praxilicà auctoritate erectae et institutae exi-reperiuntur. stant, in quarum constitutionibus et regulis usus quarumdam catenularum, aliave quaepiam a doctrinâ et praxi Ecclesiae dissentanea reperiuntur, et de quarum instituto libella, folia et imagines in vulgus edita sunt, ex quibus scandala et offensiones in dies oriri possunt:

§ 2. Nos, huiusmodi mala atque incommoda, ne latius serpant, apostolicae no-tifex perpeluo strae sollicitudinis sarculo recidere cu-tinguit. pientes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in totà republicà christianà adversus haereticam pravitatem generalium inquisitorum ab hac Sanctà Sede Apostolica specialiter

deputatorum consilio, congregationes seu confraternitates quascumque sub invocatione SS. Sacramenti, B. Mariae Virginis Immaculatáe, et S. Iosephi, sub titulo Gregis Boni Pastoris, ubicumque terrarum, sicut praemittitur, erectas et institutas, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo supprimimus, extinguimus et abolemus, perpetuoque suppressas, extinctas et abolitas esse et fore decernimus et declaramus.

§ 3. Praeterea libellos omnes, folia et ctarum constitu- constitutiones, regulas, imagines et usum tionum, imaginum, ac usum catenularum huiusmodi, aliave quaecum-calenularum perpetuo prohi- que ad institutum earumdem confraternitatum seu congregationum spectantia, eorumque respective lectionem, retentionem et usum quibuscumque christifidelibus, auctoritate et tenore praedictis, itidem perpetuo prohibemus et interdicimus.

Decretum ir-

§. 4. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

derogat.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictarum confraternitatum, necnon quarumcumque ecclesiarum, tam saecularium quam

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

regularium, in quibus confraternitates ipsae erectae sunt, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, seu aliàs quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ut autem eaedem praesentes lit-Publicatio terae ad omnium notitiam facilius deve-terarum. niant, volumus illas, seu earum exempla,

ad valvas basilicae Principis apostolorum, ac cancellariae apostolicae, et in acie Campi Florae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde afficere, ac si unicuique illorum personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur eisdem praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv decembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 15 decembris 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secretaria Brevium, in libro mensis decembris, part. 1, fol. 1.

#### CXLV.

Exemptio vicariorum apostolicorum eorumque missionariorum in Indiis orientalibus 1 et partibus Sinarum a iurisdictione Goanae Inquisitionis, in eâ parte, in qua non dominatur temporaliter rex Portugalliae, scilicet in China, Cocincina, Tunkino, Siam, Camboggia et aliis locis dictis vicariis apostolicis commissis, et principibus infidelibus subiectis.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ecclesiae catholicae per universum orbem diffusae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet, ut ea, quae catholicae fidei propagationi impedimentum adferre possunt, e medio tollere, et operarios in vineâ Domini strenue utiliterque laborantes ab indebitis gravaminibus atque molestiis, quantum cum Domino possumus, tueri studeamus.

Episcopi vicarii apostolici eorumque misvexationes a mireceperunt.

§ 1. Cum itaque, sicut non sine gravi in Indus orien animi nostri dolore accepimus, veneratalibus at Sina-rum partibus, biles fratres episcopi vicarii apostolici sionarii varias in Indiis orientalibus et partibus Sinanistris inquis rum ab hac sanctà Sede Apostolicà deputati, eorumque missionarii, varias vexationes a dilectis filiis commissariis aliisque officialibus seu ministris Officii Inquisitoris adversus haereticam pravitatem in civitate Goana auctoritate apostolicà instituti acceperint et passi sint, ac eorum aliqui a missionum locis amoti et in carcere detenti fuerint, in grave sancti operis conversionis infidelium ac propagationis catholicae fidei, cui dictae Sedis auctoritate destinati sunt, praeiudicium et detrimentum:

rios tanostoli-

§ 2. Nos, eiusmodi malis ansam et ocos, columque casionem in futurum praecidere cupien-

1 Main. legit occidentalibus (R. T.).

tes, eosdem' vicarios apostolicos, eorum-missionarios pro que missionarios, tam missos quam mit-a quacumque iurisdictione intendos, et eorum quemlibet, a quacum-quisitorum cutalis Goapas que iurisdictione inquisitorum, commis-proutin rubrica. sariorum, iudicum, aliorumque quorumlibet officialium et ministrorum dicti Officii Inquisitoris haereticae pravitatis, in eå parte tantum in qua carissimus in Christo filius noster Portugalliae et Algarbiorum rex illustris temporaliter non dominatur, scilicet in China, Cocincina, Tunkino, Siam, Camboggia, et aliis locis, quae memoratis vicariis apostolicis commissa et principibus infidelibus subiecta sunt, auctoritate apostolică, tenore praesentium, eximimus et plenarie liberamus, ac exemptos et liberatos, dictaeque iurisdictioni minime obnoxios esse et fore, decernimus et declaramus. Disctricte prohibentes inquisitoribus praesatis, et per ipsos omnibus eorum commissariis ac ministris et officialibus, ne in posterum ullum iurisdictionis actum in dictos vicarios apostolicos et eorum missionarios exercere audeant quovis modo seu praesumant;

§ 3. Ac decernentes ipsas praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac vicariis apostolicis et <sup>9</sup> missionariis praefatis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac praefatos inquisitores, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et au-

1 Ed. Main. legit eiusdem pro eosdem (R. T.).

2 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

ctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

der gat.

§ 4. Non obstantibus apostolicis, ac in conciliis etiam universalibus editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon dicti Inquisitionis Officii, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Inquisitionis Officio, illiusque inquisitoribus, commissariis, officialibus et ministris, aliisque personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, ac insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio, et de apostolicae potestatis plenitudine, seu ad quarumcumque personarum, etiam regià aliave qualibet mundană vel ecclesiastică potestate fulgentium, instantiam, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum in genere vel in specie concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda atque alia evquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice

dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumpto. praesentium litterarum transumptis, seu rum ades. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII decembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 22 decembris 1673, pontif. anno IV. Registrata in lib. Brevium mensis ianuarii, parte I, fol. 99.

#### CXLVI.

Confirmatio et innovatio Brevium Alexandri VII et Clementis IX, ac decretorum Congregationis de Propagandâ Fide, ad favorem episcoporum vicariorum apostolicorum apud Sinas emanatorum, eorumque missionariorum, etc.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, quem Ec- Exordium. clesiae catholicae per universum orbem diffusae regimini cum potestatis plenitudine praeposuit Altissimus, ac aequi bonique supremum assertorem in terris constituit, ea, quae a praedecessoribus suis et hac sanctâ Sede Apostolicâ ad christianae religionis et orthodoxae fidei praesertim in remotissimis ab hac sanctâ Sede locis propagationem, animarumque pretioso Unigeniti Dei Filii Domini nostri Iesu Christi sanguine redemptarum salutem, felicemque fidelium in vià man-

datorum Domini directionem, prudenti salubrique consilio, ac illo, qui secundum scientiam est, pontificiae charitatis zelo emanarunt, ut firma atque illihata persistant, nec temerariis quorumdam, qui quaerunt quae sua sunt non quae Iesu Christi, ausibus violentur, apostolici muniminis praesidio corroborare, ac a perversis quorumcumque calumniantium conatibus tueri, ne messis, quam fideles operarii ab eâdem Sanctâ Sede missi plantarunt et rigarunt, inimico superseminante zizania, detrimentum accipiat, sed, benedicente atque incrementum largiente Domino, ad perfectae finem perveniat maturitatis, et horrea dominica uberrimo fructu locupletet.

Alexander VII administratiogatione de Pro datum.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordadesignatis epi-scopis commissitationis Alexander Papa VII, praedecessor nem nonnulla noster, de tunc existentium S.R.E. carrum, prout in dinalium negotiis Propagandae Fidei ali er a Cougre praepositorum consilio, per ternas suas pagaada Fide in simili formā Brevis litteras, binas quidem die ix septembris MDCLIX, reliquas vero die xx septembris MDCLX respective expeditas, venerabiles fratres Franciscum Pallu, episcopum Heliopolitanum, in regno Tunchini, cum administratione infrascriptarum provinciarum, videlicet Iunam<sup>1</sup>, Queriteu, Huquang, Sucenen, Quangsii et Luos, ac Petrum, episcopum Berytensem, Cocincinae, cum administratione harum provinciarum, nempe Cechiang, Fochien, Quantung, Chiamsii, insulae Hainaum, aliarumque insularum. necnon tunc in humanis agentem bonae memoriae Ignatium Cotolendi, episcopum Metellopolitanum, Nanchini in Sina, cum administratione provinciarum infra expressarum, videlicet, Pechuin, Xansii, Xantung, Honan, Xensii, Cortae et Tartariae, vicarios apostolicos respective, donec et quousque a praefatorum

> 1 Quoad nomina propria exscribimus ed. Main. (R. T.).

cardinalium Congregatione suisset aliter mandatum aut dispositum, auctoritate apostolicà fecit, constituit et deputavit, ac ipsis Francisco, Petro et Ignatio episcopis dedit facultatem, ut; si contigeret aliquem ex ipsis in itinere, vel postquam illuc pervenissent, morte vel alio eveniente defectu deficere<sup>1</sup>, deficienti proximior posset etiam ad eas provincias, quae eidem deficienti episcopo suberant, administrationem extendere, vel cum alio episcopo novam divisionem inire, qua ratione illorum christifidelium necessitatibus aptius consultum videretur ne prorsus pastore destituti remanerent, donec per memoratam cardinalium Congregationem, quae statim de praedictis certior reddi deberet, aliter fuisset dispositum.

§ 2. Ut autem in partibus praedictis Eis indulget sacerdotum indigenarum ordinatio faci-nium suos sublius peragi, atque ita fides catholica non scientes ad ibidem firmius, benedicente Domino, ra-promovere posdicari valeret, eisdem Francisco et Petro tando recitationem divini officit la Ignatio episcopis cum christifidelibus cii in alias proearumdem partium indigenis sibi uti vicariis apostolicis respective vigore praefatarum litterarum pro tempore subditis, ut ipsi, licet idioma latinum non intelligerent, nihilominus, dummodo illud legere nossent, eisque canon missae ac formulae sacramentorum Ecclesiae declararentur, ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines, servatis aliàs servandis, promoveri, et promoti in illis etiam altaris ministerio m'nistrare libere et licite possent et valerent, dispensandi, necnon recitationem officii divini, horarum videlicet canonicarum, eisdem christifidelibus in recitationem aliarum precum in eorum linguâ, ipsorum episcoporum arbitrio, commutandi, facultatem ad septennium dumtaxat pariter concessit et impertitus

1 Vocem deficere nos addimus (R. T.).

est, salvà semper in praemissis auctoritate Congregationis praedictorum cardinalium.

Facultas data

§ 3. Et subinde, cum eidem Alexanpum consecrate dro praedecessori relatum fuisset, quod duobus super- praesatus Ignatius episcopus viam universae carnis ingressus fuerat, si vero, utriusque vel alterius ex dictis Francisco et Petro episcopis obitu quoque eveniente, episcopi hinc denuo ad partes praesatas mittendi essent, non solum maximae difficultates superandae, gravissimique labores exantlandi forent, sed etiam grave periculum immineret ne, inter longas temporis moras quas intervenire necesse foret, grande illud opus directionis christifidelium iNic degentium propagandaeque christianae religionis ab iisdem Francisco et Petro episcopis laudabiliter inceptum omnino deperiret, ipse Alexander praedecessor, de praefatorum cardinalium consilio, per alias suas pariter in formà Brevis litteras die iv februarii moclxiv emanatas, illi ex praefatis Francisco et Petro episcopis, qui alteri, quem praemori contingeret, superstes foret, ut unum ex presbyteris hinc cum ipsis ad easdem partes profectis, quem in Domino magis idoneum et tanto muneri exequendo aptiorem iudicavisset, ecclesiae in partibus infidelium consistenti, quae per obitum praedefuncturi ex ipsis pastoris fuisset destituta solatio, in episcopum et pastorem auctoritate apostolicà praeficere, eique sic praesecto munus consecrationis cum assistentia aliorum duorum presbyterorum, etiamsi non essent episcopi nec in ecclesiasticà dignitate constituti, si adessent, sin minus, etiam sine illorum assistentia, servatis tamen, quantum locus et tempus permitterent, caeremoniis in consecratione episcoporum adhiberi solitis, ac recepto prius

1 Male ed, Main. legit illis (R. T.).

ab illo, eiusdem Alexandri praedecessoris et Romanae Ecclesiae nomine, fidelitatis debitae solito iuramento, impendere libere et licite posset et valeret, facultatem dictà auctoritate tribuit et impertitus est. Ac eumdem episcopum sic ordinandum ex tunc, prout postquam ordinatus et consecratus fuisset ut praefertur, vicarium apostolicum in partibus supradictis loco illius ex praefatis Francisco et Petro episcopis, qui prior decessisset, cum omnibus et singulis facultatibus ei per litteras praedictas attributis, donec tamen et quousque a praefatà. cardinalium Congregatione aliter mandatum aut dispositum fuisset, eâdem auctoritate deputavit, substituit et subrogavit; salvà tamen pariter in praemissis auctoritate dictae Congregationis cardinalium, quam de eisdem praemissis ab alterutro eorumdem Francisci et Petri episcoporum superstite, quanto citius fieri posset, voluit fieri certiorem. Ceterum praefato episcopo, ut ipse ad ecclesiam, cui vigore harum litterarum praesectus fuisset, quamdiu illa ab infidelibus detineretur, accedere, et apud illam personaliter residere minime teneretur, dictà auctoritate indulsit.

§ 4. Ac postmodum, cum praefati Fran- Facultas etiam ciscus et Petrus episcopi per presby-tium episcopum terum, quem illuc miserant, dicto Ale-tui. xandro praedecessori exponi fecissent, quod ipsi e re dominici gregis magnopere futurum existimabant, si, supradicto Ignatio episcopo defuncto, successor in vicariatu apostolico, ei sicut praesertur demandato, constitueretur; idem Alexander praedecessor, de consilio Congregationis tunc existentium eiusdem S.R.E. cardinalium super negotiis spiritualibus regni Sinarum ab eo deputatae, per alias suas similiter in formà Brevis die xxvIII februarii MDCLXV expeditas litteras, memoratis Francisco et Petro episcopis,

ut unum ex praefatis presbyteris cum ipsis una ad partes supradictas profectis, quem obeundo vicariatus apostolici huiusmodi muneri magis idoneum in conscientià iudicavissent, ecclesiae Metellopolitanae, per obitum dicti Ignatii episcopi solatio pastoris tunc destitutae, in episcopum et pastorem auctoritate apostolicà praeserre<sup>1</sup>, illique sic praefecto munus consecrationis cum assistentià unius vel duorum aliorum presbyterorum, etiamsi non essent episcopi nec in ecclesiastică dignitate constituti, si adessent, sin minus, etiam absque eiusmodi assistentià, servatis tamen pariter, quantum locus et tempus permitterent, caeremoniis in consecratione episcoporum adhiberi solitis, receptoque prius ab illo fidelitatis debitae iuramento praefato, pariter impendere libere et licite valerent, facultatem auctoritate praesatà tribuit similiter et impertitus est, eà tamen lege ut hac facultate non uterentur, nisi quando eis permissum fuisset ingredi ea loca, in quibus vicariatum apostolicum praefato Ignatio episcopo, sicut supradictum est. demandaverat.

Si insimul

§ 5. Quod si dicti Franciscus et Peconvenire nequirent tota fa trus episcopi, propter locorum distanpiscopum con-tiam vel aliud impedimentum, pro hudeatio uno pro iusmodi episcopi in locum praefati Ignatii defuncti ordinatione, insimul convenire nequirent, totam hanc facultatem remanere voluit penes praefatum Petrum episcopum Berytensem, qui si tempore adventus ultimo datarum litterarum ad illas partes de hoc saeculo migravisset, eadem facultas penes memoratum Franciscum episcopum Heliopolitanum resideret. Ambobus autem ab hac luce subtractis, hanc eamdem facultatem ordinandi episcopum dictae ecclesiae Metellopolitanae in locum su-

1 Aptius lege praesicere (R. T.).

pradicti Ignatii defuncti haberet ille episcopus, quem alter superstes ex eisdem Francisco et Petro episcopis in vim praefatarum litterarum die iv februarii MDCLXIV emanatarum consecravisset. Ac episcopum vigore ultimarum Alexandri praedecessoris litterarum huiusmodi sicut praemittitur ordinandum, ex tunc prout postquam ordinatus fuisset, vicarium apostolicum in partibus supradictis loco memorati Ignatii episcopi, cum omnibus et singulis facultatibus, quae eidem Ignatio episcopo per praesatas litteras quomodolibet attributae fuerant, donec tamen et quousque a memoratà Congregatione cardinalium aliter mandatum vel dispositum fuisset, auctoritate praefatà deputavit pariter, ac substituit et subrogavit; salvå similiter in praemissis auctoritate eiusdem Congregationis cardinalium, quam de iis omnibus, quae earumdem ultimarum litterarum vigore gesta fuissent, quantocitius etiam voluit reddi certiorem.

§ 6. Demum novo episcopo Metello- Episcopus conpolitano, sicut praefertur ordinando, in- secrandus dultum non accedendi ad ecclesiam Me-accedere non tellopolitanam huiusmodi, quamdiu illa teneatur. ab infidelibus detineretur, nec apud illam personaliter residendi pariformiter concessit; et aliàs, prout in praesati Alexandri praedecessoris litteris, quarum omnium et singularum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

§ 7. Et successive accepto per reco- Novo episcolendae memoriae Clementem Papam IX, subjection civipraedecessorem pariter nostrum, quod civitas Iuthia, vulgo Siam, praecipuum¹ esset emporium totius regni Siani et ad illam continuus esset concursus diversarum nationum tam vicinarum quam longinquarum, quibus rex dicti regni.

1 Male edit. Main. legit praecipuam (R. T.).

ut ad illam libentius confluerent et ibidem securius commorarentur, liberum religionis et sectarum quarumlibet exercitium concesserat; ac nomine praefatorum episcoporum vicariorum apostolicorum ad regna Sinarum, Tunchini et Cocincinae destinatorum dicto Clementi praedecessori exposito, quod ipsi, ob arduas difficultates ingrediendi fines suorum vicariatuum, sedem in dictâ civitate interea fecerant, ecclesiam seu cappellam ibidem erexerant, et in conversionem infidelium tam suorum vicariatuum quam aliarum nationum incubuerant, seminarium quoque instituerant, cupiebantque propterea episcopo Metellopolitano vicario apostolico ad Sinas consecrato, seu mox consecrando, extensionem administrationis seu vicariatus ad dictum regnum Siani et civitatem Iuthiensem benigne concedi: idem Clemens praedecessor, supplicationibus eorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, de memoratorum cardinalium Propagandae Fidei praepositorum consilio, praefato episcopo Metellopolitano administrationem sui vicariatus ad regnum Siani et civitatem Iuthiensem huiusmodi auctoritate apostolică extendit quousque ingredi in Sinas idem episcopus Metellopolitanas posset, cum obligatione tamen dictum ingressum diligenter procurandi, et eo casu, facultatem quoque eidem concessit provicarium ibidem constituendi, donec aliter per Sedem Apostolicam provisum fuisset.

Eisdem vicariis apostolicis Cocincina indul-

§ 8. Ut autem praefati episcopi viin Tunchino et carii apostolici, apud Sinas, ac Tunchino getur ut per vi- et Cocincina respective auctoritate apoginti annos cum ginti annos cum suis subditis stolicà deputati, iniuncta sibi munera ad posint dispensare super qui-christifidelium illarum partium utilitatem, guinitatis relaf adiuvante Domino, facilius exequi vale-finitatis gradi-bus, non tamen rent, dictus Clemens praedecessor ex in primo gradu, prout in ru-commisso sibi caelitus sacrosancti apostolatus officio providere volens, eisdem

episcopis vicariis apostolicis cum neophytis suorum respective vicariatuum, quoque seu quibusvis (non tamen primo) consanguinitatis vel affinitatis gradibus vel aliàs coniunctis seu se attinentibus, ut matrimonium inter se contrahere, seu in eo etiam scienter contracto remanere valerent, dictà auctoritate, gratis tamen, dispensandi, et eos qui in gradibus prohibitis huiusmodi matrimonium etiam scienter contraxissent, ab excessibus et excommunicationibus, aliisque censuris et poenis ecclesiasticis eâ de causâ incursis, in utroque foro, gratis pariter, absolvendi, ac prolem inde susceptam et suscipiendam legitimam decernendi, facultatem, ad viginti annos tantum duraturam, quam ipsi episcopi vicarii apostolici suis respective provicariis, secundum datam sibi a Domino prudentiam, communicare possent, eâdem auctoritate concessit et impertitus est; et aliàs, prout in binis ipsius Clementis praedecessoris pariter in formà Brevis litteris, die IV et die XI iulii MDCLXIX respective expeditis, plenius etiam continetur.

§ 9. Ac demum idem Clemens prae- Refertur bulla decessor alias in simili formâ Brevis litteras concessit tenoris qui sequitur, videlicet:

Clemens Papa IX, ad futuram rei memoriam. Speculatores domus Israel ', quae est sancta Dei Ecclesia, in terris a Domino constituti, ad illa praecipue charitatis atque vigilantiae nostrae pastoralis studia convertimus, quae christianae religionis catholicaeque fidei propagationem concernunt, ut illis certam atque prudentem, ex solità huius sanctae Sedis providentià et rectitudine,

1 Bulla Clementis IX iam legitur in tom. xvII, pag. 816: attamen eam iterum damus ut diversa maxime nominum propriorum lectio altera cum alterâ conferri possit (R. T.).

normam tradamus, et, sublatis dubiis atque controversiis, quae inter operarios in vineam Domini missos, in eaque sedulo laborantes enasci, illorumque labores et laborum fructum turbare vel impedire possent, omnia pie sancteque (quantum Dominus donare dignatur) disponere satagamus, quo optati surgant benedicente Domino fructus, ac ad maturitatem perducantur, sanctaque Mater Ecclesia uberioribus atque laetioribus in dies gaudeat incrementis.

Exponuntur cariorum apostelicorum.

§ 10. Cum itaque (sicut venerabilis bia ex parte vi- frater Franciscus episcopus Heliopolitanus, vicarius apostolicus in regno Tunchini cum administratione provinciarum Sinae huic regno adiacentium, videlicet Iunam, Querikeu, Hucquang, Succuen, Quangsii et Laos, a felicis recordationis Alexandro PP. VII praedecessore nostro constitutus et deputatus, tam suo quam venerabilis pariter fratris Petri episcopi Berytensis, vicarii apostolici Cochinchinae cum administratione infrascriptarum provinciarum Sinae, videlicet Cechiang, Fochien, Quantumg, Chiamsi, insulae Haynan, et aliarum insularum, atque etiam episcopi Metellopolitani consecrati aut mox consecrandi, vicarii apostolici Nanchin in Sina cum administratione provinciarum Pechin, Xansii, Xantung, Honan, Xensii, Coreae et Tartariae, ab eodem Alexandro praedecessore pariter constitutorum, cum extensione administrationis dicti episcopi Metellopolitani ad civitatem Juthiae totumque Siani regnum a nobis nuper factà, nominibus, nobis exponi fecit) in dictis regnis et provinciis reperiantur diversorum Ordinum religiosi, tam a suis respective superioribus generalibus, quam a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei

1 Particulam quod hinc abiicimus (R. T.).

praepositorum destinati, qui missionibus ibidem sub directione suorum respective praepositorum aut praefectorum operam navant; eorumque nonnulli, ut necessarios operarios multiplicarent, aliquos ex ferventioribus neophytis catechistas effecerint, illosque sibi suaeque directioni quibusdam votis adstrinxerint; praedicti vero episcopi vicarii apostolici humiliter a nobis postulaverint, ut auctoritate nobis a Domino tradità decernere atque declarare dignarumur:

1º An aliqua sit inter vicarios apostolicos et regulares praedictos subordinatio, et in quibus hi ab illis dependere debeant:

2º An catechistae per vota regularibus facta eximantur a iurisdictione eorumdem vicariorum apostolicorum:

§ 11. Nos, attendentes eo potisssimum fine in Sinam, Tunchinum, Cochinchi-riis apostolicis. nam, Sianum et alia vicina regna missos ibique constitutos esse episcopos vicarios apostolicos, ut ex christianis indigenis seu incolis illarum partium instituerentur clerici et sacerdotes, ac, crescente fide fideliumque numero, disciplinae ecclesiasticae usus paulatim introduceretur; considerantesque ex independentià plurimorum operariorum in iisdem locis, praecipue cum a Sanctâ Sede sint remota, oriri facile posse dissensiones, rixas, divisiones et schismata in christianae religionis detrimentum atque perniciem eruptura, nisi illis mature occurratur; de memoratorum cardinalium consilio, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, statuimus et ordinamus quod praedicti episcopi vicarii apostolici ab omnibus et singulis religiosis cuiuslibet Ordinis, congregationis et instituti, etiam Societatis Iesu, in

1 Male in loco parallelo legimus cum Main. illaque (R. T.).

praedicta regna et provincias i sive a nobis aut a Congregatione eorumdem cardinalium specialiter deputati, exigere possint et debeant ut suas patentes seu alias quascumque eorum missionis, destinationis, constitutionis et deputationis litteras exhibeant, iisque qui illas exhibere recusaverint, tamquam Sedis Apostolicae delegati, prohibere ne facultates sibi per litteras huiusmodi concessas exerceant, ipsique regulares licentiam exercendi suas facultates petere teneantur ab iisdem episcopis vicariis apostolicis, quam ipsi denegare non debeant, nisi in casu gravis causae dictae Congregationi cardinalium communicandae. Porro dicti regulares, in defectu sacerdotum saecularium, non solum titulo charitatis, sed etiam iustitiae, curam animarum teneantur exercere, et, quatenus id facere recusent, a vicariis apostolicis ad tale munus obeundum cogi possint. Quotiescumque vero regulares sub titulo missionariorum curam animarum exercebunt, subditi sint, quoad functiones parochiales, visitationi et correctioni<sup>2</sup> vicariorum apostolicorum aut provicariorum eorumdem, iuxta constitutionem recolendae memoriae Gregorii PP. XV, praedecessoris pariter nostri, quae incipit Inscrutabili Dei providentiâ, etc., anno Incarnationis Dominicae MDCXXII, nonis februarii, editam; nec sine licentià eorumdem vicariorum apostolicorum, et multo minus contra eorum voluntatem, liceat regularibus aedificare et aperire ecclesias in locis ubi ipsi vel alii missionarii alterius Ordinis seu presbyteri saeculares similiter missionarii ecclesias habent; ubi vero apertae non sunt, possint ad formam privilegiorum et facultatum ipsis concessarum.

§ 12. Cum autem, prae multitudine vicarii aponeophytorum in una provincia aut civi- stolicioperarios tate, vel prae nimià earum' amplitudine, possuni, parounus aut alter, qui eis praesunt, mis-otc. sionarii non sufficiunt, aliique suppetunt sacerdotes saeculares aut religiosi, licet alterius Ordinis, quorum tamen subsidium nec illi quaerunt, nec oblatum recipiunt; tunc, habito dumtaxat respectu ad christianorum necessitatem, possint et debeant vicarii apostolici praedicti operarios multiplicare, parochias dividere, aliaque eiusmodi facere, iuxta praescripta a sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis. Possint quoque iidem vicarii apostolici exigere a regularibus rationem executionis piarum voluntatum, quatenus ad illas exequendas deputentur. Praeterea, iuxta constitutionem recolendae memoriae Urbani PP. VIII. praedecessoris pariter nostri, quae incipit Ex debito pastoralis officii, etc., si forte aliquae controversiae inter religiosos dictarum partium (quod Deus avertat) oriantur, memorati vicarii apostolici tamquam Sedis Apostolicae delegati, illas decidere et determinare possint et debeant. Si vero graviora quaedam negotia occurrerent<sup>2</sup>, ea ad nos et Romanos Pontifices successores nostros quanto citius ab iisdem vicariis apostolicis referantur, ut, quod in illis statuendum fuerit, maturâ consultatione adhibità, decernatur.

§ 13. Ad haec, quoad vota catechi- Volum obestarum statuimus pariter et ordinamus catechistae evotum obedientiae, quo nonnulli regu-regularium, eus lares eos obstringunt, eisdem non imperectione dictodire sui officii exercitium sub directione in exercitio ofdictorum vicariorum apostolicorum eorumque provicariorum, nec illud impe-

rum vicariorum

2 Aptius in loco parallelo legit occurrerint (R. T.).

<sup>1</sup> Hic ex loco parall, supplenda verba sive a suis superioribus nisi sint (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit collectioni (R. T.).

<sup>1</sup> In loco parallelo ex coniecturâ legimus vel provinciarum pro vel prae nimia earum (R. T.).

diri posse a regularibus, tamquam eis, vigore dicti voti, catechistae omnimode subditi sint; quinimo votum huiusmodi in hac circumstantià nullum esse declaramus. Volentes ab iisdem vicariis apostolicis posse dictos catechistas compelli ut sub eorum directione et dependentià sua munia exerceant. Et, quatenus regulares de facto adstringerent catechistas ad similia vota et alias obligationes quibus a vicariis apostolicis independentes remanerent, posse eosdem vicarios apostolicos publicà significatione manifestare regularibus, atque his intimare, ut abstineant ab usu, seu verius abusu, catechistas voto obedientiae erga se ipsos privative quoad vicarios a Sede Apostolică deputatos obstringendi.

Facultates dictorum vicattorum referuntur.

§ 14. Insuper volumus at ad vicarios rum apostolico- apostolicos intra fines suorum vicariatuum praecipue spectet, maxime in cursu<sup>4</sup> vicitationis, ea inspicere quae spectant ad fidem, bonos mores, et administrationem sacramentorum baptismi, matrimonii et aliorum. Competat quoque dictis vicariis apostolicis facultas super novis miraculis et martyribus processum instituendi, et ad memoratam cardinalium Congregationem transmittendi, necnon circa observationem festorem rituumque ecclesiasticorum statuendi quaecumque opportuniora videbuntur, secundum decreta Romanorum Pontificum, locorumque circumstantias. Ac ad eosdem vicarios apestolicos etiam spectet verificare et publicare quascumque litteras apostolicus, constitutiones et rescripta Romanorum Pontificum, quae locorum Ordinariis dirigi solent, iubilaea quoque, indulgentias, sacrarumque Congregationum ordinationes. Porro unicuique memoratorum episcoporum vicariorum apostolicorum sex notarios apostolicos cre-

> 1 Male ex Main, in loco parallelo legit concussa pro cursa (R. I.).

andi et instituendi facultatem, dictà auctoritate, harum serie, tribuinus et impartimur.

§ 15. Ceterum has omnes facultates Has facultadictis vicariis apostolicis ita elargimur apostolici estra et concedimus, ut extra eorum limites extendere non excurrere ipsis nullo modo liceat, quod valent. quidem omnino vetamus et prohibemus; salvà semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium negotiis Propagandae Fidei praeposito-

§ 16. Mandantes propterea, in virtute Demandat resouctae obedientiae, ac sub indignatio- lus praemissonis nostrae aliisque nostro seu dictae nam. cardinalium Congregationis arbitrio imponendis poenis, omnibus et singulis regularibus praedictis, aliisque quibuslibet, ad quos spectat et pro tempore quovis modo spectabit, ut omnia et singula praemissa exacte et inviolabiliter et inconcusse observent et adimpleant. Ac decernentes easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac memoratis vicariis apostolicis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quo cumque iudices erdinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 17. Non obstantibus apostolicis, ac Obstantia et in universalibus provincialibusque et 🖦 🧸 synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, quorumvis Ordinum, congregationum, societatum, etiam Iesu, et institutorum, ac ecclesiarum, monasteriorum, provinciarum, conventuum, domorum, collegiorum et locorum regularium quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis Ordinibus, congregationibus, societatibus, etiam Iesu, et institulis, ac ecclesiis, monasteriis, provinciis, conventibus, domibus, collegiis et locis regularibus, illorumque superioribus et personis quibuscumque, sub quibusvis verborum tenoribus et formis, ac cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantiqusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, et de apostolicae potestatis plenitudine, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis;

Eis et aliis omnibus amphs-

§ 18. Quibus omnibus et singulis, simo deroga: etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de iliis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus<sup>1</sup>

Transumptorum fide-.

- § 19. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in
- 1 Adde ex loco parall. ceterisque contrariis quibuscumque (R. 1.).

iudicio et extra ubique adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII septembris MDCLXIX, pontificatus nostri anno III.

§ 20. Pacterea ad favorem supradictorum episcoporum vicariorum aposto- a Congregatione licorum emanarunt a praefatâ Congre-Fide gatione cardinalium negotiis Propagan-ta favore dictodae Fidei praepositorum diversis respe-rum vicariorum apostolicorum. ctive temporibus varia decreta, quibus inter alia eisdem tribus vicariis apostolicis data fuit facultas communicandi eorum facultates pro Iaponia alicui ex propriis missionariis, postquam tamen idioma illius regni calluissent, vel etiam aliis sacerdotibus probis, etiamsi ex sociis eorum non essent; ac collocandi eorum missionem alibi quam in locis sibi assignatis, postquam tamen omni spe cecidissent prosequendi propriam; necnon clericali charactere insigniendi et ad omnes etiam sacros ordines promovendi christianos episcopatuum ab haereticis, mahumetanis et gentilibus occupatorum, praesertim S. Thomae, Malacae et Iaponiae, absque dimissoriis Ordinariorum, attentà difficultate ad eos recurrendi; et praesato Petro episcopo Berytensi concessa fuit administratio regnorum Camboiae et Ciampae; aliaque ipsis vicariis apostolicis respective concessa et indulta fuerunt, prout in ipsis decretis, quorum ac binarum priorum dicti Clementis praedecessoris litterarum praefatarum tenores etiam veriores et datas praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac itidem de verbo ad verbam insertis haberi volumus, plenius continetur.

§ 21. Cum autem, sicut non sine gra- Praetenditur vissimo animi nostri dolore ad nostri la litteras Alepervenit apostolatus auditum, nonnulli, dementi onem variis aequivocationibus, tergiversationi- dictorum vica-

Referentur de Propaganda temporibus edi-

riorum aposto-bus et subterfugiis, variisque praetexti-

sas et confictas, bus et frivolis rationibus, mentem et vel obreptitias, intentionem huius sanctae Sedis Apostolicae circa missionem memoratorum vicariorum apostolicorum, vimque et essectum supradictarum litterarum eludere conati fuerint; quinimo eorum aliqui co vesaniae atque temeritatis proruperint ut easdem litteras apostolicas falsas et confictas, aut subreptitias vel obreptitias esse, dictosque vicarios apostolicos se in loca suarum missionum et alia eis respective commissa intrusisse falso asserere, ac eiusmodi falsis imposturis christifideles illarum partium seducere, ac in falsam huiusmodi credulitatem inducere detestabili perniciosoque ausu praesumpserint, non sine gravissima divinae maiestatis offensa, fidelium scandalo, ac salutis animarum et infidelium ad fidei catholicae veritatem conversionis, cui eadem sancta Sedes dictos vicarios apostolicos destinavit, detrimento;

Declarat Ponre, easque con-

§ 22. Hinc est quod nos, ex commislitteras Alexan-sae nobis divinitus apostolicae servitutis mentis ix sum munere, aequivocationes, tergiversatioet zelo aposto nes, subterfugia et praetextus huiusmodi lico emanasse, penitus et omnino e medio tollere, ac defectu labora- temerariorum audaciam compescere atque reprimere, necnon animarum saluti et christisidelium quieti, fideique catholicae praefatae propagationi, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, habitâ super praemissis cum particulari Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum deliberatione maturà, de illorum consilio et unanimi assensu, ac motu proprio et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas dictorum Alexandri et Clementis praedecessorum litteras supra expressas ab

ipsis Alexandro et Clemente praedecessoribus respective vere et realiter ac summâ maturitate, prudentià et apostolico zelo emanasse, nec falsitatis, nullitatis, subreptionis, vel obreptionis, aliove quocumque vitio vel defectu ullo modo laborare, tenore praesentium declaramus et attestamur. Ac easdem litteras Alexandri et Clementis praedecessorum omnes et singulas, necnon praesata et alia quaecumque decreta dictae Congregationis cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum, ad favorem praefatorum episcoporum vicariorum apostolicorum eorumque missionariorum quomodolibet emanata, cum omnibus et singulis in eis respective contentis et expressis, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie, approbamus et confirmamus, ac innovamus, illisque omnibus et singulis inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis robur, vim et efficaciam adiungimus.

§ 23. Ac omnes et singulos iuris et la eis supplet facti et solemnitatum quarumcumque, comque desetam ex iuris communis, et constitutio- opus sit. num apostolicarum, aut quorumcumque privilegiorum, et indultorum apostolicorum, sive statutorum, ordinationum, usuum et consuetudinum quarumlibet, etiam immemorabilium, praescripto, aut aliàs quomodolibet, in similibus etiam de necessitate observandarum, et alios quoslibet etiam quantumvis magnos ac formales et substantiales defectus, si qui in praemissis, principaliter vel accesorie, antecedenter vel consequenter, aut concomitanter, et aliàs quovis modo intervenerint, seu intervenisse dici, censeri, intelligi vel praetendi possent, ad maiorem et abundantiorem cautelam, ac quatenus opus sit, penitus et omnino supplemus et sanamus, et tollimus et abolemus.

Robur addit.

§ 24. Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet etiam cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis, seu aliàs speciali et individuâ mentione et expressione digni, in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas ipsae praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià qualibet quantumvis iustà, iuridicà, legitimà, pià et privilegiatà causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et formali ac substantiali et incogitato inexcogitabilique defectu notari, impugnari, infringi, retractari, limitari, modificari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aliudve quodcumque iunis, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes et praefatas Alexandri et Clementis praedecessorum litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac vicariis apostolicis praesatis eorumque missionariis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, § 25. Sicque et non aliter in praemis-

sis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi sacultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 26. Mandantes propterea venerabi- Mandat obsorlibus fratribus, primatibus, archiepisco-vari. pis et episcopis et aliis Indiarum aliarumque partium orientalium Ordinariis, et eorum officialibus vel vicariis in spiritualibus generalibus, necnon quorumvis Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, generalibus aliisve superioribus regularibus, ut praesentes litteras, seu earum exempla, etiam impressa, in suis quisque provinciis, civitatibus, dioecesibus, capitulis, monasteriis, conventibus et collegiis, districtibus, iurisdictionibus respective, omni morâ ac dilatione omnique tergiversatione postpositis, solemniter publicari, ac a suis respective subditis inviolabiliter observari curent et faciant.

§ 27. Non obstantibus piae memoriae omnia et sin-Bon f cii PP. VIII, praedecessoris pariter rium facientia nostri, de unâ, et concilii generalis de cis tuteris non duabus dietis, ita ut vigore praesentium etiam ultra duas pluresque dietas quilibet in iudicium trahi possit, ac, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumcumque regno-

1 Edit. Main. legit corum pro earum (R. T.).

Clansula sublata.

rum, provinciarum, Ordinum, congregationum, institutorum, societatum, etiam Iesu, domorum, conventuum, monasteriorum, collegiorum et locorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, stylis, usibus et consuctudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam eisdem regnis, provinciis, Ordinibus, congregationibus, societatibus, etiam Iesu, institutis, domibus, conventibus, monasteriis, collegiis et locis, illorumque superioribus et personis, etiam particularibus, et aliis quibuscumque, etiam speciali notà dignis, et de necessitate iuris vel facti omnino exprimendis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis mentis attestativis, restitutionis<sup>1</sup>, et posteriorem datam eligendi facultatem concedentibus, quam nemini contra praesentes litteras suffragari posse decernimus, ac derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià, potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, seu ad quorumivis regum et principum aut quavis alià mundanà vel ecclesiasticà dignitate fulgentium instantiam, corumve intuitu vel contemplatione, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, emanatis, ac etiam pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, iteratis et innovatis; necnon omnibus et singulis illis, quae in supradictis Alexandri et Clementis praedecessorum litteris concessa sunt non obstare;

Eis omnibus amplissime de

§ 28. Quibus omnibus et singulis, ctiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis,

1 Forsan legendum restitutivis (R. T.).

specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, specialiter et amplissime derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 29. Ceterum volumus ut eaedem Mandal praepraesentes litterae, seu earum exempla, sentes publicarit. etiam impressa, notificentur et intimentur singulis Ordinum, congregationum, institutorum et societatum, etiam Iesu, superioribus generalibus, procuratoribus generalibus; eisque harum serie districte praecipimus et mandamus ut ipsas praesentes litteras, tam suo quam suorum respective subditorum seu inferiorum nomine, acceptent, actumque acceptationis huiusmodi in scriptis reddant, et exempla huiusmodi pluribus viis quanto citius fieri poterit transmittant ad cosdem suos subditos seu inferiores, cum arctissimis praeceptis easdem praesentes litteras et in eis contenta plenarie et integre ac vere et realiter et cum effectu in omnibus et per omnia exequendi et observandi.

§ 30. Et quia difficile foret praesen- Transumptotes litteras originales ubique ostendi et publicari, volumus pariter et decernimus illarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem in iudicio et

1 Male ed. Main. legit eadem... fides (R. T.).

extra illud ubicumque locorum haberi. quae haberetur ipsis praesentibus si foret exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII decembris moclxxiii, pontificatus nostri anno Iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 23 decembris 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secretaria Brevium in lib. mensis ianuarii part. 1, fol. 85.

### CXLVII.

Prohibitio sub poena excommunicationis latae sententiae omnibus ecclesiasticis tum saecularibus quam regularibus, etiam Societatis Iesu, apud Sinas degentes, ne, sub quovis praetextu vel vigore cuiusvis privilegii apostolici, ab ullo primate, archiepiscopo, episcopo, capitulo, gubernatore, administratore, visitatore, vicario rel alio quocumque litteras deputationis in vicarium generalem vel foraneum, scu ut vocant de Vara, visitatorem, vel alterius cuiuscumque tituli, emendicare, nec etiam oblutas accipere audeant, pro exercendâ quocumque modo iurisdictione in locis, quae episcopis vicariis apostolicis commissa sunt vel fuerint in futurum.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Evordium,

Illius, qui charitas est et Deus pacis, vices licet immeriti gerentes in terris, in eam praecipue curam sollicitis studiis incumbimus, ut ea, quae pacem christianam, sine qua non bene colitur pacis auctor, laedere ac dissidiorum et schismatum inter christifideles, praesertim in longinquis ab hac sanctà Sede partibus degentes, causam praebere noscuntur, opportunae provisionis ministerio recidere atque amovere satagamus.

§ 1. Cum itaque, sicut non sine gravi Prohibet ut animi nostri molestià ad aures nostras in rubrica. pervenit, inter christianos Tunkinenses, Cochinchinenses et alios variae divisiones et schismata sint exorta, quibus Ecclesiae orientalis pax et concordia multis ab hinc annis plurimum labefactata reperitur: nos, ut pristina eidem Ecclesiae pax reddatur atque tranquillitas de salutari remedio providere cupientes, de particularis Congregationis venerabilium fratrum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum consilio, omnibus et singulis ecclesiis <sup>1</sup> saecularibus, cuiuscumque status, gradus et conditionis, necnon omnibus et singulis regularibus, cuiuslibet religionis, congregationis, Ordinis et instituti, etiam Societatis Iesu, ne, sub quovis praetextu, colore, causa vel occasione, aut vigore cuiuscumque privilegii vel indulti a Sede Apostolicà emanati, ab ullo primate, archiepiscopo, episcopo, capitulo, gubernatore, administratore, visitatore, vicario, vel alio quocumque, litteras deputationis in vicarium generalem vel foraneum, seu (ut aiunt) de Vara, visitatorem, vel alterius cuiuscumque tituli et dignitatis, pro exercendâ quocumque modo vel titulo iurisdictione in locis quae venerabilibus fratribus episcopis vicariis apostolicis in China, Tunkino, Cokinchina, Siam, Camboggia aliisque Sinarum et orientalibus partibus ab eâdem Sanctâ Sede deputatis commissa sunt, seu fuerint in futurum, emendicare, necnon etiam oblatas accipere, vel illis quovis modo uti audeant quomodolibet seu praesumant, sub excommunicationis latae sententiae poenà per eos ipso facto in-1 Potius lege ecclesiasticis pro ecclesiis (R.T.).

currendă, auctoritate apostolică, tenore praesentium, districte prohibemus et interdicimus.

Decretum ir-

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Obstantia tol-

§ 3. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac quarumcumque ecclesiarum, etiam metropolitanarum et primatialium, Ordinum, congregationum, religionum et institutorum, etiam Societatis Iesu, provinciarum, conventuum, collegiorum et aliorum locorum piorum quorumlibet, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem ecclesiis, Ordinibus, congregationibus, religionibus et institutis, etiam Societatis Iesu, provinciis, conventibus, collegiis et locis piis, illorumque respective praesulibus, praelatis, superioribus et personis, aliisve quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, et cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisve efficacioribus, effi-

cacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu proprio et de apostolicae potestatis plenitudine, vel ad quarumcumque personarum, etiam regià aut archiepiscopali et primatiali aliâve qualibet ecclesiastică vel mundană dignitate et potestate fulgentium, instantiam, seu eorum contemplatione, vel aliàs quomodolibet, in genere vel in specie, in contrarium praemissorum concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, iteratis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut quaecumque alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu rum fides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII decembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno IV.

I. G. Slusius.

Dat. die 23 decembris 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secr. Brevium, in lib. mensis ianuarii, part. 1, fol. 111.

#### CXLVIII.

Confirmatio et extensio Constitutionis Urbani VIII, qua permittitur quibuscumque regularibus, per suos superiores mittendis, accessus ad partes Orientales per alias vias quam per Lusitaniam, ac excommunicantur illi, qui eorum huiusmodi accessum impediverint; quae Constitutio per sanctissimum dominum nostrum extenditur ad episcopos et vicarios apostolicos in dictis partibus Orientalibus, necnons acerdotes saeculares et laicos, tam missos quam in posterum mittendos in Chinam, Cokinchinam, Tunkinum, Siam et alia loca Indiarum et aliarum partium Orientalium; eorumque accessum ad partes huiusmodi impedientes reprimit sub poenâ excommunicationis latae sententiae 1

## Clemens Papa X. ad perpetuam roi memeriam.

Exordium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat, ut ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro temporum conditione provide constituta fuerunt, si, mutatis rerum circumstantiis, fini per eos pie intento impedimentum adferre cognoscimus, immutare studeamus, sicut ad catholicae fidei propagationem et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

Refert indullum Clemen-

§ 1. Dudum siquidem felicis recordationis Clemens Papa VIII praedecessor noster per quasdam suas litteras inter alia indulserat omnibus et singulis Mendicantium Ordinum magistris seu prioribus generalibus tunc et pro tempore existentibus, ut, cum necessitas postulasset, quoslibet Ordinis sui spectatae vitae et eruditionis religiosos, quos ad officia et ministeria praedicandi Evangelium

1 Vide Constitutionem Urbani VIII, tom. xIV, pag. 320 (R. T.).

Bull, Rom. - Vol. XVIII.

vel doctrinam christianam docendi ac sacramenta administrandi, aliaque munia ecclesiastica obeundi<sup>1</sup>, idoneos et utiles fore in Domino iudicarent, per Lusitaniam dumtaxat, et, susceptà inde navigatione, in Indias et civitatem Goam atque ad superiores Ordinum in illis partibus existentes transmittere, et tam ipsi sic transmittendi, quam alii supradictorum Ordinum religiosi in eisdem Indiarum partibus existentes, et ad hoc munus obeundum a suis magistris, ministris vel prioribus generalibus seu aliis superioribus electi et approbati, tam ad laponicas, quam ad alias proximas et adiacentes, etiam Chinae et finitimorum regnorum et terrae firmae Indiae Orientalis, insulas, regiones et provincias accedere possent.

§ 2. Et recolendae memoriae Paulus Et Pauli V. PP V, etiam praedecessor noster, accepto quod experientià compertum esset prohibitionem accedendi ad Indias et civitatem Goam alias quam per Lusitaniam, eum<sup>2</sup> qui sperabatur fructum minime protulisse, nec catholicae fidei propagationis negotio utilem fuisse, et propterea, ut tantum opus Dei, sublato omni impedimento, libere peragi posset, providere volens, itidem per quasdam suas litteras omnibus et singulis Mendicantium Ordinum magistris, ministris seu prioribus generalibus, aut alio quocumque nomine nuncupatis Ordinum capitibus, tunc et pro tempore existentibus, ut3, cum necessitas postularet, quoslibet Ordinis sui spectatae vitae et eruditionis religiosos, quos nimirum ad praedicta officia et munia idoneos et utiles fore in Domino iudicassent, ad superiores Ordinum in illis partibus existentes etiam per

- 1 Aptius lege obeundum vel obeunda (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit tum pro eum (R. T.).
- 3 Male edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

aliam viam quam per Lusitaniam, in Ia-

ponicas et alias illis proximas, adiacentes et finitimas insulas, provinci es et regiones praedictas, servatà in reliquis dictarum litterarum Clementis praedecessoris formà in omnibus et per omnia, et non aliter, transmittere libere et licite valerent, pariter indulserat.

Indultum connus VIII.

§ 3. Piae memoriae Urbanus PP VIII, flinavit of amplicet Urba similiter praedecessor noster, considerans experientia plurium annorum compertum fuisse ordinationes in dictis litteris contentas non sufficere, easque aliquà provisione indigere, ut in praedictis insulis et regionibus felicius ac facilius sacrosanctum Christi Domini Evangelium praedicari et propagari posset, post habitam cum tunc existentibus S.R.E. cardinalibus negotio Propagandae Fidei per universum mundum praepositis maturam deliberationem, praefati Pauli praedecessoris litteris inhaerens, omnibus et singulis religionum cuiuscumque Ordinis aut instituti, etiam Soprocuratoribus generalibus, aut quocumque nomine nuncupatis Ordinum capitibus, tunc et pro tempore existentibus, au toritate apostolică concessit et indulsit, ut, cum eis expedire visum foret. quoslibet suarum religionum, Ordinum et instituti religiosos, quos aetate, vitâ, moribus et scientià idoncos esse ad missiones iudicavissent, ad praedictas insulas, provincias, regiones et regna Indiae Orientalis, etiam per alias vias quam per Lusitaniam, libere et licite mittere possent et valerent, servatâ tamen in reliquis praesatarum litterarum Clementis praedecessoris formâ in omnibus et per omnia; necnon quoscumque ecclesiasticos et religiosos cuiuscumque Ordinis et instituti, tam non Mendicantium quam Mendicantium, etiam Societatis Iesu, et saeculares, religiosorum, ut praesertur, mittendorum ad insulas, provincias, re-

giones et regna antedicta accessum huiusmodi impedientes, excommunicationis latae sententiae vinculo innodavit, ac pleraque alia constituit, prout in ipsius Urbani praedecessoris desuper in simili formâ Brevis die xxII februarii MDCXXXIII. quarum ac praefatarum Clementis et Pauli praedecessorum litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius continetur

§ 4. Cum autem, sicut venerabiles fratres episcopi et vicarii apostolici aucto-licorumindictis ritate apostolica deputati in partibus alibus existen-Orientalibus commorantes nobis nuper toum. exponi fecerunt, non minus ipsis ac presbyteris saecularibus et laicis ad easdem partes missis et mittendis, quam religiosis supradictis difficile ac catholicae fidei propagationi inutile sit iter et navigationem ad Indias Orientales et partes Sinarum per Lusitaniam suscipere, eisque aliae viae longe faciliores ac ex cietatis Iesu, magistris, ministris, seu peditiores pateant : nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 5. Nos igitur, specialem ipsis epi- Pontifex discopis et vicariis apostolicis gratiam fa-bani VIII concere volentes, et eorum singulares per-di. sonas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae 2 existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati,

<sup>1</sup> Clementis VIII Bulla legitur in tom. x, pag. 631; Pauli V Constit. in tom. xI, p. 501; et Urbani VIII in loc. cit. in notà ad rubrica (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit innodati (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

de particularis Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum consilio, praefatas Urbani praedecessoris litteras, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus, ipsasque litteras ad eosdem episcopos et vicarios apostoicos, necnon sacerdotes saeculares et laicos, tam missos quam in posterum mittendos in Chinam, Cochinchinam, Tunkinum, Siam et alia loca, insulas, provincias, regiones et regna Indiarum et aliarum partium Orientalium (itaut ipsi et eorum quilibet illuc per alias quascumque vias sibi benevisas, quam per Lusitaniam, proficisci libere pariter et licite possint et valeant, nec per Lusitaniam huiusmodi transire aut navigationem inde suscipere ullo modo teneantur), servata tamen ceteroquin praefatarum Clementis praedecessoris litterarum formâ, auctoritate et tenore praedictis extendimus et ampliamus.

Poena excommunicationis la moratis perso-

§ 6. Ac quoscumque ecclesiasticos et tae sententiae religiosos cuiuscumque Ordinis et instidien'es acces tuti, tam non Mendicantium quam Men-sum ad distas partossuprame dicantium, etiam Societatis Iesu, et saeculares, episcoporum et vicariorum apostolicorum, necnon sacerdotum saecularium et laicorum, tam missorum quam imposterum mittendorum, ut praefertur, ad Chinam, Cochinchinam, Tunkinum, Siam et alia loca, insulas, provincias, regiones et regna Indiarum et aliarum partium Orientalium huiusmodi accessum quomodolibet impedientes, excommunicationis latae sententiae vinculo pariformiter innodamus.

Decretum irritans.

§8. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et liorem, sub annulo Piscatoris, die xxm

per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et alios quoslibet quacumque praeeminentiâ et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

9. Mandantes propterea universis et Mandat pragsingulis patriarchis, archiepiscopis, epi-rum observanscopis, ac ceteris ecclesiarum et loco-tionem. rum etiam regularium praelatis per universum orbem constitutis, ut praesentes litteras in suis quisque provinciis, civitatibus, dioecesibus, capitulis et iurisdictionibus ab omnibus inviolabiliter observari, et, quoties a praefatis episcopis et vicariis apostolicis, necnon sacerdotibus saecularibus et laicis, tam missis quam mittendis, ut praefertur, seu eorum aliquo, fuerint requisiti, solemniter publicari curent et faciant.

§ 10. Non obstantibus constitutioni- contrariis debus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae memoratus Urbanus praedecessor in suis litteris praesatis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

decembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno IV.

I. G. Slusius.

Dat. die 23 decembris 1673, pontif. anno IV. Registrata in Secretaria Brev., in lib. mensis ianuarii, parte 1, fol. 121.

### CXLIX.

Pro episcopis vicariis apostolicis apud Sinas, etc., prorogatio facultatis ordinandi indigenas illurum partium, etiam absque titulo, cum indulto eis commutandi officium dirinum.

Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Litteras Alexandri VII referuntur.

§ 1. Alias emanarunt a felicis recordationis Alexandro Papa VII praedecessore nostro litterae in simili forma Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet:

Alexander Papa VII,

ad futuram rei memoriam.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat ut nihil a nobis desiderari patiamur, quo christiana religio, praesertim in longinquis partibus, felicius in dies, aspirante atque adiuvante Domino, valeat propagari.

Alias siquidem venerabiles fratres Franciscum Palla Heliopolitanum, ac Petrum Lambert Berytensem, necnon tunc in humanis agentem bonae memoriae Ignatium Cotolendi Metellopolitanum episcopos, vicarios apostolicos respective in partibus Sinarum, sub certis modo et forma tunc expressis, deputavimus.

Facultas, commutandi horas canonicos.

Ut autem in partibus praedictis sacerdotum indigenarum ordinatio facilius peragi, atque ita fides catholica ibidem firmius, benedicente Domino, radicari valeret, memoratis Francisco ac Petro et Ignatio episcopis cum christi-

1 Huiusmodi litterae in Bullario Alexandri VII non legebantur (R. T.).

fidelibus carumdem partium indigenis, sibi respective uti vicariis apostolicis huiusmodi pro tempore subditis, ut ipsi, licet idioma latinum non intelligerent, nihilominus, dummodo illud legere nossent, eisque canon missae ac formulae sacramentorum Ecclesiae declararentur, ad omnes etiam sacros presbyteratus ordines, servatis aliàs servandis, promoveri, et promoti in illis etiam altaris ministerio ministrare libere et licite possent et valerent, dispensandi, necnon recitationem officii divini, horarum scilicet canonicarum, eisdem christifidelibus in recitationem aliarum precum in corum linguà arbitrio suo commutandi, facultatem, auctoritate apostolicà, ad septennium dumtaxat, concessimus et impertiti sumus, et aliàs prout in ternis nostris in simili formà Brevis litteris die x septembris moclix et die xx septembris MDCLX respective desuper expeditis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

Cum autem, sicut pro parte prae- Facultas orfatorum Francisci et Petri vicariorum nas absque iiapostolicorum ut praefertur deputato-brica. rum nobis nuper expositum fuit, dictum septennium versus finem iam labatur, bona vero stabilia Sinensium ad possidentes absolute non spectent, sed illorum domini sunt reges, qui dicta bona, quibus libitum est, vità, durante concedunt; ac proinde super huiusmodi bonis perpetui patrimonii titulus pro ordinandis ad sacros ordines per corum parentes seu alios in illis partibus assignari non possit: nos, propagandae firmiusque radicandae in eiusdem partibus catholicae fidei, quantum nobis ex alto conceditur, consultum esse cupientes, dictosque Franciscum et Petrum

4 Aptius lege sint (R. T.).

vicarios apostolicos ampiioris favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super negotiis spiritualibus regni Sinarum a nobis specialiter deputatorum consilio, septennium praefatum ad alios septem annos a fine eiusdem septennii computandos, dictà auctoritate, tenore praesentium, prorogamus, extendimus et ampliamus; praeterea praefatis Francisco et Petro, necnon aliis duobus episcopis per eos, seu eorum alterum, aut prinum ab eorum altero superstite ordinatum respective, vigore aliarum binarum nostrarum etiam in formâ Brevis litterarum die iv februarii moclxiv et die xxvIII februarii proxime praeteriti respective expeditarum, quarum tenores ibidem pro plene et sufficienter expressis haberi volumus, consecrandis, quos pariter vicarios apostolicos in partibus praedictis per easdem litteras sub certis modis et formà ibidem expressis deputavimus, ut ipsi, tam residuo primodicti septennii, quam aliis septem annis per praesentes prorogatis durantibus, clericos memoratarum partium indigenas etiam absque titulo, servatis tamen alias tam ex sacrorum canonum quam ex primodictarum nostrarum litterarum praescripto servandis, ad sacros et presbyteratus ordines promovere licite et libere possint et valeant, facultatem elapsis septem annis per praesentes litteras prorogatis illico expira-

1 Potius lege itidem pro ibidem (R. T.).

turam' auctoritate et tenore praefatis concedimus et impartimur; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis praedictorum cardinalium.

Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xIII martii MDCLXV, pontificatus nostri anno x.

§ 2. Et subinde felicis recordationis Clomens IX Clemens Papa IX praedecessor noster cessas dictis yefacultatem<sup>2</sup>, eisdem episcopis vicariis apotelis de ariis apostelis et al Alexandro VII ad aliud stolicis per praeinsertas litteras a me-septendum promorato Alexandro praedecessore ad se-rogavil. ptennium prorogatas et de novo concessas respective, ad alios septem annos pariter auctoritate extendit et prorogavit, et aliàs prout in ipsius Clementis praedictis litteris pari in forma Brevis die xiii octobris mpclxix desuper expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 3. Nunc autem nos, ut christiana Pontifex easreligio et catholica fides, Domino be-detti recaris nedicente, in partibus praedictis firmius rogat ad alud stabiliusque solidari et latius propagari valeant, pro commissà nobis caelitus pastoralis officii curâ salubriter providere, ac supradictos episcopos vicarios apostolicos amplioris favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisve ecclesiasticis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae

1 Male edit. Main. legit expiratarum pro expiraturam (R. T.).

- 2 Aptius lege facultates (R. T.).
- 3 Aptius lege pari pro pariter (R. T.).
- 4 Heic potius legend. pariter pro pari (R.T.).

Derogatio contrariorum.

existunt, ad effectum praesentium dumtavat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de particularis Congregationis venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S.R.E. cardinalium negotiis praedictae 1 fidei praepositorum consilio, easdem facultates, quae dictis episcopis vicariis apostolicis per praeinsertas litteras a praefato Alexandro praedecessore ad septennium prorogatae et de novo concessae, ac ad alios septem annos a dicto Clemente praedecessore per suas praefatas litteras prorogatae fuerunt respective ut praesertur, ad aliud septennium a fine corumdem septem annorum a Clemente praedecessore prorogatorum computandum, quo et residuo temporis ut praefertur prorogati durantibus ipsi episcopi vicarii apostolici illis, quos ad sacros ordines vigore facultatum huiusmodi promoverint, etiam recitationem officii divini, horarum videlicet canonicarum, in alias preces per eos diebus singulis recitandas, eorum arbitrio, auctoritate nostrà apostolicà, commutare libere pariter et licite possint et valeant, servatà tamen et salvà in reliquis remanente earumdem Alexandri et Clementis praedecessorum litterarum formâ et dispositione, dictà auctoritate, harum serie, prorogamus pariter et extendimus et ampliamus; salvà semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Derogal con-

§ 4. Non obstantibus constitutioniet ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praedictis Alexandri et Clementis praedecessorum litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiii

1 Potius lege de more solito propagandae pro praedictae (R. T.).

decembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno IV.

I. G. Slusius.

Dat. die 23 decembris 1673, pontif. anno IV.

Registrata in Secretaria, in libro Brevium mensis ianuarii, parl. 1, fol. 105.

#### CL.

Indulgentia plenaria perpetua pro visituntibus aliquam ex ecclesiis fratrum et monialium Ordinis Excalceatorum Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum tam erectis quam erigendis in sancti Petri Nolaschi, sancti Raymundi Nonnati, sancti Iosephi, et Apparitionis S. Michaëlis Archangeli, ac dominica proximiore kalendis augusti, diebus.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et Domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui gloriosos saluberrimorum quae nobis reliquit exemplorum sectatores Ordinumque religiosorum institutores altis decoravit honoribus ac caelestis beatitudinis consortes efficit', vices, licet immeriti, gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros dispensationi nostrae creditos libenter erogamus, sicut ad fovendam incitandamque fidelium erga eosdem beatos caeli incolas devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Itaque, ad augendam fidelium Concedit ut religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, necnon dilecti filii Francisci de S. Marco procuratoris generalis fratrum Excalceatorum

- 1 Aptius lege effecit (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit creditis (R. T.).

Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum et monialium dicti Ordinis tam hactenus erectis quam imposterum quandocumque erigendis, et ubique locorum existentibus, in sancti Petri Nolaschi dicti Ordinis fundatoris, sancti Raymundi Nonnati, sancti Iosephi et Apparitionis sancti Michaëlis Archangeli festis, necnon dominica proximiori kalendis mensis augusti, diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, annis singulis, devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

rum lides.

§ 2. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si originaliter exhibitae forent vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix decembris MDCLXXIII, pontificatus nostri anno IV.

Placet E.

Dat. die 23 decembris 1672, pontif. an. III. Registrata in Secretaria Brevium, in lib. 1V diversorum, fol. 207.

CLI.

Declaratio beati Stanislai Kostka Poloni Societatis Iesu in patronum principaliorem regni Poloniae et magni ducalus Lithuaniae et adiunctarum provinciarum, cum praerogativis, quae principalioribus patronis competunt, et quibus ibidem gaudent sancti Adalbertus et Stanislaus, aliique principaliores patroni, cum indulto, ut anma dicti Beati memoria in posterum ad dominicam proximam post diem XIII novembris transferri possit, in dicto regno, ducatu et provinciis adiunctis dumtaxat.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis divinitus apostoli- Exordium. cae servitutis munere in eam curam peculiari studio incumbimus, ut beatorum aeternae gloriae possessorum, quos divina bonitas coronâ iustitiae donavit in caelis, cultum et venerationem in terris promovere atque ampliare satagamus, prout pietati consentaneum et fidelium aedificationi conducibile fore in Domino arbitramur.

§ 1. Alias siquidem piis enixisque Alias hic Pen-clarae memoriae Michaëlis dum vixit et missam cele-brari de S. Sta-Poloniae regis illustris ac dilectorum nislao concesfiliorum praepositi generalis et presbyterorum regularium Societatis Iesu precibus nobis humiliter porrectis favorabilem assensum praebere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, ut de beato Stanislao Kostka Polono dictae Societatis quotannis die xiii novembris in universo regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae, necnon in ecclesià S. Andreae in Monte Quirinali huius almae Urbis nostrae, ubi eiusdem beati Stanislai corpus requiescit, ac omnibus et singulis aliis

ecclesiis dictae Societatis, missa, etiam a sacerdotibus co die ad ecclesias huiusmodi confluentibus et a religiosis eiusdem Societatis ubicumque terrarum existentibus, celebrari, et officium recitari de communi Con&ssorum non Pontificum, iuxta rubricas breviarii et missalis romani, libere et licite possent et valerent, auctoritate apostolicà concessimus et indulsimus, et aliàs prout in nostris desuper in simili formâ Brevis die xvi augusti MDCLXX uberius continetur.

Pontifex dictum bratum Stants-

§ 2. Cum autem subinde enixae et Laum principa- reintegrataet preces nomine dicti Michaëliorem regni Pologias et ma lis regis ac venerabilium fratrum arfor ducatus Li-thnaniae patro chiepiscoporum et episcoporum necnon num declarat trout in r bii- dilectorum filiorum nobilium virorum senatus regni et magni ducatus praedictorum nobis pari humilitate porrectae fuerint, ut eumdem beatum Stanislaum dictorum regni et magni ducatus patronum principaliorem inter alios patronos principaliores, ut exempli gratià sunt sancti Adalbertus et alter Stanislaus, ob innumera beneficia et gratias quae intercessione dicti beati Stanislai ab omnipotenti Deo sibi collata fuisse pio affectu memorabant, declarare de benignitate apostolică dignaremur: hinc est quod nos, etiam supplicationibus dilecti filii procuratoris in hac causâ specialiter deputati nomine nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quodomolibet innodatus existit, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, quamvis constitutiones

1 Forsan legendum reiteratae (R. T.).

apostolicae et decreta Congregationis praedictorum cardinalium, die xxIII martii MDCXXX super ordinatione servandà pro patronis eligendis emanata, electionem Beatorum in patronos fieri vetent, eosque solum qui ab Ecclesià universali titulo Sanctorum coluntur, non autem beatificatos dumtaxat, in patronos eligi posse declarant', nihilominus, ad maiorem Dei laudem divinique cultus augmentum id tendere agnoscentes, de memoratorum cardinalium consilio, praedictum beatum Stanislaum Kostka patronum principaliorem regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae praedictorum eisque adiunctarum provinciarum, cum omnibus et singulis praerogativis quae principalibus patronis eorumdem regni et magni ducatus competunt, et quibus praenominati sancti Adalbertus et Stanislaus aliique principaliores patroni regni et magni ducatus huiusmodi ibidem de praesenti gaudent seu coluntur, iuxta tamen ritum rubricarum breviarii et missalis praedictorum, dictà auctoritate, tenore praesentium, declaramus.

§ 3. Ac, ut omnium devotioni erga dictum beatum Stanislaum consuli va-diem festum ad diem festum ad diem festum ad diem festum ad diem festum ad leat, annuam eiusdem Beati memoriam imposterum ad diem dominicam proximam post diem xiii novembris, in regno tamen Poloniae et magno ducatu Lithuaniae adiunctisque provinciis praedictis dumtavat, transferri posse, auctoritate et tenore praedictis, concedimus pariter et indulgemus.

- § 4. Non obstantibus praefatis decre-Obstantia tollit. tis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrarium statuentibus quibuscumque.
- § 5. Volumus autem, ac mandamus, Transumptout° praesentium litterarum transumptis.
  - 1 Aptius lege declarent (R. T.).
  - 2 Partic. ut nos addimus (R.T.).

seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ad omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x ianuarii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno iv.

I. G. Slusius.

Dat. die 10 ianuarii 1674, pontif. an. Iv.

Registrata in Secretar. Brev., in lib. mensis ianuarii, p. 11, fol. 133.

## CLII.

Confirmatio duorum decretorum sacrae Congregationis episcoporum et regularium, quibus declaratur quod fratres Excalceati Ordinis Eremitarum sancti Augustini sint veri filii dicti Sancti, et gaudeant omnibus privilegiis, quibus Calceati dicti Ordinis eorumque religio gaudet.

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum (sicut accepimus) aliàs a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinahum negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità ad favorem fratrum Excalceatorum Ordinis Eremitarum sancti Augustini emanaverint duo decreta, tenorum qui sequuntur videlicet:

Agostiniani Stalzi. Al memoriale del sequente tenore:

« Fratres Discalceati sancti Augustini eis libelli por Congregationis Italiae et Galliarum (qui-recti a fratribus Congregationis Italiae et Galliarum (qui-Excalceatis Or-bus aliquando per calumniam ob icitur dinis Eremita-bus aliquando per calumniam ob icitur rum sancti Au- quod non sint veri filii eiusdem Sancti, l

1 Huiusmodi Breve Gregorii XIII in Bullario non legitur (R. T.).

2 Istud quoque Clementis VIII exulat a Bullario (R. T.)

3 Sub hoc dato legitur Urbani VIII Breve de Augustiniensibus in tom. AIII, pag. 669 (R. T.).

4 Istud quoque deest (R. T.).

nec gaudeant privilegio erigendi de li-gustim sacrae centià vicarii generalis in eorum ecclesiis episcoporum et societates corrigiatorum ac corrigiatarum regularium. sancti Augustini et sanctae Monicae, cum iisdem privilegiis, gratiis et indulgentiis hactenus archiconfraternitati sub titulo Dominae Nostrae de Consolatione in ecclesià S. Iacobi Bononiae erectae concessis et concedendis, perinde ac Calceati eas erigunt in propriis ecclesiis de licentià Generalis iuxta Breve Gregorii XIII sub datum xii novembris mplxxix, quod incipit Volentes, sicut conveniens esse videtur, quod patentes unionum etc.1, atque aliis quibus gaudent fratres Calceati), ad obviandum eidem calumniae, supplicant humiliter EE. VV. ut dignentur declarare oratores esse veros S. Augustini filios iuxta Breve felicis memoriae Clementis VIII sub datum xII decembris MDXCV, quod incipit Exponi nobis nuper fecit<sup>2</sup>, etc., et alterum Breve Urbani VIII sub datum xxi iulii mbcxxviii3 et aliud expeditum sub die xxix augusti MDCXLI', et gaudere dicto atque aliis omnibus privilegiis omnium Mendicantium, et quibus gaudent fratres Calceati, stante quod Discalceatorum Congregatio fuit instituta ab ipsomet Ordine in capitulo generali de anno moxcu, et ut germana S. Augustini fuit habita a sanctae memoriae Clemente VIII in Brevi super receptione novitiorum, et similiter felici recordatione Pauli V in Brevi super confirmatione constitutionum, atque aliis, nec aequum est ut maior observantia in hac parte cis praeiudicet, etc. ».

Tenor suppli-

Tenor primi

Sacra Congregatio eminentissimorum Congregations, S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, eminentissimo Carpineo referente, censuit oratores esse veros S. Augustini filios, et tam eos quam illorum Congregationem gaudere omnibus privilegiis, quibus Calceati eorumque religio gaudet.

Romae, i septembris mockly.

Ita reperitur in regestro autographo sacrae Congregationis negotiis et consultationibus episcoporum et regularium prarpositae habita ut supra. In quorum fidem, etc., hac die vn februarii, MDCLXXIII.

C. de V. archiepiscopus Athen.

Ten ir alterius

- « Sacra Congregatio S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, ad compescendam nimiam eorum licentiam, qui, contra declarationem aliàs ab hac sacrà Congregatione latam sub die I septembris MDCXLV, ausi fuerint deinceps asserere fratres Discalceatos sancti Augustini non esse veros eiusdem sancti patris filios, nec eos, corumque Congregationes gaudere omnibus privilegiis, quibus Calceati illorumque religio gaudet, eminentissimo Carpineo referente, supradictam declarationem, etiam quoad fratres Congregationis Hispaniae, renovans et confirmans, poenam excommunicationis maioris, sanctae Sedi Apostolicae reservatae, contraventoribus imposuit, et ad tollendas huiusmodi contentiones et iurgia, quae inter fratres supradicti Ordinis et Congregationum Discalceatorum, non absque religiosi status dedecore ac saecularium scandalo, prodeunt, neve frater cum fratre contendat, eosdem serio monet ac hortatur in Domino, ut, proprii instituti
- 1 Potius lege habitae, quamvis emendatio non satis congrua videatur (R. T.).

memores, ac fraternae charitatis, per quam sub eodem instituto vocati sunt in societatem Christi in uno spiritu, contentiones huiusmodi, quae religiosam unitatem maxime labefactant, deponant omnino; quinimo enitantur potius, ut, ambulantes in domo Dei cum consensu, per mutuam in se ipsos charitatem, quod est vinculum perfectionis, verius quam per habitum et calceamenta, tanti patris filios se exhibeant.

Datum Romae xi augusti mocli,

- M. GINETTUS. M. ADERICIUS SECRET. ».
- § 2. Nos, decreta huiusmodi perpetuis Pontifex motu futuris temporibus inviolabiliter obser-duo decreta vari cupientes, dictosque fratres Excal-nesque defectus ceatos specialibus favoribus et gratiis intervenissent prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae 1 existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas<sup>2</sup> fore censentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, duo decreta praeinserta cum omnibus et singulis in eis respective contentis et expressis, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui in praemissis decretis quomodolibet intervenerunt, aut intervenisse dici, censeri, vel praetendi quovis modo possent, plenissime et amplissime supplemus et sanamus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras et decreta praeinserta semper

- 1 Edit. Main. legit innodati (R. T.).
- 2 Edit. Mair. legit absolutos (R. T.),

firma, valida et efficacia existere et fore. suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogat con-

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III martii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno IV.

I. G. Slusius.

Dat. die 3 martii 1674, pontif. anno IV.

Registrata in Secret. Brev. in lib. mensis martii, part. utrâque, fol. 204.

### CLIII.

Trium decimarum impositio super fructibus omnium ecclesiasticorum beneficiorum et pensionum in universâ Italia et insulis Italiae adiacentibus.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Ubi primum divina clementia nos.

nullis licet praecedentibus meritis, ad

apostolicae dignitatis apicem evexit, pastoris et patris universalis muneri, quod gerimus, satisfacere cupientes, inter ceteras gravissimas curas, eo animum et intentionem direvimus ut clerum Italiae et insularum illi adiacentium, tam saecularem quam regularem, a decimà per felicis recordationis Alexandrum Papam VII praedeces orem nostrum ob urgentem temporis illius necessitatem impositâ, cum illa necessitas iam cessasset liberaremus, maiora illi subinde pontificiae charitatis argumenta exhibituri, ubi per conditionem temporum licuisset. Verum aerarium apostolicum, variis christianae reipublicae calamitatibus sublevandis in praesens valde exhaustum, non solum cursum inhibuit nostrae erga eumdem clerum liberalitatis; sed, imminente nunc Poloniae regno ab efferis perpetuisque christianae pietatis hostibus maximo periculosissimoque bello, in quo totius Europae adcoque rei christianae salus et fortunae haud dubie<sup>4</sup> aguntur, eo nos redegit, ut ad ferendum tanto malo humanam opem, post divinam accuratis precibus imploratam, extraordinaria, quamquam praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus aliquando consueta, experiri remedia cogamur.

Egimus nos quidem per litteras et per nuncios, et quacumque alià ratione potuimus, neque pro pastoralis officii nostri debito agere desinemus cum christianis principibus ut arma, quibus inter se confligunt, aut nullos, aut victoribus ipsis graves, funestos sane Ecclesiae triumphos habitura, reconciliatis tandem animis, et in sacri belli societatem consentientibus, vertant in capita immanium barbarorum, qui, maiorum suorum exemplo, a quibus amplissimae provinciae et clarissima imperia christianae genti erepta fuerunt, expugnato superioribus annis Varadino, mox Naihuisel, fortissimis Ilungariae arcibus, deinde Cretae regno subacto, adeoque nostri<sup>2</sup> maris possessione depulsis, aliquando victi praelio, sed semper bello victores, ad angustiores quotidie terminos christianam rem adigunt. Nuper vero, versis in Poloniam armis, Cumenecio, munitissimà Poloniae urbe, ac fere unico adversus barbaros amplissimi illius regni propugnaculo, in potestatem redactà, iugum fortasse iam nunc et vastitatem Italiae magis ex propinquo intentarent, nisi invicta Polonorum virtus, Dei miserentis brachio excitata, eos memorabili clade ad flumen Tyram, caesis triginta amplius millibus, affecisset.

Sed quoniam pacis auctori Deo nondum placuit hoc nobis solatium impartiri, neque (etiamsi brevi, ut speramus, officia nostra exitum sortiantur) eorumdem principum suppetiae in tempore sunt affuturae, cum Turcae validissimo, si unquam antea, apparatu, ut quos, supra vetus erga nos odium, recens ultionis amor accendit, Poloniam primo quoque tempore aggredi parent, si eis detur spatium se colligendi, hoc est, si nos Polonis, prosequi victoriam et pro patrià et pro religione emori paratis, defuerimus non suppeditatà pecuniâ, qua summopere indigent, cleri etiam illius facultatibus, cui auctoritate apostolică tributum impositum fuit, plane exhaustis:

Nos, ut, quantum in nobis est, pro munere personae quam gerimus, saluti publicae consulamus, misso iam in Poloniam quidquid pecuniae ad manum erat, ad praefati cleri Italici et insularum adiacentium subsidia confugimus, sperantes eumdem clerum pro christianae fidei defensione, pro qua, si opus esset, sanguinem ipsum libenter daturum non dubitamus, pecuniam a nobis tam instis necessariisque de causis indicendam alacriter et fideliter collaturum.

§ 1. Maturà igitur super hoc cum venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardina- infra guinquenlibus deliberatione habità, de eorumdem das imponit suconsilio et assensu, indicimus et impo-neficiis ac bonimus tres integras decimas, infra quin-cis tam saeculaquennium ut infra persolvendas, om-gularium prout nium et quorumcumque fructuum, reddituum, proventuum, inrium, obventionum, distributionum quotidianarum, et emolumentorum ordinariorum et extraordinariorum, omnium et quarumcumque patriarchalium, metropolitanarum, primatialium, cathedralium, collegiatarum ac parochialium aliarumque ecclesiarum, necnon monasteriorum et conventuum, ac etiam mensarum patriarchalium, primatialium, archiepiscopalium,

<sup>1</sup> Male ut puto edit. Main. legit haud dubiae

<sup>2</sup> Videtur legendum esse nostris pro nostri (R. T.).

episcopalium, abbatialium, capitularium et conventualium, prioratuum quoque, praepositurarum, canonicatuum et praebendarum, dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum, cappellaniarum, ceterorumque beneficiorum et bonorum ecclesiasticorum, etiam iurispatronatus laicorum tam ex privilgio quam fundatione et dotatione vel alio quocumque titulo, cum curà et sine curà, saecularium (quoad parochiales ecclesias videlicet, etiam computatis incertis, triginta unius ducatorum auri de camerà cum uno quarto alterius ducati huiusmodi, quo vero ad alia beneficia et hona aliaque praedicta, etiam computatis incertis et distributionibus quotidianis, septem ducatorum parium valorem annuum excedentium, dummodo tamen parochialis seu beneficii huiusmodi titulares unà cum illis alia beneficia ecclesiastica sive annuas pensiones valorem praedictum coniunctim excedentes non possideant seu percipiant), sancti quoque Benedicti, sancti Augustini, Cluniaciensium, Cisterciensium, Praemonstratensium, sancti Basilii, et, qui proprietates redditusque certos ex privilegio vel aliàs possident, Mendicantium, ac quorumcumque aliorum Ordinum utriusque sexus, necnon Cassinensium, aliàs S. Iustinae de Padua, Carthusiensium, Lateranensium, Silvestrinorum, Montis Oliveti, Camaldulensium, S. Salvatoris, Vallisumbrosae, Caelestinorum, Cisterciensium in Longobardià et clericorum regularium Societatis Iesu, aliarumque congregationum, societatum et institutorum regularium exemptorum, et insuper hospitalium etiam, pauperum hospitalitatem non exercentium, seu bona et redditus ultra infirmorum necessitates et alia pro quibus instituta sunt pia officia exercenda possidentium, necnon B. Mariae Theutonicorum, S. Lazari de Altopassu, Templi

Dominici, et aliarum militiarum in universa Italia et insulis Italiae adiacentibus consistentium, secundum verum annuum valorem fructuum, reddituum, proventuum et aliorum praesatorum, nisi aliter cum Sede et Camerà Apostolica, et pro eà cum dilecto filio nostro Palutio tituli Ss. Duodecini Apostolorum S. R. E. presbytero cardinali de Alteriis nuncupato eiusdem S. R. E. camerario fuerit concordatum (et S. R. E. cardinalibus, ob assiduos magnosque labores, quos Ecclesiae universali impendunt, gravissimaque tuendae dignitatis causâ sustinent onera, ac militià S. Ioannis Hierosolymitani, quae pro sua et christiani orbis tutela adversus Turcas praefatos semper gerit bella, dumtaxat exceptà 1);

§ 2. Ac etiam indicimus et imponimus tres similes decimas omnium et decimas imperquarumcumque pensionum annuarum pensionum prosuper quibusvis fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, emolumentis et distributionibus supradictis, sive, earum loco, fructuum, reddituum, proventuum, obventionum, emolumentorum ac distributionum huiusmodi, in favorem quorumcumque (non tamen cardinalium praedictorum) reservatarum et assignatarum seu translatarum, aut reservatorum et assignatorum vel translatorum, ac reservandarum et assignandarum seu transferendarum, aut reservandorum et assignandorum vel transferendorum; percipiendas, exigendas ab omnibus et quibuscumque patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, ac ceteris cuiuscumque dignitatis, gradus, status, ordinis, militiae et conditionis personis infrascripto quinquennio durante praefata quocumque iure et titulo obtinentibus et obtenturis, ac reservata et

1 Aptius lege exceptis (R. T.).

assignata seu translata habentibus seu habituris, necnon oeconomis, administratoribus perpetuis et temporalibus, usufructuariis, ac fructus, seu pensiones, et1 alia huiusmodi iura ex quacumque causâ sibi apostolicà auctoritate in toto vel in parte reservata seu translata habentibus et habituris, saecularibus et regularibus Ordinum, congregationum, militiarum et hospitalium (non tamen S. Ioannis Hierosolymitani) praefatorum, necnon ab ipsis ecclesiis, capitulis, conventibus, Ordinibus, congregationibus, collegiis, hospitalibus, militiis, mensis, massis et locis quocumque privilegio, exemptione reali, personali et mixtâ, antiquâ et immemorabili, pacifica et continuata suffultis.

Designat tempus faciendae neum dectarum decimarum.

§ 3. Quas omnes decimas praedictas solutionis om-solvere obligatos, ut praefertur, easdem infra quinquennium proximum quinque aequalibus solutionibus, pro primâ videlicet intra proximum diem festum Dedicationis S. Michaëlis Archangeli mensis septembris proxime futuri, et successive, pro reliquis quatuor solutionibus, singulo quoque anno ratam partem intra festum huiusmodi cuiuslibet anni immediate usque ad totalem solutionem, Camerae praedictae, et illius depositario generali ad id constituendo, omnino volumus per-

Prohibet subcolletoribus exquidquam pete-

- § 4. Subcollectoribus autem decimatra Urbem de rum huiusmodi extra Urbem nostram, salarium ut infra deputandis, ne ultra taxam comre aut percipere petentis salarii in eorum deputationum vel praetendere litteris patentibus designandam etiam petere vel praetendere aut percipere audeant, specialiter et expresse, ac sub poenis in contravenientes arbitirio eiusdem S. R. E camerarii infligendis, prohibemus. Eiusdem vero depositarii munus erit sedulo curare, ut, quidquid pe-
  - 1 Ed. Main. legit fructus pensiones, eos et (R. T.).

cuniarum ex decimis obligetur<sup>1</sup>, id diligenter ac fideliter asservetur, de mandato nostro speciali in praefatos usus dumtaxat, nec aliàs, erogandum.

- § 5. Quicumque vero decimas huiusmo- Poenae in non di nullo modo, vel non integre, scienter, tuto tempore praedictas decumas, aut non secundum verum annuum valo-cimas, aut non rem fructuum, reddituum, proventuum, in rubrica. iurium, obventionum, emolumentorum, vel concordiam cum Sede et Camera pracdictis ut praesertur ineundam, sive in terminis constituendis, non exhibuerint, seu in illorum exhibitione malitiam commiserint vel fraudem, si ecclesiarum antistites fuerint, suspendimus a divinis; capitula<sup>2</sup> vero, conventus, congregationes, societates et collegia ecclesiastico interdicto supponimus; ac singulares personas antistite inferiores excommunicatiotionis sententià innodamus.
- § 6. Ceterum ad praedictas decimas Praecipitomconsequendas praecipimus etiam om-ribus, censuanibus conductoribus, censuariis et loca-bas, ut nomine toribus proprietatum, fructuum, rerum palium et iurium praedictorum, etiam huius-solvant. modi oneratorum, ut memoratas decimas nomine dominorum ac pensionariorum ad computum suae quisque locationis; omnibus vero possessoribus et usufructuariis et aliis pensiones seu fructus aliaque praedicta solvere debentes, ut ipsi etiam decimas pensionum huiusmodi nomine pensionariorum Camerae et depositario praedictis integre persolvant.
- § 7. Decernentes decimas fructuum, Vult eos in solidum cogi reddituum, proventuum et aliorum iu-posse iuxla vorium praedictorum, secundum verum larem proventuum et pensiovalorem annuum, alias vero pensionum num pro rata. decimas ad eamdem rationem trium decimarum durante dicto quinquennio praestari debere, et secundum eam prae-
  - 1 Videtur legendum colligetur (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit capituli (R. T.).
  - 3 Male ut puto ed. Main. legit aliique (R. T.).

dictos omnes in solidum cogi posse, ipsarum decimarum procuratores a quibus libuerit integre exigendi optionem facultatemque habere, omnesque et singulos pensionarios, quacumque auctoritate, dignitate, praceminentià praesulgeant (cardinalibus ac militibus S. Ioannis Hierosolymitani praefatis tantum exceptis) ad ipsam decimarum solutionem, pro ratà cuiuslibet pensionis, teneri et obligatos es e, neque ullum' ius et actionem (etiam in vim cuiuscumque pacti et conventionis, quantumvis ex causà onerosà, vel donationis, iuramenti, obligationis cameralis, augmenti pensionum et cuiusvis alterius quantumvis inexcogitatae cautelae et pactionis, etiam a Sede Apostolicà in genere vel in specie atque individualiter, cum illarum et illorum inserto tenore, approbatis et confirmatis, ac forsan praefato quinquennio durante approbandis et confirmandis 2) aliquid aliquando ab his titularibus repetendi competere, sed ipsos pensionarios ad decimarum huiusmodi solutionem pro ratà suae cuiuslibet pensionis, praefato quinquennio durante, teneri; ac per eos, ad quos spectat et pro tempore spectabit, cogi et compelli posse seu debere; omnes vero confessiones ac quietantias receptionis decimarum a procuratoribus et ministris Camerae praedictae, tam conductoribus, censuariis et locatoribus nomine suorum principalium, quam etiam ipsis, necnon possessoribus, usufructuariis et aliis pensiones seu fructus solvere debentibus, nomine pensionariorum faciendas, perinde valere, atque in iudicio et extra illud ubique locorum fidem facere, ac si ipsismet principalibus et pensionariis praesentibus

- 1 Deest vox eis (R. T.).
- 2 Potius lege approbatae et confirmatae... approbandae et confirmandae (R. T.).

et solventibus factae et exhibitae fuis-

§ 8. Conductores autem qui pretium locationis dominis legitime anticipave-pate solveront, rint, locationem suam huiusmodi, quoad rogat usque ad hoc, prorogamus usque ad integram satis-factionem etiam factionem; et ut prius, etiam adveniente cessore. successore, continuare debere, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, ctiam de latere legatos et nuntios in quavis instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus et declaramus.

§ 9. Ut autem omnia praedicta, sicut Cardinalem causa urgens postulat, diligenter et fi-pulat dictarum deliter executioni demandentur, praesa-neralem colletum Palutium cardinalem camerarium, pibus facultaticuius integritas, fides atque experien-giis prout in rutia iam pridem nobis prespecta est et nota devotio, generalem omnium decimarum praedictarum collectorem in Italia et insulis illi adiacentibus huiusmodi, cum omnibus et quibuscumque privilegiis, iurisdictionibus ac iuribus, quae omnes alii ante hac huiusmodi collectores habuerunt, auctoritate praedictà, tenore praesentium, constituimus et deputamus, eique plenam, liberam et absolutam facultatem et auctoritatem tribuimus omnes ipsas decimas Camerae praedictae nomine procurandi; praedictos omnes, tam coniunctim quam divisim, ad illarum integram solutionem, ut praedictum est, faciendam, etiam per edictum locis publicis affigendum<sup>3</sup>, monendi

- 1 Aptius lege conductoribus (R. T.).
- 2 Conjunct. et nos addimus (R. T.).
- 3 Male edit. Main. legit affigendi (R. T.),

et requirendi; non parentes, fraudantes et ceteros contumaces in censuras et poenas praedictas incidisse, servata formâ Concilii Tridentini, declarandi; proprietates, res fructus et alia bona ipsorum etiam manu regià apprehendendi et usque ad condignam satisfactionem relinendi; contradictores, perturbatores et rebelles quoscumque, eisque auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, quovis quaesito colore praestantes, cuiuscumque dignitatis, gradus et ordinis fuerint, praedictis aliisque censuris et poenis ecclesiasticis, necnon pecuniariis, ceterisque iuris et facti remediis compellendi, illasque etiam iteratis vicibus aggravandi; dignitatibus, beneficiis et officiis omnibus privandi et amovendi, ad futura inhabiles faciendi, interdictum ecclesiasticum apponendi, auxiliumque brachii saecularis quandocumque opus fuerit invocandi; ad sanitatem vero reversos, qui debite satisfecerint, ab omnibus censuris et poenis supradictis in formà Ecclesiae consuetà absolvendi; super irregularitate forsan incursà, dummodo tamen in contemptu clavium non celebraverint, dispensandi, et ad pristinum statum omnino restituendi;

Eidem cardinati dat facultaque collectores

§ 10. Praeterea collectores et subcoltem alios ubi lectores viros ubique providos, ac fide el subcollecto et facultatibus locupletes, et solertes, in removendi el omnibus civitatibus, terris et provinciis di, prout in ru- Italis tet insularum illi adiacentium huiusmodi, quotquot viderit expediri, cum simili vel limitatà, non tamen absolvendi, potestate, constituendi, eumque vel eos eius arbitrio revocandi, negligentes et morosos removendi, ac alium seu alios subrogandi quotiescumque ei videbitur, ac ab eis eorumque haeredibus et successoribus administrationis rationes evigendi, in delinquentes et suspe-

ctos, per se, vel alium, seu alios, etiam simpliciter et de plano ac sine strepitu et figurà iudicii inquirendi et meritis poenis puniendi, modos et formas in praedictis servandos praescribendi, dubia quaecumque in praemissis forsan oritura declarandi, ac prorsus omnia et quaecumque circa ea necessaria et opportuna faciendi, statuendi et eveguendi, etiamsi talia forent, quae mandatum exigerent magis speciale quam praesentibus est expressum; eâ tamen conditione adiectà, quod collectores et subcollectores deputandi seu substituendi huiusmodi, per deputationem seu substitutionem de eorum personis ut pracfertur faciendam, nullo modo censeantur exempti a solutione trium decimarum praedictarum, quas ratione ecclesiarum, monasteriorum, beneficiorum seu pensionum per eos obtentorum solvere debebant 1

§ 11. Non obstantibus piae memoriae Omnibus conpraesertim Pauli III ac Gregorii XIII, me dorogat. quibus, inter alia, cavetur, quod clerici regulares Societatis Iesu a solutione decimarum huiusmodi exempti esse debeant, ac B. Pii V duodecim congregationibus praefatis ex titulo oneroso parem exemptionem concedentis, et Bonifacii VIII, Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum, de unâ, et in concilio generali edità de duabus dietis, et aliis apostolicis constitutionibus, necnon ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum, Ordinum, congregationum, hospitalium, militiarum et locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, necnon quibusvis privilegiis, indultis, exemptionibus, etiam in corpore iuris clausis.

1 Videtur legendum Italiae (R. T.).

1 Potius lege debeant (R. T.).

immunitatibus, litteris apostolicis, Ordinibus, congregationibus, militiis, monasteriis, conventibus, regularibus locis, capitulis, dignitatibus, aliisque quibusvis personis supradictis, tam saecularibus quam regularibus, generaliter vel specialiter, sub quacumque formâ et verborum expressione ab eâdem Sede etiam ex causà concordiae aut remunerationis laborum vel titulo oneroso, aut aliàs ex qualibet alia causa etiam hic non expressà et necessario exprimendà, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servandà foret, tenores huiusmodi pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie latissime et plenissime ac specialiter et expresse derogamus; contrariis quibuscumque;

Declarat ec-

§ 14. Quodque isi praelatis et perclesiis, locis, personis praedictis eorumque ecclesiis et praelatis nul-lum suffragari locis vel quibusvis aliis communiter aut ciale exemplio-divisim a praefatâ sit Sede indultum, nis a dicta so-lutione decima-quod interdici, suspendi vel excommurum, quibus pariter dei ogat. nicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi, necnon personis, eorumqué nominibus et cognominibus, ecclesiis, monasteriis et Ordinibus ac locis huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus in genere vel in specie quandocumque concessis, confirmatis et innovatis, etiam solutionem decimarum aliàs quam secundum antiquam taxam et nisi in

> 1 Potius lege Aut vel Atque pro Quodque (R. T.).

> > Bull. Rom. Vol. XVIII.

universali decimarum per Orbem impositione fieri prohibentibus, necnon promissionibus, applicationibus, donationibus, obligationibus, iuramentis, renunciationibus, vinculis et cautelis in assignatione praedictarum pensionum factis (quibus per impositionem decimarum huiusmodi neminem teneri, neque eas quoad praemissa contra quemcumque locum habere similiter declaramus), aliisque indultis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus cuiuscumque tenoris existant, per quae, praesentibus non expressa aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel disserri, et de quibus, eorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis: quae omnia contra praemissa nolumus cuiquam in aliquo suffragari; necnon aliis huiusmodi impositionibus et concessionibus ad tempus nondum elapsum, si quae sint, factis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Ut vero subsidia huiusmodi ma-Invitat dehi-tores huiusmodi gis prompta haberi possint, et decimas decimarum ad praedictas solvere debentes ad compo-cum R. Camera. sitionem cum dictà Camerà Apostolicà deveniendum peramplius invitentur, statuimus et decernimus, quod, si ante quinquennii praedicti terminationem decimarum solutio, ut infra, cessaverit, eadem Camera Apostolica ad restitutionem et refectionem pecuniarum ab eisdem decimis provenientium illis, qui, ut praefertur, cum eâ concordaverint, faciendam, pro ratâ tamen temporis ante dicti quinquennii lapsum decursi et summae per eos solutae, omnino teneatur.

§ 13. Et insuper volumus, quod, si, Cossantinus quod, si, Causisante quinfavente Deo, causae, propter quas deci-quennium, cesmarum praedictarum impositio emanavit, ante quinquennium huiusmodi cessaverint, etiam decimarum huiusmodi solutio cesset et cessasse censcatur eo ipso.

An. C. 1674 474 Insuper in percipiendis decimis praedictis constitutionem recolendae memoriae Clementis PP V similiter praedecessoris nostri in concilio Viennensi editam, quod decimae ad monetam currentem communiter levari, nec calices, libri, ceteraque ecclesiarum ornamenta divino cultui dicata ex causa pignoris capi, percipi vel distrahi aut aliàs quomodolibet occupari debeant, ubique volumus observari. Quin etiam praecipimus ne quisquam, etiam plura quanticumque valoris beneficia ecclesiastica seu plures pensiones aut fructus seu talia mixtim obtinens, pro littera et sigillo quietantiae universalis, si illana habere voluerit, ultra unum carolenum, conficientem quadrenos triginta septem monetae romanae, solvere teneatur, acc ad aliud onus etiam praetextu cambii uspiam compellatur.

Poenae adversus subtra-

§ 15. Ceterum volentes, illos, quos hontes aut fran Dei timor a malo non revocat, saltem dantos huius. modi decimas. formidine poenae et publicà disciplinà compescere, omnes et singulos cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, etiamsi pontificali dignitate potiantur, qui de huiusmodi exigendis decimis aliquid usurpare seu subtrahere aut sibi ratione ecclesiarum, monasteriorum, beneficiorum seu pensionum per ecs obtentorum ut praesertur retinere, aut, illas exigendo, colligendo vel conservando, fraudem vel deceptionem aliquam committere malitiose praesumpserint, interdicimus a divinis, ac maioris excommunicationis et etiam privationis ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum quae obtinent, et pensionum quas percipiunt, necnon inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, sententias, censuras et poenas incurrere volumus ipso facto; ita ut ab eadem excommunicatione ab alio, quam Romano Pontifice, aut in mortis | R. T.).

articulo, absolutionis beneficium nequeat obtinere.

§ 16. Quia vero difficile nimis esset Fides traccumpraesentes litteras ad singula quaeque ptorum. loca et quocumque illis opus fuerit perferre, volumus ut illarum 4 exemplis, etiam impressis, et notarii publici manu<sup>2</sup>, Palutii cardinalis camerarii praefati, seu alterius ab eodem deputati collectoris, seu praelati ecclesiastici, eiusque curiae sigillo obsignatis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum adhibeatur, ac si essent exhibitae vel ostensae. Ut autem praesentes ad communem notitiam deducantur, eas valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis, basilicarum Principis Apostolorum et S. Mariae Maioris de Urbe, et cancellariae apostolicae affigi seu appendi faciemus, quae se suo quasi sonoro praeconio et patulo iudicio publicabunt, ut ii, quos praemissa contingunt, quod ad ipsos non pervenerint aut ea ignoraverint, nullam possint excusationem praetendere seu ignorantiam allegare: cum non sit verisimile quoad ipsos remanere incognitum, quod tam patenter omnibus publicatur.

§ 17. Nulli ergo ominino hominum li- Sanctio poeceat hac paginam indictionum, impositionum", suspensionis, suppositionis, innodationis, decreti, concessionis, impartitionis, prorogationis, constitutionis, deputationis, tribuitionis, declarationis, voluntatis et praecepti nostrorum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum cius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

- 1 Edit. Main. legit illorum (R. T.).
- 2 Videtur deesse subscriptis (R. T.).
- 3 Forsan legendum indictionis, impositionis

+

++

+

++

iorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXIII, IV idus martii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 12 martii 1674, pontif. anno IV.

# EGO CLEMENS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS



+ Ego Franciscus episcopus Ostiensis cardinalis Barberinus, S. R. E. vicecancellarius.

† Ego F. M. episcopus Portuensis cardinalis Brancatius.

† Ego Uldericus episcopus Tusculanus cardinalis Carpineus.

† Ego Virginius episcopus Albanensis cardinalis Ursinus.

† Ego Nicolaus tituli S. Mariae in Transtyberim presbyter cardinalis Ludovisius.

† Ego Alderanus tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Cybo.

+ Ego Fridericus tituli S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis Sfortia. † Ego Benedictus tituli S. Honuphrii presbyter cardinalis Odescalcus.

† † Ego Aloysius tituli S. Alexii presbyter cardinalis Homodeus.

† Ego Petrus tituli S. Marci de Urbe presbyter cardinalis Ottobonus.

† † Ego Ioannes Baptista tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Špada.

† Ego Franciscus tituli Ss. Quatuor Coronatorum cardinalis Albitius.

+ Ego Octavius tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis de Aquaviva et Aragonia.

† Ego Carolus tituli S. Priscae presbyter cardinalis Pius.

† Ego Flavius tituli S. Mariae de Populo presbyter cardinalis Chisius.

† Égo Iacobus tituli S. Mariae in Aracaeli presbyter cardinalis Fransonus.

+ Ego Petrus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Vidonus.

Ego Carolus tituli S. Anastasiae presbyter cardinalis Bonellus.

† Ego Palutius Albertonius Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Alteriis, S. R. E. camerarius.

† Ego Caesar tituli S. Ioannis ante Portam Latinam presbyter cardinalis Rasponus.

† Ego Iacobus S. Mariae de Pace presbyter cardinalis Xinius.

٠,,

+

+ Ego Iacobus tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Rospigliosius.

+ Ego Ludovicus tituli S. Sabinae presbyter cardinalis Portocarrero.

+ +

> + Ego Ioannes tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Bona.

> + Ego Camillus tituli S. Eusebii presbyter cardinalis Maximus.

> + Gaspar tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis de Carpineo.

> † Caesar tituli S. Mariae in Viâ cardinalis Destraeus.

+

+ Ego Ioannes Guerardus tituli S. Bartholomaei in Insulâ presbyter cardinalis Nitardus.

+ Fr. Vincentius Maria Ursinus presbyter cardinalis S. Sisti.

+ Ego Franciscus tituli S. Matthaei in Merula presbyter cardinalis Nerlius.

+ Ego Hieronymus tituli S. Pudentianae presbyter cardinalis Castaldus.

+ Ego Fridericus S. Agathae diaconus cardinalis de Hassiae.

+ Ego Carolus S. Caesarei diaconus cardinalis Barberinus.

+ Ego Décius S. Eustachii diaconus cardinalis Azolinus.

+ Ego Paulus S. Nicolai in Carcere Tullianâ diaconus cardinalis Sabel-

+ Ego Nicolaus Ss. Cosmae et Damiani diaconi cardinalis Acciaiolus.

+ Ego Felix S. Angeli in Foro Piscium diaconus cardinalis Rospigliosius.

+ Ego Ilieronymus S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis Casanata.

+ Ego Petrus S. Mariae in Domnica diaconus cardinalis Basadonna.

I. G. Slusius.

Visâ de Curiâ S. de Pilastris.

D. CIAMPINUS.

Loco + plumbi.

Dat. die 12 martii 1674, pontif. anno IV.

Registrata in Secretaria Brevium.

Praesentes litterae apostolicae die ve- Praesentatio et neris xx aprilis mdclxxiv praesentatae sontium litteraet admissae fuerunt in Camera Aposto-die xx aprilie licà et registratae in libro I signaturarum S. D. N. Papae Clementis X, fol. 64.

MATTHAEUS DE ANGELIS,

rev. Cam. Apost. secret. et cancellar.

Anno a Nativitate D. N. I. C. MDCLXXIV, Fides publicationis. indictione x, die vero vxxx aprilis, pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Glementis divinà providentià Papae X, anno eius IV, praesentes litterae apostolicae lectae, affixae et publicatae fuerunt ad valvas basilicarum Lateranensis, Principis Apostolorum, S. Mariae Maioris et cancellariae apostolicae, per nos Ioannem Antonium Scaiolam et Ioannem Graecum praelibati sanctissimi domini nostri Papae cursores.

Laurentius Signus magister cursor.

#### CLIV.

Indictio universalis iubilaei anni sancti mdclxxv.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, Universis christifidelibus, praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad apostolicae vocis oraculum e mi- Procemium. litantis Ecclesiae speculà evangelizantis

orbi christiano gaudium magnum, tempus nimirum acceptabile, dies salutis, in quibus e mysticâ fidei petrâ uberiore proventu decurrunt fluenta aquae salientis in vitam aeternam, laetamini populi, exultate gentes, et ad sanctam in terris civitatem Dei certatim accurrite ut videatis voluptatem Domini et visitetis templum eius. Appropinquat scilicet annus iubilaei, annus remissionis et gratiae, annus placabilis et sanctus, cuius solemnitatem ex veteri divinitus tradità Hebraeorum disciplină, ut quinquagesimo quoque anno recolerent exitum domus Iacob de populo barbaro, sapienter derivatam, more praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum celebraturi sumus, mysterio tamen eo sublimiore, quo caelestia et aeterna, quae a lege gratiae conferuntur, terrestribus et caducis antecellunt, quae lex illa servitutis, figura et umbra Novi Testamenti, pollicebatur; pro mortali enim patrià, pro fundis paternis, pro corporis libertate, quam Hebraei illo anno recuperabant, renovantur hac recurrente celebritate christifideles spiritu libertatis, per quem vocantur in adoptionem filiorum Dei, et roborantur spe beatae illius patriae et aeternae haereditatis, a qua per praevaricationem primi parentis exciderant. Quamvis enim nullum sit tempus, in quo fidelibus poenitentiam agentibus non praestentur caelestis indulgentiae dona deprompta ex infinitis Christi passionis et mortis meritis omniumque sanctorum; hac tamen festivitate, quasi in quadam plenitudine temporis, largiore manu tribuuntur, dum spiritualis aerarii et ecclesiastici thesauri portae latissime reserantur.

dendum ad Ur

§ 1. Agite ergo, filii dilectissimi, et ribus christui-deles ad acce Romanae Ecclesine, plena de materno sinu ubera exerentis, atque omnes, qui laborant et onerati sunt, ad se, ut eos rum memorià, ab unitate Romanae Ec-

reficiat, invitantis, vocem secuti, peregrinationem hanc sacram laeti suscipite. Si enim, ob incertam alicuius temporalis fluxique lucri spem, non dubitatis aliquando difficile et longinguum ad barbaras terras, vel iniquissimo anni tempore, iter ingredi, et vitam saevis per ignota maria tempestatibus ventisque committere, qua tandem alacritate proficisci par est ad amoenas atque hospitales Latii plagas, certâ spe, si per vos non steterit, consequendi thesauros non deficientes in caelo, quos neque aerugo absumit neque tinea? Ad sanctam hanc Hierusalem, matrem ecclesiarum, fontem religionis, magistram gentium, regiam sanctitatis, invitant vos tot egregia per eam sparsa priscae pietatis et sanctimoniae monumenta, invitant sanctissimorum Pontificum et Martyrum invictissimorum sepulchra, invitant toto orbe clarissima Apostolorum trophaea, cum quibus nulla veteris illius victricis gentium Romae trophaea sunt conferenda; ipsa denique sacrosanctae Passionis Dominicae instrumenta, quorum adorandorum causà prisci illi fideles ex ultimis terris Palaestinam petebant, e Palaestina huc olim adducta, quasi amoris pignora quo diligit Dominus portas Sion super omnia tarbernacula Iacob, vos amanter invitant. Excitamini ad haec et venite alacriter, filii promissionis, in parentis gremium, oves dominici gregis, in pastoris amplexus. Atque utinam precibus, quas ex intimis paternae charitatis praecordiis continenter essundimus, exorata divina bonitas aliquando secundet spem, quae aliquot ab hinc lustris affulgere visa est, reducendi ad Christi ovile, extra quod non est salus, tot nobilissimas christiani orbis provincias, longe optimis artibus virisque florentes, quas, patrum nostro-

clesiae infelix dissidium et malus error abduxit! Quam liberter omnes paterno sinu completeremur! Quantas Patri misericordiarum gratias ageremus, quod dies nostros ad tam grave senium protulisset, ut videremus salutare Dei, antequam in pace dimitteret servum suum!

Monet reges et principes u et pacala itinenerts commea-

§ 2. Vos autem, carissimi in Christo praebeani tuta filii, reges et principes, luminaria mara ac omnis ge- gna Ecclesiae Dei per quem regnatis, si conditio temporum non patitur vos, pia maiorum nostrorum¹ studia aemulantes, sacrum hoc iter instituite<sup>2</sup>, de<sup>3</sup> subiectis vestris aliisque Romam petentibus parate viam Domini, praebete tuta et pacata itinera, et omnis generis commeatus, ne alioqui lugeant viae Sion, eo quod non sit qui veniat ad solemnitatem. In primis vero, quod nos iampridem omni pastoralis sollicitudinis et paternae charitatis officio tum a vobis per litteras et nuncios nostros tum a pacis auctore Deo iugi prece efflagitamus, ponite aliquando iras, populis vestris graves, rei christianae publicae luctuosas. Congregamini cum Deo Abraham, et bella Domini praeliantes, vertite arma in immanes barbaros, inclito Poloniae regno aliisve christianis provinciis terrà marique imminentes. Eos enim clades, quantumvis magna, memorabilisque, ad Tyram amnem nuper accepta, irritavit potius quam fregit; nisi perculsis instet victor exercitus et triumphis assuetus, nosque, post opem divinam diu ac suppliciter imploratam, quamprimum communem causam, commune periculum, communibus quoque studiis armisque tueamur.

Indicit sanctissimus Pontifex laeum anni san-

- § 3. Nos igitur, per traditam nobis a universale jubi- Deo, qui infirma mundi eligit ut fortia quaeque confundat, una cum sollicitu-
  - 1 Forsan legendum vestrorum (R. T.).
  - 2 Videtur legendum instituere (R. T.).
  - 3 Praeposit. de delenda videtur (R. T.).

dine omnium ecclesiarum, ligandi atque solvendi potestatem, quae in indigno<sup>4</sup> haerede non deficit, sanctissimis praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, eorumque laudabile institutum tenentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium assensu, universalis et maximi iubilaei celebrationem a primis vesperis vigiliae Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi proximae futurae inchoandam, et per totum annum finiendam, auctoritate Dei omnipotentis et beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostrâ, maximo cum animi nostri gaudio, ad ipsius Dei gloriam, sanctae Ecclesiae exaltationem, haeresum extirpationem, catholicorum principum concordiam, christianorumque omnium populorum solatium et sanctificationem. indicimus et promulgamus. Quo ipso iubilaei anno durante, omnibus utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, qui beatorum Petri et Pauli apostolorum necnon Lateranensem<sup>2</sup> et S. Mariae Maiofis de Urbe basilicas semel saltem in die per triginta continuos aut interpolatos dies, si romani vel incolae Urbis, si vero peregrini aut aliàs externi fuerint, per quindecim saltem dies, devote visitaverint, et pro sanctae Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, catholicorum principum concordià, et christiani populi salute et tranquillitate pias ad Deum preces effuderint, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam, remissionem ac veniam misericorditer in Domino concedimus et impartimur. Et quoniam evenire potest ut ex eis, qui hac de causà iter aggressi fuerint, vel ad Urbem se contulerint, aliqui in vià. aut etiam in ipsâ Urbe, morbo vel aliâ legitimâ causà impediti, aut morte prae-

- 1 Edit. Main. legit digno (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit Lateranensis (R. T.).

venti, praefinito dierum numero non completo, ac nequidem fortasse inchoato, praemissa exequi, et dictas basilicas visitare nequeant; nos, piae promptaeque illorum voluntati, quantum in Domino possumus, benigne favere cupientes, eosdem vere poenitentes et confessos praedictae indulgentiae et remissionis participes perinde fieri volumus ac si dictas basilicas diebus a nobis praescriptis visitassent.

Cunctis ecpublicationem mandat.

§ 4. Vos autem, venerabiles fratres clesiae praela-tis anni sancti nostri, patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi in partem sollicitudinis nostrae vocati, duces et pastores populorum, lux mundi et sal terrae, capite tubas argenteas, quarum usus est in iubilaeo, idest adhibete praedicationem verbi Dei, et annunciate populis hoc gaudium, ut sanctificentur, et Dei iuvante gratià parati sint ad ea caelestia dona capienda, quae bonorum omnium largitor Deus filiis dilectionis per ministerium humilitatis nostrae praeparavit. Adducite verbo et exemplo parvulos ad huius carissimae matris ubera, quae eos per Evangelium in Christo genuit. Adducite filios ad patrem, oves ad pastorem summum, membra ad caput, fideles ad fidei petram, in qua omnis aedificatio catholicae Ecclesiae constructa consurgit. Ad sacras igitur iudulgentias, earumque salutares fructus ipso iubilaei anno Romae percipiendos, vocate coetum, congregate populum, sanctificate ecclesiam, docete gentes fidei vestrae creditas, quia advenae et peregrini sumus in hac vitâ, et civitatem in terris permanentem non habemus, sed in caelis aeternam inquirimus; quia vero breves dies sunt huius nostrae calamitosae peregrinationis, et nescimus qua horâ paterfamiliàs venturus sit, idcirco vigilent, et lampadas ardentes plenasque oleo charitatis et misericordiae portent | seferat euntis in Hierusalem. Praebete

in manibus, et in beatam illam requiem ingredi festinent.

§ 5. Nam, si unquam alias, nunc po- Hocpraecipue tissimum irae, contentiones et odia di-ctimoniam chrimittenda propter Christum, nunc ma-mendat. xime servos decet misereri conservorum suorum, ut dominus clementissimus omne debitum eis dimittat; nunc praecipua puritatis et innocentiae cura habenda, ut templum Dei mundum efficiatur. et unusquisque vas suum possideat in honore et sanctificatione, et portet Deum in corpore suo. Scelera insuper et peccata omnia, malasque cogitationes e cordibus eorum penitus exterminanda, ut caelestis ira placetur, et christiano nomini, in quo gloriantur, moribus factisque respondeant. Docete autem eos. quemadmodum ad salutares indulgentias consequendas in animo contrito, et in spiritu humilitatis, assiduis orationibus et ieiuniis, ceterisque pietatis operibus se ipsos praeparare atque exercere debeant; et, qui substantias huius mundi habent, aperiant viscera sua, et fratrum suorum pauperum inopiam sublevent; praecipue vero erga peregrinos Romam venientes misericordes sint, et sanctam hospitalitatem Deo gratissimam, et quam vetustissimi illi christiani, etiam inter persecutionum fluctus, diligentissime coluerunt, ipsi guoque multâ cum hilaritate spiritus renovent atque observent.

§ 6. Admonete etiam eos ut orent Quanta devopro regibus et principibus christianis, cta peregrunatio ut quietam et tranquillam vitam agant, praescribit. et pax inter eos et concordia coalescat et conservetur. Postremo docete eos, cum sanctam peregrinationem susceperint, qua modestia, qua devotione, qua fraternae pacis observantia praelucere eos oporteat, ut sint Christi bonus odor in omni loco, et unusquisque ita componere se conetur, ut faciem plane prae-

autem vos ipsos, venerabiles fratres, et omnem clerum exemplum in primis bonorum operum et formam-gregis, ut vestrae virtutis et religionis veluti sale ceteri condiantur, atque ita omnes unanimes in uno spiritu christianae charitatis atque in omni sanctitate et iustitià Deo serviamus.

Hortatur pri a-

§ 7. Hortamur quoque et rogamus in eipes, ut entes de la companie de la stros imperatorem electum, ac reges et r rincipes omnes catholicos, ut, quo plura et magis illustria beneficia ab Eo, per quem reges regnant, acceperunt, tanto ardentius, ut par est, ad Dei gloriam procurandam pro zelo excitentur, praecipue vero venerabilium fratrum nostrorum patriarcharum, primatuum, archiepiscoporum et episcoporum pastoralem sedulitatem et vigilantiam adiuvent, et a suis magistratibus et ministris adiuvari mandent, ut improborum licentia coërceatur, et bonorum studia eorum regià ope et gratià foveantur; maxime autem erga peregrinos beneficentiam et liberalitatem exerceant, curentque ut tutis incedant itineribus, et nullà hominum perditorum vexatione perturbentur, sed hospitalibus domibus et publicis hospitiis amanter excipi, ut, commeatu et rebus ad vitam necessariis recreati. sine ullà concussione et iniurià institutum iter laeti peragant, et cum gaudio in patriam revertantur. His enim hostiis reges potissimum et principes Deum sibi placabilem reddent, ut diu in terris felices vivant, et demum in aeterna tabernacula recipiantur ab illis ipsis pauperibus erga quos misericordiam exercuerint, in quibus Christus pascitur et nutritur.

Transum.ptorum fides.

- § 8. Ut vero praesentes litterae ad omnium fidelium quibuscumque locis existentium notitiam facilius perveniant,
  - 1 Forsan pio legendum, non pro (R. T.).

volumus earum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, ac personae in dignitate ecclesiastică constitutae sigillo munitis, eamdem prorsus fidem haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

§ 9. Nulli ergo hominum omnino li- sanctio poeceat hanc paginam nostrae indictionis, promulgationis, concessionis, impartitionis, hortationis, rogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXIV, XVI kalendas maii, pontificatus nostri anno IV.

G. Card. Prodat.

I. G. Slusius.

Visa de Curiá S. de Pilastris.

D. CIAMPINUS.

Dat. die 16 aprilis 1674, pontif. anno IV.

# CLV.

Suspensio quarumcumque indulgentiarum durante anno universalis iubilaei MDCLXXV.

> Clemens episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Cum nos nuper sancti iubilaei cele- Exordium. brationem, a vigilià Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi anni proximi venturi inchoandam et usque ad finem eiusdem anni duraturam, universo populo christiano, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium assensu, indixerimus, ac omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui beatorum apostolorum Petri et Pauli basilicas, Lateranensem quo-

que et S. Mariae Maioris almae Urbis ecclesias visitarent, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam, remissionem et veniam concesserimus, prout in nostris nuper desuper confectis litteris plenius continetur:

Causa buius

§ 1. Cupientes ut christianae nationes, ex omnibus terrarum Orbis locis in almà Urbe nostrà in fidei ac religionis unitate congregatae, eodem pietatis ac devotionis spiritu basilicas et ecclesias praedictas, quo maximo fieri poterit concursu, durante eodem iubilaeo, visitent et frequentent, multorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum exemplo adducti:

Suspendit san-MDCLXXV.

§ 2. Omnes et singulas indulgentias. fex quascumque etiam perpetuas, et peccatorum remisrante anno uni- siones, ac facultates et indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicae reservatis etiam in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis, quibusvis ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, etiam sancti Ioannis Ilierosolymitani, domibus, militiis, Ordinibus, etiam Mendicantium. congregationibus, confraternitatibus, etiam laicorum, universitatibus et piis locis, illorumque ordinibus, capitulis, conventibus, magistris, superioribus, et tam saecularibus quam quorumvis etiam Mendicantium Ordinum regularibus personis, coronisque, granis, imaginibus et numismatibus, ex metallo seu quacumque alià materià confectis, tam singulariter quam universaliter per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam nos, etiam ad instantiam imperatoris, regum, reginarum, ducum et aliorum principum, aut ipsis etiam imperatori, regibus, reginis, ducibus et principibus, vel aliis quacumque alià mundanà vel ecclesiasticà dignitate etiam speciali notà dignà fulgentibus, etiam ad instar iubilaei, aut alias quomodocumque, et ex quibusvis causis et

occasionibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio, et ex certà scientià, ac alias quomodolibet concessas (quorum omnium tenores, formas, derogationes et decreta praesentibus pro expressis haberi volumus), apostolicà auctoritate, de eorumdem fratrum consilio et assensu, ac apostolicae potestatis plenitudine, suspendimus, et suspensas esse declaramus; easque et ea, eodem anno durante, nulli prodesse aut suffragari debere, irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Quocirca per praesentes aucto- Prohibet alias ritate apostolică praecipimus et manda-blicari. mus, ne interim aliae quam indicti a nobis praedicti iubilaei indulgentiae, sive publice sive privatim, quovis praetextu, ubivis locorum et gentium, sub excommunicationis eo ipso incurrendae aliisque arbitrio Ordinariorum infligendis poenis, publicentur vel nuncientur, aut in usum demandentur.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariis quiconstitutionibus et ordinationibus apo-rogat. stolicis, necnon ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, ordinum, congregationum, hospitalium, confraternitatum, universitatum, collegiorum et locorum, aliorumque praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, aliisque quibuscumque, per eosdem Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem eiusque legatos, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, et ex quibusvis causis, concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus,

etiamsi in illis caveatur expresse quod sub similibus vel dissimilibus suspensionibus nequaquam comprehendantur nisi de illis specialis et individua mentio fiat, illis aliäs in suo robore permansuris, ad effectum praemissum<sup>4</sup>, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumplorum.

§ 5. Et quia difficile nimis esset pracsentes quocumque ubi illis opus fuerit perferri, volumus earum exemplis, etiam impressis, notarii publici manu², et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, eamdem prorsus fidem in iudicio et extra, ubique locorum, adhiberi, quae adhiberetur praesentibus si essent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae suspensionis, declarationis, decreti, praecepti, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentari praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maioiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXIV, III nonas maii, pontificatus nostri anno IV<sup>3</sup>

G. Cardinalis Prodatarius. Visâ de Curiâ S. de Pilastris. Dat. die 5 maii 1674, pontif. anno v.

Anno Domini MDCLXXIV, indictione XI, die vero XVII septembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Clementis divinâ providentiâ Papae X, anno v, suprascriptae litterae apostolicae in atrio basilicae Principis Apostolorum de Urbe publicatae. et ad valvas eiusdem basilicae affixae fuerunt, ac eaedem postca publicatae in basilicâ S. Pauli, et in ecclesiâ Lateranensi et S. Mariae Maioris de Urbe ad earumdem valvas pariter affixae fuerunt, prout similiter ad valvas Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, dimissis ibidem copiis, ut moris est, per nos Gregorium Staggium et Agapitum magistros praelibati sanctissimi domini nostri Papae cursores.

> Pro magistro cursorum LAURENTIUS BARBIGIONUS decanus.

# CLVI.

Praeceptum episcopis Indiarum aliarumque partium Orientalium ac reqularibus etiam Societatis Iesu eorumque superioribus super strictà observantiâ constitutionum apostolicarum et decretorum Congregationis de Propaganda Fide, sub poenis arbitrio eiusdem Congregationis quoad omnes, et quoad regulares etiam privationis vocis activae et passivae.

# Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam.

Quoniam ea, quae ex solità huius san- Exordium. ctae Sedis Apostolicae rectitudine atque aequitate provide sapienterque emanarunt, et in dies, prout iustitiae ratio exigit et propagandae solidandaeque catholicae fidei suadet utilitas, pie prudenterque emanant, ab omnibus christifidelibus, et praesertim a catholicis antistibus in partem apostolicae sollicitudinis vocatis, ac ab illis, qui, votorum religiosorum nexu, Dei Ecclesiaeque obsequiis arctius devincti sunt, inviolabiliter observari oportet:

§ 1. Nos, quibus, licet immeritis et Praecipit ut in rubrica. tanto oneri imparibus, Ecclesiae suae sanctae curam commisit Altissimus, debitae apostolicorum decretorum obser-

<sup>1</sup> De more solito leg. praemissorum (R. T.).

<sup>2</sup> Subintellige subscriptis (R. T.).

<sup>3</sup> Ab electione legerem anno v.

vationi, quantum nobis ex alto conceditur, providere cupientes, de particularis Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum super rebus Sinarum deputatae consilio, venerabiles fratres episcopos Indiarum, aliarumque partium Orientalium, harum scrie paterne monemus, eisque ac etiam regularium superioribus et eisdemmet regularibus, etiam Societatis Iesu, auctoritate apostolică, in virtute sanctae obedientiae, praecipimus et mandamus ut omnes constitutiones apostolicas et decreta Congregationis eorumdem cardinalium, sub poenis arbitrio eiusdem Congregationis imponendis, quoad omnes, et, quoad regulares, etiam Societatis Iesu, eorumque superiores praefatos, etiam privationis vocis activae et passivae ipso facto incurrendae, stricte ac inconcusse et inviolabiliter observent.

ritans.

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 3. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, dictae Societatis Iesu, aliarumque congregationum, et Ordinum quorumcum-

que, et aliis quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad effectum praesentium, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum prae- Transumptosentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii iunii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 7 iunii 1674, pontif: anno v.

Registrata in Secretaria Brevium, in libro mensis iunii, part. 1, fol. 30.

#### CLVII.

Exemptio episcoporum et vicariorum apostolicorum apud Sinas ab omnimodâ iurisdictione omnium Ordinariorum in provinciis ipsis assignatis.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

In apostolicae dignitatis fastigio cum potestatis plenitudine a Domino constituti, ad ea, per quae catholicae sidei christianaeque religionis propagatio, praesertim in remotisssimis ab hac san-

ctà Sede partibus, fidelium operariorum in vinea Domini strenue laborantium studiis per Dei gratiam ad optatum finem perduci valeat, propensis studiis intendimus, et pastoralis officii nostri partes paternâ charitate desuper interponimus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

Vicarios apoprovincus sibi

§ 1. Itaque contentiones, quae inter stolicos in par-tibus Smarum venerabiles fratres episcopos vicarios deputatos eximit ab omnimo apostolicos apud Sinas ab hac sanctà Ordinariorum in Sede Apostolicà deputatos, et Ordinarios Indiarum aliarumque Orientalium partium oriri possent, e medio tollere cupientes, de particularis Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum super rebus Sinarum deputatae consilio, eosdem vicarios apostolicos ab omnimodà iurisdictione omnium Ordinariorum in provinciis sibi assignatis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, eximimus et plenarie liberamus, ac exemptos et liberatos dictaeque iurisdictioni minime obnoxios esse et fore decernimus et declaramus; reservatâ tamen dictae Congregationis cardinalium facultate aliter decernendi.

Decretum irritans.

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac vicariis apostolicis praefatis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, ac ab illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et alios quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum chilibet quavis aliter iudicandi et

interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contra riis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides Iranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides

quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii iunii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

tam in iudicio quam extra adhibeatur,

I. G. Slusius.

Dat. die 7 iunii 1674, pontif. an. v.

Registrala in Secret. Brevium, in lib. mensis iunii, part. 1, fol. 13.

#### CLVIII.

Extensio Constitutionis Urbani VIII contra impedientes religiosorum mittenContrariis

dorum ad partes Orientales accessum emanatae, ac impedientes exercitium iurisdictionis episcoporum et vicariorum apostolicorum in dictis partibus Orien'alibus commorantium, corumque operariorum in provinciis ipsis a Sede Apostolicà assignatis.

#### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum dudum felicis recordationis m viii. Urbanus PP VIII praedecessor noster per quasdam suas litteras die xxII februarii MDCXXXIII emanatas, quarum initium est Ex debito, etc., in quibus super missionibus religiosorum ad Iaponiam et alia regna Indiarum Orientalium multa salubriter constituit, quoscumque ecclesiasticos et religiosos cuiuscumque Ordinis et instituti, tam non Mendicantium quam Mendicantium, etiam Societatis Iesu, et saeculares, religiosorum mittendorum ad insulas, provincias, regiones et alia regna earumdem Indiarum accessum impedientes, excommunicationis latae sententiae vinculo innodaverit, et alias, prout in eisdem litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, plenius continetur; et, sicut pro parte venerabilium fratrum episcoporum et vicariorum apostolicorum in partibus Orientalibus commorantium nobis nuper expositum fuit, nonnulli, propriae salutis immemores, ipsorum episcoporum et vicariorum apostolicorum iurisdictionem, seu illius exercitium impedire audeant seu praesumant:

Pontifex di-

§ 2. Nos, eiusmodi temeritatem optendit ut in ru- portuna sanctione cohibere, dictosque episcopos et vicarios apostolicos speciali favore prosequi, ac in piis salubribusque eorum studiis ad Dei gloriam et chri-

incrementum paterno affectu confovere cupientes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes ac absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de particularis Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum super rebus Sinarum deputatae consilio, praefatas Urbani praedecessoris litteras etiam contra impedientes exercitium iurisdictionis dictorum vicariorum apostolicorum, eorumque operariorum in provinciis sibi a sanctâ Sede assignatis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritans. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariis deet ordinationibus apostolicis, necnon stianae religionis catholicaeque Fidei omnibus et singulis illis quae memora-

tus Urbanus praedecessor in suis litteris supradictis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii iunii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 8 iunii 1674, pontif. anno v.

Registrata in Secretaria Brevium, in libro mensis iunii, parte 1, fol. 24.

# CLIX.

Declaratio quod episcopi Indiarum aliarumque partium Orientalium, eorumque officiales et ministri, non possint nec debeant exercere actus iurisdictionales supra episcopos vicarios apostolicos apud Sinas tamquam delegatos Sedis Apostolicae, eorumque operarios in provinciis ipsis assignatis; sed eiusdem vicariis delegatis apostolicis in dictis provinciis iurisdictionem quoad omnes privative competere, donec aliter fuerit a Congregatione Propagandae Fidei declaratum.

#### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Christianae religionis catholicae-Declarat ut in rubricà. que fidei propagationis opus, quod venerabiles fratres episcopi vicarii apostolici apud Sinas ex huius sanctae Sedis Apostolicae mandato laudabiliter suscepeperunt et feliciter prosequentur, quan-

tum nobis ex alto conceditur, promovere, ipsorumque vicariorum apostolicorum quieti consulere, et pia eorum studia confovere cupientes, de particularis Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum super rebus Sinarum deputatae consilio, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, declaramus venerabiles etiam fratres episcopos Indiarum aliarumque partium Orientalium, eorumque ministros et officiales, non posse nec debere exercere actus iurisdictionales super praefatos vicarios apostolicos tamquam delegatos Sanctae Sedis praedictae, eorumque operarios in provinciis sibi assignatis, sed eisdem vicariis delegatis apostolicis in praedictis provinciis iurisdictionem privative quoad omnes competere, donec aliter fuerit a Congregatione eorumdem cardinalium declaratum.

§ 2. Porro contraventores eo ipso in Poena adverpoenas excommunicationis et indigna- nientes et detionis nostrae incurrisse censeri, ipsas cretam irritans. vero praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 3. Non obstantibus apostolicis, ac Derogat conin universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus

Causam in

vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumple. rum fides.

4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII iunii mdclxxiv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 17 iunii 1674, pontif. anno v.

Registrata in Secret. Brevium in lib. mensis iunii, part. I, fol. 19.

# CLX.

Mandatum inquisitoribus S. Officii Portugalliae, in causâ Emmanuelis a Costa Susarte clerici Portalegrensis, ut commissionis avocationi dictae causae manu SS. signatae, et litteris citatorialibus a congregatione S. Officii Urbis obtentis, omnino pareant.

Venerabili fratri Petro archiepiscopo Sidensi, generali, ac dilectis filiis reliquis inquisitoribus adversus haereticam pravitatem in Portugalliae et Algarbiorum regnis auctoritate apostolica deputatis,

Clemens Papa X.

Venerabilis frater ac dilecti filii 1, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Aliàs, pro parte dilecti filii Emmanuelis a Costa Susarte clerici Portale-cias Inquisitiogrensis in regno Portugalliae nobis expo-de qua in rubrica, in statu sito quod ipse in Romanâ Curià a trien-et nio et ultra praesens reperiebatur, et miserat sanctae habuerat notitiam quod in dicto regno nerali de Urbe, fuerant sequestrata et vendita eius bona ca. de mandato iudicis fisci tribunalis S. Officii, unde suspicabatur se fuisse et esse inquisitum ab eodem tribunali de praetenso crimine haeresis vel apostasiae, et ideo se praesentare et constituere intendebat in tribunali S. Officii Romanae Curiae praedictae ad se iustificandum et ostendendum se semper fuisse et esse optimum catholicum, et quod, si in dicto tribunali S. Officii Portugalliae cuiuscumque districtus contra illud praetenderetur, vel in eo adessent aliqua praetensa indicia vel processus, ad dictum tribunal Romanae Curiae transmitterentur, ad hoc ut idem Emmanuel se defendere posset, et in contrarium suas defensiones et exceptiones allegare ad ostendendam suam innocentiam, prout iuris foret: nos, supplicationibus ipsius Emmanuelis nomine nobis humiliter porrectis inclinati, causam et causas huiusmodi in statu et terminis in quibus tunc reperiebatur, et ipso Emmanuele in carceribus constituto, cum omnibus suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, totoque negotio principali, et quam et quas idem Emmanuel movere intendebat, venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus in totà republicà christianà generalibus inquisitoribus adversus haere-

1 Edit. Main. legit dilecte fili (R. T.).

ticam pravitatem auctoritate apostolicà deputatis audiendas, decidendas, fineque debito terminandas, cum facultate citandi et inhibendi quos, quibus, quoties, quando opus foret, etiam per edictum, constituto de non tuto accessu, ac etiam sub censuris et poenis arbitrio eorumdem cardinalium imponendis et moderandis, necnon censuras aggravandi, reaggravandi, auxilium brachii saecularis invocandi, ac etiam compulsandi, faciendique transmitti et transportari omnia acta, iudicia sive processus existentia contra praedictum Emmanuelem in dicto tribunali S. Officii Portugalliae, seu alibi, quatenus adessent, dictamque causam avocandi, quatenus opus esset, et revocandi sequestrum, dictaque bona ipsi Emmanueli restituendi, ceteraque desuper necessaria et opportuna, prout iuris foret, gerendi, faciendi et exequendi, auctoritate apostolicà commisimus et mandavimus, cum opportunis clausulis et derogationibus, prout in commissione desuper manu nostrâ signatà plenius continetur.

Litterae generalis Inquisisanctae Inquisinensi ad com parendum ram ea.

§ 2. Et subinde (cum dicta commissio dictae memoratis cardinalibus praesentata fuistioni Ulyssipo set, dictusque Emmanuel, ad maiorem cautelam, inhaerendo cuicumque appellationi forsan a praefatis gravaminibus ad eius instantiam in partibus interpositae, ad nos et Sedem Apostolicam ac ad praedictos cardinales tamquam iudices deputatos et competentes iterum et denuo reclamasset et recursum habuisset) iidem cardinales (recursu huiusmodi admisso in statu et terminis in quibus causâ reperiebatur, et ipso Emmanuele in carceribus huius supremae Inquisitionis die xi martii moclxxiii constituto, ac recursum huiusmodi prosequi volente et intendente, sibique citationem cum

inhibitione vigore eiusdem recursus extra Romanam Curiam et ad partes in formà decerni et concedi supplicante) per eorum citatorias inhibitiones et compulsorias litteras, dictà die xI eiusdem mensis martii emanatas, venerabili fratri Marcello arciepiscopo Chalcedonensi, nostro et dictae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncio. et cui seu quibus litterae huiusmodi pervenirent, commiserunt, et in virtute sanctae obedientiae stricte praecipiendo mandarunt, quatenus, visis eisdem litteris ex ipsorum cardinalium parte, imo verius apostolicà auctoritate, dilectos filios procuratores fiscales S. Officii Ulyssiponensis et Elborensis, omnesque alios et singulos in executione ipsarum litterarum nominandos et cognominandos, citarent et citari curarent, facerent et mandarent, prout ipsi cardinales citabant et citari mandabant, quatenus sexagesimà die post earumdem litterarum executionem comparerent Romae coram eisdem cardinalibus in Congregatione praedictà cum omnibus et singulis eorum actis, actitatis, iuribus, scripturis et processibus quibuscumque contra dictum Emmanuelem eatenus fabricatis et ad causam huiusmodi facientibus. per se, vel procuratores suos idoneos sufficienter instructos; alioquin, illis non comparentibus, vel comparere minime curantibus, cardinales iudices praedicti devenirent ad revocationem omnium contra dictum Emmanuelem gestorum et attentatorum, et respective ad absolutionem eiusdem et alia iuris et facti reme dia, corum contumacià vel absentià minime obstante; et insuper inhiberent et inhibendo expresse praeciperent et mandarent, prout ipsi cardinales inhibebant. praecipiebant et mandabant, omnibus et singulis iudicibus commissariis, tam ordinariis quam extraordinariis, delegatis

<sup>1</sup> Potius ut aliàs lege constito (n. T.).

et subdelegatis, quacumque auctoritate fungentibus et functuris, baroncellis quoque, capitaneis, executoribus, ceterisque dictarum inquisitionum ministris, et praesertim supradictis procuratoribus fiscalibus Ulyssiponensi et Elborensi ex adverso principalibus, omnibusque aliis in executione nominandis et cognominandis, ne, sub mille ducatorum auri de camerâ fisco S. Officii applicandorum, et pro illis mandati executivi, et, in subsidium, excommunicationis et respective suspensionis a divinis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, auderent seu praesumerent, aut eorum aliquis auderet seu praesumeret, Emmanuelem praedictum in partibus, vel alibi quam Romae, coram dictis cardinalibus, et in tribunali S. Officii, et per acta notarii ipsius S. Officii molestare, vexare et perturbare, seu molestari, vexari et perturbari facere, quovis sub praetextu; quod si secus factum foret, id totum revocaturi erant dicti cardinales et in pristinum statum reducere curaturi, iustitià mediante; absolutionem vero in praemissis sibi vel eorum superiori tantummodo reservarunt.

§ 3. Et ulterius praedictis cardinaligeneralis Inquisitio do Urbs bus per eumdem Emmanuelem exposito decernit litteras compulsoriales. penes acta S. Officii civitatis Ulyssiponensis, seu Elborensis, reperiri processum seu processus aliasque scripturas, causam et causas huiusmodi tangentes, qui seu quae pro iurium eius defensione necessaria essent, et de facili eis denegari possent, ideoque pro parte ipsius Emmanuelis requisito ut litterae compulsoriales pro dictis processibus et scripturis habendis decernerentur et concederentur, ipsi cardinales memorato nuncio, et cui seu quibus litterae supradictae pervenirent, commiserunt pariter

1 Edit. Main legit causam pro causas (B. T.).

et mandarunt, quatenus omnes et singulos ministros et officiales dictarum sanctarum Inquisitionum, eorumque notarios, cancellarios et actuarios, omnesque alios, penes quos dicti processus aliaque iura praedicta quomodocumque reperirentur, ipsorum cardinalium, immo verius apostolică auctoritate monerent et requirerent, eisque sub excommunicationis poenâ mandarent, quatenus, infra triduum proximum post requisitionem huiusmodi immediate secuturum, omnes et singulos processus, iura et acta quaecumque causam et causas huiusmodi concernentia, et in statu et terminis, in quibus tunc reperiebantur, in eorum originalibus, sive eorum vera transumpta in publicam et authenticam formam redacta, sigillis authenticis sigillata, et talibus modo et formâ, quod eisdem in iudicio et extra plena fides adhibenda esset, praedicto nuncio sive dicti Emmanuelis procuratori legitimo traderent et exhiberent åtque consignarent, corumque signa, sigilla et manus notariorum recognosci facerent et mandarent; solutâ prius competenti mercede, et quatenus solvenda veniret, pro eorum laboribus, dummodo istic in partibus talis merces solveretur et non aliàs; contradictores vero ad dandum, tradendum et exhibendum, ac detinentes processus, aliaque iura praedicta, illaque ostendere nolentes vel recusantes, aut aliàs quomodolibet differentes, per censuras ecclesiasticas, appellatione postpositâ, compellerent, cogique et compelli facerent, curarent et mandarent, et, completo dicto processu, unà cum omnibus actis factis ad eosdem cardinales quantocitius transmitterent et transmitti facerent, ut iure medio possent ad causae huiusmodi decisionem, et iustitià mediante, devenire, absolutione a censuris huiusmodi pariformiter reservatà, et aliàs, prout in praedictis eorumdem cardinalium litteris uberius etiam continetur.

Pontifex iterum hanc cau-Algarbiorum ad

§ 4. Cum autem, sicut accepimus, disam avocat a cti cardinales ad alios actus in causà nabbus Inquisi- praedictà subinde devenerint, ac prae-Portugalliae et dictum Emmanuelem e carceribus praese et sanctam dictis, praestitâ tamen per eum cautione, generalem ur sive satisdatione, de se in iisdem carceribus, quandocumque ipsis cardinalibus placeret, seu aliàs, repraesentando, dimiserint, ipseque Emmanuel postmodum in Lusitaniam, seu ad alias partes propter negotia sua profectus sit, ibique de licentià eorumdem cardinalium moretur de praesenti: hinc est quod nos, eamdem causam a memoratà cardinalium Congregatione omnino audiri, decidi, fineque debito terminari volentes, ac causam seu causas huiusmodi a praedictis Ulyssiponensi et Elborensi aliisque quibusvis tribunalibus Officii Inquisitionis haereticae pravitatis in Portugalliae et Algarbiorum regnis auctoritate apostolicà institutis ad nos et praedictam cardinalium Congregationem harum serie, quatenus opus sit, iterum avocantes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, commissionem causae seu causarum huiusmodi dictis cardinalibus a nobis factam, ut praefertur, emanatasque illius vigore ab eisdem cardinalibus litteras citatorias, inhibitoriales et compulsoriales praedictas, cum omnibus et singulis in eis contentis, et inde secutis quibuscumque, ceteraque omnia et singula in causâ seu causis huiusmodi a dictis cardinalibus hactenus quomodolibet acta, facta, gesta, decreta, mandata et ordinata (illorum omnium et i singulorum tenores et datas, etiam veriores, et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et

1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et exactissime specificatis habentes) earumdem tenore praesentium appobamus et confirmamus, illisque omnibus et singulis inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam adiicimus.

facti, necnon solemnitatum quarumcum
nes defectus.

que, tam ex innic que, tam ex iuris communis et apostolicarum constitutionum et ordinationum vel privilegiorum et indultorum apostolicorum aut consuctudinum etiam immemorabilium praescripto, quam de stylo vel aliàs quomodolibet in similibus etiam de necessitate observandarum, si qui in praemissis principaliter vel accessorie aut alias quomodolibet intervenerunt, seu intervenisse dici, censeri, praetendi, vel intelligi possent, itidem quatenus opus sit, plenissime supplemus et sanamus.

§ 6. Ac proinde fraternitati tuae, fra- In virtuto santer Petre archiepiscope, inquisitor gene-tiae praecipit, ralis, ac discretioni vestrae, filii reliqui teris, mandatis inquisitores, vestrisque respective con-us Inquisitosiliariis, procuratoribus, fiscalibus, com-nis. missariis, assessoribus, notariis, actuariis, ceterisque officialibus et ministris quibuscumque, harum serie, in virtute sanctae obedientiae, districte praecipimus et mandamus, ut praedictis citatoriis, inhibitorialibus et compulsorialibus litteris, aliisque quibuslibet mandatis et decretis, a praedictis cardinalibus eorumque Congregatione in causà seu causis huiusmodi hactenus quomodolibet emanatis, et in posterum usque ad finem et terminum eiusdem causae seu causarum emanaturis, omni morà, dilatione, tergiversatione, contradictione, oppositione postpositis, sicut devotos atque obedientes huius sanctae Sedis filios decet, prompte pareatis, nec, causâ seu

causis huiusmodi in praedictà cardinalium Congregatione pendentibus, contra dictum Emmanuelem, illiusque advocatos, procuratores, sollicitatores, agentes, seu negotiorum gestores, quovis modo, directe vel indirecte, seu aliàs quomodolibet, per vos ipsos, seu alios quoslibet, aliquid attentare vel innovare, aut quominus commissio et litterae ac mandata et alia praemissa debitae executioni mandentur impedire, aut in iudicio vel extra illud vos opponere vel contradicere ullo modo audeatis seu praesumatis. Et quatenus aliquid forsan contra eumdem Emmanuelem, eiusque advocatos, procuratores, sollicitatores, agentes, seu negociorum gestores, in causà seu causis huiusmodi, post emanatas a memoratis cardinalibus litteras praedictas, per vos seu vestrum quemlibet, aut vestrà seu cuiuslibet vestrum auctoritate vel mandato, hactenus quovis modo attentatum seu innovatum sit, id totum penitus et omnino revocetis, annulletis et circumscribatis, ac in pristinum statum reducatis; alioquin tu, frater Petre archiepiscope inquisitor generalis, suspensionis ab exercitio pontificalium et interdicti ab ingressu ecclesiae et privationis muneris inquisitoris generalis, vos vero, filii reliqui inquisitores, vestrique respective consiliarii, procuratores fiscales, commissarii, assessores, notarii, ceterique officiales et ministri, excommunicationis latae sententiae ac privationis officiorum quomodocumque ad tribunal S. Officii spectantium, poenas ipso facto et absque ullà declaratione vos respective noveritis incursuros, a quibus absolutionem nobis et huic sanctae Sedi Apostolicae specialiter reservamus.

Decretum ir-§ 7. Decernentes easdem praesentes ritans. litteras, et in eis contenta quaecumque, de subreptionis, vel obreptionis, aut nul

litatis vitio, seu intentionis nostrae, aut alio quolibet, etiam quantumvis formali et substantiali ac individuam expressionem requirente defectu, etiam ex quacumque quantumvis iuridicà et privilegiatâ causâ, colore, praetextu vel capite, etiam in corpore iuris clauso, notari, impugnari, infringi vel invalidari, aut in controversiam revocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, vel etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare nullo modo unquam posse, sed ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac a vobis et aliis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque et non aliàs in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac, coderogat. quatenus opus sit, nostrâ et cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis fir-

Contrariis

mitate alia roboratis, statutis, stylis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam in favorem S. Officii regnorum praedictorum, illiusque inquisitorum, etiam generalium, et officialium et ministrorum quorumlibet, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem praedictam, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiamsi motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, approbatis et quantiscumque vicibus confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv iulii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius. Dat. die 4 iulii 1674, pontif. anno v.

Registrata in Secret. Brev. lib. v, fol. 227.

#### CLXI.

Indulgentiae ut gratiae spirituales perpetuae coronis Domini nostri Iesu Christi per monachos et eremitas Camaldulenses dispensari solitis.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

De salute gregis dominici divinà dispo- Exordium. sitione nobis commissi sollicite cogitantes, christifideles spiritualibus muneribus adiuvare non cessamus, ut eorum devotio ad omnipotentis Dei cultum et pietatis opera in dies magis augeatur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, di- Approbat conlecti filii monachi Congregationis Ca-nachorum Camaldulensis Ordinis sancti Benedicti et dispensandi co-Eremitae Camaldulenses coronas Domini nostri Iesu Chrinestri Iesu Christi iam pridem fidelibus str. dispensare consueverint: nos, laudabilem huiusmodi usum harum serie approbantes, easdem coronas indulgentiis atque aliis spiritualibus muneribus, quae infra sequentur, ad spiritualem fidelium consolationem et animarum salutem duxi-

mus esse decorandas: I. Qui vere poenitens et confessus, Indulgentiae seu firmum confitendi propositum ha-ro i concessio bens, unam ex dictis coronis, sibi a praefatis monachis vel eremitis Camaldulensibus immediate vel mediante aliâ personà traditam, recitaverit, quotiescumque id fecerit, ducentorum annorum; necnon quicumque, coronam huiusmodi secum deferens, singulis secundis, quartis et sextis feriis, ac festivis de praecepto Ecclesiae servari solitis diebus recitaverit, dummodo confessus et communicatus fuerit, centum quinquaginta annorum; qui autem solitus fuerit eam recitare quater in hebdomadâ, semel in anno, die per eum eligendà, si eà die confessus sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserit, et dictam coronam pariter recitaverit, plenariam;

II. Qui vero eamdem coronam singulis diebus per mensem integrum etiam recitaverit, et subinde vere poenitens et confessus, cum sacrâ communione refectus, pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac san-Ctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderit, quoties id egerit, itidem plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem consequatur. Quicumque solitus fuerit saltem ter in hebdomadâ dictam coronam recitare, et in bello contra infideles, haereticos, et S.R. E. hostes dimicaverit, si eo vel antecedente die eamdem coronam recitaverit, et in actu dimicationis mentem ad Deum elevaverit, et peccatorum suorum poenitens humiliter veniam postulaverit, si in dictà pugnà occubuerit, plenariam indulgentiam pariter consequatur.

III. Item quicumque infirmus unam ex dictis coronis sibi ut praefertur traditam apud se habens, eam prius hac intentione recitaverit, et in illâ infirmitate delictorum suorum poenitens et confessus in articulo mortis sanctissimum Iesu nomen corde et ore, si potuerit, sin minus, corde invocaverit, plenariam indulgentiam et omnium peccatorum remissionem si mors inde subsequatur; si vero mors non subsequatur, indulgentiam ducentorum annorum lucretur.

rv. Qui secum deferens unam ex coronis praedictis sibi sicut praemittitur traditam, nomen lesu invocando, examen suae conscientiae fecerit, et ter orationem dominicam et toties salutationem angelicam recitaverit, preces ad Deum pro tranquillo et felici statu S. R. E. effundendo, viginti dies indulgentiae; quique dicto examine peracto actualiter confessus fuerit, et post confessionem Deum optimum maximum pro augmento

fidei catholicae, haeresum extirpatione, et sanctae matris Ecclesiae exaltatione oraverit, viginti annos indulgentiae lucretur; et solitus se exercere in aliquo ex operibus quae fiunt in religionibus, sit particeps omnium et singulorum operum quae fiunt in dictis religionibus, si intentione huiusmodi participationis illud opus exercuerit.

v. Qui apud se habens unam ex praedictis coronis sibi traditam ut praefertur, et legitime impeditus missae sacrificio diebus festivis de praecepto Ecclesiae non interfuerit, si quinquies orationem dominicam et toties salutationem angelicam recitaverit, huiusmodi defectum suppleat; et, si dicto missae sacrificio interfuerit, dictam orationem dominicam et salutationem angelicam recitando, quamcumque mentis vagationem similiter suppleat, dummodo dedità operà factum non sit.

vi. Quisquis secum deferens unam ex dictis coronis, sibi ut supra traditam, missae aut praedicationi interfuerit, vel sanctissimum Eucharistiae sacramentum, dum ad infirmos aut aliàs solemniter in processionibus defertur, associaverit, vel aliquem a pravà ad salutis vitam reduxerit, ut puta ab haeresi, blasphemia, detractionibus, vel pacem cum inimicis composuerit, vel aliquod aliud tam spirituale quam temporale opus, ad honorem Domini nostri Iesu Christi, vel gloriosissimae Virginis Mariae, aut alterius Sancti, pro cuiusque devotione, vel ad temporalem aut spiritualem proximi salutem, operatus fuerit, et ter Pater noster et totidem Ave Maria recitaverit. decem annorum indulgentiam consequatur.

vii. Qui diebus stationum ecclesiarum almae Urbis, et extra illius muros absens ab illâ, confessus et sanctissimâ communione refectus, ac secum coronam sibi

ut praesertur traditam habens, ecclesiam ab ipso pro sua devotione eligendam visitaverit, vel urgenti causâ impeditus dictam coronam ac septem psalmos poenitentiales cum litaniis et sequentibus suffragiis recitaverit, ducentorum annorum indulgentiam consequatur; ac eamdem etiam consequantur ii, qui in eâdem Urbe opera peregerint, si legitime impediti easdem ecclesias visitare nequiverint.

Indulget eas

§ 2. Denique quod omnes supradictae posse pro ani-indulgentiae applicari possint animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, si ea intentione pro eis oretur, vel supradicta opera peragantur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Mandat ser-

§ 3. Volumus autem ut supradictae vari decreium Alexandri VII. coronae nemini possint vendi, nec commodari, et si secus fiat, indulgentiae supradictae cessent, nulliusque sint roboris et momenti, sed circa eas decretum a felicis recordationis Alexandro Papa VII praedecessore nostro die vi februarii MDCLVII editum omnino servetur;

Fides transumptorum.

§ 4. Utque earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra ubique habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iulii MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v. I. G. Slusius.

Dat. die 20 iulii 1674, pontif. anno v.

Registrata in Secret. in lib. Brevium mensis iulii, p. 11, fol. 290.

#### CLXII.

Validatio confraternitatum sub titulo S. Scapularis in ecclesiis Ordinis Carmelitarum existentium, quarum erectiones post editam a Clemente VIII circa confraternitates Constitutionem revocatae non reperiuntur, et de quarum post Constitutionem huiusmodi institutarum erectione non constat, cum novâ, quatenus opus sit, erectione et communicatione indulgentiarum, facultatum, gratiarum et privilegiorum, quae generalis dicti Ordinis pro tempore existens similibus confraternitatibus ex indulto Sedis Apostolicae communicare potest.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio fafilius Franciscus Scannapiecus, prior generalis Ordinis fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod (licet in multis ecclesiis dicti Ordinis, praesertim in partibus ultramontanis consistentibus, confraternitates utriusque sexus christifidelium sub titulo S. Scapularis erectae seu introductae reperiantur, quae suas functiones iuxta institutum similium confraternitatum sub eodem titulo canonice erectarum obeunt) de illarum tamen statu et validitate dubitari contigerit, tum quia in earumdem ecclesiarum et conventuum Ordinis praedicti apud illas existentium archiviis seu tabulariis nulla extant monumenta ex quibus constet ad favorem earumdem confraternitatum, ante emanatam a felicis recordationis Clemente Papa VIII praedecessore nostro Constitutionem, cuius initium Quae a Sede Apostolica, etc., die vii septembris addiv editam, erectarum et institutarum, novas erectionum et institutionum huiusmodi, necnon communicationis indulgentiarum, facultatum

et privilegiorum litteras intra tempus ab eâdem Constitutione praefixum impetratas fuisse, tum etiam ex eo quod in plerisque conventibus eiusdem Ordinis, post editam Constitutionem huiusmodi constructis, in quarum tamen ecclesiis dictae confraternitates consistunt, litterae erectionis ipsarum confraternitatum minime reperiuntur.

Preces.

§ 2. Cum autem, sicut cadem expositio subiungebat, praesumendum sit priores generales Ordinis praedicti, quibus confraternitates praedictas erigendi et instituendi, illisque indulgentias, facultates, gratia et privilegia huiusmodi communicandi facultas ex indulto Sedis Apostolicae competebat, nihil eorum neglexisse, quae per dictam Constitutionem cauta sunt, sed potius litteras innovationis antiquarum et erectionis novarum confraternitatum huiusmodi, bellorum vel haeresum aut pestis, quae saepe et din in partibus praedictis saevierunt, calamitatibus, periisse: nobis propterea dictus Franciscus prior generalis humiliter supplicari fecit, ut ad removendas omnes dubietates, opportune in praemissis providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Validat erectiones confraliter factas.

§ 3. Nos igitur, ipsius Francisci prioris ternitation nul generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas confraternitates sub titulo S. Scapularis in ecclesiis dicti Ordinis, tam citra quam ultra montes consistentibus, hacte-

nus erectas seu introductas, quae ibidem suas functiones ad instar similium confraternitatum sub eodem titulo canonice erectarum de praesenti obeunt, tametsi de eâdem erectione non constet, nec carum erectiones et institutiones post emanatam Clementis praedecessoris Constitutionem praedictam renovatae, litteraeque desuper de novo impetratae reperiantur, salvå tamen et reservatå in in reliquis eiusdem Constitutionis formà et dispositione, auctoritate apostolică, tenore praesentium, cum omnium et singulorum iuris et facti defectuum suppletione, confirmamus et validamus, illasque in statu valido esse et fore decernimus et declaramus in omnibus et per omnia perinde ac si novae erectionum et institutionum ipsarum confraternitatum, ante editam Constitutionem praedictam erectarum, litterae iuxta praescriptum eiusdem Constitutionis impetratae, posteriorum vero erectionis et institutionis litterae expeditae reperirentur; et quatenus opus sit easdem confraternitates et earum singulas in ecclesiis praedictis respective, servatà ceteroqui dictae Constitutionis formà et dispositione, auctoritate et tenore praedictis, de novo erigimus et instituimus, ac illis omnibus et singulis, earumque respective confratribus et consororibus omnes et singulas indulgentias, facultates, gratias et privilegia quaecumque, quae pro tempore existens prior generalis dicti Ordinis ex indulto dictae Sedis similibus confraternitatibus earumque confratribus et consororibus communicare potest, eâdem auctoritate, harum serie, communicamus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

Sanctam

quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogat.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fules transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra habeatur, quae haberetur eisdem praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvi septembris MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 26 septembris 1674, pontif. anno v. Registrata in Secretarià in lib. Brev. mensis septembris, parte utraque, fol. 553.

#### CLXIII.

Inhibitio et mandatum inquisitoribus S. Officii Portugalliae in causa recursus novorum christianorum, cum avocatione causae seu causarum contra eos in dicto tribunali motarum, ac inibitione inquisitori generali et reliquis inquisitoribus eorumque ministris, ne contra eos ad ullum actum. ut vocant, fidei, ullamque publicationem, seu executionem sententiarum deveniant, aut aliquid novi attentent sine licentia Summi Pontificis, sed decretis et mandatis Congrega ionis cardinalium S. Officii Urbis, cui idem Summus Pontifex causas praedictas commisit, prompte pareant, sub poenis opportunis.

Venerabili fratri Petro archiepiscopo Sidensi, generali, ac dilectis filiis reliquis inquisitoribus adversus haereticam pravitatem in Portugalliae et Algarbiorum regnis auctoritate apostolica deputatis,

#### Clemens Papa X.

Venerabilis frater, ac dilecti filii ', salutem et apostolicam benedictionem.

Cum dilecti filii Christiani Novi nun- Recursus ad cupati, sive ab Hebraeis devenientes, in dem nonnullo-Portugalliae et Algarbiorum regnis de-rum gentes, qui in carceribus tribunalium carceribus tri-Inquisitionis adversus haereticam et sitionis in reapostaticam a fide catholica et religione liae et Algarchristiana pravitatem in Ulyssiponensi, Elborensi et Conimbriensi civitatibus auctoritate apostolicà institutorum, propter imputata eis crimina ad officium Inquisitionis huiusmodi spectantia, de quibus accusati sive inquisiti respective existunt, detinentur, ad nos et hanc sanctam Sedem recurrerint, conquerentes, vos seu vestrum aliquos ad novum actum (ut vocant) fidei contra ipsos, sive ad corum condemnationem, eorumque ad publice abiurandum coactionem, et in huius defectum ad diversam poenarum inflictionem atque evecutionem nimià praecipitatione quae iustitiae noverca esse solet, nec servatis iis quae per sacrorum canonum et constitutionum apostolicarum aequitatem praescripta sunt, devenire velle, non sine iustitiae subversione, ac ipsorum totiusque corum nationis ruinà et destructione:

§ 1. Hinc est quod nos, qui in su- Pontifex hupremo institiae throno a Domino con-avocat ad se, ac decidendas stituti sumus, ac institiam omnibus ac-committit saqua lance administrare tenemur, eorum- equisition Ur-

1 Edit. Main. legit dilecte fili (R. T.).

dem christianorum recursum huiusmodi admittentes, et causam et causas quascumque contra eos et eorum quemlibet super criminibus et delictis ad Officium Inquisitionis huiusmodi quomodolibet spectantibus, in praesatis aliisve quibuscumque tribunalibus Inquisitionis adversus haereticam et apostaticam pravitatem in Portugalliae et Algarbiorum regnis auctoritate praefatà institutis, seu eorum aliquo, hactenus quovis modo motas et pendentes (quarum omnium et singularum statum et merita, nominaque et cognomina, ac qualitates iudicum, necnon accusatorum, denunciantium, reorum, aliorumque collitigantium, et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter ac exactissime et accuratissime expressis et specificatis habere volumus), in statu et terminis in quibus de praesenti quomodolibet reperiuntur, ad nos et Sedem praefatam harum serie avocantes, ipsasque causas cum omnibus et singulis illarum incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, totoque negotio principali, per Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in totâ republicà christianà generalium inquisitorum adversus haereticam et apostaticam pravitatem huiusmodi a Sede praefătă deputatorum, cui easdem causas commisimus et demandavimus, audiri et cognosci, decidi, fineque debito, prout iuris fuerit, terminari debere omnino volentes;

Inhibet inquisit ribus Portu-

§ 2. Motu proprio, ac ex certâ sciengalhac, ut in ru- tiâ et maturâ deliberarione nostris, de-brică. que apostolicae potestatis plenitudine. fraternitati tuae, frater Petre archiepiscope inquisitor generalis, ac discretioni vestrae, filii reliqui inquisitores, harum serie districte inhibemus, ne, causâ et

causis huiusmodi in praesatà cardinalium Congregatione pendentibus, aut alias quomodolibet, donec et quousque specialis et expressa desuper a nobis et câdem Sede licentia vobis concessa fuerit, ad ullum similem actum, ut vocant, fidei, ullamque publicationem, promulgationem aut executionem novarum sententiarum quarum cum que contra praefatos christianos novos ut praefertur inquisitos seu accusatos, vel denunciatos et in carceribus praedictis detentos, aut illorum aliquem, devenire ullo modo audeatis, neque vos, aut vestrum aliquis, seu vestri et vestrum cuiuslibet respective consiliarii, commissarii, procuratores fiscales, assessores, notarii, actuarii, ceterique officiales et ministri, contra illos aut corum quemlibet, illorumve et cuiuslibet eorum respective advocatos, procuratores, sollicitatores, agentes, seu negotiorum gestores, aut aliàs quomodolibet pro eis intervenientes, quovis modo, directe vel indirecte, seu alias quomodolibet quicquam novi attentare vel innovare praesumatis.

§ 3. Nos enim vobis et vestrum cui- Eisdem praclibet, vestrumque et cuiuslibet vestrum sanctae respective consiliariis, commissariis, pro-mandatis sacrate curatoribus fiscalibus, assessoribus, no-sitionis Urbis tariis, actuariis, ceterisque officialibus pareant. et ministris praedictis, tenore praesentium, in virtute sanctae obedientiae, districte praecipimus et mandamus, ut quibuscumque mandatis et ordinationibus et decretis dictae Congregationis cardinalium, in causa seu causis huiusmodi hactenus forsan emanatis et in posterum usque ad finem et terminum earumdem causarum quomodolibet emanaturis, omni morâ, dilatione, terg versatione, contradictione et oppositione postpositis et remotis, prompte, sicut devotos huius sanctae Sedis filios decet, pareatis, nec illa, eorumve executionem

quomodolibet impedire, aut in iudicio vel extra illud vos opponere aut contradicere ullo modo audeatis seu praesumatis:

Poenae advenientes.

§ 4. Alioquin tu, frater Petre archiepiscope inquisitor generalis, suspensionis ab exercitio pontificalium et interdicti ab ingressu ecclesiae et privationis muneris inquisitoris generalis, vos vero, filii reliqui inquisitores, vestrique respective consiliarii, procuratores fiscales, commissarii, assessores, notarii, ceterique officiales et ministri, excommunicationis latae sententiae ac privationis officiorum quomodocumque ad tribunal S. Officii spectantium poenas ipso facto et absque alià declaratione vos respective noveritis incursuros, a quibus absolutionem nobis et huic sanctae Sedi Apostolicae specialiter reservamus.

Supplet onfnes defectus.

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut alio quolibet etiam quantumvis formali et substantiali ac individuam expressionem requirente defectu, etiam ex quacumque quantumvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu, vel capite, etiam in corpore iuris clauso, notari, impugnari, infringi, invalidari, aut in controversiam vocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, vel etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se invare nullo modo unquam posse. sed ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque integros et plenarios effectus sortiri et obtinere, ac a vobis et aliis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in

omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, contrariis plaquatenus opus sit, nostrâ et cancellariae nissime derogat. apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, seu quavis firmitate aliâ roboratis, statuțis, stylis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam in favorem S. Officii regnorum praesatorum, illiusque inquisitorum etiam generalium, ac officialium et ministrorum quorumlibet, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem praefatam, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis ctiam derogatorarium derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter et alias quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis approbatis, ac quantiscumque vicibus confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus

specialis specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda atque alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, ac formâ in illis traditâ observatā, exprimerentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III octobris mocexxiv, pontificatus nostri anno v.

I. G. SLUSIUS.

Dat. die 3 octobris 1674, pontif. anno v.

Registr. in Secretaria Brevium, in libro v diversorum, fol. 235.

#### CLXIV.

Declaratio nullitatis deputationis officialium metropolitanae ecclesiae Caesaraugustanae, sede archiepiscopali vacante, laicali auctoritate factae, et inde secutorum, etc.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex in sublimi Apostolicae Sedis speculâ cum potestatis plenitudine a Domino constitutus, sua et Apostolicae Sedis inferiorumque ecclesiarum iura, ex commissi sibi caelitus pasteralis muneris debito, sarta tecta tueri, ac, si quando ea temerariis quorumcumque, praesertim laicorum, quos in rebus ecclesiasticis obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, ausibus violata esse novit, ab eiusmodi violationibus asserere studet, si-

cut divinitus concessa Ecclesiae libertas atque animarum pericula postulant, ac locorum, temporum et personarum qualitatibus maturae considerationis trutinâ perpensis, aequitati et iustitiae rectoque ordini consentaneum esse in Domino arbitratur.

§ 1. Ad nostri siquidem apostolatus Index laicus notitiam non sine gravi animi nostri metropolitana molestià pervenit, quod aliàs (occasione rium capitula-controversiarum quae super cathedra-les. litate inter capitula et canonicos metropolitanarum ecclesiarum S. Mariae de Columna, vulgariter del Pilar nuncupatae, et S. Salvatoris civitatis Caesaraugustanae tunc pendebant indecisae 1 curia, iudices iustitiae nuncupati, vel<sup>2</sup> audientia regia regni Aragoniae, carumque respective ministri, iurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem et alia iura ecclesiastica et spiritualia capitulis et canonicis praedictis competentia sub sequestro, sive (ut illic dicunt) sub apprehensione ponere, et nuper ecclesiâ metropolitanâ Caesaraugustanâ per obitum bonae memoriae ultimi illius archiepiscopi solatio pastoris destitutâ, in vim assertae apprehensionis huiusmodi manum in messem alienam temere mittentes, propriaeque conscientiae et animarum suarum salutis, necnon malorum et calamitatum, quibus divina iustitia eiusmodi libertatis et iurisdictionis Ecclesiae violatores et invasores saepe ulta est, immemores, doctorem Michaëlem Martam Gomez et Mendoza in vicarium capitularem civitatis et dioecesis Caesaraugustanae ad effectum ibidem exercendi iurisdictionem ordinariam in primâ instantiâ et metropoliticam in gradu appellationis, ac doctorem Iosephum Peralta in offi-

Exordium.

<sup>1</sup> Infra pag. 500 b et 504 b legitur curia iudicis (R. T.).

<sup>2</sup> Ex soqq. potius lege et pro vel (R. T.).

cialem maiorem et iudicem metropolitanum praedictarum civitatis et dioecesis ac provinciae Caesaraugustanae, necnon doctorem Ignatium Cipres in officialem causarum piarum et iudicem decimarum et primitiarum, durante sedis archiepiscopalis Caesaraugustanae vacatione, aliosque forsan officiales ad exercendam iurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem huiusmodi nominare et deputare temerario detestabilique ausu praesumpserunt, et alias prout in ipsarum curiae vel regiae audientiae, earumque respective ministrorum litteris desuper emanatis, quarum tenores, non approbandi, sed omnino reprobandi animo, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius dicitur contineri. Et subinde Michaël et Iosephus, ac Ignatius, aliique forsan nulliter et de facto nominati et deputati praedicti, praetextu nominationis et deputationis luiusmodi, eamdem iurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem hactenus exercere damnabiliter ausi sunt et audent de praesenti.

Hniusmodi temernas libertacam laedit, et

§ 2. Cum autem eiusmodi execrabilis tem ecclesiasti et per sacros canones et conciliorum fidelium animas generalium decreta apostolicasque sanpericula conii-ctiones sub anathemate saepius damnata atque scandalosa temeritas libertatem ecclesiasticam Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam maniseste laeserit et violaverit, ac laedat et violet, animasque pretioso Salvatoris et Domini nostri Iesu Christi sanguine redemptas in gravissima pericula coniecerit, et deplorandis malis involvere pergat:

Pontifex deputationem dictoquuta et seguuirrita et nulla.

§ 3. Hinc est quod nos, qui libertatis rum ministro-et immunitatis ac iurisdictionis alioacta per 808 se- rumque iurium ecclesiasticorum assertotura declarat res in terris a Domino constituti sumus, omniumque ecclesiarum et christifidelium curam et sollicitudinem supernâ dispositione gerimus, ac proinde tam

horrendum saecularis potestatis abusum nullatenus sub dissimulatione transire possumus, ecclesiae praedictae Caesaraugustanae iura sarcta tecta atque illibata tueri et conservare, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium et singulorum in praemissis tam a curià iustitiae nuncupati et regià audientià, earumque respective ministris praedictis, aliisque magistratibus, iudicibus et tribunalibus laicis quibuscumque, quam a memoratis Michaële ac Iosepho et Ignatio, aliisque forsan quibuscumque laicali auctoritate, ut praefertur, nominatis et deputatis, seu alios quoscumque<sup>2</sup> eorum respective nomine in iisdem praemissis quomodolibet actorum et gestorum seriem, causas et occasiones, aliave quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus ibidem ' pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, motu proprio ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, nominationem et deputationem praedictorum Michaëlis Martae Gomez et Mendoza in vicarium capitularem, ac Iosephi Peralta in officialem maiorem et iudicem metropolitanum, necnon Ignatii Cipres in officialem causarum piarum et iudicem decimarum et primitiarum huiusmodi, et aliorum quorumcumque ad exercendam iurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem durante dictae ecclesiae Caesaraugustanae vacatione, a curià et regià audientià, earumque respective ministris, seu aliis magistratibus, iudicibus et tribunalibus laicalibus

<sup>1</sup> Vel lege nuncupatâ, vel ut in Constit. seg. a curià iudicis iustitiae nuncupati (R. T.).

<sup>2</sup> Aptius lege aliis quibuscumque (R. T.).

<sup>3</sup> Potius lege itidem (R. T.).

quibuslibet, ut praefertur, aliaque omnia et singula tam a curiâ et regiâ audientià, earumque ministris, seu aliis magistratibus, iudicibus et tribunalibus laicalibus huiusmodi, quam a Michaële, Iosepho et Ignatio aliisque quibuslibet nominatis seu deputatis praedictis, vel eorum aliquo, seu eorum aut alicuius eorum respective iussu, mandato vel nomine ab aliis quibuscumque, etiam specifica et individua mentione et expressione dignis, in praemissis vel circa ea quomodocumque et qualitercumque acta, facta, gesta, mandata, decreta, ordinata vel disposita, ac forsan in futurum (quod Deus avertat) agenda, facienda, gerenda, mandanda, decernenda et ordinanda, cum omnibus et singulis inde quovis modo secutis et quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, invalida et inania, frivola, irrita, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, et de facto praesumpta, nulliusque roboris, momenti et efficaciae esse, et ab initio fuisse, ac perpetuo forc, tenore praesentium declaramus et decernimus, illaque damnamus et reprobamus, ac ad maiorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, illa omnia et singula, quatenus de facto processerunt, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, in omnibus et per omnia perinde ac si nunquam facta fuissent nec evenissent, neque unquam fierent vel evenirent.

Dicto vicario nt in rubrica

§ 4. Quocirca Michaëli ac Ignatio et que officialibus Iosepho, aliisve quibusvis laicali auctoctae obedien ritate ut praesertur nominatis et deputiae prohibetne aliquem actum tatis praedictis, et eorum cuilibet, in virihi exerceant tute sanctae obedientiae, ac sub obtestatione divini iudicii, et interminatione maledictionis acternae, necnon sub excommunicationis maioris et privationis dignitatum et beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque per eos respective obtentorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque imposterum quomodolibet obtinenda, ipso facto absque aliâ declaratione incurrendis poenis, districte prohibemus et interdicimus, ne, nominationis seu deputationis huiusmodi aliorumque praemissorum vigore, ullam iurisdictionem, potestatem vel auctoritatem ecclesiasticam et spiritualem in civitate vel dioecesi aut provincià Caesaraugustanâ praedictis exercere, ullumve actum iurisdictionalem facere audeant quovis modo seu praesumant.

§ 5. Eos quoque, qui illis vel corum Poenae conalicui scienter in praemissis paruerint, sectas et fautovel auxilium, consilium vel favorem quovis modo praestiterint, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae vel dignitatis fuerint, similibus poenis eo ipso innodamus, et innodatos fore; ac dignitates et beneficia huiusmodi, quorum privationis poenam propter transgressionem praesentis prohibitionis per praefatos quomodolibet incurri contigerit, ipso facto absque declaratione vacare, illaque per quoscumque impetrari posse, decerninus et declaramus; necnon eorumdem beneficiorum et dignitatum sic vacantium collationem, provisionem et omnimodam dispositionem, ac praefatarum poenarum absolutionem seu relaxationem, nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus.

§ 6. Et quia, sede archiepiscopali Cae- De vicarii saraugustana ut praesertur vacante, of-de vacante. ficialis seu vicarius infra octo dies post mortem archiepiscopi a capitulo dictae metropolitanae ecclesiae Caesaraugustanae, ad quod ea res iuxta decreta Concilii Tridentini spectabat, constitutus vel confirmatus non fuit, ius deputandi officialem seu vicarium huiusmodi, in ta

eadem Concilii Tridentini decreta, ad venerabilem fratrem episcopum antiquiorem ex suffraganeis dictae provinciae Caesaraugustanae devolutum esse harum serie declaramus; ipsique episcopo suffraganeo antiquiori terminum decem dierum, a die quo praesentium litterarum notitiam habuerit computandum, quo durante aliquem qualitatibus per praedicta Concilii Tridentini decreta requisitis praeditum (qui tamen non sit ex illis qui laicali auctoritate ut praefertur temere et nulliter deputati fuerunt, aut sic deputatis auxilium vel favorem in praemissis praestiterunt vel praestiterint) in officialem seu vicarium dictae metropolitanae ecclesiae Caeseraugustanae, quamdiu praesens ipsius ecclesiae vacatio duraverit in officio duraturum, cum omnibus et singulis facultatibus, quae eiusmodi officialibus seu vicariis de iure, ac iuxta Concilii Tridentini decreta huiusmodi competunt, constituere et deputare debeat, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, statuimus et assignamus. Quod si idem episcopus suffraganeus antiquior officialem seu vicarium huiusmodi intra dictum terminum non deputaverit, lapso eodem termino, ius illum deputandi ad hanc sanctam Sedem Apostolicam illico devolvatur ac devolutum esse intelligatur.

Irritatio actuum factorum.

§ 7. Ceterum de salute dominici gregis paterna charitate solliciti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, tam ecclesiasticis saecularibus et cuiusvis Ordinis, congregationis vel instituti regularibus, quam laicis, harum serie denunciandum, ac ad eorum notitiam deducendum esse censuinus, praedictos Michaëlem ac Iosephum et Ignatium, aliosque forsan laicali auctoritate ut praefertur nulliter et de facto nominatos et deputatos, nullam iurisdictionem aut potestatem ecclesiasticam et spiri-

tualem habere vel habuisse, nec ullam circa confessariorum approbationem, verbum Dei praedicandi licentiam, ecclesiarum et locorum piorum visitationem, illorumque regimen et administrationem, causarum cognitionem, officialium et ministrorum deputationem, censurarum fulminationem, et ab eis absolutionem, ceteraque forum conscientiae vel contentiosum quomodolibet concernentia, auctoritatem interponere ullo modo valide posse, nec potuisse; ac proinde eis praesertim significandum esse duximus, invalidas esse confessiones, quas presbyteri saeculares vel regulares, vigore licentiae et approbationis a praedictis officialibus laicali auctoritate deputatis concessarum, audiverint et audient in futurum, poenitentesque ab eis ex defectu iurisdictionis invalide absolutos fuisse et fore, invalida quoque esse et fore matrimonia, si quae coram officialibus seu vicariis laicali auctoritate ut praesertur deputatis, aut coram sacerdote non parocho, cui licentiam ad id dederint, forsan contracta fuerint, aut imposterum contrahantur; et sic coniunctos debitum coniugale absque mortalis peccati reatu petere vel reddere non posse, ac pari nullitatis atque invaliditatis vitio laborare concursus ad parochiales ecclesias et concurrentium examina, collationesque ipsarum parochialium per concursus huiusmodi praetensà auctoritate seu de mandato vicarii seu officialis sic auctoritate laicali deputati factos et facta, ac faciendos et facienda, et provisos de ipsis parochialibus ecclesiis intrusos esse et fore; similiterque invalidas esse et fore licentias ingrediendi clausuram monasteriorum monialium a vicario seu officiali huiusmodi concessas et concedendas, ac

illos, qui eiusmodi licentiis usi fuerint, excommunicationem per decreta dicti Concilii Tridentini inflictam incurrisse et incursuros esse; nec posse contra haec allegari vel praetendi excusationem ex communi errore, cum abusus saecularis potestatis in deputatione vicariorum seu officialium praedictorum fere omnibus generaliter innotuerit, communique recte sentientium horrore et detestatione reprobatus fuerit, prout illum ab omnibus damnari'et reprobari volumus.

Supplet om-

§ 8. Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod supradictarum curiae et regiae audientiae officiales et ministri, ac Michaël, Iosephus et Ignatius, ceterique deputati praedicti, et alii quilibet in praemissis seu eorum aliquo ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, et aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iuridicâ et privilegiatâ causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari et ad terminos iuris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum,

aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse;

§ 9. Sed ipsas praesentes litteras sem- necretum irper firmas, validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, Apostolicae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praceminentia et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Non obstantibus praemissis, ac, contrariis amquatenus opus sit, nostrâ et cancellariae gat. apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon praedictarum ecclesiarum, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, etiam quacumque ecclesiasticà vel mundanà dignitate fulgentibus, quomodolibet qualificatis, ac ecclesiis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis. ac cum quibusvis etiam derogatoriarum

derogatoriis, aliisve efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà exprimerentur et inscrerentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime et amplissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides.

§ 11. Volumus autem ut carumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius. notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 111 novembris MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

1. G. Slusius.

Dat. die 3 novembris 1674, pontif. anno v. Registrata in Secretaria Brevium, in lib. y diversorum, fot. 207.

#### CLXV.

Pro nuntio Hispaniarum facultas deputandi officialem seu vicarium ecclesiae Caesaraugustanae sede archiepiscopuli vacante.

Venerabili fratri Galeatio archiepiscopo Corinthi, apud 'carissimum in Christo filium nuncupatum Carolum Hispaniarum regem catholicum nostro et Apostolicae Sedis nuntio.

Clemens Papa X. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum nos nominationem et deputarionem doctoris Michaëlis Martae Gobus litteris dismez et Mendoza in vicarium capitularem civitatis et dioecesis Caesaraugustanae ad effectum ibidem exercendi iurisdictionem ordinariam in prima instantia et metropoliticam in gradu appellationis, ac Iosephi Peralta in officialem maiorem et iudicem metropolitanum praefatarum civitatis et dioecesis ac provinciae Cacsaraugustanae, necnon doctoris Ignatii Cipres in officialem causarum piarum et iudicem decimarum et primitiarum durante praesenti sedis archiepiscopalis Caesaraugustanae per obitum bonae memoriae ultimi archiepiscopi Caesaraugustani vacatione, aliorumque forsan officialium ad exercendam iurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem a curià iudicis iustitiac nuncupati, vel regià audientià regni Aragoniae, seu eorum respective ministris, sive aliis iudicibus, magistratibus vel tribunalibus laicalibus, temerario detestabilique ausu factas, cum omnibus et singulis inde secutis et secuturis, nullas penitus atque irritas et invalidas nulliusque roboris et momenti esse et perpetuo fore declaravimus et decrevimus 2, illasque damnavimus et

1 Sup. pag. 499 b et 500 b leg. earum (R.T.). 2 Aptius lege decreverimus et declaraverimus, et sic deinceps (R. T.).

reprobavimus; et quia, sede archiepiscopali praefata ut praefertur vacante, officialis seu vicarius infra octo dies post mortem dicti archiepiscopi a capitulo metropolitanae ecclesiae Caesaraugustanae, ad quod ea res iuxta Concilii Tridentini decreta spectabat, constitutus vel confirmatus non fuit, ius deputandi officialem seu vicarium huiusmodi ad venerabilem fratrem episcopum antiquiorem ex suffraganeis dictae provinciae Caesaraugustanae devolutum esse declaravimus, ipsique episcopo suffraganeo antiquiori terminum decem dierum ad faciendam deputationem dicti officialis seu vicarii statuimus, ita ut elapso dicto termino, nec factà deputatione huiusmodi, ius deputandi eumdem officialem seu vicarium ad hanc sanctam Sedem Apostolicam illico devolvatur et devolutum esse intelligatur, et aliàs prout in nostris desuper in simili formà Brevis expeditis litteris, quorum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur;

Facultas nt in rubrică.

§ 2. Hinc est quod nos, pro commisså nobis divinitus omnium ecclesiarum sollicitudine, ecclesiae praedictae Caesaraugustanae, illique subiecti dominici gregis necessitatibus, in eventum quo deputatio officialis seu vicarii huiusmodi a dicto episcopo suffraganeo antiquiore intra terminum praedictum non fiat, quantum nobis ex alto conceditur, salubriter providere volentes, ac de spectatà fraternitatis tuae fide, prudentiâ, integritate, sapientià et honoris Dei zelo plurimum in Domino confisi, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eidem fraternitati tuae, si officialem seu vicarium praefatum a memorato episcopo suffraganeo antiquiore intra terminum decem dierum ci ad id statutum, ut praesertur, minime deputari, ac proinde ius deputandi officialem seu vicarium huiusmodi ad Sedem Apostolicam praefatam iuxta litterarum nostrarum supradictarum dispositionem devolvi contigerit, aliquem qualitatibus per decreta dicti Concilii Tridentini requisitis praeditum' in officialem seu vicarium dictae metropolitanae ecclesiae Cesaraugustanae, quamdiu praesensipsius ecclesiae vacatio duraverit in officio huiusmodi duraturum, cum omnibus et singulis facultatibus quae eiusmodi officialibus seu vicariis de iure ac secundum decreta Concilii Tridentini huiusmodi competunt, auctoritate nostrâ apostolicâ constituendi et deputandi, plenam et amplam facultatem tenore praesentium tribuimus et impertimur.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras, et illarum vigore a te faciendas constitutionem et deputationem officialis seu vicarii huiusmodi, firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoran-

§ 4. Non obstantibus apostolicis, ac in Derogat conuniversalibus provincialibusque et syno-

ter, contigerit attentari.

1 Male edit. Main. legit praedictum (R. T.).

dalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus vel ordinationibus, necnon omnibus et singulis illis, quae in litteris nostris praefatis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscateris, die 111 novembris MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 3 novembris 1674, pontif. anno v.

Registrata in Secret. Brevium, lib. v diversorum, fol. 225.

#### CLXVI.

Confirmatio chirographi ad favorem protomedici, ciusque consiliariorum, et collegii medicorum l'rbis, quo decernitur litem super tara rerum ad pharmaciam spectantium a praedictis factà contra eos pro parte collegii pharmacopolarum motam, aliasque lites super taxis huiusmodi imposterum faciendis, quandocumque movendas<sup>4</sup>, agi et peragi debere impensà camerae Urbis et populi romani, per procuratores et advocatos ab eàdem camerà deputandos, cum assistentici tamen praedictorum; cum diversis aliis ordinationibus.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Causa enata § 1. Cum nos alias per quoddam chirographum manu nostra subscriptum, et
per quasdam nostras in simili forma
Brevis die xxvi maii mockxxiii expeditas
litteras confirmatum, in executionem
cuiusdam concordiae dudum inter col-

huius almae Urbis nostrae stabilitae, et 1 Pessime ed. Main. legit monendis pro movendus (n. T.).

legia medicorum et pharmacopolarum

a felicis recordationis Gregorio PP XIII praedecessore nostro per quasdam suas pariter in formà Brevis litteras sive cedulam motusproprii confirmatae, taxam rerum ad pharmaciam spectantium quotannis fieri, illisque pretium imponi mandavissemus, modumque et formam ac tempus ei rei praescripserimus, cum diversis ordinationibus et decretis, et sub diversis poenis, et aliàs, prout in chirographo et litteris nostris praefatis plenius continetur; et dilecti filii protomedicus eiusque consiliarii dicto anno MDCLXXIII in executionem eorumdem chirographi et litterarum taxam huiusmodi fecissent; et cum dilecti etiam filii consules dicti collegii pharmacopolarum cidem taxae consentire recusantes, quippe qui se per eam gravatos esse praetenderent, eà super re iudicium contra cosdem protomedicum eiusque consiliarios coram altero ex locumtenentibus dilecti filii causarum curiae camerae apostolicae generalis auditoris intentassent, ac protomedico suisque consiliariis praedictis, ne expensis atque incommodis litis huivsmodi subiacerent, in causà minime comparentibus, ad diversos actus processum fuisset, ita ut causa ipsa in limine expeditionis reperiretur:

§ 2. Nos, publicae utilitati, simulque protomedici eiusque ennsiliariorum et collegii medicorum praefatorum indemnitati, consulere cupientes, litem huiusmodi super taxà praefatà pro supradicto ac currenti annis factà ut praefertur introductam, aliasque lites quascumque, quas super similibus taxis in futurum quandocumque faciendis, seu illarum occasione, moveri contigerit, per procuratores et advocatos a camerà Urbis praefatae deputandos, cum assistentià corumdem modernorum et pro tempore existentium protomedici ciusque consiliariorum ac collegii medicorum huiusmodi,

Provisio des super capta. impensa tamen eiusdem camerae Urbis et populi romani, agi et peragi debere ordinavimus et expresse mandavimus, cum diversis decretis, declarationibus et ordinationibus, et alias, prout uberius continetur in alio chirographo manu nostra pariter subscripto, et dilecto filio nostro Palutio basilicae Ss. XII Apostolorum presbytero cardinali de Alteriis nuncupato, S. R. E. camerario, directo, tenoris qui sequitur, videlicet:

Tenor chirographi.

§ 3. « Reverendissimo cardinale Camerlengo. Avendo con nostro special chirografo dell'viii maggio mdclxxiii a voi diretto, e roborato con nostre lettere in forma di Breve sotto il xxvi del medesimo, per osservanza del Motoproprio di Gregorio XIII nostro predecessore, confermativo della concordia altre volte seguita tra il collegio de'medici e quello de' speziali di Roma, comandato sotto gravissime pene, che ogn'anno inviolabilmente si faccia, e si rinnovi la tassa a tutte le robe di speziaria, e che a' singoli capi di esse s'imponga il giusto prezzo, secondo la santa mente di esso Gregorio da noi spiegata e dichiarata con diverse ordinazioni, e con prescrivere il modo e la forma ed il tempo che dovrà farsi, come più ampiamente apparisce dal chirografo e Breve suddetti; ed essendo che in esecuzione di quelli il protomedico e suoi consiglieri l'anno prossimo passato mocleviti facessero la detta tassa, e i consoli degli speziali ricusando di consentirvi, per stimarsi da quella gravati, in virtù della facoltà da noi concessagli di potere appellare nel solo devolutivo, abbiano introdotta l'appellazione nel tribunale dell'A. C. avanti monsignor Panciatici, e quivi più e diverse volte informato in voce e in scritto con avvocati e procuratori, citati a tutti e singoli atti li detti protomedico e suoi consiglieri, che mai

sono comparsi per non voler soggiacere alle spese e incommodi di detta lite, sia la causa in limine di spedizione, e corra pericolo, che per non esser la detta tassa difesa, nè sentite le ragioni di essa, monsignor Panciatici, astretto per parte di detti consoli e collegio di speziali, sia per dar la sentenza a loro favorevole, unà tantum parte audità:

Pertanto, considerando noi non essere giusto nè ragionevole, che il protomedico e suoi consiglieri, per obbedire agl'ordini nostri e della felice memoria di Gregorio XIII nostro predecessore, oltre il peso di fare ogni anno la detta tassa per solo benefizio del pubblico, debbano soggiacere agl'incommodi della lite e alli danni delle spese in caso di soccombenza, dal che potrebbe nascere che questa giusta e santa disposizione restasse infruttuosa, mentre li protomedici e consiglieri pro tempore, per isfuggire questi incommodi, spese e pericoli, o trascureranno la tassa, come è stato fatto per il passato, o la rinnoveranno a prezzi alterati, secondo la volontà di detti speziali, il che ridonderebbe in gravissimo pregiudizio del pubblico; all'incontro riflettendo, che nessun altro può difendere le ragioni di dette tasse, e dedurre le loro giustificazioni, fuorchè il protomedico e i suoi consiglieri e collegio de'medici come informati dei prezzi delle robe e di tutte le considerazioni che devono aversi sopra le spese di fabbricarle e tenerle: per queste ed altre cause, che hanno mosso l'animo nostro. ci siamo disposti di provvedere all'indennità degl'uni e degl'altri, e ad effetto, che tanto la tassa dell'anno moclxxiii e moclixiv, quanto tutte le altre da farsi negl'anni avvenire in perpetuo siano debitamente difese, e le ragioni di esse giuridicamente dedotte,

Di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della potestà nostra apostolica ordiniamo ed espressamente comandiamo sotto l'istesse pene contenute nelli detti Breve e chirografo, ed altre a vostro arbitrio e de' vostri successori pro tempore, che li protomedici e loro consiglieri, ed il collegio respettivamente de' medici, debbano assistere a dette liti e alla difesa di dette tasse, con somministrare le ragioni e giustificazioni di esse con esattezza e diligenza alli procuratori ed avvocati che saranno costituiti dalla Camera di Campidoglio, quale a quest'effetto graviamo non solo di assistere con detti avvocati e procuratori unitamente colli detti medici a detta lite introdotta avanti monsignor Panciatici per detta tassa dell'anno moclxxiii e moclixiv, e a tutte e singole altre liti future in perpetuo che per le tasse in avvenire saranno mosse dai suddetti consoli e collegio de' speziali mediante simili appellazioni interposte e da interporsi, ma di somministrare ancora tutte e singole spese in dette liti tanto attive necessarie ed opportune per sostenimento e difesa di dette tasse quanto passive in caso di soccombenza, essendo giusto e ragionevole che la rinnovazione di dette tasse e loro difesa, mentre ridonda a benefizio principalmente del nostro popolo di Roma, si faccia a spese di esso popolo e della camera del suo comune, e che il protomedico e consiglieri e collegio de' medici, oltre la fatica e personale loro assistenza, non soggiacciano anche all'incommodo e al danno di dette spese, dalle quali però in avvenire espressamente da questo gierno li liberiamo.

Togliendo ed annullando per tale effetto ogni azione, che alli consoli e collegio de' speziali suddetti potessero contro di loro in qualsivoglia modo competere, e riservandone il loro esercizio contro la sola Camera di Campidoglio, purchè il fiscale di detta Camera per l'interesse della medesima in tutti e singoli atti venga citato, con facoltà al detto fiscale di poter sostituire in suo luogo uno o più procuratori a rispondere, dichiarando che per questa nostra disposizione non intendiamo di togliere nè di abrogare al collegio e consoli degli speziali suddetti alcun ius o ragione che avessero o potessero competergli in qualsivoglia modo o maniera contro il protomedico, consiglieri e collegio dei medici, nè, per avergli costituita particolar contradditrice la Camera di Campidoglio, pregiudicargli negli atti e prove che sin a questo giorno han fatto legittimamente nel detto giudizio, e derogare alla concordia stabilita tra detti collegi, che però dichiariamo dover restar tutto nel suo pristino e pieno vigore senza minima alterazione, come se il presente chirografo rispetto a dette cose non fosse da noi stato segnato, e così e non altrimente ordiniamo a voi di fare escguire quelle provvisioni che giudicherete essere necessarie ed opportune, che tale è mente e volontà nostra espressa.

Volendo e decretando, che il presente nostro chirografo con la semplice nostra sottoscrizione vaglia sempre ed abbia il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, ancorchè detta Camera di Campidoglio e suo fiscale ed altri ministri di essa, detti consoli e collegio de' speziali, e qualsivoglia altra persona, non siano stati citati, chiamati nè sentiti, e che il presente nostro chirografo non s'ammetta in Camera e non si registri ne' suoi libri, conforme le constituzioni di Pio IV. e sotto tali ed altri pretesti e ragioni di qualsivoglia sorte, ancorchè maggiori dell'espresse, non possa nè debba in alcun tempo essere impugnato, moderato,

revocato, o ridotto a termini e via di ragione, anche sotto pretesto di lesione, ancorchè enormissima, di obrezione e surrezione, difetto d'intenzione nostra e vizio di nullità, e così e non altrimenti debba esser sempre giudicato, interpretato e definito tanto da voi e successori vostri, quanto dalla nostra Camera e Rota, da monsignor A. C. e qualsisiano altri giudici ordinari e commissari anche eminentissimi e reverendissimi cardinali di latere legati, togliendo ad essi e a ciascuno di loro facoltà di giudicare o interpretare altrimenti, dichiarando irrito e nullo tutto quello che contro la forma del presente nostro chirografo si facesse, non ostante le cose predette, e qualsivoglia ragione che avessero o potessero avere detta Camera e suoi ministri e suddetti consiglieri e collegio de' speziali, la detta lite pendente, la Bolla di Pio IV nostro predecessore De registrandis, la nostra regola di cancellaria De iure quaesito non tollendo, e qualsivoglia altre costituzioni e ordinazioni nostre e de' nostri predecessori specialmente la detta concordia tra i due collegî de' medici e de' speziali confermata come sopra, per quello fosse contraria alla nostra presente dichiarazione, confermandola ed approvandola nel restante, leggi civili e canoniche, riforme e statuti di Roma, di detta Camera di Campidoglio, di detti collegî, benchè sermati e roborati con giuramento e confermazione apostolica, usi, stili, consuetudini e tutte altre cose, sebbene contenessero clausole e decreti insoliti, e derogatorie di derogatorie, e bisognasse di quelle farne special menzione, che facessero o potessero in qualunque modo fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendo i loro tenori per espresssi ed inserti in questo a sufficienza di parola in parola, per questa

volta sola, e quest'effetto solo, specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato nel nostro palazzo apostolico di Monte Cavallo, questo di xxii settembre mdclxxiv<sup>4</sup>

# CLEMENS Papa X. »

§ 4. Nunc autem firmiori praemisso- Moto proprio rum robori, firmitati et efficaciae provi-graphum ot omdere cupientes, ac praefatos protomedi-tenta confirmat. cum, eiusque consiliarios, et collegium medicorum specialis favore gratiae prosequi volentes, ac eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, non ad illorum aut cuiusquam alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed et ex certâ scientiâ ac maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, chirographum praeinsertum, omniaque et singula in eis contenta et expressa, ac inde ceteroqui legitime secuta et secutura quaecumque, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam adiungimus.

§ 9. Ac omnes et singulos iuris et supplet omnes defectus. facti et solemnitatum quarumcumque, tam ex iuris communis et constitutionum apostolicarum, ac Urbis praedictae, aliorumve quorumvis statutorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratorum, eorumque reformationum et novarum additionum, aut decretorum, privilegiorum et indultorum quorumcumque praescripto, quam de stylo, usu et consuetudine,

1 Male edit. Main. legit 1764 (R. T.).

sive alias quomodolibet, in similibus etiam de necessitate observandarum, et alios quoslibet, etiam quantumvis magnos et substantiales ac incogitatos et inexcogitabiles defectus, si qui in praemissis vel eorum aliquo¹ principaliter vel accessorie aut aliàs quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi possent, plenissime et amplissime supplemus et sanamus, ac penitus et omnino tollimus et abolemus.

Decretum ir-

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras, ac chirographum praeinsertum, ct in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod personae quaelibet collegiorum praefatorum respective, ipsaque collegia, ac dilecti etiam filii conservatores camerae Urbis praefatae, et procurator fiscalis curiae capitolinae, ceterique Camerae et Urbis ac Curiae huiusmodi officiales et ministri, ac quicumque alii, ctiam coinsvis status, gradus, ordinis, praceminentiae et dignitatis, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et instificatae fuerint, aut ex alià quacumque etiam quantumvis iustâ, iuridicâ, legitimà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et formali ac substantiali defectu, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirente, notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, in con-

1 Male edit. Main. legit aliqui (R. T.).

troversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas vel illud aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, vel impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in indicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes ac chirographum praeinsertum, omniaque et singula in eis contenta, semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri,

§ 6. Sieque et non aliter per quos- Clausula subcumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici et curiae Camerae Apostolicae generales auditores, et eiusdem S. R. E. camerarium, ct alios cardinales, etiam de latere legatos, necnon Camerae praefatae praesidentes, clericos, Urbis senatorem, aliosque eorumdem Urbis et Camerae officiales et ministros, ceterosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi potestate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praefatae et alia- contrariis derum quarumvis litium pendentià, aliis-rogat. que praemissis, ac nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, ac recolendae memoriae Pii Papae IV praedecessoris pariter nostri de gratiis qualecumque interesse dictae Camerae Apostolicae concernenti-

bus in eadem Camera intra certum tunc expressum tempus praesentandis et registrandis, ita ut praesentes litteras ibidem praesentari et registrari nunquam necesse sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Urbis et Camerae, necnon collegiorum praefatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, corumque reformationibus et novis additionibus, stylis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam Urbi et Camerae praefatae ac collegiis praefatis, necnon populo romano, corumque respective officialibus et ministris et personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries approbatis, confirmatis et innovatis, necnon omnibus et singulis illis, quae in chirographo praeinserto voluimus non obstare; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatà exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum

effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 13. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu rum fides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra ubique habeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII novembris mocexxiv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 12 novembris 1674, pontif. anno v. Registrata in Secret. in lib. Brevium mens. ianuarii, part. utrăque, fol. 53.

# CLXVII.

Absolutio Marci de Valimbert, Ioannis Cassignet, Claudii Francisci Dorival et Philippi Louvet, canonicorum ecclesiae Bisuntinae, a censuris et poenis per eos incursis ex causâ temerariae electionis decani dictae ecclesiae contra mandata Alexandri VII. attentà eorum poenitentiâ.

> Venerabili fratri Antonio; .archiepiscopo Bisuntino, Clemens Papa X.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Alias (postquam felicis recordatio-decanatum ecnis Alexander Papa VII praedecessor no-clesiae Bisuntister metropolitanae ecclesiae Bisuntinae, vavorat. pastoris solatio tunc destitutae, tunc in humanis agentem Ioannem Iacobum Fauche de Domprel, qui decanatum, primam post pontificalem in eâdem ecclesiâ dignitatem, obtinebat, in archiepiscopum

et pastorem apostolică auctoritate praefecerat, ac decanatus dignitatem huiusmodi apostolicae provisioni affectum¹ sibi specialiter reservaverat, et huiusmodi reservationem capitulo et canonicis dictae ecclesiae per quasdam suas in formà Brevis die xxvi februarii mdclxi expeditas litteras insinuaverat, illosque monuerat, ut personas optime meritas et servitio Dei eccelesiaeque aptiores sub suo testimonio eidem Alexandro praedecessori referrent, quarum uni ca dignitas probe conferri posset, prout ipse Alexander praedecessor se, omni personarum acceptatione postposità, collaturum assecuraverat; illis interea specialiter inhibens, ne quod 2 circa dictum decanatum aut decani electionem agerent vel attentarent, cuiuscumque practensae facultatis, indulti, privilegii et consuetudinis vel alio titulo, nisi eorum iuribus (si quae praetenderent) ad audientiam eiusdem Alexandri praedecessoris relatis, ipsiusque Alexandri praedecessoris declaratione atque institutione expectată, quae, praecedente cognitione et deliberatione maturà, ad ipsorun notitiam delata fuisset; declarando irritum et inane quidquid secus in praemissis ab eis, vel aliquo seu aliquibus eorum, quomodocumque et qualitercumque contingeret fieri vel attentari.

Capitulum Pontifici primum ofessus est.

§ 2. Litteris huiusmodi per eos recebedientiam pro ptis, capitulum et canonici praedicti specialem nuntium ad dictum Alexandrum praedecessorem miserant Claudium Antonium Reud, ex eorum gremio delectum, qui, ipsius Alexandri praedecessoris praesentatus conspectui, litterisque capituli redditis, quae die xxvı aprilis eiusdem anni datac fuerunt, per quas suam erga eumdem Alexandrum praede-

cessorem et Apostolicam Sedem devotionem et obsequium contestantes ipsius Alexandri praedecessoris mandatis super praemissis unanimem obedientiam profitebantur, benigne exceptus, ac subinde quatuor Romanae Curiae praelatos doctrinà et integritate praestantes informare iussus fuerat, ut corum auditis votis certius reciperet iustitiae complementum.

§ 3. Verum interea, dum haec coram praesato Alexandro praedecessore age-electionem derentur, convocato capitulo, nonnulli ex cani. eis maiorem forsan tunc interessentium partem constituentes, non attentis eiusdem Alexandri praedecessoris mandatis, inhibitionibus atque decretis, nullaque ad ipsum Alexandrum praedecessorem delatac et in eius audientià pendentis cognitionis ratione habità, ad electionem Guglielmi Humberti a Praecipiano archidiaconi maioris, cum eis praesentis et satagentis in eiusdem ecclesiae decanum prosilire, ac illum in possessionem dictae dignitatis decanatus ciusque bonorum et iurium immittere, immo verius intrudere, locumque in choro assignare, nulliter, perperam et temerarie ausi fuerant.

§ 4. Ideo memoratus Alevander praede- Alexander VII cessor, praemissis omnibus attente per-ras election in pensis, auditisque etiam praefatis praelatis, ac toto negotio mature considerato, attendens detestabilem huiusmodi dictorum canonicorum temeritatem et petulantiam gravissimis quidem canonicis quibuscumque poenis iustissime puniendam, ne Apostolicae Sedis maiestas, ab omnibus praesertim autem ecclesiasticis personis maxime veneranda, contemneretur impune, et ecclesiasticae disciplinae observantia pernicioso inquinaretur exemplo, legum tamen severitatem apostolicae lenitatis moderatione temperare volens, motu proprio, non ad alicuius super hoc oblatae petitionis instantiam,

<sup>1</sup> Forsan legendum affectam (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum quid pro quod (R. T.).

<sup>3</sup> Aptius lege qua (R. T.).

Brevis die v decembris eiusdem anni MDCLXI emanatas litteras declaravit, electionem praedicti decani, ac omnia et singula circa eam acta et gesta, et possessionem, seu verius intrusionem, ac cetera quaecumque subsecuta, nullam penitus et attentatam, nullaque et attentata, et nullius roboris et momenti fuisse et esse, neque in quovis iudicio, tam petitorio quam possessorio, etiam summariissimo et meri facti, prodesse atque attendi posse vel debere, sed cumdem decanatum adhuc vacare, ut prius vacabat per promotionem praefati Ioannis Iacobi ad dictam ecclesiam Bisuntinam, sublată cuicumque aliter iudicandi, decernendi et interpretandi potestate; irritum prorsus et inane decernens quidquid secus fieri, decerni atque attentari contingeret; insuper dicto Guillelmo Hum-Electum de-berto a Praecipiano, tanti facinoris aucanum inhabi-lem in decana-ctori, promotori seu fautori, nullum omquaecumquebe-nino in dictà dignitate, neque illius posnelicia ecclesia-stica declarat. sessione, vel quasi, ius, neque ad eam, acquisitum fuisse vel acquiri potuisse; sed ipsum perpetuo inhabilem et incapacem ad praefatum decanatum et alia quaecumque ecclesiastica beneficia quocumque etiam novo titulo, causâ vel praetextu obtinendum et possidendum effecit, reddidit, decrevit et declaravit,

sed de suà merà deliberatione et certà

scientià, per alias suas in simili formà

Mandal eidem decanosub poeporum et iurium recedere.

ingiter detestaretur; § 5. Illi eâdem auctoritate specialiter na excommuni-mandans, ut statim, habita posteriorum tentiae a pos- litterarum huiusmodi intimatione (quam, sessione dicti decanatus, bo- si ille in civitate Bisuntinà praesens non esset, domi eius habitationis et ad valvas cathedralis ecclesiae validam, legitimam ac sufficientem, perinde ac si personaliter facta fuisset, fore decrevit), a

ut in eo, in quo suâ ambitione delique-

rat, condigna animadversione puniretur; et facinoris sui detestabilem memoriam possessione, seu potius occupatione aut intrusione dicti decanatus ac eius bonorum et iurium recedere, illamque liberam prorsus dimittere et relinquere, neque ad eam amplius redire, reverti vel accedere, ullosque fructus, redditus vel proventus exigere vel etiam a sponte dantibus accipere auderet, per se, vel per alium aut alios quosvis, contra huius interdicti atque inhibitionis praeceptum, sub poenâ excommunicationis eo ipso incurrendae, cuius absolutionem sibi tantum et successoribus suis reservavit.

§ 6. Et nihilominus, si mandatis hisce Quaterus non intra terminum novem dierum ab inti-mandat, invocamatione illi (ut praemissum est) facien-to brachio saeda, quorum tres pro primo, alios tres li. pro secundo, et alios tres pro ultimo canonico et peremptorio termino assignavit, prompte et humiliter non paruisset, vel ausu temerario, per se vel alios, quacumque auctoritate, medio, causà vel praetextu, ausus fuisset aliquatenus se opponere, contraire, vel promptam obedientiam differre, ultra praedictae excommunicationis incursum, exinde, invocato etiam, si opus foret, brachii saecularis auxilio, illum amoveri, eiici et evpelli mandavit, et quoscumque illi contra praemissa auxilium, favorem vel assistentiam tam in iudicio quam extra praestantes ut eaedem litterae suam plenariam executionem non haberent, aut executio huiusmodi aliquatenus differretur aut retardaretur, eamdem excommunicationem eo ipso incurrere decrevit.

§ 7. Praeterea eumdem Guillelmum Humbertum, et singulos alios canonicos, dine et officio et quemlibet eorum, qui in eius electionem per se ipsos vel procuratores consenserant, ac vota dederant, ab executione sacrorum ordinum et ab exercitio quorumcumque officiorum suspen-

electores ab or-

dit, necnon eorum singulos ad suum et Sedis Apostolicae beneplacitum privavit voce activà et passivà, et omnibus fructibus earum praebendarum, et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum (si quae 1 obtinerent), quos per episcopos et Ordinarios locorum, in quibus eaedem praebendae et beneficia consistebant, in pauperum eleemosynas distribui et erogari iussit, et quotidianis earum distributionibus, quas ceteris ecclesiae deservientibus accrescere decrevit; ac ipse Alexander praedecessor sibi insuper reservavit praedictas poenas contra eorum singulos augere, prout cuiuslibet contumaciam exponere 2 cognovisset.

Intimatio dictarum litteraribus.

§ 8. Et ne ipsi, aut aliquis eorum, dirum facienda e- ctarum litterarum declarationis, suspensionis ac privationis ignorantiam ullo unquam modo praetendere aut allegare possent, sed illae omnibus publice innotescerent, commisit et mandavit in virtute sanctae obedientiae executoribus in litteris huiusmodi deputatis, et eorum cuilibet in solidum, ut easdem litteras, seu earum copiam manu publici notarii transumptam, in cuius calce nomina et cognomina praefatorum, qui electionem huiusmodi temere et attentate facere ausi fuerant, describi et specificare facerent, quandocumque, et toties quoties ipsae litterae fuissent eisdem executoribus praesentatae, illas praedicto Guillelmo et singulis eius electoribus praefatis intimari personaliter, si in civitate reperirentur, sin minus, domi eorum habitationis, et amplius in valvis ecclesiae cathedralis, seu maioris, loci in quo haec agerentur, affigi curarent. § 9. Et subinde dictus Alexander prae-

Contraventio dictarum litterarum tam ex decessor, cum non sine gravi animi sui parte electi dolore accepisset, quod memorati Guilduam iua.

1 Aptius lege qua (R. T.).

- 2 Forsan legendum exposcere (R. T.).
- 3 Particulam ut hinc abiicimus (R. T.).

lelmus Humbertus a Praecipiano et alii canonici eius electores', tantum abest ut paternis monitionibus et coërcitionibus <sup>9</sup> huiusmodi debitâ humilitate morem gerentes, atque apostolicis mandatis reverenter (ut iustum erat) parentes, ab omnibus illis actibus, qui eis et cuilibet eorum per praedictas Alexandri praedecessoris litteras expresse interdicti erant, sese penitus abstinuissent, ut etiam (quod deplorandum erat, maiorique animadversione compescendum) actibus capitularibus ceterisque praefatis (inani forsan praetextu assertae absolutionis ad certum tempus dumtaxat et cum reincidentià a venerabili fratre episcopo Andrevillensi ecclesiae Bisuntinae suffraganeo, uno executorum in litteris praedictis deputatorum, per eos fucato verbalis paritionis supposito extortae) sese intrudere atque immiscere ausi erant, et tunc audebant, illique et praesertim dictus Guillelmus Humbertus se ipsos ad alia officia, munera et forsan dignitates eligi ac deputari satagebant:

§ 10. Propterea idem Alexander prae- Alexander VII decessor, qui huiusmodi ausus temera-inflictis poenis rios, et in praeiudicium apostolicae au- los. ctoritatis tendentes, nullo modo dissimulare poterat nec debebat, motu, scientià et deliberatione similibus, dilecto filio Ioanni Dorivalio, archidiacono Luxoviensi ac canonico ecclesiae necnon officiali curiae Bisuntinae, per alias suas litteras pariter in formâ Brevis die xi septembris moclxii expeditas iterum in virtute sanctae obedientiae, ac sub poena excommunicationis per eum nisi huic mandato pareret incurrendae, commisit et mandavit, ut, statim atque iam dictas litteras recepisset, omni prohibitâ morâ. eumdem Guillelmum Humbertum et sin-

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit electione pro electo-

<sup>2</sup> Male ed. Main. legit coërcitationibus (R. T.).

gulos canonicos eius electores praedictos (quorum nomina, cognomina eatenus publicata non fuissent) publicari faceret, eosque a supradictis suspensionis ac privationis, ceterisque ab eodem Alexandro praedecessore per eius litteras secundodictas inflictis poenis minime liberatos, nec pro liberatis habendos esse, sed, quatenus a memorato episcopo Andrevillensi, sicut praemittitur, aut aliàs quomodocumque et qualitercumque absoluti fuissent, in easdem poenas incidisse, illisque adhuc innodatos et illaqueatos esse, auctoritate apostolicâ declararet et decerneret.

Eorum receptatores et faudeclarari incur-

§ 11. Et quatenus illi se ab actibus tores mandat capitularibus huiusmodi, aut aliis, ut sos in excom-supra, ipsis interdictis, non abstinuis-Sanctae Sedire sent, eosdem ac singulos eorum, qui contra fecissent, necnon eos, qui illos ad actus praedictos quoquo modo ac praetextu recepissent aut admisissent, vel propria vota sive suffragia per se ipsos aut eorum procuratores pro electione aut deputatione ad quaecumque officia, munera vel dignitates illis aut cuilibet eorum dedissent, eo ipso excommunicationis sententiam, a qua nemo a quoquam, nisi ab ipso Alexandro praedecessore seu pro tempore existente Romano Pontifice tantum, praeterquam in mortis articulo constitutus, absolvi posset, damnabiliter incurrisse dictà auctoritate declararet pariter ac pronunciaret et publicaret, et aliàs, prout in ternis Alexandri praedecessoris litteris praefatis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

Officialis Biennimus dictum ctores censuris rum publice denudciavit.

- § 12. Porro dictus Ioannes officialis, electum et ele- in executionem ultimodictarum Alexaninnodatos ite- dri praedecessoris litterarum, praefatum Guillelmum Humbertum de Praecipiano,
  - 1 Male edit. Main, legit praedictis (R. T.).

ac Ioannem Boitonset, Marcum de Valimbert, Ioannem Chassignet, Claudium Faci, Claudium Franciscum Hugonet, Ioannem Dorinal, Claudium Franciscum Dorival, Claudium Antonium Rendi, Philippum Lounet, Ioannem Baptistam Bondret, Ioannem Baptistam Souvage et Franciscum Perrinet, qui omnes antea per praefatum episcopum Andrevillensem excommunicati affixis edictis denunciati fuerant, censuris innodatos iterum publice denunciavit.

§ 13. Et quia, defuncto supradicto dem Alexander VII praedi-Ioanne Iacobo archiepiscopo, praesatus cum archiepis-Alexander praedecessor dictae metropo-dit de dicta eclitanae ecclesiae Bisuntinae de perso-cum retentione na tua apostolica auctoritate providere<sup>2</sup>, ad suum beneteque illi in archiepiscopum praefecerat et pastorem, ac tibi, cui in minoribus constituto decanatum praefatum contulisse reperiebatur, ut eumdem decanatum una cum dicta ecclesia Bisuntinâ ad beneplacitum suum retinere valeres indulserat, cum tu decanatum huiusmodi per aliquod tempus retinuisses, utiliusque videretur ecclesiae praefatae fore si decanum pastoralis muneris curis occupationibusque expeditum haberet, idem Alexander praedecessor decanatum praedictum dilecto filio Ioanni de Watenille dictà auctoritate contulit et de illo providit, qui decanatum insum de praesenti obtinet,

§ 14. Tu vero (sicut ad aures nostras Absolutio data pervenit), pacem in ecclesia praedicta mata. Bisuntina restituendi ergo, aliisque forsan ex causis ad id adductus, praefatos Guillelmum Humbertum de Praecipiano et reliquos publice, ut praefertur, denunciatos, et forsan alios canonicos dictae ecclesiae Bisuntinae, a dicto vinculo excommunicationis, quo propter

- 1 Nomina propria non semper cohaerenter scripta, damus ut in edit. Main. (R. T.).
  - 2 Potius lege providerat (R. T.).

praemissa innodati erant, et de praesenti <sup>1</sup> Alexandri praedecessoris mandato declarati et renunciati fuerant, sub ratificatione tamen et approbatione eiusdem Alexandri praedecessoris, et non aliter, absolvisti; verum, attentà illorum contumacià, nec dictus Alexander praedecessor, nec Clemens Papa IX, etiam praedecessor noster, absolutionem huiusmodi eis sic a te impensam unquam ratificaverunt vel approbaverunt, nec nos illam approbavimus vel ratificavimus, quod quidem ad omnium notitiam a te deduci volumus, ut, sublatâ omni dubietate, palam innotescat Guillelmum Humbertum de Praecipiano, et canonicos publice denunciatos praedictos, eorumque singulos, iisdem censuris et poenis, quibus per praefatas Alexandri praedecessoris litteras innodati et de illius mandato publice fuerunt denunciati, adhuc innodatos et damnabiliter illaqueatos reperiri, nec absolutionem a te, vel aliis forsan, quovis modo hactenus eis vel alteri eorum impensam, illis seu alicui eorum ullatenus suffragari posse.

Declaratio in

§ 15. Cum autem, sicut praefati Marper denuncia cus de Valimbert et Ioannes Chassignet ac Claudius Franciscus Dorinal, canonici dictae ecclesiae Bisuntinae, nobis nuper exponi fecerunt, ipsi, sincero corde et reverenti gratiam Sedis Apostolicae humiliter implorantes, per scripturam die III septembris proxime praeteriti confectam, et ab ipsis subscriptam, coram te confessi fuerint et declaraverint se ex animo poenitere dictae electionis ab ipsis factae die xxIII augusti moclxi de personâ praefati Guillelmi Humberti Praecipiani in decanatum<sup>2</sup> maiorem dictae metropolitanae ecclesiae Bisunti-

nae, eamque electionem uti a Sede Apostolicà damnatam damnaverint et reprobaverint, et quantum in ipsis est retractaverint, ac omnia inde secuta contra Sedis Apostolicae iussa; imo polliciti fuerint et iuraverint se eumdem Guillelmum Humbertum Praecipianum nunquam agnituros in legitimum decanum, sed pro tali habituros memoratum Ioannem de Wattenille a Sede Apostolicà legitime provisum de dicto decanatu; et, sicut pro parte dicti Philippi Louvet itidem canonici eiusdem ecclesiae Bisuntinae nobis per dilectum filium Claudium Louvet eius fratrem in Romanâ Curiâ agentem pariter expositum fuit, ipse Philippus quoque sincero corde et reverente gratiam Sedis Apostolicae praefatae humiliter imploret, ac electionem praefatam pariter damnare et reprobare, ac, quantum in se est, cum omnibus inde contra eiusdem iussa secutis retractare, necnon se dictum Guillelmum Humbertum Praecipianum in legitimum decanum nunquam agnitum<sup>1</sup>, sed pro tali dictum Ioannem de Wattenille similiter habiturum, polliceri et iurare, ac mandatis dictae Sedis in omnibus et per omnia parere et obedire paratus sit, ac proinde dicti exponentes, de praenarratis excessibus plurimum dolentes, de opportunae absolutionis beneficio sibi in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desiderent:

§ 16. Nos, qui illius vices gerimus in terris cuius proprium est misereri sem-rum per et parcere, attendentes quod Sedis Apostolicae copiosa benignitas filiis post excessum ad matris charitatem cum humilitate recurrentibus gremium minime claudere, sed eos obviis ulnis amplecti consuevit, ac proinde eosdem ex-

<sup>1</sup> Videtur legendum praefati vel praedicti pro praesenti (R. T.).

<sup>2</sup> Aptius videtur legendum decanum (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege agniturum (R. T.).

ponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus corum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, constito tibi de narratis, eosdem Marcum de Walimbert, Ioannem Cassignet, Claudium Franciscum Dorinal et Philippum Louvet, si hoc a te humiliter petierint, imposità eorum singulis pro praemissis arbitrio tuo aliquà poenitentià salutari, repetitâque per eosdem Marcum ac Ioannem et Claudium Franciscum, ac facta per dictum Philippum respective coram te declaratione poenitentiae de dictà electione per eos ut praefertur factă, ipsaque electione cum omnibus inde contra dictae Sedis Apostolicae iussa secutis damnatà et reprobatà, et quantum in ipsis fuerit retractată, ac praestito per eos in manibus tuis iuramento quod praedictum Guillelmum Humbertum a Praecipiano in decanum dictae ecclesiae Bisuntinae nunquam agnitum<sup>2</sup>, sed dictum Ioannem de Wattenille pro legitimo decano eiusdem ecclesiae agnituri sint, confectoque super his publice instrumento, quod suo<sup>3</sup> sigillo clausum et obsignatum ad nos et hanc Sanctam Sedem quamprimum transmitti debeat, ab excommunicatione, ac suspensione ab executione sacrorum ordinum et ab exercitio quorumcumque officiorum, ac privatione vocis activae et passivae, ac omnium fructuum eorum praebendarum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum et quotidianarum etiam distributionum, aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, quas propter praemissa quomodolibet incurrerunt, auctoritate nostrà apostolicà, arbitrio pariter tuo, in utroque foro absolvas et totaliter liberes; dictasque poenas, necnon fructus et distributiones huiusmodi per eos propter eadem praemissa forsan indebite perceptos (ita tamen ut fructus quidem, qui iuxta praefatarum Alexandri praedecessoris litterarum dispositionem in pauperum eleemosynas distributi et erogati fuerint, distributiones vero, quae ceteris ecclesiae deservientibus accreverint et inter eos etiam distributae reperiantur, repetere nullo modo possint) eis et eorum cuilibet dictâ auctoritate gratiose remittas et condones; ac cum eis et eorum quolibet super irregularitate per eos, quia censuris huiusmodi propter praemissa innodati sacrosanctum missae sacrificium et alia divina officia celebraverunt et aliàs in ordinibus suis ministrarunt, quomodolibet contractà (ita ut. illà et iisdem praemissis non obstantibus, dummodo nullum aliud canonicum eis obsit<sup>1</sup> impedimentum, clericali charactere, quo alias rite insigniti fuerunt, illiusque privilegiis, ac susceptis per eos pariter aliàs rite minoribus, et sacris etiam presbyteratus ordinibus uti, et, quatenus illos nondum susceperint, ad illos, si ad id idonei reperiantur, servatis alias servandis, promoveri, et promoti in illis etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possint et valeant respective, ac ad alium quemcumque effectum etiam specifica et individua men-

1 Edit. Main. legit obest (R. T.).

<sup>1</sup> Aptius lege absolutas (R. T.).

<sup>2</sup> Vox agnitum redundat, vel legendum agnituri, ut postea (R. T.).

<sup>3</sup> Forsan legendum tuo (R. T.).

tione et expressione dignum) auctoritate et arbitrio praedictis dispenses, omnemque inhabilitatem et aliam quamcumque maculam sive notam, contra cos ex praemissis quomodolibet insurgentem seu resultantem, ab eis et eorum quolibet penitus et omnino abstergas et aboleas; nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem tibi harum serie eâdem auctoritate tribuimus et impartimur.

Contrarils derogat.

§ 17. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis, in universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon omnibus et singulis illis quae praefatus Alexander praedecessor in suis litteris supradictis voluit non obstare, ceterisque con trariis quibuscumque.

Summus Pontifex alterum

§ 18. Ceterum non intendimus per ivia reservat, praesentes litteras cuiquam eorum, qui a praefatis Marco, ac Ioanne, et Claudio Francisco, necnon Philippo canonicis, earumdem praesentium vigore absolvendis, seu eorum aliquo, ex causa seu occasione electionis supradictae, seu eorum quae inde secuta sunt aut emerserunt, aliquo damno vel detrimento affecti fuerunt, ullum etiam minimum praeiudicium inferre, aut inde quoquomodo inferri posse, sed unicuique iura sua salva et illaesa remanere declaramus.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi novembris MDCLXXIV, pontificatus nostri anno v.

### I. G. Slusius.

Dat. die 16 novembris 1674, poutif. anno v.

Registrata in Secret., in lib. v diversorum, fol 250.

#### CLXVIII.

Declaratio nullitatis articulorum tractatus pacificationis, anno mocili inter ducem Sabaudiae et Genevenses haereticos initae, in iis quae Catholicae Fidei et Ecclesiae iuribus, libertatique et immunitati ecclesiasticae praeiudicialia sunt.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontisex, aequi bonique su- Exordium. premus assertor in terris a Domino constitutus, orthodoxae fidei integritatem et ecclesiasticam libertatem et immunitatem, ecclesiarumque et locorum piorum iura sarta tecta tueri, ac adversus quascumque pactiones et conventiones, per quas illis aliquid praeiudicii inferri possit, tradità sibi divinitus potestate, asserere tenetur, sicut, omnibus mature consideratis, aequitati et iustitiae consentaneum esse in Domino arbitratur.

§ 1. Cum itaque, sicut ad apostolatus Refertur tranostri notitiam, non sine gravi animi donis de quo in nostri molestià, pervenit, dudum, vide-rubrica. licet die xxi iulii mdciii, in loco S. Iuliani, inter bonae memoriae Carolum Emmanuelem, dum vixit, Sabaudiae ducem et Pedemontis principem ex unâ, et tunc existentes magistratus ac consilium et homines civitatis Genevensis ex altera partibus, ad sedandos motus bellicos, qui inter eos orti fuerunt, initus fuerit tractatus pacificationis in plures articulos distinctus, quorum nonnullis conventum fuit ut quaedam terrae, bona, redditus et iura, ad cathedralem ecclesiam Genevensem illiusque episcopum ac capitulum et canonicos, eorumque mensam episcopalem et capitularem, necnon particulares aliasque ecclesias, monasteria et pia loca, illorumque personas respective legitime spectantia,

quorum nonnulla ex manibus haereticorum Genevensium recuperata fuerant, ipsis haereticis etiam cum fructibus et redditibus interea perceptis seu decursis redderentur et restituerentur, ac penes illos, prout antea, eo scilicet tempore, quo ab eis occupata et usurpata fuerant, remanerent; illi quoque haeretici, qui propter haeresim ex partibus catholicorum in civitatem Genevensem profugerant, ibique asylum haeresis invenerunt, ad eorum bona et domos in partibus catholicorum consistentia reverti, ipsisque bonis frui, et certis anni temporibus, tametsi haeresim profiterentur, in eisdem catholicorum partibus impuni morari possent, nec cives, burgenses et habitatores dictae civitatis Genevensis, eorumque famuli et domestici, dum in eorum bonis et domibus in dominio dicti Caroli Emmanuelis ducis consistentibus habitarent, ex causa haeresis, quam profitebantur', molestari vel inquietari, sed ibidem libere vivere valerent; sententiae a Genevensibus haereticis, dum loca catholicorum usurpata retinebant, ac iudicibus superioribus per eos deputatis latae, cum subhastationibus inde secutis, effectum habere deberent; decreta vero et sententiae contra eosdem Genevenses haereticos, super bonis et fructibus ecclesiasticis prius per eos usurpatis, emanata et emanatae nullius roboris et momenti remanerent, et quidquid dicta civitas Genevensis a certo tempore ex laudemiis, decimis, censibus et redditibus ecclesiasticis percepisset, id ad commodum eiusdem civitatis, liberatis debitoribus a novae solutionis onere, remanere deberet, validaeque essent investiturae bonorum ecclesiasticorum, quas privati ab eisdem Genevensibus haereticis interea reportassent, nec novas investituras ac-

1 Aptius forsan profiterentur (R. T.).

cipere tenerentur, et alias, prout in instrumento seu scriptură super tractatu pacificationis huiusmodi confecto seu confectà, et subinde utrinque ratificato seu ratificată, uberius dicitur contineri;

§ 2. Et (licet beneplacitum huius Sanctae Sedis Apostolicae super rebus, bo-pactiones absnis et iuribus ad ecclesias, monasteria initae nullius et loca pia, eorumque personas spectan-roboris suut. tibus, de quibus in tractatu pacificationis huiusmodi conventiones initae fuerunt, nunquam impetratum vel concessum reperiatur, notoriique iuris sit eiusmodi pactiones et conventiones de rebus Ecclesiae absque dictae Sedis nostrae auctoritate initas nullius esse roboris et momenti; quinimmo felicis recordationis Urbanus Papa VIII praedecessor noster iura dictae Sedis Apostolicae et Romanae ac inferiorum ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum a quibuscumque praeiudicialibus huiusmodi per quamdam suam Constitutionem die v iunii MDCXLI editam amplissime praeservaverit) nihilominus haeretici Genevenses praedicti, praetextu eiusdem tractatus pacificationis, et sub illius clypeo, terras, bona, redditus et iura ad cathedralem Genevensem, illiusque episcopum ac capitulum et canonicos, eorumque mensas episcopalem et capitularem, necnon particulares aliasque ecclesias, monasteria et pia loca, illorumque respective rectores et personas legitime ut praefertur spectantia, retinere, illaque usurpare, et legitimos illorum dominos inde excludere aliosque catholicos expellere non cessent, in gravissimum ecclesiarum ac mensarum, monasteriorum et locorum piorum illarumque personarum damnum et praeiudicium; quinimo in terris catholicorum impune morari praesumant, non sine subversionis ipsorum catholicorum periculo, fideique catholicae detrimento:

Pontifix motu proprio diipso ture nulla

§ 3. Hinc est quod nos, eiusdem fidei tos articulos catholicae conservationi, ac ecclesiarum, et trrita decla- monasteriorum et locorum piorum huiusmodi, illarumque personarum praefatarum indemnitati ex commissi nobis divinitus pastoralis officii debito providere cupientes, ac memorati Urbani praedecessoris vestigiis inhaerentes, necnon instrumenti seu scripturae tractatus pacificationis huiusmodi, omniumque et singulorum inibi contentorum, et aliorum quorumcumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem de necessitate requirentium tenores et datas, etiam veriores, ceterave quaelibet, etiam speciali mentione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et exactissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et matura deliberatione, deque apostolicae potestatis plenitudine, praenarratos, et alios quomodolibet dicti tractatus pacificationis articulos, ceteraque in instrumento seu scriptură huiusmodi contenta, quae catholicae fidei, divino cultui, animarum saluti, Sedi Apostolicae, cathedrali Genevensi, illiusque mensis episcopali et capitulari, ac particularibus et aliis ecclesiis, monasteriis et locis piis praefatis, illorumque respective episcopo, capitulo et canonicis, rectoribus et aliis personis, membris, rebus, bonis, redditibus, auctoritatibus, immunitatibus, libertatibus, privilegiis, praerogativis et iuribus quibuscumque quomodolibet officiunt, seu praeiudicium etiam minimum adferunt, aut inferre, seu intulisse, vel aliàs nocere seu nocuisse quoquo modo dici, censeri, praetendi vel intelligi possent, cum omnibus et singulis inde secutis et quandocumque secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania, viribusque et effectu penitus et omnino

vacua ab ipso initio fuisse et esse, ac perpetuo fore, neminemque ad illorum, seu cuiuslibet eorum, etiamsi ratificata et iuramento vallata sint, observantiam teneri, neque ex illis cuiquam aliquod ius, vel actionem, aut titulum etiam coloratum, vel possidendi aut praescribendi causam, etiamsi longissimi et immemorabilis temporis possessio, etiam citra ullam interpellationem, subsecuta sit vel subsequatur, acquisitum fuisse nec esse, minusque ullo tempore acquiri et competere posse, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunquam emanassent nec facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore praesentium declaramus et decernimus.

§ 4. Et nihilominus, ad abundatiorem Omnia supracautelam, et quatenus opus sit, articu-damnat, reprolos praefatos, aliaque praemissa ut praefertur praeiudiclialia, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, damnamus, reprobamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus ac omnino vacuamus; ac, quatenus itidem opus sit, Genevensem ac illius mensas aliasque ecclesias, monasteria et loca pia praedicta, ac illorum respective personas quascumque, adversus illa in integrum et pristinum ac eum, in quo, antequam praefatus tractatus pacificationis iniretur, ac ante supradictas aliasve quaslibet hacreticorum usurpationes, invasiones et rebelliones, quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

§ 5. Decernentes easdem praesentes Docrotum irlitteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu liabere quomodolibet praetendentes, etiam spe-

1 Male edit. Main. legit cuilibet pro cuiuslibet (R. T.).

cificà et individuà mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes emanaverint, sufficienter adductae, verificatae, aut alio modo iustificatae fuerint, aut ex aliâ quacumque causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vel invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium vel habere praetendentium consensus aliove quocumque etiam quantumlibet magno ac incogitato inexcogitabilique defectu, aut ex alio quovis capite, a jure vel facto aut statuto, consuetudine vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci ullatenus posse, sed ipsas praesentes litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabililer observari, sicque et non aliter in praemissis omnibus et singulis per quoscumque indices et delegatos, etiam causarum sacri palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae praefatae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Amplissîme quibuscumque

§ 6. Non obstantibus constitutionibus contrariis dero- et ordinationibus apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel spe-

cialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque locis et personis, etiam quacumque ecclesiasticà vel mundanà dignitate fulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis, ac specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formà, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbo ad verbum nihil penitus omisso ac formâ in eis traditâ observatâ exprimerentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem Transumpto-

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum et gentium in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IV decembris moclxxiv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 4 decembris 1674, pontif. anno v. Registrata in Secretaria Brevium, in lib. v diversorum, fol. 271.

#### CLXIX.

Indultum quo praecipitur patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ceterisque locorum Ordinariis Italiae, necnon superioribus generalibus quorumvis Ordinum, congregationum et institutorum regularium, ut saltem duabus vicibus quolibet anno, Adventus scilicet et Quadragesimae temporibus, in suis respectivis ecclesiis, tum per verbi Dei praedicatores in sacris concionibus, quam in aliis actibus et functionibus, christifidelium miserias sub barbarorum servitute existentium populo proponi curent.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Motiva.

Cum, sicut dilectus filius Andreas a Nativitate Beatae Mariae, in Romanà Curià procurator generalis Congregationis fratrum Discalceatorum nationis Gallicanae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, nobis nuper exponi fecit, ipse dilectum pariter filium Lucam a S. Ioanne ministrum Liburni in Etruria

eiusdem Congregationis et actualem redemptorem, qui a biennio circiter Tripoli Africae, ubi, Deo favente, captivorum redemptionem, quantum sibi possibile fuerat, copiosam fecerat, non sine lacrymis referentem audiverit quanto numero illic christifideles sub durâ barbarorum servitute cum gemino corporis et animae periculo detineantur, et quam gravibus ibidem aerumnis assidue conflictentur; quia vero his temporibus, refrigescente multorum charitate, modica in redemptione dictorum captivorum subsidia conferuntur, inde horum calamitates et pericula in dies ingravescunt, dictus Andreas procurator generalis christifidelium pietatem ad opus adeo pium excitari plurimum desideret:

§ 1. Nos, ipsius Andreae procuratoris statuit ut in generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus benigne annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ceterisque locorum Ordinariis Italiae, necnon dilectis filiis superioribus generalibus quorumvis Ordinum, congregationum et institutorum regularium, harum serie, auctoritate apostolică, praecipimus et mandamus, ut saltem duabus vicibus quolibet anno, Adventus scilicet et Quadragesimae temporibus, in suis respective ecclesiis, tam

per verbi Dei praedicatores in sacris concionibus, quam in aliis actibus et functionibus publicis, praefatorum christifidelium captivorum miserias et calamitates populo proponi et commendari curent et faciant, et eorum exhortationibus stimulentur christifideles ad eleemosynas largiter conferendas, quibus praefatus Lucas seu alii redemptores dictae Congregationis Gallicanae eosdem captivos a durâ servitute huiusmodi redimere ac illorum spirituali corporalique saluti Domino benedicente valeant providere; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Derogat contrariis.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 3. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III ianuarii mdclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 3 ianuarii 1675, pontif. an. v.

### CLXX.

Confirmatio quarumdam resolutionum circa abbates Cassinenses titulares, eorumque praerogativas.

> Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Expositio.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii abbas monasterii S. Pauli prope et extra moenia Urbis, ac procurator 1 Aptius forsan legeretur ut pro et (R. T.).

generalis Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti, quod, cum nonnulli abbates titulares dictae Congregationis, eo honore omnibus praerogativis, perinde ac si abbatis regiminis munere functi fuissent, decorati, quasdam praerogativas et exemptiones sibi competere praetenderent, et, inter alios, nuper dilectus filius Philippus Tanus, qui cum eiusmodi praerogativis abbatum regiminis abbas titularis creatus reperitur, se ab obligatione personaliter se praesentandi coram abbate locali, qui monasterium actualiter regit, ullove modo petendi ab illo licentiam tam in egressu quam regressu ad monasterium, necnon ab interventu in choro et refectorio ad beneplacitum suum exemptum esse assereret, ac alias quasdam similes praetensiones haberet; nos causam super praemissis in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S.R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità introductam, ab eâdem Congregatione avocavimus, illamque particulari Congregationi nonnullorum eiusdem S. R. E. cardinalium et Romanae Curiae praelatorum, occasione alterius fere consimilis controversiae, quae in Datarià nostra Apostolica vertebat, a nobis deputatae, commisimus, quae, mature diligenterque discussis praetensionibus praedictis, opportunas desuper resolutiones edidit, prout continetur in decreto eà super re emanato tenoris qui sequitur, videlicet:

a Cassinensis. Pater abbas Philippus Pater Philip-Tanus Romanus monachus a viginti quin-pitulo generali que circiter annis in Congregatione Cas-jum sinensi professus, postquam lectoris et concionatoris munus, aliaque plura eiusdem Congregationis officia, et praesertim prioratum claustralem per sex annos laudabiliter exercuerit, cupiens ab

1 Male edit. Main, legit munera (R. T.).

omni regiminis vinculo se abdicare, ut eo ferventius ac liberius litterarios cursus prosegui posset, praedicti prioratus administrationem in capitulo generali MDCLXXIII Patavii celebrato sponte dimisit, et ab eodem capitulo generali in praemium praestitorum laborum decretum infrascripti tenoris a sanctissimo Domino nostro confirmatum obtinuit:

« Cum prior dictus Philippus ab Urbe,

Tenor decreti

capituli genera-lis, quo dictus nostrae Congregationis lector theolo-Phil ppus fuit creatus abhas gus, examinator et concionator, unde-Trinitatis Caie cim annis in multis nostris conspicuis monasteriis et praesertim Romae egregie in lecturà scholasticà publicisque functionibus litterariis se exercuerit, et laudabiliter etiam in prioratu claustrali sexennium compleverit, optetque nunc sacris concionibus, aliisque litterarum excercitiis mentis, ad nostrae Congregationis decus animarumque lucrum, liberius incumbere: licet in gradu priorali progrediens posset et ipse iure merito abbatià regiminis insigniri, nihilominus, quia actuale exercitium prioratus a litterariis usibus ipsum vel prohibet vel retardat, ideirco ipsemet sponte a prioratu praetenso sese abdicavit. Nos autem, no et meritum et virtus sine suo praemio praetereant, bonumque eius desiderium et optimae partes ab eo electae honoribus ipsi debitis nullatenus officiant, eumdem dictum Philippum ab Urbe creamus in abbatem Cassinensem ad titulum SS. Trinitatis Caietae, cum privilegiis, praceminentiis, exemptionibus, recognitionibus, ceterisque omnibus et singulis omnino, quibus praelati nostri titulares fruuntur, qui sponte a regimine abbatiali se abdicaverunt; statuimus immediate post abbates regiminis locum et primam sedem secundi chori, et quod abbati monasterii non genuflectat; famulum sibi

1 Deest ei vel ut habcat (R. T.).

benevisum, ipsius tantum servitio deputandum, concedimus; atque pro suo annuali vestiario scuta triginta assignamus; nihil denique excepto praerogativarum abbatialis dignitatis, ac si hîc de verbo ad verbum singulae essent exceptaet; non obstantibus quibuscumque in contrarium etiam<sup>2</sup>; ulque hoc decretum nostrum suum omnino et semper sortiatur effectum, atque nemo unquam contraire praesumat, volumus quod petatur a SS. Domino nostro confirmatio omnium praedictorum. Datum in mo nasterio S. Iustinae Patavii in nostris comitiis generalibus die xi maii anni MDCLXXIII »:

« Cumque inter abbatem S. Pauli Lites exortae ex una et ipsum patrem abbatem Ta-interdictum pa-trem abbatem num altera ex partibus, ob non satis cla-batem s. Pauli ram constitutionis dispositionem, exor-vilegiorum in deto decreto expressorum. circa usum privilegiorum in suprascripto decreto expressorum: idcirco ad tollendas omnes dissensiones, et regularem observantiam magis magisque firmandam, procurator generalis eiusdem Congregationis supplex petiit a SS. Domino nostro ut praedictas controversias, prout magis in Domino expedire censeret, definire dignaretur. Cuius precibus Sanctitas Sua benigne annuens, particularem Congregationem nonnullorum eminentissimorum et reverendissimorum dominorum S. R. E. cardinalium et aliquorum Romanae Curiae praelatorum deputavit, in qua proposita fuerunt infrascripta octo puncta per ipsum patrem abbatem Tanum exhibita, videlicet:

- 1. Exemptio et praerogativa abbatum titularium, qui fuerunt regiminis, est ut non se personaliter praesentent, nec ullatenus petant licentiam ab abbate monasterii, vel per se, vel per eorum
  - 1 Forsan legendum expressae (R. T.).
  - 2 Forsan legendum etc. pro etiam (R. T.).

famulum, dum exeunt vel redeunt ad eorum monasterium.

- II. Habent a monasterio eorum professionis vestiarium annuale duplum eo quod datur ceteris monachis; oratori autem, ipso annuente, fuerunt assignata in decreto pro annuali eius vestiario scuta triginta.
- 111. Habent primam sedem secundi chori, locum immediate post abbates regiminis.
- IV. Habent singuli suum famulum eorum arbitrio eligendum, et nulli alii exercitio deputandum, cui monasterium professionis assignat alimenta et salarium conveniens.
- v. Habent in choro duo vel tria pulvinaria sicuti abbates regiminis.
- vi. In privatis et publicis functionibus ecclesiasticis aliisque possunt exercere et incedere eo habitu et modo quo possunt in Congregatione Cassinensi abbates regiminis.

VII. Habent convenientem habitationem cum igne in hyeme, aliasque religiosas commoditates.

viii. Adeunt refectorium et chorum non ita stricte sicut ceteri monachi, sed pro eorum beneplacito et devotione. Die iii decembris moclxxiv.

Responsa sa-crae Congrega-

Eadem Congregatio specialiter ut supra deputata, partibus auditis, reque mature discussâ, infrascriptum in modum respondit, nempe:

Ad I, patrem abbatem teneri se personaliter praesentare tam in ingressu quam post regressum, nec posse sine licentià egredi.

Ad II, servandum decretum Congregationis Cassinensis ad favorem dicti abbatis Tani editum et a SS. Domino nostro confirmatum.

Ad III, servandum idem decretum, salvâ antianitatis praerogativâ inter aequaliter privilegiatos.

Ad IV, faciendum verbum cum Sanctissimo, a quo fuit remissum ad Congregationem oeconomicam.

Ad v, non competere praedicto abbati Tano ius petendi pulvinaria.

Ad vi, negative.

Ad vii, servandum solitum.

Ad viii, teneri ad formam regulae et constitutionum, sicut ceteri monachi.

Et die v eiusdem mensis et anni factà de praemissis relatione SS. Domino nostro, Sanctitas sua Congregationis sententiam benigne approbavit, illamque executioni demandari iussit.

Non obstantibus etc.

Fr. card. Brancatius.

Loco + Sigilli.

A. archiep. episc. Liciensis secret. ».

- § 2. Cum autem, sicut eadem exposi- petitur contio subiungebat, resolutiones praefatae iuxta dispositionem iuris communis ac regulae sancti Benedicti, necnon constitutionum dictae Congregationis Cassinensis et decretorum apostolicorum, quae omnes abbates titulares eiusdem Congregationis comprehendunt, factae fuerint, dicti vero exponentes illa, quo firmius subsistant et serventur exactius. apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri et aliàs opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desiderent:
- § 2. Nos, ad ea, quae observandae Confirmet Poumonasticae disciplinae ac commodis et tifex. utilitatibus monasteriorum conducibilia sunt, ex commisso nobis caelitus pastoralis officii debito propensis studiis intendentes, dictorumque exponentium votis, quantum cum Domino possumus. favorabiliter annuere volentes, ac eorum singulares personas a quibusvis excomunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quo-

modolihet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes et singulas resolutiones in decreto praeinserto expressas, et a memoratà particulari Congregatione emanatas ut producitur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et sin- litterarum transumptis, seu exemplis, gulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Praeterea casdem resolutiones ab omnibus et singulis abbatibus titularibus dictae Congregationis Cassinensis, etiam cum clausulà, perinde ac si fuissent abbates de regimine absque ullà prorsus differentià creatis seu promotis, inviolabiliter observari debere, auctoritate et tenore praedictis, decernimus et declaramus.

Decretum irritans.

§ 3. Decernentes pariter easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis derogate

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Cassinensis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut praesentium Transumpto. etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra illud habeatur, quae adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv ianuarii moclxxy, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 14 ianuarii 1675, pontif. anno v.

Registrata in Secret., in lib. Brevium mensis ianuarii, part. utrâque, fol. 143.

### CLXXI.

Beatificatio servi Dei Ioannis de Cruce, primi religionis Carmelitarum Excalceatorum professoris.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Spiritus Domini, qui triumphantem in Exordium. caelis Ecclesiam ex suis lapillis secundum ineffabiles sapientiae bonitatisque suae divitias aedificare non cessat, praecipuorum quorumdam servorum atque electorum suorum, quos, a constitutione mundi in opus suum praedestinatos, multiformis gratiae suae charismatibus instruxit et exornavit, sanctitatem inter-

1 Desunt verbu ipsis praesentibus (R. T.).

dum signis atque portentis testatam facit, ut, quibus immarscescibilis gloriae corona in caelis a iusto iudice donata est, debitae quoque venerationis cultus in terris impendatur.

Laudes servi Dei Ioannis Carmelitae Excalceau.

§ 1. Inter hos cum multipliciter clade Cruce primi ruerit servus Dei Ioannes de Cruce, prinius religionis fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo Excalceatorum nuncupatorum professor, qui, sanctissimae Virginis Teresiae eiusdem religionis institutricis vestigiis studiose insistens, et prae claros retulit de carne in carne triumphos, et non solum seciis suis magisterio exemploque summâ cum laude praebuit<sup>4</sup>, sed etiam Ecclesiam universam spiritualium aromatum, quibus eum divina benignitas largiter imbuerat, odore perfudit: dignum arbitramur et congruum ut apostolicae servitutis nostrae ministerio, quod nos meritis licet et viribus longe impares gerere voluit divina dignatio, illius honori, ad gloriam omnipotentis Dei, ad decus catholicae Ecclesiae, fideliumque aedificationem, opportune consulatur.

Resolutio Congregationis sa-

§ 2. Cum itaque, summa maturitate crorum rituum. diligentiaque discussis atque perpensis per Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum processibus de Apostolicae Sedis licentià confectis super vità, sanctitate et virtutibus tam theologicis quam moralibus in gradu heroico, quibus praefatus Dei servus Ioannes de Cruce multipliciter claruisse, necnon miraculis quae ad eius intercessionem ac ad manifestandam mundo illius sanctitatem a Deo patrata fuisse asserebantur, eadem Congregatio, auditis etiam consultorum suffragiis, coram nobis constituta unanimiter censuerit

> 1 Aut lege praefuit, aut paulo ante magisteria exemplaque pro magisterio exemploque legendum (R. T.).

posse, quandocumque nobis videretur, ad solemnem eiusdem servi Dei canonizationem tuto deveniri, interim vero indulgeri ut in toto terrarum orbe Beatus nuncupetur:

§ 3. Hinc est quod nos, piis atque Pontifex inenixis carissimi in Christo filii nostri servus Dei Bea-Caroli Hispaniarum regis catholici, ac ti nomine nuocarissimae in Christo filiae nostrae Ma-et reliquis. riannae earumdem Hispaniarum reginae catholicae viduae, eius genitricis, necnon totius Congregationis Hispaniae fratrum Excalceatorum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de praefatorum cardinalium consilio et unanimi assensu, auctoritate apostolică, tenore praesentium, indulgemus ut memoratus Dei servus Ioannes de Cruce in posterum Beati nomine nuncupetur, eiusque corpus et reliquiae venerationi fidelium (non autem in processionibus circumferenda) exponantur, imagines quoque radiis seu splendoribus exornentur, ac de eo quotannis die anniversario felicis eius obitus recitetur officium et missa celebretur de Confessore non Pontifice, iuxta rubricas breviarii et missalis romani.

§ 4. Porro recitationem officii et mis- Officium resae celebrationem huiusmodi fieri con-celebrari in quicedimus in locis dumtaxat infrascriptis, videlicet in loco de Hontiveros, ubi dictus servus Dei natus est, in loco de Ubeda, in quo spiritum Creatori reddidit, et in civitate Segobiensi, ubi venerabile eius corpus requiescit, ab omnibus utriusque sexus christifidelibus tam saecularibus quam regularibus qui ad horas canonicas tenentur, ac in totà religione praesata Carmelitarum Excalceatorum. universeque Ordine supradicto B. Marian d. Monte Carmelo, tam fratrum cuam monialium, et quantum ad missas attinet, etiam a sacerdotibus ad eccle-

sias religionis et Ordinis huiusmodi respective confluentibus.

Solemnia beatriicationis ceprost in rubri-co.

§ 5. Propterea primo dumtaxat anno lebrari posant, a datis hisce litteris, et quoad Indias a die quo eaedem litterae illuc pervenerint, inchoando, in ecclesiis locorum ac civitatis, religionis et Ordinis praefatorum respective, solemnia beatificationis eiusdem servi Dei, cum officio et missà, sub ritu duplici maiori, die ab Ordinariis respective constitutà et intra sex menses promulgandâ (postquam tamen in basilică Principis Apostolorum de Urbe celebrata fuerint eadem solemnia, quam ad rem diem xxI aprilis proxime futuri assignamus) pariter celebrandi facimus potestatem.

Derogat con

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii praedictae Congregationis cardinalium subscriptis, et sigillo praefecti eiusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariani Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv ianuarii moclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 25 ianuarii 1675, pontif. anno v. Registrala in Secretaria Brevium, in lib. v diversorum, fol. 299.

### CLXXII.

Beatificatio servi Dei Francisci Solani Ordinis fratrum Minorum sancti Fran-1 Forsan legendum Praeterea (R. T.).

cisci de Observantià nuncupatorum, professoris.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Quemadmodum caelestis imperator et Exordium.

magister noster Iesus Christus, qui sedet ad dexteram maiestatis in excelsis, egregie functos militià super terram pugiles suos, qui, virtute ex alto inducti', et spiritu facta carnis mortificantes, non solum voluntatem suam cum omnibus concupiscentiis crucifixam Deo in holocaustum obtulerunt in odorem suavitatis, sed etiam luculentas de impietate victorias reportare, et gentes, quae Deum non noverunt, ad veritatis agnitionem ac viam salutis adducere meruerunt, perennis gloriae coronâ donat in caelis; ita et nos, qui eius vices, licet immeriti, hac terrenâ statione gerimus, magistri nostri vestigiis, quantum nostra fert infirmitas,

inhaerentes, illorum cultum et venerationem in terris promovere studemus.

sicut ad divinae maiestatis gloriam, ad eius Ecclesiae praesidium, ad aedifica-

tionem fidelium et animarum salutem

cognoscimus in Domino expedire.

§ 1. Cum itaque, mature diligenterque Resolutio Con discussis atque perpensis per Congrega- crorum rituum tionem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum processibus de Apostolicae Sedis licentià confectis super vitae sanctitate et virtutibus tam theologicis quam moralibus in gradu heroico, quibus servus Dei Franciscus Solanus Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum professor multipliciter claruisse, necnon miraculis quae ad eius intercessionem ac ad manifestandam mundo illius sanctitatem a Deo patrata fuisse asserebantur, eadem Congregatio coram nobis constituta, au-

1 Videtur legendum induti (R. T.).

ditis etiam consultorum suffragiis, unanimiter censuit posse, quandocumque nobis videretur, ad solemnem eiusdem servi Dei canonizationem tuto deveniri, interim vero indulgeri ut in toto terrarum orbe Beatus nuncupetur:

dulget, at dictus ti nomine nun-cupetur.

§ 2. Hinc est quod nos, piis atque servus Dei Bea- enixis carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici, et carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae earumdem Hispaniarum reginae catholicae viduae, eius genitricis, necnon totius Ordinis praefati supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de praefatorum cardinalium consilio et unanimi assensu, auctoritate apostolică, tenore praesentium, indulgemus ut memoratus Dei servus Franciscus Solanus in posterum Beati nomine nuncupetur, eiusque corpus et reliquiae venerationi fidelium (non tamen in processionibus circumferenda) exponantur, imagines quoque radiis seu splendoribus exornentur, ac de eo quotannis die primâ non impedità post diem felicis eius obitus recitetur officium et missa celebretur de Confessore non Pontifice iuxta rubricas breviarii et missalis romani.

Officium resint in certis locis.

§ 3. Porro recitationem officii et miscelebrari pos-sae celebrationem huiusmodi fieri concedimus in locis dumtaxat infrascriptis, videlicet, in oppido Montiliae, in quo dictus servus Dei natus est, in civitate Limanâ, unde ad caelos evolavit et ubi venerabile eius corpus requiescit, ac in provincià Thecumana, in quam catholicae fidei nova semina feliciter invexit, ab omnibus utriusque sexus christifidelibus tam saecularibus quani regularibus qui ad horas canonicas tenentur, necnon in solo Ordine praesato tam fratrum quam monialium, et, quantum ad mis-

1 Aptius lege censuerit (R. T.).

Bull. Rom. -- Vol. XVIII

67

sas attinet, etiam a sacerdotibus ad ecclesias eiusdem Ordinis confluentibus.

§ 4. Praeterea, primo dumtaxat anno Solemnia beaa datis hisce litteris, et quoad Indias a brari possuit, die quo eaedem litterae illuc pervene-ca. rint, inchoando, in ecclesiis oppidi ct civitatis ac provinciae et Ordinis praefatorum respective solemnia beatificationis eiusdem servi Dei cum officio et misså sub ritu duplici maiori, die ab Ordinariis respective constitută et intra sex menses promulgandà (postquamtamen in basilica Principis Apostolorum de Urbe celebrata fuerint eadem solemnia, quam ad rem diem xxx iunii proxime venturi assignamus) pariter celebrandi facimus potestatem.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrariis et ordinationibus apostolicis, ac decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii praedictae Congregationis cardinalium subscriptis, et sigillo praefecti eiusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv ianuarii mocexxy, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 25 ianuarii 1675, pontif. anno v.

Registrata in Secretaria Brevium, in lib. v diversor., fol. 303.

#### CLXXIII.

Concessio indulgentiarum anni iubilaci pro monialibus, oblatis, puellis et mulieribus saecularibus in monasteriis degentibus, ac anachoretis, eremitis, insirmis et in carcere detentis.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exerdium.

Pontificia sollicitudo, quamvis omnium christifidelium saluti prospiciat, praecipue tamen spiritualibus sanctimonialium profectibus paternae charitatis affectu studet providere. Ipsae enim sunt filiae, quae, oblitae populum suum et domum patris sui, animi splendore caelestem regem oblectant; ipsae sunt prudentes virgines, quae, lampades suas charitatis flamma succensas provide aptantes, meliorem partem elegerunt, et dum vitam caelitus petitam ducunt, non modo sibi ipsis ad caclum viam sternunt, sed ieiuniis, vigiliis et orationibus, ceteris quoque christifidelibus eam aperire student. Quare summopere optandum est ut vitae rationem, quae eas angelis quodammodo aequat, constantissime retineant, ac dent operam, ut, sicuti hic praeclaros agunt de carne in carne triumphos, ita post huius vitae certamina in caelesti patrià feliciter coronentur. Quoniam autem consimile vitae genus quamplurimi anachoretae atque eremitae, ut supernarum rerum contemplationi securius vacent, laudabiliter elegerunt, spiritualibus quoque ipsorum incrementis paternis visceribus maxime ducimus consulendum.

Motiva.

§ 1. Cum igitur tam ipsi quam praefatae sanctimoniales perpetuà vivant clausurà mancipati, et multae puellae et mulieres saeculares, educationis vel alià ex causà, de licentià Sedis Apostolicae, in monasteriis degant, ibique clausurae leges observent; multaeque etiam reperiantur oblatae, quarum institutum a Sede Apostolicâ approbatum existit, et quae in domibus seu conservatoriis in communi vivunt; neenon multi, ut accipimus, utriusque sexus christifideles, partim carceribus detenti, partim vero diuturnà infirmitate praepediti, non solum in almà Urbe nostrà et Italia, sed aliis etiam regionibus, provinciis et locis reperiantur, qui et quae respective impedimentis huiusmodi remotis, pro percipiendis praesentis anni iubilaei fructibus, ad almam Urbem nostram omnino venirent, et basilicas ecclesiasque ad id deputatas, benedicente Domino, indubitanter visitarent, ob praefata impedimenta ad Urbem huiusmodi minime venire, neque respective basilicas et ecclesias ipsas visitare valeant:

§ 2. Nos, pro pastoralis officii no- Indulget ut stri debito paternâque charitate illorum omnium animarum saluti quantum cum Domino possumus prospicere volentes, omnibus et singulis sanctimonialibus quorumcumque monasteriorum, etiam illorum quae ab ordinarià iurisdictione exempta et Sedi Apostolicae praefatae immediate subiecta sunt vel esse asseruntur, necnon oblatis praefatis ac puellis et mulieribus saecularibus in monasteriis huiusmodi de eiusdem Sedis licentià degentibus, et anachoretis atque eremitis huiusmodi, ac utriusque sexus christifidelibus tam carceratis quam infirmis praefatis tantum, et qui aliàs impedimentis longae carcerationis ac diuturnae infirmitatis cessantibus ad hanc almam Urbem pro thesauris spiritualibus huiusmodi consequendis venturi fuissent, vere poenitentibus et confessis, quod in locis, ubi eos esse contigerit, pia christianae pietatis et charitatis opera iuxta formam ab Ordinariis locorum seu sanctimonialium et anachoretarum eremitarumque huiusmodi superioribus, vel, de eorum mandato, a pru-

1 Deest vocula sed aut similis (R. T.).

dente confessario, in almâ Urbe vero a dilecto filio nostro vicario seu cius vicesgerente tantum praescribendam pro cuiuslibet statu et conditione, ac loci et temporis ratione habitâ, exercendo, et alia in nostris litteris indictionis anni iubilaei contenta adimplendo, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones etiam plenissimas consequantur, quas consequerentur et consequi possent, si in hoc praesenti anno iubilaei diebus ad id statutis quatuor ad id deputatas basilicas et ecclesias almae Urbis et extra illius muros, pro quibus visitandis iubilaeum et indulgentiae praefatas concessae sunt, personaliter visitarent et eorum quilibet visitaret.

Indulget consolvere possint.

§ 3. Eisdem sanctimonialibus ac oblafessaris, ut eos rel eas ab om tis, puellis et mulieribus saecularibus, nibus casibus reservatis ab-necnon anachoretis atque eremitis et cristifidelibus impeditis huiusmodi, ut, ad effectum praesentium, confessarios presbyteros saeculares vel cuiusvis Ordinis regulares ab eisdem Ordinariis locorum ad id probatos, qui, confessionibus eorum diligenter auditis, eos et eorum quemlibet a quibusvis peccatis, criminibus et delictis quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis, etiam in Bullà Coenae Domini contentis, iniunctà eis poenitentià salutari, absolvere possint, eligere valcant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Contrariis derogat.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi februarii mdclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 6 februarii 1675, pontif. anno v.

### CLXXIV.

-Erectio custodiae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia in novam provinciam, cum omnibus privilegiis et praerogativis adinstar aliarum provinciarum Discalceatorum Hispaniae dicti Ordinis, necnon cum gratiis et indultis eidem custodiae per quinque Brevia a SS. D. N. concessis 1

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium hu- Exordium. militati atque infirmitati nostrae ab aeterno Pastore commissum salubriter exequi adiuvante Domino iugiter satagentes, circa statum religiosorum virorum sub austerioris vitae disciplinà vota sua Altissimo reddere satagentium, bonoque Christi odore de bonâ conversatione flagrantium<sup>2</sup>, prospere dirigendum propensis studiis intendimus, ac muneris nostri pastoralis partes peculiari desuper charitate interponimus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, religionis et piorum operum incrementum ac felicem progressum, animarumque salutem expedire in Domino arbitramur.

- § 1. Alias siquidem (postquam cu- Refert initia stodia S. Petri de Alcantara in regno dictae.
- 1 Super hac materià idem Summus Pontifex plures alias edidit Constitutiones, quae sunt in hoc volumine, pag. 109, 325, 344 et 418.
  - 2 Potius lege fragrantium (R. T.).

Neapolitano fratrum Discalceatorum Ilispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum in executionem quarumdam nostrarum in simili formà Brevis litterarum auctoritat apostolică erecta et instituta, variisque gratiis et ordinationibus pro felici illius gubernio emanatis per alias ternas pariter in formà Brevis litteras nostras decorata, atque stabilita fuerat, cum custodia ipsa in sui primordio multis tam Romae quam subinde in Hispanià contradictionibus vexata, et per illas tamquam aurum in fornace probata et purificata, ac ab illis, quippe insubsistentibus et ex animositate provenientibus, tum iudicio Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae, tum carissimi in Christo filii nostri Caroli Ilispaniarum regis catholici, qui pro eximià sua erga nos et Sedem Apostolicam reverentiå rem omnem ad supremum nostrum et dictae Sedis iudicium remiserat, aequitate atque pietate, liberata fuisset) nos, eiusdem custodiae statui et incremento providere, ac huiusmodi perturbationibus ansam in futurum praecidere cupientes, multa ad favorem ipsius custodiae statuimus et ordinavimus, diversasque declarationes et concessiones fecimus, ac inter alia voluimus et ordinavimus ut capitulum dictae custodiae compromitteret in personas quatuor religiosorum, zelo, prudentia et virtute praeditorum, qui a venerabili fratre nostro Francisco episcopo Ostiensi eiusdem S. R. E. cardinali Barberino nuncupato, dicti Ordinis apud nos et Sedem praedictam protectore, approbati, seu aliàs ab ipso nominati essent, ipsique compromissarii statuta et ordinationes, quibus eadem custodia in perpetuum regi et gubernari deberet, secundum

datam sibi a Domino prudentiam consicerent et componerent, et aliàs prout in nostris desuper in simili formà Brevis die xxvIII augusti MDCLXXIII expeditis litteris uberius continetur.

§ 2. Cum autem (sicut accepimus) sta- diam custo-tuta et ordinationes huiusmodi iuxta ea-novam provinrumdem litterarum nostrarum dispositionem iam facta atque edita reperiantur, dictaque custodia, quae sex conventibus canonice erectis et institutis constat et alium conventum erigendi facultatem a Sede praefatâ obtinuit, nulli provinciae Ordinis praefati subiaceat, sed a proprio custode cum suo definitorio gubernetur, ac in eâ capitula, congregationes et alii congressus, prout in provinciis dicti Ordinis, celebrentur, ipsaque custodia propriis sigillis maiori et minori utatur, ac praerogativis fere adinstar provinciarum huiusmodi fruatur, ita ut ei nihil nisi nomen provinciae deesse videatur: hinc est quod nos, firmiori atque solidiori eiusdem custodiae statui prosperoque illius regimini ac progressui et incremento, quantum nobis ex alto conceditur, providere volentes, ac dilectorum filiorum custodis et definitorum aliorumque fratrum custodiae huiusmodi singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon quinarum nostrarum litterarum praefatarum tenores, et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis

<sup>1</sup> Potius lege absolutas (R. T.).

habentes, motu proprio ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praefatam custodiam in novam provinciam fratrum Discalceatorum Hispaniae dicti Ordinis, quae provincia S. Petri de Alcantara regni Neapolis nuncupari debeat, ac capitula provincialia pro ministri provincialis, custodis et definitorum aliorumque officialium ipsius provinciae electione<sup>4</sup>, ac congregationes aliosque congressus adinstar aliarum provinciarum Ordinis huiusmodi celebrare, ac omnibus et singulis praerogativis, praeeminentiis, iuribus, oneribus, privilegiis, gratiis et indultis, quibus aliae eiusdem Ordinis provinciae tam de iure, usu et consuetudine, quam aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pariformiter et absque ullà prorsus disferentià, et signanter illis, quae provinciis fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis praefati a quibusvis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac praesertim a felicis recordationis Urbano PP. VIII praedecessore pariter nostro, per quasdam suas in formà Brevis litteras, quarum initium Cum ea, etc., die xxv iunii mbcxxxix expeditas, concessa sunt, necnon omnibus et singulis indultis, privilegiis et gratiis custodiae praedictae a nobis per quinas litteras supradictas quomodolibet concessis, et quibus custodia ipsa hactenus gavisa est, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possit et valeat (ita tamen ut nova provincia huiusmodi facultate fundandi et erigendi novos conventus de sola Ordinariorum licentia, quae dictae custodiae auctoritate apostolicâ concessa reperitur, nonnisi in locis, in quibus fratres de Observantia

1 Male edit. Main. legit electiones (R. T.).

vel Reformati nuncupati Ordinis praedicti non sint, uti valeat), tenore praesentium, sine cuiusquam praeiudicio, in perpetuum erigimus et instituimus.

§ 3. Praeterea statuta et ordinatio- statuta et ornes pro felici prosperoque dictae cus-edita pro regitodiae regimine et gubernio sicut prae-custodiae aumittitur facta atque edita, quae (uti stolica confirmation appointment) pariter accepimus) a memorato Fran-mat. cisco episcopo cardinali et protectore examinata et approbata fuerunt, dummodo tamen sacris canonibus aut Concilii Tridentini decretis vel constitutionibus et ordinationibus apostolicis aut regularibus dicti Ordinis institutis non adversentur, auctoritate apostolicâ, harum serie, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac illa omnia et singula per superiores, fratres et personas quascumque dictae novae provinciae sic a nobis erectae et institutae perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere, statuimus ac praecipimus et ordinamus.

§ 4. Porro eidem novae provinciae Eidem novae de idoneis ministro provinciali et definare provincia provincia provincia ipsa, neis ministro provincia ipsa, neis ministro adspirante superni favoris auxilio, salubriter dirigatur, hac primâ vice provi-turis. dere cupientes, ac de spectatâ infrascriptorum religiosorum fide, prudentià, charitate, integritate, vigilantià et religionis zelo plurimum in Domino confisi, dilectos filios Ioannem a S. Maria verbi Dei praedicatorem, qui custos, in ministrum provincialem, ac Franciscum Antonium a Passione, Iacobum a S. Laurentio, Lucam a S. Didaco, et Ioannem a Cruce, qui definitores actuales praefatae custodiae a dicto Francisco episcopo cardinali et protectore novissime instituti fuerunt, in definitores eiusdem novae provinciae sic a nobis erectae respective ad triennium proximum, cum

533 An. C. 1675

omnibus et singulis praeeminentiis, praerogativis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis, ac indultis et honoribus et oncribus solitis et consuetis, motu scientiâ, deliberatione et potestatis ple nitudine paribus, earumdem tenore praesentium, constituimus et deputamus.

Guardianos et officiales de stentes usque

§ 5. Omnes autem guardianos conpraesenti exi-ventuum et religuos officiales custodiae ad congregatio-praefatae, sic in provinciam a nobis diam confirmat crectae, qui de praesenti aut a praefato Francisco episcopo cardinali et protectore aut a definitorio deputati reperiuntur, in suis respective muneribus usque ad congregationem intermediam ciusdem novae provinciae proxime celebrandam confirmamus; ac praefatis ministro provinciali et definitoribus, a nobis ut praefertur deputatis, custodem novae provinciae, qui capitulo generali dicti Ordinis cum voti sive suffragii praerogativâ interesse valeat, pro hac vice tantum, eligendi seu deputandi facultatem impertimur; ita tamen ut electio seu deputatio huiusmodi a memorato Francisco episcopo cardinali et protectore approbari et confirmari debeat.

Praecipit ab cognosci et tra-

§ 6. Mandantes propterea in virtute Ordinis novam sanctae obedientiae, ac sub indignatiocut reliquas e nis nostrae, aliisque arbitrii nostri poein omnibus re-nis, omnibus et singulis praefatorum Ordinis et novae provinciae superioribus, fratribus et personis, ceterisque, ad quos spectat et spectabit in futurum ut eamdem novam provinciam, sicut praemittitur a nobis erectam et institutam, tamquam veram et legitimam canoniceque erectam provinciam, ac sicut reliquas fratrum Discalceatorum dicti Ordinis provincias, in omnibus et per omnia recognoscant, nominent, teneant et tractent, ac religiosos supranumeratos ad officia eis respective per praesentes demandata, illerumque liberum

exercitium, iuxta earumdem tenorem praesèntium, recipiant et admittant; ilisque in omnibus eadem officia concernentibus faveant et assistant, pareantque et obediant respective.

§ 7. Ac decernentes easdem prae- Decretum irsentes litteras, ac in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, etiam specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, adductae aut verificatae et iustificatae fuerint, aut ex quavis alià, etiam quantumlibet iuridicâ, piâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis formali et substantiali, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros efiectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praesatae cardinales, etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, definiri et iudicari debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Obstantia tollit.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis et custodiae huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam dicto Ordini eiusque superioribus et quibusvis aliis personis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis, ac omnibus et singulis quae in quinis nostris litteris supradictis voluimus i non obstare; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu

1 Edit. Main. legit volumus (R. T.).

quaevis alia expressio aut quaelibet alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii februarii mdclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 7 februarii 1675, pontif. anno v.

Registrata in Secretaria Brevium, in libro mensis februarii, p. 11, fol. 167.

### CLXXV.

Approbatio et confirmatio fundationum et erectionum decem conventuum fratrum Discalceatorum Ordinis S. Augustini in regno Portugalliae, et illorum erectio in novam congregationem sub titulo Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, regendam ab uno vicario generali de sexennio in sexennium eligendo, cum communicatione privilegiorum congregationis fratrum Discalceatorum Italiae, cuius statuta et constitutiones dicta nova congregatio dictique conventus observare tenentur1.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ec- Exordium. clesiae catholicae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet, ut, paternam religiosorum virorum Altissi-

1 Circa hanc materiam plura habes supra in Constit. XLIX Aliàs emanarunt, etc.; et LVII, Ex iniuncto nobis, huius Pontificis, quae revocantur.

mi obsequiis sub arctioris vitae instituto mancipatorum curam gerentes, felici illorum statui ac progressui et religionis incremento, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere iugiter studeamus.

Fundatio monasterii moma-Discalceatorum

§ 1. Innotuit siguidem nobis quod hum et fratrum dudum clarae memoriae Aloysia Maria Ordins Sauch dum vixit Portugalliae et Algarbiorum An astiniin sala le de Xabregas, regina illustris, pro eximià suà pietate et singulari erga Ordinem sancti Augustini devotione, monasterium monialium Discalceatarum<sup>2</sup> eiusdem Ordinis in valle de Xabregas prope et extra muros civitatis Ulyssiponensis regià liberalitate fundavit, ipsaque Aloysia Maria regina inter easdem moniales reliquos vitae suae dies in pace disposuit; et cupiens conventum fratrum Discalceatorum Ordinis Eremitarum eiusdem sancti Augustini, qui dictorum monasterii et monialium directioni et gubernio incumberent, pariter fundare atque erigere, licentiam desuper necessariam obtinuit a tunc existente priore generali dicti Ordinis, qui certum determinatum numerum religiosorum in eâ admittendorum praefixit, ipsumque conventum a superioritate prioris provincialis et aliorum praelatorum provinciae Portugalliae Ordinis huiusmodi exemit. ac illum suae et futurorum pro tempore priorum generalium eiusdem Ordinis iurisdictioni immediate subiecit, prout in litteris eiusdem prioris generalis desuper emanatis latius continetur.

In:um augeri

- § 2. Cumque temporis decursu, crescente semper magis in dies erga religionem fratrum Discalceatorum huiusmodi populi devotione, quamplurimi eorum religiosae vitae amore accensi ad habitum inter ipsos admitti desiderarent, iidem fratres Discalceati suppli-
  - 1 Male ed. Main. legit monasteriorum (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit Discalceatorum (R. T.).

ces petierunt a felicis recordationis Alexandro Papa VII praedecessore nostro ut gratiam et licentiam numerum religiosorum augendi, novasque domos regulares in regno Portugalliae fundandi concedere dignaretur.

§ 3. Verum tam idem Alexander pracdecessor, quam eius successor recolendae cessum. memoriae Clemens Papa IX etiam praedecessor noster, cui eaedem preces oblatae fuerant, eiusmodi gratiam concedere renuerunt; quinimo, cum dicti fratres Discalceati de facto et proprià auctoritate nonnullos novitios ultra numerum praefixum ad habitum admittere, novos conventus in variis dicti regni partibus erigere, et subsequenter eos congregationi fratrum Discalceatorum Hispaniae dicti Ordinis unire praesumpsissent, delatis ex parte fratrum Discalceatorum eiusdem Ordinis in praefato regno degentium ad nos hac super re querimoniis, illisque in Congregatione a nobis specialiter deputatà examinatis, eadem Congregatio censuit revocanda esse attentata praedicta, nec ullum ius competere fratribus Excalceatis Hispaniae super dicto monasterio Ulyssiponensi erecto pro curâ monialium, neque esse locum dismembrationi a religione, et subinde pariter censuit non esse locum erectioni novorum conventuum fratrum Discalceatorum Ordinis sancti Augustini in regno Lusitaniae, ac propterea illos erigi aut fundari prohibuit, et praedictis fratribus Excalceatis citra controversiam huiusmodi perpetuum silentium imposuit. Nos vero postmodum non solum decreta particularis Congregationis huiusmodi, ut praesertur emanata, consirmavimus, sed etiam omnia et singula, quae in eisdem decretis continentur, motu proprio decrevimus pariter et ordinavimus, cum simili perpetui silentii impositione, et alias, prout in binis

Congregatio

nostris desuper in simili forma Brevis die xxvIII ianuarii et die xxvIII februarii MDCLXXI expeditis litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius etiam continetur.

Novae preces.

§ 4. Verum, cum praesati fratres Discalceati eâ qua par est promptitudine apostolicis mandatis obtemperare, et conventus iam erectos dimittere vellent, dilectissimus in Christo filius noster Petrus princeps eorumdem Portugalliae et Algarbiorum regnorum gubernator, memoratae Aloysiae Mariae reginae genitricis suae pietatem imitari populorumque suorum speciali consolationi consulere cupiens, nobis exposuit eosdem religiosos in vineâ Domini sedulo laborare, et animarum salutem exemplo et doctrinà procurare, uberrimosque in dies fructus ex eorum propagatione, benedicente Domino, sperari posse; ac proinde supplex a nobis petiit ut praemissa revocare, ac infrascriptos decem conventus eorumdem fratrum Discalceatorum iam erectos, ac suppellectilibus sacris et profanis redditibusque ad victum necessariis sufficienter instructos atque dotatos, nempe conventus Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae in praedictà valle de Xabregas prope et extra muros supradictae civitatis Ulyssiponensis, Assumptionis eiusdem B. Mariae Virginis in Cassarica Pietatis, <sup>1</sup> sanctae eiusdem Conceptionis in Monte Moronovo, Mercedis in civitate Eborensi, S. Mariae Consolationis in extremos<sup>2</sup>, S. Mariae Portalegrensis, S. Mariae de Orada in Monearas, Boni Iesu in Porto de Mos, et hospitii in dictà civitate Ulyssiponensi in regione seu contratâ quae dicitur

- 1 Praeposit. in hinc abiicimus (R. T.).
- 2 Quid legendum pro in extremos iudicet lector sius (R. T.).

fangas de Faringha, approbare et confirmare, eosque in novam congregationem erigere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 5. Quare nos, pro peculiari paternae nostrae erga eumdem Petrum prin-regularium cencipem gubernatorem charitatis affectu, annui posse. porrectas nobis eius nomine preces per Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam diligenter perpendi matureque examinari mandavimus. Ipsi vero cardinales, audità relatione venerabilis fratris Marcelli archiepiscopi Chalcedonensis, nostri et Apostolicae Sedis in regnis praedictis nuncii, ac audito quoque dilecto filio procuratore generali dicti Ordinis, reque mature examinată, piis dicti Petri principis gubernatoris generalis votis hac in re benigne annui posse censuerunt.

§ 6. Itaque, praefatorum conventuum Pontifex ereac fratrum in eis degentium statui, rum decem conprosperoque regimini et incremento, batetrespectivo confirmat. quantum cum Domino possumus, providere cupientes, ac eorumdem patrum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas <sup>2</sup> fore censentes, de eorumdem car dinalium consilio, ac motu proprio et ex certâ scientià ac maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, erectiones et sundationes supradictorum decem conventuum, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et

- 1 Male, ut patet, edit. Main. legit praeposita pro praepositam (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris vel facti defectus, qui propter praemissa desuper quovis modo intervenerunt, seu aliàs quomodolibet intervenisse dici, censeri vel praetendi possent, supplemus et sanamus.

Dictos decem gationem.

§ 7. Praeterea eosdem decem convengit in congre-tus in novam congregationem fratrum Discalceatorum dicti Ordinis Eremitarum sancti Augustini, quae congregatio Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae regni Portugalliae nuncupari, ac ab uno vicario generali capitulariter et canonice de sexennio in sexennium eligendo regi et gubernari, necnon statuta et constitutiones congregationis Italiae fratrum Discalceatorum eiusdem Ordinis ab hac S. Sede approbatas observare debeat et teneatur, firmà tamen in omnibus permanente auctoritate et superioritate quam priores generales dicti Ordinis super alias huiusmodi congregationes fratrum Discalceatorum obtinent, ac eà lege ut dilectus filius modernus prior generalis eiusdem Ordinis, pro hac primà vice tantum, vicarium generalem novae congregationis huiusmodi ad sexennium auctoritate nostrâ apostolicâ deputare debeat, quam ad rem opportunam ei harum serie tribuinaus facultatem. moto, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, itidem perpetuo erigimus et instituimus.

Renevatio brica.

- § 8. Ita tamen ut illi religiosi, qui in professionis nul-liter consessae in memoratis conventibus seu erectis nuldictis conventi-hus prout in ru-liter professi dignoscuntur, admoniti de nullitate eorum professionis, denuo eam in manibus superioris localis, etiam nullo alio novitiatu peracto, quatenus annum novitiatus alias peregisse reperiantur, solemniter emittant, retento tamen iure praecedentiae a die admissionis ad habitum; recusantes vero, libere ad se-
  - 1 Videtur legendum sic pro seu (R. T.).

culum redire possint si ad sacros ordines non fuerint promoti, sin minus, a vinculo religionis absoluti in saeculo remaneant cum suspensione ab eorumdem ordinum exercitio donec de legitimo patrimonio sive beneficio ecclesiastico ad eorum congruam sustentationem sufficienti se esse provisos coram suis Ordinariis constare fecerint.

§ 9. Volentes, et motu simili statuentes, ut in memorato conventu de Xa-scribit numerum bregas numerus fratrum viginti, in re-religiosorum et liquis vero conventibus praedictis, quin-ctae coogregationis Italiae. praefata statuta et constitutiones congregationis fratrum Discalceatorum Italiae observare teneantur.

§ 10. Demum eidem novae congregationi, sicut praemittitur, a nobis ere-concedii omna ctae et institutae, illiusque conventibus, indulta et processione et institutae, illiusque conventibus, vilegia, quibus superioribus, fratribus et personis qui-congregatio Itabuscumque, ac ipsorum conventuum et liae. congregationis ecclesiis, ut 1 praceminentiis, praerogativis, honoribus, iuribus, indultis et gratiis tam spiritualibus quam temporalibus, quibus praefata congregatio fratrum Discalceatorum Italiae illiusque conventus, ecclesiae, superiores, fratres et personae, tam de iure, usu et consuetudine, quam ex concessione apostolicà, et aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt<sup>2</sup> et poterunt in futurum, pari modo et absque ullà prorsus differentià uti, frui et gaudere libere et licite possint et valeant, motu, scientia et potestatis plenitudine ac tenore praefatis, concedimus et indulgemus.

- § 11. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam cuiusvis
  - 1 Particulam ut nos addimus (R. T.).
  - 2 Male edit. Main. legit possint (R. T.).

status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis, aut aliàs specificà et individuâ mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, adductae, verificatae vel iustificatae suerint, aut ex alià quacumque etiam quantumvis legitimâ, iuridicâ, pià et privilegiatà causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tenipore de subreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno ac substantiali ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, redargui, infringi, retractari, ad viam seu terminos iuris reduci, aut in controversiam vocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et quandocumque spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc si se-

cus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 12. Quocirca memorato Marcello ar- Exequatores ciepiscopo, moderno et pro tempore existenti nostro et Sedis praefatae in dictis regnis nuntio, ac venerabili etiam fratri archiepiscopo Ulyssiponensi per praesentes motu pari committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel illi eorum, praesentes litteras et in eis contenta quecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte praefâtae novae congregationis eiusque superiorum et fratrum seu alicuius eorum fuerint requisiti, per se vel alium seu alios, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ illos praesentium litterarum et in eis contentorum huiusmodi commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittentes illos desuper a quoquam, quavis auctoritate, quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis.

§ 13. Non obstantibus decretis et lit- Contrariis amteris nostris, aliisque praemissis, ac piae gat. deromemoriae Bonifacii Papae VIII praedecessoris pariter nostri de unâ, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque apostolicis, acº in universalibus provin-

cialibusque et synodalibus conciliis edi-

- 1 Potius lege unus pro illi (R. T.).
- 2 Coniunct. ac nos addimus (R. T.).

tis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon dicti Ordinis, aliisve quibusvis, iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam dicto Ordini eiusque superioribus ac fratribus et aliis personis ac locis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibuscumque etiam derogatoriarum derorogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas, generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides 'transumptorum.

§ 14. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii

februarii MDCLXXV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 8 februarii 1675, pontif. anno v.

Registrata in Secr. Brevium, in lib. mensis februarii, part. II, fol. 160.

#### CLXXVI.

Breve, quo declaratur tam PP. Cappuccinis, quam PP Tertiariis Gallicanae Congregationis licere personas sacculares utriusque sexus admittere ad Tertium Ordinem a divo Francisco pro fidelibus in saeculo degentibus institutum, rescissis et revocatis quibuscumque litteris et statutis in contrarium decernentibus1.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Sollicitudo pastoralis officii, quo ca- Exordium. tholicae Ecclesiae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet, ut, christifidelium divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum, uberesque bonorum operum fructus, aspirante superni favori aurâ, proferre iugiter satagentium, quieti et religiosae tranquillitati consulere studentes, ea quae litium dirimendarum amabilisque concordiae stabiliendae studio inter eos provide conventa esse noscuntur, quo firmius perennent, nec residuis contentionibus<sup>2</sup> unquam agitari possint, apostolici muniminis patrocinio constabiliamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Exponitur concerunt dilecti filii Bonaventura a Reci-fratres Cappueneto, procurator generalis Ordinis fra-Tertii trum Minorum sancti Francisci Cappue-congregationis Gallicanae.

- 1 In hac Const. revocatur quidquid statutum fuerat in constit. cxvII (al. 116) Exponi nobis huius Pontificis.
- 2 Pessime ed. Main. legit conventionibus pro contentionibus (R. T.).

cinorum nuncupatorum, et fratres Tertii Ordinis Congregationis Gallicanae, quod, cum dudum, inter fratres Minores Cappuccinos ex unà et fratres Tertii Ordinis Congregationis Gallicanae huiusmodi ex alterá partibus, controversia super iure conferendi habitum Tertii Ordinis sancti Francisci personis saecularibus utriusque sexus extra Congregationem degentibus et Ordinariorum iurisdictioni subditis exorta fuisset, variaque decreta a Congregationibus S. R. E. cardinalium, ac etiam litterae apostolicae ad partium praefatarum favorem desuper respective emanassent, nec tamen controversia huiusmodi adhuc conquievisset; eaedem partes, fraternae charitatis inter Ordines praefatos conservandae studio, accedentibus etiam exhortationibus dilectorum filiorum nostrorum Iacobi Rospigliosii et Caesaris Destrees nuncupatorum eiusdem S. R. E. presbyterorum cardinalium, ac intercessione dilecti filii nobilis viri moderni ducis Destrees pro carissimo in Christo filio nostro Ludovico Francorum rege christianissimo apud nos et Sedem Apostolicam oratoris, ad concordiam super praemissis (servato tamen desuper nostro et dictae Sedis beneplacito) devenerunt: ut scilicet tam praefatis fratribus Cappuccinis quam dicti fratribus Tertii Ordinis dictae Congregationis Gallicanae liceat habitum praefatum personis saecularibus utriusque sexus iuxta usum apud suos respective receptum conferre, et aliàs, prout plenius continetur in scripturâ desuper confectâ, tenoris qui sequitur, videlicet:

Tenor eiusdem concordiae.

« In nomine Domini. Coram eminentissimis cardinalibus infranominatis, anno Domini MDCLXXV, die vi februarii, confectum est Romae praesens instrumentum, et ab utrâque parte acceptatum in sequenti formâ:

« Cum iamdiu patres Cappuccinos inter et Tertiarios regulares quaestio nata sit de et super iure conferendi habitum Tertii Ordinis sancti Francisci personis saecularibus utriusque sexus extra congregationem degentibus et Ordinariorum iurisdictioni subditis, eaque controversia, multis intercedentibus eminentissimorum cardinalium tum Sacri Concilii interpretationi tum episcoporum et regularium consultationibus praepositorum decretis, ac SS. Pontificum Brevibus, nondum penitus composita sit, ne diuturniore contestatione pax et charitas inter dictos Ordines labefactari queat, utriusque Ordinis procuratoribus, pietatis et concordiae studio, accedente auctoritate et exhortationibus eminentissimorum cardinalium Rospigliosii et Destrees, necnon excellentissimi ducis Destrees ad Sanctam Sedem extraordinarii regis christianissimi oratoris, eam exortas illà de re lites componendi et futuras in posterum amputandi optimam rationem inire placuit, ut scilicet tum patres Cappuccini tum Tertiarii saecularibus utriusque sexus habitum sancti Francisci conferant, utrique iuxta usum apud suos receptum, et iura quibus hactenus gaudere consueverunt; salvå et reservatå super praemissis sanctae Sedis Apostolicae confirmatione, pro qua enixe supplicatur, super his silentio imposito.

- F. AMADEUS Baiocensis Cappuccinus, procurator;
- F. BARTHOLOMAEUS Veronensis, procurator provinciae S. Ivonis Tertii Ordinis;

CAESAR cardinalis DESTREES: IACOBUS cardinalis Rospigliosus ».

§ 3. Quare exponentes praefati nobis Proces utriushumiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur ipsos expo-

censuris.

Absolutio a nentes specialibus gratiis et favoribus prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, ac supradictorum decretorum et litterarum apostolicarum tenores, et alia quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, huiusmodi Concordia supplicationibus inclinati, concordiam inter partes praedictas initam ut praefertur, confectamque desuper scripturam praeinsertam, cum omnibus et singulis in eà contentis, auctoritate apostolicà,

confirmatur.

tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus, et proinde perpetuum super controversià praedictà utrique partium silentium, eadem auctoritate, harum serie, imponimus.

Decretum ir-

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariis deconstitutionibus et ordinationibus apos-regat. tolicis, necnon, quatenus opus sit, praefatorum Ordinum et Congregationis Gallicanae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhi-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx februarii MDCLXXV, pontificatus nostri anno v.

bitae vel ostensae.

I. G. Slusius.

Dat. die 20 februarii 1675, pontif. anno v.

Registrata in Secr. in lib. Brevium mensis f. bruarii.

#### CLXXVII.

Confirmatio decreti eminentissimorum cardinalium collegii Germanici et Hungarici de Urbe protectorum, ut imposterum nullus, vel convictor vel alumnus, recipiatur in dictum collegium, qui non habeat qualitates in dictâ Bullâ expressas.

### Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Expositio.

§ 1. Exposuerunt nobis nuper venerabiles fratres nostri S. R. E cardinales collegii Germanici et Hungarici de Urbe apud nos et Sedem Apostolicam protectores, quod dudum felicis recordationis Gregorius Papa XIII praedecessor noster dictum collegium fundavit, illudque a seminario romano, in quo alumni et convictores itali educantur, separando, ordinavit ut nemo in alumnum vel convictorem eiusdem collegii admitteretur, qui ex provinciis et circulis Germaniae in litteris constitutionum ipsius collegii expressis non esset; et subinde, cum cubicula in dicto collegio nonnullis convictoribus italis variis temporibus concessa fuissent, ab eiusdem S. R. E. cardinalibus protectoribus et superioribus collegii praefati tunc existentibus cognitum fuit eiusmodi nationum diversitatem disciplinae et gubernio alumnorum multum obesse, ac finem fundationis eiusdem collegii impedire; unde iidem cardinales protectores expresse decreverunt ne convictores in collegium huiusmodi nisi iuxta dispositionem litterarum praefati Gregorii praedecessoris reciperentur; verum progressu temporis, cum aliqui convictores itali, propter vehementes personarum potentium commendationes, in collegium praedictum introducti fuissent, qui nimis libere ac modo ab instituto eiusdem collegii omnino diverso vivebant, recolendae memoriae Innocentius Papa X, etiam praedecessor noster, incommodorum, quae inde nascebantur, conscius, mandavit dilecto filio Ioanni Paulo Olivae praeposito generali Societatis Iesu, tunc dicti collegii rectori, ne in ipsum collegium amplius admitterentur sub quocumque praetextu convictores ex nationibus per praefati Gregorii praedecessoris litteras et car-

dinalium protectorum decreta huiusmodi exclusis; et, vigore mandati huiusmodi, eiusmodi convictores, qui ibi tunc erant, inde dimissi fucrunt; cumque collegium ipsum, existentibus in eo solis alumnis et convictoribus quos litterae apostolicae admitti praescribunt, multos per annos optimâ disciplinâ atque pace gavisum fuisset, subinde cum nonnullis convictoribus italis dispensatum fuit ut in illud admitterentur; atque ita practeritae inquictudines, non sine magno divini servitii detrimento atque molestiis superiorum qui abusus et incommoda inde subnascentia impedire nequibant, renovatae fuerunt.

§ 2. Cum autem, sigut eadem expo- Tenor decreti sitio subiungebat, collegium prafatum ab nales protectoeiusmodi praeiudiciis atque incommodis reseiusdem colegii. liberum de praesenti reperiatur, et, ne in eà deinceps relabatur, cardinales exponentes praedicti decretum ediderint tenoris qui sequitur, videlicet:

« Nos Franciscus cardinalis Barberinus, Nicolaus cardinalis Ludovisius, Flavius cardinalis Chisius, lacobus cardinalis Rospigliosius, Palutius cardinalis Alterius, collegii Germanici et Hungarici cardinales protectores, bene perspectis dicti collegii constitutionibus, quodve pro subveniendo spiritualibus Germaniae et Hungariae necessitatibus iuxta finem constitutionis collegii consultum magis atque utile futurum sit diligentius attendentes, rationum momentis utrinque perpensis, unanimi consensu statuimus atque decernimus ut in posterum nullus vel convictor vel alumnus recipiatur in collegium, qui non habeat qualitates in Bullà constitutionis requisitas, et sit natus et educatus in provinciis in dictà Bullâ expressis et indicatis, ut melius sublatà nationum diversitate et incommodis exinde oriri solitis, eiusdem collegii alumni possint unanimiter in solidae pietatis et litterarum studia incumbere, et finem assequi ad quem collegium ad maiorem Dei gloriam et animarum salutem institutum fuit; atque ita executioni mandari ab eiusdem collegii rectore, hoc scripto manu nostrà firmato, statuimus, decernimus et mandamus, supplicando sanctissimo domino nostro Clementi X ut dignetur hoc nostrum decretum suâ auctoritate confirmare.

Datum Romae, hac die xxix ianuarii MCDLXXV.

Franciscus episcopus Ostiensis, cardinalis Barberinus;

F. cardinalis Chisius;

I. C. cardinalis Rospigliosius;

P cardinalis de Alteriis ».

Pontifex di-

§ 3. Nobis propterea iidem cardinales apostolica au exponentes humiliter supplicarunt nt decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis patrocinio communire de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur, ipsorum cardinalium votis hac in re favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, decretum praeinsertum, omniaque et singula in eo contenta et expressa, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Decretum irritans.

§ 4. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac contrariis deconstitutionibus et ordinationibus apo-rogat. stolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti collegii, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die Iv martii MDCLXXV 1, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 4 martii 1675, pontif. anno v.

Registr. in Secret. Brevium, in libro mensis martii, part. utrâque, fol. 101.

1 Male, ut puto, ed. Main. legit. 1674 (R. T.).

## CLXXVIII.

Erectio hospitii pro noviter conversis ad fidem.

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Inter alia gravissima onera, quibus nos premit pastoralis officii cura, illud cetera superat, oves ab ovili sanctae Fidei Orthodoxae Romanae devias, in faucibus lupi haeresis inhaerentes, ac ad portas aeternae damnationis pergentes, ad eiusdem sanctae Matris Ecclesiae (in qua tantummodo ut in arcâ Noe vera salus reperitur) vias rectas remittere et reducere.

Pro haereticis conversis ad fimum prope Ripettam.

§ 1. Super hoc igitur acies nostrae dem emit do mentis tuto debito zelo dirigentes, ac quod divina pietas proprie nunquam in hoc deficienti assistentià hoc nostrum sanctum propositum confovere non dedignaretur confidentes, ea auxilia et media, quae operi adeo digno munere 1 pastorali nostro praestari necessaria et debita dignoscuntur, quantum in nobis est, praeparare non distulimus. Sane ad effectum praedictum, et ut isti filii novi eiusdem sanctae Matris Ecclesiae recipi possent, mediante dilecto filio nostro Bernardino S. R. E. cardinali Roccio nuncupato, tunc archiepiscopo Damasceno et palatii nostri apostolici praefecto, cui super hoc vices nostras dedimus, domum ad Nationem Picenam aliàs S. Domus Lauretanae de Urbe prope Ripettam spectantem, de propriis nostris pecuniis, ac pretio septem millium scutorum monetae, cum illius nationis ecclesià, aliisque appendiciis, emi curavimus, et subinde decem millia scuta in emptionem tot locorum montium cameralium non vacabilium de Urbe praedictà eroganda donavimus.

Pro eisdem

§ 2. Interim vero, sicut nobis innotuit,

1 Ed. Main. legit muneri pro munere (R. T.). Bull. Rom. - Vol. XVIII.

auxiliante Domino, unum parvum hospi-conversis aperitium sub curâ et directione dilecti filii tur hospitium.

Mariani Succini presbyteri Congregationis S. Philippi Nerii de eâdem Urbe, suffragante ei ope aliorum duorum piorum presbyterorum, apertum et preparatum fuit; illudque ex eleemosynis piorum christifidelium non satis laudabilis charitas manutenere, eigue de necessariis subvenire non deficiebat. Pro cuius quidem pii operis maiore progressu eisdem presbyteris adiutores in hoc sese praebuerant dilecti filii marchio Horatius de Spadis, necnon marchio Ferdinandus de Mutis, ac Lucas abbas Millinus et Stephanus Ricciardus presbyter, iuris utriusque doctor, ac Curiae Capitolinae de praesenti secundus collateralis, ac Ferdinandus Capponus, Ioseph de Comitibus, Franciscus Spentner, Iosephus Melgarini, Guillelmus Leslus, Hieronymus Berti, Matthias Peroni, aliique pii viri clerici seu laici insimul congregationem super hoc opere pio construentes respective, cum notabili operis pii huiusmodi augmento, ita ut, sicut accepimus, biennio adhuc non completo, qui, perfidà haeresi per eos abiuratà, ad gremium eiusdem sanctae Matris Ecclesiae, divina favente clementia, recurrerunt, usque ad numerum nonaginta duorum ascendunt, inter quos nonnulli regularium strictioris observantiae statum amplexi fuerunt.

§ 3. Proptereaque nos, quibus semper Designatur hocordi est omnium praecipue istius pro-riae Virginis ficui operis augmentum, quique², licet, ut pe Portam Anonyo istida a disemple and a disem opus istud, adeo pium et pietate catho-latium anostolilicâ dignum, maius in dies susciperet cum S. Petri. incrementum, et maiori commoditati habitationis ac aliàs consultum fuisset, istis, qui sponte veniunt ad fidem, noviter conversis, in aliquâ palatii nostri praefati

1 Potius lege constituentes (R. T.).

2 Vox quique redundare videtur (R. T.).

parte, locum praebere ardenti desiderio, ut inibi paternum refugium invenirent, optaverimus: nihilominus, quia possibile non fuit aliquam dicti palatii portionem ad hunc effectum separare, loca seu situs eidem palatio proximiora sen proximiores considerando et examinando, satis aptum et valde commodum nobis visum fuit hospitium B. Mariae Virginis Gratiarum nuncupatum prope Portam Angelicam et palatium nostrum apostolicum S. Petri, quod sub protectione dilecti filii nostri Palutii basilicae sanctorum XII Apostolorum S. R. E. presbyteri cardinalis de Alteriis nuncupati reperitur, et in quo de praesenti nonnulli pauci in numero existentes eremitae reperiuntur (quibus, ad observantiam alicuius ex tribus substantialilius votis per alios religiosos observari seu profiteri debitis minime adstrictis, tantummodo ex eorum instituto onus quaestuandi eleemosynas pro substentatione tredecim pauperum, recipiendi infirmos, ad effectum illos ad hospitalia transmittendi, et eremitas per aliquod temporis spatium hospitio recipiendi incumbit), illudque ad utrumque effectum satis capax et sufficiens ac ab aliis habitationibus saecularium et populari strepitu separatum et divisum, existimamus.

dictorum versorum.

§ 4. Ilis igitur et aliis de causis adillo di ponere ducti, valde utiliter de eo, ut infra, disponere cupientes, eo magis ut in illo antiquus et pius usus receptionis pauperum in receptione huiusmodi pauperum conversorum (qui, ex eo quod patriam, parentes, consanguineos, et bona ad orthodoxam sanctam fidem amplectendam relinquunt, et quo magis sufferunt adeo gravia incommoda pro amplectendis verae fidei dogmatibus, eo magis misericordi et paterno affectu nostrae sollicitudinis digniores efficiuntur) manuteneatur, seu, quatenus opus sit, ma-

gis atque magis renovetur et augeatur, inibique fidei catholicae alumni recipi et sublevari valeant, quarumcumque aliarum litterarum a nobis quomodolibet in favorem hospitii huiusmodi super erectione aut aliàs a nobis concessarum seu emanatarum, etiam per viam confirmationis, necnon instrumentorum in favorem huiusmodi hospitii per quosvis celebratorum, aliorumque supradictorum tenores, etiam veriores, ac datam, praesentibus pro expressis habentes, ac omnes et singulos eiusdem hospitii administratores et ministros seu deputatos, in eoque degentes et inservientes, eorumque singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes,

§ 5. Motu proprio, non ad alicuius Erectio novi instantiam, sed ex nostris scientiâ, libe-bospitii ralitate et deliberatione, ac de apostolicae potestatis plenitudine, ad Dei omnipotentis laudem, sanctaeque ipsius Ecclesiae incrementum, praecipuamque illorum, qui, ut praesertur, veniunt ad fidem, salutem et commodum, unum hospitium sub invocatione B. Mariae Virginis Gratiarum et S. Michaëlis Archangeli in praedicto hospitio seu coenobio eremitarum eiusdem B. Mariae Virginis Gratiarum ad Portam Angelicam, in quo ii, qui sponte venerunt ad Fidem Romanam, advenientes gratuito et urbane recipiantur, inibique per tempus designandum, et, prout recipiendorum huiusmodi utilitas suaserit et necessitas, arbitrio Congregationis praedictae duraturum, alantur, ut, durante dicti temporis spatio, cuiuslibet illorum

voluntas, cuinam iidem ut supra recepti arti, seu exercitio, aut statui, qua seu quo mediante, postquam e dicto hospitio dimissi fuerint, sustentari possint, operam dare in mente et intentione gerant, explorari valeat, ad hoc ut, factà per illos declaratione eorum voluntatis, in eâ arte, seu exercitio, aut statu, omni curà et sedulitate, dirigi et applicari possint (eremitis in dicto hospitio ad praesens et pro tempore degentibus minime remotis, eorumque instituto et habitu, uti prius, in suis iuribus et redditibus, aliisque observari solitis, semper et perpetuo remanentibus, ac salva dicta protectione, sub qua, ut praesertur, eorum hospitium iidemque eremitae reperiuntur), perpetuo erigimus et instituimus;

Novo hospitio

- § 6. Illique sic erecto et instituto, pro illius dote et manutentione ac onerum sustentatione, praedicta loca montium et domum praedictam a dictâ natione Picenâ emptam mediantibus praedictis summis per nos ut praefertur erogatis, ac domunculam prope dictam domum olim eiusdem nationis, emptam sub die i decembris anno Domini mdclxxiv per acta Nicolai Mazzeschi notarii publici curiae causarum Camerae Apostolicae generalis auditoris (maiores in dies proventus, favente Domino, assignaturi) ac etiam omnia et quaecumque bona, redditus, eleemosynas eidem novo hospitio a quibusvis christifidelibus elargita, donata et relicta ac acquisita (quorum quantitates, qualitates et valores pro expressis haberi volumus) ac quae' de cetero elargienda, donanda et relinquenda ab eorumdem christifidelium pietate et charitate (ita quod liceat Congregationi praedictae, nomine dicti hospitii, illorumque<sup>2</sup> corporalem, realem et actualem possessionem apprehendere, et apprehensam
  - 1 Videtur atque pro ac quae legendum (R.T.).
  - 2 Potius lege illorum pro illorumque (R.T.).

perpetuo retinere, cuiusvis licentià desuper minime requisitâ) etiam perpetuo applicamus et assignamus.

§ 7. Ac idem novum hospitium, cum Declarat illud illius ecclesiâ, aliisque membris et de-esse membrum pendentiis, ac iuribus et bonis, in omni- omnino deponbus et per omnia palatii nostri apostolici membrum efficimus, ac etiam ab eodem omnino dependere declaramus, ac semper et quandocumque esse et censeri, ac uti tale respici et considerari volumus et mandamus, illudque unâ cum supradictis, necnon hospites, ministros, illiusque bona, iurisdictioni moderni et pro tempore existentis palatii apostolici praefecti etiam perpetuo, motu pari, subiicimus, ponimus et collocamus.

§ 8. Quia vero pietas, prudentia et fide- Committit adlitas eiusdem Congregationis nobis satis illius Congreganota existit, administrationem illius, rubrica. tam quoad regimen, disciplinam et victum hospitum, quam circa receptionem et dimissionem illorum et cuiuslibet ministrorum, necnon etiam reddituum, bonorum, aliorumque praemissorum, ut supra, et in alios usus convertentes et erogantes', cum hoc tamen quod vigore mandatorum palatii apostolici praefecti, cui bis in quolibet anno, et quoties ei magis libuerit, ratio administrationis reddituum huiusmodi reddi debeat, eidem Congregationi concedimus et tribuimus ac reservamus; et insuper eidem Congregationi, pro felici directione et gubernio eiusdem hospitii per nos erecti, quaecumque statuta et ordinationes, sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis minime contraria, faciendi, decernendi, eaque, cum opus fuerit, revocandi, immutandi et corrigendi, aliaque de novo condendi (quae, posteaquam facta, edita, revocata, im-

1 Quomodo legendum et ordinanda syntaxis, non satis liquet (R. T.).

mutata et correcta ac de novo condita fuerint, perinde habeantur et observentur ac si auctoritate apostolicà approbata et confirmata essent, prout illa ab omnibus, ad quos spectabit, haberi et inviolabiliter observari mandamus)<sup>1</sup>,

Concedit om-

§ 9. Et insuper eidem hospitio, ilnia privilegia exemptiones et liusque hospitibus et ministris, aliisque indulta quibus personis in eo pro tempore degentibus sum apostoli de mistantibus qui ampilya et quibus cum, et Roma- et existentibus, ut omnibus et quibusero tempore in. cumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus palatium nostrum apostolicum, nobisque ac Romanis Pontificibus inibi inservientes et assistentes, ac in eo degentes, et tam in spiritualibus quam in temporalibus, quomodocumque utuntur, potiuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter uti, frui, potiri et gaudere valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si novum hospitium huiusmodi ac ministri et hospites et in eo degentes intra dicti palatii limites permanerent, ctiam concedimus et indulgemus.

Indulgentia in rubrica.

§ 10. Postremo, ut temporalibus complenaria omnibus recipiendis modis spiritualia quoque munera conhospithus et ministris, aliisi lungamus, quibus fidelium devotio eis que in dicto hispitio degen munita crescere magis et augeri possit, ingressu, prout de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus recipiendis hospitibus destinatis, et ministris, aliisque in dicto hospitio degentibus, in ipso ingressu, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, ac pias ad Deum preces pro haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, ac inter christianos principes facienda et fovenda pace, ac Romani Pontificis salute effuderint, ac etiam quos in eodem hospitio

1 Videtur deesse facultatem (R. T.).

decedere contigerit, si poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti, si id commode fieri poterit, ac saltem contriti, in eorum mortis articulo dulce nomen lesu corde, si ore nequiverint, devote invocando 1, plenariam omnium et singulorum suorum peccatorum indulgentiam et remissionem perpetuo concedimus.

§ 11. Decernentes praedicta omnia Decretum irsubsistere, necnon praesentes litteras ex "lans. quovis capite, etiam iuridico et legitimo, pio, privilegiato, speciali notâ digno, ac de necessitate iuris vel facti omnino exprimendo, aut aliàs, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis nostrae defectu, etiam forsan ex eo quod in praemissis interesse habentes aut quicumque alii vocati non fuerint, notari, argui seu impugnari, aut adversus eas quodcumque iuris vel facti aut gratiae remedium seu oris aperitionis impetrari, vel etiam motu simili concedi nunquam posse, illasque sub quibuscumque revocationibus, suspensionibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam ab eâdem Sede Apostolicà emanatis et in posterum emanandis. minime comprehendi posse, sed illas semper validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, eidemque hospitio plenissime suffragari, sicque et non aliàs in praemissis et circa ea per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, in quavis causà et instantià, sublatà eis et eorum cuilibet quavis iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

1 Syntaxis ratio vellet invocaverint (R. T.).

Exequatores designat.

§ 12. Quocirca dilectis filiis causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori, ac eiusdem Camerae nostrae thesaurario, necnon nostri palatii apostolici auditori decano, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras ac in eis contenta quaecumque, ubi et quando pro parte eiusdem hospitii administratorum et ministrorum seu deputatorum pro tempore existentium, aut alicuius eorum, requisiti fuerint, solemniter publicantes, ac eis in praemissis omnibus et singulis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâ easdem praesentes, et in eis contenta huiusmodi, ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, firmiter et inviolabiliter observari, et memoratos hospitii administratores et ministros seu deputatos praedictos, aliosque pro tempore interesse habentes huiusmodi, illis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; nos enim praefatis auditori, thesaurario et decano, et eorum cuilibet, omnes, quos opus fuerit, etiam per edictum publicum, constito de non tuto accessu, citandi, illisque et eorum cuilibet etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis inhibendi, contradictores, servatâ formâ Concilii Tridentini, incidisse declarandi, gravandi, reaggravandi, et interdicendi, auxiliumque brachii saecularis etiam ad hoc, si opus fuerit, invocandi, aliaque in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, dicendi, gerendi, exercendi et exequendi, apostolică auctoritate, tenore praesentium, facultatem concedimus.

Contrariis latissime derogat. § 13. Non obstantibus praemissis, et, 1 Deest aliquid, ex. g. in eas (R. T.).

quatenus opus sit, felicis recordationis Pii Papae IV praedecessoris nostri de registrandis gratiis interesse Camerae Apostolicae quomodolibet concernentibus, necnon regulà nostrà seu mandato de non tollendo iure quaesito, aliisque etiam in synodalibus, provincialibus aliisque specialibus vel generalibus conciliis editis vel edendis, aliisque apostolicis constitutionibus et ordinationibus, ac hospitalium et xenodochiorum Urbis, et Congregationis Eremitarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et eorum cuilibet, et quibusvis aliis superioribus et personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in contrarium praemissorum, ac etiam in favorem aliorum hospitiorum, aliorumque superiorum et personarum, in genere vel in specie, quomodolibet, etiam pluries, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac etiam de verbo ad verbum, non autem per clausulas idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observatà, inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, latissime et validissime, ac specialiter et expresse, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, derogamus et derogatum esse volumus, ac, quatenus opus sit, piae memoriae Bonifacii Papae VIII etiam praedecessoris nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo quis ultra tres dietas ad iudicium vigore praesentium non trahatur; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 14. Volumus autem quod praesentium transumptis eadem prorsus fides adhibeatur tam in iudicio quam extra illud, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poe-

§ 15. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutionis, applicationis, assignationis, subjectionis, exemptionis, liberationis, concessionis, communicationis, indulti, constitutionis, deputationis, decreti, mandati, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXV. III idus martii, pontificatus nostri anno v.

G. cardinalis prodatarius.

I. G. Slusius.

Visâ de Curia S. de Pilastris.

D. CIAMPINUS.

Loco + plumbi.

Dat. die 134 martii 1675, pontif. anno v. Registrata in Secret. Brevium.

#### CLXXIX.

Indultum quod in universo Ordine fratrum tam Calceatorum quam Excalceatorum et monialium Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum celebretur sub ritu duplici 1 Male e-lit. Main. ad marg. legit 30 (R. T.).

de praecepto officium et missa Omnium Sanctorum et Sanctarum dicti Ordinis die XIII novembris.

# Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicae servitutis officium, quod Exordium. ineffabilis divinae maiestatis clementia humilitati nostrae imponere dignata est, exigit ut sanctorum in caelesti Hierusalem cum Christo Iesu Domino nostro regnantium cultum et venerationem in terris, quantum nobis ex alto conceditur, promovere atque ampliare studeamus.

§ 1. Itaque piis dilecti silii nostri Indulget ut Petri tituli S. Marci S. R. E. presbyteri cardinalis Ottoboni nuncupati, Ordinis fratrum B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, precibus benigne annuentes, ac etiam supplicationibus dilecti filii Francisci a sancto Marco procuratoris generalis Congregationis fratrum Excalceatorum nuncupatorum eiusdem Ordinis nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ipsumque Franciscum procuratorem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtavat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. ut in futurum omnes et singuli tam Calceati quam Excalceati fratres et moniales Ordinis praefati semel in anno, nempe die xIII mensis novembris, officium et missam Omnium Sanctorum et Sanctarum eiusdem Ordinis, iuxta rubricas breviarii et missalis ipsius Ordinis, sub ritu duplici recitare et respective celebrare, et quoad dispositionem dicti

officii, se concessioni aliàs, videlicet die xi octobris moclxxi, Ordini i fratrum Eremitarum sancti Augustini factae, conformare, omniaque in calendario breviarii et missalis Ordinis primodicti de praecepto apponi et imprimi curare, libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Contrariis de-

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum lides.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII martii MDCLXXV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 27 martii 1675, pontif. anno v.

## CLXXX.

Confirmatio summarii indulgentiarum archiconfraternitatis et confratrum cincturatorum Ordinis Eremitarum sancti Augustini.

### Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae servitutis munere spiritualium gratiarum concessiones, ex pià prudentique huius sanctae Sedis dispensatione provide emanatas, quibus christifidelium devotio ad pietatis opera incitatur et confovetur, apostolici muniminis praesidio libenter constabilimus, et aliàs 1 Male edit. Main. legit Ordinis (R. T.).

desuper statuimus, sicut, deliberatione praevià, ad omnipotentis Dei gloriam et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- gregorius xv tionis Gregorius Papa XV, praedecessor tias pro cinctunoster, omnia et singula privilegia, in-et de novo coudulgentias, praerogativas, facultates, gra-cedit. tias et indulta quaecumque archiconfraternitati Cincturatorum nuncupatae sancti Augustini et sanctae Monicae, sub invocatione B. Virginis Mariae de Consolatione nuncupatae, in ecclesià S. Iacobi Bononiensi canonice institutae, sive aliis quorumcumque locorum confraternitatibus ei debite annexis, et illius sive illarum utriusque sexus confratribus cincturatis pro tempore existentibus, tam per recolendae memoriae Gregorium XIII et Gregorium XIV, quam quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores pariter nostros, quandocumque et quomodocumque, etiam per viam et modum extensionis, ampliationis et communicationis, ac aliàs, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, eatenus quomodolibet concessa, et aliquando revocata, ac sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, restrictionibus et modificationibus auctoritate apostolicà etiam quandocumque et qualitercumque factis comprehensa, decretis tamen Concilii Tridentini non repugnantia, necnon litteras desuper emanatas, eâdem auctoritate perpetuo approbavit et confirmavit ac innovavit, elsque perpetuae et inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiecit; et nihilominus, pro potiori cautelà, illa omnia, cum eorum extensionibus, ampliationibus et communicationibus praedictis, denuo, etiam perpetuo concessit, et aliàs prout in ipsius Gregorii XV praedecessoris desuper sub plumbo, anno Incarnationis

Dominicae MDCXXI, III nonas iunii, expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

CCBSIODIS.

§ 2. Cum autem, sicut venerabilis framalionis et con-ter Iosephus Eusanius episcopus Porphyriensis sacrarii nostri apostolici praefectus nobis nuper exponi fecit, subinde Congregatio tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita quasdam litteras die xxIII martii MDCXXIX ad tunc existentem priorem generalem Ordinis fratrum Eremitarum sancti Augustini dederit, quibus indulgentiae archiconfraternitati eique aggregatis confraternitatibus praedictis a Romanis Pontificibus concessae (quippe quae a piae memoriae Paulo Papa V, etiam praedecessore nostro, per suas litteras, quarum initium Cum certas, etc., die 11 octobris mocvi editas, revocatae fuerant, tametsi a memorato Gregorio XV praedecessore per suas litteras praefatas innovatae fuissent) reiici posse videbantur; verum Congregatio venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium indulgentiis et sacris reliquiis praeposita, re diligentius examinatà, censuerit nihil obstare quominus archiconfraternitatis et confraternitatum huiusmodi confratres omnibus et singulis indulgentiis per easdem Gregorii XV praedecessoris litteras confirmatis et innovatis uti et frui possent ac deberent, et aliàs, prout in ipsius Congregationis decreto desuper xvII aprilis MDCLXXI emanato etiam continetur; quia vero in dictis Gregorii praedecessoris litteris specifice non exprimuntur indulgentiae a praedictis Romanis Pontificibus concessae, ideo ab eâdem Congregatione cardinalium delecti fuerant duo ex consultoribus illius, nempe dictus Iose-1 Aptius lege fuerint (R. T.).

phus episcopus, ac dilectus filius Iulius Maria de Blanchis Ordinis Praedicatorum professor, in sacrà theologià magister, qui singulas indulgentias huiusmodi ex authenticis colligerent ducumentis, ad hoc ut possent postmodum, ad formam Constitutionis similis recolendae memoriae Clementis Papa VIII praedecessoris pariter nostri quae incipit Quaecumque, etc., et decreti eiusdem Congregationis die xvi martii dicti anni MDCLXXI editi, nominatim et in specie communicari; ipsis autem consultoribus sic delectis de nonnullis indulgentiarum capitibus non consentientibus, visum fuerit eidem cardinalium Congregationi, quod', quidquid in controversiam veniret, bonae memoriae Ioanni, dum vixit, S.R.E. praefatae presbytero cardinali Bonae nuncupato definiendum proponi, et post habitam inter eosdem consultores collationem, iterumque examinata capita illa, consentientibus in cunctis consultoribus praedictis, reque omni per praefatum Ioannem cardinalem expensà et probatà, confectum fuerit summarium indulgentiarum huiusmodi, ex originalibus Romanorum Pontificum litteris aliisque authenticis documentis excerptum, tenoris qui sequitur, videlicet:

#### SUMMARIUM

Indulgentiarum archiconfraternitatis Cincluratorum S. Augustini et S. Monicae sub invocatione B. Viginis Mariae de Consolatione, erectae Bononiae in ecclesià S. Iacobi, et confra. ternitatum eidem aggregatarum.

Praemittendum primo confratres cincturatos utriusque sexus uti, frui et gau-gentiis et gradere gratiis spiritualibus toti Ordini Ordini Ereni Eremitarum S. Augustini concessis, ex gustini. Gregorio XIII in Brevi Ad augendam, die xvi decembris mdlxxviii, anno vii

1 Vox quod redundat (R. T.).

Cincturati

pontificatus, et in alio eiusdem Pontificis, Cum sicut, etc., die xv decembris MDLXXIX, his verbis: « Confratres utriusque sexus confraternitatum Corrigiatorum nuncupatarum sancti Augustini, ut frui et gaudere possint indulgentiis, et participes omnium gratiarum spiritualium Ordini ipsius sancti Augustini concessarum, omniumque bonorum, quae in dicto Ordine pro tempore fient, inter alia teneantur quotidie recitare tredecim Pater Noster et totidem Ave Maria, et unum Salve Regina pro salute Romani Pontificis et felici statu S. Matris Ecclesiae; et, si ipsum Salve Regina dicere ignoraverint, loco Salve Regina, quinque Ave Maria devote recitando, easdem indulgentias et gratias spirituales consequentur quas consequerentur si ipsum Salve Regina recitarent ».

Concessae Conduntur ad totum Ordinem.

Secundo. Praemittendum est, quod gregationi dicti Urdinis exten Leo X, Solet annuere, vii kalendas augusti moxiii, anno i, singula privilegia, immunitates, exemptiones, concessiones indulgentias et peccatorum plenarias remissiones et indulta quaecumque quibusvis domibus et congregationibus aut aliis locis et illorum personis dicti Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini olim in genere vel in specie concessa, ac imposterum concedenda, ad ipsum Ordinem fratrum Eremitarum sancti Augustini et illius personas, ac si illis specialiter concessa fuissent, extendit et communicat, ut eis gaudeant et utantur, ac si eis et singulis eorum domibus et personis in specie concessa suissent. Hoc idem antea in simili formâ concesserat Iulius II, Dum fructus uberes, vii kalendas iulii movii, anno iv; et Alexander IV, licet non tam generaliter, in Bullà Ut eo libentius, XIII kalendas augusti, anno 1, necnon in alià

1 Deest verbum esse vel fieri (R T.)

Bull. Rom. - Vol. XVIII,

Oblata nobis, xii halendas maii, anno iii, quae fuerunt innovatae per Martinum V, Sincerae, iv kalendas maii, anno vi, et per Sixtum IV, Dum fructus uberes, MCDLXXIV, VII idus februarii, anno IV, in Marimagno. Denique idem Sixtus IV in Bullà Inter praecipuas, MCDLXXII, X kalendas ianuarii, anno 11, Congregationi Lombardiae praefati Ordinis eiusque professoribus, domibus et locis universis concedit et pariter indulget, quod ipsi omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, indulgentiis et gratiis, ecclesiae et domui de Populo earumque personis per Sedem Apostolicam hactenus concessis, in omnibus et per omnia uti valeant et gaudere.

Tertio. Praemittendum est, quod Gregorius XIII in Brevi Ad augendam, ut su-adiutrices. pra, cum <sup>2</sup> inter gratias spirituales dictae confraternitati tam in particulari concessas, quam forsan per partecipationem indulgentiarum Ordinis Eremitarum sancti Augustini vel cuiusvis alterius religionis communicatas, nonnullae reperiantur cum clausulà manus adiutrices porrigendi, quae quidem per Sedem Apostolicam fuerunt revocatae, vult et decernit quod eaedemmet indulgentiae et spirituales gratiae dictis confratribus suffragentur aeque ac si illis dicta clausula non adesset, quam penitus abrogat, dummodo, loco porrigendi manus adiutrices, quinque vicibus orationem dominicam et totidem salutationem angelicam pro sanctae Matris Ecclesiae exaltatione et haeresum extirpatione recitent.

Ultimo praemittendum est quod Iulius II, Nihil est, die xxiv septembris dini MDVIII, pontificatus anno v, ut omnia quam firmissima sint quae Ordini praedicto Apostolica Sedes clargita est, pro-

1 Edit. Main. legit ipse (R. T.).

2 Particulam cum nos addimus (R. T.).

prio et motu et scientia, atque de plenitudine potestatis, vult, statuit et decernit ut quaecumque concessio Ordini praefato facta, sive per se, sive per communionem, quam fecit cum aliis Ordinibus et congregationibus, eamdem omnino vim et efficaciam perpetuo habeant, tam in iudicio, quam extra iudicium, ac si sub plumbeo sigillo obsignatae essent; quod intelligi vult tam de his quae in formâ Brevis, quam de his quae per supplicationes expeditae sunt, in quibus placuit ut sola signatura sufficeret: quamobrem quaecumque fuerunt eidem Ordini utcumque concessa, sive ipsa exemplaria sive eorum transumpta ostendantur praelati alicuius aut publici notarii manu signata aut etiam generalis Ordinis sigillo firmata, eodem motu, scientià et potestate decernit mandatque eanidem omnino et vim esse et fidem adhiberi, ac si plumbi signum haberent. Idem habet Leo X, Licet sponte, die vi maii MDXIV, pontisicatus anno II.

Indulgentiae autem praedictis confratribus seu consororibus concessae, sunt sequentes:

#### I. — In festis Domini.

Indulgentia centum dierum tatis Domini.

Et 1º in Nativitate Domini Nostri Iesu in fisto Nativi- Christi, collegium vigintiquatuor cardinalium in litteris sub datum Romae anno MCDXCVIII die XXVIII maii sub Alexandro VI, anno vi, videlicet quilibet ipsorum per se, praefatis utriusque sexus confratribus vere poenitentibus et confessis, qui cappellam confraternitatis a primis usque ad secundas vesperas inclusive devote visitaverint, et manus porrexerint adiutrices (ex indulto Gregorii XIII, ut supra, quinquies orationem dominicam, et toties salutationem angelicam recitaverint), annuatim, pro die praedicto, quo id fecerint, centum dies

de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxat: quod ex constitutione Sixti IV Inter praecipuas confirmatur.

2º In festivitate S. Spiritus, et usque Unius anni et ad octavam ipsius, eisdem, ut supra, quadraginta dieconfratribus vere poenitentibus et con-usque ad octafessis, qui Ordinis ecclesiam, et cappellam vel altare confraternitatis annis singulis venerabiliter visitaverint, unus annus et quadraginta dies de iniunctâ poenitentià misericorditer relaxantur (Alexander IV, Sanctorum meritis, III idus februarii, pontificatus anno III).

3° In festis Nativitatis Christi, Epi- Mille annophaniae, Resurrectionis, Ascensionis quadragenarum in festis hic exet Pentecostes, ac per octavas eorum, pressis. et in festo Circumcisionis, praedictis confratribus vere poenitentibus et confessis, atque manus porrigentibus adiutrices (ex indulto Gregorii XIII, quinquies, etc., ut supra), necnon ecclesias Ordinis et altare vel cappellam confraternitatis annuatim devote visitantibus, mille anni et totidem quadragenae misericorditer relaxantur (Innocentius IV. Quoniam, vi kalendas maii, pontificatus anno 1).

4° In omnibus festivitatibus Domini Septuaginta nostri Iesu Christi, et per octavas ip-tidem quadrasarum, praefatis confratribus vere poe-nibus festis Domini et per onitentibus et confessis, venientibus ad ctavas. ecclesias Ordinis Eremitarum sancti Augustini, et altare vel cappellam confraternitatis ut supra visitantibus, septuaginta anni et totidem quadragenae indulgentiae; eisdemque pariter visitantibus ut supra in omnibus praedictis sestis Domini, dando aliquid in adiutorium pro fabricà dictarum ecclesiarum, sive oratorii vel cappellae confraternitatis (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc., ut supra), per quamlibet illarum festivitatum centum anni et centum quadragenae indulgentiae suorum peccatorum

conceduntur (Gregorius IX, ex transumpto Oscensi, die x ianuarii mdclxxiv).

### II. - In festis B. Mariae Virginis.

In festo Nati-

Et 1° in sestivitate Nativitatis eiusdem viatis B. Virginis Mariae confratribus praedictis tia Portiuncu vere poenitentibus et confessis, qui Ordinis ecclesiam et altare vel cappellam confraternitatis a primis vesperis usque ad secundas vesperas devote visitaverint, annuatim, et manus porrexerint adiutrices (ex indulto Gregorii XIII, quinquies, etc.), illa indulgentia et remissio peccatorum conceditur, quam ecclesiam B. Mariae in Portiuncula dictam de Angelis extra muros Assisinatenses primo, hoc est a vesperis primis eiusdem diei, et secundo diebus mensis augusti annuatim visitantes quomodolibet consequentur (Bonifacius IX, Dum praecelsa, m kalendas septembris, anno xi).

Item indulgentia plenaria.

Eodemque die praedicti confratres vere poenitentes et confessi, seu statutis a iure temporibus firmum confitendi propositum habentes, qui Ordinis ecclesiam et altare sive cappellam confraternitatis a primis vesperis usque ad secundas vesperas diei huiusmodi devote visitaverint, et inibi pro sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, et haeresum extirpatione, necnon pace inter principes christianos conservanda ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem consequentur (Pius IV, Salvatoris, anno Incarnationis Dominicae molxiii, x kalendas martii, anno v).

Item alia simili; indulgen-

Eàdem pariter die Gregorius XIII Reddituri, ut supra, iisdem vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui ecclesiam Ordinis ac confraternitatis altare a primis vesperis usque ad occasum solis devote visitaverint, et pias inibi preces ad Deum

pro sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, infidelium conversione, et haeresum extirpatione, ac aliis, prout unicuique suggeret devotio, fuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem elargitur.

Similiter in eadem Nativitate, ac In codem festo etiam in Annunciatione einsdem Bea-nis centum dietae Mariae, collegium vigintiquatuor rum. cardinalium, ut supra, praedictis confratribus, pariter ut supra, annuatim pro singulis festivitatibus seu diebus praedictis, quibus id fecerint, centum dies de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxat.

2º In dominicâ infra octavam Assumptionis B. Mariae Virginis praedicti con- Assumptionis fratres vere poenitentes et confessi ac liae concessae devote visitantes Ordinis ecclesiam et Ordinis cappellam confraternitatis, ut supra, a primis vesperis usque ad occasum solis subsequentis diei, et manus porrigentes adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), lucrantur omnes et singulas indulgentias etiam plenarias per felicis recordationis Innocentium IV et alios Romanos Pontifices praedecessores visitantibus ecclesias domorum dicti Ordinis, et manus porrigentibus adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.) concessas (Iulius II, Et si cuncti, nonis

3° In Festo Assumptionis, Nativitatis, Mille anno-Annunciationis et Purificationis B. Ma-quadragenarum riae, necnon per octavas Nativitatis et ctavis hic ex-Assumptionis eiusdem Beatae Mariae, praedictis confratribus vere poenitentibus et confessis, atque manus porrigentibus adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), necnon Ordinis ecclesias et cappellam aut altare confraternitatis annuatim devote visitantibus, mille anni et totidem quadragenae misericorditer relaxantur (Innocentius IV, Quoniam, ut supra).

iulii movi, anno iii).

In dominica

In omnibus octavas septuaet totidem quadragenae.

4º In omnibus festivitatibus B. Ma-Virginis et per riae matris Domini nostri Iesu Christi, ginta annorum et per octavas ipsarum, praesatis confratribus vere poenitentibus et consessis, qui ad ecclesias Ordinis venerint, et cappellam vel altare confraternitatis visitaverint, septuaginta anni et totidem quadragenae indulgentiae, eisdemque pariter visitantibus ut supra in omnibus praedictis festis Dominae nostrae Sanctae Mariae, dando aliquid in adiutorium pro fabricâ dictarum ecclesiarum sive cappellae vel altaris confraternitatis (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), per quamlibet illarum festivitatum, centum anni et centum quadragenae indulgentiae suorum peccatorum conceduntur (Gregorius IX, ut supra).

Item indulgentia plenaria.

5° Singulis anni festis eiusdem B. Mariae Virginis Gregorius XIII, Ad ea, die xv iunii MDLXXV, pontificatus anno IV, omnibus et singulis utriusque sexus confratribus praedictis vere poenitentibus et confessis, qui altare ut supra devote visitaverint, et ibi oraverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedit et relaxat.

#### III. — In festis apostolorum.

In festo S. Ia-Majoris

Et 1° in festivitate S. Iacobi Maioris centum dierum. collegium vigintiquatuor cardinalium, videlicet quilibet ipsorum per se, eisdem confratribus vere poenitentibus et confessis, atque visitantibus, ut supra, annuatim, die praedicto quo id fecerint, centum dies de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxat.

In festis sanetorum apostogelistarum milla genae.

2º In festo apostolorum Petri et Pauli lorum et evan et in solemnitatibus apostolorum et evanannorum et to gelistarum iisdem confratribus vere poenitentibus et confessis, atque manus porrigentibus adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), necnon Ordinis ecclesias et cappellam vel altare

confraternitatis annuatim devote visitantibus, mille anni et totidem quadragenae miscricorditer relaxantur (Innocentius IV, Quonium, ut supra).

3º In festis omnium apostolorum, per In festis sanquamlibet illarum festivitatum, praesa-lorum gentum tis confratribus visitantibus Ordinis cc-udem quadraclesias et cappellam vel altare confraternitatis, dando aliquid in adiutorium pro fabrică dictarum ecclesiarum (ex indulto Gregorii XIII quinquics, etc.) centum anni et centum quadragenae indulgentiae suorum peccatorum; eisdemque pariter vere poenitentibus et confessis ad dictas ecclesias Ordinis venientibus, et cappellam vel altare confraternitatis ut supra visitantibus, in omnibus festivitatibus apostolorum et evangelistarum, septuaginta anni et totidem quadragenae indulgentiae conceduntur (Gregorius IX, ut supra).

#### IV. — In festis sanctorum Ordinis.

Et 1º in festo beati Augustini doctoris Infesto S. Au-Ecclesiae, et per octavam eius, praedictis octavams prinaconfratribus vere poenitentibus et con-et toildem quafessis, venientibus ad dictas Ordinis ecclesiae et cappellam vel altare ut supra visitantibus, septuaginta anni et totidem quadragenae indulgentiae conceduntur (Gregorius IX, ut supra).

Eodemque festo praedictis vere poe- In eodem fenitentibus et confessis, qui ad ecclesiam rum. Ordinis et ad cappellam vel altare confraternitatis causâ devotionis accesserint, annuatim centum dies de iniunctà poenitentia misericorditer relaxantur (Alexander IV, Vitae perennis, v idus iunii, pontificatus anno v).

In omnibus pariter festivitatibus beati Item mille an-Augustini praedictis confratribus vere dem quadragopoenitentibus et confessis, qui praefatas Ordinis ecclesias, et cappellam vel altare confraternitatis ut supra devote visitaverint annuatim, et manus porre-

xerint adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), mille anni et totidem quadragenae misericorditer relaxantur (Innocentius IV, Quoniam, ut supra).

In festis S. Autia plenaria.

2º In diebus festivitatum eiusdem sannicae indulgen cti Augustini et sanctae Monicae, Gregorius XIII, Ad augendam, ut supra, praedictis confratribus, qui poenitentes et confessi ac sanctissimà communione refecti ecclesias Ordinis et praedictam confraternitatis cappellam, ac sancti Augustini et sanctae Monicae huiusmodi sita altaria, a primis vesperis usque ad occasum solis, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro pace inter christianos principes conservanda, ac haeresum extirpatione, sanctaeque Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino perpetuo concedit. Necnon idem Gregorius XIII, Et si cunctae, idibus decembris MDLXXX, praedictis similiter vere poenitentibus et confessis, qui cappellam sanctae Monicae a primis vesperis ut supra singulis annis devote visitaverint, et inibi pro Sedis Apostolicae exaltatione haeresumque extirpatione pias ad Deum preces effuderint et Eucharistiae sacramentum sumpserint, etiam plenariam omnium peccatorum suorum idulgentiam et remissionem elargitur.

In eisdem festis et S. Nicoindulgentia ple naria.

3º In diebus item festivitatum iplai de Tolentino sius divi Augustini, ac sanctae Monicae eiusdem Augustini matris, et S. Nicolai confessoris de Tolentino nuncupati, statuitur et ordinatur, quod omnes et singuli utriusque sexus confratres praedicti vere poenitentes et confessi, qui Ordinis ecclesiam et cappellam vel altare confraternitatis, a primis vesperis vigiliarum et per totam diem festivitatum earum-

dem inclusive, devote visitaverint annuatim, et manus ad eiusdem ecclesiae sive cappellae vel altaris confraternitatis reparationem, restaurationem et augmentum porrexerint adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), pro qualibet die festivitatum huiusmodi, omnium et singulorum suorum criminum et delictorum ac peccatorum (etiamsi de illis tunc memores non extiterint, dummodo, si memoriam illorum haberent, illa confitendi propositum habuerint, et si recordati aliquando confessi fuerint), plenissimam auctoritate apostolică remissionem misericorditer consequentur (Sixtus IV, Dum attente, anno Incarnationis Dominicae MCDLXXIX, XII kalendas aprilis, pontificatus anno ix).

4º Conceditur etiam praedictis con- In dominica fofratribus vere poenitentibus et confes-cti Nicolai sesis, qui in dominicà festum S. Nico-gentia Pordualai de Tolentino immediate seguente, a primis vesperis usque per totum diem ipsius dominicae, cappellam eiusdem S. Nicolai et altare confraternitatis devote visitaverint, annuatim illa indulgentia et remissio peccatorum, quam visitantes ecclesiam B. Mariae in Portiuncula, alias dictam de Angelis, ut supra annuatim quomodolibet consequentur (Bonifacius IX, Licet is, kalendis martii, pontificatus anno xi).

# V. - In aliis diebus anni.

Et 1º in festis S. Ioannis Baptistae et Infestis S. Io-Omnium Sanctorum praedictis per quam- et Omnium Sanlibet illarum festivitatum visitantibus annorum et ibe Ordinis ecclesias et cappellam vel altare genae. confraternitatis, centum anni et centum quadragenae indulgentiae suorum peccatorum, dando aliquid in adiutorium pro fabrica dictarum ecclesiarum sive cappellae vel altaris confraternitatis (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.) conceduntur (Gregorius IX, ut supra):

eisdemque vere poenitentibus et confessis, in Nativitate S. Ioannis Baptistae, necnon per eiusdem octavam, et celebritate praedictà Omnium Sanctorum, qui devote visitaverint ecclesias Ordinis et cappellam vel altare confraternitatis ut supra annuatim, et manus porrexerint adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), mille anni et totidem quadragenae misericorditer relaxantur (Innocentius IV, Quoniam, etc.).

A ferià sexlà dominicae tersimae usque ad rectionis decem

2º A feriâ sextâ post dominicam tertiae quadrage tiam Quadragesimae usque ad octavam octavam Resur. Resurrectionis dominicam, praedictis vere et septem anno- poenitentihus et consessis, qui side ac quadragenae. reverentià praeviis ad gratiam implorandam cum eleemosynis accesserint (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), diebus singulis quibus Ordinis ecclesiam et cappellam vel altare confraternitatis ut supra visitaverint, annorum decem et septem et quadragenarum totidem indulgentia conceditur. (Ex litteris authenticis Raynaldi archiepiscopi Thebani, ac in Urbe vicarii generalis Clementis Parae V, anno MCCCIX, die XXX martii, eiusdem Clementis pontificatus anno IV).

A sentuagesima usque ad

3º A dominicâ Septuagesimae inclu-Pa sive usque ad octavam Paschae, praen rum et toti- dictis vere poenitentibus et confessis, qui devote visitaverint Ordinis ecclesias et cappellam vel altare confraternitatis ut supra annuatim, et manus porrexerint adiutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), mille anni et totidem quadragenae misericorditer relaxantur (Innocentius IV, Quoniam, ut supra).

Orationem seannorum et togenae.

4° Leo X, Cum sicut accepimus, die ritum recitantibus septem vi ianuarii MDXV, pontificatus anno II, tidem quadra-omnibus et singulis corrigiatorum confratribus in toto christianorum orbe constitutis, qui vel quae orationem serotinam consuetam Ordine Eremitarum sancti Augustini singulis diebus in communi, vel ex se orationem pro statu

S. R. E. et pro Summo Pontifice dici consuetam, vel eam quae incipit Salve Regina devote dixerint, septem annos de verâ indulgentià et totidem quadragenas concedit et indulget.

consuevit, videlicet Deus omnium fide-

lium Pastor, etc. diverint, eamdem indulgentiam consequuntur, quam habituri

essent si romanis stationibus interessent.

Qui vero dictam orationem dicere ne-

sciverint, loco illius dicant Salve Regina pro felici conservatione status Ecclesiae

Romanae et Summorum Pontificum qui

pro tempore fuerint. Ubi vero tot altaria non essent, ter dictas orationes et Pa-

ter cum Ave Maria replicent ante altare

confraternitatis (Sixtus IV, Per signatu-

ram). Innocentius deinde VIII in Bulla

Cum aliàs, die vii decembris MCDLXXXIX,

pontificatus anno vi, praedictas indulgen-

tias stationum almae Urbis, pro tempore

quadragesimali ut supra concessas, confirmavit, et ad stationes totius anni (ad

normam missalis romani ut supra) ex-

tendit; et nihilominus si contingat, ali-

quem ex legitimă causă a locis, ubi sunt

ecclesiae praefati Ordinis, sive altare

confraternitatis, abesse, in quacumque

ecclesià et loco etiam unum tantum al-

tare habente, si ante dictum altare eas

orationes, quae ante tria altaria fieri iu-

bentur, ter diverit, praefatas totius anni

5º Diebus stationis in missali romano Eisdem cincuratis commupraescriptis, praedicti cincturarum 1 con-nicantur statiofratres, qui contriti et confessi in eccle-simae. siis Ordinis singulis diebus pro tempore quadragesimali visitaverint tria altaria, scilicet altare confraternitatis, et alia duo a prioribus eiusdem Ordinis deputanda, et quinque Pater noster totidemque Ave Maria ob reverentiam dominicae Passionis et gloriosae Dei genitricis Mariae genibus flexis cum oratione, quae pro Summo Pontifice fieri

1 Legendum cincturatorum (R. T.).

indulgentias perinde consequantur, ac si eas coram tribus altaribus ut supra deputatis dixerit, indulsit.

A primis vesperis diei martolum diem mer-

6º In hebdomadà maiore praesati cortis usque per rigiatorum confratres vere poenitentes curii maioris et confessi, qui Ordinis ecclesiam et dulgentia ple-cappellam vel altare confraternitatis ut supra a primis vesperis diei martis dictae maioris hebdomadae usque per totum diem mercurii immediate sequentem devote visitaverint annuatim, et ad earumdem conservationem manus porrexerint adjutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), illam perpetuis temporibus indulgentiam et peccatorum remissionem lucrantur, quam visitantes ecclesiam S. Marci de Venetiis Castellanensis dioecesis in festo Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi annuatim quomodolibet consequentur (Bonifacius IX, Sincerae devotionis, IV kalendas martii, pontificatus anno IX). Eodem pariter die mercurii, necnon die iovis, et die veneris hebdomadae sanctae, praefati confratres vere poenitentes et confessi, qui devote visitaverint ecclesias Ordinis et cappellam aut altare confraternitatis ut supra annuatim, et manus porrexerint adjutrices (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), a poenà et a culpâ misericorditer relaxantur (Innocentius IV, Quoniam, ut supra; quam concessionem Sixtus IV, Inter praecipuas, ut infra, indulgentiam plenariam nominat).

In omnibus sabbatis quadulgentia ple-

7º In omnibus sabbatis Quadragesidragesimae in-mae praedictis confratribus vere poenitentibus et confessis, qui ecclesias Ordinis et cappellam vel altare confraternitatis ut supra qualibet die sabbati singularum hebdomadarum Quadragesimae devote visitaverint annuatim, omnium peccatorum suorum remissio et venia conceditur (Sixtus IV, Cum ineffabilia, anno Incarnationis Dominicae MCDLXXIX, XIII kalendas iulii, pontificatus

anno viii). Praeterea singulis diebus sabbati totius anni, iisdem vere poenitentibus et confessis atque sacrà communione refectis, qui ecclesiam Ordinis et cappellam vel altare confraternitatis ut supra devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissio misericorditer in Domino conceditur (Gregorius XIII, Ineffabilia, die xxv ianuarii mplxxxII, pontificatus anno x).

8º lisdem confratribus, semel in vita, semel in vita ut confessorem idoneum regularem di- mortis possunt cti Ordinis (iuxta Concilii Tridentini absolvi ab omdecreta ab Ordinario approbatum), quem indulgentia pleipsi corrigiati, et eorum quilibet duxerit eligendum, qui ipsos confratres et eorum quemlibet ab eorum excessibus et delictis absolvere (exceptis casibus in Bullà Coenae contentis et casibus episcopis locorum reservatis, ac aliis ad formam Constitutionis Quaecumque Clementis VIII), et eis pro commissis poenitentiam salutarem iniungere, ac plenariam omnium peccatorum suorum remissionem elargiri possit, apostolicà auctoritate conceditur et indulgetur. Quam etiam in articulo mortis vere poenitentes et confessi consegui possunt (Iulius II, Dum fructus ubercs, ut supra).

9º Plenariam quoque indulgentiam in nomen Iesu in articulo mortis lucrari possunt praedi-indulgentia plecti confratres, si vere poenitentes et confessi nomen Iesu ore vel corde invocaverint (Gregorius XIII, Et si cunctae, ut supra, et *Reddituri*, pariter ut supra).

# VI. - In processionibus

Et 1º Gregorius XIII, Ad ea, ut supra, omnibus et singulis utriusque sexus con-bus processioni dumifratribus praedictis vere poenitentibus et nicae cuiuslibet

mans indul-confessis, qui quartà dominicà cuiuslibet gentia plenaria. mensis, cessante legitimo impedimento, dictae processioni interfuerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem; ac eisdem confratribus missae solemni quarta dominica cuiuslibet mensis ad altare confraternitatis, ac etiam privatae missae in oratorio sive altari eiusdem confraternitatis dictà quartà dominicà celebrari solitis interessentibus, ac inibi pro Romani Pontificis conservatione, et exaltatione Sedis Apostolicae, et unione principum christianorum haeresumque extirpatione pias ad Deum preces effundentibus, centum dies de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino concedit et relaxat. Eamdem plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in processione praefatae quartae dominicae elargitur idem Gregorius XIII in Brevi Reddituri, ut supra, vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis et ut praefertur orantibus. Plenariam pariter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem idem Gregorius XIII, Ad augendam, ut supra, praefatis omnibus utriusque sexus dictae confraternitatis confratribus, quando poenitentes et confessi et sanctissimo Eucharistiae sacramento refecti processionem semel in mense celebrabunt, misericorditer in Domino perpetuo concedit.

Associantisanctissistiae sacramencentum dierum.

2º Gregorius XIII, Et si cunctae, ut mum Euchari-supra, eisdem associantibus sanctissitum ad infirmos mum Eucharistiae sacramentum, dum ad aliquem infirmum defertur, aut, qui infirmitate impediti id facere neguiverint, campanae ad id signo genuslexi. si commode potuerint, ter orationem dominicam pro eodem infirmo recitaverint, centum dies; deinde ipsius utriusque sexus confratribus, qui processioni in festivitate sanctae Monicae fieri solitae | (R. T.).

interfuerint, etiam centum dies; praeterea idem Pontifex in alio, Reddituri, ut supra, confratribus praefatis, qui ad processiones faciendas convenerint, etiam sexaginta dies de eis iniunctis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxat.

# VII. - In exercitio piorum operum.

Et 1º omnibus utriusque sexus confra- Facultas astribus, qui dederint secundum propriam riam remissioeorum devotionem aliquam eleemosynam percatorum et pro reparatione et aedificatione domo mel in vità et rum et sustentatione fratrum Ordinis mortis. Eremitarum sancti Augustini, et sive cappellae vel altaris aut oratorii confraternitatis (ex indulto Gregorii XIII quinquies, etc.), conceditur facultas, quod possint eligere confessorem idoneum presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis religiosum, ab Ordinario utrumque ut supra approbatum, qui, corum confessionibus diligenter auditis, pro commissis per eos excessibus, criminibus, delictis, quantumcumque gravibus, et omissionibus horarum canonicarum, et a censuris et poenis quavis causâ vel occasione latis (exceptis casibus reservatis ad formam Constitutionis Quaecumque Clementis VIII, ut supra), toties quoties opus fuerit, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, semel in vità et semel in mortis articulo plenariam remissionem omnium peccatorum ipsis in sinceritate fidei, unitate S. R. E., ac obedientiå et devotione Romanorum Pontificum persistentibus impendere, ac poenitentiam salutarem iniungere valeant <sup>1</sup> Et si forsan contingat personas praefatas sine confessione decedere, dummodo aliqua signa contritionis ante obitum eorum in eis apparuerint, vel morte repentinà ab hac luce subtracti fuerint, etiam plena-

1 Aptius lege valeat nempe confessarius

Participatio indulgentiarum

riam absolutionem et remissionem huiusmodi consequentur. Quod si dederint eamdem ut supra eleemosynam pro defuncto (seu ex indulto Gregorii XIII, etc.) vere poenitentes et confessi eamdem indulgentiam consequentur, ita quod plenaria indulgentia huiusmodi pro plenissimà relavatione poenarum, quibus in purgatorio igne sunt expositae animae defunctorum suffragetur.

Renefactores confraternitatis defuncti partinibus bonis

Praedictique confratres benefactores tam vivi quam confraternitatis, tam vivi quam defuncipant de om-cti, fiunt participes in perpetuum in quae funt per peregrinationibus et stationibus Terrae-fratres dicti Ordinis et in totà sanctae et liminum apostolorum Petri et Pauli, et S. Iacobi in Compostella, et in omnibus suffragiis, precibus, elecmosyais, ieiuniis, orationibus, disciplinis et ceteris omnibus spiritualibus bonis, quae fient et fieri poterunt per fratres dicti Ordinis, et in totà sacrosanctà militari Ecclesià, et in omnibus membris eiusdem (Sixtus IV, Inter praecipuas, anno Incarnationis Dominicae MCDLXXVII, vi kalendas septembris, pontificatus anno vii).

Procuratoribus Ordinis et centum annorum, etc.

2º Praedictis confratribus existenticonfraternitatis bus procuratoribus dicti Ordinis sive confraternitatis, centum annos, et facientibus eleemosynam eidem Ordini sive confraternitati (ex indulto Gregorii XIII, quinquies, etc.) quadraginta anni conceduntur indulgentiae (Martinus IV, ex transumpto Oscensi, ut supra). Praeterea Gregorius XIII, Et si cunctae, etiam ut supra, eisdem confratribus, quoties di- lis privilegiis, exemptionibus, indultis vinis officiis in capellà aut oratorio confraternitatis celebrandis aut congregationibus vel orationibus per eosdem confratres et sorores fieri solitis interfuerint, vel ex alio casu praestiterint auxilium, consilium vel favorem, centum dies; et in alio, Reddituri, etiam ut supra, iisdem qui ad divina officia recitanda, mortuos sepeliendos convene- (R. T.).

rint, aut intirmos et carceratos visitaverint, sexaginta dies de eis, seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxat.

3º Et ultimo praesati confratres et consorores gaudent non solum omni-cum aliis Ordibus indulgentiis, quae directe concessae nibus. fuerunt toti Ordini Eremitarum sancti Augustini ex praefatis constitutionibus apostolicis, verum et quibuscumque aliis, quas eidem Ordini concesserunt per communicationem cum Ordinibus Praedicatorum et Minorum Sixtus IV in Marimagno, Dum fructus uberes, VII februarii, MCDLXXIV; Praedicatorum atque Carmelitarum et Servorum Iulius II, Et si, die xvII iunii MDVIII; cum Mendicantibus omnibus idem Iulius, Religionem vestram, die xxx iunii mdviii; cum aliis Ordinibus et congregationibus idem Iulius, Nihil est, die xxiv septembris, MDVIII; cum iisdem Ordinibus omnibus universalissime Alexander IV, Sacrae Religionis, die VIII martii MCDXCVII, Leo X, In rerum, die x iunii moxili, et Gregorius XIII, Ad augendam, ut supra; tum etiam Clemens VII, Romanus Pontifex, die ultimå octobris moxxx, per communicationem cum praedicto Ordine Eremitarum, et cum Ordinibus omnibus eorumque confraternitatibus in amplissimà formà sub his verbis: « Ipsosque fratres, moniales, sorores, personas, monasteria, domos, ecclesias et alia loca religionis huiusmodi omnibus et singuet gratiis quibusvis dicti et aliorum Ordinum etiam Mendicantium, etiam de Observantià nuncupatorum, ac Ordinis Praedicatorum, Carmelitarum, B. Mariae Servorum, ac Minimorum, et aliorum quorumcumque Ordinum fratribus et personis, ac congregationibus, con-

1 Pessime ed. Main. legit rerum pro verum

fraternitatibus, illorumque ecclesiis, ora- initatis, ac Nativitatis eiusdem Domini Notoriis, domibus et aliis piis locis, illorumque prioribus, fratribus et sororibus, conversis et oblatis, corrigiatis, mantellatis et de poenitentià nuncupatis, et aliis utriusque sexus personis per eosdem praedecessores, ac etiam per nos quomodolibet etiam vivae vocis oraculo in genere concessis et in posterum forsan concedendis, etc., uti, frui et gaudere posse et debere in omnibus et per omnia, perinde ac si tibi et Ordini tuo ac fratribus, monasteriis, ecclesiis et locis eiusdem Ordinis tui concessa fuissent, scientià, auctoritate et tenore prefatis etiam decernimus »; et cum eodem Ordine Eremitarum sancti Augustini tantum Iulius II, die 11 iulii MDXII, in Brevi Prae cacteris, his verbis: « Declarantes insuper tres superiores eiusdem Ordinis gradus, videlicet, fratres, moniales et mantellatos, quod omnibus et singulis privilegiis, gratiis et indultis, quae in Marimagno, seu aliis concessionibus, tam per nos quam per alios Romanos Pontifices praedecessores nostros Ordini antedicto concessis, continentur et expressa sunt, integre perfui debeant et possint; sed quarti gradus utriusque sexus personae, quibus zonam dari consuetum est, indulgentiis tantum gaudeant ». Hoc iisdem fere verbis habet Leo X, die x maii MDXIII, Prae caeteris: quarum vigore litterarum apostolicarum (omissis iis quae dictis indulgentiis sunt consimiles aliisque pluribus) selectae sunt infrascriptae indulgentiae:

Singulis certis dominicis et tia plenaria.

1° Praedictis confratribus et consororitastis indulgen-bus, vere poenitentibus et confessis, seu firmum confitendi propositum habentibus, qui cappellam sive altare confraternitatis singulis diebus dominicis cuiuslibet Quadragesimae, ac in Resurrectionis et Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi, ac Pentecostes et SS. Tri-

stri Iesu Christi sestivitatum diebus, a primis vesperis singularum dominicarum seu dierum huiusmodi usque ad occasum solis cuiuslibet ipsarum, devote visitaverint, et ibidem ter orationem dominicam et toties salutationem angelicam recitaverint, plenaria et vera omnium peccatorum suorum indulgentia et remissio; aliis vero singulis dominicis diebus cuiuslibet respective anni modo praefato visitantibus, triginta anni et totidem quadragenae de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxantur (Leo X, Et si cunctae, MDXVIII, kalendis iulii, pontificatus anno vi).

Oracula vivae vocis vigore Constitutionis Iulii II Religionem vestram, necnon Clementis VII, Romanus Pontifex, quibus conceditur communicatio privilegiorum cum aliis Ordinibus, ctiam vivae vocis oraculo tam concessorum quam in posterum concedendorum.

2º Praedicti confratres visitantes altaria deputanda in ecclesià Ordinis con-septem altaria sequentur easdem indulgentias, quas dulgentias sehabere et consequi valerent et possent rum intra et exsi septem ecclesias privilegiatas inviserent et adirent, quae intra et extra urbis Romae moenia constructae reperiuntur (Pius V, ex litteris orig. Ioannis Pauli tituli S. Pancratii S. R. E. presbyteri cardinalis ab Ecclesià nuncupati, sub datum Romae anno MDLXXI, die XXV novembris, pontificatus eiusdem Pii V anno vi).

2º In omnibus diebus communionis, Diebus communionis, includente diebus communionis, includente diebus communionis, includente diebus communionis, includente diebus communionis, municipality diebus quae solent fieri in Ordine fratrum gentia plenaria. Eremitarum sancti Augustini, scilicet in prima dominica Adventus, in die Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, in die Epiphaniae, in Purificatione Beatae Mariae Virginis, in primâ et quartâ dominicà Quadragesimae, in Annunciatione

Beatae Mariae Virginis, feriâ quintâ in Coenà Domini, in dominicà Resurrectionis Domini, in Ascensione eiusdem, in die sancto Pentecostes, in festo Corporis Christi, in Nativitate sancti Ioannis Baptistae, in festo Apostolorum Petri et Pauli, in Assumptione Beatae Mariae Virginis, in festo sancti Augustini, in Nativitate eiusdem Beatae Mariae Virginis, in festo sancti Michaëlis Arcangeli et in solemnitate Omnium Sanctorum, praedicti utriusque sexus corrigiatorum confratres poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti, si post ipsam communionem genibus flexis recitaverint orationem Deus omnium fidelium, etc., aut orationem dominicam, si pracdictam nescierint, pro conservatione status sanctae Matris Ecclesiae, ac Romani Pontificis pro tempore existentis, ex gratia et concessione Sedis Apostolicae plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam diebus praedictis consequentur.

Omnes supradictae indulgentiae fuerunt approbatae, confirmatae et innovatae a diversis Pontificibus respective, necnon S. R. E. cardinalibus, archiepiscopis, episcopis, praelatis ac ministris pro manutentione commendatae, inter quos praecipue sunt sequentes:

Referuntur tias confirmarunt.

Alexander IV in bullà Odore suavi, dictas indulgen- idibus iulii, pontificatus anno 1; idem et Nicolaus III (ex transumpto Oscensi, ut supra); Caelestinus V in bullà Ex parte dilectorum, nonis decembris, anno 1; Urbanus VI in bulla Solet annuere, xi kalendis maii, anno ii; Sixtus IV in bullà Dum fructus uberes, ut supra, item in bullà Inter praecipuas. etiam ut supra, qui omnia et singula privilegia, immunitates, exemptiones, concessiones, ac peccatorum plenarias 1 Edit. Main. legit ex (R. T.).

remissiones, quocumque nomine nuncupata, et sub quibuscumque tenoribus eidem 1 Ordini fratrum Eremitarum sancti Augustini, illiusque fratribus et domibus quomodolibet concessa, sive a Sede Apostolicà, sive a suis praedecessoribus, et ea quae a quibusvis praelatis et personis ecclesiasticis et a regibus et principibus seu aliis christifidelibus indulta sunt, confirmavit; Iulius II in bullà aureà Dum fructus uberes, ut supra, item in brevi Et si ad bene, die xvII iunii moviii, anno v, et in brevi Exigit, die xxi iulii moxi, anno viii, et in alio Nihil est, die xxiv septembris movin, anno v; Leo X, In rerum christianorum, x iulii moxiii, anno i, et in bullà Solet annuere, ut supra, et in brevi Licet sponte, die vi maii moxiv, anno xi; Clemens VII, Romanus Pontifex, pariter ut supra; Gregorius XV in amplissimā formâ in bullâ *Iniuncti nobis*, III nonas iunii MDCXXI, anno I, post revocationem factam a Paulo V, Cum caeteras; quae quidem bulla Gregorii XV a sacrà Congregatione indulgentiarum et reliquiarum fuit diligenter examinata, eademque censuit nihil obstare quominus confratres archiconfraternitatis cincturatorum, eique aggregatarum confraternitatum, uti et frui possent ac debeant omnibus et singulis indulgentiis in eâdem bullâ confirmatis et innodatis, non obstante praefatâ Pauli V revocatione, ut ex decreto eiusdem sacrae Congregationis sub die xvii aprilis mdclxxiii.

Indulgentiae pro cunctis utriusque sexus christifidelibus visitantibus ecclesias Ordinis, vel exercentibus opera pia.

Alexander IV omnibus venientibus Omnibus vead praedicationem fratrum Eremitarum praedicationem fratrum Eremisancti Augustini centum et octoginta larum sancti Augustini cendies concedit indulgentiae (ex tran-tum et octogin-ta dies,

1 Edit. Main. legit eisdem (R. T.).

sumpto Oscensi, ut supra); Martinus IV et Ioannes XXII omnibus visitantibus dicti Ordinis monasteria in omnibus festivitatibus Sanctorum et Sanctarum dicti Ordinis, praecipue beati Augustini et beatae Monicae matris eius, et per octavas ipsarum, et translationibus i et conversione S. Augustini, pro qualibet ipsarum festivitatum, concedit quadraginta annos et totidem quadragenas indulgentiae; Nicolaus III supradictas indulgentias et in illis anni diebus pro qualibet die concedit centum dies indulgentiae, et adhuc remittit omnibus morientibus in habitu S. Augustini, si elegerint sepeliri in dicto habitu, quartam partem suorum peccatorum; hoc idem Clemens IV concedit de habitu (ex transumpto, ut supra); Nicolaus IV, Licet is, VIII idus februarii, anno 1, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui in festivitatibus Assumptionis Beatae Mariae Virginis et S. Augustini confessoris, usque ad octo dies sequentes, annis singulis cum devotione debità venerabiliter visitaverint, centum dies de iniunctis eis poenitentiis misericorditer relaxat; Urbanus V omnibus benefactoribus Ordinis concedit suffragia, orationes et bona facta per fratres dicti Ordinis, et quae fiunt per totam universalem Ecclesiam, in perpetuum; in quibus vult ut sint participes tam vivi quam defuncti.

# Hucusque summarium.

Petitur confirmatio.

§ 3. Nobis propterea praefatus Iosephus episcopus dilectorum filiorum Nicolai Olivae prioris generalis, ac totius Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini nomine humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

1 Videtur legendum trasnslationis (R. T.).

An. C. 1675 § 4. Nos igitur, pus corumdem 1 Io- Confirmat Ponsephi episcopi ac Nicolai prioris generalis et fratrum dicti Ordinis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium indulgentiis et sacris reliquiis praepositorum, qui indulgentias in Summarium huiusmodi redactas promulgari posse censuerunt, consilio, summarium pracinsertum, omniaque et singula in co contenta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, et, quatenus opus sit, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes in eodem summario expressas de novo eâdem auctoritate harum serie perpetuo concedimus, necnon pracinsertum summarium dumtaxat (abrogatis reliquis omnibus summariis indulgentiarum archiconfraternitati et confraternitatibus cincturatorum huiusmodi concessarum antehac editis) de cetero publicari atque servari debere decernimus et declaramus.

§ 5. Praeterea omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui di-nitatem indulctam archiconfraternitatem, vel aliquam ex confraternitatibus illi iam aggregatis et imposterum quandocumque aggregandis, de cetero ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et

1 Edit. Main. legit earumdem (R. T.).

confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Utque omnes et singulae indulgentiae praefatae animabus christifidelium, quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari possint, indulgemus.

Solemnitatem principalem

§ 6. Et quia praecipua principalisque confraternitatis, solemnitas archiconfraternitatis et concum processio ne et indulgen fraternitatum praefatarum, ex concestransfert ad do- sione dicti Gregorii XIII praedecessoris minicam pri-mam post fe per quasdam suas litteras, quarum ini-stum S. Augu-stian. tium Ad ea, etc., die xx novembris mdlxxvi tium Ad ea, etc., die xx novembris mplxxvi expeditas, ut asseritur, factâ, cum processione quotannis primà dominicà Adventus communiter celebrari consuevit, ipsarumque archiconfraternitatis et confraternitatum confratribus et consororibus, qui processioni huiusmodi intersunt, et iniuncta pietatis opera adimplent, plenaria indulgentia concessa reperitur: nos, specialem eisdem confratribus et consororibus, quibus dicta dies dominica minus commoda esse dicitur, gratiam facere volentes, solemnitatem ac processionem et indulgentiam plenariam huiusmodi a dictà primà dominicà Adventus ad dominicam primam post festum S. Augustini, servatâ tamen in reliquis earumdem Gregorii XIII praedecessoris litterarum formà et dispositione, ac sine ullo specialium indultorum apostolicorum, per quae nonnullis ex dictis confraternitatibus dies proprii pro eiusmodi solemnitate celebranda assignati sint, praeiudicio, auctoritate et tenore praedictis transferimus.

Decretum ir-

§ 7. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 8. Non obstantibus, quatenus opus obstantia tollit. sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 9. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticâ constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die xxvII martii mdclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 27 martii 1675, pontif. anno v.

Registrata in Secretaria Brevium, in lib. mensis maii 1, part. 11, fol. 250.

#### CLXXXI.

Confirmatio et innovatio privilegiorum per Iulium III, Gregorium XIII, Clementem VIII, Gregorium XV et Clementem IX collegio Germanico et Hungarico de Urbe concessorum, cum prohibitione episcopo Laudensi ne in ecclesià parochiali et monasterio S. Petri Laudiveteris Ordinis sancti

1 Forsan legendum martii (R. T.).

Benedicti, eiusque annexis et dependentibus, olim plenarie unito eidem collegio, ullam potestatem aut iurisdictionem tam ordinariam quam delegatam exerceat, usque ad beneplacitum Sanctae Sedis, translatà interim iurisdictione huiusmodi in metropolitanum Mediolanensem.

#### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Gregorius XIII Ordinis Laudensis dioeleglo Germani

§ 1. Exposuerunt nobis nuper venera-Petri Laudive biles fratres nostri S. R. E. cardinales sancti Benedicti collegii Germanici et Hungarici de Urbe cesis univit col- protectores, quod [licet dudum felicis recordationis Gregorius Papa XIII, praedecessor noster, monasterium S. Petri Laudiveteris, Ordinis sancti Benedicti, Laudensis dioecesis (quod conventu regulari carebat, et in quo praeter vicarium perpetuum, qui curam animarum parochianorum illius ecclesiae, quae etiam parochialis erat, exercebat, alii duo vel tres servientes presbyteri saeculares dumtaxat, iique ad nutum amovibiles, ad celebranda ibi divina officia residebant nomine tantum et denominatione abbatis, ac dignitate abbatiali, necnon ordine ac omni statu et essentià regularibus, auctoritate apostolica perpetuo suppressis et extinctis), cum ecclesià, aedibus, aedificiis, proprietatibus, praediis, possessionibus, bonis, iuribus, iurisdictionibus et actionibus, ac illi annexis quibuscumque, dicto collegio eâdem auctoritate, sub certis modo et formà tunc expressis eisdem<sup>2</sup>, perpetuo univerit, annexuerit et incorporaverit, perpetuamque in eâdem ecclesià vicariam cum dote congruâ pro uno vicario perpetuo, qui curam animarum dictorum parochianorum exerceret, erexerit et instituerit;

Et subinde (postquam tam recolen- clemens VIII dae memoriae Iulius Papa III etiam ptionem ipsius praedecessor noster quam praedictus nici. Gregorius praedecessor collegium praedictum, ac illius scholares et ministros pro tempore existentes, eorumque bona in dictà Urbe vel extra eam ubicumque locorum consistentia, ab omni iurisdictione et correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate quorumcumque indicum et officialium in ipså Urbe vel alias ubilibet constitutorum prorsus liberos, immunes et exemptos, ac libera, immunia et exempta fecerant et constituerant, necnon eos et ea sub beati Petri et Sedis Apostolicae protectione susceperant, dictusque Gregorius praedecessor nonnullos in humanis agentes einsdem S. R. E. cardinales dicti collegii eiusque collegialium ac personarum et bonorum quorumcumque protectores constituerat et deputaverat, illisque omnes et singulas causas civiles et criminales, meras et mixtas dicti collegii, illiusque collegialium, scholarium, rectorum, aliorumque ministrorum et officialium pro tempore existentium, \* in rebus et bonis 1, collegium supradictum, ac illius res, iura et actiones ac bona concernentibus, tam active quam passive, per se ipsos, aut alium seu alios qui eis viderentur, etiam manu regià, ac omni et quacumque appellatione remotâ, audiendi, cognoscendi, decidendi, fineque debito terminandi, aliaque faciendi et exequendi liberam facultatem concesserat) piae memoriae Clemens Papa VIII praedecessor noster, ad tollendam tunc exortam quamdam dubietatem, motu proprio, ac ex certâ scientiâ, atque apostolicae potestatis plenitudine, statuerit et ordinaverit, et ita etiam praedictorum

1 Verba in rebus et bonis in loco parallelo tom. VIII, pag. 85 a non leguntur, et praeter rem esse videntur (R. T.).

<sup>1</sup> Syntaxis suspensa manet usque ad nihilominus pag. 569 b (R. T.).

<sup>2</sup> Vox eisdem praeter rem esse videtur (R.T.).

praedecessorum mentem et intentionem fuisse declaraverit, quod, praeter praedictos collegii Germanici et Hungarici huiusmodi protectores, nullus alius iudex quacumque auctoritate, privilegio et facultate munitus, tam ecclesiasticus quam saecularis, ac tam ordinarius quam delegatus, tam in dictà Urbe quam extra eam, in causis et negotiis ad collegium praedictum, illiusque personas, res et bona ac iura quomodolibet ex quovis capite spectantibus et pertinentibus, tam praesentibus quam futuris, sive active sive passive, tam in prima quam in secundà et ulteriori instantià, quomodolibet exercere valeret; sed quod omnis iurisdictio et superioritas in omnibus et singulis causis supradictis, ac quibuscunique aliis civilibus et criminalibus, meris et mixtis, ipsum collegium ac illius scholares, ministros, officiales et personas, eorumque bona, res et iura quaecumque aut aliàs quomodolibet concernentibus, ad praedictos et pro tempore existentes eiusdem collegii protectores, vel eorum iudicem seu iudices deputatum seu deputatos, vel deputandum seu deputandos, pleno iure et in quacumque instantià, etiam privative quoad omnes alios quoscumque iudices, etiam quoad illarum finalem et totalem executionem, cum facultate illas omnes quomodolibet coram aliis quibuscumque iudicibus introductas et pendentes reassumendi, ac illis inhibendi, aliisque facultatibus, clausulis et decretis in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper exteditis latius contentis et expressis; Ac postmodum (accepto per similis

Privilegia collegii Germanici
orccolendae memoriae Gregorium PP. XV
etiam praedecessorem nostrum, quod, licet, stantibus praemissis, omnis iurisdictio
et superioritas in singulis causis huiusmodi protectoribus praedictis competere

nosceretur, ac etiam praesatus Grego-

rius XIII praedecessor per alias suas litteras spiritualem iurisdictionem et animarum curam, quam ecclesiae dicto collegio unitae habebant, totam ad ipsius collegii protectores pertinere, et, si quid forte in praedicti collegii constitutionibus desiderari usus rerum magis demonstraret, aut obscurum foretvel ambiguum, id protectores et superiores praedictos, re mature deliberatâ, ex communi omnium consensu supplere et declarare ac ad alia extendere posse voluisset, et desuper collegium, illiusque protectores, collegiales, personae et ministri huiusmodi molestari non deberent; nihilominus nonnulli contra mentem et intentionem praedecessorum praedictorum sese in iurisdictione huiusmodi intromittere praesumebant et procurabant, ac tunc forte lites desuper introductae reperiebantur) ipse Gregorius XV praedecessor<sup>1</sup>, in praemissis omnem dubitandi occasionem tollere volens, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus (praeviâ privilegiorum anteriorum confirmatione, ac quarumcumque litium et causarum super praemissis seu eorum aliquo quomodolibet introductarum, ac etiam in auditorio <sup>2</sup> causarum palatii apostolici vel alibi coram quibuscumque iudicibus pendentium avocatione, illarumque suppressione et extinctione, ac perpetui silentii impositione), inter alia statuerit et ordinaverit, et ita eorumdem praedecessorum et suae mentis et intentionis fuisse et esse declaraverit, quod, praeter praedictos et pro tempore existentes collegii Germanici et Hungarici huiusmodi protectores, nullus alius iudex quacumque dignitate, auctoritate, privilegio et facultate munitus, tam ecclesiasticus

1 Bulla Gregorii XV habitur in *Bullario* Clementis 1X, tom. xvII, pag. 682 et seq. (R. T.).
2 Male ed. Main. legit *auditoris*; vide in loco parallelo, tom. xvII, pag. 686 b (R. T.).

quam saecularis, ac tam ordinarius quam delegatus, tam in dictà Urbe quam extra eam, in causis et negotiis ad praefatum collegium, illiusque personas quascumque, res, bona et iura ex quovis capite spectantibus et pertinentibus, tam praesentibus quam futuris, quovis modo se intromittere, vel aliàs actum aliquem iurisdictionis tam civilis quam criminalis, tam circa res, bona et iura ipsius collegii, quam illius personas, necnon parochiales ac sine curà ecclesias seu cappellas, cappellanias et beneficia quaecumque dicto collegio quomodolibet unita seu annexa, aut ab eo ratione monasteriorum, prioratuum seu ecclesiarum ipsi incorporatarum quocumque modo dependentia, ac presbyteros, vicarios, cappellanos et ministros, quomodolibet nuncupatos, illis pro tempore etiam in curâ et exercitio parochialibus ac divinis deservientes, ad nutum protectorum vel aliorum superiorum aut collegialium dicti collegii, praevià tamen Ordinarii approbatione, ponendos et amovendos, ac etiam perpetuos, quomodolibet exercere' posset et valeret; curamque omnium et singularum ecclesiarum parochialium et curatarum ad praedictum collegium quomodolibet spectantium ab omnimodà iurisdictione, superioritate et dominio quorumcumque Ordinariorum penitus et omnino (praeterquam in casibus a Concilio Tridentino expressis) perpetuo exemerit et liberaverit, ac omnem iurisdictionem et superioritatem in omnibus et singulis causis suprascriptis et aliis quibuscumque civilibus et criminalibus, meris et mixtis, ipsum collegium et eius scholares, ac ecclesias eidem collegio unitas, ministros, officiales et personas, eorumque bona, res et iura et curam animarum,

1 Male in loco parallelo tom. xvII, p. 687 b legimus exercentes pro exercere (R. T.).

illiusque exercitium ac sacramentorum ecclesiasticorum administrationem, aut aliàs quomodolibet concernentibus, ad praefatos et pro tempore existentes eiusdem collegii protectores, vel eorum iudicem seu iudices deputatum seu deputatos, vel deputandum seu deputandos, pleno iure in quacumque instantia, et privative quoad vicarium Urbis et quoscumque locorum Ordinarios et omnes alios quoscumque iudices praedictos, etiam quoad illarum totalem et finalem executionem, cum diversis facultatibus spectare et pertinere in omnibus et per omnia perpetuo debere voluerit seu indulserit, eisque liberam, plenam, amplam et omnimodam desuper facultatem et auctoritatem impertitus fuerit;

Licet quoque similis memoriae Clemens Papa IX, pariter praedecessor no-cta privilegia ster, omnia et singula privilegia, fa-proprio contircultates, iurisdictiones, superioritates, praerogativas, gratias et indulta memorato collegio, eiusque personis, rebus et bonis, ac S. R. E. praedictae cardinalibus eiusdem collegii protectoribus, ac aliàs quomodolibet a praefatis Iulio III, Gregorio XIII, Clemente VIII et Gregorio XV praedecessoribus per eorum litteras super praemissis emanatas respective concessa et attributa et confirmata et approbata, dictasque litteras cum omnibus et singulis in eis contentis et expressis, ac inde legitime secutis et secuturis quibuscumque, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus perpetuo approbaverit et confirmaverit, et memoratos cardinales dicti collegii protectores tunc et pro tempore quandocumque existentes omnem superioritatem, omnemque iurisdictionem eis, sicut praemittitur, concessam et attributam in quibusvis causis, litibus et controversiis tam civilibus quam criminalibus, meris et mixtis, etiam privative

quoad omnes et singulos iudices supradictos, et alias, in omnibus et per omnia, prout in litteris dicti Gregorii XV praedecessoris expressum est, circa ecclesias et monasteria, et signanter circa supradictum S. Petri Laudiveteris Laudensis dioecesis, eorumque ecclesias, cappellas, cappellanias et beneficia, ac membra, expendentia<sup>1</sup>, bona, praedia, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque dicto collegio dudum apostolică auctoritate perpetuo unita, annexa et incorporata, et ab eo quomodolibet expendentia, ac in alia quaecumque monasteria, prioratus et ecclesias et beneficia, quae eidem collegio pari auctoritate in futurum quandocumque uniri, annecti et incorporari contingeret, corumque respective personas, presbyteros, cappellanos, vicarios et ministros quoslibet, libere ac sine ullo prorsus impedimento exercere, ceteraque omnia eis per praefatas litteras quovis modo concessa facere et exequi posse ac debere, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus decreverit et declaraverit;

Iste Pontifex omnia supradimavit et approhavit.

Ac demum nos, motu similiter proomnta suprante control prio ac certà scientià et maturà de-pariter motu proprio confir-liberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praefata omnia et singula privilegia, facultates, iurisdictiones, superioritates, praerogativas, gratias et indulta, praedicto collegio eiusque personis, rebus et bonis, ac cardinalibus illius protectoribus, et alias quomodolibet concessa et attributa ac confirmata et approbata, pariformiter, cum omnibus inde legitime secutis et secuturis, approbaverimus et confirmaverimus ac innovaverimus, rataque et grata habuerimus, ac illis omnibus et singulis perpetuae atque irrefragabilis apostoli-

> 1 Forsan legendum dependentia, et ita similiter paulo post, lin. 14 (R. T.).

> > Bull. Rom. - Vol. XVIII.

cae firmitatis robur, patrocinium et praesidium adiecerimus, et alias, prout in nostris desuper in simili formà Brevis die in novembris proxime praeteriti, ac singulis praedecessorum praedictorum super praemissis respective expeditis litteris, quarum omnium et singularum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis haberi volumus uberius continetur<sup>1</sup>]:

Nihilominus venerabilis frater Bar- Attentata epitholomaeus episcopus Laudensis (non sis contra praeattentis nec eâ qua decet reverentià servatis privilegiis et facultatibus huiusmodi eisdem cardinalibus protectoribus per praefatos Romanos Pontifices nostros ut praefertur concessis et per nos confirmatis et innovatis) ipsorum cardinalium protectorum ac iudicum ab eis deputatorum iurisdictionem perturbare, ac vicarii et cappellanorum ad exercendam in supradictà parochiali ecclesià S. Petri Laudiveteris animarum curam, necnon concionatoris ad praedicandum ibidem verbum Dei deputationem ad se spectare praetendit, ac concionatori, per eosdem cardinales protectores seu eorum iussu vel auctoritate deputato, benedictionem concedere recusavit, itaut anno proxime praeterito millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto ad venerabilem fratrem archiepiscopum Mediolanensem metropolitanum recursum haberi oportuerit, qui benedictionem concionatori sic deputato concessit, et ipse concionator subinde sacras conciones in eâdem ecclesiâ habuit.

Quinimo idem Bartholomaeus episco-Novum attenpus dilectum filium Ioannem Baptistam cii episcopi. Manusardum, ecclesiae S. Petri eidem collegio unitae cappellanum (qui, dum procurator dicti collegii litteras nostras

1 Hîc demum absolvitur antecedens periodi inceptae per verbum licet sup. pag. 566 a (R.T.).

praedictas super confirmatione ac innovatione privilegiorum huiusmodi emanatas, necnon litteras deputationis de personà dilecti filii Caroli Francisci Cevae canonici ecclesiae Mediolanensis in iudicem monasterii ac parochialis ecclesiae huiusmodi eisque annexorum a praedictis cardinalibus protectoribus factae in actis eius curiae episcopalis Laudensis insinuabat, praesens aderat) sub certis praetextibus capi ac maletractari et in carcerem detrudi curavit, et subinde visitationem dictae ecclesiae parochialis, eiusque cappellarum seu oratoriorum ab illà dependentium, seu intra illius fines consistentium, ac personarum illis inserventium, quam dilectus filius Carolus Franciscus Ceva iudex ab eisdem cardinalibus deputatus illorum iussu obibat, per suos ministros turbare; ac ipse postmodum, assumptà militari manu et velut insultabundus eamdem parochialem ecclesiam illiusque presbyteros seu cappellanos et personas modis incongruis visitare, eisque terrorem incutere, et qui ad eius mandatum sese eius violentiis non sistebant, a divinis suspendere, seu ut se sisterent sub poenà suspensionis a divinis huiusmodi mandare, ac interdictum, quod dictus Carolus Franciscus iudex a praedictis cardinalibus protectoribus deputatus propter excessus a confratribus cuiusdam confraternitatis intra limites praedictae parochialis ecclesiae erectae commissos canonice tulerat, violare seu violari curare, aliosque excessus committere praesumpsit, in gravissimum collegii praedicti detrimentum ac iurisdictionis et potestatis dictis cardinalibus protectoribus ab Apostolicà Sede attributae ' vilipendium, contemptum, necnon in libertatis et immunitatis ecclesiae damnum, praeiudicium et gravamen.

1 Male edit. Main. legit attributa (R. T.).

§ 2. Nobis propterea dicti cardina- Procos cardiles protectores humiliter supplicarunt, ctorum. ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ne interea dum super Pontifex dopraemissis et illorum occasione interbrica. praefatos cardinales protectores ex una, ac dictum Bartholomaeum episcopum ex alterà partibus disceptatur, alia et forsan graviora nascantur incommoda, ex commissi nobis divinitus pastoralis officii debito providere cupientes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ac praefatis aliisque iustis et rationabilibus ex causis nobis notis adducti, et controversiarum huiusmodi litiumque desuper forsan exortarum et pendentium statum et merita, nominaque et cognomina ac qualitates iudicum et collitigantium, aliave quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et specificatis habentes, ut, pendentibus controversiis seu litibus huiusmodi, et interim ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum, pro parte corumdem modernorum et pro tempore existentium dicti collegii protectorum ac vicariorum seu provicariorum, aliorumque presbyterorum seu cappellanorum et ministrorum quorumcumque ad curam animarum ac divina officia in supradicta ecclesià parochiali, illique annexis, ac intra illius fines consistentibus, et a praedicto monasterio quomodolibet dependentibus ecclesiis, seu cappellis et oratoriis, aliisque locis piis quibuscumque, exercenda et obeunda respective, necnon concionatorum ad verbum Dei inibi praedicandum per eosdem cardinales deputatorum et deputandorum, pro ipsorum vicariorum seu provicariorum aliorumque presbyterorum seu cappellanorum et ministrorum approbatione, pastoralique benedictione per

concionatores huiusmodi obtinenda, ac pro aliis, si quae sint, pro quibus ad memoratum Bartholomaeum episcopum Laudensem etiam tamquam Apostolicae Sedis delegatum, ac etiam iuxta praedictorum privilegiorum et litterarum apostolicarum tenorem et dispositionem recurrendum esset, non ad dictum Bartholomaeum, seu pro tempore existentem episcopum Laudensem, sed ad venerabilem fratrem modernum et pro tempore existentem archiepiscopum Mediolanensem metropolitanum recurri libere et licite possit et debeat (ita ut idem archiepiscopus vicarios seu provicarios aliosque presbyteros seu cappellanos et ministros huiusmodi approbare, pastoralem concionatoribus praedictis benedictionem impertiri, aliaque praemissa facere et exequi valeat, in omnibus et per omnia, perinde ac si loci Ordinarius existeret), auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, sine ullo tamen partium praefatarum aut alterius earum praeiudicio, concedimus et indulgemus. Nos enim eidem moderno et pro tempore existenti archiepiscopo praemissa omnia et singula faciendi et exequendi, ac etiam pracfatos presbyteros seu cappellanos aliosque clericos dictae parochiali ecclesiae aliisque ecclesiis, cappellis et oratoriis a dicto monasterio dependentibus inservientes, a praedictae suspensionis aliisque censuris et poenis ecclesiasticis in cos a dicto Bartholomaeo episcopo propter praemissa seu illorum occasione quomodolibet latis seu comminatis, quatenus opus sit, absolvendi et totaliter liberandi, ac eis desuper opportune dispensandi, ceteraque in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, dicendi, gerendi et exercendi, ac executioni mandari curandi, quamcumque necessariam et opportunam facultatem, durante benepla-

cito huiusmodi dumtaxat duraturam, eâdem aucteritate, harum serie, concedimus et impertimur.

§ 4. Districte propterea inhibentes Prohibitio fatam dicto Bartholomaeo et pro tempore Laudensi. existenti episcopo Laudensi sub interdicti ingressus ecclesiae, quam eius vicariis, procuratoribus, fiscalibus, actuariis, notariis, bariscellis, aliisque eius curiae episcopalis ministris et officialibus quibuscumque, nunc et pro tempore existentibus, sub excommunicationis latae sententiae ipso facto absque alià declaratione incurrendae, et indignationis nostrae, aliisque nostro et pro tempore existentium Romanorum Pontificum arbitrio imponendis poenis, ne, dicto beneplacito durante, se se in visitatione, correctione, iurisdictione, curâ et gubernio, superioritate, aliâve quacumque tam ordinaria quam delegata potestate et auctoritate super praefatam ecclesiam S. Petri Laudiveteris, aliasque ecclesias seu cappellas a praefato monasterio quomodolibet dependentes, ac oratoria intra fines eiusdem parochialis ecclesiae et monasterii huiusmodi existentia, et confraternitates laicorum in eis erectas, aut electione, deputatione, examine, approbatione vicariorum seu provicariorum, aliorumque presbyterorum seu cappellanorum, aut clericorum, aliorumque ministrorum et concionatorum, ibidem nunc et pro tempore curam animarum ac<sup>4</sup> divina officia aliasque functiones ecclesiasticas et verbi Dei praedicationem respective obcuntium seu exercentium, ipsorumque concionatorum benedictione, aliisque quibuslibet actibus iurisdictionalibus, sese ullo modo ingerere, aut iurisdictionem quamcumque seu auctoritatem et potestatem etiam delegatam ibidem seu contra personas praedictas exercere, ullumve actum iurisdi-

1 Edit. Main. legit ad (R. T.).

ctionalem facere, aut vicarios seu provicarios, presbyteros, cappellanos, concionatores, aliosque ministros collegii praedicti quovis quaesito colore, praetextu vel ingenio, directe vel indirecte, seu aliàs quomodolibet molestare, perturbare vel inquietare audeat quovis modo seu praesumat.

Praesentium litterarum obquoscumque des

§ 5. Ac decernentes easdem praesenservantiam de-tes litteras, et in eis contenta quaecumnandat, ac supplet omnes que, etiam ex eo quod Bartholomaeus episcopus et alii praesati, seu alii quicumque in praemissis seu eorum aliquo' ius vel interesse habentes seu habere practendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae aut iustificatae fuerint, vel ex aliâ quacumque etiam quantâvis iuridicà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali et incogitato ac inexcogitabili, individuamque expressionem requirente, defectu notari, impugnari, infringi, retractari, limitari, modificari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut <sup>2</sup> etiam motu proprio et de apostolicae potestatis plenitudine concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo minime posse; sed ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et

integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, ac ab eis respective in omnibus et per omnia inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis censeri, atque ita per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus quarumcumque litium pendentia, aliisque praemissis, contrariis deroac, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisve apostolicis, ac in universalibus provincialibusque ac synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stylis et usibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam ecclesiae Laudensi eiusque praesulibus et aliis personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, et cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in contrarium praemissorum, in genere vel in specie, ac aliàs quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis te-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit aliquod (R. T.).

<sup>2</sup> Voculam aut nos addimus (R. T.).

noribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix aprilis MDCLXXV, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 9 aprilis 1675, pontif. anno v.

# CLXXXII.

Exemptio Antonii Vieyra Lusitani presbyteri regularis Societatis Iesu ad eius vitam a quacumque iurisdictione tribunalis S. Officii Portugalliae, ac immediata subiectio & Congregationi S. Officii de Urbe in quibusdam causis ad dictum tribunal spectantibus, quae contra dictum Vieyra ex quacumque causà moveri possent in dicto tribunali S. Officii Portugalliae.

Dilecto filio Antonio Vieyra Lusitano, presbytero regulari Societatis Iesu, Clemens Papa X.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordiam.

Religionis zelus, sacrarum litterarum scientia, vitae et morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum

- 1 Male ed. Main. legit eidem pro idem (R.T.).
- 2 Male edit. Main. legit immediate subiecto pro immediata subiectio (R. T.).

merita nos adducunt ut quieti tuae benigne consultum velimus.

§ 1. Cum itaque (sicut accepinus) tu, Exemptio de qui presbyter regularis Societatis Iesu qua in rubrica. existis, ac in almà Urbe nostrà de pracsenti degis, eiusdem Urbis aërem temperamento tuo contrarium experiaris; ac proinde, iam gravis annis et nonnullis corporis infirmitatibus obnoxius, pericula valetudini tuae imminentia praeveniendi gratià in Lusitaniam patriam tuam prope diem, benedicente Deo, reverti intendas: hinc est quod nos, iustis de causis animum nostrum moventibus, religiosae tranquillitati atque securitati tuae, quantum nobis ex alto conceditur, providere cupientes, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, te a quacumque iurisdictione, potestate et auctoritate venerabilis fratris Petri, archiepiscopi Sindensis, generalis, ac dilectorum filiorum reliquorum inquisitorum adversus haereticam et apostaticam a christianâ religione fideque catholicà pravitatem in Portugalliae et Algarbiorum regnis auctoritate apostolicà deputatorum nunc et pro tempore existentium, illorumque respective vicariorum, commissariorum, assessorum, ceterorumque officialium et ministrorum quorumcumque, itaut illis, tam coniunctim quam divisim, eorumque cuilibet<sup>1</sup>, ex quacumque causâ, etiam specificà et individuà mentione dignà,

1 Male edit. Main. legit quilibet pro cuilibet (R. T.).

ac de necessitate specialiter exprimenda, tam de praesenti quam de praeterito vel de futuro, nullam in te<sup>4</sup> iurisdictionem, potestatem vel auctoritatem exercere, nullumque actum iurisdictionalem, sive iudicialem sive extraiudicialem, contra te facere, decernere, mandare vel exequi, neque te quovis quaesito colore, praetextu, ingenio, causà vel occasione, directe vel indirecte, aut aliàs quomodolibet molestare, perturbare vel inquietare possint, tenore praesentium, ad tui vitam, plenarie eximimus et totaliter liberamus, ac exemptum et liberum esse et sore decernimus et declaramus.

Eum subiicit supremae et

§ 2. Teque in omnibus et quibuscumgenerali inqui-que causis ad tribunal S. Officii Inqui-ationi Cibis. sitionis haereticae et apostolicae pravitatis quomodolibet spectantibus, quae contra te ex quacumque ratione seu causă, etiam ut praefertur de necessitate specifice et in individuo exprimendà, tam de praesenti quam de praeterito et de futuro, seu aliàs quomodolibet moveri seu intentari possent, ac etiam forsan in tribunali S. Officii Inquisitionis dictorum regnorum iam motis et intentatis, immediatae iurisdictioni potestati et auctoritati Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in totà republicà christianà generalium inquisitorum adversus haereticam et apostaticam pravitatem huiusmodi ab hac Sancta Sede specialiter deputatorum, coram qua dumtaxat in omnibus et singulis causis praedictis tenearis de iustitià respondere, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, itidem ad tui vitam, harum serie subiicimus et supponimus. ac subjectum et suppositum esse et fore decernimus similiter et declaramus.

Supplet om-nes defectus.

§ 3. Decernentes pariter easdem praesentes litteras, et in eis contenta quae-1 Male edit. Main. legit se pro te (R. T.).

cumque, etiam ex eo quoa generalis et alii inquisitores, ceterique praefati, et alii quicumque, etiam specifica et individuà mentione et expressione digni, in praemissis ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati vel auditi, neque causae, propter quas praesentes emanaverint, adductae, specificatae verificatae vel iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque etiam quantumvis legitimâ, iuridicâ, piâ et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali individuamque expressionem requirente ac incogitato et inexcogitabili defectu notari, impugnari, modificari, limitari, infringi, detractari, vel invalidari, ad terminos iuris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine simili bus concesso vel emanato, quempiam in iudicio seu extra illud uti seu se iuvare nullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac tibi in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praefatae cardinales, etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis nuncios, necnon generalem ceterosque inquisitores praefatos, et alios quoslibet, quacumque praeeminentia et postestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrarila amplissime derorat.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, et in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, seu quavis firmitate aliâ roboratis, statutis, stylis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam in favorem S. Officii regnorum praefatorum, illiusque inquisitorum, etiam generalium, et officialium et ministrorum quorumlibet, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et Sedem praefatam, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et quantiscumque vicibus approbatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda atque alia exquisita forma ad

hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formå in illis traditå observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvii aprilis moclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 17 aprilis 1675, pontif. anno v.

Registr. in Secret. in libro v Brevium diversorum, fol. 343.

#### CLXXXIII.

Alia absolutio Ioannis Baptistae Sauvage et Francisci Perinet, canonicorum ecclesiae Bisuntinae, a censuris et poenis quibus propter temerariam electionem decani dictae ecclesiae ab Alexandro VII innodati, et de eius ordine et mandato denunciati fuerant<sup>1</sup>.

> Venerabili fratri Petro. archiepiscopo Bisuntino, Clemens Papa X.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum nos, per quasdam nostras in Absolutio prius simili formâ Brevis die xvi novembris pro-data aliis canoxime praeteriti expeditas litteras, tibi dederimus in mandatis, ut quatuor ibidem nominatos canonicos istius metropolitanae ecclesiae Bisuntinae (qui, unâ cum

1. Seriem huiusmodi censurarum et poenarum, necnon causas ob quas latae fuerunt, videas in Constitutione huius Pontificis incipiente Aliàs postquam (quam habes supra pag. 511).

aliis eiusdem ecclesiae canonicis, dudum decanatus dignitate primâ post pontificalem in ecclesià huiusmodi, per promotionem bonae memoriae Ioannis Iacobi Fauche de Domprel ad dictam ecclesiam Bisuntinam pastoris solatio tunc destitutam a felicis recordationis Alexandro Papa VII praedecessore nostro factam, vacante, et per eumdem Alexandrum praedecessorem suae dispositioni specialiter reservatâ, contra ipsius Alexandri praedecessoris mandata eis intimata, Guillelmum Humbertum a Praecipiano in decanum eiusdem ecclesiae nulliter ac temerarie eligere, et illum in possessionem decanatus huiusmodi intrudere, aliosque excessus committere ausi fuerant, eâque de causâ ab ipso Alexandro praedecessore per quasdam suas pariter in formà Brevis litteras diversis censuris et poenis ecclesiasticis innodati, dictique Alexandri praedecessoris iussu publice denunciati, nec unquam a censuris et poenis huiusmodi canonice absoluti, sed illis adhuc illaqueati reperiebantur, attentà eorum persistentià de dictà electione sic per eos temerarie factà, quam uti a Sede Apostolicâ damnatam damnaverant et damnabant, et quantum in ipsis erat retractaverant et retractabant, cum iuramento quod dictum Guillelmum Humbertum in legitimum decanum nunquam agnituri, sed pro tali dilectum filium Ioannem de Watteville a Sede Apostolica de dicto decanatu legitime provisum habituri essent) a censuris et poenis huiusmodi auctoritate nostrà apostolicà sub certis modo et formà tunc expressis absolveres et cum eis opportune dispensares, et alias, prout in eisdem nostris litteris, quarum ac praefatarum Alexandri praedecessoris litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum

insertis haberi volumus, uberius continetur;

§ 2. Et, sicut pro parte Ioannis Ba- Preces petenptistae Sauvage et Francisci Perinet ca-bricà. nonicorum eiusdem ecclesiae Bisuntinae nobis nuper expositum fuit, ipsi quoque de praefatis excessibus plurimum dolentes, ac sincero corde et reve renti gratiam huius sanctae Sedis humiliter implorantes, parati sunt<sup>1</sup> coram te confiteri et declarare se ex animo poenitere dictae electionis ab ipsis factae die xxIII augusti moclxi de personà praefati Guillelmi Humberti a Praecipiano in decanum dictae metropolitanae ecclesiae Bisuntinae, eamque electionem, uti a Sede Apostolicâ damnatam, damnare et reprobare, ac quantum in ipsis est illam, omniaque contra Sedis Apostolicae iussa inde secuta, retractare, ac polliceri et iurare se cumdem Guillelmum Humbertum nunquam agnituros in legitimum decanum, sed pro tali habituros memoratum Ioannem de Watteville a Sede Apostolicâ legitime provisum de dicto decanatu, ac proinde sibi pariter de absolutionis beneficio et dispensationis gratià in praemissis a nobis provideri summopere desiderent:

§ 3. Nos, qui Illius vices gerimus in Benignitas terris, cuius proprium est misereri sem cae. per et parcère, attendentes quod dictae Sedis Apostolicae copiosa benignitas filiis post excessum ad matris charitatem cum humilitate recurrentibus gremium minime claudere, sed eos obviis ulnis amplecti consuevit, ac proinde eosdem exponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis,

1 Legerem sint, nam adhuc perseverat syntaxis inceptam per particulam Cum (R. T.).

praeterquam praemissorum, occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praemissorum dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, constito tibi de narratis, eosdem Ioannem Baptistam Sauvage et Franciscum Perinet, si hoc a te humiliter petierint, imposità eorum singulis pro praemissis arbitrio tuo aliquà poenitentià salutari, ac factà prius per eos coram te declaratione poenitentiae de dictà electione per eos ut praesertur sactà, ipsaque electione cum omnibus inde contra dictae Sedis Apostolicae iussa secutis danmată, reprobată, et quantum in ipsis fuerit retractatà, necnon praestito per eos in manibus tuis iuramento quod praefatum Guillelmum Humbertum a Praecipiano in decanum dictae ecclesiae Bisuntinae nunquam agnituri, sed dictum Ioannem de Watteville pro legitimo decano eiusdem ecclesiae agnituri sint, confectoque super his publico instrumento, quod tuo sigillo clausum et obsignatum ad nos et hanc sanctam Sedem quamprimum transmitti debeat, ab excommunicatione, ac suspensione ab executione sanctorum ordinum et ab exercitio quorumcumque officiorum, ac privatione vocis activae et passivae et omnium fructuum eorum praebendarum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum ac quotidianarum etiam distributionum, aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, quas propter praemissa quomodolibet incurrerunt, auctoritate nostrà apostolicà, arbitrio pariter tuo, in utroque foro absolvas et totaliter liberes, dictasque poenas, nec-

An. C. 1675

1 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

73

non fructus et distributiones huiusmodi per eos propter eadem praemissa forsan indebite perceptos (ita tamen ut fructus quidem, qui, iuxta praefatarum Alexandri praedecessoris litterarum dispositionem, in pauperum eleemosynas distributi et erogati fuerint, distributiones vero quae ceteris ecclesiae deservientibus accreverint et inter eos etiam distributae reperientur, repetere nullo modo possint) eis et eorum cuilibet dictà auctoritate gratiose remittas et condones.

§ 3. Ac cum eis et eorum quolibet super irregularitate (per cos, quia cen-ritate hac occasione contra-tà, prout in runodati sacrosanctum missae sacrificium et alia divina officia celebraverunt et aliàs in ordinibus suis ministrarunt, quomodolibet contractà), itaut illà et iisdem praemissis non obstantibus, dummodo nullum aliud canonicum eis obstet impedimentum, clericali charactere, quo aliàs rite insigniti fuerunt, illiusque privilegiis, ac susceptis per eos pariter aliàs rite minoribus, et sacris etiam presbyteratus ordinibus, uti, et quatenus illos nondum susceperint, ad illos, si ad id idonei reperiantur, servatis alias servandis, promoveri, et promoti in illis etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possint et valeant respective, ac ad alium quemcumque effectum etiam specificà et individuà mentione et expressione dignum, auctoritate et arbitrio praesatis dispenses, omnemque inhabilitatis et aliam quamcumque maculam sive notam, contra eos ex praemissis quomodolibet insurgentem seu resultantem, ab eis eorumque quolibet penitus et omnino abstergas et aboleas: nos enim quamcumque necessariam et opportunam ad praemissa facultatem tibi harum serie câdem auctoritate tribuimus et impertimur.

Obstantium derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, necnon omnibus et singulis illis quae in praefatis Alexandri praedecessoris et nostris respective concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Per praesentes litteras non solvendis aliquo fuerunt.

§ 5. Ceterum non intendimus per intendit praeiu- praesentes litteras cuiquam eorum, qui a cauonicis ab a praefatis Ioanne Baptista et Frandanno affecti cisco canonicis earumdem praesentium vigore absolvendis, seu eorum aliquo, ex causà seu electionis supradictae seu eorum quae inde secuta sunt aut emerserunt aliquo damno vel detrimento affecti fuerint, ullum etiam minimum praciudicium inferre, aut inde quoquo modo inferri posse, sed unicuique iura sua salva et illaesa remanere declaramus.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix aprilis unclxxv, pontificatus nostri anno v.

> > I. G. Slusius.

Dat. die 19 aprilis 1675, pontif. an. v.

Registrata in Secretaria Brevium, in lib. v diversorum, fol. 267.

### CLXXXIV.

Confirmatio decreti Congregationis sacrorum rituum ne liceat fratribus Trinitariis Redemptionis Captivorum habere imagines cum eorum habitu depictas vel sculptas beati Petri Paschasii martyris Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum.

# Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, ad instantiam dilecti filii Instantia frarum B. Mariae le direcede Re- Matthiae de Cordona vicarii et procurademptionis Capuvorum. toris generalis Ordinis fratrum B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, Congregatio venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris riti-

bus praeposita decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

« Valentina censurarum et picturarum. Pro parte et ad instantiam patris magistri fratris Matthiae de Cordona vicarii et procuratoris generalis Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivcrum, tam nomine proprio quam suae religionis, instatum fuit apud sacrorum rituum Congregationem pro relaxatione censurarum contra patres conventus Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum civitatis Valentiae, eo quod habuerunt recursum ad iudices laicos tribunalis Valentiae, et ab eo inhibitionem extraxerunt¹ contra praedictos patres de Mercede ad impediendum ne isti uterentur decretis eiusdem sacrae Congregationis et Brevibus apostolicis pro celebratione diei festi beati Petri Paschasii martyris olim episcopi Giennensis et religiosi professi Ordinis de Mercede depicti et sculpti a praefatis fratribus Trinitariis in eorum habitu;

Et viceversà supplicantibus patribus contraria in-Trinitariis praesatis (absolutis prius a frinitariorum. censuris et poenis ecclesiasticis quibuslibet propter recursus habitos ad iudices laicos) pro concessione litterarum remissorialium et compulsorialium ad effectum servatis servandis examinandi testes et compulsandi scripturas, tam respectu possessorii quam petitorii, et probandi beatum Petrum Paschasium praedictum fuisse filium religionis Trinitariae, et alias latius, prout ex rationibus tam in facto quam in iure ab utrâque parte hinc inde plene informante allegatis deductis atque discussis, proponente eminentissimo et reverendissimo Domino cardinali Portocarrero:

Et eadem sacra Congregatio, in- Decretum sahaerendo decretis alias in causa prae-tionis. dicti Beati editis III septembris MDCLXI

I Forsan legendum extorserunt (R. T.).

et xiii maii mdclxx, censuit litteras remissoriales non esse concedendas, et picturas dicti beati Petri Paschasii, depictas et sculptas a praedictis fratribus Trinitariorum in horum habitu, esse delendas, et ita declaravit atque decrevit die xiii martii MDCLXXV.

# V. Episcopus Portuensis.

Cardinalis CARPINEUS.

Loco + sigilli ».

Preces procuratoris genera-

§ 2. Cum autem, sicut dictus Matthias lis Ordinis bea procurator generalis nobis subinde ex-Mercede Re poni fecit, ipse decretum huiusmodi, demptionis Gaquo firmius subsisted at convolutional privorum. ctius, apostolicae nostrae confirmationis patrocinio communiri summopere desi-Annuit Ponti-deret: nos, ipsius Matthiae procuratoris generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

Decretum irritans.

§ 3. Decernentes casdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum

definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariorum. contrariis quibuscumque.

Derogatio

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu rum fides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx aprilis moclxxy, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 20 aprilis 1675, pontif. anno v.

### CLXXXV.

Statutum ut in Congregatione Cassinensi monachorum Ordinis sancti Benedicti omnino serventur constitutiones et litterae apostolicae circa promotiones ad abbatias titulares ac decanatus gradum, necnon decanorum numerum et promovendorum qualitates de cetero exacte et inviolabiliter observari debere, nec expectativas ad prioratus et abbatias aliasque dignitates vel gradus dictae Congregationis primo vacaturos cuiquam posthac ullo modo concedi posse.

#### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

In supremo militantis Ecclesiae solio, meritis licet imparibus, per inessabilem divinae clementiae abundantiam constipalatii apostolici auditores, iudicari et tuti, ad ea peculiares vigilantiae nos-

trae curas propensis studiis convertimus, per quae prospero felicique religiosarum congregationum, earum praecipue, quae, prisco disciplinae monasticae splendore conspicuae, multiplicibus in Ecclesiam Dei meritis fulgere noscuntur, regimini atque progressui consulitur, ut, radicitus evulsis, quos insana honorum cupiditas invenit<sup>1</sup>, abusibus, congregationes ipsae, laudabilibus suis institutis firmiter insistentes, illibatam antiquae observantiae gloriam servent, et bono Christi odore de bonâ conversatione flagrantes 2, laetis in dies, Domino benedicente, proficiant incrementis.

Constitutio

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, nes Cassinenses quoad electio-licet per constitutiones Congregationis nes abbatum ti-tularium et alia. Cassinensis monachorum Ordinis sancti Benedicti apostolicà auctoritate confirmatas caveatur expresse, ne quis eligi possit in abbatem cum solo titulo, nisi prius fuerit abbas cum regimine, vel saltem prior claustralis, qui per expletum quinquennium in prioratus regimine se laudabiliter gesserit, et per quasdam felicis recordationis Pauli Papae V praedecessoris nostri litteras die xiv septembris MDCXX expeditas praescriptus fuerit decanorum eiusdem Congregationis numerus, ut scilicet pro quinque monachis professis unus decanus, computatis cellariis ac novitiorum magistris, confessariis monialium, ac doctoribus, aliisque officialibus, assignaretur, ita ut ipsi decani numerum trecentorum non excederent, ac per easdem constitutiones expresse quoque prohibitum reperiatur, ne ullus monachorum possit ad decanatum (qui primus est superioris gradus) promoveri, nisi decimum sextum annum in Congregatione praefatà compleverit, neque in decanos huiusmodi eligi seu assumi possint, de quorum doctrinae sufficientià et vitae merito non constet per testimonium a visitatoribus medio eorum iuramento coram definitoribus in capitulo generali ferendum, praeviis, quoad litterarum scientiam, in actu visitationis diligenter examine, et, quoad morum probitatem, exactà inquisitione, prout statuitur in litteris recolendae memoriae Clementis Papae VIII praedecessoris pariter nostri, die vi martii moxciii, et dicti Pauli praedecessoris, die xxi martii MDCVIII respective in simili formâ Brevis emanatis, ac praevià etiam attestatione de huiusmodi vitae integritate et sufficientià per praelatum, qui pro tempore praeerit monasterio professionis promovendi, in definitorio cum iuramento faciendà; nihilominus nonnulli eiusdem Congregationis monachi, propriae professionis, quae eos in humilitatis spiritu continere deberet, immemores, ac censuras et poenas, per quamdam Constitutionem apostolicam, qua dictae Congregationis monachis ambitus districte prohibetur, inflictas, damnabiliter incurrere minime formidantes, emendicatis per importunas preces principum saecularium ac etiam praelatorum ecclesiasticorum favoribus atque intercessionibus, abbatiae titularis honorem, et gradum decanatus huiusmodi, a capitulis generalibus et dictis 2 Congregationis praefatae contra constitutionum et litterarum apostolicarum praedictarum dispositionem quasi violenter extorquere satagunt, multique iisdem mediis etiam expectativas ad gradus et dignitates primo vacaturas (itaut eis interim currat tempus requisitum a constitutionibus ad consecutionem prioratus ac ab-

<sup>1</sup> Forsan legendum invexit pro invenit (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum fragrantes (R. T.).

<sup>3</sup> Videtor legendum cellerariis (R T.).

<sup>1</sup> Forsan diligenti (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan dietis pro dictis legendum (R. T.).

batiae respective), necnon decreta connumerationis inter priores regiminis, cum simili clausulà quod eis currat tempus ad abbatiam, reportare procurent; unde iustitiae distributivae ordo pervertitur cum gravi monachorum religiosis meritis conspicuorum detrimento, et Congregatio magnopere perturbatur, perniciosisque abusibus et corruptelis huiusmodi, nisi mature recidantur, in maximum relaxationis malum prolabi posset:

Pontifex motu esse inviolabili-

§ 2. Hinc est quod nos, pro commissà dictas constitu nobis divinitus pastoralis officii curà, tiones et litte-ras apostolicas abusus praedictos penitus et omnino ter observan evellere, illisque ansam in futurum praecidere, ac eiusdem Congregationis tranquillitati, quantum nobis ex alto conceditur, consulere, monasticamque observantiam, et in distribuendis secundum cuiusque merita honorum praemiis iustitiae normam in eâ stabilire atque solidare cupientes, necnon praefatarum constitutionum et litterarum apostolicarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praenarratas constitutiones et litteras apostolicas, circa electiones et promotiones ad abbatiae titularis honorem ac decanatus gradum necnon decanorum numerum et promovendorum qualitates, de cetero exacte ac praecise et inviolabiliter observari debere, nec expectativas ad prioratus et abbatias aliasque dignitates vel gradus dictae Congregationis primo vacaturos seu væaturas cuiquam posthac ullo modo concedi posse, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus, ac decernimus et declaramus.

§ 3. Districte prohibentes tam cuicum-Prohibet dietis constitutionibus et litteris que capitulo generali vel dietae, quam quibuslibet abbatibus et superioribus apostolicis con-Congregationis praefatae, etiam specificum reservacâ et individuâ mentione dignis, sub pri-beneplaciti sub vationis vocis activae et passivae ac di-certis poems. gnitatis abbatialis, ipso facto absque alia declaratione incurrendae, aliisque nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio imponendis poenis, ne constitutionibus aut litteris apostolicis praefatis, vel praesentibus litteris, sub quovis colore vel praetextu, directe vel indirecte, aut aliàs quomodolibet, etiamsi desuper nostrum vel huius Sanctae Sedis beneplacitum reservaretur, contravenire audeant seu praesumant.

§ 4. Ac decernentes easdem praesen- Decretum irtes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae vel iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque etiam quantumvis legitimà et privilegiatà causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari aut in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, vel adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed easdem praesentes litteras semper

firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, neque ipsis praesentibus per quascumque clausulas generales, nisi toto tenore inserto, et consentientibus superioribus dictae Congregationis Cassinensis, derogari posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici anditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio sive quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et formà in illis tradità observatà exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem Trausumpto. praesentium litterarum transumptis, sen rum ados. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio rem, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis moclxxv, pontificatus nostri anno v.

I. G. Slusius.

Dat. die 24 aprilis 1675, pontif. an. v.

Registrata in Secr., in lib. Brevium mensis aprilis, part. utrâque, fol. 785.

### CLXXXVI.

Prohibitio ne fratres laici seu conversi Ordinis Eremitarum sancti Augustini transeant ad statum clericalem seu ad ordines promoveantur etiam vigore indultorum apostolicorum, nisi petitä et obtentâ in scriptis licentia tam provincialis quam generalis, et servatâ formå eorumdem indultorum, sub poenà perpetuae suspensionis et redactionis in numerum conversorum.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio fafilius Dominicus Valvasorius Mediolanensis, procurator generalis Ordinis fratrum Eremitarum sancti Augustini, quod in eodem Ordine nonnullis ab hinc annis, non sine ingenti ipsius Ordinis detrimento, serpere incoepit ambitionis morbus, quo

plures fratres laici seu conversi, pro- remedio occurrere de benignitate apopriae vocationis obliti, ac humilem per- stolicà dignaremur. taesi conditionem qua regulari se manciparunt doctrinae, a laicali statu ad clericalem transire, ac ad sacros ordines promoveri impotenter pertentant, et a vilioribus exercitiis ad sacri altaris ministeria ascendere, quinimo poenitentiae et eucharistiae sacramenta administrare necnon animarum curam exercere minime verentur; et quia non facile in eâ provincià, in qua tamquam laici ad religionem admissi fuerunt, voti compotes fieri possunt, ideo nonnulli eorum de loco ad locum, ac de provincià in provinciam vagantes commigrant, et aliqui ad remotiores etiam insulas se conferunt atque ita quam nequeunt apud legitimos superiores sugs laicalis eorum conditionis conscios facultatem obtinere, ut sacris initientur ordinibus, eamdem ab exteris tandem non sine dolo extorquent.

Incommoda

§ 2. Cum autem, sicut eadem exposiquae ex buius-modi transitu tio subiungebat, innumera ex hac una inobservantià suboriantur incommoda, quandoquidem decursu temperis praedicti fratres laici, seu conversi, iam utcumque ad sacros ordines promoti, ad proprias provincias et conventus, in quibus recepti fuerunt, remigrantes, in iisdem contendunt aggregationis et filiationis, ut antea fruebantur, potiri privilegio, quod quidem iuste illis a ceteris religiosis denegatur ob indebitam status variationem et dedecus quod religiosis inurunt per eorum inscitiam, quam vel sacrum facientes, vel officium divinum legentes, vel altaris ministeria exercentes, aut sacramenta administrantes patefaciunt, inde vero lites et dissidia in conventibus et provinciis Ordinis praedicti succrescere videantur: nobis propterea dictus Dominicus procurator generalis humiliter supplicari fecit, ut tot malis, ne radices altius agant, opportuno

§ 3. Nos igitur, ipsius Dominici procuratoris generalis votis in praemissis fratres laici diquantum cum Domino possumus favora-statum clericabiliter annuere volentes, eumque a qui-possint. busvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ne de cetero ullus frater, ad regularem dicti Ordinis habitum inter laicos seu conversos receptus et admissus, ad statum clericalem in eodem Ordine et ad sacros ordines promoveri valeat, nisi prius opportunum super eo indultum ab hac sanctà Sede Apostolicà reportaverit, ac etiam tam a priore provinciali suae provinciae quam a priore generali Ordinis praedicti respective facultatem desuper petierit, et in scriptis sibi concedi obtinuerit; nec ullus frater Ordinis huiusmodi in statu laicali professus, qui sacros ordines de suorum superiorum licentiâ suscipiendi facultatem ab eâdem Sanctà Sede obtinuerit, eiusmodi facultate perfrui valeat, nisi petità et obtentà pariter tam a priore provinciali suae provinciae quam a priore generali Ordinis huiusmodi licentià, servatisque et adimpletis omnibus et singulis illis quae in eiusmodi indultis et litteris apostolicis desuper expeditis praescripta suerint, auctoritate apostolică, tenore praesentium, prohibemus et interdicimus.

§ 4. Volentes et eadem auctoritate Poenae adversus contrastatuentes, ut, qui secus egerint, a statu venientes, laicali ad clericalem transeuntes, clericalem characterem suscipientes, vel se ad sacros ordines promoveri facientes.

a clericalis characteris et sacrorum ordinum huiusmodi executione perpetuo suspensi remaneant, ac a statu et habitu clericali reiiciantur, et in numerum conversorum denuo redigantur; qui vero fratres laici seu conversi Ordinis praedicti tam clericali charactere et sacris ordinibus praedictis initiati sunt, sed ob eorum ignorantiam non levia adferunt populo scandala et religionis famae plurimum derogant, auctoritate dilecti filii moderni procuratoris generalis Ordinis praedicti, cui opportunam ad id harum serie facultatem tribuimus, a clericalis characteris et ordinum suorum respective exercitio tamdiu suspendantur, donec ab ipso priore generali vel ab examinatoribus per eum deputandis, praevio examine, approbati fuerint.

Poenae adversus superioconcedentes hutias transeundi.

§ 5. Porro superiores, qui sine debità indehite et per praesentes litteras praescriptà iusmo li licen-solemnitate concedent praedictis fratribus laicis seu conversis facultatem transeundi ad statum clericalem, seu sacros ordines suscipiendi, aut indebite promotos redarguere et punire negligent, poenam privationis officiorum, quae tunc obtinebunt, ac vocis activae et passivae ipso facto se noverint incursuros.

ritans.

§ 6. Decernentes ipsas praesentes litteras semper firmas, validas, efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti

Ordinis eiusque provinciarum ac congregationum et conventuum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut earumdem Tiensumpto. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix maii MDCLXXV, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 9 maii 1675, pontif. anno vr.

Registrata in Secretaria, in lib. Brevium mensis maii, parte utraque, fol. 109.

#### CLXXXVII.

Erectio custodiue sub nomine Immaculatue Conceptionis B. M. Virginis in novam provinciam, cum illius dismembratione a provinciá S. Antonii Brasiliensi Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Obsgrvantià Discalceatorum in Lusitania.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, quo Catholicae Ec- Exordium. clesiae per universum terrarum orbem

diffusae regimini divina dispositione praesidemus, sollicitudo nos admonet, ut felici prosperoque christifidelium, qui e fluctibus saeculi in portum vitae religiosae confugerunt, gubernio atque directioni, etiam per novarum provinciarum institutionem, providere interdum studeamus, sicut locorum et personarum et temporum qualitatibus mature perpensis, ad gloriam et religionis incrementum atque animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

Refertur status antiquus provinciae S Antonii Brasiliensis.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Ioannes a Nativitate provinciae S. Antonii Brasiliensis fratrum Minorum Ordinis sancti Francisci de Observantià Discalceatorum nuncupatorum in Romana Curia specialis procurator, quod dicta provincia primordio suae fundationis, sub titulo Custodiae S. Antonii Brasiliensis, provinciae eiusdem nominis in Lusitanià consistenti unita fuit usque ad felicis recordationis Alexandrum Papam VII praedecessorem nostrum, qui eam a dictâ provincià Lusitaniae, tum ob earum ab invicem distantiam, multitudinem fratrum et numerum conventuum, tum ob cetera requisita, et ad utriusque partis instantiam separavit, ac in distinctam provinciam, relicto solum titulo sancti Antonii cum addito Brasiliensis, erexit. Haec autem provincia, exinde et antea dum custodia erat, per vastissimum Brasiliae regnum ad spatium quingentarum et amplius leucarum ita dilatata est, ut minister provincialis in decursu sui triennalis regiminis, et multo minus commissarii visitatores a ministris generalibus Ordińis praefati ad canonicam tam fratrum quam conventuum visitationem deputati, vix unquam integrae eiusdem provinciae visitationem obire

1 Deest Dei vel omnipotentis Dei ut de more solito (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII. 74

valuerint, in grave regularis observantiae detrimentum; cui ut necessarium applicari posset remedium, omnes provinciae huiusmodi fratres tunc in humanis agenti Petro Manero dicti Ordinis ministro generali supplicarunt, ut formam aliquam boni regiminis pro tam vastà et extensà provincià praescribere vellet. Ipse vero Petrus minister generalis, post maturam deliberationem et graviorum fratrum consultationem, disposuit omnibus dictae provinciae conventibus sitis ultra oppidum Spiritus Sancti, et in eius districtu seu capitanià fundatis, ad tractum Sur nuncupatum, dari debere unum custodem, qui, assistentibus sibi duobus definitoribus, vices et absentias ministri provincialis, tam in ordinariis fratrum correctionibus, quam in conventuum visitationibus et electionibus extracapitularibus, legitime et ex totius provinciae concordato suppleret, utque dicti conventus, cum ad numerum septem conventuum crevissent, gauderent titulo custodiae, cum vero ad decem conventus pervenissent, gaudere possent titulo provinciae. Quam formam regiminis omnes fratres dictae provinciae tam definitorii quam discretorii in capitulo provinciali die xxx augusti mdclvii in conventu S. Francisci civitatis Brasiliensis unanimi consensu et communibus omnium votis, nemine prorsus discrepante vel contradicente, ad maius Dei obsequium, regularis observantiae incrementum, solamen fratrum, et levamen praelatorum provincialium et visitatorum personaliter visitantium, amplexi sunt; et haec forma regiminis die xxII iunii MDCLXX per venerabilem fratrem Franciscum Mariam Phini episcopum Syracusanum, tunc temporis ministrum generalem eiusdem Ordinis, suit approbata, et postea omni meliori formà qua fieri potuit in congregatione capitulari dictae provinciae Brasiliensis admissa et ratificata die xiii decembris eiusdem anni mpclxx a dilecto filio Ioanne a Deserto ministro provinciali, cum communibus omnium patrum provinciae et definitorii votis ac suffragiis, qui onines unanimiter cessere iuri suo ac praetensioni contra dictam custodiam eamque in omni libertate a iure requisită, ut in novam per se custodiam sub titulo Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae erigeretur, ac per proprios et distinctos superiores regeretur, constituêre; et hoc ipsum confirmantes' iidem fratres provinc'ae huiusmodi in ultimo cepitulo provinciali die xxII augusti mocexvIII quantum ad erectionem in custodiam, ac etiam ulterius progredientes sponte et libere surplicarunt ut in provinciam separatam sub titulo iam dicto stabiliretur.

Pieres.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicta custodia ad praesens ab ultimo capitulo huiusmodi in pacifeà possessione status custodiae distinctae reperiatur; praemissis vero omnibus attentis, quae vera esse dilecto filio moderno ministro generali dicti Ordinis constat, concurrentibusque ceteris quae ab apostolicis et generalibus Ordinis huiusmodi constitutionibus ad canonicam novae per se provinciae erectionem requiruntur, praefatus Ioannes procurator custodiam huiusmodi confirmari, ac in novam provinciam sub titulo praedicto erigi summopere desideret: nobis propterea nomine dilectorum pariter filiorum fratrum, tam provinciae S. Antonii Brasiliensis, quam custodiae huiusmodi humiliter supplicari fecit ut in pracmissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostoli cà dignaremur.

Pontifex di-

- § 3. Nos igitur, eosdem Ioannem proctam custodiam so. Nos igitui, eosuem ioannem pro-in novam pro-curatorem et fratres specialibus favori-
  - 1 Aptius legeretur confirmarunt (R. T.).

bus et gratiis prosegui volentes, et eorum singulares personas a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, attentis narratis, et audito per venerabilem fratrem nostrum Franciscum episcopum-Ostiensem S. R. E. cardinalem Barberinum nuncupatum, dieti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectorem, cui hoc negotium a Congregatione venerabilium etiam fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositâ remissum fuerat, praefato moderno ministro generali super veritate omnium supra expressorum informante, praefatam custodiam Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, illiusque conventus, domos et monasteria quaecumque, ac in eis degentes religiosos et fratres quoscumque, a dictà provincià S. Antonii Brasiliensi, auctoritate apostolicâ, perpetuo separamus, segregamus et dismembramus, ac a quacumque ministri provincialis aliorumque superiorum eiusdem provinciae iurisdictione, superioritate, subiectione, visitatione, correctione, curà et gubernio itidem perpetuo eximinus et plenarie liberamus; ipsamque custodiam ac illius conventus, domos, monasteria, fratres et religiosos huiusmodi, sic separatos et dismembratos, ac separata et dismembrata, in novam dicti Ordinis provinciam Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae in regno Brasiliae ad tractum Sur nuncupandam, quae a propriis ministro provinciali, custode, definitoribus, ceterisque superioribus, iuxta eiusdem Ordinis statuta eligendis, nominandis et deputandis, regi et gubernari debeat, auctoritate et tenore praesatis, pariter perpetuo erigimus et instituimus. Necnon ipsi novae provinciae sic erectae et institutae, illiusque conventibus, domibus, monasteriis, ac ministro provinciali, custodi, definitoribus ceterisque superioribus pro tempore existentibus, fratribusque et personis quibuslibet, ut omnibus et singulis privilegiis, gratiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, praerogativis, indulgentiis, indultis, quibus aliae eiusdem Ordinis provinciae, illarumque conventus, domus, monasteria, superiores et fratres, aliaeque personae, tam de iure, usu et consuctudine, quam aliàs quomodolibet, utuntur, fruuntur et gandent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pari modo et absque ullà prorsus differentià uti, frui et gaudere libere et licite possint et valeant, eàdem auctoritate, harum serie, similiter perpetuo concedimus et indulgemus.

Decretom irritans

§. 4. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogat contrariis.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et cancellariae apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitu-

tionibus et ordinationibus apostolicis, n mon custodiae ac provinciae et Ordinis praefatorum, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscunque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv iulii MDCLXXVI, pontificatus nostri anno VI.

I. G. Slusius.

Dat. die 15 iulii 1675 pontif. anno vi.

Registrata in Secr., in lib. Brevium mensis iulii, parte utrăque, fol., 318.

#### CLXXXVIII.

Licentia fundandi conventus ubique locorum Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum tam Calceatorum quam Discalceatorum de solà licentia Ordinariorum superioribus dicti Ordinis concessà ad limites Constitutionis Clementis X.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiae regimini per inef- Exordium. fabilem divinae clementiae abundantiam nullo licet meritorum nostrorum suffragio praesidentes, ad ea, per<sup>2</sup> quae conven-

- 1 Male edit. Main. legit custodia et provincia (R. T.).
  - 2 Praeposit. per nos addimus (R. T.).

tus et alia loca regularia ad omnipotentis Dei gloriam, et religionis piorumque operum incrementum, atque animarum salutem ubique locorum erigi valeant, propensis studiis intendimus, ac pastoralis officii nostri partes desuper interponimus, sicuti, omnibus maturae considerationis, trutinà perpensis, salubriter expedire in Domino arbitramur.

Expositio.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Franciscus de S. Marco, procurator generalis Ordinis fratrum Discalceatorum nuncupatorum B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, quod (cum dudum felicis recordationis Paulus PP V praedecessor noster superioribus et religiosis Ordinis fratrum eiusdem Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo Discalceatorum nuncupatorum, ut ubique locorum quilibet in districtu suo domos et monasteria, iuxta Concilii Tridentini decreta, de solâ licentia Ordinariorum, nullo aliarum personarum cuiusvis Ordinis etiam regularium requisito consensu, condere, fundare et erigere valerent, licentiam et facultatem auctoritate apostolica sub certis modo et formà tunc expressis, concesserit; et subinde recolendae memoriae Gregorius Papa XV, pariter praedecessor noster, eisdem fratribus Discalceatis Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo illorumque superioribus, ut domos et monasteria huiusmodi, etiamsi illa aliis domibus regularibus Ordinum Mendicantium magis vicina essent quam in privilegiis illis concessis praescriptum est, dummodo tamen expressus Ordinariorum locorum ad id accederet assensus, fundare et erigere possent pari auctoritate indulserit; ac postmodum piae memoriae Clemens PP. IX, etiam praedecessor noster, litteras Pauli et Grego-

rii praedecessorum praefatorum super praemissis respective emanatas apostolicà similiter auctoritate confirmaverit et approbaverit, et aliàs, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die vi octobris MDCLXVIII expeditis uberius continetur; dictique Paulus et Gregorius praedecessores similia privilegia fratribus Discalceatis Ordinis Minorum, seu sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, per suas pariter in formà Brevis die v septembris mocvi, et die xxiii decembris MDCXXI respective expeditas litteras concessisse reperiantur) ipse Franciscus procurator generalis fratres tam Calceatos quam Discalceatos dicti Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum consimilibus privilegiis et gratiis ex nostrâ et huius sanctae Sedis benignitate decorari summopere desiderat. Nam, quamvis hic Ordo omnibus privilegiis et evemptionibus, quae aliis omnibus Ordinibus tam Mendicantium quam non Mendicantium concessa sunt, vigore amplissimae concessionis eidem Ordini a nobis per quasdam nostras etiam in formâ Brevis litteras die xii octobris mocexx emanatas factae, et consequenter facultatibus praedictis gaudeat, fratres tamen ipsius Ordinis easdem facultates ad praxim deducere nequeant<sup>1</sup>, quippe qui authentico litterarum apostolicarum super concessione facultatum huiusmodi expeditarum exemplo destituti reperiantur. Nobis propterea praefatus Franciscus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsius Francisci procuratoris generalis votis in praemisi V ri Gregosis quantum cum Domino possumus, faoliam ad featres

<sup>1</sup> Male edit Main. legit et pro ut (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege nequeunt (R. T.).

tam Calceatos vorabiliter annuere volentes, eumque a

ceatos Ordinis quibusvis excommunicationis, suspensio-Beatae M riae 1 de Mercede Re- nis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis ptivorum prout sententiis, censuris et poenis, a iure vel a' homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, superioribus et religiosis praedicti Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, tam Calceatis quam Discalceatis, ad limites praefatarum Clementis IX praedecessoris litterarum, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, indulgemus ut ubicumque locorum quilibet in suo districtu domos et monasteria iuxta sacri Concilii Tridentini decreta de solà licentia Ordinariorum locorum, nullo aliarum personarum ecclesiasticarum et cuiusvis Ordinis regularium requisito consensu, etiamsi dictae domus et monasteria aliis domibus regularibus Ordinis Mendicantium magis vicina essent quam in privilegiis Ordinum Mendicantium huiusmodi concessis praescriptum est, servatâ in reliquis constitutionum apostolicarum formâ, condere, fundare et erigere possint: salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Decretum irritans.

§ 3. Decernentes ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apo-derogatio. stolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in supradictis Clementis IX praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem litterarum transumptis, seu exemplis, et-sumptorum. iam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix iulii MDCLXXV, pontificatus nostri anno vi.

ipsis praesentibus si forent exhibitae

vel ostensae.

I. G. Slusius.

Dat. die 19 iulii 1675, pontif. anno vi.

Registrata in Secret., in lib. Brev. mensis iuili, part. utrâque, fol. 810.

#### CLXXXIX.

Statutum, ut de cetero, qui convictores in collegiis pontificiis Anglorum, Graecorum, Maronitarum, Scotorum ac Hibernorum recipiuntur, alumnis ipsorum collegiorum in victu et vestitu totâque domesticâ disciplinâ se conformare debeant.

#### Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, ad rectam iuventutis institutionem in collegiis pontificiis Anglorum, Graecorum, Maronitarum et Scotorum de Urbe (quorum cura

dilectis filiis et clericis seu presbyteris regularibus Societatis Iesu auctoritate apostolicà demandata reperitur) ac etiam in collegio Hibernorum de eâdem Urbe (cuius curam bonae memoriae Ludovicus S. R. E. cardinalis Ludovisius nuncupatus, illius fundator, pro tempore existenti praeposito generali dictae Societatis commisit), ipsorumque collegiorum et in eis degentium quietem et felicem progressum, plurimum expediat, ut inter alumnos et convictores dictorum collegiorum in victu et vestitu totaque domestică disciplină uniformitas servetur, ne ex diversitate oriantur dissidia et perturbationes, quae finem institutionis eorumdem collegiorum, ad Dei gloriam fideique catholicae conscrvationem et propagationem pie prudenterque erectorum, impedire valerent:

Statust ut in

§ 2. Hinc est quod nos, praedictorum collegiorum in eisque nunc et pro tempore commorantium quieti ac felici prosperoque regimini et progressui quantum nobis ex alto conceditur providere cupientes, motu proprio, ac certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut de cetero omnes et singuli, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existant, qui in convictores memoratorum collegiorum recipientur, alumnis ipsorum collegiorum respective in victu, vestitu, totâque domesticâ disciplinà sese conformare debeant, nec in dictis collegiis commorari ullo modo permittantur, nisi toto tempore, quo in eisdem collegiis respective convivent, alumnis sese sicut praemittitur conforment, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus; volentes ut convictores, qui in collegiis praedictis de praesenti reperiuntur, intra aliquem competentem terminum ipsis a dilecto filio Ioanne Paulo Oliva praeposito ge-

nerali Societatis praedictae pro eius arbitrio statuendum, sese alumnis ipsorum collegiorum respective victu, vestitu, totàque domestica disciplina, ut praefertur, conforment, alioquin, quantocitius commode fieri poterit, inde demittantur.

§ 3. Ac decernentes easdem praesen- Decretum ictes litteras semper firmas, validas et ef-ritans. ficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, aliosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter

- vel ignoranter, contigerit attentari. § 4. Non obstantibus praedictis, ac con- Derogat constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, collegiorum praedictorum erectionibus et constitutionibus, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis. illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
  - § 5. Volumus autem ut praesentium Transumpto-

litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici vel secretarii dictae Societatis subscriptis, et sigillo praedicti praepositi generalis vel alterius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra ubique habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII augusti moclxxv, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 33 augusti 1675, pontif. anno vi. Registrata in Secretaria, in lib. Brevium. mensis augusti, part. 11, fol. 319.

#### CXC.

Prohibitio extrahendi libros bibliothecarum ex monasteriis Congregationis reformatae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Motiva.

Conservationi et manutentioni librorum bibliotecae monasteriorum Congregationis reformatae monachorum sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis, quantum cum Domino possumus, benigne consulere, ac dilectum filium Nicolaum a sancto Mauro modernum eiusdem Congregationis abbatem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes;

§ 1. Supplicationibus eiusdem Nicolai statuit ut m abbatis generalis nomine nobis super rubrica. hoc humiliter porrectis inclinati, ne de cetero quisquam, cuiusvis gradus, conditionis qualitatis et dignitatis etiam ecclesiasticae, et quacumque auctoritate, superioritate et officio fungens', etiam individuà mentione dignus<sup>2</sup>, libros, quinterna et folia, sive impressa, sive manuscripta, eisdem bibliothecis hactenus quovis modo donata, concessa et assignata, ac in futurum quandocumque donanda, concedenda et assignanda, sub quovis quaesito colore, ingenio, causà, ratione aut occasione, ex monasteriis, quorum sunt, extrahere et asportare, seu ut extrahantur et asportentur permittere aut consentire audeat seu praesumat, sub excommunicationis latae sententiae, a qua nemo nisi a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice absolutionis beneficium, nisi in mortis articulo constitutus, impetrare possit, ac etiam, quoad regulares, privationis vocis activae et passivae poenis eo ipso absque alià declaratione incurrendis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, interdicimus et prohibemus.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus Obstantia tolet ordinationibus apostolicis, necnon ". monasteriorum et Ordinis ac congregationis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum esfectum, hac vice dumtaxat, spe-

- 1 Edit. Main. legit fungentes (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit dignos (R. T.).

cialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tranenniplorum.

§ 3. Volumus autem quod praesentis prohibitionis copiae in valvis bibliothecarum monasteriorum praedictorum, vel alio monasteriorum huiusmodi loco, conspicue, quo ab omnibus cerni possint, continuo affixae remaneant.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix septembris mpclxxv, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 9 septembris 1675, pontif. anno vi. Registr. in Secret., in lib. Brevium mensis septembris, p. II, fol. 225.

## CXCI.

Statutum circa novos transitus professorum Societatis Iesu e dictà Societate ad alios Ordines translatorum.

## Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum dudum (¹ felicis recordationis decreverant Romani Pontifices. Paulus Papa III praedecessor noster Societati Iesu inter alia concesserat, ut clericorum regularium eiusdem Societatis nemo, sive professus, sive scholaris, sive coadiutor, ex dictà Societate egrediens, ad alium quam Carthusiensium Ordinem. nisi de expressà Romani Pontificis vel praepositi generalis dictae Societatis licentià, se conferret; itemque recolendae memoriae Pius Papa IV etiam praedecessor noster voluerat, ut ne quis praedictorum ab eadem Societate, praetextu cuiusvis indulti, vel quaesito colore melioris vitae. vel strictioris observantiae, etiam ad Mendicantium vel Cisterciensium seu sancti Benedicti, aut aliorum monachorum Ordinem, Carthusiensi excepto, transire

possit) dubitari contigisset an praepositus pro tempore existens valeret etiam professos, ex causis id exigentibus, ab ipsâ Societate emittere, aut eis sic emissis liberum esset, de eius licentià, se ad quemvis alium Mendicantium vel non Mendicantium Ordinem transferre, piae memoriae Gregorius Papa XIII, pariter praedecessor noster, re perpensà atque diligenter examinatà, Societatis ipsius puritati atque incremento, emissorumque pro tempore saluti consulere volens, statuit ut deinceps in perpetuum liceret dicto praeposito, quos iudicavisset, ab ipsà Societate emittere, eosque de ipsius praepositi licentià non tantum ad Carthusiensium, sed ad quemvis alium Mendicantium vel non Mendicantium, paris, laxioris aut arctioris observantiae, Ordinem per ipsum praepositum illis praescribendum, de consensu tamen superiorum loci illius quo destinarentur, demigrare, in eisque professionem per loci illius monachos aliosque regulares eiusdem emitti solitam emittere, habitumque suscipere, et consuetà uti eorum disciplina, et alias, prout in eiusdem Gregorii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xxII septembris mplxxxII expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, non Abosos exiararo contigerit ut professi nonnulli praedictae Societatis, laxioris vitae cupiditate ducti, cum nequirent impetrare a praeposito generali ipsius Societatis licentiam transeundi ad Ordinem laxioris observantiae, prout desiderabant, impetrarent saltem facultatem ingrediendi alium Ordinem, in quo vigebat regularis observantia, atque emissâ in eo post mo-

<sup>1</sup> Viletur deesse postquam (R. T.).

dicum tempus per dispensationem professione, inde facilius postea obtinuerint licentiam migrandi ad alium Ordinem laxiorem, in quo exigua valde forma esset religiosae disciplinae, non sine scandalo multorum, qui relaxationis eiusmodi amorem in viris Deo per vota solemnia consecratis merito exhorrescunt:

Hic Pontifex providet prout m rubrica.

§ 3. Hine est quod nos, eiusmodi scandalis ansam in futurum praecidere, ac Societatis praedictae honori indeque emissorum saluti, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, harum serie perpetuo statuimus et ordinamus ut de cetero in eadem Societate professi, quos praepositus generalis dictae Societatis ab ipsà Societate emittendos iudicaverit, quique, de eiusdem praepositi generalis licentià, ad alium quemvis Ordinem eis ab ipso praeposito generali praescriptum translati fuerint, inde, post emissam ibidem professionem regularem, exire, aut denuo ad quemcumque alium Ordinem, Carthusiensi excepto, transire nequeant, nisi de speciali nostrà seu Romani Pontificis pro tempore existentis licentià, in qua exprimatur eos aliàs in dictà Societate professos, indeque de praepositi generalis licentià ad praescriptum ab eo Ordinem, ex quo denuo ad alium transire desiderent, translatos fuisse, ac etiam specifica praesentium litterarum fiat mentio; alioquin novi transitus huiusmodi, ac professiones, et alia quaecumque inde quovis modo secutura, nulla prorsus atque invalida et irrita, nulliusque roboris et momenti existant, et sic transeuntes pro apostatis habeantur, omnibusque censuris et poenis contra apostatas statutis et promulgatis subiaceant, nec ab illis absolutionis beneficium ab alio quam a nobis seu Romano

Pontifice pro tempore existente (nisi in mortis articulo constituti) reportare valeant.

- § 4. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Societatis, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici sive secretarii dictae Societatis subscriptis, et sigillo praepositi generalis eiusdem Societatis vel alterius

personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam M. iorem, sub annulo Piscatoris, die xvi septembris MDCLXXV, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 16 septembris 1675, pontif. anno VI. Registrata in Secretaria, in libno Brevium mensis septembris, part. II, fol. 290.

## CXCII.

Confirmatio privilegiorum universitati studii generalis Cesenae eiusque colleqiis a diversis Romanis Pontificibus respective concessorum, ampliatorum et confirmatorum, nempe creandi notarios et promovendi quotannis quatuor ad doctoratum utriusque iuris collegio iuristarum, ac aggregandi collegio physicorum et medicorum quoscumque in arte medicinae peritos huic collegio respective attributorum, cum indulto ut dictum collegium iuristarum non solum praefatos quatuor quotannis, sed etiam quoscumque alios idoneos, praevio rigoroso examine, ac servatis servandis, adinstar aliarum universitatum, promovere possit.

## 

Exordium.

In apostolicae dignitatis fastigio meritis licet imparibus per inessabilem divinae clementiae atque sapientiae abundantiam constituti, ea, quae ex circumspectà Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum providentià ad promovenda bonarum litterarum studia, quae et Ecclesiae Dei et reipublicae exi-

mie conducibilia sunt, salubri consilio emanasse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis nostri patrocinio libenter corroboramus, illaque etiam interdum ampliare studemus, sicut publicae utilitati ac civitatum nobis et Apostolicae Sedi etiam quoad temporalia subditarum decori et ornamento cognoscimus in Domino profuturum.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Expositio et cit dilectus filius magister Sanctes de petitio. Pilastris, presbyter Cesenas, in utrâque signaturâ nostrà referendarius, et subdatarius noster, quod (cum in provincià nostrà Romandiolae unica reperiatur studii generalis universitas in civitate nostrà 1 Cesenae consistens, in qua ab immemorabili tempore stipendiati sunt decem lectores, ex quibus sex matutinis et quatuor vespertinis horis sacros canones, leges civiles, sacram theologiam, philosophiam, logicam et medicinam publice praelegunt, et bonae memoriae Marcus Aurelius Maraldus, dum vixit, Brevium secretorum felicis recordationis Urbani VIII et Innocentii X Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum secretarius, aliam praedictis lecturam sacrorum canonum, assignato perpetuo honorario, adiunxerit, ac recolendae memoriae Iulius Papa II, etiam praedecessor noster, per suas litteras die xix iunii moiv expeditas, collegio iuristarum dictae civitatis, viginti doctoribus constanti, notarios creandi, et piae memoriae Clemens Papa VII, similiter praedecessor noster, eidem collegio duos ad id idoneos quotannis ad gradum doctoratus in utroque iure, servatis servandis, promovendi facultatem, dictus quidem Clemens praedecessor per suas litteras die x februarii moxxiv emanatas, respective

1 Edit. Main. legit nostrae (R. T.).

concesserint; haecque facultas, a Clemente praedecessore concessa, ad alios duos annis singulis doctoratus laureâ decorandos a similis recordationis Paulo Papa V praedecessore pariter nostro per suas die in septembris mpcx desuper expeditas litteras ampliata<sup>1</sup>, et omnes gratiae supradictae a similis memoriae Alexandro Papa VII etiam praedecessore nostro per suas litteras die 111 decembris MDCLVII emanatas confirmatae fuerint; necnon felicis etiam recordationis Paulus Papa III, per suas die xxx decembris MDXXXV, omnia statuta, privilegia, ordinationes et decreta praefato collegio iuristarum concessa confirmasse, ac Pius IV, Romani Pontifices praedecessores pariter nostri, per suas die xxIII iulii molxi, respective, expeditas litteras, collegio physicorum et medicorum civitatis praedictae quemcumque peritum et idoneum in arte medicinae recipiendi et huiusmodi collegio aggregandi facultatem concessisse reperiantur) ipse magister Sanctes, pro singulari sua erga eamdem civitatem patriam suam pietate, bonique publici studio, privilegia, facultates, gratias et alia praefata, quo firmius subsistant et scrventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri; et, ut iuris utriu: que studiosis, post peractum utriusque facultatis huiusmodi studiorum cursum, debitum honoris praemium rependi valeat, facultatem, dicto collegio iuristarum a memoratis Clemente VII et Paulo V praedecessoribus ut praefertur concessam et ampliatam, uberius extendi plurimum desiderat. Nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

1 Pessime edit. Main. legit ampliare (R T.).

§ 2. Nos igitur, ad ea, quae publice Pontifex or utilia dictaeque civitati decori fore con-privilegia auspicimus, favorabiliter intendentes, ac dolica conficpraefati magistri Sanctes subdatarii no-mat. stri votis in praemissis peculiari charitate annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis, sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium, hac vice dumtaxat, consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon omnium et singularum litterarum praefatarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, privilegia, facultates, gratias, et alia supra expressa, dictae universitati seu eius collegiis praefatis a memoratis Iulio, Clemente, Paulo III, Pio IV, Paulo V et Alexandro praedecessoribus respective concessa, ampliata et confirmata, ut praefertur, expeditasque desuper illorum litteras supradictas, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 3. Praeterea praefato iuristarum col- Insuper dictolegio, ut non solum quatuor quotannis, collegio indulsed etiam quoscumque alios, quos ni-cumque idoneos mirum ad id idoneos esse duxerit, prae-re. vio rigoroso examine, ac servatis servandis et quae in dictis Clementis et Pauli V praedecessorum litteris praescribuntur, ad gradum doctoratus in utroque iure ad instar aliarum universitatum promovere libere et licite possit et valeat, auctoritate et tenore praefatis, concedimus et indulgemus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios

et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos, eorumque vicelegatos, et alios quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

derogat.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in singulis litteris praefatis concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, ctiam impressis, manu aliquius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXVIII septembris moclxxv, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 28 septembris 1675, pontif. anno vi.

Registrata in Secr. Brevium, in lib. mensis octobris, part. 1, fol. 47.

## CXCIII.

Indultum ut puellae conservatorii sub titulo Divinae Providentiae de Urbe, licet meretricum sive mulierum inhonestarum natae vel sorores sint, nihilominus a deputatis Annunciationis B. M. V. aliarumque archiconfraternitatum et societatum Urbis ad dotes sive subsidia dotalia admitti, illaque consequi possint perinde ac si nec genitrices nec sorores tales haberent.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Expositio pofilius Franciscus Paparettus, quod (cum ipse sexaginta tres puellas in domum S. Michaëlis de Urbe, quam iis, qui sponte veniunt ad fidem, assignavimus, congregaverit, illisque ibidem tamquam in conservatorio sub titulo Divinae Providentiae de necessariis ad monachatum vel matrimonium, iuxta earum respective vocationem, ex eleemosynis et subsidiis dotalibus providere satagat, inter eas vero nonnullae reperiantur quae meretricum sive mulierum inhonestarum natae vel sorores existunt; et dilecti pariter filii deputati sive administratores et officiales Annunciationis Beatae Mariae Virginis, aliarumque confraternitatum et societatum dictae Urbis, qui dotes sive subsidia dotalia pauperibus puellis distribuere solent, puellas dicti conservatorii ad dotes sive subsidia dotalia huiusmodi admittere renuant, causati, ei rei obstare dispositiones testatorum et piorum largitorum, qui easdem dotes sive subsidia dotalia praestari ordinarunt, ac puellas, quae personarum inhonestarum natae vel sorores essent, ab illis excluserunt) idem Franciscus puellas praedictas ad dotes sive subsidia dotalia huiusmodi, tametsi ius ad illas et illa puellis, quae ex honestis parentibus

ortae sunt, acquisitum esse praetendi posset, admitti posse plurimum desiderat, cum aliunde non suppetat modus easdem puellas in religione vel matrimonio honeste collocandi, illarumque periculis occurrendi, ac peccatorum, quibus Divina Maiestas offenditur, occasiones praecidendi, atque ita et Dei honori et publicae utilitati atque decori consulendi. Nos propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Indulget ut in rubrica.

§ 2. Nos igitur, ipsius Francisci votis in praemissis quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, ac tam testamentorum quam aliarum dispositionum quorumcumque testatorum et piorum largitorum praefatorum tenores ac alia quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut puellae conservatorii praefati nunc et pro tempore existentes, licet meretricum seu mulierum inhonestarum natae vel sorores sint, nihilominus a modernis et pro tempore existentibus deputatis sive administratoribus et officialibus, tam Annunciationis Beatae Mariae Virginis, quam aliarum quarumvis archiconfraternitatum et societatum Urbis praefatae, ad dotes sive subsidia dotalia praedicta, servatis aliàs servandis, admitti, illasque seu illa consequi et obtinere (R. T.).

libere, licite et valide possint et valeant, in omnibus et per omnia perinde ac si nec genitrices nec sorores meretrices sive mulieres inhonestas haberent, sed ex honestis parentibus ortae reperirentur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; ita tamen ut praesens gratia non transeat in exemplum.

litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac puellis praedictis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et a memoratis deputatis sive administratoribus et officialibus, aliisque ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios ac delegatos,

etiam causarum palatii apostolici audito-

res, iudicari et definiri debere, ac ir-

ritum et inane si secus super his a

quoquam, quavis auctoritate, scienter

vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Decretum ir-

§ 3. Non obstantibus praefatorum te- contrariis destatorum et piorum largitorum etiam rogat. ultimis voluntatibus, quas quoad praemissa sufficienter et expresse commutamus, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, archiconfraternitatum et societatum praefatarum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac

1 Desunt verba statutis et consuetudinibus,

vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ceterum non intendimus per praesentes litteras supradictum conservatorium in aliquo approbare.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv octobris moclxxv, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 14 octobris 1675, pontif. anno vi. Registr. in Secret. Brev., in libr. mensis novembris, parte utrâque, fol. 43.

#### CXCIV.

Extensio indulgentiarum, congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum concessarum, ad favorem Calceatorum eiusdem Ordinis, etc. 1

## Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Recensetur Breve praece-

§ 1. Aliàs nos Congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, illiusque superioribus, fratribus et personis, ac christifidelibus illorum ecclesias seu cappellas pro tempore visitantibus, inter alias, nonnullas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarium rela vationes auctoritate apostolică concessimus seu communicavimus, et aliàs, prout continetur in nostris desuper in simili forma Brevis expeditis litteris, tenoris qui sequitur, videlicet Redemptoris, etc. (Vide supra pag. 462 huius tomi).

Extenditur ut

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Matthias de Cordona vicarius et procurator generalis totius praefati Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, in sacrâ theologia magister, nobis nuper exponi fecit, ipse concessionem seu communicationem in-

1 Vide quae notavi in Constit. Redemptoris, CL (al. 149) huius Pontificis.

dulgentiarum huiusmodi ad familiam Calceatam seu de Observantia eiusdem Ordinis a nobis extendi plurimum desideret: nos, ipsius Matthiae vicarii et procuratoris generalis votis in praemissis quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis humiliter porrectis inclinati, de memoratorum cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, concessionem seu communicationem indulgentiarum ac peccatorum remissionum ' et poenitentiarum relaxationum <sup>2</sup> praefatae Congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, illiusque superioribus, fratribus et personis, ac christifidelibus illorum ecclesias seu cappellas pro tempore visitantibus, a nobis per litteras praeinsertas factam, ut praefertur, ad totam familiam fratrum Calceatorum seu de Observantià eiusdem Ordinis, illiusque superiores et fratres et personas, ac christifideles illorum ecclesias seu cappellas pro tempore visitantes, ad limites praeinsertarum litterarum, auctoritate praefatâ, tenore praesentium, extendimus et ampliamus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Non obstantibus nostrà et can- Contrariis decellariae apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque

- 1 Male edit. Main. legit remissionem (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit relaxationem (R. T.).

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in litteris praeinsertis concessimus non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Ceterum volumus pariter ut earundem praesentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii octobris mdclxxv, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 18 octobris 1675, pontif. anno vi.

Registrata in Secretaria Brevium, in lib. mensis octobris, part. 1, fol. 291.

## CXCV.

Confirmatio et innovatio Brevis Urbani VIII ab Innocentio X confirmati, quo mandatur Ordinariis locorum et generalibus Ordinum, ut saltem bis in anno necessitates sacrorum monumentorum Terraesanctae populo commendari curent, etc.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium

Salvatoris et Domini Nostri Iesu Christi, qui pro humani generis redemptione se ipsum exinanivit factus obediens usque ad mortem, vices licet immeriti gerentes in terris, inter multiplices gravissimasque apostolicae servitutis curas, in eam praecipue pastoralis sollicitudinis vigilantià incumbimus, ut tanti et tam salubris mysterii monumenta, quae in civitate Hierusalem et locis circumvicinis sunt, conserventur, et omni qua

fieri poterit maiori honorificentià reco-

§ 1. Cum itaque (felicis recordationis Urbano Papa VIII praedecessori nostro Litterae Uralias exposito, quod ecclesiae et alia pia runtui. loca in civitate Hierusalem et aliis locis Terraesanctae existentia fere diruta erant, et quae adhuc ibi existebant monasteria aere alieno ob impiam Turcarum haereticorum et schismaticorum tyrannidem et pro sanctae fidei catholicae in cisdem locis conservatione contracto admodum gravata reperiebantur) idem Urbanus praedecessor patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum Ordinariis, necnon omnibus et singulis quorumvis Ordinum et congregationum et institutorum regularium generalibus commiserit et mandaverit ut ad minus duabus' vicibus quolibet anno, Adventus et Quadragesimae temporibus, tam per verbi Dei praedicatores in suis sacris concionibus, quam in actionibus et functionibus publicis, eorumdem sacrorum monumentorum populo proponi et commendari curarent et facerent, et aliàs prout in eiusdem Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die III februarii mpcxxxiv expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur;

§ 2. Et, sicut pro parte dilecti filii Petitur illarum Ludovici Mimeur, Ordinis fratrum Mi-confirmatio. norum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum professoris pro Gallià commissarii generalis eiusdem Terraesanctae, nobis nuper expositum fuit, ipse, quo praefatae Urbanis praedecessoris litterae, quae a recolendae memoriae Innocentio Papa X praedecessore pariter nostro confirmatae fuerunt, exactius observentur, illas per nos pariter confirmari et innovari desideret:

1 Edit. Main. legit duobus (R. T.).

innovat et confirmal.

§ 3. Nos, eorumdem sacrorum monupraedictes Urhan VI Ilitteras mentorum conservationi et manutentioni consulere volentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum consilio, praedictas Urbani praedecessoris litteras, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, confirmamus pariter et approbamus, illasque innovamus et observari mandamus.

Pr ecipit Or-

§ 4. Volumus autem ut patriarchae, dinariis loco archiepiscopi et episcopi in relatione status suarum ecclesiarum, quando visitabunt limina apostolorum faciendâ, referant se praedictis Urbani praedecessoris et praesentibus litteris nostris paruisse; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Fides transumpterum.

§ 5. Volumus insuper ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die n novembris MDCLXXV, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 2 novembris 1675, pont. anno vi.

Registrata in Secret. Brev., in lib. mensis novembris, part. utrăque, fol. 25.

#### CXCVI.

Beatificatio novemdecim Servorum Dei martyrum Gorgomiensium nuncupatorum.

### Clemens Papa X. ad perpetuam rei memoriam.

Exordiam.

Sanctorum martyrum, quos a charitate Christi non tribulatio, non angustia, non fames, non nuditas, non periculum, non persecutio, non gladius separavit, sed fidei dilectionisque vigor inter cruciatuum certamina, agonothetà Christo adiuvante, victores praestitit, et, consummato passionis cursu, ad caelestis coronae gloriam evexit, agones et triumphos in sanctà Dei Ecclesià celebrari, ac condignis laudum praeconiis atque venerationis honoribus decorari decet, ut, qui sanguinis sui pretio immortalitatem emerunt, illustriaque invictae virtutis suae exempla reliquerunt, de nostrâ sint solliciti qui de suâ sunt salute securi, et pià potentique apud Imperatorem nostrum qui in fortissimorum pugilum suorum honoribus honoratur, et cui ipsi in stolis candidis die ac nocte serviunt in templo eius, intercessione, imbecillitati nostrae, inter saeculi tentationes laboranti, caelestis gratiae munera impetrent, quibus et nos rectum vitae cursum tenere et propositum nobis aeternae beatitudinis bravium consequi mereamur. In hanc nos curam ex debito pastoralis officii, quod infirmitati nostrae credidit divina dignatio, propensis studiis incumbentes, flagitantia idipsum christifidelium vota ad exauditionis gratiam liberter admittimus, sicut ad gloriam omnipotentis Dei, ad exaltationem fidei, spiritualemque fidelium consolationem atque aedificationem salubriter in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Cum itaque mature diligenterque Rosolutio Condiscussi et propensi fuerint per Congre-crorum rituum. gationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus ; a positorum processus de huius sanctae Sedis Apostolicae licentià confecti super martyrio et causá martyrii novemdecim Dei servorum 2 Gorgomiensium nuncupatorum, undecim quidem Ordinis

- 1 Potius lege perpensi (R. T.).
- 2 Videtur deesse vox martyrum (R. T.).

fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, videlicet Nicolai Pichi Gorgomiensis guardiani, Ilieronymi Werdani vicarii, Theodorici Emdeni Amesfortii, Nicasii Ioannis Hezii, Willeadi Dani, Godefridi Merzvellani, Antonii Werdani, Antonii Hornariensis, Francisci Rodii Bruxellensis, sacerdotum, et Petri Ascani ac Cornelii Wicani laicorum, et aliorum octo, nempe Ioannis sacerdotis Ordinis Praedicatorum, et Adriani Becani et Iacobi Lacopii Aldenardensis amborum Ordinis Praemonstratensis, et Ioannis Osterwicani canonici regularis Ordinis sancti Augustini, ac Leonardi Vecchelii Buscoducensis, Nicolai Popelii Weldani, Godefredi Dunei Gorgomiensis, et Andreae Walteri, sacerdotum et parochorum saecularium, qui omnes simul in odium catholicae fidei, primatus Romanae Ecclesiae et augustissimi Eucharistiae sacramenti post atrocissima et immanissima tormenta Brile in Hollandia anno mplxxii interfecti palmam martyrii accepisse asserebantur, ac super signis, prodigiis ac miraculis, quae ad manifestandam mundo finalem eorum perseverantiam a Deo edita et patrata fuisse dicebantur; factâque demum coram nobis omnium, quae in hac causâ gesta sunt, plena et distincta relatione, praefata Congregatio cardinalium, auditis etiam consultorum suffragiis, censuit<sup>1</sup> posse, quandocumque nobis videretur, ad solemnem eorumdem Dei servorum canonizationem tuto deveniri, interim vero indulgeri ut in universo terrarum orbe Beati nuncupentur:

Pontifex disponit ut in ru-

§ 2. Hinc est quod nos, piis atque enixis carissimi in Christo fili nostri Leopoldi Romanorum regis illustris in imperatorem electi, aliorumque principum, ac diversorum praesertim Belgii antistitum, necnon ducatus Brabantiae

1 Aptius lege censuerit (R. T.).

et comitatus Flandriae ordinum, ac dilectorum filiorum Francisci Mariae a Cremona ministri generalis et totius Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, et signanter Ignatii de Broeyer eiusdem Ordinis professoris et secretarii generalis, ac nationis Germano-Belgicae Ordinis liuiusmodi in Romanâ Curiâ negotiorum gestoris seu agentis generalis, huiusque causae procuratoris, supplicationibus nobis et huic sanctae Sedis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, de memoratorum cardinalium consilio et unanimi assensu, auctoritate apostolică, tenore praesentium, indulgemus ut praefati servi Dei Nicolaus Pichus, Hieronymus Werdanus, Theodoricus Emdenus, Nicatius Ioannes Hezius, Willehadus Danus, Godefridus Marzvellanus, Antonius Werdanus, Antonius Ilornariensis, Franciscus Rodius, Petrus Ascanus, Cornelius Wicanus, Ioannes, Adrianus Becanus, Iacobus Lacopius, Ioannes Osterwicanus, Leonardus Vecchelius, Nicolaus Poppelius, Godefridus Duneus, et Andreas Walterus in posterum Beatorum nomine nuncupentur, eorumque corpora et reliquiae venerationi fidelium (non tamen in processionibus circumferenda) exponantur, imagines quoque radiis seu splendoribus exornentur, ac de eis quotannis die felicis eorum transitus recitetur officium et missa celebretur de communi Plurimorum Martyrum, iuxta rubricas breviarii et missalis romani.

§ 4. Porro recitationem officii et mis- In quibus 10sae clelebrationem huiusmodi fieri con- cia et missa ab cedimus in locis dumtaxat infrascriptis, brari possit. videlicet in tota Hollandia ab omnibus utriusque sexus christifidelibus tam saecularibus quam regularibus, qui ad horas canonicas tenentur, ac in ecclesiis tam fratrum, seu canonicorum regula-

An. C. 1675

rium, quam monialium omnium Ordinum, quos memorati servi Dei suo martyrio illustrarunt, et, quantum ad missas attinet, etiam a sacerdotibus ad ecclesias huiusmodi confluentibus.

In dictis lori possint.

§ 5. Praeterea, primo dumtaxat anno ci quando so a datis hisce litteris, et quoad Indias a die quo eaedem litterae illuc pervenerint, inchoando, in ecclesiis Hollandiae et Ordinum praefatorum respective solemnia beatificationis eorumdem Dei servorum, cum officio et missâ, sub ritu duplici maiori, die ab Ordinariis respective constitutà et intra sex menses promulgandå, postquam tamen in basilicâ Principis Apostolorum de Urbe celebrata fuerint eadem solemnia, quam ad rem diem xxiv currentis mensis novembris assignamus, pariter celebrandi facimus potestatem.

Derogatio contrariorum.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac decretis de non cultu editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto-

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu secretarii praedictae Congregationis cardinalium subscriptis, et sigillo praefecti eiusdem Congregationis munitis, eadem prorsus sides ab omnibus et ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv novembris mdclxxv, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 14 novembris 1675, pontif. anno vi.

Registrat. in Secretar. Brevium, in lib. vi diversorum, fol. 184.

#### CXCVII.

Avocatio controversiarum inter episcopum Ampuriensem et inquisitorem seu inquisitores regni Sardiniae ex causà processus a dicto episcopo contra Nicolaum Marinum decanum et parochum collegiatae ecclesiae de Tempio super delictis praetensis circa materiam fidei confecti.

# Venerabili fratri archiepiscopo Turritano, Clemens Papa X.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit venera- Expositio canbilis frater episcopus Ampuriensis et Civi tatensis in regno Sardiniae, quod, cum dilectus filius Nicolaus Marinus decanus et parochus actualis ecclesiae collegia tae oppidi de Tempio Ampuriensis dioecesis, ipsique episcopo omnino subiectus, delictum publicae et scandalosae inobedientiae mandatis eius in actu solemni processionis synodalis perpetravisset, et de eo criminaliter fuisset a promotore fiscali accusatus, sicut et postea de gravibus sceleribus ad parochi, quod ipsi incumbit, officium pertinentibus, et propterea dictus episcopus praefatum Nicolaum Marinum in oppido Civitate nuncupato castri Aragonensis dictae dioecesis detineret censuris aliisque poenis circumligatum; dum idem episcopus causae cognitioni intendebat, et, post duos supra viginti dies eiusmodi relaxationis, mandatis episcopalibus et censuris contemptis, ipse Nicolaus Marinus, a loco reclusionis discedens, transiit ad istam civitatem Turritanam sine consensu dicti episcopi nec eius vicarii in spiritualibus generalis, sub praetextu cuiusdam epistolae dilecti filii inquisitoris adversus haereticam pravitatem in dicto regno Sardiniae auctoritate apostolică

deputati dictum Nicolaum parochum ad se ob negotia inquisitoris (cuius commissarius appellatur) advocantis. Quo cognito praefatus episcopus Ampuriensis, epistolâ humanissimâ ad dictum inquisitorem missâ, perbeneque, rogavit ut dictum Nicolaum repeteret, cuius delicta modo nullatenus Fidei materiam nec suspicionem attingebant. Inquisitores autem, ordinariae episcopalis iurisdictionis perturbatores facti, vià iudiciali in alienas messes falcem immittunt, comminantes aggravantesque lamentabili plebis scandalo censuras episcopo eiusque vicario generali, nisi a cognitione causae dicti Nicolai abstineant. Quibus cum pro parte curiae episcopalis Ampuriensis iuris remediis notarius occurrisset modeste, inquisitores praedicti nonnullos homines armatos agmine facto in praefatum oppidum castri Aragonensis immiserunt die II mensis ianuarii proxime praeteriti: quos cum a longe cives castri Aragonensis conspexissent, commoti, armisque muniti, invadere manu hostili tentabant. Ipse autem episcopus, re cognitâ, oppidi portas claudi curavit, et suorum sedatà multitudine scandala praeoccupavit.

Pontifex causanctam Sedem Apostolicam.

§ 2. Quare nos ex commissi nobis inter dictam e- caelitus pastoralis officii debito scandapiscopum et in-quisitorem seu lis et perturbationibus, quae praemisvocat ad se et sorum occasione oriri possent, mature occurrere et opportunum iam exortis remedium adhibere cupientes, ac causae seu causarum sive controversiarum huiusmodi inter episcopum Ampuriensem et inquisitorem seu inquisitores praefatos vertentium statum et merita, nominaque et cognomina ac qualitates iudicum et collitigantium seu contendentium quorumcumque, et alia quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter

expressis ac exactissime specificatis habentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in tota republicà christianà generalium inquisitorum adversus haereticam pravitatem huiusmodi a Sede Apostolicâ specialiter deputatorum consilio, ac etiam motu proprio, et ex certâ scientia ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, causam seu causas sive controversias praefatas, in statu et terminis in quibus de praesenti quomodolibet reperiuntur, cum omnibus et singulis illarum incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, totoque negotio principali, a memoratis episcopo Ampuriensi et inquisitore seu inquisitoribus regni Sardiniae, illorumque respective vicariis, commissariis, officialibus et ministris, aliisque iudicibus et tribunalibus quibuscumque, ad nos et Sedem Apostolicam praefatam tenore praesentium avocamus.

§ 3. Ac proinde fraternitati tuae per easdem praesentes committimus et man-archiepiscopo ut damus, ut avocationem causae seu cau-nem partibus sarum sive controversiarum huiusmodi que inhibeat. a nobis ut praefertur factam eisdem episcopo et inquisitori seu inquisitoribus, eorumque respective vicariis, commissariis, assessoribus, consiliariis, promotoribus seu procuratoribus, fiscalibus, notariis, actuariis, ceterisque officialibus et ministris, ac quibusvis aliis, quibus oportuerit, seu expedire iudicaveris, auctoritate nostrâ apostolicâ quanto citius notifices et denuncies; eisque et eorum cuilibet, ne tam coniunctim quam divisim in praemissis, vel eorum aliquo, directe vel indirecte, aut aliàs quomodolibet quidquam innovare vel attentare audeant quovis modo seu praesumant, dictà auctoritate districte inhibeas; ac illis praecipias et mandes. ut, a quibusvis attentatis seu innovatis

Committit

huiusmodi humiliter abstinentes, ad nos et dictam Sedem recurrant, actaque omnia et processus hucusque factos et faciendos ad nos transmittant, dictumque Nicolaum apud te retineas, donec a supremà nostrà et eiusdem Sedis aequitate habeatur iustitiae complementum; nos enim tibi praefata omnia, et singula alia quae in praemissis quomodolibet necessaria et opportuna fuerint', faciendi, dicendi, gerendi, mandandi et exequendi, ac executioni mandari curandi quamcumque necessariam et opportunam facultatem, eadem auctoritate, harum serie, tribuimus et impertimur.

Obstantia removet.

§ 4. Non obstantibus praemissis, et apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, stylis, usibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam in favorem S. Officii et inquisitorum etiam generalium, illorumque officialium et ministrorum quorumlibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa ac individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clau-

1 Verbum fuerint nos addimus (R. T.).

sulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxn februarii mdclxxvi, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 22 februarii 1676, pontif. anno vi. Registrata in Secretaria Brevium, lib. VI diversorum, fol. 243.

## CXCVIII.

Confirmatio litterarum Pauli V et decreti Congregationis episcoporum et regularium quoad abbatiarum mutationes et guberniorum pro congregatione canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini.

### Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt di- Congregationis lecti filii Ludovicus Coci abbas generalis canonicorum reet Bartholomaeus Tasca procurator gene-valoris Ordinis ralis Congregationis canonicorum regu-ni. larium S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini, quod (licet in eâdem Congregatione tam superiores maiores quam abbates a suis guberniis et abbatiis de triennio in triennium mutari seu transferri consueverint, et dudum felicis recordationis Paulus Papa V praedecessor noster abusum confirmandi aliquos

abbates in eisdem guberniis, qui tunc introductus erat, per quasdam suas in simili formâ Brevis litteras die xII maii MDCVII expeditas sustulerit, ac per easdem litteras inter alia statuerit, ut unius nationis canonici, qui aliquas ex praelaturis dictae Congregationis obtinuissent, ad ea dem, nisi sexennio vel saltem triennio ex tunc decurso, iterum in eisdem monasteriis et locis promoveri non deberent) nihilominus nonnulli abbates Congregationis praedictae in praeteritis trienniis dispensationem sive gratiam confirmationis in eisdem abbatiis et guberniis reporta unt; illorumque exemplo, quorumdam aliorum abbatum temeritas et ambitio eo processit, ut, eiusmodi gratiâ confirmationis ad sexennium continuum obtentà non contenti, illam ad novennium extendi procurent, et quod peius est, conquisitis favoribus, confirmationem huiusmodi, etiam in primariis eiusdem Congregationis abbatiis, quae ab eiusmodi abusu immunes hactenus servatae fuerunt, sibi concedi contendant, non sine evidenti abbatum nationalium, ac praesertim meritis praestantium, praeiudicio.

Decretum sarum et regula-

§ 2. Quare Congregatio venerabilium crae Congrega-tionis episcopo- fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito procuratore generali praefato, censuit iniungendum, prout iniunxit, superioribus generalibus praefatae Congregationis canonicorum regularium S. Salvatoris, ut circa praemissa ab iisdem abbatiis omnino servetur dispositio praenarratarum Pauli praedecessoris litterarum, in quibus inter alia ordinatur ut abbates Congregationis canonicorum regularium huiusmodi ab iisdem abbatiis per sexennium vel saltem per triennium vacent.

Confirma Pontifex.

§ 3. Cum autem, sicut eadem expo-

sitio subiungebat, praedicti Ludovicus abbas generalis et Bartholomaeus procurator generalis, tam supradictas Pauli praedecessoris litteras, quam decretum praedictae Congregationis cardinalium super illarum observantià, ut praesertur, die vi septembris proxime praeteriti emanatum, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis Ludovico abbati generali et Bartholomaeo procuratori generali gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure, vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praefatas Pauli praedecessoris litteras die xII maii MDGVII, et decretum super earum observantià a memoratà cardinalium Congregatione die vi septembris proxime praeteriti respective emanata, ut praesertur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et effica-ritans. ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

605 An. C. 1676

Dorogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis canonicorum regularium, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, speecialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto-

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII februarii mdclxxvi, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 28 februarii 1676, pontif. anno vi.

#### CXCIX.

Constitutio revocatoria facultatum ingrediendi monasteria monialium almae Urbis, ac Italiae et insularum adiacentium, mulieribus saecularibus concessarum.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Apostolatus officium, quod inscrutabilis divinae sapientiae atque clementiae altitudo humilitati nostrae, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, credere dignata est, salubriter exequi adiuvante Domino satagentes, religiosae sacrarum virginum et devotarum mulierum, quae, oblitae populum suum et domum patris sui, divinis obsequiis sese sub suavi religionis iugo manciparunt, tranquillitati consulere iugiter studemus, ut<sup>1</sup> illustrior illa portio gregis Christi, sublatis e medio omnibus illis quae spiritum in caelis conversantem distrahere ac Christi sponsas a virtutum studiis pietatisque exercitiis avocare possent, maiora in dies decoris atque ornamenti gratiae spiritalis, caelesti sponso donante, suscipiat incrementa.

§ 1. Cum itaque, sicut nobis relatum Causa hujus fuit, nonnullae mulieres saeculares, qui-revocationis. bus pro spirituali earum consolatione licentiae ingrediendi monasteria monialium, tam in almà Urbe nostrà quam in Italia insulisque illi adiacentibus consistentia, apostolicà auctoritate concessae erant, eiusmodi gratiis abutentes mulierum cuiuscumque generis et conditionis agmina secum in eadem monasteria ducere, ac moniales ab orationis aliorumque piorum operum exercitiis avertere et a divinorum contemplatione avocare, sanctaeque solitudinis spiritum ac religiosam illarum quietem atque disciplinam multipliciter perturbare veritae non fuerint, non sine gravi tam spirituali quam etiam temporali ipsorum monasteriorum ac monialium detrimento:

§ 2. Hinc est quod nos, eiusmodi ma- Pontifex omlorum occasionem penitus recidere cu-antea datas in pientes, ac felicis recordationis Cross Urbe, et totà pientes, ac felicis recordationis Grego-Italia, ac insulis rii XIII et Pauli V Romanorum Pon-revocat, prout tificum praedecessorum nostrorum, qui Gregorius quidem per suam quae in-

1 Male edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

cipit Ubi gratiae etc., anno Incarnationis Dominicae MDLXXV idibus iunii, Paulus vero itidem per suam cuius initium Monialium statui, etc., die x iulii mocxii respective editas constitutiones similibus incommodis opportuno revocationis licentiarum huiusmodi remedio providerunt, vestigiis inherentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas licentias ac facultates ingrediendi monasteria, domos et loca monialium, in dictà Urbe ac in totà Italia atque insulis Italiae adiacentibus existentia, quibusvis, etiam comitissis, marchionissis et ducissis, et aliis quibuscumque 1 status, gradus et conditionis mulieribus in hunc usque diem a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac etiam a nobis, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus et efficacioribus ac insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, ad tempus vel in perpetuum, seu alias quomodolibet concessas, quarum ac litterarum apostolicarum desuper expeditarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus haberi volumus pro expressis, earumdem tenore praesentium, revocamus, cassamus et irritamus, ac revocatas, cassatas et irritas esse decernimus, inhibentes proinde mulicribus praedictis, quae dictas licentias obtinuerunt, sub excommunicationis latae sententiae poenâ, a qua nonnisi a nobis seu Romano Pontefice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo constitutae, absolvi possint, ne monasteria praedicta praetextu licentiarum

1 Videtur legendum esse cuiuscumque pro quibuscumque (R. T.).

huiusmodi ingredi audeant seu praesumant, ipsorum vero monasteriorum abbatissis, seu priorissis, ac superioribus, sub eâdem, ac privationis suorum officiorum quae obtinent, et inhabilitatis ad illa in posterum obtinenda, ipso facto sine alià declaratione incurrendis poe nis, ne illas in monasteria huiusmodi introducere, seu admittere, aut ingredi permittere, vel admissas quoquo modo retinere audeant similiter vel praesu-

§ 3. Quocirca dilectis filiis nostris et Publicatio do-Apostolicae Sedis nunciis, nunc et pro ut in rubiico. tempore existentibus, ac venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, aliisque locorum Ordinariis, necnon dictorum monasteriorum praelatis et superioribus harum serie praecipimus et mandamus, ut praesentes litteras publicari et praemissa omnia observari faciant: contradictores quoslibet ac praemissis non parentes per praedictas et alias sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, invocato etiam, quatenus opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariis dequibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis anibuscumque.

§ 5. Quia vero difficile foret has lit- Transumptoteras ad omnia loca deferri, volumus ut earum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix februarii MDCLXXVI, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 29 februarii 1676, pontif. an. vi.

Registrata in Secretaria, in lib. vi Brevium diversorum, fol. 162.

Publication praesentium lit-terarum.

Die 11 martii MDCLXXVI supradictum Breve, seu Constitutio, affixum et publicatum fuit ad valvas Curiae et in acie Campi Florae, ac etiam in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Alexandrum Albritium cursorem apostolicum.

Antonius Canutius mag. curs.

CC.

Declaratio circa celebrationem capitulorum provincialium Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Cappuccinorum.

## Clemens Papa X. ad futuram rei memoriam.

Clemens IX tulorum provincialium.

§ 1. Dudum felicis recordationis Clecretum capitul mens Papa IX praedecessor noster quaereceralis fratum Cappuc-dam decreta seu capitula in capitulo gecinorum sancti
Francisci de nerali fratrum Minorum sancti Francis bratione capi sci Cappuccinorum nuncupatorum facta et stabilita, et inter alia unum quo cavebatur ut capitula provincialia, quae annualia erant, in posterum tantum fierent de triennio in triennium, et singulis annis fieret congregatio intermedia, auctoritate apostolică confirmavit et approbavit, et aliàs, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die ix septembris MDCLXVII expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Pontifex di-§ 2. Verum subinde nos ad instanctum decretum est moderatus. tiam bonae memoriae Federici, dum vi- utrum minister generalis in vim mode-

xit, S. R. E. cardinalis Borromaei nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sanctam Sedem Apostolicam protectoris, praedictas Clementis praedecessoris litteras in nonnullis earum articulis diversimode moderati sumus, et inter alia dispensavimus ut capitula provincialia huiusmodi fierent secundum exigentiam provinciarum, super quo posset minister generalis eiusdem Ordinis iuxta necessitatem concedere facultatem, et, quemadmodum dictae litterae ordinabant ut capitula forent triennalia, in futurum fierent de sesquianno in sesquiannum, sublatis congregationibus intermediis, et aliàs, prout in litteris eiusdem Federici cardinalis protectoris desuper die xxvIII iulii MDCLXXI emanatis dicitur contineri.

§ 3. Cum autem, sicut dilecti filii Dubia exorta Stephanus a Cesena minister generalis dictae moderaet Bonaventura a Recineto procurator tionis. generalis Ordinis praefati nobis nuper exponi fecerunt (licet ipse Stephanus minister generalis, vigore moderationis seu dispensationis a nobis, sicut praemittitur, concessae, abinde procuraverit ut communiter omnes provinciae eiusdem Ordinis capitula sesquiannalia, sublatis congregationibus intermediis, celebrarent, quippe qui id bono communi magis expedire cognoverit) nihilominus post obitum memorati Federici cardinalis et protectoris a nonnullis super intellectu verborum, quibus dicta moderatio sive dispensatio vulgari italico idiomate concepta fuit, mota fuerit aliqua difficultas, an scilicet ministri provinciales capitula triennalia cum congregationibus intermediis retinere possint, an vero, post eiusmodi moderationem, fuerit et sit absolute necessaria licentia ministri generalis ad retinenda in provinciis capitula triennalia et congregationes intermedias huiusmodi, ac

rationis sive dispensationis huiusmodi potuerit et possit adstringere provincias ad capitula de sesquiennio in sesquiennium, sublatis congregationibus intermediis, celebranda, prout communi ipsarum provinciarum bono magis expedire iudicaverit: nobis propterea Stephanus minister generalis et Bonaventura procurator generalis praefati humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Declaratio dicti decreti.

- § 4. Nos igitur, pro peculiari nostro in Ordinem praedictum paternae charitatis affectu, omnem in praemissis dubietatem, ne exinde religiosa tranquillitas perturbetur, tollere, dictorumque Stephani ministri generalis et Bonaventurae procuratoris generalis votis favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, declaramus mentis et intentionis nostrae fuisse et esse per moderationem seu dispensationem supra expressam, quam iustis ex causis animum nostrum moventibus pro communi totius Ordinis praedicti bono concessimus, ministro generali eiusdem Ordinis concedere facultatem ordinandi capitula sesquiannalia, sublatis congregationibus intermediis, secundum exigentiam provinciarum; talem autem exigentiam debuisse et debere determinari ab eodem ministro generali, non autem a provinciis, ac ipsum ministrum
  - 1 Male edit. Main. legit communis (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XVIII.

generalem potuisse et posse cogere casdem provincias ad capitula provincialia de sesquianno in sesquiannum, sublatis congregationibus intermediis, celebranda, prout secundum datam sibi a Domino prudentiam, ad conservandum promovendumque in ipsis provinciis regularis observantiae rigorem<sup>4</sup>, tollendosque, si qui irrepserint abusus, expedire in Domino iudicaverit.

- § 5. Decernentes easdem praesentes Decretum irlitteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis eiusque provinciarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 7. Volumus autem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et si-
  - 1 Forsan legendum vigorem (R. T.).

gillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx martii mdclxxvi, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 30 martii 1676, pontif. anno vi.

Registrata in Secretar., in lib. Brev. mensis aprilis, part. utrâque, fol. 46.

#### CCI.

Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus aliquam ex ecclesiis tam monacorum quam monialium Congregationis Vallisumbrosae die festo S. Ioannis Gualberti abbatis fundatoris dictae Congregationis.

## Clemens Papa x, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Caelestium munerum thesauros, quorum dispensatores esse nos voluit Altissimus, cum ad christianae pietatis incrementum et animarum christifidelium salutem profuturos speramus, libenter elargimur.

Indulget at in cubrica.

§ 1. Supplicationibus itaque dilecti filii moderni abbatis generalis Congregationis monachorum Vallisumbrosae, Ordinis sancti Benedicti, nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrâ communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis tam monachorum quam monialium Congregationis huiusmodi hactenus erectis et in posterum quandocumque eri-

gendis, ac ubicumque locorum existentibus, die festo S. Ioannis Gualberti abbatis et fundatoris Congregationis praedictae, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis temporibus valituris.

§ 2. Volumus autem ut praesentium Transumpte. litterarum transumptis, seu exemplis, rum sides. etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII aprilis MDCLXXVI, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 17 aprilis 1676, pontif. anno vi.

Registrata in Secret. Brevium, in libro vi diversorum, fol. 549.

## CCII.

Declaratio quod conventus Iesu et Mariae de Urbe Congregationis Italiae fratrum Eremitarum Ordinis sancti Augustini Excalceatorum sit conventus generalis et studii generalis, etc.

## Clemens Papa X, ad futuram rei memoriam.

Sollicitudo pastoralis officii, quo catho- Exordium. licae Ecclesiae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet, ut. paternam religiosarum congregationum in Ec-

clesia Dei pie sancteque institutarum, uberesque bonorum operum fructus adiuvante Domino proferre iugiter satagentium, curam gerentes, illarum decori et commodis, ac praesertim sacrarum eisque aemulantium bonarum litterarum studiis in eis ad Dei gloriam et religionis incrementum promovendis, quantum nobis ex alto conceditur, providere studeamus.

Expositio fa-eti.

An. C. 1676

§ 1. Exponi siguidem nobis nuper fecerunt dilecti filii vicarius generalis et gremiales definitorii Congregationis Italiae fratrum Ordinis Eremitarum sancti Augustini Excalceatorum nuncupatorum, quod, licet conventus olim S. Antonii, nunc Iesu et Mariae nuncupatus, de Urbe, dictae Congregationis, aliàs a tunc existentibus superioribus ex contributione provinciarum tunc existentium ipsius Congregationis acquisitus et fundatus fuerit ad hoc ut in eo studium generale ad communem utilitatem erigeretur; in eoque subinde collegium erectum, et multorum annorum spatio sustentatum, litterarum studiis eximie floruerit; ac, ut idem conventus religiosis litterarum scientià conspicuis abundaret, et unaquaeque provincia unum religiosum, qui ibidem perfectioni studere seque ad exercitium cuiuscumque muneris in obsequium dictae Congregationis obeundi habilem reddere deberet, illuc mitteret, anno MDCXVIII a capitulo generali declaratum fuerit quod dictus conventus habeatur dignior omnibus conventibus, et prior illius ubique omnes priores praecederet praeter priorem localem; quinimo capitulum generale eiusdem Congregationis, anno mocxxviii celebratum, insuper declaraverit praedictum conventum esse conventum generalem, ita ut in eo existerent de familià fratres ex unaquaque pro-

1 Edit. Main. legit bonorum (R. T.).

vincià ad dispositionem vicarii generalis, atque ita diu servatum fuerit: nihilominus postmodum bonae memoriae Ioannes Baptista S. R. E. cardinalis Pallottus nuncupatus, Ordinis praefati tunc temporis apud Sedem Apostolicam protector, declarationes praedictas propter particulares considerationes revocari et annullari curavit.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes expe-stravit expedire rientià compertum habeant ad gloriam conventus in omnipotentis Dei, ac communem dictae tum restituatur. Congregationis utilitatem et unionem, nationumque pacem expedire ut conventus praedictus in pristinum statum restituatur, quo etiam Ss. Augustini et Thomae Aguinatis doctrina, quam fratres Congregationis praefatae ex praescripto suarum constitutionum sequi debent, ibidem facilius valeat promoveri: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsorum exponentium Pontifex devotis hac in re quantum cum Domino dictum conventum lesu et Mapossumus favorabiliter annuere volen-riae de Urbe tes, et eorum singulares personas a qui-generalem busvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, memoratum conventum Iesu et Mariae de Urbe dictae Congregationis conventum generalem et studii generalis iuxta usum et praxim temporum praeteritorum esse et deinceps fore, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, decernimus, statuimus et declaramus.

Subinde ex-

študii generalis.

Mandat ut prior dicti conlibet provincia galionis assu matur.

§ 4. Volentes ut prior ipsius convenventus ex quae tus ex qualibet provincià eiusdem Condictae Congre- gregationis, et, quatenus fieri poterit, per turnum assumatur, ad hoc ut dignior et magis conspicuus eligatur; ipse autem prior cum suo discreto, quem capitulum dicti conventus eliget, vocem non in congregatione provinciali sed in capitulo generali Congregationis praefatae habeat, et ad eumdem conventum unaquaeque provincia ipsius Congregationis mittere debcat unum vel duos studiosos ex magis idoneis a vicario generali cum consilio definitorii respective illius provinciae ac superioris provincialis eligendos.

Dictum stu-

§ 5. Porro studium generale huius-Pecchiariter modi protectioni dilecti filii nostri Palutii torioni cardi- basilicae Ss. XII Apostolorum S. R. E. ris einstem or presbyteri cardinalis de Alteriis nuncupati, dicti Ordinis moderni et pro tempore existentis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, peculiariter committimus et demandamus.

Decretum ir-

§ 6. Decernentes pariter easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis et Congregationis, ac provinciarum et conventus praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut earumdem Transumptepraesentium litterarum transumptis, seu rum fides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII aprilis moclxxvi, pontificatus nostri anno vi.

I. G. Slusius.

Dat. die 27 aprilis 1676, pontif. anno vi.

Registrata in Secret. Brevium, in lib. mensis aprilis, part. utraque, fol. 147.

## CCIII.

Confirmatio constitutionum Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum 1

1 Hanc Congregationem erexit Clemens VIII in Constit. Ad militantis Ecclesiae, quam deinde approbavit, duoque vota praeter alia ab istis Discalceatis emitti iussit Paulus V Constit. Quae piae, ac ipsos denique a iurisdictione, superioritate et obedientià ministri generalis fratrum Calceatorum eiusdem Ordinis exemit Urbanus VIII Constit. Ex quo regimen.

# Clemens Papa X, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Inscrutabili divinae providentiae arcano ad pastoralis dignitatis fastigium, meritis licet imparibus, evecti, illa, quae feliciter gubernandis ac salubriter dirigendis Congregationibus religiosorum virorum leve Christi iugum sub arctioris disciplinae observantià laudabiliter portantium, ac propriae alienaeque non spirituali tantum, sed etiam corporali saluti studiosâ charitate iugiter incumbentium, in Ecclesià Dei pie sancteque institutis, provide prudenterque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus, sicut ad sanctissimae et individuae Trinitatis gloriam, religionis incrementum et felicem progressum, ac animarum salutem in Domino expedire arbitramur.

Constitutiones exhibentur Pon-

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Didacus a lesu, procurator generalis Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, quod fratres dictae Congregationis in suis capitulis generalibus aliquas constitutiones pro felici prosperoque ipsius Congregationis regimine et gubernio fecerunt, quas etiam nuper definitorium generale eiusdem Congregationis revidit, auxit et correxit, ac ad hanc Sanctam Sedem transmitti curavit, ut nostro et eiusdem Sedis patrocinio municentur.

Pontifex has constitutiones mini nonnullo

§ 2. Nos vero easdem constitutiones committit exa-nobis exhibitas nonnullis Romanae Curum praelato-riae praelatis, quorum fides ac prudentia et sacrorum canonum peritia nobis perspecta est, discutiendas commisimus; qui, mandatis nostris prompto obsequio morem gerentes, illas mature diligenterque examinarunt, et, nonnullis sublatis, nonnullis adiectis, aliisque, ubi opus fuerit,

correctis et emendatis, constitutiones ipsas in unum volumen redigi curarunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

Constitutiones generales fratrum Discalceatorum Congregationis Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum.

REGULÆ CAPUT I. — Fratres Discalceati Ordinis SS. Trinitatis, etc.

Caput 1. — De tribus votis essentialibus, obedientiae, castitatis et paupertatis, ac de quarto non ambiendi.

1. Quoniam obedientiae tamquam basi § 1. De voto fundamentali omnis regularium Ordinum gubernatio innititur, intelligent fratres nostrae Congregationis primum humilitatis gradum esse obedientiam sine morâ; tunc enim ipsa obedientia acceptabilis erit Deo et dulcis hominibus, si, quod iubetur, non trepide, non tarde, non tepide, aut cum murmure, vel cum responsione nolentis efficiatur: quia obedientia, quae maioribus praebetur, Deo exhibetur, ipse enim dicit, Qui vos audit me audit; et cum bono animo a fratribus praeberi oportet, quia hilarem datorem diligit Deus; nam si cum malo animo obedit subditus, et non solum ore, verum etiam in corde si murmuraverit, etsi impleat iussionem, tamen acceptum iam non erit Deo, qui cor respicit murmurantis, et pro tali facto nullam consequitur gratiam, imo poenam murmurantium incurrit, si non cum satisfactione emendaverit.

11. Ceterum volumus et declaramus. ut constitutiones nostrae non obligent nos ad culpam lethalem aut venialem, sed ad poenam, nisi propter praeceptum vel contemptum.

III. Praeceptum autem nullum intelligi volumus et declaramus, nisi quod spectat ad tria vota essentialia et quartum non ambiendi in clericis, et non transeundi ad statum clericalem et sacros ordines in laicis, vel quod in his constitutionibus aut a superioribus praecipitur sub poenâ excommunicationis, vel in virtute sanctae obedientiae: transgressionem vero vel omissionem aliorum, secluso contemptu, nolumus obligare nisi ad poenam impositam, vel a superioribus pro eorum prudenti arbitrio imponendam.

IV. Quod si aliquis (quod Deus avertat) quoad reverentiam superiori debitam in re gravi deliquerit, ceteri religiosi diligenter sub poenà gravis culpae curent ut reus severe puniatur, nullaque culpa irreverentiae erga superiorem, quantumvis levis, impunita maneat.

v. Si aliquis religiosus coram superiore alicui praecepto non obedierit, vel suam inobedientiam mordicus et pertinaciter defenderit, continuo incarceretur tamquam contumax et rebellis, et voce activà et loco privatus sit pro tempore culpae proportionato ad arbitrium praelati; et eâdem poenâ mulctentur qui contra superiores insurrexerint, istorum officia usurpantes, vel eorum executionem impedientes.

vi. Religiosi nihil omnino agant sine licentià superioris; praesertim absque illà cum extraneis non loquantur, nec scribant, neque recipiant litteras, quin prius illas manifestent superiori, qui eas legat, et curet ne scribantur nec recipiantur quae convenientes non fuerint; poterunt tamen sine licentià ad suos praelatos, superiores, definitores scribere, et eorum litteras accipere.

VII. Si subditus aliquis aperuerit vel non tradiderit litteras patris generalis, definitorum generalium, vel suorum ministrorum provincialium vel conventualium, vel illas quae ad ipsos mittuntur, sit incarceratus, et voce ac loco privatus pro tempore culpae proportionato;

si vero delinguens praelatus fuerit, sit suspensus a suo officio per quatuor menses; quod si aliquis inferior aperuerit vel non tradiderit litteras quas quilibet religiosus alteri mittit, puniatur poenå culpae gravis; et eâdem poenâ mulctetur etiam quilibet praelatus, qui litteras sibi non subditorum aperuerit.

1. Si aliquis religiosus (quod Deus § 2. De voto avertat) contra castitatem deliquerit, et castitatis. de eo convictus fuerit, incarceretur per sex menses, ieiunet et flagelletur arbitrio superioris, attentà gravitate delicti, et per spatium unius anni privatus sit officio, voce et loco; quod si delictum publicum fuerit apud saeculares, disciplinà conventuali flagelletur, ac per integrum annum in carcere sit, et voce ac loco per triennium careat; si autem in simile peccatum relabatur, praedicta poena duplicetur.

II. Quoniam autem de huiusmodi delictis plena probatio raro fieri valet, praecipimus praelatis, ut, religioso de ipsis dissamato, nisi famam suam prius ita purgaverit ut nullum sinistrae de se opinioni locum reliquisse videatur (quod quidem pro timoratà eorum conscientià atque prudentià iudicabunt), honores denegent et gratias quae aliis concedi solent, videlicet officia, studia, ordines, lecturas, facultatem concionandi et confessiones audiendi, et a conventu exeundi, etc.; patrumque provincialium ac ministrorum conscientias oneramus ut specialem curam similium religiosorum habeant.

I. Ad paupertatis votum spectat nihil § 3. De voto tamquam proprium aut etiam nomine conventus possidere vel tenere: quare qui secus fecerit, vel aliquid, custodiendo intra vel extra domum, praelatum celaverit, tamquam gravissime delinquens, poenà proprietarii, ac aliis ad arbitrium superiorum puniatur. Poterunt

tamen religiosi uti rebus necessariis sibi a religione medio superiore impertitis, quas etiam nullus, quamvis sit praelatus, extra conventum reservet sub eâdem proprietarii poenâ. Quod si aliquis inventus fuerit habere pecunias sine licentiâ, etiamsi illas habeat ad emendum aliquid sibi commissum, vel ad faciendam aliquam restitutionem, vel per modum depositi, sive alio quovis praetextu, poenâ gravi afficiatur.

II. Quilibet religiosus poterit in cellà habere mensam parcam, et scabellum ex pino, ac imaginem Crucifixi et Beatae Virginis Mariae in pariete depictam, seu in papyro, absque tamen aliquà illuminatione; nec auro, argento, bombyce et similibus aliquis utatur, etiamsi sit in parvà quantitate et in ornatum reliquiarum sive imaginum; dum autem, ex rebus sibi ad usum concessis, aliquà non utatur, eam reponat in officinà communi, ad quam pertinet, et nullus unquam utatur verbis istis: meum, tuum, etc.

III. Omnia quae et quocumque titulo obvenerint religioso, sive in communi, sive in particulari, tradantur statim praelato, ut de illis disponat tamquam de bonis propriis communitatis, et in officina communi reponantur.

IV. Pecunia semper sit in arcâ, quae tres habeat distinctas claves, nec superior illam habere, nec expendere, nec licentiam alicui religioso dare poterit ut illam habeat vel expendat, quin prius in dictam arcam fuerit intromissa; ab illà autem educetur, ut ab officialibus conventus rependatur cum expressà praelati licentià.

v. Nullus religiosus habeat clavem cellae, arcae, capsulae, vel alterius similis rei, excepto patre generali et eius secretario. Patres vero definitores generales, provinciales, redemptores et procuratores generales, ad custodienda scripta et suorum officiorum sigilla, poteterunt habere clavem alicuius capsulae seu scrinii. Patres quoque ministri conventuales clavem habere poterunt capsulae sub mensâ cellae, cuius altitudo digitorum quatuor, longitudo vero duorum sit palmorum, ac etiam habeant claves magistras pro clausurâ. Religiosi item officiales habebunt claves suarum officinarum; et etiam architecti, fabrilignarii ac caementarii habere poterunt clavem alicuius officinae vel arcae ad custodienda instrumenta suorum officiorum. Officinae tamen sint extra dormitorium nec in eis habitent nec dormiant officiales aliive religiosi. Praedictae autem claves omnium officinarum sint duplicatae, et alteram ex eis habeat minister, qui aliquoties officinas visitabit, et ab eis amovebit quae vel ad munera praedictorum officialium vel ad usum religiosorum necessaria non fuerint.

vi. Definitorium generale in necessario concedere poterit alicui religioso clavem alicuius arcae vel capsulae, necnon, praevià informatione patrum ministrorum, lectoribus et praedicatoribus manticas cum serulis in quibus conciones et alia scripta custodiant.

vII. Patres ministri de trimestri in trimestre visitent manticas lectorum et praedicatorum in ipsorum praesentia, sub poenâ suspensionis pro tempore ad arbitrium patrum provincialium. Similiter, sub poenâ suspensionis per quindecim dies, bis saltem in anno visitabunt cellas. scripta, habitus, ceteraque alia, quae religiosi ad usum habuerint suum; superfluaque et inutilia auferent, quamvis illa habeant cum praelati superioris licentià, et de necessariis absque morâ providebunt fratribus indigentibus. Ad hanc autem visitationem exequendam, praecepto imposito subditos obligabunt ut omnia absque aliquà exceptione patefaciant.

VIII. In conventibus et collegiis nostris permittimus in solemnioribus festis et funeribus personarum gravium usum dalmaticarum pro diaconis et subdiaconis, necnon collarium pro acolytis, neutiquam vero manicatum in crucibus processionalibus, nec in inferioribus partibus albarum et rochettorum ornatum qui apud Hispanos dicitur faldon.

§ 4. De voto nou ambiendi.

- 1. Omnes nostri religiosi ad chorum deputati, tempore suae professionis, immediate post tria vota essentialia, quartum emittant non praetendendi in nostrâ religione officia et praelaturas, videlicet ministri generalis, definitoris generalis, magistri provincialis et conventualis, visitatoris, praesidentis, necnon socii in capitulo generali et procuratoris generalis Romanae Curiae vel regiae; similiter non praetendendi neque admittendi ad aliquam praelationem extra nostram religionem, iuxta formam dispositam a felicis recordationis Paulo Papa V<sup>1</sup>; si quis autem inventus fuerit praetendisse aliquam praelationem seu officium ex praedictis, incarceretur per mensem, et officio, voce et loco per triennium privatus sit.
- II. Praeterea omnes fratres laicis in suâ professione immediate post<sup>2</sup> tria vota essentialia quartum etiam emittant de non transeundo ad statum clericalem et ordines sacros, et de non praetendendo directe vel indirecte dictum transitum, iuxta Breve felicis recordationis Alexandri VII; qui vero secus fecerit, ad arbitrium provincialis graviter mulctetur.

### REGULÆ CAPUT II. — Omnes res undequaque licite veniant, etc.

Caput 1. — De redemptione captivorum.

§ 1. De ratione et curà, qua separan-latis nostrae religionis ut omni curâ

- 1 Edit. Main. legit VI (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit per pro post (R. T.).

adimpleant obligationem, quam habent, diendum est separandi pro redemptione captivorum ad redemptione tertiam partem omnium rerum, quae iux-rum, ta sanctam regulam nostram separari debet, et oneramus conscientias patrum visitatorum ut invigilent huius legis observantiae.

- n. Separatio ista in quolibet conventu et collegio per ministrum, seu praesidentem, et consiliarios fiat statim ac receptum fuerit quodlibet genus fructuum aliarumve rerum, et separatim conservetur in proprià specie quod ad redemptionem pertinuerit, et in libro redemptionis scribatur. Et post quamlibet visitationem dictus minister seu praeses mittat redemptori suae provinciae declarationem, ab ipso et consiliariis subscriptam, omnium rerum quae secundum hanc constitutionem pertinent ad redemptionem.
- III. Quotiescumque determinate pro redemptione captivorum recepta fuerit aliqua considerabilis seu magni momenti quantitas, cuiuscumque generis sit, similis fiat declaratio a praedictis tribus subscripta, et redemptori quamprimum mittatur. De parvis autem quantitatibus pro redemptione determinate receptis, haec fiet declaratio post quamlibet visitationem, et tunc redemptori mittetur. Patres vero redemptores librum habeant, in quo distincte scribant omnia quae ex praedictis declarationibus constiterit spectare ad redemptionem in omnibus conventibus et collegiis, unusquisque videlicet pro suâ provincià.
- iv. Nullus minister seu praeses etiam cum consiliariis audeat titulo aliquo sive praetextu vendere et alienare dictas species, sive ex separatis pro tertià parte iuxta tenorem regulae, sive ex datis determinate ad redemptionem, sine licentià provincialis, quem tam ipse quam consiliarii monere teneantur tem-

pore apto de periculo, quod potest esse in conservatione rerum vel fructuum in proprià specie, ut de illis disponat in maiorem redemptionis utilitatem.

v. Insuper integra pars tertia separetur pro redemptione captivorum ex mobilibus haereditatis et bonorum a parentibus relictorum. Similiter etiam separabitur, deductis expensis in cultură, ex fructibus et proventibus possessionum provenientibus ex bonis sive ratione legitimae, sive haereditatis, sive donationis acquisitis. Quando autem definitorium generale, vel conventus aliquis, seu collegium, cessionem fecerit alicuius legitimae, ad quam ius habet, nunquam cedat partem legitimae illius ad redemptionem spectantem.

vi. Praecipimus omnibus superioribus ut in conventibus seu collegiis, in quibus non fuerit designata haec particularis arca pro custodiendâ pecuniâ pertinente ad redemptionem captivorum, illa reponatur et custodiatur in arcâ trium clavium communi conventus vel collegii, in loco tamen eius separato.

vn. In qualibet provincià unus sit conventus seu collegium per capitulum generale assignatum in quo erit particularis area trium clavium deserviens dumtaxat pro custodiendis pertinentibus ad redemptionem, quae et erit communis pro pecuniis totius provinciae. Ex dictis autem clavibus, altera sit apud ministrum, altera apud redemptorem illius provinciae, vel, ad eius defectum, apud procuratorem eius conventus seu collegii, et altera apud consiliarium antiquiorem. Quod si in aliquo conventu vel collegio evenerit quod sit arca particularis pro custodiendis tantum pecuniis ad redemptionem pertinentibus, illius claves habeant praedicti minister, consiliarius antiquior et procurator conventus vel collegii; nunquam autem

praefatae arcae aperiantur sine assistentià trium clavariorum, qui distincte ac perspicue scribant omnia quae recipiuntur et in negotiis redemptionis expenduntur.

VIII. Redemptores captivorum bis quotannis patri generali rationem reddant in scriptis omnium ingressuum, expensarum, causarum, litium, etc., pertinentium ad bona redemptionis.

IX. Superior et consiliarii cuiusvis conventus et collegii ad finem singulorum mensium conferant et summam conficiant omnium quantitatum ad redemptionem pertinentium, tam ex separatis pro tertià parte, quam ex donatis determinate ad ipsam redemptionem, et in libro eiusdem redemptionis illa scribant, ac propriis nominibus subscribant.

x. Ad hoc ut pecunia captivorum integra et in fideli ac securà custodià perseveret, mandamus in virtute sanctae obedientiae omnibus religiosis, tam praelatis quam subditis, et unicuique in singulari, ne extrahant nec expendant (quantumvis sit ratione mutui vel commodati, alioque titulo non spectante ad redemptionem) aliquid pertinens ad ipsam redemptionem captivorum, sine licentià in scriptis definitorii generalis. Superior autem, qui constitutioni isti contravenerit, suo officio sit privatus, et quilibet alius religiosus voce et loco per triennium.

xi. Insuper praecipimus quod quilibet praelatus, expendens vel in toto vel in parte res in specie proprià vini, tritici, hordei et similes iam destinatas et separatas pro captivis, suspensus sit a suo officio per mensem unum, vel amplius, iuxta qualitatem culpae: et visitator curet ut absque morà reintegretur et restituatur quod expensum vel alienatum fuisse constiterit.

xII. Patres provinciales seu visitato-

res in suis visitationibus colligant ex arcis captivorum quod pro ipsorum redemptione inveniunt separatum iuxta rationem in libro conventus seu collegii factam, et schedulam extractae et receptae pecuniae suis nominibus subscriptam relinquant; quod idem fiat quando redemptor vel alius religiosus de consensu et dispositione dicti redemptoris vel definitoris extraxerit ex arcis aliquid ad redemptionem spectans. Quilibet autem visitator librum habeat, in quo scribat totum quod colligit et recipit, et in unoquoque conventu seu collegio, ex pertinentibus ad redemptionem, in quo et subscribant minister et consiliarii vel clavarii arcae redemptionis respective.

xIII. Praefati autem provinciales seu visitatores praedictas pecunias, pro captivis, ut dictum est, ab ipsis collectas, reponant in generali arcâ suae provinciae, antequam discedant a conventu ubi talis est arca, sub poenâ suspensionis ab officio per tres menses.

xiv. Praecipimus patribus redemptoribus captivorum, ne pro redemptionibus aes alienum sine licentià definitorii contrahant, sed observent instructionem ab ipso nostro definitorio illis iniunctam, sub poenâ privationis vocis activae et passivae per triennium.

xv. Patres provinciales ad capitulum generale deferant testimonium subscriptum a clavariis arcae generalis redemptionis captivorum, in quo scripta sint omnia illo triennio separata pro captivis in omnibus conventibus et collegiis suarum provinciarum respective.

I. Pro maiori curâ et diligentià colsynas pro capti-ligendi eleemosynas et omnia ad captivos spectantia, in qualibet provincià sint duo vel tres religiosi procuratores redemptionis ad arbitrium et dispositionem patris provincialis, qui et designa-

bit eis terminos ad petendas et colligendas dictas eleemosynas. Insuper praecipimus patribus redemptoribus captivorum ut designent in civitatibus et oppidis syndicos et collectores saeculares, cum facultate sufficienti ad exigenda, recipienda et custodienda legata testamentorum, operum piorum (ut vocant) et omnium aliarum rerum pertinentium ad redemptionem. Quae omnia tempore apto redemptores ipsi colligant vel per se vel per religiosos procuratores, et, quando in proximo sint, pro redemptione exequendà postulent pro illà eleemosynas a principibus ecclesiasticis et saecularibus, capitulis, communitatibus, aliisque personis gravibus.

II. Praeterea praecipimus procuratoribus redemptionis, imo etiam generalibus et conventualibus omnibus nostri Ordinis, ut sint valde solliciti in procurandis eleemosynis pro captivis, et omnes similiter religiosi tam praelati quam subditi in districtu suarum domorum diligenter procurent eleemosynas pro redemptione, et superiores inquirant ab inferioribus, quid in hac re actum respective sit.

1. Definitorium generale, finito quo- § 3. De clolibet capitulo generali, eligat redem-tate redemploptores captivorum. Hi autem erunt vi-rum. tae merito, doctrinâ ac sapientiâ praediti, et officio definitorum generalium seu ministrorum provincialium aliquando potiti, vel saltem capaces ut tali munere potiantur. Pro singulis provinciis singuli eligantur redemptores; mutua autem ipsorum subordinatio ab eodem definitorio designabitur.

II. In qualibet domo nostrâ, in qua fuerint vel per quam transierint redemptores captivorum, conventualitatem habeant, et praecedant omnes non praelatos, etiam vicarios: in regimine vero et administratione domus non se intromit-

§ 2. De modo petendi eleemotant. Ad egrediendum tamen a domo socium postulabunt a vicario in absentià ministri, sine deosculatione tamen scapularii, nisi praeses fuerit propter absentiam ministri ultra vigintiquatuor horas.

III. Districte praecipimus redemptoribus captivorum, ac aliis eorum sociis proficientibus ad redemptionem, ne comportent aliquas res non conducentes ad illius effectum, nec sibi nec aliis ex infidelium regionibus in reditu similia trahant; aliàs gravissimae tet irremissibili punitioni ad arbitrium definitorii generalis subiacebunt.

iv. Redemptores captivorum, intra tres menses post reditum ab executione redemptionis, expensarum istius et aliarum rerum ad munus istud aptius in futurum peragendum rationem reddant nostro definitorio: quod si omiserint, graviter puniantur iuxta culpae qualitatem.

#### REGULÆ CAPUT. III. — Omnes ecclesiae istius Ordinis, etc.

Caput III. — De divisione provinciarum et earum nominibus, ac de conventuum differentiá, et eorum aedificiis.

§ 1. De no-

- 1. Omnes nostrae ecclesiae intitulentur rum, provincia- nomine SS. Trinitatis, similiterque omrum discrentià. nes provinciae nomine aliculus mysterii vel Sancti: idcirco prima titulum habeat Spiritus Sancti, secunda Transfigurationis, tertia Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, et sic de aliis in futurum.
  - II. In Ordine nostro quatuor sint differentiae conventuum. Prima novitiorum et professorum, ubi a magistris in caeremoniis, mortificatione, vitâque spirituali instruentur; secunda collegiorum, ubi iam professi philosophiam sacramque theologiam edoceantur; tertia con-

1 Edit. Main. legit gravissima (R. T.).

ventuum in quibus religiosi spirituali profectui tam proprio quam proximorum incumbant; quarta demum domorum in desertis, ubi soli Deo vacent.

III. Statuimus ne fiat nova conventus fundatio, nisi in eo numerus religiosorum a regulâ nostrâ stabilitus commode cum observantià et sine distractione sustentari queat.

IV. Situs conventus (si fieri possit) eligatur intra civitatem vel oppidum, in loco tamen ad religiosorum quietem opportuno, et in quo permansurus sit; nec in eo assistent ultra tres vel quatuor religiosos, qui de fabrica curent, donec ecclesiam et habitationem cum sufficienti clausurâ construxerint.

v. Pro novâ conventus seu collegii fundatione minister eligi non possit quin tredecim sint fratres quos regula exposcit. Interim tamen gubernetur per praesidentem a patre generali seu provinciali nominatum.

1. Statuimus ne alicuius conventus seu § 2. De concollegii fabrica incipiatur, quin praece-brica conventus seu dat illius descriptio seu exemplar delineatum ab architecto aliquo nostri Ordinis, et examinatum a patre generali, qui reformabit excessus, si qui contra constitutiones infra ponendas inventi fuerint. Semel autem a patre generali examinato, nihil sine ipsius licentià contra illud faciat sive per additionem sive per diminutionem. Qui vero in toto vel in parte huiusmodi constitutioni contravenerit, vel contraveniri permiserit, suspensus sit ab officio suo iuxta gravitatem culpae.

11. Ecclesiae latitudo sit saltem viginti quatuor pedum, et ad summum viginti septem, cui latitudini correspondeat longitudo et altitudo iuxta regulas architecturae. Pinnaculum item, sive extremitas cappellae maioris humilis sit, nec extra ecclesiam opera affabre elaborata

et curiosis crustis ornata fiant. In sacrario vero aliquam permittimus fasciam, ut vocant.

III. De pariete ad parietem claustri in longitudinem sit saltem spatium quinquaginta et quinque pedum, non tamen ultra sexaginta; transitus autem pro latitudine novem vel decem pedes capiat.

IV. Cellae habcant undecim pedes in quadrato; illarum fenestrae ad summum altitudinis tres pedes et digitos quatuor, latitudinis pedes duos et quinque digitos. Transitus autem dormitorii sex pedes latitudinis non excedat. Cellae vero infirmariae poterunt habere sexdecim pedes in quadro.

v. Officinae, quae sunt in terrâ, duodecim tantum pedes altitudinis habeant, itaut parietes conventus a pavimento claustri usque ad tectum non excedat altitudinem viginti et sex pedum, nisi id exigat angustia situs, vel ne religiosi de foris videantur. Solaria autem et prospectus plani sint operis et parvis expensis fabricentur.

vi. Observatà supradictà aedificiorum proportione, interiores officinae et mansiones disponantur iuxta arbitrium prudentis architecti. In praedictis autem mensuris, per pedem intelligimus tertiam partem ulnae castellanae; praecipimusque dictas mensuras immutari non posse nisi per capitulum generale.

vii. In civitatibus magnisque oppidis ecclesiae et claustra pertingant et non excedant summam longitudinem et latitudinem ex supradictis. In minoribus vero oppidis attingant minorem mensuram designatam, non tamen sint infra illam. Idemque volumus, proportione servatà, de minimà elegantia structurae ecclesiarum, quae semper iuxta regulam nostram debent esse plani operis. Maior autem cellarum et officinarum numerus in unoquoque conventu dispona-

tur iuxta maiorem vel minorem religiosorum numerum qui ibidem sustentari valent.

### REGULÆ CAPUT IV. — Fratres debent esse in una cohabitatione, etc.

Caput IV. — De numero religiosorum qui debent esse in quolibet conventu.

In nostris conventibus et collegiis sit competens numerus fratrum iuxta prudentem patris provincialis dispositionem; nunquam tamen sint infra tresdecim, sicut praecipit regula, praeterquam in aliâ novâ fundatione, ut supradictum est.

### REGULÆ CAPUT V. — Omnibus fratribus suis, sicut sibimet, etc.

Caput v. — De curà quam praelati tenentur habere erga subditos.

In omnibus nostris conventibus et collegiis sint officinae communes, ex quibus omnia necessaria, tam de victu quam de vestitu, tam pro salute quam pro infirmitate, aequaliter ministrentur religiosis omnibus tam praelatis quam subditis, sub poenà suspensionis ab officio superiori erga hoc negligenti. Curet tamen ut res, quae conceduntur ad usum, sint prout decet Discalceatos.

### REGULÆ CAPUT VI. – Vestimenta sint lanea et alba, etc.

Caput vi. — De vestitu nostrorum religiosorum.

1. Exterior vestis seu habitus fratrum nostrorum sit ex sacco albo, nec per tres digitos ad terram perveniat, nec latitudo infima in circuitu tres ulnas excedat, eiusque manicae strictae sint et versus manum unius palmi latitudinem non excedentes. Interior vestis etiam erit ex sacco albo, brevior tamen exteriore tribus digitis. Scapularium similiter sit ex sacco albo, latum ad palmum et dimidium

palmi, altum vero per palmum a terrâ et duos digitos. Caputium interius sit etiam ex eodem sacco albo, et strictum, nec illius acuta extremitas ad cinctorium per quatuor digitos accedat.

II. Cappa sit ex rudi sacco fusci coloris, stricta, sine plicaturis, alta a terrâ per dimidiam ulnam et quatuor digitos. Caputium exterius sit etiam fusci coloris et aequale interiori. Mensurae autem praedictae accipiendae sunt de ulna castellanâ.

III. Corrigiae sint nigrae et absque aliquâ curiositate, amplae ad tres digitos et tribus longiores scapulario. Sandalia sint ex canape, seu sparto, unius soleae, et ev omni parte apertae; zoccoli ex ligno cum corrigiis angustis.

- IV. Tunicae immediatae corpori sint ex stamerià alba et rudi; femoralia vero ex lino rudi et communi; nullusque religiosus tam illas quam ista mundanda tradat extraneae personae privatae et distinctae ab eâ, quae similia vestimenta communitatis totius abstergit.
- v. Linteola pro emungendis naribus sint ex lanâ, et galeri pro itineribus faciendis nigri vel fusci coloris.
- vi. Novitii eisdem vestibus utantur, excepto quod quatuor extremitates scapularii erunt circumcisae vel retortae.

Quicumque contra statuta in hoc capitulo vel in toto vel in parte fecerit, puniatur poenâ gravi per unum aut plures dies iuxta qualitatem culpae.

#### REGULÆ CAPUT VII. - Faciant in laneis, etc.

Caput VII. — De lectulis pro cubito fratrum nostrorum.

1. Lectulus sit ex tabulis; eius latitudo trium palmorum cum dimidio, altitudo vero tertiae partis ulnae castellanae, cum duobus tantum stragulis sive lodicibus laneis, et cervicali uno etiam ex lanâ.

II. Ne autem religiosum aliquem sine habitu mori contingat, praecipimus quod omnes dormiant cum scapulario parvo laneo, quod quidem infirmi in lectu cubantes nunquam dimittant.

#### REGULÆ CAPUT VIII. -- In cappis et scapulariis fratrum, etc.

Caput viii. — De cruce portandà in cappà et scapulario.

Crux rubei et cerulei coloris, quam iuxta regulam portare debent religiosi nostri in cappà et scapulario, sit absque curiosa structura, longitudinis unius palmi, latitudinis unius pollicis.

#### REGULÆ CAPUT IX. — In rasurâ Ordinem S. Victoris sequantur clerici, etc.

Caput IX. — De rasurâ nostrorum religiosorum.

- 1. Fratres deputati ad chorum tonsuras clericales amplas habeant, ita ut circulus capillorum trium digitorum latitudinem non excedat, nec ad aures pertingat. Ad uniformitatem autem servandam in qualibet domo sit mensura, qua in die rasurae dicta circuli latitudo censurelur.
- II. Laici barbas crescere modeste permittant ad praescriptum regulae. Nec illis unquam clericalis corona concedatur.

#### REGULÆ CAPUT X. - Asinos sive mulos liceat eis ascendere, etc.

Caput x. — De his quae fratres debent observare quando iter faciunt, et de modo petendi eleemosynas.

- 1. Muli sive mulae, quas fratres nostros \$1. Do itinoascendere regula permittit, mediocris sint statura; exhortamurque religiosos ut curent observare laudabilem Ordinis consuetudinem asinos ascendendi.
- n. Quando religiosi iter faciunt in mulis propriis religionis, non utantur ephippiis sive sellis, sed clitellis, non

fraeno cum habenis corrigiatis, sed ex canape, nec stapedibus ferreis, sed ligneis. Qui secus fecerit, subiaceant poenae ad arbitrium superioris.

III. Nullus iter faciat absque licentiâ in scriptis superioris, cui competit illam concedere, in qua iste designabit tempus pro itinere, statione et reversione, et superior ac consiliarii conventus, a quo egredietur, dictam facultatem subscribent, notando diem, mensem, annum, per verba non per numeros. Qui autem ultra tempus determinatum remoratus fuerit, a superiori conventus puniatur attentâ morâ.

iv. Itinerans, ad locum dumtaxat et oppidum in licentià designatum et vià rectà pergat. Regiam curiam nullus ingredietur, nisi tamquam conventualis, nec illius ambitum per spatium unius leucae absque patris generalis facultate, sub poenà privationis vocis et loci per unum annum.

v. In locis, in quibus sunt conventus nostri, nullus religiosus iter faciens, sive pergat, sive veniat, saecularium domus ingrediatur absque licentià praelati, sub poenà gravioris culpae per tres dies.

vi. Ad quemlibet Ordinis conventum religionis pervenerit, licentiam patentem faciat; alioquin superior illam postulet, absque exceptione alicuius personae. Quae licentia, si frater pro conventuali venerit, custodiatur in area trium clavium conventus, subscripta a ministro et consiliariis post annotationem diei in quo praedictus frater pervenit; qui vero litteras patentes non ostenderit, ipso facto careat voce et loco.

vii. Nullus religiosus egrediatur ab Hispanià sine licentià in scriptis definitorii generalis, sub poenà apostasiae et privationis officii, vocis et loci in per-

t Vel heic legendum subiaceat, vel anten fecerint pro fecerit legendum fuit (R. T.). petuum. Quod si laicus fuerit, portet habitum fusci coloris per triennium, et eådem poenå afficiantur petentes Romam absque licentia requisita, secundum decreta felicis recordationis Clementis Papae VIII. Praelatus vero, qui, sine praedictis requisitis et facultatibus, miserit aliquem religiosum extra Hispaniam, suspensus sit a suo officio per tres menses.

viii. Pater generalis mittere poterit quemlibet religiosum quocumque expedire viderit, excepto casu posito in constitutione immediatà; provincialis per suam provinciam et per illius ambitum ad triginta solum leucas; ministri conventuales per spatium leucarum duodecim a suis conventibus, non ultra.

ix. Provincialis provinciae ubi est curia regia ad istius conventum poterit sibi subditos mutare. Ad negotia vero seu lites non mittat sine consilio patris generalis.

x. Attento spiritu paupertatis et clausurae religionis nostrae, statuimus ut sine gravi et urgenti necessitate non detur religiosis facultas itinerandi nec mutandi conventualitatem, neque ad hoc ut sint extra conventus a Paschate usque ad festum SS. Trinitatis eo anno quo celebratur capitulum generale, nisi occurrat negotium speciale Ordinis quod differri non valeat.

xi. Ad patriam suam nullus pergat absque provincialis licentià, nec sine socio absque patris generalis concessione, vel nisi in oppido illo sit coenobium nostrum; praelatus autem, qui secus quemquam miserit, poenae suspensionis ab officio per mensem unum subiaceat.

xu. Iter facientibus permittimus usum coligarum seu tibialium ex sago albo vel simili materià absque aliquà curiositate, et in urgenti necessitate usum pedulium ex eadem materià; et superiores omnia itineri necessaria eis praebeant; itinerantes autem tenues et moderatos sumptus faciant, et in omnibus se ipsos exemplum virtutis praebeant. Quod si excessus commiscrit, a praelato vicinioris conventus mulctetur iuxta gravitatem culpae.

§ 2. De modo pošiulandi eleemosynas.

- 1. Religiosi nostri per areas non postulent nec quaerant eleemosynas, nec pro illis petendis ultra duodecim leucas a conventibus se extendant, absque patris generalis seu provincialis licentià. Nec item frater aliquis cuiuslibet conventus vel collegii quaerat sive postulet eleemosynam aliquam cuiuscumque rationis in oppido, villà, sive districtu vel termino designato a provinciali pro altero conventu vel collegio, etiam intra praedictum spatium duodecim leucarum. Quod si nihilominus ita quaerens aliquam receperit eleemosynam, provincialis eam conferri faciat domui illi in cuius districtu quaesita fuit; et propterea tam subditum quam superiorem, in toto vel in parte contravenientes contentis in istà constitutione, arbitratu suo puniat iuxta qualitatem culpae ipsorum. Limitatio autem praefata duodecim leucarum non comprehendit procuratores redemptionis. Exhortamurque praelatos ut ad postulandum ostiatim eleemosynam non alios mittant quam fratres laicos, et semper cum sociis.
- II. Nullus religiosus postulet aut recipiat eleemosynam aliquam pro suis parentibus, cognatis aut aliis personis extra religionem, absque patris generalis licentia, sub poena reclusionis iuxta gravitatem culpae; si autem aliquis parentes pauperes et egenos habeat, moneat provincialem, qui, cognità necessitate, sine interventu dicti religiosi, ac consideratis circumstantiis, opem feret iuxta possibilitatem et paupertatem Ordinis.
  - 1 Potius legerem praeterea (R. T.).

REGULÆ CAPUT XI. - In regularibus horis morem S. Romanae Ecclesiae observent, etc.

Caput XI. — De officio divino, missa et communione fratrum, et de his qui sacris initiandi sunt.

- 1. Omnes religiosi, audito primo signo, § 1. De dillad chorum expediantur et se praepa litate qua conrent, considerantes se pergere ad an-religiosi ad regelorum officium exercendum, et, ante-concinendum quam secundum cymbali signum finiatur, num. sint in choro, sub poenâ culpae levis, vel gravis si de more habuerint.
- II. Matutinum inviolabiliter dicatur medià nocte, nisi urgens obstet necessitas: at vero matutinum feriae quintae in Coenà Domini, Parasceves, Sabbati sancti, necnon festi Corporis Christi, et per totam eius octavam, dicatur horâ quintà post meridiem; matutinum autem primae diei Paschae, et per eius octavam usque ad sabbatum in Albis, dicatur ad auroram, sive circa horam quartam diei; omnes autem aliae horae canonicae recitentur tempore constituto in caeremoniali Ordinis.
- III. Integrum matutinum cum laudibus cantetur in die Nativitatis Domini, in primo die Paschae et primo Pentecostes, in festo SS. Trinitatis et SS. Sacramenti, ac ferià quintà, sextà et sabbato maioris hebdomadae, necnon in festo primi nostri patriarchae et fundatoris S. Ioannis de Matha. In festis vero primae et secundae classis, quae ad colendum pronunciantur, necnon in festis Domini nostri Iesu Christi et san-Hissimae eius Genitricis, ac in die octavà SS. Trinitatis et Corporis Christi, et (si istud venerationi patenter expositum fuerit) per totam eius octavam, et in die nostri quoque patriarchae et fundatoris S. Felicis de Valois, et in festo secundo sanctae Agnetis nostri Ordinis patronae, in matutino cantatur invitatorium cum

hymno sequenti, et hymnus quoque Te Deum laudamus, et in laudibus a capitulo usque ad y. Benedicamus Domino, et eius y. Deo gratias inclusive. In die vero Epiphaniae (cum non sit invitatorium) in tertio nocturno cantabitur psalmus Venile exultemus cum sua antiphona. In reliquis vero duplicibus et semiduplicibus solus hymnus Te Deum laudamus.

IV. In cantando integro matutino cum laudibus expendantur saltem duae horae; hora vero cum dimidià quando solum canitur invitatorium, hymnus et Te Deum laudamus, et in laudibus a capitulo, et quando officium est de dominicà, et quando, licet sit aliud, cum eo tamen recitatur officium parvum Beatae Virginis Mariae vel Defunctorum; in reliquis vero matutinis et laudibus hora una cum quadrante.

v. Prima canatur tantum in vigilià Nativitatis Domini, tertia in festis feriatis primae classis, excepto die Ascensionis, in quo cantabitur nona. Item in festis secundae classis (quamvis non feriatis) Domini nostri Iesu Christi et eius SS. Matris, necnon in festis sanctorum patriarcharum nostrorum Ioannis et Felicis, et sanctae Agnetis secundo. In cantandà autem qualibet minori horà canonicà consumatur dimidia hora; quartum vero horae istius in illà recitandà; et aliquid amplius, quando coniungitur cum officio parvo Beatae Mariae Virginis.

vi. Missa conventualis canatur omnibus diebus, quibus cantatur tertia, et omnibus dominicis et diebus feriatis, et in festivitatibus nostri Ordinis et Beatae Virginis Mariae, ac in ferià quartà Cinerum, ferià quintà in Coenà Domini, ferià sextà in Parasceve, Sabbato sancto, vigilià Pentecostes, et in die Commemorationis Defunctorum, necnon quando

fit officium de aliquo sancto martyre in conventu illo ubi corpus vel insignis reliquia asservatur. Insuper in die unà infra octavam Omnium Sanctorum cantabitur vigilia, missa et solemne responsum pro captivis defunctis. In cantandà autem qualibet missà, tres partes horae consumantur; in recitandà vero, dimidia hora. Quod si quis celerior fuerit, a superiore puniatur poenà culpae mediae, imo et gravis si de more habuerit.

VII. Primae et secundae vesperae canantur in festivitatibus primae et secundae classis, quae ad colendum pronunciantur, ac in omnibus Christi Domini, et illius sanctissimae Parentis, licet non feriatis, atque etiam in diebus sanctorum patriarcharum Ioannis et Felicis, et S. Agnetis secundo. Vesperae autem secundae Sanctorum Omnium dicantur sine cantu, et eis finitis canantur vesperae Defunctorum. Si tamen festum Omnium Sanctorum celebretur in sabbato, eorum secundae vesperae tunc cantentur in die dominicà sequenti et 1 vesperae Defunctorum. In reliquis vero festivitatibus Ordinis, primae tantum vesperae canantur. In omnibus autem vesperis cantandis tres quadrantes horac consumantur; in recitandis vero, fere dimidia hora. Superior, qui supradicta celerius cantari vel recitari permiserit, severe puniatur.

viii. Praedicta, quae in festivitatibus cani debent, non concinantur quando dictae festivitates transferantur, sed tantum, quando in propriis diebus ab Ecclesià designatis celebrentur; non tamen propterea omittenda, sed cantanda est missa in quocumque die feriato, quamvis de festo illius diei officium non fiat; nec cantanda sunt supradicta quando

in choro non sint saltem sex religiosi qui canere possint; missa vero et alia, quae ratione dotationis et elecmosynae essent canenda, cum paucioribus, et etiamsi sint solemnitates translatae, cani debent.

ix. Totum, quod in officio divino et missà cantatur, sit in tono plano, aequali gravi et devoto, absque modulatione et harmonià, sub poenà culpae gravis contravenienti, et suspensionis ab officio superiori permittenti. Quae autem recitantur, cum devotione dicantur et pausatione competenti pro insumendo spatio temporis designato.

x. Officium parvum B. Virginis Mariae in omnibus conventibus recitetur diebus in breviario assignatis, et quamvis non tantà pausatione quantâ maius, non tamen minori devotione.

xI. Fratres laici assistant officiis divinis iuxta prudentem superioris dispositionem, attento uniuscuiusque labore occupatione, et loco officii divini singuli recitent quinquagies orationem dominicam et totidem vicibus salutationem angelicam; nempe pro matutino quindecies, pro laudibus quinquies, et pro unâquaque aliâ horâ etiam quinquies.

XII. Religiosus, qui matutino abfuerit sine licentiâ, vescatur in terrâ sine caputio id quod ceteris ministratur, praeter piscem vel quod in eius loco praestatur: si vero alteri cuicumque horae canonicae non astiterit, arbitrio superioris puniatur.

XIII. Tempore divinorum officiorum nullus sine urgenti 'necessitate praesidi exprimendâ, et cum illius licentiâ, a choro exeat, nisi ad rem ipsi choro et officio pertinentem; eademque causa et licentia praecedat quotiescumque aliquis religiosus a quolibet actu communi egressurus fuerit.

1. Omnes nostri sacerdotes singulis § 2. De missà diebus sacrum faciant, exceptis feria religiosorum. quintâ, sextâ, et sabbato maioris hebdomadae, et quando urgenti causa impediti fuerint; in hoc tamen casu cum licentià omittant superioris; qui tamen absque istis circumstantiis rem sacram facere omiserit, pane tantum et aquâ unâ die vescatur.

II. Sacrificium missae peragere debent in propriis conventibus, nisi superior urgenti causa et raro licentiam concedat ut nonnullus extra propriam ecclesiam sacrificet.

III. Feriâ quintâ in Coenâ Domini omnes religiosi recipiant sacrosanctam Eucharistiam de manu sui praelati; qui sacerdotes non sunt, caelesti se pane reficiant omnibus dominicis diebus et feriis quintis totius anni; potest tamen functio ista anteponi vel postponi propter aliquod solemne festum. Praecipimus insuper praedictis omnibus fratribus non sacerdotibus quod quotidie missae sacrificio intersint, sub poenà iciunii in pane tantum et aquâ.

IV. Magister novitiorum et recenter professorum in diebus feriatis sacra faciant in ecclesià; in aliis vero diebus in oratorio suo celebrare poterunt.

v. Societates, congregationes, confraternitates saecularium, absque definitorii licentià, ne admittantur in nostris conventibus et collegiis; qui secus fecerit, ad arbitrium dicti definitorii puniatur.

1. Nullus religiosus recipiat eleemo- § 3. De cleesynam missarum, nisi tantum pro suo rum. conventu; quod si itinerans pro mutatione conventualitatis aliquam acceperit, pro illo sit conventu in quem tendit conventualis futurus.

 Pro unâ missâ, etsi cantatâ, unicum dumtaxat stipendium accipiatur, sub poenâ suspensionis ab officio per tres menses praelato contravenienti.

mi. In nostris conventibus et collegiis non recipiantur eleemosynae pro cappellaniis et missis perpetuis sine patris generalis licentià in scriptis, nec pro patronatu conventus, ecclesiae, cappellae maioris vel minoris, vel pro oratione, disciplinà, aliove communitatis exercitio, absque definitorii licentià in scriptis, quam concedet consulto provinciali illius provinciae, cuius est conventus cui conceditur.

IV. Eleemosynae, receptae pro missis perpetuis, memoriis, cappellaniis, patronatibus dictis, et sepulturis perpetuis, nullatenus in totum vel in partem (etiam consentiente conventu) expendantur, sed ad censum annuosque redditus imponantur. Ex licentià tamen definitorii generalis (omnibus consentientibus suffragiis) dictae eleemosynae iam investitae converti poterunt in redditus indemniores et utiliores conventui, nunquam tamen pro eis subrogari bona aliàs antea monasterio acquisita. Ad hoc autem ut sedulo custodiatur pecunia impertita pro missis et reliquis in hac constitutione enumeratis, praecipimus in virtute sanctae obedientiae et sub praecepto omnibus religiosis tam praelatis quam subditis, et cuilibet in particulari, ut, dum dicta pecunia non investitur, nihil ex ea expendant, etiam titulo mutui aliove quocumque; superior autem contraveniens privatus sit officio suo, alius vero quicumque frater voce et loco per triennium.

- v. Pecuniae receptae pro supradictis rebus, dum non investiuntur, seu in annuos redditus conferuntur, in proprià conserventur specie: si incrementum habuerint, cedat in favorem memoriae, si vero decrementum (absque culpà tamen conventus vel collegii) cedat contra memoriam.
  - vi. Ut constet de memoriis et mis-

sis perpetuis quae sunt in quolibet conventu et collegio, iusteque adimpleantur, praeterquam quod adnotatae erunt in libro magno, cui titulus *Protocollo*, scribantur in tabulà publico in loco.

- I. Fratres nostri sacris initiandi exa- g 4. De iis minentur prius de sufficientià suà a mi-sunt. ordinandi nistro conventus, et aliis duobus religiosis a provinciali designatis, et postea de vità et moribus per secreta suffragia capituli conventualis approbentur, nec praelati superiores suas litteras concedant, donec illis constet de sufficientià, vità, moribus et aetate; nullus diaconatus aut subdiaconatus gradum recipiat qui duos integros annos professionis non habeat, nec presbyteratus ante elapsum integrum triennium a professione.
- n. In dioecesi proprià, ubi est conventus, recipiant ordines religiosi nostri; quod si ibi non conferantur, poterunt aliam adire dioecesim, non distantem tamen a monasterio ultra viginti quatuor leucas; qui secus fecerit vel permiserit, poenà gravi per tres dies puniatur.
- III. Sacerdos primam missam non celebret, quin prius praelato constet tum de ordine recepto per litteras testimoniales ei patefactas, tum etiam de sufficienti novi sacerdotis scientià sacrarum caeremoniarum ad iudicium ipsius praelati et aliorum duorum religiosorum ab eodem designatorum, et quin ulterius per decem dies in exercitiis spritualibus se praeparaverit dictus novus sacerdos; qui neutiquam primum sacrum extra proprium coenobium faciat, sub poenà gravis culpae per tres dies.
- 1 Intelligendum est, ut patet, nec presbyteratus gradum recipiat ante elapsum integrum triennium a professione (R. I.).

#### REGULÆ CAPUT XII. — Omnibus secundis feriis, etc.

Caput XII. — De suffragiis faciendis pro defunctis.

§ 1. Do suffragiis defunctorum in comp ptum regulae nostrae, dicatur missa defunctorum, in conventibus quidem cum cantu; nullumque pro eà stipendium recipiatur. Misså autem finità, fiat per

claustrum processio, prout in manuali; ubi vero claustrum non fuerit, absolutio

canatur in choro.

II. In omnibus conventibus, temporibus a nostro manuali designatis, quatuor fiant anniversaria pro defunctis religiosis, captivis, benefactoribus, parentibus, cognatis, confratribus, amicis, pro sepultis in nostris coenobiis, ac denique pro omnibus fidelibus defunctis. In quolibet anniversario dicatur integrum officium defunctorum, et canatur solemniter missa de requiem, fiatque processio per claustrum, et ubi hoc non fuerit, canatur absolutio in ecclesià. Idemque prorsus fiat in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum.

§ 2. De suf-fragiis pro nodefunctis et pro

1. Quando aliquis religiosus e vitâ destris religiosis cesserit, devote ac solemniter sepeliatur, servato officio sepulturae in nostro manuali assignato, et superior conventus seu collegii, in quo frater obiit, scribat patri generali, provincialibus, ministris totius Ordinis ac chronistae generali, referens domum in qua mortuus fuit, tempus et causam mortis, nomen, patriam, aetatem, professionis tempus, exercitia, seu officia quae defunctus habuerit, et virtutes in quibus specialiter resplenduerit. Provinciales item omnibus conventibus et collegiis suae provinciae idem denuncient ut iusta sine morâ persolvant, et ministri de receptione istarum litterarum provinciales suos moneant, et in archivio nostri Ma-

tritensis conventus una ex dictis litteris cuiuslibet defuncti servetur, ut, si forte dignus sit, de illo in chronicis commememoratio fiat.

II. In conventu seu collegio, in quo obiit religiosus, praeter vigiliam, quac cantatur in officio sepulturae, integrum officium defunctorum recitetur, et tres missae de requiem cum suis responsoriis in ecclesià canantur, et praeterea novem sine cantu dicantur. Cum illae tres canantur, in medio cappellae maioris sit tumulus altitudinis palmorum quinque, panno nigro coopertus, et supra ipsum habitum Ordinis.

III. Singuli sacerdotes conventus seu collegii pro religioso ibidem defuncto tres missas privatas celebrent, et post quamlibet recitent responsorium in tumulo; singuli quoque fratres ad chorum deputati tria integra officia defunctorum, et laici tria integra rosaria recitent, et in ipså die mortis, vel sequenti, eucharistiam sacram recipiant pro defuncti animà, ac insuper pro illà duas alias offerant communiones.

IV. Quilibet conventus et collegium Ordinis pro animâ cuiuslibet religiosi defuncti integrum officium defunctorum recitet et missam unam cantet et responsorium circa tumulum, ut dictum est. Praeterea!singuli sacerdotes duas missas privatas dicant cum responsoriis, fratres ad chorum deputati duo integra officia defunctorum, et laici duo integra rosaria; et in die quo notitia mortis pervenerit, vel in sequenti, omnes praedicti fratres simul sacram communionem pro defunti animâ recipiant, illamque pro illà offerant.

v. Si vità functus fuerit pater generalis, duplicentur in toto Ordine missarum sacrificia, officia choristarum et rosaria laicorum; si provincialis, in suâ provincià; si minister, in suo conventu vel collegio; si vero definitor fuerit, vel qui antea munus ministri generalis expleverit, omnes sacerdotes missam unam, ad chorum deputati officium unum, et laici unum rosarium recitent supra id quod pro particulari religioso tenentur; si vero defunctus fuerit redemptor captivorum, vel procurator generalis, quilibet conventus et collegium in communi recitet unum integrum defunctorum officium et unam missam de requiem cantet ultra praedicta; quod si defunctus aliquando definitor generalis vel provincialis fuerit, quilibet sacerdos suae provinciae unam dicat missam privatam pro animà illius, et fratres tam ad chorum deputati quam laici unam communionem sacram pro ipso offerant ultra praedicta pro particularibus, ad quod teneantur sacerdotes et fratres illius provinciae, pro qua defunctus officium illud ultimo exercuit.

vi. Si defunctus fuerit novitius, recitetur pro eo integrum defunctorum officium, et cantetur una missa in conventu in quo obiit, et quilibet illius sacerdos unam missam privatam, choristae unum integrum officium, et laici unum rosarium integrum pro eius anima recitent.

VII. Ad hoc ut de istarum constitutionum adimplendo constet, sit ante chorum tabula in qua scribantur religiosi qui decesserunt et decedunt in quolibet triennio, et notetur in eâ dies in quo iusta illis soluta sunt.

viii. Religiosi nostri semper sepeliantur in claustro, vel alio in loco illis dumtaxat deputato ac segregato a saecularium sepulturis, et scribantur et signentur fratrum praedictorum sepulturae, maxime illorum qui sanctitatis famâ decesserunt.

ix. Insuper statuimus ut in omnibus conventibus et collegiis nostris, cum notitia sit de obitu Summi Pontificis, et domini cardinalis protectoris Ordinis nostri, et regis nostri et reginae, solemnes fiant exequiae pro illis.

x. Praeterea dum suerit notitia de obitu parentum vel fratrum alicuius religiosi, in eo conventu vel collegio, ubi iste conventualis suerit, una missa dicatur pro defuncto. Idemque siat pro habente epistolam nostrae confraternitatis in eo conventu vel collegio, cuius religiosos frequentius hospitio excipiebat.

### REGULÆ CAPUT XIII. — Singulis diebus, si fieri possit, etc.

Caput XIII. — De oratione mentali, lectione, examine conscientiae, flagellatione et exercitiis spiritualibus.

1. Singulis diebus, in qualibet domo, communis fiat ad Deum mentalis oratio per duas horas; una diluculo, in conventibus quidem, a die i martii usque ad ultimam septembris, ab horâ quintâ usque ad sextam, et a die 1 octobris usque ad ultimam februarii, ab horâ sextà usque ad septimam; altera vero tempore vespertino, semper a quintâ usque ad sextam horam. Insuper post finitum matutinum et coronam Virginis Mariae, quae post illud immediate recitatur, reliquum temporis usque ad secundam noctis horam in oratione impendatur. Quod si quis absque licentià ab oratione mentali abfuerit, comedat in terrà sine caputio idem quod ceteri, excepto pisce, vel quod eius vice ministratur.

II. Ne autem fervor spiritus tepescat, imo exercitium orationis augeatur, praecipimus nostros religiosos singulis diebus saltem per dimidiam horam librorum spiritualium lectioni incumbere.

111. Omnes in communi bis in die, nempe immediate ante prandium et post antiphonam Benedicta, etc., conscientiae faciant examen per spatium fere octa-

vae partis horae. Qui autem communitati tunc adesse nequiverit, ubicumque fuerit, eâdem horâ faciet examen.

IV. Omnibus feriis secundis, quartis et sextis totius anni, post completorium vel post examen nocturnum, communis fiat flagellatio, et tamdiu duret quamdiu cantetur psalmus Miserere, etc., cum antiphonà, versibus et orationibus in nostro caeremoniali assignatis. Excipiuntur vigilia et dies Nativitatis Domini cum tribus immediate sequentibus, dies etiam vespertinus et dies ipse Circumcisionis, necnon vigilia et dies ipsa Epiphaniae, dies vespertini et dies ipsi sanctorum patriarcharum nostrorum loannis et Felicis, ac denique feria secunda Paschae, feriaque secunda Pentecostes. Si autem in supradictis feriis venerit solemne festum, poterit in antecedenti vel sequenti die, vel in ipso festo post matutinum fieri flagellatio. Quae quidem fiat in omnibus feriis maioris hebdomadae, ita ut ferià quintà, quartà et sextà psalmus Miserere ter cantetur in qualibet disciplina cum versiculo Christus factus est obediens, etc. et oratione Respice, etc. ut in officio illorum dierum, fiatque post matutinum.

v. Omnes religiosi tam subditi quam praelati singulis annis faciant per decem dies exercitia spiritualia in cellis suis vel in aliquo loco separato ad id destinato<sup>1</sup>; quo tempore cum communitate solum intersint matutino, primae, completorio, orationi mentali, examini conscientiae, disciplinae et refectorio.

## REGULÆ CAPUT XIV. — Singulis quoque noctibus pro statu et pace S. R. E., etc.

Caput XIV. — De sacrificiis et orationibus faciendis pro exaltatione sanctae catholicae fidei et pro pace inter principes christianos, pro 1 Edit. Main. legit destinare (R. T.). captivis, benefactoribus, et reliquis Ecclesiae necessitatibus.

1. Stricte praecipimus omnibus nostris religiosis ut in suis sacrificiis, orationibus, communibus¹, et aliis bonis operibus, tam in communi quam in particulari exercendis, Deum orent pro exaltatione sanctae catholicae fidei et pace Romanae Ecclesiae, pro Summo Pontifice, nostris regibus et principibus, pro domino cardinali protectore nostri Ordinis, pro eiusdem Ordinis conservatione et augmento spirituali, pro benefactoribus et captivis christianis, et his, pro quibus universalis Ecclesia consuevit orare: specialiter autem pro fine isto sequentia fiant:

num capiendum religiosi se conferant, omnes simul in ecclesià vel in choro magnà devotione recitent antiphonam SS. Trinitatis Benedicta sit sancta, etc., cum versu et oratione, prout in nostro manuali, et finito conscientiae examine, recitent similiter litaniam lauretanam sanctissimae Dei Parentis, prout in eodem manuali; et qui, legitimà impeditus causà, interesse ei non potuerit, illam privatim recitet.

III. In omnibus domibus non collegiis, sabbatis totius anni, cantetur missa Beatae Virginis Mariae, illis exceptis in quibus occurrit alia missa canenda ex designatis cap. xI, § 1, n. vI, necnon vigilià Nativitatis Domini, octavis privilegiatis, sabbato infra octavam Corporis Christi, et sabbato in quo celebrari incipit capitulum nostrum generale. Si autem aliquo alio sabbato recurrerit obligatio canendi alias missas pro dotatione, aliove titulo, sive gratuito, sive oneroso, non ideo omittenda est praedicta missa sanctissimae Virginis, pro qua (nisi fuerit dotata) stipendium non recipiatur.

1 Forsan communionibus (R. T.).

Praeterea in omnibus conventibus et collegiis cantetur solemniter antiphona Sulve Regina sabbatis totius anni et diebus vespertinis festivitatum Beatae Mariae Virginis. Qui vero, sine licentia, dictae missae vel antiphonae non interfuerit, semel in terra comedat sine caputio.

## REGULÆ CAPUT XV. — Ieiunent ab idibus septembris, etc.

Caput. xv. — De ieiuniis.

- 1. Praeter ieiunia in regulà nostrà praecepta, ieiunent etiam religiosi nostri omnibus feriis sextis totius anni, necnon in diebus vespertinis SS. Sacramenti, Beatae Mariae Virginis, et sancti patris nostri Felicis, ac in die sancti Marci Evangelistae, et ferià secundà, tertià et quartà immediatis ad festum Ascensionis Domini, nisi solemnis festivitas intervenerit. Per solemnes autem intelligimus festivitates nostri Ordinis et Beatae Virginis Mariae et quae ad colendam¹ pronunciantur. Ieiunium vero feriae sextae maioris hebdomadae erit in pane et aquà tantum.
- II. In iciuniis Ecclesiae pro serotină refectiunculă ministretur frustulum panis et pomum aliquod, vel quid simile. In iciuniis vero Ordinis, cum pane nonnulla praebeantur olera, ita ut forma iciunii non excedatur.

### REGULÆ CAPUT XVI. — Carnibus vesci liceat tantum in dominicis diebus, etc.

Caput xvi. - De abstinentià a carnibus.

- 1. Si quis religiosus absque licentià et causà in diebus per regulam nostram prohibitis id ederit<sup>2</sup>, quod Ecclesia in die veneris manducari prohibet, pro primà vice ieiunet semel in pane et aquà tantum, pro secundà vero circula-
  - 1 Potius lege colendum, ut supra (R. T.).
  - 2 Ed. Main. legit ed-derit pro ederit (R. T.),

rem recipiat flagellationem; quod si fuerit praelatus, severe puniatur ad arbitrium sui superioris; et si comederit coram saecularibus, per decem dies exercitia faciet spiritualia; superior item, qui sine necessitate praebuerit darive permiserit carnes toti magnaeve parti communitatis, suspendatur ab officio per duos menses.

- II. Ad maiorem vero observantiam nostrae regulae, praecipimus in virtute sanctae obedientiae omnibus et singulis nostris religiosis ne comedant carnes extra domos nostrae religionis in diebus prohibitis per regulam, absque licentià in scriptis praelati sui, iuxta tenorem regulae ipsius; quod si aliquis in morbum inciderit, distansque fuerit a conventu, ita ut non possit facile obtinere licentiam a praelato, eis vesci poterit virtute huius constitutionis.
- III. Nullus religiosus, quamvis imbecillem habeat valetudinem et frequentes indispositiones, carnem comedat vel linteo utatur absque licentà sui ministri, qui eam concedat, mature perpensa necessitate, et pro tempore durationis illius.
- rv. Ministri curent et charitative hortentur religiosos, qui pro infirmà valetudine carnibus vescuntur, ut ab iis pro aliquo tempore se abstineant; experientià namque compertum est quamplures fere a salute desperatos recuperasse illam, vitae communi se conformantes et in Domino fiducialiter sperantes.

### REGULÆ CAPUT XVII. — Possint emere ad suum victum, etc.

Caput xvII. — De cibo et honestâ fratrum recreatione.

I. Superiores suppeditent necessaria § 1. Do cibo de victu religiosis iuxta indigentiam giosorum. ipsorum; quod si propter negligentiam vel domus paupertatem non provideant,

fratres tamquam veri Christi discipuli patienter ferant. Attamen, si necessitas postulaverit, humiliter ipsos moneant; quod si adhuc non subvenerint, liceat eis provinciali denunciare, qui praelatos convictos puniat.

- II. Omnes ad refectorium ad primam mensam conveniant; in illo mantilia non sint, sed pro singulis fratribus singulae parvae mappae; patinae, scutellae, paterae, et similia, alba non sint, nisi tantum pro infirmis.
- III. Omni tempore in quantitate cibi servetur uniformitas, nec superior unquam variationem quoad hoc permittat, exceptis magnis festivitatibus, in quibus extraordinaria, prout moris est, ministrabuntur.
- IV. In refectorio semper meridie et sero lectio habeatur spiritualis, servatà caeremonialis nostri dispositione.
- v. In omnibus conventibus et collegiis prandium fiat post undecimam horam; quando vero ieiunatur ex Ecclesiae praecepto, post undecimam et dimidiam fiat. Coena seu refectiuncula nunguam sit ante completorium.
- vi. Extra communitatem nemo comedat vel bibat absque expressà superioris licentià.
- VII. In refectoriis nostris non admittantur saeculares, nisi raro et benefactores sive personae graves; it quod praesertim evitari debet in festis solemnibus, professionibus, et primis sacris.

I. Omnes fratres simul in loco uno rum recreatio-semper post prandium per unam horam recreationem habeant, exceptis feriis maioris hebdomadae; et insuper per aliam horam post coenam seu refectiunculam vespertinam a Paschate usque ad ultimam diem septembris, ac in festivitatibus solemnibus totius anni, et a vigilià Nativitatis usque ad Epiphaniam, atque in feria secunda et tertia

post dominicam Quinquagesimae; attamen novitii et recenter professi, qua die sacrà communione refecti fuerint, post prandium non recreentur, et tam ipsi quam philosophiae scholasticae 1 cum suis magistris semper habeant recreationem distinctim a conventualibus.

- II. In recreationibus omnibus cum modestià et honestà gravitate se gerant; legatur ibi res aliqua spiritualis, vel de illà agatur, et saltem de rebus indifferentibus, non vero de genealogiis, stirpibus, nationibus, patriis, nuntiis et rumoribus inutilibus ad aedificationem et profectum animarum; verbaque iocosa, faceta, detractoria non dicant; non contentiones habeant. Ut autem supradicta observentur, superior recreationibus adesse curet, et huic constitutioni contravenientem flagellatione puniat.
- III. Quando recreationis gratia religiosi e conventu exierint, maneant intra illum qui eius obligationibus satisfacere valeant; si recreationis extraordinariae extra conventum fuerint in aliquâ villâ, seu suburbanâ domo, vel praedio, praelatus designet terminum ad quem religiosi accedere possint, et quem non transgrediantur absque expressâ ibidem praesidentis licentiâ.
- iv. Nullo tempore religiosi nostri comoedias aliosve actus tametsi spirituales agant, nec praelati agi permittant, nec pro quovis alio ludo et oblectatione vestes saecularium deforis portent, nec propriis nudentur: qui autem contravenerint vel contravenire permiserint, a provinciali severe puniantur. A vigilià vero Nativitatis usque ad Epiphaniam dumtaxat poterunt nostri musicis uti instrumentis.
- v. Nullus unquam procuret nec permittat ut in nostris ecclesiis repraesentationes etiam omnino spirituales
  - 1 Legerem scholastici (R. T.).

fiant; qui secus fecerit gravi poenà ad arbitrium provincialis puniatur.

#### REGULAE CAPUT XVIII. — Vinum sumendum a fratribus, etc.

Caput xvIII. — De sobrietate servandâ.

A religiosis praesertim Discalceatis valde aliena est intemperantia et ebrietas; proptereaque quilibet in hac materia desectus magnopere reprehendi et puniri debet. Quare si quis (quod Deus avertat) ebrius aliquando deprehensus fuerit, si acciderit sine scandalo, poenâ culpae gravis puniatur per sex dies, si cum scandalo, sit incarceratus per tres menses et privatus loco et voce per annum unum; quod si fuerit laicus, habitu fúsci coloris induatur; si cum scandalo, per annum unum; si absque illo, per quatuor menses.

#### REGULAE CAPUT XIX. - In civitatibus, in villis, sive castellis, etc.

Caput XIX. — De abstinentia a cibo et potu servandà a religiosis extra conventum in oppidis ubi illum habemus.

Qui in loco, ubi est coenobium nostri Ordinis, extra illud comedet', vel hospitatus fuerit, incarceretur; per quindecim dies si pernoctaverit, suspensus sit ab officio, voce et loco per sex menses; si biduo pernoctaverit, ultra dictam poenam, incarceratus existat per dies viginti; quod si amplius perduraverit, augeatur poena, attentà gravitate culpae et transgressione regulae.

#### REGULAE CAPUT XX. - Nunquam in tabernis, etc.

Caput xx. — De locis in quibus religiosi hospites non esse tenentur.

Regula dirigit omnes nostras actiones ad honestatem, maioremque perfe-1 Edit. Main. legit comedent (R. T.).

ctionem. Ideo maximo iure praccipit ne habitemus, comedamus vel bibamus in tabernis, popinis et huiusmodi locis minus honestis; et contravenientes subiicit poenae culpae gravis ad arbitrium ministri; quod praecipimus stricte observari.

REGULAE CAPUT XXI. — Talis sit charitas inter fratres clericos et laicos,

Caput XXI. - De vità aequali et communi, ac de consessu fratrum.

I. Observent omnes aequalitatem prae- § 1. De vità ceptam a nostrâ regulâ erga victum, quali. vestitum, etc.; qui vero absque superioris licentià dederit aut receperit cibum alium et diversum, in quantitate, qualitate et condimento, ab eo qui in communi ceteris ministratur, puniatur iuxta qualitatem culpae.

II. Nullus religiosus alium ex nostris, etiam patrem generalem, titulo appellet reverendissime, aut paternitatis, sed taceat dotes omnes: 1 nominentur patres et reverentiae, non sacerdotes fratres et charitatis<sup>2</sup>, ratione tamen submissionis et reverentiae debitae superioribus, omnes religiosi in toto Ordine, cum sermonem'agunt de patre generali praesente, nec non de eius praedecessoribus, et de definitoribus generalibus actualibus, dicant noster pater; eodemque pronomine noster decoretur provincialis ab omnibus suae provinciae, minister a subditis seu conventus seu collegii.

III. Titulus doctoris, magistri et huiusmodi nulli nostratum praestetur, tametsi ante ingressum in religionem illo gradu et titulo frueretur, nec illius intuitu aliquis immunitate libertateque in Ordine nostro gaudeat.

- I. Decernimus quod pater generalis § 2. De con-
- 1 Forsan deest vox sacerdotes (R. T.).
- 2 Forsan legendum charitates (R. T.).

tres servando.

sessu inter fra- habeat primum locum et sedem in tota religione, provincialis in sua provincia, absente patre generali, et, his duobus absentibus, minister in suo conventu seu collegio; deinde ceteri religiosi ordine sequenti: patres definitores generales, patres provinciales hospites iuxta antiquitatem suorum provinciarum, patres ministri hospites iuxta antiquitatem suorum conventuum, patres redemptores captivorum (et si ipsi concurrant, servent inter se praecedentiam a definitorio designatam), patres procuratores generales (quibus in Hispania concurrentibus, primum locum habeat hispanus, in Italià vero romanus), patres vicarii in suis conventibus, patres vicarii hospites iuxta antiquitatem domorum suarum, patres sacerdotes professi tam conventuales quam hospites iuxta antiquitatem suarum professionum, fratres diaconi professi iuxta antiquitatem professionis, fratres choristae iuxta antiquitatem professionis, novitii sacerdotes iuxta antiquitatem habitus, fratres laici professi iuxta antiquitatem professionis, novitii choristae iuxta antiquitatem habitus, novitii laici iuxta antiquitatem habitus.

- II. Tempore capituli generalis, vel definitorii, patres definitores capitulares locum habeant et sedem infra designatam, cap. xxxix, § 4, num. iv, et cap. xL, § 5, num. II. Patres visitatores, dum tali munere funguntur, praesideant et praecedant alios ab ipsis visitandos.
- III. Nullus praceminentiam vel loci praecedentiam habeat, eo quod in religione functus fuerit aliquo officio, etiam generalatu.
- IV. Quando in itinere fuerint, praecedentiam et graduationem num. 1 assignatam observent, nisi iustâ de causâ praelatus aliquem minus antiquum in praesidem designet.

REGULE CAPUT XXII. -- Infirmi seorsum dormiant et comedant, etc.

Caput XXII. — De charitate erga infirmos.

- 1. Superior conventus, sub poenâ suspensionis ab officio, praesto sit infirmis provideatque de omnibus necessariis pro ipsorum medelà et curatione, quin paupertate conventus excusetur; non vero permittat quod extra conventum cibus condiatur, nisi in aliquâ gravi infirmitate, et aliquo condimento a nostris ignoto; quod si defectus aliquà re acciderit, hortamur aegrotos ut tamquam pauperes patienter ferant.
- 11. Quotidie superior visitet infirmos et curet tempore apto illis sacramenta ministrari; quod si sua negligentia absque poenitentià, viatico vel extremà unctione aliquis decesserit, suspensus sit ab officio per unum annum, vel augeatur poena arbitrio provincialis iuxta culpam; et infirmarii, si quam culpam habuerint, iuxta illius gravitatem mulctentur; curet insuper praelatus, ut aegroti saltem in qualibet hebdomadà (dum infirmitatis accidentia non impediverint) caelesti reficiantur pane, et in Paschate pro adimplemento praecepti ecclesiastici sacra Eucharistia solemniter ministretur non valentibus sur gere ex lecto, prout in nostro manuali.
- III. In quocumque conventu vel col legio quis aegrotaverit quamvis sit hospes, curetur, donec salutem recuperet. nisi iustà de causà provincialis illum mittat in aliam domum, et istius minister et conventuales illum cum charitate recipiant, ac de necessariis provideant, sicut ceteris conventualibus.
- IV. Si propter infirmorum frequentiam conventus aliquis in egestatem devenerit, provincialis illi subveniat, factà cum licentià generalis aliquâ per conventus contributione.

- v. Nullus aegrotus ex nostris curetur extra conventum, etiam in domo parentum suorum, nisi casu, quo morbus ita sit gravis, quod ab illo aliter non posse evadere prudenter iudicetur; et tunc quidem fiat cum licentià in scriptis patris generalis, et in oppidis in quibus coenobium nostrum non est.
- vi. Balnea medicinalia nullus intret aegrotus absque patris generalis licentià in scriptis, sub poenà privationis vocis et loci.

vII. Sine expressà licentià sui praelati nemo medicum consulat nec medicinis utatur sub poenà gravis culpae.

vIII. Liceat infirmis cum praelati benedictione uti tibialibus et pedulibus vel aliquà alià re ex sago albo vel simili materià, ut se protegant et foveant.

### REGULÆ CAPUT XXIII. — Si qui religiosi ad hospitandum advenerint, etc.

Caput XXIII. — De charitate exercendâ cum hospitibus religiosis et saecularibus.

§ 1. De hospitibus religio-

- t. Superiores benevoli recipiant hospites nostri Ordinis, et necessaria illis suppeditent, sub poenà culpae gravis; ceteri religiosi familiariter cum illis agant, primàque nocte ipsorum pedes laventur. Ac simili charitate et benevolentià recipiatur quilibet alterius Ordinis religiosus, qui ad hospitandum in domos nostras advenerit.
- II. Hospites nostri Ordinis, transactà primà die, choro et aliis functionibus communitatis assistant, nisi forte per prolixitatem itineris superior longiorem illis requiem concedat.
- m. Si ultra quatuor dies in conventu remorentur, pecunias, si quas habent, superiori tradant, ut in trium clavium arcà custodiantur, alioquin poenae culpae gravis subiaceant per tres dies, et superior illas integras restituat, sub poe-

nà suspensionis ab officio per mensem

- IV. Statim ac hospites ad conventum accesserint, nisi praelati sint, ministro declarent quid curae et negotii habeant, et absque licentià illius, quamvis ministri conventuales vel provinciales sint, non egrediantur e conventu, obediantque sicut conventuales ordinationibus et praeceptis ipsius praelati.
- v. Transactis duobus diebus, hospites missas celebrent pro intentione et obligatione conventus vel collegii illius in quo hospitantur; si tamen venerint ut conventuales, a primà die pro illo sacra faciant.
- I. Etiam saeculares benevole et cha- § 2. De horitative recipiantur, non tamen in com-laribus.

  muni dormitorio, sed in loco separato hospitentur.
- II. Ne permittant saeculares intra cellas et officinas conventus, quamvis illius famuli sint; bene tamen aliqua persona gravis, sed raro et cum superioris licentià et religioso comitante.

### REGULÆ CAPUT XXIV. — Nullus frater laicus sive clericus, etc.

Caput xxiv. — De otiositate a nostris fratribus fugiendâ.

- 1. Nullus religiosus, sicut praecipit regula, sit sine proprio officio, iuxta prudentem praelati dispositionem.
- 11. Officia in communi tabula singulis hebdomadis aequaliter distribuantur et imponantur omnibus religiosis, tam praelatis, quam subditis, at iuxta vires et occupationes uniuscuiusque, prout in nostro caeremoniali disponitur. Et sacerdotibus, qui iam triginta et octo annos ab habitu recepto expleverint, non imponantur officia legendi et serviendi in refectorio, nec infirmarii, nec pulsatoris cymbalorum, nec ultimam, nec penultimam missam celebrandi, nec in-

super fratres laici, qui eosdem triginta et octo annos habitus compleverint, cogantur pulsare medià nocte ad matutinum, neque in coquinam destinentur.

III. Praedictae tabulae officia curâ magnà fratres adimpleant. Quod si quis urgenti causà adimplere quandoque non valuerit, superiorem tempore apto moneat ut alium substituat, sub poenà disciplinae non monenti.

### REGULÆ CAPUT XXV. — Silentium observent semper in ecclesiâ suâ, etc.

Caput xxv. — De silentio et clausurâ, et modo servando in exitu a conventu.

§ 4. De silen-

- I. Praeter loca in quibus regula nostra praecipit semper observari silentium, etiam inviolabiliter servetur in sacristià et claustro, insuper in omni loco servetur facto signo post prandium ut religiosi ad cellas se conferant usque ad vesperas (vel aliud simile signum), necnon ab examine conscientiae nocturno usque ad primam diei sequentis; licebit tamen eis cum superiore his temporibus loqui super aliquo quod differre non possint.
- 11. Religiosi nec inter se nec cum saecularibus unquam deambulent vel confabulentur in claustro: si cui opus fuerit alterum alloqui, id faciat in aulà sive loco ad id destinato a superiore, et cum illius licentià.
- III. Omnes religiosi mutuo se honore afficiant, non tamen id fiat urbanitatibus alienis ab humilitate Discalceatorum.

§ 2. De clausurà.

- 1. Singuli religiosi in singulis seorsim habitent cellis, a quibus non exeant sine urgenti necessitate, vel ad chorum, idque praesertim observetur tempore silentii.
- n. Nullus alterius cellam (etiam superioris, absente ipso) ingrediatur, sub poena saltem comedendi super terram.

Quod si privative cellam de nocte intraverit, privatus sit voce et loco per mensem. Si autem in aliquo conventu defectus erga hoc reperiantur, superior, ad illum vitandum, praeceptum imponat et maiorem poenam.

- III. Nullus ab alterius cellà extrahat codices libros, vel rem aliam, sine licentià superioris, qui contravenientem severe puniat.
- IV. Laudabilis nostri Ordinis consuetudo observetur; nempe in nocte, post litanias lauretanas, pulsentur tabellae in dormitoriis et dicatur sententia spiritualis, cuius meditatione religiosi in cellas lectulosque se conferant, ac intra quadrantem horae lucem extinguant. Qui intra illud spatium non extinxerit, pronus in terram die sequenti comedat.
- v. Superior, per se, vel suum vicarium, quando expedire viderit, cellas nocturno tempore visitet; clausuram vero singulis noctibus, portas iterum obserando magistra clavi, quam semper apud se retineat; qui autem negligens in debita clausura servanda fuerit, suspensus sit ab officio per tres menses.
- vi. Quando solitae processiones per nostra fiunt claustra, non permittatur ingressus mulierum in illa. Qui secus fecerit, graviter ad arbitrium provincialis puniatur.
- 1. Superiores, redemptores captivosu fratrum, procuratores, eleemosynarum quaeconventus, stores, vel, loco procuratoris conventus, alius religiosus, cum suis sociis, poterunt dumtaxat ad oppidum exire; et praedicatores similiter ad concionandum, et confessiones ad audiendas confessarii; quod si in aliquo conventu fuerint plures hospites et negocia, poterunt alii egredi cum licentià definitorii; superior
  - 1 Edit. Mart. legit. observando R. T.).

autem huic constitutioni contraveniens, poenà culpae gravis puniatur; ipseque ita sit assiduus in domo, quod subditi eius exemplo libenter ferant suam inclusionem, nec uno eodemque tempore minister et vicarius extra coenobium unquam sint.

n. Nullus superior in locis, in quibus sunt conventus nostri, religiosum aliquem, etiam eleemosynae quaestorem, sine socio ad oppidum mittat, sub poenà culpae gravis, prudenterque se gerat in assignatione sociorum; quos autem designaverit, recipiant subditi absque excusatione, sub poenà etiam culpae gravis. Qua etiam poenà afficiantur socii, qui extra monasterium ita separantur, ut mutuo se non videant, praesertim dicti eleemosynae quaestores.

millus e domo exeat absque urgenti necessitate, redeantque omnes ante noctem; contraveniens autem, pronus in terram die sequenti panem et aquam comedat: nec exeant in diebus feriatis, et in illis in quibus saeculares habent ludos, et publicas laetitias, spectacula, et similia, excepta causà gravis et ita urgentis negotii quod differri non valeat. Qui vero absque illà licentiam dictis diebus petierit vel concesserit, poenae culpae gravis subiaceat.

IV. Quando religiosi nostri ad oppidum exeunt, in illas tantum ingrediantur domos, ad quas expressam licentiam habent, nec negocia suscipiant, nisi a superiore commissa; quod si occurrerit, in ingressu ad conventum praelato exponant. Qui vero parti alicui huius constitutionis contravenerit, poenâ culpae gravis afficiatur, vel maiore, si, ratione circumstantiae alicuius, culpa augeatur.

v. Egressurus e conventu, obtentâ licentià, indutus cappà, simul cum socio plectatur.

benedictionem accipiat a praelato et a SS. Sacramento breviter orans, idemque faciant in ingressu; tempore autem visitationis actualis, a visitatore benedictionem accipiant, semperque eamdem accipient praelati ab aliis sibi superioribus in eâdem domo existentibus.

vi. Nunquam religiosi nostri simul in communi egrediantur ad funera, vel cantanda responsoria, nisi in eis locis in quibus unicus fuerit conventus vel collegium nostri Ordinis, vel ad funera et exequias regum, episcoporum, praelatorum et similium gravium personatum, quando aliae religiones concurrant. In his autem et quibusvis aliis publicis functionibus, singulari modestià nostri resplendeant, nec a communitate aliquis unquam separetur, sub poenà culpae gravis per tres dies.

vii. Ilortamur superiores ne permittant ut religiosi, qui pro suâ infirmâ valetudine carnibus vescuntur, aut lino sive alià re nostrae austeritati oppositâ utuntur, iter faciant, vel extra conventus exeant, nisi raro et iustà de causâ.

viii. Nullus religiosus, sub poenâ gravis culpae, e domo egrediatur ad agenda negotia saecularia, etiam suorum parentum; si tamen commode excusari non possit, id liceat ei, obtentâ prius praelati superioris licentiâ.

REGULÆ CAPUT XXVI. — Iuramenta non faciant nisi magna necessitate, etc.

Caput xxvi. — De circumstantiis, quae concurrere debent pro iuramento a nostris religiosis faciendis.

Iuramenta non faciant, nisi magna occurrerit necessitas, in causis iustis et honestis, cum licentià sui praelati, vel iussi ab aliquo, qui id eis praecipere possit; qui autem absque istis circumstantiis iuraverit, disciplinà conventuali plectatur.

REGULÆ CAPUT XXVII. — Pignora non accipiant et depositum auri, etc.

Caput xxvII. — Prohibetur nostris religiosis acceptatio pignorum et depositorum.

Praecipit regula nostra capite isto ne pignora nec deposita auri, argenti, vel pecuniae a nostris suscipiantur; quare qui contravenerit, tamquam violator regulae puniatur.

REGULÆ CAPUT XXVIII. — Si quod vitium in re, quae venditur, etc.

Caput xxvIII. — Praecipitur, quod defectus rei venditae manifestetur emptori.

Religiosi nostri veritatis et iustitiae amatores esse debent; ideo manifestent emptori vitium, si aliquod notum fuerit, in re quam vendere volunt, sub poenà gravis culpae infligendae non indicanti.

REGULÆ CAPUT XXIX. — Capitulum si fieri possit singulis dominicis diebus fiat, etc.

Caput xxix. — De capitulo conventuali et consiliariis conventus.

§ 1. De capitulo conventuali.

- 1. Nullus, nisi sacerdotes, et post tres annos a professione, votum habeat in capitulo conventuali.
- II. Quando, iuxta nostram regulam et constitutiones, res aliqua a capitulo conventuali decerni debet, superior illam communitati proponat die antecedenti, et in sequenti definiatur per secreta suffragia a praelato et consiliariis regulanda.
- definitae et determinatae sunt a capitulo conventuali, in quolibet conventu et collegio sit secretarius electus de corpore ipsius capituli et ab eodem capitulo cum consilio et assensu provincialis; qui quidem secretarius in libro ad id destinato scribat omnia decreta praedicti capituli, approbationes ordinandorum, et similia; et postquam ea

legerit ipsi capitulo, minister et consiliarii subscribant, et ipse quoque secretarius tamquam attestans.

- IV. De omnibus actis ac determinatis in capitulo semper custodiatur secretum. Si quid vero aliquis aliis revelaverit religiosis non capitularibus, vel saecularibus, maxime quando praelatus secretum commendavit, ad arbitrium provincialis privetur voce activà in capitulo conventuali, iuxta inconvenientia ex revelatione subsecuta.
- I. In quolibet conventu seu collegio s 2. De conpater provincialis designet quatuor contus et ecorum of siliariis, ex quibus duo primi officium exerceant, et in ecrum absentia alii duo; et cum actu exercentibus consulat praelatus omnes res ad conventus administrationem pertinentes, exceptis gravioribus maiorisque ponderis; istae enim per maiorem partem capituli conventualis decerni debent.
- II. In singulis conventibus et collegiis singulae sint pro custodiendis pecuniis arcae trium clavium, quarum alteram superior, duas alias consiliarii officium exercentes habeant, et sine assistentià cunctorum trium neutiquam arca ista aperiatur.
- III. În dictă arcă sit liber, in quo scribatur omnis pecunia quae recipitur et expenditur, et ex quo procedit; sit etiam alter liber, in quo clare et distincte scribatur quomodo satisfactum est oneribus missarum, suffragiorum, ceterarumque obligationum perpetuarum et temporalium, quae conventus habet, et qualiter etiam sit satisfactum missis et suffragiis pro nostris religiosis et defunctis; sit quoque liber alter, in quo exprimantur quantitates tritici, hordei. vini, olei, et similium, quae quocumque titulo recipiuntur, et in conventu expenduntur; ac denique sit liber alius pro redemptione captivorum, ut dictum est

supra, cap. 11, § 1, in quo scribantur non solum quae conventus separat pro dictà redemptione, sed etiam omnia quae quoquo modo et titulo pro illà recipiuntur. Et de omnibus in hoc numero dictis superior et consiliarii in fine cuiusvis mensis rationem conficiant, et in praedictis libris scribant et subscribant. Quod si in hoc fuerint negligentes, severe puniantur ad arbitrium patris provincialis.

IV. Etiam in quolibet conventu et collegio sit in arcâ trium clavium, sive in archivio, liber magnus nomine Protocollo, in quo clare et cum distinctione scripta sint et scribantur fundatio et status conventus, obligationes perpetuae missarum et suffragiorum, bona stabilia et immobilia, et census tam in favorem quam contra; et in eodem protocollo sit quoque index et inventarium omnium scripturarum in favorem conventus cum notatione loci, temporis et scribae a quo signatae sunt. Ac denique in dictà arcà vel archivio custodiantur omnes et quaecumque scripturae, instrumenta et inventaria pertinentia ad conventus vel collegii bona.

#### REGULÆ CAPUT XXX. - Non solum fratribus, sed et familiae domus, etc.

Caput xxx. — De capitulo, collatione spirituali et exhortatione in diebus dominicis.

1. Singulis dominicis, ante Primam, in omnibus conventibus et collegiis capitulum iuxta tenorem regulac in aulâ capitulari fiat, in quo praelatus hortetur religiosos ad observantiam, maioremque perfectionem, illorum culpas corrigat, agatque de receptis et separatis et separandis pro redemptione captivorum, de statu domus et eius substantià, audietque subditos capitulares, quae ad perfectionis i ipsius conventus

1 Videtur legendum perfectius (R. T.).

vel collegii regimen in ipso capitulo proposuerint, et, quod expediens videatur, exequi curet. Quibus finitis, si adhuc non sit hora recitandi Primam, reliquo tempore usque ad illam, omnes in communi mentaliter orent.

11. Primà cuiuslibet mensis dominica, ante correctionem culparum, et ante omnia praedicta num. 1, habeant fratres per spatium dimidiae horae collationem spiritualem de aliquo vitio extirpando, seu virtute adipiscendă, vel de puncto aliquo orationis, et omnes suam sententiam et iudicium pronuncient; ac deinde superior brevem erga eamdem rem concionem agat.

III. Insuper per dominicos dies, bis etiam in hebdomadà, advertentiae culparumque correctio in eâdem aulà capitulari fiant; a Paschate quidem usque ad primam diem octobris, immediate post vesperas; reliquo vero tempore anni, post completorium.

IV. Omnia praedicta, tam videlicet hortationes et collationes, quam culparum correctiones, solum fieri possunt a patribus generali, provinciali, ministro, praesidente vel vicario.

#### REGULÆ CAPUT XXXI. — De omnibus rebus et clamoribus, etc.

Caput xxxi. — De correctione culparum, de earum gravitate et poenis.

- 1. Singulis hebdomadis designetur sa. § 1. Do modo cerdos cuius officium sit zelare obser-culpas in capivantiam, et charitative ac simpliciter tulo. proponere in capitulo culpas religiosorum, infra hebdomadam quidem leviores, die vero dominicà, quae maioris sint ponderis. Hortamurque zelatorem ut fideliter et sine personarum acceptione suum adimpleat officium; idemque faciat capituli praeses si culpam aliquam animadverterit.
  - II. Ut sanctae nostri Ordinis consue-

tudines conserventur, superiores, pro culpis levioribus, flagris cedant religiosos, imponantque mortificationes ordinarias et extraordinarias per refectorium in publica mensà faciendas; in quarum evercitio ipsi praecedant, ut eorum vestigia subditi libenter sequantur.

III. Hortamur religiosos, quibus in capitulo nulla adscripta fuit culpa, ut ipsimet se accusent pro humilitatis exercitio.

iv. Animadversiones aequo animo ferat et humiliter poenitentiam accipiat absque satisfactione, nisi de aliquà fuerit a praeside interrogatus, et tunc submisse et breviter satisfaciat; sit tamen semper iustitia et lenitas in corrigente, et in correcto submissio.

v. Si quis in capitulo suas vel alienas culpas absque licentià excusare et defendere voluerit, statim severe puniatur ad arbitrium praesidentis capituli, nisi, prudentiå dictante, melius videatur punitionem in commodius tempus differre; nemoque de culpis animadversis conqueratur, sub penâ ieiunii in pane et aquâ tantum.

8 2. De gravitate culparum

1. Non solum generalibus gratiae Dei et earum poe-auxiliis, verum et specialibus religiosi muniuntur; attamen talis est humana fragilitas ut timere possint lapsus etiam graves, cum in caelo, paradiso et collegio apostolico nonnulli defecerint. Quare prudenter praevenientes, designamus omni genere culpae (nempe levis, mediae, gravis, gravioris et gravissimae) sequentes poenas:

> II. Culpa levis est errantem in choro, in recitatione vel cantu, non statim terram osculari, praesto item non esse actibus communitatis, manducare et bibere absque licentià, et his similia; pro culpis istis infligatur poena nonnihil recitandi, vel faciendi in refectorio aliquam mortificationem ordinariam.

III. Culpa media est minus decenter divinis officiis interesse, frangere aliquod capitulum praeceptivum regulae, de more habere negligenter, et tarde interesse actibus et functionibus communitatis, negligentem quoque esse in adimplendo officio de communi tabulà, vel in exequendis simplicibus mandatis superiorum, contendere immediate cum saecularibus, vagari per conventum, res ad ecclesias pertinentes irreverenter tractare, libros et alia huiusmodi communia negligenter curare; his culpis arbitrio superiorum poenae correspondeant.

iv. Culpa gravis est committere quodcumque peccatum mortale absque scandalo. Si alicui ex istis non fuerit in constitutionibus nostris peculiaris poena designata, minister (cui competit gravem culpam iudicare) delinquentem poterit in carcerem coniicere, vel aliam poenam ad arbitrium imponere, attentis qualitatibus culpae.

v. Etiam reducitur ad culpam gravem ludere absque scandalo chartis pictis, taxillis, ac similibus, sumere sine licentià aliquas res communes ab officinis, vel eas quas fratres habent ad usum, dicere aut scribere alteri aliquod opprobrium, aut malitiosum verbum, verba quoque inhonesta proferre, aut cum mulieribus immodeste et inverecunde colloqui; pro his et similibus plectantur rei flagellis in capitulo, et ieiunio in pane et aquâ tantum, vel recludantur in cellis per aliquot dies post asperam reprehensionem.

vi. Culpa gravior est committere quodcumque peccatum mortale cum scandalo, vel quodcumque peccatum incontinentiae, contumaciae, inobedientiae vel apostasiae, etiam sine scandalo. Pro his culpis, et unàquaque illarum, reus incarcerabitur per tres menses, et privabitur voce et loco per annum, vel in capitulo flagellabitur a praeside et a totà communitate, et semel ieiunabit in pane et aguâ tantum, ac in cellà recludetur pro tempore suae culpae proportionato; qua poenitențià durante, nullum reus exerceat officium; quod si sacerdos suerit, missam non celebret; si frater ad chorum deputatus, poterit circulus coronae pro tempore carceris ei radi; si vero laicus, indui poterit vestimentis fusci coloris; quas et similes poenas adhibere valebit provincialis pro arbitratu suo, semper tamen proportionalas cum qualitatibus culpae.

VII. Culpa gravissima est committere delictum, cui in iure poena mortis vel triremium inflicta est, verbi gratià ponere libellos infamatorios, fingere et adulterare subscriptiones vel sigilla superiorum, patrare facinus aliquod propter quod delinquens expelli debeat. Propter haec a definitorio generali gravissime puniantur rei, attentà delicti qualitate, vel expellantur, servatà formà infra posità, cap. xxxIII, § 2, num. 2; gravissimas enim culpas iudicare soli definitorio generali competit.

- \$ 9. De non-nullis animad-vertendis circa ponitur poena suspensionis vel privationis (etiamsi inibi dicatur ipso facto) non intelligatur ante, sed post sententiam iudicis super facto; et quando absolute dicitur, quod aliquis careat voce, intelligatur de utrâque, activâ nimirum et passivà.
  - II. Si in capitulo dominicali praesens fuerit aliquis sacerdos privatus voce, postquam egressi sunt ab illo omnes fratres laici et choristae, praeses corrigat eum, si vel ipse vel zelator aliquam notavit culpam, et statim praedictus e capitulo exeat; privatus sede seu loco, si sacerdos sit, sedeat post omnes alios sacerdotes, nisi alium inferiorem locum |

illi designaverit, et, proportione servată, similiter siat cum non sacerdotibus.

- III. Quando in nostris constitutionibus designatur poena privationis officii et vocis, si delinquens officium et vocem non habeat, infligatur illi alia proportionata poenitentia.
- IV. Suspensi ab officio remaneant in suis propriis domibus, nisi suspendens vel pater generalis alios conventus illis assignet pro tempore suspensionis.
- v. Quando pro poenitentià imponitur ieiunium in pane et aquâ, poenitens adimpleat in refectorio ad primam mensam prorsus in terrâ absque mappâ et caputio.
- vi. Volumus, quod illi, qui de more habuerint committere culpas leves, puniantur poenà culpae mediae, et quibus mos fuerit committere culpas medias, mulctentur poenà culpae gravis, et sic de reliquis, et dum non resipiscunt, poena augeatur. E contra vero superior, qui poenitentiam imposuit, poterit prudenter, et attentis circumstantiis, minuere illam eis, qui humiliter adimplent et signa emendationis ostendunt.
- VII. Culpis illis, quibus constitutiones nostrae poenas non statuunt, superiores pro suo prudenti arbitrio imponant proportionatas semper cum delictis et circumstantiis et ad similitudinem hîc designatarum.
- VIII. Ad puniendum delicta semper attendantur personae et circumstantiae, ut sic vel augeatur vel minuatur poena.
- ix. Praelatus inferior sit obligatus fidem facere superiori, qualiter poenitentia ab ipso imposita executioni mandetur.
- 1. In omnibus nostris conventibus et § 2. De carcollegiis sit locus securus ac deputatus conventuum. ad custodiam reorum, non tamen adeo rigorosus ut in discrimen veniat salus religiosorum inibi inclusorum, et sint in eo compedes, vincula, aliaque necessaria

ad poenam et maiorem custodiam delinquentium.

- II. Si aliquis propter sufficientem alicuius gravis delicti probationem iussus fuerit a iudice incarcerari, exuatur in ipso carcere habitu albo, et induatur vestimento fusci coloris, poteritque (si reus fuerit ad chorum deputatus) in eodem carcere coronae circulus ei radi.
- III. Si, propter negligentiam vel malitiam custodis carceris, reus aufugerit, custos in carcerem coniiciatur et iuxta gravitatem culpae puniatur.
- rv. Si quis quoquo modo opus tulerit incarcerato ut aufugiat, si effectus non fuerit sequutus, incarceretur per viginti dies; si effectus sequutus, sit toto tempore in carcere, quo delinquens debebat esse. Carcerem autem confringentibus, tempus incarcerationis duplicetur.
- v. Si quis sine superioris licentià visitaverit vel alloquutus fuerit incarceratos, poenae culpae gravis per diem unum subiaceat.
- vi. Praelatus per se vel per alium curet de solatio incarceratorum, et de exhortatione ad tolerantiam, libros spirituales illis concedat, sed non atramentarium vel alia ad scribendum requisita, nisi raro, pensatis circumstantiis, et cum scientià eorum quae scribunt.

### REGULÆ CAPUT XXXII. — Nullus frater fratrem suum in publico accuset, etc.

Caput XXXII. — De poenâ contra laedentes famam aliorum.

1. Si quis alterius famam apud religiosos nostri Ordinis laescrit et convictus fuerit, poenà talionis puniatur, sicut praecipit regula, et ante omnia famam restituat; si vero nostrae religionis decorem et suorum religiosorum aestimationem infamiae labe denigraverit apud saeculares vel religiosos alterius Ordinis, praeter poenam supradictam, careat voce activa per triennium, et inhabilis sit ad omnia Ordinis officia.

n. Si quis falsum testimonium in re gravi contra alium dixerit, et convictus fuerit, praeter poenam talionis, nunquam in testem produci valeat.

### REGULÆ CAPUT XXXIII. — Si quis scandalum vel aliquid huiusmodi fecerit,

Caput XXXIII. — De apostatis, fugitivis, incorrigibilibus, et manus violentas in alios inicientibus.

- I. Ille reputandus habendusque est ut ş 1. De apoapostata (quantum ad poenam), qui abs-vis
  que licentia superiorum vagatur extra
  conventum sine habitu, habeat vel non
  intentionem redeundi ad claustra, aut
  etiam cum habitu, si per octo dies extra claustra permanserit. Iste ergo ipso
  facto sit excommunicatus, et pro tali
  promulgetur a superiore coram communitate. Item, qui de nocte sine licentia
  a conventu exierit, eodem modo sit excommunicatus et velut apostata puniatur.
- II. Si quis absque licentià exierit a suo conventu vel a confinio et iurisdictione sui praelati, immediate recurrens ad superiorem praelatum, non habeatur pro excommunicato; poterit tamen arbitrio superioris puniri, si iustam causam recursus non reddiderit; si vero aliorsum divertit, et vià rectà superiorem non adivit, severius puniatur.
- III. Statim ac sit notitia de alicuius religiosi exitu a conventu sine licentia, quamvis recurrat ad superiores, praelatus illius processum formet de fuga, et certiores faciat patres generalem et provincialem de illà, et de die et causa ipsius fugae.
- IV. Et quia felicis recordationis Urbanus VIII per suas litteras in formâ Brevis, sub die IV aprilis MDCXXXVII, incipientes Altera, etc., post alteras quoque ab

eodem et a felicis recordationis Paulo Papa V emanatas, praecipit ut nullus nostri Ordinis religiosus ad alium quemcumque Ordinem, religionem sive congregationem (excepto Ordine Carthusianorum, petità et obtentà licentià a superioribus nostri Ordinis), sub apostasiae et infamiae perpetuae notă, ac excommunicationis latae sententiae poenâ, etiam emissionis quarti voti seu perfectioris et humilioris vitae praesumptione, aut strictioris regulae seu observantiae praetextu vel contemplatione, aut quavis iustâ, probabili aut legitimâ causå, se transferre audeat; ideo litterae praedictae inviolabiliter serventur.

v. Apostatae et fugitivi pro primă vice et fugå puniantur iuxta gravitatem culpae, et ipso facto amittant' antiquitatem sedis et loci, et in futurum illorum antiquitas incipiat a die regressus ad Ordinem post dictam primam fugam. Qui secundam fecerint, eadem poena afficiantur. Pro tertià vero fugà (vel pro ună, si per annum duraverit), si tales non expelluntur, poenis impositis pro prima et secunda fuga plectantur, et praeterea inhabiles sint ad praelaturas Ordinis, et voce activâ careant. Si quis vero apostasiae ratione excommunicatus celebraverit, gravioribus poenis, severiusque mulctetur.

vi. Denique non solum patribus ministris, verum etiam omnibus religiosis facultatem et auctoritatem concedimus, ut in casu necessitatis possint capere ac comprehendere apostatas et fugitivos cuiuscumque provinciae et domus sint, hortamurque in Domino superiores et eorum conscientias oneramus ut curent diligenter et caute compellere et revocare fugitivos, sub poenà gravis culpae per tres dies.

I. Ille religiosus iudicandus est incor- § 2. De incorrigibilits, qui audens committere et repe-corrigibilitus et rere graves culpas, admittere non vult poenitentiam legitime a superiore pro illis impositam. Similiter ille, qui tribus diversis vicibus punitus pro culpis gravibus, ad meliorem vitae rationem non redit. Etiam ille cuius emendatio desperatur propter ipsius obstinationem et pravos mores.

II. Incorrigibiles, vel perpetuo ergastulo sunt mancipandi, vel a religione expellendi, observando in omnibus decreta sacrae Congregationis Concilii publicata de mandato felicis recordationis Urbani VIII, anno MDCXXIV, die XXII septembris; quando autem expulsio alicuius fuerit executioni demandanda, prius in capitulo conventuali sententia legatur, et flagellis caesus a communitate coram ipså spolietur habitu.

in. Nunquam pater generalis expulsis litteras testimoniales concedat, illos ad Sedem Apostolicam reiiciens, vel iubens aliam ingredi religionem, sed tantum tradat litteras fidem facientes de expulsione factà, iuxta dicta decreta sacrae Congregationis, et in quibus etiam exprimantur poenae expulso impositae a iudicibus in sententià expulsionis.

IV. Sententiae in causis criminalibus prolatae, et reis intimatae, non statim executioni mandentur, quin prius revideantur, et iterum examinentur causae, si rei ipsi erga hoc supplicationem fecerint et humiliter id postulaverint.

v. Appellare a correptione et poenitentià regulari ad extremum iudicem, prohibitum est per felicis recordationis Sixtum V, Gregorium XIII et Clementem VIII; quare, si quis ab illà appellaverit, severe puniatur ad arbitrium definitorii.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit omittent (R. T.).

s 3. Do inlicentibus man
pus violentas in violentas iniecerit, vel eum percusserit,
arbitrio ministri puniatur, attentâ gravitate culpae; quod si eam commiserit
contra aliquem praelatum inferiorem, incarceretur et aliis poenis afficiatur a
provinciali, consideratâ prudenter qualitate delicti; si vero contra provincialem, a patre generali; si autem contra
generalem, a definitorio generali delinquens puniatur, attentà semper qualitate
culpae.

### REGULÆ CAPUT XXXIV. — Si quis frater in fratrem peccaverit, etc.

Caput xxxiv. — De inferentibus iniuriam aliis et de correctione fraternà.

- 1. Religiosus qui alteri iniuriam fecerit, sive praesenti sive absenti, iuxta arbitrium ministri puniatur, attentâ culpae gravitate.
- II. Si quis scit alium commisisse aliquod peccatum, si occultum est et speratur emendatio, corripiat eum secreto iuxta Evangelium, et nulli revelet, sub poenâ carceris per tres menses, si ex tali revelatione scandalum sequatur; si vero non sequatur, afficiatur poenâ culpae gravis per sex dies, et semper ante omnia honorem restituat : si vero correctio facta non prodesset, vel si antequam illam faciat, prudenter iudicet quod nihil proderit, revelet superiori pio et cordato, ut suo consilio et efficaciore documento vel aliis convenientibus mediis reus ad meliorem se frugem recipiat.
- III. Si quis contra bonum commune et honorem nostrae religionis aliquod delictum patraverit, qui de illo notitiam habuerit, denunciet superiori ut patri, et si culpae qualitas et circumstantiae exigunt, etiam ut iudici deferat, qui lapsi salutem procuret et decorem religionis recuperet.

REGULE CAPUT XXXV. — Si pro necessitate domus debitum aliquod fuerit contrahendum, etc.

Caput xxxv. — De modo contrahendi debita, et cura in eis solvendis.

- 1. Nullus, sive minister, sive praeses, sive procurator, sive particularis quilibet religiosus, audeat, imo nec valeat debitum aliquod contrahere sine consilio et assensu capituli conventualis, ut praecipit regula.
- II. Nullus minister in fine sui officii relinquat domum suam oneratam debitis excedentibus quantitatem centum ducatorum absque licentia sui provincialis, et praecipimus ministro successori ut curet solvere confestim debita sui antecessoris, et ante illorum solutionem nullas expensas faciat, nisi praecise pro victu et vestitu religiosorum.
- III. Inhibemus conventibus omnibus et collegiis nostris ne accipiant pecuniam ad censum sive ad interesse, sine licentià in scriptis definitorii generalis.

# REGULÆ CAPUT XXXVI. — Si quisquam de substantià domus violentiam fecerit, etc.

Caput xxxvi. — De modo servando in litibus et negociis.

- 1. Nullus, sive praelatus sive procurator, incipiat causam et litem, quin observet circumstantias, quas regula nostra disponit; et propterea inferiores provinciali prius ab eo obtineant licentiam, quod si haec facile haberi non potuerit et causa urgeat, lis inchoari poterit de consensu capituli conventualis, et statim provincialis certior fiat.
- n. Stricte praecipimus omnibus religiosis ne ipsimet adeant tribunalia saecularia pro negotiis mere temporalibus agendis, nisi urgente causà; poterunt tamen iudices alloqui et intercedere.

III. Nullus ex nostris sine patris generalis facultate exerceat officium executoris testamentarii, sub poenâ suspensionis a suo officio, voce et loco per tres menses; si vero aliquis executor testamenti fuerit nominatus, et commode absque morâ praedicta licentia haberi non possit, et iudicio ministri et consiliarorum expediens videatur statim exercere dictum officium, illud exerceat; ita tamen ut pro executione et perfectione illius obtineat intra duos menses pracfatam facultatem. Copia item testamenti subscripta a ministro et consiliariis mittatur patri generali ut iudicet an expediat vel non, et pro quo tempore ac quibus circumstantiis, talem concedere facultatem.

- IV. Nulli superiori liceat iudicis conservatoris munus exercere, absque speciali Summi Pontificis licentià.
- v. Nullus item religiosus sit patronus piae alicuius memoriae, vel administrator bonorum quae non sint nostrae religionis, nisi casu quo patronatus et administratio annexa sit officio quo quis fungitur in religione.

### REGULÆ CAPUT XXXVII. — Sollicite vero minister provideatur, etc.

Caput XXXVII. — De diligentiâ adhibendâ a praelatis erga observantiam regulae.

- 1. Hortamur in Domino omnes praelatos ut sint valde solliciti in observantià sanctae nostrae regulae, sicut ipsa disponit, ut ipsorum exemplo subditi perfectius adimpleant illius praecepta.
- 11. Nullus praelatus ita se occupet in negociis, etiam causarum piarum, ut a gubernio domus et vitâ communi sequendâ impediatur, nec subditis idipsum ullo modo permittat.
- III. Ministri a suis conventibus suisque collegiis absentiam ultra octo dies non faciant sine licentià sui provincialis.

## REGULAE CAPUT XXXVIII. — Non liceat superioribus confessiones subditorum audire, etc.

Caput xxxvIII. — De confessariis, praedicatoribus, lectoribus, studentibus, collegiis et bibliothecis.

- I. Visitatores in qualibet visitatione gestariis religiodeputent in scriptis confessarios pro resorum. ligiosis; illorumque facultas durabit usque ad sequentem visitationem, in qua, factà designatione, cesset praeterita, etiamsi concessa fuerita praelato superiore illi qui tunc visitat, et nullus sive hospes sive conventualis audeat confessiones religiosorum audire sine praedictà designatione pro illo conventu vel collegio in quo existit, quamvis ad munus istud deputatus sit pro alio conventu vel collegio etiam eiusdem provinciae.
- II. Patres tamen definitores generales actuales poterunt absque aliquâ limitatione audire confessiones cuiuslibet religiosi nostri Ordinis, et similiter cuicumque sacerdoti idoneo eiusdem peccata sua confiteri. Eodem modo patres ministri absque limitatione excipere poterunt confessiones suorum subditorum in casibus a regulà dispositis, et ipsimet confiteri peccata sua cuilibet subdito suo idoneo.
- III. Magister novitiorum confessiones eorum audiat; semel tamen in quolibet mense (die a patre ministro assignandâ) permittatur illis confiteri alteri confessario approbato pro religiosis, designando etiam ab eodem ministro; recenter professi confiteantur suo magistro et alteri confessario ex approbatis, deputando etiam a ministro: idemque intelligatur de collegialibus studentibus, etc.
- IV. Si in aliquo collegio deficiant sacerdotes approbati a superioribus pro excipiendis confessionibus religiosorum, minister deputet idoneos et ad id necessarios, donec sit copia approbatorum;

poteritque tam istis quam illis (quando expedire iudicaverit) impedire ne audiant confessiones, et cuilibet ex sibi subditis poterit dare facultatem confitendi cuicumque sacerdoti idoneo sui conventus, etiam non deputato a superiore praelato, tametsi sit copia approbatorum: id tamen raro fiat.

v. Quando religiosi nostri iter faciunt, vel sunt in aliquo oppido ubi monasterium nostrum non est, nec habent confessarium nostri Ordinis approbatum, poterunt confiteri peccata sua sacerdoti simplici idoneo nostrae religionis, vel cuilibet confessario approbato, religioso vel saeculari.

vi. Decernimus quod sacerdotes nostri, non habentes facultatem audiendi confessiones religiosorum nostrorum, concessam vel per constitutiones nostras vel per superiores qui illam concedere possunt, non valeant excipere confessiones etiam sacerdotum nostrorum.

§ 2. De confessariis saecu-

- 1. Nulli ex nostris liceat audire confessiones virorum saecularium sine eo quod habeat tres annos completos sui sacerdotii, et sine facultate Ordinarii ac sui provincialis; qui quidem prius simul cum ministro conventus et alio religioso docto et virtute praedito ab ipso provinciali designato illum examinet de scientià morali et per secreta suffragia approbent vel reprobent; si autem previncialis non potuerit interesse examini, alium pro illo deputet religiosum loco ipsius.
- II. Ad audiendas confessiones feminarum quilibet ex nostris debet habere licentiam definitorii, quam etiam petierita patre provinciali, consulto ministro domus, ac insuper debet prius audivisse confessiones virorum saecularium laudabiliter et per duos integros annos. In quo inhibemus definitorio ne valeat dispensare.

- III. Qui sine requisitis et facultatibus expressis in duobus numeris antecedentibus ausus fuerit confessiones audire, vel examini Ordinarii sine licentià Ordinis se exponere, privatus sit ministerio excipiendi confessiones, nec ad illud ei unquam licentia concedatur nisi per capitulum generale.
- iv. Ad hoc autem ut confessarii, post obtentam facultatem excipiendi confessiones, negligentes non sint in studio, nec doctrinam moralem pro derelictà habeant, praecipimus ut omnes confessarii tam virorum quam feminarum (exceptis qui sint vel fuerint praelati, superiores vel ministri, vel sacrae teologiae lectores) examinentur indispensabiliter in secundâ visitatione cuiuslibet triennii a visitatore, et duobus religiosis designatis in num. 1 huius § 21, qui per secreta suffragia approbent vel reprobent, et a reprobato licentiam auferat visitator: hoc autem examen semper flat donec confessarii expleverint viginti annos laudabilis exercitii audiendi confessiones, et post viginti annos non amplius examinentur.
- v. In ecclesiis nostris (praeter confessionaria in earum parietibus elaborata, quae pro parte interioris conventus habeant ingressum pro confessariis) sint etiam confessionaria alia amovibilia ex decenti ligno fabricata; nullus autem confessarius feminarum audiat confessiones nisi in aliquo ex praedictis confessionariis, nec in amovibilibus eas excipiat nisi qui actualiter sit vel aliquando fuerit praelatus, vel qui aetatis annos quinquaginta habeat, vel licentiam a suo praelato pro casu raro et expressam pro qualibet vice.
- vi. In nullum ex dictis consessionariis religiosus aliquis ingrediatur, qui semi-
  - 1 Particulam ut nos addimus (R. T.).
  - 2 Edit. Main. habet 1 (R. T.).

narum confessarius non sit, absque ministri licentià; qui secus fecerit, poenà culpae gravis puniatur: quod si iteraverit, inhabilis maneat ad obtinendam facultatem audiendi mulierum confessiones, vel alià aequivalenti poenà afficiatur iuxta statum suum.

vII. Licentiae excipiendi confessiones sive virorum sive feminarum non intelligantur absolute et in perpetuum concessae, sed dependenter a voluntate religionis, quae illas poterit limitare, abolere et tollere, sine obligatione reddendi causam; quod non intelligitur cum illis religiosis, qui sunt vel fuerunt praelati vel qui habent quinquaginta aetatis annos: illae autem licentiae tantum iudicentur continuari et permanere, quas subscriptas relinquat visitator in suà visitatione, vel pater generalis quando conventus perambulet; et ita non subscriptae, eo ipso cessent.

VIII. In oppidis, in quibus sunt conventus nostri, non concedatur licentia ad exitum a domo pro audiendis confessionibus saecularium continuo in diebus determinatis nisi raro et cum licentià in scriptis procuratoris generalis.

ix. Nullus religiosus in loco aliquo officium parochi exerceat, etiam pro parte, sub poenà culpae gravis per tres dies, nec definitorium valeat dispensare in costitutione istà, nec fratres, qui feminarum confessarii non sint, mittant praefati pro audiendis confessionibus ad oppida illa, in quibus non est conventus noster.

§ 3. De praedicatoribus.

1. Nullus religiosus audeat concionari, quin prius per triennium philosophiae et per aliud triennium theologiae scholasticae vacaverit, et obtentà in scriptis licentià patris generalis, qui, cum examinatoribus supra, § 2, num. 1, assignatis, experietur quid scientiae et virtutis habeat, et praesertim eum sedulo examinabit de praecipuis sanctae fidei nostrae mysteriis et de sensibus sacrae scripturae, et per secreta sosfragia approbatio vel reprobatio fiat: et insuper, ut de eius genio ac ingenio constet, disponet intra tempus illi assignandum, et habebit concionem coram communitate, et (si fieri possit) coram patre provinciali.

11. Nullus publice concionetur quin prius praesentetur Ordinario, sub poenă privationis vocis et loci per sex menses.

III. Praedicatores in suis concionibus solum intendant morum reformationem et virtutum augmentum. Qui vero in hoc defectuosus fuerit et a superiore aliquoties admonitus non se emendaverit, officio concionatoris privetur.

iv. In civitatibus et locis, in quibus non est conventus noster, non admittantur sermones quadragesimae, ita ut totà vel maiore parte illius religiosus sit extra claustra absque licentià patris generalis.

v. Praedicatores solo titulo concionandi (etiamsi pro totà quadragesimà conciones habeant) carnes non vescentur: qui vero, nisi illis vescatur quadragesimae tempore, concionari non valet, cesset a concionibus, excepto casu, quo aliquis, independenter a praedicatione, pro suà infirmà et aegrà valetudine carnibus vescatur; talis enim praedicando in quadragesimà illas edere poterit cum licentià provincialis, caute tamen, frugaliter et exemplariter.

vi. Si superiori expediens visum fuerit, disponet ut in loco, in quo est conventus Ordinis, religiosus aliquis dominicis diebus exeat ad docendum populum doctrinam christianam.

vii. Liceat praedicatori non interesse choro (excepto tempore orationis mentalis) tribus aut quatuor diebus ante

<sup>1</sup> Potius lege praelati (R. T.).

concionem. Disponentibus vero sermones pro quadragesimà plus temporis indulgeat superior.

viii. Pater provincialis in secundâ visitatione cuiuslibet triennii examinet praedicatores (his exceptis, qui sunt vel fuerint praelati aut lectores, vel qui per duodecim annos laudabiliter munus concionandi exercuerunt), et auferat facultatem ab illis qui in virtute et scientiâ fuerint defectuosi vel inutiles ad animarum profectum, et ab illis qui titulo praedicationis a choro et vitâ communi se eximunt, et saveat soveatque eos qui in concionibus suis doctrinam, zelum et spiritum ostendunt.

§ 4 De lecto-

- 1. Pater generalis eligat lectores, tam philosophiae quam theologiae scholasticae, expositivae et moralis, praeveniatque eos sex mensibus ante cursum, ut se praeparent, semperque deputet personas doctas, observantes, amantes docere doctrinam S. Thomae, non quaestiones inutiles seu periculosas: et (si fieri possit) lectores sint ex provincià, in qua sunt collegia, et omnes semper in scriptis dictabunt.
- II. Assistant semper lectores orationi mentali et matutino Nativitatis Domini, Paschae et Pentecostes, festi SS. Trinitatis, SS. Sacramenti, et, si fuerit expositum, in diebus infra octavam, necnon matutino omnium festivitatum Christi Domini, et eius sanctissimae Matris, quae fuerint primae classis, et nostrorum patriarcharum: assistant etiam omnibus vesperis, quae cum cantu celebrantur, et Beatae Mariae et Ordinis nostri, etiamsi non canantur, nisi in aliquo ex istis diebus habeant conclusiones; et etiam si habeant conclusiones in ipso die, assistant missae solemni, quae in praedictis festivitatibus celebratur, necnon primae in vigilià Nativitatis, nonae in die Ascensionis Domini, et tertiae quando canitur;

insuper assistant processionibus, antiphonae Salve Regina, officiis et missis quae cantantur pro nostris religiosis defunctis, examini conscientiae, flagellationi communi, ac denique omnibus actibus et functionibus communitatis ad chorum non pertinentibus, exceptis in istà constitutione.

- III. Tempore cursús seu lectionum suarum non exeant lectores ad praedicandum, neque ad audiendas confessiones extra locum in quo est collegium; id tamen eis licebit in maiore hebdomadà.
- iv. Religiosus, qui habuerit licentiam in scriptis a definitorio generali pro scribendo libro qui typis mandandus sit, exemptionibus fruatur quibus gaudent lectores, dum illum scripserit, vel etiam dum excudatur, si ipse correctioni assistat; et similes scriptores teneantur quotannis praesentare ante definitorium elucubrationes suas, ut ab ipso iudicetur an digni sint pro illis praedicto privigio et exemptione.
- v. Nullus religiosus percipiat redditus ex cathedrâ, nec illam petat aut praetendat, nec pro alio substituatur, neque, ut alius eam adipiscatur, suffragium ferat.
- 1. Pater generalis designet religios s § 5. De sta(unum saltem annum habentes comple-collegis.

  tum post professionem) qui philosophiae,
  theologiae scholasticae, expositivae et
  moralis studiis vacaturi sint, illosque
  eligat virtute ac ingenio praeditos, viribusque robustos, pro iungendo studio
  cum austeritate vitae nostrae; et antequam in collegium pergant, eos examinari faciat de sufficientia grammaticae
  a religiosis ab ipso assignandis.
- II. Collegae nostri per triennium philosophiae, et per aliud triennium theologiae scholasticae, ac denique per biennium expositivae et morali theologiae

operam dabunt; et tempore vacationum in suis collegiis maneant, nisi pater generalis aliud disposuerit. Dum autem artium et theologiae scholasticae studio incumbunt, non audiant confessiones, nec concionentur. In ultimo tamen anno huiusmodi theologiae scholasticae liceat eis in munere concionatorio se instruere, praedicando coram communitate in refectorio vel aulà capitulari.

III. Collegae philosophi vel theologi scholastici tempore cursus ordines sacros non recipiant, nisi illi conferantur in loco ubi est collegium, vel in oppido a collegio non distante ultra sev leucas; nec collegae isti, dum tales sunt, in patriam suam abibunt, nec alia itinera agant, nec a domo exibunt (etiamsi sint in aliquo conventu extra collegium), nisi cum communitate, vel cum suo ministro, vel cum patribus definitoribus; ad exercitia tamen litterarum poterunt exire cum suis lectoribus, designatis tamen a provinciali.

iv. Nullus collega ingrediatur cellas patrum lectorum.

v. Omnes studentes diligenter examinentur in singulis visitationibus a visitatore, ministro et lectoribus, et qui in facultate, cui vacat, culpabiliter aut inculpabiliter non profecerit, seu progressum non facturus iudicetur, a collegio excludatur per secreta examinatorum suffragia. Si tamen collegae fuerint minus observantes, vel ita fractae valetudinis, ut simul cum studio communem vitam segui non valeant, tales visitator solus excludere poterit a collegio. Exclusus autem, vel quia culpabiliter non proficiebat, vel propter alias culpas, non egrediatur a conventu, in quem missus fuerit, per spatium temporis arbitrio superioris, nec concedatur ei facultas ut sacris initietur, nisi transactis duobus annis ultra permissos a nostris consti-

tutionibus. Si vero iam fuerit sacerdos, facultas audiendi confessiones ei non concedatur, nisi transactis etiam duobus annis ultra requisitos pro reliquis sacerdotibus a nostrâ constitutione; semel autem exclusus, ad studia non redeat, quin prius constet cessasse causam, propter quam fuit studiis privatus vel a collegio eiectus.

vi. Stricte praecipimus ut nullus petat vel sibi procuret mediis intercessionibus extra Ordinem nostrum studia, ordines, licentias audiendi confessiones, concionandi, pergendi in patriam suam, conventualitates, et alia huiusmodi, sub poenà inhabilitatis ad id quod petit et per talia media procurat, superioribusque inbemus ut hanc constitutionem diligenter observent.

I. In singulis provinciis nostri Ordi- § 6. De colnis duo sint collegia, unum pro philosophià, alterum pro theologia scholastica docenda, et, si fieri possit, tertium quoque sit pro theologia expositiva et morali. Quod si in qualibet provincià hoc collegium designari non potuerit, deputetur saltem unum pro toto Ordine, in quo theologiae expositivae et morali vacent per biennium collegae ex omnibus provinciis indiscriminatim, qui iam cursus suos scholasticae theologiae peregerunt. Omnia autem et singula collegia definitorium generale designet.

II. Ministri collegiorum docti sint et observantes, qui sedulo curent ut lectores et collegae causâ studiorum non omittant orationis et mortificationis exercitia, nec observantiam nostrarum constitutionum, tam particularium pro collegiis, quam communium, quae illis non opponuntur.

III. In collegiis philosophiae sint magistri spirituales, sub quorum disciplinâ in habitatione separatâ vivant studentes qui sacerdotes non sint. In collegiis vero

theologiae magistrorum vices obtineant vicarii.

iv. Conventuales aliquot sint in collegiis ad officia eorum agenda, ad conciones habendas et audiendas confessiones, ut sic satis temporis maneat collegis ad studium. Et quando tempore vespertino, ut moris est, conclusiones defenduntur, si conventuales tempore orationis mentalis eis non assistunt, orent in choro.

v. Cursus litterarius incipiat a die S. Lucae Evangelistae, et duret usque ad diem vigiliae Pentecostes exclusive. Huius temporis decursu singulis diebus non festivis singuli lectores philosophiae duas dictant lectiones; singuli vero theologiae unam, et quaelibet cuiuslibet lectoris lectio per unam duret horam. Similiter singulis diebus festivis expendatur una hora in conferentià litterarià, et tres in conclusionibus defendendis singulis dominicis diebus, ab horâ videlicet tertià post meridiem usque ad sextam. Post cursum vero, tempore vacationum, bis in hebdomadâ conferentiae per spatium unius horae sint, et semel singulis mensibus conclusiones per duas horas tantum. Patres autem ministri et lectores, prout illis melius expedire visum fuerit, designabunt tempora pro dictis exercitiis, exceptis conclusionibus tempore cursus, quae in iam designato defendantur.

vi. Communis mentalis oratio tam matutina quam vespertina semper sit a quintà horà usque ad sextam, et finità matutinà, recitentur simul prima, tertia, sexta et nona in spatio aliquantulum longiore dimidià horà, et quandoque prolixiore, iuxta maiorem earum quantitatem, et ad initium primae et non ante incipiat celebratio missarum.

vII. In vigilià Nativitatis Domini cantetur prima, et in die Ascensionis nona eo modo et tempore ac in conventibus;

tertia quoque canatur immediate ante missam conventualem in die Nativitatis Domini, primà die Paschae, ac primà Pentecostes, necnon in festivitatibus Epiphaniae, Assumptionis Beatac Mariae Virginis, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Natalitiis Ss. Apostolorum Petri et Pauli, sancti patriarchae nostri Ioannis de Matha, ac in festo Omnium Sanctorum, in quibus diebus sexta et nona dicentur eodem tempore et pausatione ac in conventibus.

VIII. Missa conventualis canatur omnibus dominicis diebus, et diebus feriatis, ac in festivitatibus Beatae Mariae Virginis, et Ordinis nostri, atque etiam in die Cinerum, in ferià quintà, sextà et sabbato maioris hebdomadae, in vigilià Pentecostes, in die Commemorationis omnium defunctorum, ac in quatuor anniversariis anni, atque etiam quando fit officium de aliquo sancto martyre in collegio illo ubi corpus vel insignis eius reliquia asservatur. Praeterea in omnibus collegiis debet cantari missa in exequiis nostrorum religiosorum defunctorum, et quando ex dotatione vel alia obligatione perpetuâ sive temporali ad id tenentur: secundis vero feriis a regulà designatis dicatur missa sine cantu pro defunctis: eà finità, fiat a communitate absolutio fidelium defunctorum cum cantu. In quatuor autem praedictis anniversariis et in Commemoratione omnium fidelium desunctorum post missam fiat per claustrum processio, et ubi hoc non fuerit, cantetur absolutio in ecclesià.

rx. Vesperae, nisi eo die habenda sit lectio vespertina, vel defendendae conclusiones, canantur, tam primae quam secundae, eo tempore et solemnitate ac in conventibus, tribus primis diebus Nativitatis Domini, tribus Paschatis, ac tribus Pentecostes, necnon in festivitatibus SS. Trinitatis, Corporis Christi, Cir-

cumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis Domini, Purificationis et Assumptionis Beatae Mariae, in Nativitate S. Ioannis Baptistae, Natalitio apostolorum Petri et Pauli, ac beatorum patriarcharum nostrorum Ioannis et Felicis, et in secundo festo sanctae Agnetis virginis et martyris, nostri Ordinis patronae; in festivitate autem Omnium Sanctorum semper canantur primae vesperae, quoad secundas observetur, sicut et quoad vesperas defunctorum, quod dictum est de conventibus cap. 11, § 1, num. v11; in reliquis vero festivitatibus primae aut secundae classis, quae ad colendum pronunciantur, solum vesperae secundae canantur; in recitandis autem quarta pars horae expendatur.

x. Immediate post mentalem orationem vespertinam dicatur completorium, quod fere per quadrantem horae durabit, et eo finito, cellas petant ad studendum usque ad horam octavam cum dimidià, nisi quies et recreatio sit habenda. Si autem fuerit nox communis flagellationis, flagellentur tempore hyemis post completorium ante studium; reliquis vero anni temporibus post nocturnum conscientiae examen.

XI. Matutinum recitetur inviolabiliter horâ noctis octavâ cum dimidiâ, nisi fuerit nox recreationis, tunc enim immediate post completorium dicetur, et recitatio eius duret fere per horam. Cantetur autem cum laudibus (tempore ac solemnitate ac in conventibus) in die Nativitatis et Resurrectionis Domini, ac in triduo maioris hebdomadae, et in festo Corporis Christi cum totà eius octavă; at vero in festo SS. Trinitatis, et primi diei Pentecostes, et sancti patris nostri Ioannis de Matha cantetur etiam matutinum cum laudibus horà quintà post meridiem.

requiritur ad canendum omnia praedicta in solemnibus, et quid, quando celebrantur non in propriis diebus, observetur quod dictum est de conventibus, cap. xI, § 1, num. vii.

XIII. Insuper praecipimus ut in quatuor anni anniversariis recitetur in omnibus nostris collegiis integrum officium defunctorum sicut in conventibus, et omnes collegiorum religiosi, qui coronam Beatae Mariae Virginis non recitaverint in communi cum collegis, illam recitent privatim.

XIV. In recreationibus nocturnis a Paschate usque ad Pentecostem solum poterunt perseverare usque ad horam nonam, et in residuo tempore aestivo ad summum usque ad dimidiam post nonam.

xv. Non admittantur in collegiis nostris externae personae ad lectiones, conclusiones vel alia litteralia exercitia; nec religiosi nostri extra proprias domos publice arguant vel defendant. Qui autem constitutioni isti omnino vel partim contravenerint, privatus sit voce et loco iuxta gravitatem culpae.

nostro sit communis bibliotheca, cuius incrementum ac in dies augmentum ministri procurent. In ea sint libri ad studia religiosorum, spiritualium ipsorum profectum, et proximorum salutem; sit deputatus a provinciali religiosus qui eam mundatam clausamque habeat et libros suo ordine iuxta ipsorum diversas facultates dispositos, qui etiam necessarios religiosis ad lectionem studiumque distribuat cum licentià praelati; et sit quoque in ipså bibliotecå inventarium recto ordine alphabetico dispo-

II. Ut autem libri non diminuantur xII. Circa religiosorum numerum, qui | nec deficiant, praecipimus in virtute san-

situm omnium librorum conventus et

collegii.

1. In unoquoque conventu ac collegio § 7. De bi-

ctae obedientiae omnibus et singulis religiosis ne praebeant, nec alienent, nec ad alium conventum vel collegium portent vel mittant librum aliquem, quinterna, codices aut codicem, aliave manuscripta existentia in bibliothecâ alterius conventus vel collegii, sive ad illam pertinentia, etiam illa vel ex illis libris, quinternis, codicibus, seu manuscriptis, quae religiosi habent in cellis, vel alio in loco ad studium, lectionem et usum suum; nec similiter commodent praedictos libros, codices, quinterna, manuscripla, aut portent extra conventum vel collegium ad quod pertinent: minister vero poterit libellum aliquem spiritualem praebere alicui personae devotae seu benefactori: poterit etiam aliquos libros sui conventus vel collegii commodare aliquibus personis, prout expedire viderit. Semper tamen in bibliothecà remaneant scripti a bibliothecario libri, qui, et personae, quibus commodantur, cum annotatione diei, mensis et anni: non poterit tamen minister, etiam capitulo conventuali consentiente, alienare aliquem vel aliquos libros, nisi sint inutiles, et pro utilibus permutentur; quod si secus fecerit, poenae gravis culpae subiaceat.

III. Pater provincialis, quando illi conveniens visum fuerit, potest concedere licentiam religioso ut secum habeat et portet ad usum librum aliquem spiritualem, biblia parva et compendium casuum conscientiae; nec libros alios poterit quisquam secum portare, nisi de licentià definitorii vel patris generalis.

rv. Codices aliaque manuscripta defunctorum religiosorum in bibliothecâ domus illius, in quâ decedant, vel in archivio generali Ordinis deponantur: nullus etiam praelatus, sub poenâ culpae gravis, illa sibi reservare audeat, nec alteri concedere. v. Denique sub eodem praecepto, ut supra num. II, praecipimus ut nullus extrahat e bibliothecâ aliquem vel aliquos libros, quinterna, codices vel manuscripta absque licentiâ praelati: religiosus autem extrahens, notitiam praebeat bibliothecario, et similiter illum praemoneat ut colligat et in bibliothecâ reponat libros, et cetera ad illam spectantia, quando ipse religiosus longam absentiam a conventu facere intendit, vel in alium migrat.

#### REGULÆ CAPUT XXXIX. — Generale capitulum de triennio in triennium celebretur, etc.

Caput xxxix. — De capitulo generali, et formâ illud celebrandi.

1. Capitulum generale de triennio in § 1. De tem, triennium celebretur sabbato ante do-quo celebrariminicam quartam post Pascha, nisi iustà tulum generale, de causà (iudicio definitorii omnibus votis praeter unum concurrentibus) dissertur, et tunc die designando ab ipso definitorio celebretur. Si vero instante tempore, quo, iuxta regulam, capitulum generale celebrari debet, pater generalis infirmetur, ita ut assistere non valeat, tunc ipsemet poterit capitulum disserre per unum mensem tantum.

n. Generale capitulum semper celebretur extra curiam regiam, in conventu designato a definitorio, et in eo non admittantur hospites nec alii religiosi praeter necessarios pro capituli et conventus servitio.

III. Provinciales et socii in domum capitularem non intrent per duos menses ante celebrationem capituli, excepto provinciali illius provinciae ubi capitulum celebratur, cui solum per quindecim dies ante celebrationem prohibetur intrare in dictam domum, et excepto etiam socio eiusdem provinciae, quando casus occurrerit quod sit minister ipsius do-

mus capitularis. Praedicti igitur vocales convocati tempore apto a patre generali congregentur in praedictà domo, simul cum definitorio generali iam inibi praeexistente, feriâ sextâ ante dominicam quartam post Pascha, et non antea, sub poenâ ad arbitrium definitorii infligendâ contravenienti: si vero propter causas num. 1 dictas capitulum differatur, tunc congregabuntur die assignato a definitorio vel a patre generali respective.

IV. Si aliquod negotium tanti ponderis occurrat, quod, iudicio definitorii, conveniens sit habere congregationem generalem, definitorium, concurrentibus ex septem suffragiis sex, poterit convocari ad illam, in qua dumtaxat habeant suffragium qui in capitulo generali illud habent.

§ 2. De prae-side et electotulo generali.

I. In capitulo generali praesideat paribus in capi-ter generalis, expiret vel non in ipso capitulo eius officium; quod si congregato iam capitulo, ipse aegrotaverit, vel propter aliam causam ad capitulum non accesserit, tunc totum capitulum eligat praesidentem generalem in primà eiusdem capituli sessione; qui in absentià dicti ministri generalis eiusdem auctoritate et praceminentiis praesideat; cuius praesidentis officium solum durabit usque ad finem dicti capituli quod tunc celebratur. Si autem congregato capitulo generali etiam contigerit ministrum generalem e vitâ discedere, electo prius praeside, ut dictum est, fiat electio ministri generalis in illo capitulo in quo hoc evenerit, sicut disponit felicis recordationis Urbanus Papa VIII per suas litteras in formâ Brevis expeditas die xxII augusti anno mocxxXIII incipientes Iniuncti nobis, etc.

> II. In dicto capitulo suffragium tantum habeant sequentes, videlicet: pater generalis, expiret vel non eius officium in illo capitulo; quod si loco eius eliga-

tur praeses capituli iuxta dicta numero praecedenti, talis etiam suffragium habeat; similiter illud habeat novus minister generalis, quando in eodem capitulo eligitur, et in eâdem domo capitulari reperitur, vel a die quo ad illam pervenerit; item definitores generales, ministri provinciales et singuli socii pro singulis provinciis, quorum videlicet officia tunc expirant: nullusque poterit suffragium suum compromittere.

III. Si quis ex capitularibus aliquâ ex causà fuerit inhabilis, vel activà voce privatus, seu dubium super hoc fuerit, ad definitorium spectet id determinare vel declarare, cui determinationi vel declarationi omnes stent, sub poenâ privationis vocis activae et passivae in illo capitulo.

IV. Qaando contigerit praelatum aliquem superiorem proferre sententiam suspensionis ab officio vel privationis vocis contra praelatum sibi inferiorem suffragium habent m in capitulo generali vel in definitorio, effectum non habeat quin prius consulatur idem definitorium, casu quo in vim dictae sententiae impediatur dictum suffragium praefato reo; quod intelligatur etiam quando sententia tantum est declaratoria praedictae poenae impositae, videlicet ipso facto a iure vel a Bullis seu Brevibus Pontificiis vel a nostris constitutionibus.

v. Nullus, sive in capitulo generali, sive in definitorio, audeat subornare electores, directe vel indirecte, vel precibus, pollicitationibus, minis, aliove modo illos inducere ut alteri praestent vel negent suffragium, et contraveniens tamquam pacis perturbator puniatur poenâ privationis officii, vocis et loci per triennium.

I. In capitulo generali suffragium ha- § 3. De sociis provinciarum, beat pro qualibet provincia socius unus, corum officio, qualitatibus et qui simul cum provinciali vocem pro-electione.

vinciae ad capitulum adducat pro electionibus faciendis, et ceteris ad ipsum spectantibus: debet autem socius esse minister alicuius conventus vel collegii suae provinciae, praeditusque doctrinâ, observantià et experientià in regimine, nullusque poterit esse socius in duobus capitulis immediatis.

II. Factis in capitulo generali omnium praelatorum electionibus, ex ministris noviter electis eligantur per secreta suffragia et canonice socii pro capitulo generali immediate sequente, et ad uniuscuiusque electionem tantum concurrant quinque, nimirum pater generalis, duo definitores provinciae pro qua socius eligitur, provincialis eiusdem provinciae, et socius illius qui tunc expirat.

III. Quod si per mortem, inhabilitatem aut aliam iustam causam socius electus non possit interesse capitulo immediate sequenti, pro quo fuit electus, tunc fiat electio novi socii ante capitulum, tempore sufficiente ut illi nota fiat electio et adire possit ad capitulum; ad hanc autem electionem concurrent canonice et per secreta suffragia solum pater generalis, duo definitores et provincialis illius provinciae pro qua eligitur socius, iuxta Breve felicis recordationis Alexandri VII expeditum die IV februarii anno mocly incipiens Ad pastorale fastigium, etc.

IV. Si quis minister vel alter religiosus aliquid animadvertendum vel notatione dignum habeat remittendum ad capitulum, tradat socio suae provinciae vel suo provinciali, ut unus vel alter portet.

1. Feriâ sextâ ante dominicam quarpitulum gene- tam Paschae ad vesperam praeses capituli congreget omnes capitulares, et imponat illis ad praeceptum in scriptis iubendo quod, si quis sciverit alicuius capitularis impedimentum propter quod non debeat admitti ad capitulum, illud

manifestet statim ante ipsum. Quod si factà sufficienti probatione, impedimentum aliquid inventum fuerit, ad definitorium pertinebit declarare inhabilem esse habentem tale impedimentum, et illum a capitulo excludat. Deinde deputet definitorium duos capitulares ad legendas epistolas et advertentias ad capitulum missas, quas fideliter suo tempore referent, et manifestent etiam vocalibus graduationem domorum ab ipso factam praecise ad eligendos ministros pro illis.

II. Sequenti die sabbati, nempe primå capituli, diluculo cantetur, assistentibus omnibus religiosis, missa solemnis de Spiritu Sancto, cum commemoratione Beatae Mariae Virginis et sanctorum nostrorum patriarcharum; idemque etiam fiat in omnibus conventibus et collegiis Ordinis pro felici capituli eventu, ac propterea' in omnibus domibus toto tempore capituli communis et particularis fiat oratio ut Deus illuminet capitulares ad hoc ut conformiter omnia faciant et operentur ad maiorem Domini gloriam et religionis utilitatem et incrementum.

III. Finità missà, praeses capituli (etiamsi forte aliquis vel aliqui ex vocalibus non pervenerint) iubeat fieri signum cum cymbalo ad capitulum generale, et omnes gremiales congregati in aulà capitulari sequenti ordine sedeant:

IV. Primo loco pater generalis, vel praeses capituli in eius de lectum, deinde definitores ordine suae electionis, postea provinciales iuxta antiquitatem sua= rum provinciarum, ac denique iuxta eamdem socii praefatarum provinciarum; qui quidem ordo observabitur toto tempore capituli extra aulam capitularem tam in sedibus quam in praesidentiis,

1 Forsan legendum praeterca (R. T.).

§ 4. De formà

quamvis praesens sit provincialis provinciae et minister conventus ubi celebratur capitulum.

v. Illico praeses capituli concionem habeat spiritualem hortando vocales ut in omnibus actionibus et electionibus prae oculis habeant maiorem Dei gloriam et religionis incrementum.

vi. Exhortatione finità, ut sine scrupulo ad electiones procedatur, genuflexis omnibus, praeses ad cautelam illos absolvat ab omnibus et quibuscumque censuris, formà sequenti: Omnes dicent confessionem generalem, et praeses capituli prosequetur dicens: Misereatur vestri, etc.; Indulgentiam, etc. Si tenemini aliquo vel aliquibus vinculis excommunicationis, suspensionis, aut interdicti, in quantum se extendunt gratiae et privilegia Ordini nostro indulta mihi commissa et vobis concessa, ego absolvo! vos ad effectum electionum faciendarum, et restituo vos sacramentis Ecclesiae, communioni et unitati fidelium. In nomine Patris + et Filii + et Spiritus + Sancti. Amen. Item eadem auctoritate ego absolvo vos ab omnibus aliis de quibus fieri consuevit absolutio in consimilibus capitulis, ut sitis absoluti hîc et in tribunali Domini nostri Iesu Christi, ut habeatis vitam aeternam, et vivatis in saecula saeculorum. Amen.

vii. Capitularibus sic absolutis et adhuc genussexis ante imaginem Crucisixi (quae debet esse supra primam et principalem mensam aulae capitularis) gratiam Spiritus Sancti invocabunt devote dicentes hymnum Veni Creator Spiritus etc., quo finito, praeses capituli, ceteris respondentibus, prosequitur: ½. Emilte spiritum tuum, et creabuntur, ½. Et renovabis saciam terrae. ½. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. 

½. Laudemus et superexaltemus eum in saecula. É Emilte eis auxilium de San-

cto. B. Et de Sion tuere eos. A. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. B. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. A. Exultent iusti in cospectu Dei. B. Et delectentur in letitiâ. A. Domine exaudi orationem meam. B. Et clamor meus ad te veniat. A. Dominus vobiscum. B. Et cum spiritu tuo.

#### OREMUS.

Mentes nostras, quaesumus Domine, Paraclitus, qui a te procedit, illuminet, et inducat in omnem, sicut tuus promisit Filius, veritatem.

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei aeternae Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare unitatem, quaesumus, ut eiusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur adversis.

Defende, quaesumus Domine, Beatà Marià semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam, et toto corde tibi prostratam ab hostium propitius tuere clementer insidiis.

Deus qui per sanctos patres nostros Ioannem et Felicem Ordinem SS. Trinitatis ad redimendum de potestate Saracenorum captivos caelitus instituere dignatus es, praesta, quaesumus, ut eorum suffragantibus meritis a captivitate corporis et animae, te adiuvante, liberemur.

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, praetende super famulos tuos et super congregationes illis commissas spiritum gratiae salutaris, et ut in veritate tibi complaceant, perpetuum eisrorem tuae benedictionis infunde.

Deus, largitor pacis et amator charitatis, da fumulis tuis veram cum tuâ voluntate concordiam, ut ab omnibus quae nos pulsant tentationibus liberemur. Per Christum, etc. vIII. Rogatione finità, electores omnes ante supradictam imaginem Crucifixi faciant iuramentum, quo se obligent ad eligendum digniores et aptiores respectu officiorum, quae proponuntur, et quod prae oculis habebunt in omnibus electionibus maiorem Dei gloriam et progressum religionis iuxta tenorem nostrae regulae. Idem quoque iuramentum facient electores sociorum et definitores in definitorio, vel in qualibet alià congregatione, quando facienda est electio alicuius praelati vel socii. Formula iuramenti talis est:

Formula iuramen'i eligen-

- « Ego frater N. de N. iuro et promitto Deo Omnipotenti, Beatae Mariae semper Virgini, et beatis patribus nostris Ioanni et Felici, me electurum illos, quos iuxta meam conscientiam credam digniores et aptiores futuros esse Ordini nostro, eius provinciis et conventibus, tam quoad spiritualia quam quoad temporalia ».
- ix. Facto iuramento, capitulares sedentes eligant per secreta suffragia secretarium capituli de eius corpore, et per maiorem suffragiorum partem electus pronunciabitur a praeside capituli, in cuius manus secretarius electus faciet iuramentum fidelitatis et servandi secretum sequenti formà:

Item secretarii capituli.

- « Ego frater N. iuro et promitto Deo Omnipotenti, Beatae Mariae semper Virgini, ac beatis patribus nostris Ioanni et Felici, me in omnibus ad meum officium spectantibus fidelitatem et secretum servaturum ».
- x. Confestim capitulum eligat per secreta suffragia tres capitulares in scrutatores ad regulandum suffragia in electionibus. Isti autem (si aliud visum non fuerit capitulo, quod per secreta suffragia determinabit) semper erunt praeses capituli, et duo definitores immediate sedentes ad dexteram et ad

sinistram illius; qui quidem scrutatores statim faciant coram capitulo iuramentum fidelitatis et secreti sequenti formă:

« Ego frater N. de N. iuro et pro- Item scrutamitto Omnipotenti Deo, Beatae Mariae semper Virgini, et beatis patribus nostris Ioanni et Felici, me scrutatoris officium fideliter facturum, et secretum semper servaturum, non revelando personas, quae suffragia praestiterunt vel negarunt hîc vel alteri ».

xi. Deinde capitulum per secreta quoque suffragia eligat ex scrutatoribus unum, qui officium faciat secretarii praecise in scrutiniis. Et electus faciat, statim ac pronunciatur a praeside, iuramentum in manus istius, ea forma, quae posita manet num. ix pro secretario capituli.

xII. Rursus capitulum eligat per secreta suffragia unum ex vocalibus, qui, post regulata suffragia in electionibus, nomine ipsius capituli faciet et pronunciet electiones, formà assignandà § sequenti, et pro casu, quo suffragia concurrant pro aliquo officio in ipsum electorem, seu pronunciatorem, capitulum eligat alterum qui eius electionem pronunciet; quod si aliter visum non fuerit capitulo (quod per secreta suffragia determinabit), semper primus scrutator elector erit seu pronunciator, et pro casu electionis suae secundus scrutator.

XIII. Eàdem formâ, idemque totum, quod tribus numeris antecedentibus dictum est erga scrutatores et secretarium scrutinii et electores sive pronunciatores electionum, servetur omnino quotiescumque in definitorio, sive in alià quacumque congregatione extra vel intra capitulum generale, facienda sit aliqua electio canonica praelati vel socii.

1 Edit. Main, legit relevando (R. T.).

XIV. Praedictis igitur praeambulis finitis, procedat capitulum ad electiones, et procedant omnes, fiatque ante prandium electio patris generalis, si facienda est in illo capitulo; generalis autem recens electus, si praeses sit, sedeat immediate post patrem generalem qui expirat, sive post praesidem capituli; non tamen praesideat, nec officium exerceat usquequo finiatur capitulum; nihilominus omnes, tam capitulares quam ceteri religiosi conventus, statim ac electio facta sit, pergant processionaliter cum electo in ecclesiam cantantes hymnum Te Deum laudamus, et ibi accipiant ab eo benedictionem, et omnia fiant iuxta formam dispositam in nostro manuali; tamen si generalis electus praesens non fuerit, illum non expectet capitulum, sed prosequatur.

xv. Si in capitulo illo non sit facienda electio ministri generalis, eodem sabbato ante prandium incipiant fieri ceterorum praelatorum electiones, et prosequantur in reliquis sessionibus, tam vespere ' eiusdem sabbati, quam mane et vespere sequentium dierum, hoc ordine: prius eligantur definitores generales, quorum prior electus, sit definitor, secundo electus, secundus, et sic de ceteris, servatà prioritate electionis; deinde eligantur ministri provinciales iuxta antiquitatem suarum provinciarum; postea ministri conventuales secundum graduationem domorum a definitorio factam et vocalibus iam manifestam, ut num. I dictum est, propter quam graduationem non intelligatur conventus amittere antiquitates suas. Quando autem facta fuit electio ministri generalis eodem mane nullae aliae fiant, sed vespere post prandium fieri incipiat ordine dicto.

1 Edit. Main. legit vesperae (R. T.).

xvi. Finitis electionibus, prosequantur sessiones necessariae ad agendum de observantia, progressu, bonoque communi nostrae religionis, et ante omnia ac praecipue de eius instituto, redeniptione nimirum captivorum. Quibus conclusis, capitulum per secreta suffragia eligat octo ex nostris noviter electis, ad hoc ut priores quatuor vel quinque concurrant simul cum definitoribus (sicut praecipit regula) ad correctionem vel depositionem patris generalis, si in illo triennio opus fuerit; reliqui vero ministri ad hoc deputati iuxta ordinem suae electionis succedant primis, si ex istis aliquis defecerit mortis, renunciationis aut alià quavis causà. Declaramus autem quod ad istam correctionem vel depositionem possint eligi ministri provinciales.

AVII. Insuper idem capitulum eligat sex patres ex gravioribus religionis, quorum consilio et assensu pater generalis (quando casus occurrerit) eiiciat ab Ordine aliquem vel aliquos, instructo processu et plene probatis causis expulsionis iuxta decretum sacrae Congregationis Concilii, et propterea eligat quoque capitulum ad eumdem effectum alios quatuor vel sex patres subrogandos ordine suae electionis in defectum alicuius vel aliquorum ex sex prius electis.

XVIII. Deinde eligantur socii provinciarum pro capitulo immediate futuro, iuxta supradicta in isto cap. § 3, n. II. Quibus electionibus factis, legantur coram toto capitulo decreta sanctae Romanae et generalis Inquisitionis, et praeses capituli hortetur gremiales ad illorum strictam obedientiam et observantiam.

xix. Decretis lectis, idem praeses capituli continuo imponat praeceptum vocalibus omnibus et singulis, ut intra spatium viginti et quatuor horarum revelent ante ipsum et manifestent impedimentum, si quod forsan fuerit, ratione cuius aliquis ex praelatis noviter electis non possit nec debeat confirmari in suo officio. Quod si aliquod impedimentum inventum fuerit, ad definitorium spectat iudicium de illo. Nullo autem invento, capitulum totum confirmet electionem patris generalis iuxta Breve felicis recordationis Urbani Papae VIII, expeditum die 111 decembris anno MDCXXXVI, incipiens Exponi Nobis, etc. Deinde definitorium generale confirmet electiones definitorum generalium, ministrorum provincialium et conventualium: et electores sociorum electiones illorum confirment.

xx. His expeditis, quilibet provincialis, secundum antiquitatem suae provinciae, surgat, et coram capitulo legat catalogum religiosorum qui illo triennio in sua provincia decesserunt; deinde surgat secretarius capituli, et coram etiam toto capitulo legat electiones omnes, statuta, decreta et cetera omnia acta et disposita in ipso capitulo, quae cuncta debent esse scripta in libro capituli generalis, cum annotatione in qualibet praelatorum electione numeri' suffragiorum concurrentium ad illam. Et his lectis, subscribant in eodem libro omnes vocales. Quo facto dissolvitur capitulum.

xxI. Iam perfecto dissolutoque capitulo, definitorium generale novum visitet patrem generalem et definitores, qui suo iam munere functi sunt, formâ infrascripta, cap. xLI, § 1, et receptis depositionibus capitularium contra illos, visitationeque conclusâ (nisi forte insinuentur culpae, quae maiorem inquisitionem atque examen requirant; nam tunc fiet quod citato cap. et § dispo-

1 Edit. Main. legit numero (R. T.).

nitur), missa solemnis de requiem pro defunctis religiosis et benefactoribus Ordinis et concio habeatur; qua functione peractà, capitulares se mutuo charitate fraterna amplectantur, et in suos conventus proficiscantur.

I. Nec pater generalis, nec alius su- § 5. De modo perior nostri Ordinis habeat ius nomi-ctionibus nandi vel proponendi aliquam perso-cicadis. nam determinatam ut eligatur; poterit tamen quandoque definitorium, si illi expedire visum fuerit, aliquas personas proponere, relinquendo tamen electores liberos ut suffragia sua illis vel aliis praestent.

II. Postquam omnes sua suffragia dederunt in qualibet electione, scrutatores illa ante omnia numerent, attendendo an correspondeant et aequalia sint numero vocalium: quod si ita est, primus scrutator illa reponat in urnâ, et postea singillatim extrahat et legat, legendaque praebeat duobus aliis scrutatoribus, et secretarius scrutinii illa singillatim scribat et numeret; si vero, quando schedulae numerantur, non ascendunt ad numerum vocalium, vel excedunt, comburantur statim, sine eo quod legantur, et iterum de novo suffragia ferantur. Ceterum si aliqua schedula vacua seu alba inventa fuerit, vel cum suffragio sub conditione vel alternativà, vel praestito personae incapaci secundum ius, inhabilitate utique reddente nullam ipso iure electionem, tunc eo casu talis schedula pro nullà et pro non suffragio reputanda est: ideoque separetur, et regulatio et numeratio aliorum suffragiorum fiat, et illis solum attendatur ad videndum an sit electio vel non.

III. Si in primo vel secundo scrutinio non sit electio, scrutatores consulant definitorium, et istud (si illi expediens visum fuerit) iubeat quod suffragia publicentur, et quae quisque habeat manifestetur, ut ita vocales facilius ad electionem conformentur.

IV. Scrutinio facto, pronunciator ad id a capitulo electus, iuxta dicta § antecedente, num. xII, faciat et pronunciet electionem pro illo qui habet omnia suffragia, vel plus quam medietatem, declarando numerum determinatum sequenti formâ, quamvis suffragium electo non dederit:

¿ Ego frater N. de N. nomine meo et omnium electorum praesentium per decem suffragia (verbi gratia) eligo in maiorem ac generalem ministrum nostrae religionis (vel in definitorem generalem, vel in ministrum provincialem provinciae N., vel in ministrum conventus vel collegii N., vel in socium provinciae N.) patrem fratrem N. de N. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ».

v. Forma ista faciendi seu pronunciandi quamlibet electionem semper observetur, tam in capitulo, quam in definitorio, vel alià quavis congregatione: schedulae autem esse poterunt scriptae propriâ suffragantis manu vel alienâ. Quae igne comburantur in ipso capitulo vel definitorio vel congregatione antequam vocales surgant.

vi. Omnes controversiae et difficultates ortae in vel super electionibus, etiam patris generalis, determinentur per definitorium generale, cuius resolutioni nemo contradicat, sub poenâ ad arbitrium ipsius definitorii infligendâ.

1. Ut maturiori consilio determinetur, aliquid propo-nendi et decer- quod in capitulo generali propositum nendi la capi-tulo generali. fuerit, liceat ipsi capitulo (si illi expedire videbitur) decisionem disserre usque in sequentem diem.

> II. Quotiescumque iudicio trium capitularium conveniens sit proponi vel determinari rem aliquam in capitulo,

1 Edit. Main. habet U. G, (R. T.).

praeses teneatur illam proponere, ut decidatur: dum tamen non sit novam condere constitutionem; ad hoc enim proponendum et conferendum maior capituli pars debet petere et instare.

III. Praecipimus ut nullo praetextu a Summo Pontifice postuletur immutatio seu mutatio in re aliquâ sanctae nostrae regulae, nisi hoc fiat per capitulum generale, concurrentibus omnibus votis, nemine discrepante, et contraveniens' huic constitutioni ipso facto privatus sit officio suo, et inhabilis perpetuo ad quaecumque alia; similiter ne postuletur a Sede Apostolică, nisi per capitulum generale, et consentientibus tribus ex quatuor partibus suffragiorum, innovatio, alteratio seu abrogatio, quoad totum vel quoad partem, alicuius constitutionis ex confirmatis ab ipså Sede Apostolicâ.

IV. Ut aliqua constitutio de novo condatur<sup>2</sup>, eius convenientia in tribus capitulis generalibus sedulo ac diligenter expendi et agitari debet hoc ordine: Postquam in capitulo actum est de re aliquà, si a maiori parte suffragiorum approbata fuerit, statim vim habeat ordinationis, et executioni mandari incipiat usque ad sequens capitulum: in quo mature examinata secundo, si a duabus partibus ex tribus suffragiorum non approbetur, omnino extincta maneat dicta ordinatio; si autem approbetur a dictis duabus partibus, perseveret eius executio usque ad tertium capitulum: in hoc autem iterum atque iterum expensis convenientibus vel inconvenientibus repertis in eius executione, si adhuc approbetur a tribus ex quatuor partibus suffragiorum, habeat deinceps vim constitutionis; aliàs non concurrentibus dictis tribus suffragiorum partibus,

- 1 Edit. Main. legit conveniens (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit concedatur (R. T.).

§ 6. De modo

eo ipso revocata et penitus extincta maneat praefata ordinatio. Declaramus autem, quod, quando tres vel quatuor partes suffragiorum aequales esse non possunt, non attendatur, nec ratio habeatur de votis superabundantibus ad tres vel quatuor partes aequales.

y. Ad hoc autem ut aliqua constitutio ex non confirmatis in specie a Sede Apostolicà quovis modo alteretur vel abrogetur et ad hoc ut fiat constitutio contraria alicui ex eis, eodem modo in tribus capitulis generalibus examinanda est eius convenientia vel inconvenientia, ita tamen ut quamvis in primo capitulo consentiat maior pars suffragiorum, non statim executioni mandetur, nec suspendatur per illud triennium constitutio antiqua. Quod si in sequenti capitulo consentiant duae partes ex tribus suffragiorum, tunc suspendatur per triennium antiqua constitutio, et executioni mandetur nova ordinatio, alioquin ista prorsus extincta maneat. Quod si in tertio capitulo, re diligenter perpensà, consentiant tres partes ex quatuor suffragiorum, aboleatur antiqua constitutio quoad id in quo per novam alteratur, innovatur, mutatur, seu in contrarium disponitur, cum indulto tamen Sedis Apostolicae; si vero in hoc capitulo non consentiant dictae tres partes suffragiorum, praesata ordinatio eo ipso nulla sit et omnino maneat extincta. Ad capitulum generale pertinet dispensare in constitutionibus, dummodo non sint ex confirmatis a Sede Apostolicà: ita tamen quod si non pertineant ad universale Ordinis regimen, sufficiat maior pars vocalium; si autem pertineant ad praedictum regimen, dum non sint confirmatae a Sede Apostolică, fieri debet consentientibus duabus ex tribus capituli partibus.

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

vi. Ad facienda quaecumque statuta, nullatenus tamen nostris constitutionibus contradicentia, quae vim¹ habeant decretorum capituli generalis, sufficiat maior pars suffragiorum; et ex tunc executioni mandetur<sup>2</sup>; si autem in capitulo immediate sequente expresse non confirmentur, eo ipso extincta maneant; et quamvis approbentur nedum a maiori, sed etiam a duabus partibus ex tribus suffragiorum, non ideo censeantur in vià ad constitutiones, nisi ab initio facta fuerint tamquam ordinationes capituli in eum finem.

VII. Omnia, quae in capitulo deciduntur per secreta suffragia, determinentur calculis albis et nigris.

1. Ad capitulum generale spectat pri- \$ 7. De per-tinentibus pri-vative facere omnes electiones praela-vative ad capitorum Ordinis, admittere renunciationes praelatorum quae in ipso fiunt, condere constitutiones iuxta dicta § antecedente, num. IV, impetrare a Sede Apostolicâ, concurrentibus omnibus suffragiis, immutationem nostrae regulae in re aliquâ.

- II. Ad illud quoque privative pertinet, consultà prius Sede Apostolicà, dividere provincias, dummodo pro aliquâ de novo constituendà sint saltem octo conventus, ac, itidem consulta eadem Sanctâ Sede, relinguere et desertas facere fundationes conventuum iam admissas et possessas, ac etiam dispensare, consentiente saltem maiori parte vocalium, in constitutionibus a Sede praefatà non confirmatis nec spectantibus ad universale Ordinis gubernium; quod tamen raro fiat et maturo consilio.
- III. Denique ad ipsum attinet disponere, agere, stabilire omnia, quae secundum nostram regulam et constitutiones ipsi reservantur.
- 1 Perperam edit. Main. legit enim pro vim
  - 2 Potius lege mandentur (R. T.)

REGULE CAPUT XL. — Electio maioris ac generalis ministri de sexennio in sexennio, etc.

CAPUT XL. — De qualitate eligendorum in praelatos, ac de eorum et aliorum officiis, iure et potestate.

- 1. Nullus eligatur in ministrum con-§ 1. De his 1. Nullus eligatur in ministrum con-qui eligi debent in praelatos. ventualem, quin prius per triennium fuerit vicarius, vel praeses alicuius novae fundationis, vel magister novitiorum aut recenter professorum, vel secretarius praelati superioris, vel procurator generalis, vel lector sacrae theologiae, vel concionatus fuerit tribus quadragesimis, ita ut in qualibet hebdomadâ uniuscuiusque tres habuerit conciones, et titulo praedicationis nec carnes comederit nec lineis usus suerit.
  - II. Deinde in superiorem praelatum nullus eligi possit, qui prius per tres annos non fuerit minister conventualis, vel per integrum sexennium secretarius patris generalis, vel lector theologiae sacrae, vel qui per sex iam annos officium procuratoris generalis laudabiliter non exercuerit, vel qui octo quadragesimis concionatus non fuerit, laudabiliter etiam et cum conditionibus et circumstantiis numero antecedente expressis; qui vero propter fractam aegramque valetudinem dicta officia exercere non potuit, si tamen sit persona aetatis provectae, ac virtute, doctrinà et consilio praedita, eligi poterit in definitorem.
  - III. In ministrum generalem, provincialem et conventualem eligi non possit, qui propter fractam valetudinem choro interesse non valet, vel carnibus vescitur, lineisque utitur; poterit tamen esse definitor, si qualitatibus numero antecedente designatis praeditus fuerit, et cum conditione etiam quod tantum sit unus definitor qui vitae communis austeritatem sequi non valeat.

- ad duas praelaturas simul, nec praelatus aliquis sit simul procurator generalis, excepto ministro nostri conventus Curiae Romanae, nec similiter sit aliquis simul praelatus et redemptor captivorum.
- v. Pater generalis in capitulo, in quo expirat, non possit reeligi in generalem neque in aliam praelaturam definitorii, videlicet provincialis vel ministri conventualis, usque ad definitorium celebrandum mense septembris anni immediate sequentis ad celebrationem capituli in quo expiravit; similiter, nec eligi possint usque ad praedictum definitorium definitores generales in officium definitorum, provinciales in officium provincialium, nec ministri conventuales in ministros carumdem domorum, si per triennium vel maiorem partem triennii functi sunt officio suo. Possunt tamen isti eligi in alia officia vel in alia monasteria. Per maiorem autem partem triennii intelligimus, quando electi fuerint ante definitorium generale mensis septembris anni immediate seguentis ad celebrationeni capituli antecedentis.
- vi. Qui per sex annos continuos et integros superiore praelaturà functus fuit, non valeat in capitulo generali, in quo expirat, eligi in definitorem, vel provincialem, vel in ministrum conventualem. Poterit tamen id fieri in definitorio mensis septembris anni immediate sequentis ad capitulum illud. Similiter qui per sex annos continuos et integros minister conventualis fuit, vel uno triennio minister et alio triennio etiam integro praelatus superior, non possit eligi in ministrum conventualem nisi alicuius domus ex duabus matricibus designatis a capitulo generali pro qualibet provincià. Poterit tamen eligi in definitorem vel in provincialem pro 1v. Decernimus quod nullus eligatur | primà vice tantum. In generalem vero

eligi poterit quilibet ex contentis in hac | constitutione. Per officia autem continua et integra intelligamus' illa quae non vacarunt per tres menses continuos, sive sit in principio triennii vel sexennii, sive in medio, sive in fine. In prohibitionibus his non repetendi electiones non comprehenditur minister nostri conventus romani.

VII. Insuper duo fratres germani non possint sibi immediate succedere in eodem officio ministri generalis, definitoris, provincialis vel socii, iuxta Breve sanctissimi domini nostri Clementis X expeditum die xv decembris anno moclxx, incipiens Exponi nobis, etc., nec possint etiam dicti duo fratres germani simul seu in eodem tempore et triennio habere officia quibus annexum sit votum in capitulo generali.

VIII. Eligendus in ministrum generalem, debet habere aetatis quadraginta et quatuor annos, habitus vero sexdecim; in ministrum conventualem, aetatis triginta et tres annos, habitus quatuordecim.

§ 2. De offi-

- 1. Omnes obediant submisse et hucio patris generalis, et his militer patri generali, tamquam patri quae ad ipsum attinent. et pastori totius nostrae religionis, in quo residet potestas et iurisdictio respectu totius Congregationis; sicut in provinciali respectu suae provinciae, et in ministro respectu sui conventus. Habet praeterea potestatem et iurisdictionem sibi concessam, sive iure communi, sive privilegiis nostrae religioni concessis, exceptis illis quae limitantur per nostras constitutiones. Quare, cum illi competat regimen totius Ordinis, vigilare et curare maxime debet perfectam regularis disciplinae observantiam.
  - II. Hortamur tamen patrem generalem ne se in officia aliorum superiorum intromittat, nisi negligentia vel culpa il-
    - 1 Videtur legendura intelligimus (R. T.).

lorum id exigat, aut aliquando ratio et prudentia suadeat, semper vero debent omnes illi obedire. Quod si excesserit in dictà intromissione, a definitorio submisse et reverenter moneatur.

III. Nunquam aliquid disponat, determinet aut praecipiat contra id quod a provincialibus dispositum, determinatum aut praeceptum fuit, quam prius id notum provincialibus fuit?

IV. Ad patrem generalem pertinet praesidere in totà religione, in definitorio et in capitulo generali, proponere tam in isto quam in illo quae in eis agenda vel determinanda sunt, et executioni mandare quod in sipsis decretum est. et facere quod observentur disposita in nostris constitutionibus.

v. Item ad ipsum spectat semel saltem in suo sexennio videre omnia monasteria totius Ordinis, et inquirere ac visitare quemcumque conventum vel collegium, prout ipsi conveniens visum fuerit.

vi. Ad ipsum quoque pertinet religiosos ab una in aliam transferre provinciam, nominare et designare lectores et collegas tam philosophiae quam theologiae scholasticae, expositivae et moralis, licentiam praestare lectoribus ad itinera facienda, deputare in qualibet provincià, cum consilio provincialis respective, magistros novitiorum, recenter professorum, et collegarum philosophiae. et concedere epistolas confraternitatis ubicumque et cuicumque expediens illi videbitur, et cetera omnia quae nostrae constitutiones ei concedunt et curae ipsius committunt.

vii. Si officium patris generalis ante finitum sexennium vacare contigerit mortis, renunciationis, depositionis aut alià

- 1 Legerem quin (R. T.).
- 2 Legerem fiat vel faciat (R. T.).
- 3 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

quavis causà, statim primus definitor generalis convocet ceteros definitores generales et ministros provinciales, et, dicto primo definitore generali presidente, omnes simul canonice eligant unum vicarium generalem, qui eamdem auctoritatem, praeeminentiam, vocem et locum ac minister generalis habet, eiusque vicarii generalis officium huiusmodi duret usque ad finem primi subsequentis capituli generalis, in quo electio ministri generalis fieri debet, prout omnia disponit felicis recordationis Urbanus Papa VIII in suo Brevi expedito die xxII augusti anno MDCXXXIII, incipiente Iniuncto nobis, etc. Sigilla autem Ordinis in praedicto casu custodiat secretarius qui fuit pater generalis, et, cum primo congregatum fuerit definitorium, illa ipsi definitorio tradat, et simul clavem archivii generalis, de qua § sequenti, num. xvIII.

§ 3. De definitorio generali.

- 1. Quolibet anno, die III mai et XIII septembris, patres definitores generales congregentur ad celebrandum definitorium generale in conventu vel collegio iam ab ipso definitorio antecedente deputato, nec ad istud sit necessaria convocatio, nec admittatur aliqua excusatio, nisi aliquà infirmitate aut alià causà inevitabili sit impeditus, nec liceat patri generali aliquem definitorem occupare vel impedire, ita ut dictis temporibus assistere non valeat definitorio.
- II. Si pater generalis absens fuerit, infirmus vel taliter impeditus ut dictis definitoriis adesse nequeat, congregentur praefatis temporibus definitores, et, praesidente primo ex eis, celebrent definitoria, nunquam tamen absente patre generali aliqua fiat electio. vel admittatur renunciatio, vel nova conventus fundatio.
- III. Congregari etiam poterit definitorium semper ac patri generali visum

fuerit, qui et illud congregare quoque tenebitur quando maior pars definitorum id postulaverit.

- IV. Quotiescumque definitorium celebretur, praesente patre generali, si vacans fuerit aliquod officium definitoris, ante omnia eligatur definitor, idemque fiat casu quo in ipsà actuali definitorii celebratione tale officium per mortem, renunciationem aut aliam iustam causam vacaverit; et si electus absens est, prosequatur definitorium, nulla tamen fiat electio donec novus definitor perveniat, sine ipsius consensu, si fuerit intra Hisspaniam, secus si extra illam fuerit.
- v. Definitorii tempore congregentur definitores semel saltem in die per spatium unius horae, durabitque definitorii celebratio diebus necessariis pro expeditione rerum et negotiorum ad arbitrium ipsius definitorii.
- vi. Semper ac celebretur definitorium, teneatur pater generalis proponere officia tunc vacantia et ad definitorium pertinentia, ut eorum electiones fiant, et similiter negotia occurrentia quae determinationem definitorii expectant, et per eius decreta et decisiva suffragia iudicentur.
- vii. Quilibet ex definitoribus poterit proponere quamlibet rem ex attinentibus ad definitorium, et si maiori illius parti expedire videatur, per secreta suffragia decidetur.
- viii. Res graves, quales sunt electiones, renunciationum admissiones, et similia, proponantur pridie ante decisionem.
- ix. Quando aliquid determinatum est in definitorio, non agatur iterum de illo, absente aliquo ex eis qui primo decreto astiterunt, imo etiam omnibus praesentibus non controvertatur iterum, nisi concurrentibus tot suffragiis, quot ne cessaria sunt ad dispensandum.
  - x. Epistolae ad definitorium missae

non aperiantur nisi coram ipso, et ibi et secundus exegui faciant, ea subscripublice legantur, nisi aliter eidem desifinitorio visum fuerit.

xi. Definitorium poterit mittere aliquem ad curias romanam et regiam, et quo' illi expediens visum fuerit pro aliquo gravi negotio ad bonum commune religionis pertinente, dum tamen in hoc conveniant omnes qui fuerint in definitorio, uno dempto.

XII. Poterit etiam aliquem ex definitoribus in quolibet gravi negotio occurrente occupare et mittere quocumque illi conveniens visum suerit, etiam extra Hispaniam.

XIII. Non poterit definitorium vices suas concedere patri generali seorsim, nisi quando adierit aliquam provinciam vel conventum videndum, vel in simili casu raro, et semper cum limitatione ad ea tantum quae probabiliter iudicio ipsius definitorii occurrere possunt, designando casus speciales, qui et in libro definitorii scipti manebunt.

xiv. Deputet definitorium in suum secretarium unum ex patribus definitorii, qui, statim ac electus fuerit, iuramentum emittat servandi secretum et fidelitatem formâ praescriptâ pro secretario capituli generalis, supra, cap. xxxix, § 4, num. IX.

xv. Quod actum decisumque fuerit a definitorio, in eius libro scribatur, et in electionibus canonicis in ipso factis annotetur numerus suffragiorum, et, antequam finiatur definitorium, legantur coram ipso, et postea subscribatur a patre generali, primo definitore et secretario.

xvi. Pater generalis determinationes et decreta definitorii executioni breviter mandari curet, quod si remisse in hoc se gesserit, et reverenter monitus non se emendaverit, definitores primus

1 Videtur forsan legendum quot pro quo (R.T.).

bendo simul cum secretario et signando definitorii sigillo.

xvII. Si (quod Deus avertat) pater generalis se gereret cum magno saecularium scandalo, vel religionem regeret notabili relaxatione, et observantiam in rebus gravibus negligeret, tunc primus definitor convocet omnes alios, qui omnes simul uniti, et non aliter, ac re mature consideratà, convocent quatuor vel quinque ministros per capitulum generale deputatos, et simul cum illis humiliter et reverenter, vel in scriptis vel oretenus, bis moneant et corrigant patrem generalem, qui si adhuc ab excessibus et culpis non cessaverit, omnes dicti praelati, definitores utique et ministri simul congregati, et maiori illorum parte consentiente, et causa cognità, iudicent an mereatur deponi, et ita sentientibus et iudicantibus, deponatur, et in tali casu, dum causa agitur, poterunt omnes simul in toto Ordine cui vel quibus necessarium fuerit imponere praecepta et censuras, quae, et alia quaecumque mandata subscripta a primo et secundo definitore et referendata a secretario, fidem faciant et obligent, et in tali casu poterunt dicti praelati iubere etiam patri generali praeceptis vel censuris, aliisque mediis opportunis, ne, dum causa ipsius agitur et concluditur, officium suum exerceat, nec in alio sit conventu praeter sibi ab eis designatum.

xvIII. Omnes processus et causae criminales custodiantur in archivio generali Ordinis, et patres provinciales et visitatores remittant dictas causas iam absolutas, ut in archivio reponantur, imo et etiam remittant inceptas et nondum finitas, si ab ipsis absolvendae non sunt; idemque faciant patres nostri de causis ab ipsis inchoatis et formatis, vel

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

illas remittant ad suum provincialem, ut de illis iudicet. Quo facto, ipse eas mittet ad praedictum generale archivium in quo conserventur sub clavi, quae apud patrem generalem vel eius secretarium sit.

xix. Et ne decursu temporis libri Ordinis, bullae, brevia, privilegia ceteraeque scripturae disperdantur, decernimus quod in nostro conventu Matritensi sit archivium generale, in cuius parte separatà omnia praedicta reponantur et custodiantur sub duabus clavibus, quarum altera sit apud patrem generalem, altera vero apud unum ex definitoribus designandum a definitorio, et similiter ad eumdem effectum in conventu nostro Curiae Romanae sit aliud archivium, cuius claves habeant pater minister et pater procurator generalis istius Curiae; quando vero utrumque munus minister exerceat, alteram ex his clavibus habeat consiliarius antiquior.

§ 4. De spe-ctantibus ad

- 1. Primum pertinet ad definitorium, definitorium go servatis alias servandis, novas conventuum fundationes admittere, ex uno situ in alterum iam factas transferre. conventus unius provinciae alteri provinciae designare et adscribere, consulendo tamen in praedictis provinciales illarum provinciarum in quibus aliquid ex dictis faciendum sit.
  - и. Etiam pertinet ad ipsum punire culpas gravissimas, ut dictum est supra, cap. XIII, § 2, n. VII, facere statuta (quae acta communiter dicuntur) pro reformatione totius Ordinis, illa revocare ac in illis dispensare, declarare dubia erga nostras constitutiones occurrentia, dispensare in eisdem constitutionibus ad universale Ordinis regimen non spectantibus, excepto quando id in constitutionibus definitorio prohibetur (quod tamen raro fiat), et, consentientibus omnibus suffragiis praeter unum, etiam attinet

ad ipsum dispensare in statutis seu decretis capituli generalis.

- III. Ad definitorium quoque spectat designare tempus et locum in quo celebrandum est capitulum generale, destinare etiam locum in quo celebranda sunt definitoria mense maio et septembri.
- IV. Ad ipsum definitorium etiam spectat admittere renunciationem patris gegeralis, si actualiter tunc non celebratur capitulum generale, ad cuius admissionem omnia suffragia concurrere volumus, admittere etiam renunciationes extra capitulum generale factas aliorum praelatorum, eligere et nominare procuratores generales, ac deputare religiosos qui redemptionem captivorum exercere debent, et qui ad sacramenta ministranda captivis profecturi sunt, et tam his quam illis instructiones praestare quas observare debent, facultatem concedere religiosis ut Romam petant vel quemlibet alium locum extra Hispaniam.
- v. Insuper praebere consensum ut a Summo Pontifice vel eius sacris Congregationibus licentia obtineatur ut aliquis seu aliqui religiosi nostri transitum faciant ad alias religiones, licentiam concedere ut libri typis mandentur, sine qua nemo id audeat facere, sub poenà privationis officii, vocisque activae et passivae per triennium.
- vi. Item facultatem concedere conventibus, ut haereditates, seu legitimas, renuncient, exceptâ tamen parte ad redemptionem captivorum spectante, et cum conditione quod si persona, in cuius favorem facta fuerit renunciatio, absque haerede necessario decesserit, ad religionem legitima 1 redeat. Istae autem renunciationes in libro conventus renunciantis scriptae in memoriam maneant. Deinde potest etiam definitorium, et ad ipsum spectat, licentiam concedere ut
  - 1 Male edit. Main. legit legitimam (R. T.).

conventus cum partibus componatur, et | ut ad consensum sive ad damnum pccunias recipiant, obtentà tamen prius super praemissis debitâ Sedis Apostolicae licentià.

VII. In electionibus faciendis extra capitulum a definitorio quando concurrunt tantum sex electores, si post tres sessiones, in quarum singulis tria scrutinia habita sint, electio canonica non sequatur, tunc concurrat cum definitorio, et suffragium habeat, ad illius electionis effectum, provincialis provinciae cuius est officium vacans.

VIII. Praecipimus omnibus religiosis, tam praelatis quam subditis, ne recurrant ad definitorium pro expeditione rerum ad alios superiores pertinentium; qui autem sine debitis circumstantiis recurrit, iuxta gravitatem culpae puniatur.

- ix. Definitorium nihil poterit facere ultra concessum a regulà et nostris constitutionibus, nec negotium aliquod vel causam ad ipsum non pertinentem poterit sibi arrogare, nisi in casu raro, et omnibus suffragiis concurrentibus.
- x. Pater generalis, et ctiam definitorium, quando illis expediens visum fuerit, mittant aliquam instructionem patribus provincialibus, quae et pro bono regimine et reformatione provinciarum, et pro ipsorum subditorum profectu deserviat.

§ 5 De pa-tribus definito-

- 1. Patres generalis et definitores, dum ribus generali post suam electionem primo in definitorio congregabuntur, faciant ante omnia in ipso definitorio iuramentum servandi perpetuum secretum de rebus in eo agendis; quod iuramentum tunc obliget, quando maior pars definitorii declaraverit debere servari secretum in tali vel tali casu; qui autem illud fregerit, ab eodem definitorio severe puniatur.
  - и. Patres definitores generales sex 1 An recta lectio, iudicet scius (R. T.).

debent esse iuxta Breve felicis recordationis Alexandri VII expeditum die xxx ianuarii MDCLVIII, singulique duo in singulis provinciis eligantur: omnes autem sint aequales in potestate et praeeminentiis, ut, ubicumque fuerint, immediate patri generali subiiciantur, et in conventu in quo capitulum generale vel definitorium celebratur, dum haec durant, sedeant immediate post patrem generalem, et omnibus aliis praesideant, etiam provinciali illius provinciae in qua sunt.

III. Habitent in conventibus a patre generali designatis, aptis tamen ut opportune et scribere et recipere epistolas possint ad suum munus spectantes; et in omnibus conventibus et collegiis ubi fuerint, suffragium habeant sicut ceteri conventuales, et absente ministro, si ibi non fuerit praeses assignatus per patrem generalem vel definitorium, praesideant in actibus et functionibus communitatis, signumque faciant, ut moris est; nunquam vero se intromittant in regimen domus, nisi absentibus ministro et vicario; tunc enim quoad omnia praesides erunt conventus, et omnes religiosi semper et ubique eamdem observantiam et reverentiam praestent, ac suis ministris.

IV. In quolibet conventu, ubi fuerint simul cum patre generali, ab ipso licentiam, socium et benedictionem accipiant ad exeundum e domo. Si autem pater generalis ibi non est, dicatur ministro, et cum socio ab ipso designato exeant; socius tamen ipse a ministro benedictionem accipiat.

v. Epistolas quibuscumque religiosis et saecularibus scribere et ab illis missas recipere liceat definitoribus absque alicuius etiam patris generalis impedimento vel examine, etiamque eis liceat sine aliquà licentià alloqui quascumque personas; observando tamen quod regula et constitutiones disponunt quoad loca et tempora tacendi et loquendi.

§ 6. De officio patrum provincialium.

- 1. Omnes humiliter et prompte suo provinciali obediant tamquam patri et pastori, qui et ideo magnâ sollicitudine suae provinciae invigilet, et in totà illà eamdem habeat potestatem quam ministri in suis conventibus; in eorum tamen officia non se intromittat, nisi illorum negligentià et culpà exigente, vel necessitate et prudentià postulante.
- II. Ad patrem provincialem spectat concedere licentiam ut in religione recipiantur qui ad chorum destinantur; item ut tam isti quam laici existentes in anno probationis seu novitiatus recipiantur suo tempore ad professionem; similiter praestare litteras (vulgo reverendas) ut religiosi sacris initientur, facultatem ut concionentur, et licentiam ut confessiones audiant virorum, et petere a definitorio licentiam ut religiosi confessiones feminarum audiant. Pro his autem omnibus hortamur patres provinciales, et eorum conscientias oneramus, ut, antequam dictas facultates concedant, certam et plenam notitiam habere curent de virtute illorum, quibus eas concedunt, ac de ipsorum aetate, scientià et ceteris ad ea requisitis tam a iure quam a Bullis pontificiis et nostris constitutionibus, et insuper, dum a definitorio postulaverit licentiam ut aliquis religiosus feminarum excipiat confessiones, mittat petitionem proprii ministri eiusdem religiosi, in qua tam minister quam consiliarii eiusdem conventus vel collegii testificentur de annis aetatis, habitus et presbyteratus talis religiosi, et quanto tempore confessiones virorum laudabiliter ac prompte audiverit.
- III. Pertinet etiam ad provincialem suspendere et tollere, quando conveniens iudicaverit, facultates et licentias praedicandi et audiendi confessiones

- tam virorum quam feminarum, deinde impertiri in suâ provincià benefactoribus et aliis personis epistolas confraternitatis, quibus participes fiant suffragiorum ceterorumque bonorum operum suae provinciae, et facultatem praestare conventibus ad perpetuo alienandas sepulturas ecclesiarum, non vero cappellae maioris vel minoris.
- iv. Rursus singulis annis semel saltem visitare omnes conventus et collegia suae provinciae. Si vero pater generalis aliquam illius provinciae domum visitavit, tunc provincialis non teneatur eam pro illo anno visitare. Quod si contigerit aliquem fratrem germanum provincialis esse ministrum alicuius domus suae provinciae, non visitet domum illam ipse pater provincialis, vel de eius commissione alter religiosus. Deinde si pater provincialis, infirmitate vel alià iustà causà impeditus, non valeat visitare per se, suumque officium exercere, poterit vices suas alteri religioso provinciae suae committere; nunquam tamen nominare seu instituere vicarium provincialem, sive pro totà sive pro parte suae provinciae; hoc enim ad definitorium attineat.
- v. Praeterea ad provincialem spectat suos religiosos ab uno in alium conventum transferre, et praebere eis (exceptis lectoribus et studentibus) licentias ad itinera facienda, necessitate exigente, et servatis his quae dicta manent supra, cap. x, § 1.
- vi. Suspendere quoque ab officio ministrum, qui gubernare nescit, vel qui, suà malitià aut negligentià vel defectu capacitatis, permittit, ansam praebet, et causa est quod omnes et plerique subditorum vivant irreligiose, laxe vel sine pace, aliaque inconvenientia tam in oppido quam in convenientia causis potest pro-

vincialis suspendere aliquem ministrum quantumvis aliàs bonis moribus ornatum, consuletque definitorium ut, si expediverit, praedictus minister deponatur.

vii. Ad provincialem etiam pertinet nominare et designare simul cum ministro vicarios omnium conventuum suae provinciae et collegiorum, necnon illos suspendere, imo et, consulto patre generali, eos privare, tam in casibus expressis in nostris constitutionibus, quam si propter alias culpas id mereantur, sine obligatione reddendi causam et rationem cur ita fiat, nisi sacrae Congregationi aut generali, quando requisitus fuerit. Item admittere renunciationes officiorum quorum designatio ad ipsum pertinet, tametsi cum ministro nominatio facta fuerit.

viii. Ad ipsum etiam spectat culpas punire usque ad graviorem inclusive, absolvere a censuris ad limites facultatis ei concessae per ius commune vel pontificia privilegia.

ix. Habeat provincialis librum in quo scribat facultates quas concedit ad concionandum, ad virorum confessiones audiendas, et ordines recipiendos, et in eo nedum notet diem, mensem et annum et nomen religiosi, sed etiam eius patriam et conventualitatem.

- x. Non liceat provinciali absque expressà licentià patris generalis contributionem imponere in suâ provincià; possit tamen licentiam concedere alicui ministro ut de consensu maioris partis capituli conventualis opem ferat alteri conventui vel collegio indigenti. Super quo hortamur omnes ministros et conventus ut mutuo se adiuvent, ut religiosa et fraterna charitas ita exerceatur et conservetur.
- xi. Provincialis expirans, rationem in capitulo generali reddat patri generali de omnibus expensis ab ipso factis in illo

triennio, et in quibus eas fecit: quod si non reddiderit, pater generalis eam exigat.

xII. Si provincialis obierit, vel alià de causă eius officium cessaverit, praedecessor immediatus sit ipso facto vicarius provincialis, nisi inhabilis vel impeditus sit; nam tunc vicarius provincialis erit definitor primus illius provinciae, et in istius defectum secundus, donec definitorium eligat provincialem.

XIII. In casu mortis alicuius provincialis, eius secretarius, et minister et consiliarii conventus in quo obiit, vel vicinioris (si forte extra clavium ponant<sup>1</sup> et custodiant manticas, codices et scripturas ac alia similia, quae penes defunctum et ad ipsum attinentia inventa fuerint, et claves manticarum apud secretarium sint, qui etiam unam ex tribus clavibus arcae habebit, donec vicarius provincialis vel provincialis de novo electus accedat, cui omnia cum sigillis et formulario officii tradentur, nisi pater generalis aliter disposuerit. Et praecipimus in virtute sanctae obedientiae praedictis ministro, secretario, ei<sup>9</sup>, et consiliariis, et omnibus et singulis aliis religiosis, ut nunquam aperiant nec aperire permittant dictas manticas, nec videant seu legant scripta, quae apud se provincialis defunctus habebat.

- 1. Hortamur in Domino visitatores ut § 7. De modo scopus ac finis suarum visitationum sem-tationibus conper sit conservare in suo rigore et perfectione observantiam nostrae regulae, constitutionum sanctarum consuetudinem<sup>8</sup> et caeremoniarum, pacem statuere, culpas et negligentias corrigere et punire.
- 1 Ita edit. Main. cum signo aperiente parenthesin, cui nunquam subditur signum claudens; sed nullus sensus eruitur: forsan legendum (si forte extra conventum obiit), in arca trium clavium ponant, etc. (R. T.).
  - 2 Vox ei redundat, vel lege eius (R. T.).
- 3 Potius lege constitutionum, sanctarum consueludinum, etc. (R. T.).

n. Pro initio visitationis iubeat signum fieri ad capitulum, et omnibus simul iunctis ac genuflexis, incipiat antiphonam Veni, Sancte Spiritus, quam omnes prosequantur, et post eam dicat versiculum Emitte Spiritum tuum, etc., et orationes Deus qui corda fidelium; Defende, quaesumus, Domine, Beatâ Mariâ, etc.; Deus, qui per sanctos patres nostros Ioannem et Felicem, etc.; postea omnes sedeant, et visitator faciat brevem concionem spiritualem ad intentum pro suà visitatione.

III. Quo facto, imponat praeceptum et censuram, ut omnes ante ipsum dicant et denuncient quidquid correctione dignum animadverterint, tam in praelato quam in subditis, omni affectione, amore, odio seclusis, atque an quaerendis, separandis et custodiendis eleemosynis pro redemptione captivorum observentur exacte quae leges nostrae disponunt, et ad hoc ut ante ipsum quoque manifestent omnia quaecumque penes ipsos fuerint, sive pro suo usu, sive pro alio fine, quovisve titulo; et insuper sub praedicto praecepto et censurà iubeat ab omnibus custodiri silentium in pertinentibus ad ipsam visitationem, tam inter se quam inter alios quoscumque, et tam verbis quam scriptis. Durabit dictum praeceptum et censura per dies necessarios, sed non pauciores quam quinque.

- IV. Ante examen religiosorum visitet sanctissimum Eucharistiae sacramentum, altaria, oleum sanctum, ornamenta, ceteraque alia ad cultum divinum pertinentia.
- v. Postea vocando singillatim religiosos, visitet, examinet, ac diligenter inquirat ab eis: primo, quomodo observentur mandata Dei et praecepta sanctae Ecclesiae, necnon quatuor vota, regula, constitutiones et sanctae consuetudines

Ordinis; item an fuerit vel sit aliquod scandalum, vel quid habens speciem peccati, tam intra quam extra conventum; an sit pax inter religiosos; an observetur regularis disciplina in officio divino, oratione, silentio, vità communi, clausurà, ceterisque obligationibus; an abusus introducatur in vestitu, aliisque rebus; an praelatus necessaria religiosis, praesertim infirmis, suppeditet, et an ipse regulam, ceteraque alia observet.

vi. Ut visitatores haec adimpleant, necesse est calleant ea quae ad correctionem fraternam attinent, et ad regulam, constitutiones et consuctudines. Ideoque oportet eos habere summarium principalium statutorum quae observari debent, ut iuxta illud facilius interrogent et examinent religiosos.

VII. Cellas visitent et videant, quae ad usum religiosi habeant, et, quae paupertati observantiaeque nostrae convenientia non fuerint, amoveant, et necessaria subditis ministrari faciant.

vIII. Officinas etiam visitent, et animadvertant si in illis sint necessaria pro religiosis, tam valentibus, quam male habentibus, vel aliquid superfluum et indecens nostro statui. Carcerem quoque visitent, et notent si in eo sint quae debent, iuxta disposita supra, cap. xxxi, § 4; bibliothecas quoque videant, et examinent an iuxta eas et eius libros observentur supra dicta, cap. xxxvIII, § 7.

IX. Similiter diligenter visitent libros conventus, tam illos, in quibus bona stabilia et census continentur, quam illos in quibus notantur recepta et expensae in quacumque specie, pecuniae, tritici, hordei, vini, olei, etc., necnon libros redemptionis captivorum, et receptoris ad habitum et professionem ab ultimâ visitatione usque ad illam. Et praelatus contra bullas et decreta pontificia sive

1 Potius lege praelatum vel praelatos (R. T.).

in toto sive in parte recipiens ad habitum vel professionem aliquos novitios, poenis impositis in illis, et aliis ad suum arbitrium provinciales afficiant.

x. Deinde visitent tabulam seu catalogum religiosorum defunctorum, librum etiam in quo scribuntur missae et alia suffragia obligationesque perpetuae conventus, et videant an illis sit satisfactum: quod si invenerint aliquem defectum, statim curent plene satisfieri, et severe puniant superiorem negligentem.

xi. Praeterea examinent confessarios, concionatores et in collegiis studentes, iuxta supra dicta suis locis.

xII. Insuper coram communitate attente videant habitus, scapularia, cappas et caputia religiosorum, et curent quod exacte observent mensurae dispositae a nostris consuetudinibus, severe puniendo praelatum in hac parte remissum et negligentem et religiosos excedentes.

XIII. His peractis, iterum in aulam capitularem religiosos convocari iubeant, et exhortationem faciant spiritualem, laudandi virtutes et observantiam, et corrigendo defectus et culpas omnium in communi, et singulorum in particulari. Ac deinde religiosi, quibus nulla culpa imposita est, defectus suos ipsimet, ut moris est, confiteantur.

xIV. Si minister aliquam commiserit culpam maiori parti communitatis ignotam, visitator illam in publico non reprehendat, sed secreto coram aliquibus ex observantioribus et notitiam habentibus: similiter secreto corripiet secretas culpas ceterorum, et publice publicas ac notorias; et quando gravitas delicti virgam iustitiae exigat, semper visitator simul misericordià utatur: hortamurque

illum in Domino, ne impunitas relinquat culpas, itaut exinde maioribus excessibus occasio et ansa praebeatur.

xv. Correctione culparum finità, praeceptum imponat visitator, ut pro tempore iuxta prudens eius iudicium necessario omnes et singuli de actis in illà visitatione, et ad eam pertinentibus, strictum silentium observent, tam inter se quam inter alias quascumque, et tam verbis quam scriptis. Deinde omnes in communi leviter flagellis cedat, et postea sequenti absolvat formâ, videlicet: omnes prostrati dicant confessionem generalem, postea visitator Misereatur vestri, etc., Indulgentiam, etc., et confestim: Auctoritate, qua fungor in hac parte, in quantum possum, absolvo vos ab omni sententia excommunicationis maioris vel minoris, suspensionis vel interdicti. In nomine Patris +, et Filii +, et Spiritus + Sancti. Amen.

xvi. Si visitatori expediens visum fuerit aliqua facere statuta, vulgo acta, rebus exigentibus, et maturo consilio perpensis, illa in scriptis faciat, et in arcâ trium clavium custodiantur. Durabunt autem tantum usque ad sequentem visitationem, si in eà denuo approbata non fuerint. Omniaque praecepta et censurae cessent, cessante officio provincialis qui ea imposuit, et solum maneant tamquam simplicia mandata, usque ad sequentem visitationem: monemusque provinciales, ut in primis suis visitationibus scire curent praecepta, censuras, acta et mandata suorum praedecessorum, et denuo illa approbent si expedire vide-

xvII. Si in aliquo conventu visitatores aliquam invenerint culpam excedentem suam iurisdictionem, statim definitorio notitiam praebeant, mittentes processum (si factus fuerit) vel informantes de de-

<sup>1</sup> Potius lege recipientem vel recipientes (R.T).

<sup>2</sup> Legendum observentur (R. T.).

<sup>3</sup> Lege laudando (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege alios quoscumque (R. T.).

licto; quod si hoc tale fuerit quod remedium praesentaneum exigat, apponat necessarium, quamvis delictum (ut dictum manet) iurisdictioni suae non subsit.

XVIII. Decernimus quod quilibet praelatus possit punire et puniat quaslibet culpas ad suam iurisdictionem pertinentes, procedendo in earum cognitione sine strepitu et figurâ iudicii, solâ facti veritate inspectâ, iuxta concessionem motuproprio factam Ordini nostro a felicis recordationis Paulo Papa V die xvii augusti anno mocxi incipiente Circumspecta Sedis Apostolicae, etc.

XIX. Visitatores et alii quicumque iudices in causis, quas formaverint, non manifestent reis nomina testium, nec circumstantias aliquas, per quas in illorum cognitionem venire possint.

xx. Denique visitatores post finitas singulis annis visitationes, rationem reddant definitorio de statu conventuum et collegiorum.

- 1. Qui per delegationem patris generibus delegatis, ralis vel definitorii visitaverint totam nostram religionem vel aliquam illius provinciam, teneantur in quolibet conventu visitando manifestare commissionem quam portant; obedientia tamen eis praestabitur statim ac primo illam in aliquo conventu patefecerint et possessionem acceperint.
  - II. Visitatores praedicti praesideant in omnibus conventibus, ad quos iurisdictio sua se extendit, omnibus aliis religiosis, tam praelatis quam subditis, eâdem auctoritate, potestate ac praeeminentià, qua fungitur qui eos delegavit.
  - III. Quando vero aliquis pro conventu Curiae Romanae visitando designatus fuerit, tantum praesidebit religiosis illius a die qua illis per se ipsum notoriam fecerit suam commissionem, quae solum durabit usque ad finem visitationis, et hac peractà cessabit officium, sub-

ditusque manebit ministro dicti conventus, et, eo absente, procuratori generali, nisi forte visitator aliàs superior sit; idemque omnino intelligatur respective de visitatore delegato alterius vel aliorum conventuum in particulari.

- IV. In reliquis omnibus visitator delegatus servet formam visitandi in § antecedente positam, nisi aliquid ei in commissione limitetur, et instructionem etiam sibi datam a delegante, sub poenå iuxta gravitatem culpae ei insligendâ.
- I. Pater generalis in sui secretarium §9. De patrieligat sacerdotem, qui suo consilio, pru-praelatoram sudentia et viribus valeat illum in sui muneris onere portando adiuvare. Illum in scriptis designet praebendo ei litteras patentes sui officii, et secretarius, statim ac eas recipiat, iuramentum emittat in manibus ipsius patris generalis de servando secretum et fidelitatem iuxta formam praescriptam pro secretario capituli generalis, supra, cap. xxxxx, § 4, num. ix.
- II. Similiter quilibet provincialis eligat sibi secretarium eisdem qualitatibus praeditum, et ei litteras patentes tribuat, ac secretarius in manibus ipsius praedictum praestet iuramentum, statim ac nominatus fuerit.
- III. Idem omnino faciat visitator delegatus in electione secretarii, et iste in emissione iuramenti, excepto casu quo delegans in commissione designavit visitatori secretarium, vel iste ilitteras patentes dedit; tamen etiam in isto casu secretarius iuramentum faciet in manibus delegati, si in delegantis prius non emisit illud.
- IV. Praedicti omnes secretarii in quolibet conventu vel collegio iurisdictionis praelatorum, quorum secretarii sunt, in quo simul cum ipsis fuerint, dum eo-

<sup>1</sup> Videtur legendum isti pro iste (R. T.).

rum officium duraverit, conventuales sint cum voce et loco, et ad exeundum a domo a suis tamen praelatis, quorum secretarii sunt, licentiam socium et benedictionem accipiant.

§ 10. De offico palrum ministrorum.

- 1. Patri ministro humiliter et reverenter sui obediant subditi. Ad ipsum spectat immediate conventus vel collegii regimen, principalis cura, scopusque illius sit spiritualis subditorum profectus, praeeunte semper ipso doctrina et exemplo: quapropter pater generalis non poterit ministrum aliquem eximere a vita communi.
- II. Ad ipsum etiam attinet hortari frequenter subditos ad observantiam regulae, constitutionum, sanctarum consuetudinum et caeremoniarum, applicando contravenientibus, sine exceptione personarum, poenas per constitutiones nostras impositas, nec permittat subditos se intromittere in negotia saecularia. Ministrum autem in executione huius constitutionis remissum pater provincialis ad arbitrium suum puniat.
- III. Disponat et praecipiat minister in suo conventu quidquid illi conveniens visum fuerit ad majorem observantiam et subditorum reformationem ac correctionem. Quod ut melius ac plenius exequi valeat, decernimus quod faciat et substantiet processus et informationes culparum ac delictorum commissorum a religiosis in suo conventu, vel alio in loco sui confinii, quamvis delicta excedant suam iurisdictionem, puniatque usque ad culpam gravem inclusive; nam graviores, et quibus annexum est scandalum, provinciali et definitorio reservantur. Ceterum si contigerit, quod aliqua culpa suam excedens iurisdictionem brevi indigeat remedio, opportunum adhibeat, illamque puniat, ac statim, sub poenâ suspensionis ab officio per unum mensem, moneat superiorem, ad quem

cura spectat, et ceteras informationes culparum, quas ipse non punierit, mittat praelato, cui competat sententiam proferre. Nullus autem minister poterit sui conventus visitationem generalem facere imponendo praecepta et censuras; hoc enim proprium est provincialis.

- IV. Sit etiam minister in temporalibus valde providus, et omnibus suis subditis nihil ex necessariis de victu et vestitu deficiat; ad quae distribuenda non expectet religiosorum petitiones, quando necessitas patuerit, sed eas pastorali sollicitudine praeveniat, et amore paterno aequaliter omnibus iuxta cuiuslibet indigentiam subveniat, et sic religiosi, relictà omnium temporalium curà, spiritualibus magis intenti sint; et severe puniatur a provinciali minister in hoc deficiens.
- v. Disponat etiam et distribuat in suo conventu officia, vel per se solum, vel simul cum provinciali aut capitulo conventuali, iuxta ea quae in diversis partibus harum constitutionum statuuntur, constituendo in illis personas idoneas; officiales autem omnia sibi a principio tradita iuxta eorum inventarium suis successoribus vel consiliariis tradant.
- vi. Curet minister quod in omnibus officinis sui conventus sint inventaria, seu libri, in quibus scripta inveniantur omnia quae sunt in dictis officinis; et bis quotannis cum consiliariis et officialibus respective illas et libros visitet, ut incrementa scribantur, et de necessariis, quae desuerint, diligenter provideatur.

vii. Quando superior praelatus miserit litteras patentes pro transferendo aliquo religioso in alterum conventum, non eas subscribant minister et consiliarii, donec talis religiosus in procinctu sit ad

1 Legerem ut pro et (R. T.).

iter arripiendum; eo autem ipso quod subscribantur, statim cesset eius conventualitas, et deinde tamquam hospes habeatur.

vm. Si conventus aliquis pecuniam habeat (etiam obligationum seu missarum perpetuarum) conferendam in censum, minister (adhuc suffragante capitulo conventuali) id facere non valeat sine patris provincialis facultate.

IX. Nullus minister vel particularis religiosus, quamvis sit procurator conventus, seu administrator bonorum et facultatum ipsius, destruat, demoliatur aliquam domum vel possessionem, nec radicitus evellat vineas, oliveta, arbusta; imo nec religiosus agricola aut hortulanus arborem (nisi aridam) succidat sine consensu communitatis et licentià in scriptis praelati superioris, qui illam concedet maiore utilitate inspectà; nec similiter sine praefato consensu et licentià valeat aliquis ex dictis vendere aut alienare aedificiorum dirutorum reliquias et materias, nec etiam emptas aut alio titulo receptas pro novà fabricà, aut reparatione conventuum seu possessionum eorum.

x. Nullus item minister, aut praeses valeat in toto cuiuslibet anni spatio vendere aut alienare triticum, hordeum, oleum, vinum et similia, sive sint in propriis praediis collecta, sive empta, sive pie oblata, ultra quantitatem et valorem quadraginta ducatorum ex unàquaque specie, sine consensu maioris partis capituli conventualis, et semper in libro expensarum scribatur quantitas et qualitas venditorum seu alienatorum, et etiam notetur in eo dictus consensus capituli conventualis, quando intervenerit. Contravenientes autem tam isti quam praecedenti constitutioni, severe puniantur ad arbitrium patris provincialis iuxta qualitatem culpae.

xi. Patres ministri simul cum consiliis faciant rationum summas (vulgo cartaquensas) status suorum conventuum vel collegiorum, incrementi eorum, provisionis, debitorum, aliarumque rerum; idque tempore apto disponant, ita ut dictae rationum summae, a ministro utrinque et consiliariis subscriptae, mittantur, et perveniant simul cum libro seu rationibus missarum ad manus secretarii definitorii quindecim diebus ante capitulum generale, ut praedictum definitorium tempus habeat ad eas videndas; istarum autem copia et transumptum de verbo ad verbum, subscriptum etiam a ministro et consiliariis, maneat in conventu in libro deputato ad hunc tantum effectum; quod si aliquis minister tempore dicto et determinato non miserit dictam rationem, puniatur ad arbitrium definitorii; at vero si aliqua rationum summa facta inveniatur absque debità fidelitate, subscribentes privati sint voce et loco per annum.

xII. Minister ante finem sui officii provideat conventui seu collegio suo de omnibus rebus necessariis usque ad mensem septembris immediatum post capitulum generale, successorique ministro ac consiliariis per inventaria et transumptum, de quo in numero antecedente, rationem reddat status conventus et augmenti vel detrimenti, ut noviter electus minister sciat quod sit in conventu, et quid ipsi traditur.

XIII. Minister non socius in suo conventu vel collegio maneat tempore capituli generalis, et illum regat et gubernet, ac in eo praesideat, etiam post capitulum, donec novus minister accedat, possessionemque accipiat, nisi aliud illi iubeatur.

xiv. Denique statuimus quod, quando pater generalis vel definitorium designaverit aliquem in praesidem alicuius conventus vel collegii, seu novae fundationis, camdem habeat potestatem et praceminentias ac si esset minister.

§ 11. De pa-

- 1. In quolibet nostri Ordinis conventu tribus vicarius et collegio sit unus vicarius qui ministrum adiuvet in onere sui officii; debet autem vicarius eligi confessarius virorum et feminarum, et persona prudens et capax ascendendi ad ministerium, et qui habeat aetatis saltem triginta annos et habitus duodecim; poterit tamen definitorium in aetate dispensare.
  - II. Munus vicarii non duret ultra mensem unum, postquam accessit ad suum conventum possessionemque accepit minister denuo sive in capitulo generali sive in definitorio electus, quamvis, si solum per triennium officium exercuit, poterit reeligi in eodem conventu vel collegio; non vero si ultra biennium<sup>1</sup>, nisi dispensante definitorio.
  - III. Praecipuum vicarii munus est diligenter curare omnia quae attinent ad officium divinum, et quod exacte observentur sacri ritus et Ordinis caeremoniae, ac cuncta quae disponit nostrum manuale; quare omnia, quae circa chorum, altare, processiones, et alia ad officium et cultum divinum pertinentia, vicarius ordinaverit, executioni mandentur, nisi aliud minister disponat; est enim vicarius magister caeremoniarum.
  - vi. Curet etiam vicarius quod quilibet religiosus adimpleat ministerium in quod ab obedientia est destinatus; et ubi magister novitiorum seu professorum non fuerit, officia tabulae singulis hebdomadis vicarius distribuat.
  - v. Singulis dominicis diebus iuxta praeceptum regulae familiam sive famulos domus pro capacitate suà vicarius hortetur divertere a malo bonumque facere, eosque simpliciter moneat quid cre-
  - 1 Vel heic lege triennium, vel paulo ante legendum biennium pro triennium (R. T.).

dere aut agere debent pro salute animarum suarum et vità aeternà adipiscendà.

- vi. In absentià ministri, quoad regimen conventus, praesideat vicarius, et in defectum istius, definitor antiquior praesens, et in definitorum absentia, redemptor captivorum, et in istius absentià, procurator generalis, et isto deficiente, sacerdos antiquior in professione, quando minister iustâ de causâ sacerdotem minus antiquum non deputaverit; nullus autem ex praedictis aliquid innovet; si tamen minister absens fuerit ab oppido ubi est coenobium ultra vigintiquatuor horas, poterunt praedicti tunc imponere praecepta, et accipere novitios ad habitum et professionem; adhuc tamen in isto casu vicarius non praecedat in sede definitores, nec isti ab illo socium petant ad exitum e domo.
- VII. Quamvis in aliquo conventu vel collegio sit vicarius actu exercens suum officium, poterit pater provincialis, pro absentià ministri a domo suâ, nominare et eligere praesidentem ubi et quando expedire viderit.
- VIII. Quando aliquis praelatus superior deputaverit praesidem alicuius conventus seu collegii, duret eius officium, quamvis cessaverit officium superioris qui illum nominavit, usque ad possessionem ministri vel alterius novi praesidis: et idem intelligi volumus de praesidentibus (sive sint vicarii, sive alii) deputatis, tempore quo celebratur capitulum generale, pro conventibus sive collegiis quorum ministri sunt socii, vel pro aliis quibuscumque.
- 1. Praelati sunt pastores et patres § 12. De gusubditorum, ideoque debent spiritualia li et paterno pascua eis ministrare, ignovantes docendo, remissos fovendo, iacentes erigendo. Haec exercere tenentur singulari amore et benevolentià erga omnes et singulos eorum. Quod ut aptius faci-

liusque adimpleant, oportet ipsos agnoscere mores, conscientiam et vires uniuscuiusque, viam et profectum spiritualem, orationem, virtutum in operibus si se exerceat, mortificationes quibus utitur, gratias quas a Deo accepit, et quid ex his et sacrae communionis frequentià utilitatis et fructus percipiat: hoc est enim pastorem perfecte cognoscere gregem suum.

II. Expedit igitur quod hoc paternum regimen omni curâ teneatur et diligentius observetur a maioribus superioribus. Quapropter pater generalis et definitores maximopere invigilare debent profectui subditorum, mittendo quandoque in totum Ordinem litteras pastorales et exhortationes ad maiorem observantiam et extinctionem abusus, si aliquis introducatur, et illius auctorem puniendo.

III. Provincialibus utpote ordinariis visitatoribus specialibus competit haec cura suorum subditorum. Quare in visitationibus observabunt quae dicta sunt § 7 huius cap., nec sibi satisfaciant cum correctione exteriore, sed hominem interiorem dirigere praesertim curent: pro quo epistolas spirituales etiam mittant (quando illis expedire visum fuerit) per totam suam provinciam, et alias exhortatorias ad progressum et correctionem subditorum.

iv. Ministris conventualibus immediate hoc regimen incumbit, ab illis praecipue subditorum salus spiritualisque utilitas pendet, de qua in extremo indicio strictissimam rationem reddent. Idcirco, ut suae obligationi satisfaciant, tenentur spiritualem illorum vitam exemplo suo alere et doctinà suà perficere, illam omnibus et singulis pro uniuscuiusque statu et capacitate proponendo, et de quadrimestri in quadrimestre affabiliter cum unoquoque in particulari agendo et com-

1 Forsan legendum specialius (R. T.).

municando omnia quae ad directionem animarum suarum spectant.

1. Definitorium generale eligat procu- § 43. De paratores generales Curiae Romanae et tribus procura-Hispaniae religiosos virtuosos, zelatores, tualibus ac de prudentes, in rebus gerendis industrio-corum officiis. sos, quibus amplum mandatum et potestatem dabit pro occurrentibus negotiis tam totius Ordinis quam alicuius particularis conventus, et confestim ac electi fuerint, faciant iuramentum fidelitatis in manibus patris generalis vel alterius de eius commissione.

II. Eorum officium duret per triennium, et vacent quando noviter electi possessionem acceperint; si tamen definitorio benevisum suerit, poterit illos reeligere, commutare et officiis abdicare, sine obligatione reddendi causam cur hoc faciat 1, nisi sacrae Congregationi quando requirantur.

III. Procuratores generales poterunt e domo exire semper, si negotia id exigant, socio assignato a praelato, et ab isto benedictione acceptà. In quocumque conventu, ubi fuerint, conventuales sint cum voce, etc., et in actibus et functionibus communitatis, praesideant omnibus quos in sede praecedunt, etiam vicario, a quo, in absentia ministri, socium postulabunt, sed ab eo benedictionem non accipient, nisi forte vicarius sit simul praeses propter absentiam ministri ab oppido ultra vigintiquatuor horas, et nunquam se intromittant in regimen conventus, nisi quando competat praesidentia per absentiam ministri, vicarii, definitoris et redemptoris captivorum.

IV. Litteras eorum, quas scribunt et quas recipiunt, nullus praelatus aperire, videre, seu impedire audeat, excepto patre generali, cui dicti procuratores notitiam omnium negotiorum Ordinis

1 Edit. Main. legit faciant (R. T.).

libus et conven-

praestabunt, et praesertim procurator generalis Hispaniae id faciat singulis semestribus per librum, in quo cunctorum rationem scriptam habeat, et in absentià prioris generalis notitiam illam et rationem praebeat definitori antiquiori existenti in curià regià; et ante fines suorum officiorum uterque rationem accepti et expensi in executione eorum patri generali fideliter reddant.

v. Hortamur patres procuratores generales et etiam conventuales ut semper ac commode fieri possit per saeculares procuratores negocia expediri faciant, ut sic frequentes eorum egressus e conventu vitentur.

vi. Pater procurator generalis Curiae Romanae non valeat sine licentià capituli generalis impetrare a Sede Apostolicà litteras pertinentes ad regimen universale Ordinis, nec favorem vel auxilium aliis ad id praestare: quod si aliquo modo et vià ei constiterit aliquem religiosum id quomodocumque intendere, teneatur, sub praestito fidelitatis iuramento, patefacere definitorio, et in omnibus negotiis religionis servet semper institutionem vel dispositionem definitorii, et nihil absque eius licentià operetur.

vii. Quilibet religiosus, nisi fuerit definitor, per Romam petens, vel in Italià existens, subdatur ministro, et in eius absentià procuratori generali Curiae Romanae, et illi licentiam manifestet et causam viae suae declaret tamquam superiori, cui in omnibus obedire tenetur; quod si aliquis absque debità licentià illuc profectus fuerit, minister remittat in Hispaniam ad procuratorem generalem vel ad suum provincialem, nisi, attentis circumstantiis, videatur propter culpas in carcerem iniicere, vel alio remedio uti.

viii. Pater procurator generalis Hispa-

niae sit valde vigilans in expeditione negotiorum sibi a praelatis commissorum, quae quidem tenetur agere et expedire. At vero sine consensu patris provincialis nunquam saecularium negotia vel propria personalia vel alicuius particularis religiosi gerat; super difficultatibus autem, quae in executione sui officii occurrerint, consulat patrem generalem.

ix. Conventuales procuratores eligantur a conventibus seu collegiis, consulto et approbante patre provinciali. Officium procuratoris conventualis expiret transacto mense integro post acceptam a ministro denuo electo illius possessionem conventus et collegii quod mandatum procuratoris dedit; si vero patri provinciali et communitati visum fuerit, poterit reeligi cum licentià definitorii; quod quidem, antequam illam concedat, notitiam curet habere de moribus dicti procuratoris et a sedulitate in executione sui officii. Totum autem in hac constitutione expressum quoad procuratores conventuales, prorsus et in omnibus intelligi volumus de administratoribus quarumcumque facultatum seu bonorum cuiuscumque conventus et collegii.

x. Procuratores conventuales in civitatibus seu oppidis ubi sunt cancellariae, regiaque consilia seu audientiae, teneantur suscipere, gerere et expedire lites et negotia Ordinis ad dicta regia fora concurrentia, et patres ministri huiusmodi conventuum non occupent suos procuratores itaut praedicta Ordinis negotia agere non valeant.

xi. Procuratores omnes conventuales et administratores bonorum et facultatum cuiuslibet conventus seu collegii, singulis quadrimestribus rationem reddant suis ministris et consiliariis de executione suorum officiorum, et de acceptis et expensis pro eorum expeditione.

1 Praeposit. a redundat (R. T.).

In quem effectum sit liber in arca trium clavium, in quo dictae rationes scribantur, et debita pro et contra conventum, cum annotatione diei, mensis et anni, personarum a quibus et finem in quem contracta sunt; et librum istum, quando et sicut ceteros monasterii, visitet provincialis, et procuratorem vel administratorem non reddentes rationem amoveat ab officio, reddentem vero, sed non fideliter, arbitratu suo puniat.

§ 14. De si-gillis in Ordine

- 1. Pater generalis habeat tria sigilla. nostro utendis. Primum magnum ad signandum negotia gravia, secundum mediocre ad ordinaria, et tertium parvum pro litteris. In primo sculpta sit imago SS. Trinitatis, et in circuitu verba ista: Signum primitivum Discalceatorum SS. Trinitatis et Captivorum. In duobus aliis incisum sit scutum Ordinis, et in circuitu verba haec: Pater minister generalis.
  - II. Definitorium generale habeat etiam suum sigillum, in quo incisum sit Ordinis scutum cum inscriptione istà per circuitum: Definitorium generale Discalceatorum SS. Trinitatis et Captivorum. Cum hoc autem signabuntur negotia quae pater generalis nomine definitorii expedierit, addendo etiam in illorum corpore: De consensu nostri definitorii generalis; per haec enim verba et sigillum distinguenda sunt negotia definitorii ab expeditis a patre generali solo.
  - III. Singuli patres definitores singula habeant sigilla parva pro epistolis suis, et in illis sit scutum Ordinis et inscriptio haec: Definitor generalis.
  - iv. Quilibet provincialis duo habeat sigilla; unum mediocre, et alterum parvum. In utroque sculptum sit Ordinis scutum, et per circuitum in maiore verba ista: Provincia Spiritus Sancti, vel alterius titulus, si altera fuerit provincia; in minore vero Provincialis pro-

1 Aptius lege finis (R. T.).

vinciae Spiritus Sancti (verbi gratiâ), et sic de ceteris.

- v. Quilibet etiam minister conventualis habeat sigillum parvum pro epistolis et negotiis occurrentibus, et in illo scutum sit Ordinis, et per circuitum titulus sui conventus vel collegii, verbi gratià, Minister conventus Matritensis.
- vi. Visitatores delegati habeant etiam sigillum cum scuto Ordinis et istà inscriptione Visitator generalis, vel, Visitator provincialis, sigilla autem ista sint penes patrem generalem et provincialem respective, ut ea suo tempore tradant visitatoribus ab eis delegatis, qui et finità suà commissione reddent illa delegantibus.
- vII. Insuper patres redemptores captivorum et procuratores generales pro negotiis et epistolis sigilla habeant parva cum scuto Ordinis insculpto et inscriptione per gyrum Redemptor Captivorum, vel, Procurator generalis.
- viii. Praecipimus quod nullatenus excedatur a disposito in hac §, nec ullus alius extra praedictos (cuiuscumque status vel conditionis sit) sigillo utatur, sub poenâ gravis culpae.

## REGULAE CAPUT XLI. — Postquam vero definitores generales, etc.

Caput XLI. — De visitatione et depositione praelatorum.

1. Pater generalis, finito capitulo ge- § 1. De forma rerali intermedio in quo eius officium trem generale de gene non expirat, statim post confirmationem electionum visitetur per definitores noviter electos, et quatuor vel quinque ministros, quos disponit nostra regula; pro quo definitor primus, et isto absente secundus, imponat praeceptum omnibus capitularibus, ut intra viginti quatuor horas coram ipso definitore solo, qui imposuit praeceptum, manisestent si quid animadverterunt seu notarunt in

patre generali erga eius mores, regimen, observantiam nostrae regulae et constitutionum, ac sui officii executionem. Quod si aliquae culpae apparuerint, praedictus definitor convocet ceteros definitores ac ministros, et ab ipsis iudicetur, et proportionata applicetur punitio. Si vero, ex depositionibus factis a capitularibus vel ab aliis religiosis per epistolas, expedire videatur eis maiorem facere culparum inquisitionem, praecipimus dictis definitoribus et ministris in virtute sanctae obedientiae, ut, intra tres menses post celebratum capitulum generale, omni secreto et diligentià fiat dicta inquisitio vel ab ipsis definitoribus et ministris a provincialibus, vel ab aliis religiosis idoneis deputatis ab ipsis iudicibus. Causâ autem conclusâ, sententiam proferant recte et prudenter, et nullo respectu omittatur quaelibet diligentia necessaria et conveniens.

II. Quando in capitulo generali novus eligatur generalis, statim ac confirmentur electiones, praeteritus generalis, qui in illo capitulo expiravit, visitetur eodem modo, dumtaxat tamen per novum definitorium.

III. Definitores, qui expirarunt, visitentur etiam, finito capitulo generali ipso, per novum definitorium; inquisitio autem solum fiat circa executionem suorum officiorum. Circa mores enim visitatio et inquisitio reservatur patri generali, qui ante praedictum capitulum illam tenetur facere, et simul cum definitorio iudicare, quando in aliquo ex definitoribus culpa alicuius ponderis ap-

IV. Si quis religiosus habuerit aliquid contra patrem generalem vel definitores, id manifestet illorum visitatoribus respective, certiores illos faciendo, vel per litteras, vel per provincialem, vel socium, vel alio convenienti medio.

1. Quando ante capitulum generale § 2. De forma patres provinciales non fuerint visitati provinciales. a patre generali vel ab alio de eius commissione, visitentur a successoribus in prima visitatione suorum conventuum et collegiorum, imponendo praeceptum ut omnes declarent si quid in eis adverterunt seu notarunt circa vitam et mores ac suorum officiorum executionem; quod si opus fuerit, informationem faciant prudenter et secreto, et audito praedecessore; finitaque, perfecta et conclusă praedictă causă, qui fecit mittat illam ad definitorium ut sententiam ferat.

II. Insuper si forte aliquis provincialis defecerit in observantià et bonis moribus, ac sui officii executione, vel remissus fuerit in rebus gravibus, quando hoc constiterit patri generali vel definitorio, mittant religiosum qui visitet eum, et iste, causa perfecta, tradat vel mittat illam definitorio, ut de opportuno remedio provideat.

I. Definitores excessus patris genera- § 3. De caulis seorsum corrigant et emendent, qui praelati debent coram ipsis humiliter se prosternens veniam petat, et stans de suis excessibus se accusat; quod si praevaricator Ordinis fuerit aut contemptor, aut adeo negligens et remissus ut Ordinis dissolutionem et visitationem inducat, moneatur a definitoribus ut officio generalatus cedat; alioquin eum deponendi liberam habent facultatem.

II. Reliqui autem officiales amoveantur a suo officio si commiserint peccatum aliquod contra tria vota essentialia et quartum non ambiendi, vel manifeste de ipsis fuerint vehementer suspecti. Item si aliis negotiis dediti non adimpleant suum munus, si ter moniti negotia non relinguant, vel si inutiles aut ita negligentes fuerint ad gubernandum et se-

1 Potius lege ut pro et (R. T.).

quatur grave detrimentum regulari observantiae, vel si minis, publicationibus, fraudibus, aut alio simili modo procurent alteri officium intra vel extra religionem, aut si accipiant pecunias vel rem pretiosam ad hoc ut faciant vel expediant aliquid quod ratione officii expedire tenentur; ceterum tam contra patrem generalem, quam contra alios praelatos et officiales ad certum tempus canonice electos, definitores ad sententiam depositionis minime procedant, nisi prius ex actis legitime constet respective de causis superius expressis, vel aliis quae ex canonicis sanctionibus et nostris constitutionibus ad depositionem requiruntur.

#### REGULAE CAPUT XLII. — Si quis huius Ordinis frater esse voluerit, etc.

Caput XLII. - De novitiatibus, receptione, educatione et approbatione novitiorum.

§ 1. De conventibus in qui-

- 1. Pater generalis, cum consensu probus educandi vincialis, in qualibet provincià designet domos novitiorum necessarias pro educatione novitiorum; et semper sint segregatae a frequentià et concursu saecularium, et semel designatae non relinquantur sine gravi causà. Ministri autem dictarum domorum prudentes sint et observantes, et qui iam fuerint (si fieri possit) magistri novitiorum vel professorum.
  - II. Similiter pater generalis eligat magistrum novitiorum cum consilio provincialis pro cuius provincià eligatur, et sit persona spiritualis, prudens, docta et potens viribus ad rigorem vitae communis sustinendum.
  - III. Superiores curent quod religiosi conventuales novitiatuum sint valde observantes et exemplares.
  - iv. Omnes novitii statim ac sanctum nostrae religionis habitum susceperint.

gravis culpae infligendâ superiori qui illos detinuerit.

I. Non admittantur ad nostrum habi- § 2. De pertum 'qui infirmitatem contagiosam ha-mittendis ad beant, nec qui sit vel fuerit mancipium, strum habitum. nec qui saeculari veste indutus nostrum habitum petierit, si fuerit professus (sive valide sive invalide) in alià quacumque religione vel congregatione nostri Ordinis, verbi gratiâ in patribus nostris Calceatis, aut etiam in Discalceatis vel Reformatis eiusdem Ordinis non subditis nostrae iurisdictioni; nec etiam admittatur neophytus, nec qui descenderit per lineam rectam (in quolibet gradu) a iudaeis, haeroticis, mauris vel mauriticis, nec ullus, cuius praedecessores per lineam etiam rectam, ac in quolibet etiam gradu, ob haeresis, vel iudaismi, vel sectae mahometanae crimina puniti fuerit ab haereticae pravitatis inquisitoribus. Quod si aliquis ex dictis in hac constitutione, celans aliquod ex praenarratis impedimentis, professionem 1:cerit apud nos, statim ac detegatur tale impedimentum, eiiciatur, quia religio non praestat suum consensum ad talem professionem. Quapropter omnes in publico coram communitate moneantur ante receptionem habitus, et etiam ante professionem, quod si habent aliquod ex impedimentis in hoc numero enarratis, professio (etiamsi fiat) invalida et nulla est, quamvis pluribus annis in religione sint. Admonemus tamen ad praedictam eiectionem professi procedi non posse nisi infra quinquennium a die professionis, et deductis causis coram superiore suo et Ordinario, ad praescriptum sacri Concilii Tridentini, quod ex sententià sacrae Congregationis vindicat sibi locum non modo quando subditus vult deducere causas nullitatis suae professionis, sed etiam quando superior vult deducantur ad novitiatum sub poenà | illum eiicere tamquam nulliter professum.

II. Praeterea non admittantur religioni professi aliorum Ordinum, religionum, congregationum vel societatum, absque licentià capituli generalis, cuncurrentibus duabus partibus ex tribus suffragiorum vocalium, et eam non concedat quin prius perpendat privilegia dictorum Ordinum et causam transitus, et concurrant alia requisita sacrorum canonum.

III. Insurper nec recipiatur ad chorum, qui non habeat aetatis quindecim annos; nec ad statum laici, qui non habuerit viginti, vel qui excesserit trigesimum quintum annum, nec aliquis eunuchus, nec uxoratus, si uxor maneat in saeculo, nec irretitus aliquâ irregularitate, quae difficiliter dispensari possit, nec habentes notabilem deformitatem, nec religiosus professus apud patres nostros Calceatos, vel apud aliam nostri Ordinis Congregationem, nec aliquis ex comprehensis in interrogatorio pro informationibus novitiorum infraposito & sequenti. Nullus ex praedictis in hoc num. III recipiatur absque licentià definitorii generalis, et in casibus in quibus illam concedere potest iuxta ius commune et nostras constitutiones, et nunquam illam concedat, ut iterum recipiatur, qui fuit antea novitius nostrae religionis vel alterius, sine praevio examine causae sui egressus. Volumus tamen quod si aliquis ex dictis et prohibitis in his duobus numeris nempe 11 et 111 huius § habitum receperit et professionem fecerit sine licentià et facultate requisità et expressà in praedictis duobus numeris, talis professio sit firma et valida, dum non sit ex comprehensis num. 1.

IV. Denique praecipimus, quod nulla femina admittatur ad nostrum habitum, ut fiat nostri Ordinis mantellata, seu tertiaria, vulgo beata, absque licentiâ patris generalis, nec permittatur sine eadem licentia quod emittat votum in manibus alicuius praelati ex nostris, vel alterius religiosi, sub poena privationis officii praelati¹ et vocis et loci per triennium subdito contravenienti.

- I. Antequam ad nostrum sanctum ha- § 3. De forma bitum quisquam admittatur, religiosus mationes designatus a patre provinciali faciat ex nostrum habicommissione ipsius informationem iuridicam et plenariam de genere, moribus et vitâ, iuxta Bullas Summorum Pontificum, recipiendo iuramenta a testibus, factaque illa per sequens interrogatorium.
- II. Primo, interroget si testis est propinguus, si est habilis secundum ius ad testificandum, si movetur amicitià, vel odio, vel zelo iustitiae, vel si comprehensus invenitur sub aliquâ ex generalibus interrogationibus, vel quare moveatur ad deponendum, et quot aetatis annos habeat.
- III. Secundo, si cognovit illum qui praetendit nostrum habitum, et eius parentes, avos et ascendentes, et a quanto tempore illos cognoscit.
- IV. Tertio, si scit dictum praetendentem descendere a iudaeis, haereticis, mauris et mauriticis, vel a poenitentiatis per tribunal S. Inquisitionis ob crimen haeresis, vel iudaismi, vel sectae mahometanae, vel si audivit aliquem ex parentibus seu ascendentibus eius habere aliquem ex praedictis defectibus.
- v. Quarto, si scit praetendentem esse neophytum, seu noviter conversum ad fidem, vel aliquid erga hoc audivit.
- vi. Quinto, si scit quod dictus praetendens, parentes eius vel avi sint notati aliquâ infamiâ.
- vii. Sexto, si scit quod sit filius legitimus, ac ex legitimo matrimonio, et uti talis iudicatus et reputatus.
  - 1 Potius lege praelato (R. T.).
  - 2 Legerem faciatque illam (R. T.).

VIII. Sepitmo, si scit quod sit liber, idest quod non sit nec fuerit servus seu mancipium.

Ix. Octavo, si scit quod dictus praetendens non sit ligatus vinculo matrimonii vel side sponsalium, itaut de suâ personà disponere non possit.

x. Nono, si scit quod habeat aliquam infirmitatem contagiosam.

xi. Decimo, si scit quod habeat aliqua debita quae solvere non possit, vel si teneatur reddere rationem ex qua ipsi vel Ordini nostro aliqua vis seu molestia subsequi valeat.

xII. Undecimo, si scit quod praetendens fuerit novitius vel professus in nostrà religione vel in aliquo quocumque Ordine, congregatione seu societate, etiam in nostris patribus Calceatis vel in Discalceatis seu Reformatis nostri Ordinis non subiectis nostrae iurisdictioni.

xIII. Duodecimo, si scit quod praetendens et petit et accipere vult habitum sponte et proprio affectu ac voluntate allectus, non vi, metu, fraude, aut alio humano respectu.

xiv. Decimotertio, si scit quod parentes praetendentis sint pauperes, itaut ad sustentationem suam indigeant adiutorio illius, vel religionis si recipiatur ad eam.

xv. Decimoquarto, si scit verum esse omne quod deponit, itaut si aliquid esset in contrarium sciret vel audivisset.

xvi. Si in aliquâ regione vel provincià opus fuerit strictioribus aliquibus interrogationibus, superiores illas apponant in interrogatorio, et informantes adimpleant.

xvII. Insuper stricte praecipimus quod quilibet informans, sub poenà gravis culpae, per dies proferat fidem baptismi praetendentis, et illam inserat informationi, ut de baptismo et aetate constet, inscribatque in libro in quo eius receptio et professio scribenda est; praela-

tus autem, qui non secerit testimonium baptismi scribi in libro, et qui aliquem ad professionem admiserit sine dictâ baptismi fide, severe puniatur.

XVIII. Factà informatione et clausa, ipse informans curet illam quamprimum tradere patri ministro conventus vel collegii in quo practendens habitu nostro indutus est; et dictus minister ac consiliarii et magister novitiorum vel professorum, vel, si ibi minister non est, vicarius, omnes itaque simul videant informationem et approbent vel reprobent, et rationem fideliter reddant capitulo conventuali de contentis in ea; et oneramus conscientias examinatorum dictae informationis et religiosorum capitularium super secreto.

xix. Si informatio fieri commode non possit antequam praetendens accipiat habitum, saltem superior conventus vel collegii, vel eius nomine alius¹ religiosus ab ipso deputatus, coram examinatoribus destinatis pro informationibus videndis clare et distincte legat interrogatorium praetendentis, et per ipsum singillatim interroget, accepto ab eodem iuramento de veritate dicendâ, et an comprehendatur in aliquo ex ibi contentis, et postea, quamprimum possibile sit, fiat informatio iuridica et plenaria, quam approbent vel reprobent minister, consiliarii et novitiorum magister.

1. Quicumque recipiendus ad habitum § 4 De modo nostrum, examinetur prius de suâ voca-vitios. tione a praelato vel ab aliquo religioso experto ab ipso designato, et animadvertat si est bonae indolis, et docilis et virium sufficientium ad portandas religionis austeritates.

II. Ad chorum non recipitur nisi qui latinitatem sufficienter calleat ad alias scientias addiscendas; quod ut constet.

1 Edit. Main. legit alias (R. T.).

pater minister, si voluerit, et quatuor religiosi deputati a patre provinciali, vel, aliquo ex istis deficiente, alius loco eius designatus a ministro, examinent praetendentem, et per maiorem partem suffragiorum secretorum declaretur eius sufficientia; liceat tamen patri generali iustâ de causâ aliquid in defectu grammaticae supplere, maxime quando praetendens ingenii acumine pollet.

III. Post haec, visâ et approbată informatione iuridicà vel recepto iuramento, ut dictum manet § antecedente, proponatur capitulo conventuali, cui competit receptio, et fideliter illi significentur dotes praetendentis, et solum recipiatur qui maiorem partem suffragiorum capituli conventualis habuerit.

IV. Nullus ad chorum recipiatur absque licentià in scriptis patris provincialis, nec fratres laici sine licentiâ procuratoris generalis, quam concedit consulto prius patre provinciali illius provinciae ubi est domus in qua recipiendi sunt, et si gaudeant integrà valetudine et viribus ad laborem corporalem, in quo ratione sui status versari et exerceri debent; ideoque ante receptionem capiatur experientia per aliquot dies de perseverantià in vocatione, et de salute ac viribus; nec plures laici admittantur, nisi quot prudenter iudicaverint superiores necessarios esse pro servitio religionis.

v. Laici perpetuo conservent nomen, statum et ministerium laicorum, nec ullo tempore ad clericalem statum admittantur. Et superiores contrafacientes, privationis officiorum et vocis activae et passivae poenam incurrant, prout statuit in motuproprio Ordini nostro concesso felicis recordationis Paulus PP. V die XVII augusti MDCXI, incipiente Circumspecta Sedis Apostolicae, etc.; nec illis unquam concedatur corona, nec littera-

rum studia, sub poena privationis officii et vocis activae et passivae per sexennium superiori contravenienti.

vi. Ad habitum donati seu oblati nullus recipiatur sine approbatione capituli conventualis, et obtentà licentià patris provincialis; et qui recipiendi sunt, habeant aetatis saltem viginti annos et amplius, et non excedant trigesimum secundum, polleantque integrà salute et viribus ad laborem corporalem in quo sunt exercendi; semel autem recepti non expellantur sine consensu patris ministri et consiliariorum. De eorum educatione curet pater vicarius conventus vel collegii, et nunquam permittantur e domo exire ante expletum quadrimestre post eorum receptionem ad habitum. Praedicti non utantur lineis nec calceamentis. Concurrant ad orationem mentalem, ad matutinum cantatum, ad flagellationem et communionem communitatis, et ad exhortationem spiritualem, quae dominicis diebus fieri solet, ubi eorum defectus ante religiosorum culpas a zelatore vel praeside advertantur ac corrigantur, et statim a capitulo exeant; officia tabulae illis, sicut et laicis, singulis hebdomadis distribuantur; et cum obierint, funeralia et officia fiant pro eis, sicut et pro novitiis.

1. Patres ministri domorum novitiatus § 5. De edunihil pertinens ad novitios vel ipsorum rum, directionem iubeant vel disponant inconsulto magistro illorum.

- II. Religiosi conventuales novitiatuum non loquantur cum novitiis, sub poenà gravis culpae, nec audeant illos reprehendere; si vero aliquem defectum in novitio aliquo viderint, dicant praelato vel magistro, vel in capitulo culpam adnimadvertant.
- III. Novitiis nunquam iniungantur officia, nec imponantur occupationes, quae occasionem illis praebeant tractandi

cum saecularibus, nec permittatur quod visitentur adhuc a parentibus et cognatis, nisi in casu raro, consentiente et praesente magistro.

probationibus novitiorum.

- I. In anno approbationis, novitii ter proponantur capitulo conventuali, ut iudicet, an, attentis eorum vità et moribus, digni sint ut ad professionem admittantur; ad quam nullus frater laius approbetur nec recipiatur, qui aliqua ex officiis propriis sui status et ministerii recte non didicerit. Post quartum mensem a receptione habitus, proponantur primà vice a' capitulo, secundå post octavum, tertiå post decimum mensem.
- II. Ut novitius censeatur approbatus debet habere maiorem partem suffragiorum secretorum capituli conventualis, quod si eam non habuerit, statim habitu spolietur et modeste dimittatur. At semel approbatus a capitulo, habitu non spolietur nisi de consensu ipsius capituli conventualis, vel saltem consentientibus et convenientibus ministro et magistro et patre generali vel provinciali; quod si ad neutrum ex his duobus facilis sit recursus, suppleat illius defectum consensus duorum religiosorum iam antea ad hunc effectum deputatorum a patre provinciali.
- III. Oneramus conscientias conventualium cuiuscumque novitiatus, ut in approbationibus novitiorum, utpote cum sit magni ponderis res, singulari prudentià et religionis zelo se gerant, seclusă omni affectione et humano respectu.
- IV. Bona actualiter novitiorum, etiam ipsis consentientibus et petentibus, non distribuantur adhuc inter pauperes nec alio modo consumantur, et praelatus, qui aliter fieri permiserit, poenâ culpae gravis per tres dies puniatur.
  - 1 Praeposit. α forsan delenda (R. T.).

## REGULAE CAPUT XLIII. — Ad professionem vero aliquis non recipiatur, etc.

CAPUT XLIII. — De professione novitiorum, de repetitione i illius per professos, de recenter professis, et eorum domibus ac bonis.

- 1. Peracto integro probationis anno, § 1 De pro-novitius cum licentia patris provincialis licentia de readmittatur ad professionem, quam fa-per professos. ciat iuxta regulas et constitutiones nostrae sacrae religionis, tenore sequenti:
- « Ego frater N. de N. facio meam Formula triom professionem, et promitto obedientiam, votorum essencastitatem et paupertatem SS. Trinitati et Beatae Virgini Mariae, et sanctis patribus nostris Ioanni et Felici, necnon et nostro reverendo patri fratri N. de N. ministro generali, aliisque meis superioribus Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, eorumque successoribus, secundum regulam primitivam dicti Ordinis a felicis recordationis domino nostro Papa Innocentio III stabilitam, et a piae memoriae domino Papa Urbano VIII ad perfectiorem formam redactam, et secundum constitutiones eiusdem Ordinis sine mitigatione usque ad mortem ».
- II. Continuo, destinati ad chorum emittant quartum votum non ambiendi, iuxta Breve felicis recordationis Pauli Papae V expeditum die x februarii anno mocx incipiens Quae piae et sanctae: illud faciant sequenti formâ:
- « Praeterea promitto, me, directe vel Formula voti indirecte, per me aut per alios, intra pro clericis. nostram Congregationem, praelationem aliquam, aut officium per constitutiones praetendi prohibitum, mihi nunguam praetensurum; et pariter iuxta nostram Congregationem, neque directe neque indirecte, per me aut per alios, ullam praelationem praetensurum, vel obla-
- 1 Male edit. Main. legit receptione pro repetitione (R. T.).
- 2 Forsan legendum intra pro iuxta (R. T.).

tam accepturum, nisi praecepto eius, qui mihi praecipere poterit, adstringar ».

III. Fratres laici (quando faciunt professionem, quam vulgari linguâ facere debent), post emissionem trium essentialium votorum, continuo emittant quartum non transeundi ad statum clericalem, nec sacros ordines suscipiendi, iuxta praeceptum felicis recordationis Alexandri VIII per suas litteras in formâ Brevis, expeditas die xIII ianuarii anno MDCLXIII, incipientes Pastoralis officii, etc., fiatque sequenti modo et linguà etiam vulgari:

Formulá quarti voti non statum clerica-

- « Praeterea promitto me nunquam transeundi ad transiturum ad statum clericalem, recilem pro laicis, piendo primam tonsuram, nec recepturum ordines maiores vel minores, videlicet ostiarii, lectoris, exorcistae, acolythi, subdiaconi, diaconi et presbyteri, praetensurum omnes nec quemlibet in particulari, nec etiam praetensurum directe vel indirecte dictum transitum, vel receptionem dictorum ordinum omnium vel cuiuslibet in particulari ».
  - III. Professio facta, scribatur in libro professionum, notando quod fuit facta, praevisa et approbata informatione iuridicâ de genere, moribus et vitâ, iuxta tamen Bullarium Summorum Pontificum et nostrarum constitutionum, et subscribatur a religioso qui professionem fecit, a praelato domus, a magistro novitiorum et ab aliis duobus religiosis, qui praesentes professioni fuerunt, et ab illo etiam, in cuius manibus illam fecit profitens, si forte distinctus fuit a praelato, et confestim informatio igne comburatur.
  - v. Insuper omnes et singuli nostri religiosi professi, tam ad chorum destinati, quam laici, tam praelati quam subditi, semel et singulis annis in die assignato a definitorio generali repetant et denuo confirment suam professionem, unoquo-

que iterum singillatim faciente et renovante quatuor vota quae primo in sua professione emisit, iuxta formam praescriptam in hac §, omnesque illam repetant coram communitate in manibus praelati seu praesidis communitatis ipsius, et ante omnes ipse praeses coram ipså communitate. Initio vero formae supra positae mutent verbum Facio, in verbum Repeto, et pater generalis, loco verborum ad ipsum attinentium, in eadem forma dicat: Necnon sanctorum domino nostro Papae N., eiusque et beati Petri Apostoli legitimis successoribus. Quod si aliquis propter infirmitatem aliamve legitimam causam assistere non valuit functioni isti, repetat professionem quamprimum possit coram communitate etiam.

- 1. In qualibet provincià sit una, vel § 2. De reduae domus, ubi recenter professi cum et eorum domisuo magistro in habitatione separatâ et clausâ vivant, et perseverent, saltem per triennium post professionem vel quousque ad aetatem sacris ordinibus sufficientem pervenerint, in spiritualibus exercitiis, quibus instructi fuerunt in anno probationis; interea vero etiam studiis litterarum operam dare possint et debeant iuxta praescriptum decretorum sanctae memoriae Clementis VIII.
- II. Cum magistro professorum, quoad eius assignationem et reliqua omnia, observetur totum quod in diversis partibus harum constitutionum dictum expressumque manet de magistro novitiorum, et quod ministri nihil disponant erga professos inconsulto dicto ministro.
- III. Dicti recenter professi destinati ad chorum, donec annum professionis adimpleverint, non exeant ad oppidum nec aliorsum nisi cum communitate, nec propriam patriam adeant (nisi ibi conventus sit, et pro conventualibus eiusdem designentur) donec sacerdotes sint,

postguam autem a dictà habitatione separatà et clausà recenter professorum exierint, quousque sacerdotio initientur, disciplinae vicarii subiaceant, praeterquam collegio artium ubi sunt magistri.

IV. Si quis iam sacerdos nostrum habitum accipiat, sub institutione magistri sit etiam per integrum annum post professionem, et non amplius, nec a domo egrediatur, nisi post expletum dictum annum, nec in propriam patriam pergat, donec quatuor annos post professionem expleverit, nisi ibi sit conventus noster et pro conventuali in eum adeat.

v. Fratres laici similiter sub disciplina magistri recenter professorum sint primo anno post professionem, et insuper duobus aliis annis sub ipsius magistri, vel, ubi iste non sit, sub vicarii institutione, nec primo dicto anno e conventu exeant nisi in communione, nec in patriam pergant nisi post quatuor annos transactos a professione, vel nisi in eà sit conventus Ordinis et pro conventualibus mittantur.

§ 3. De donis tium et professorum.

1. Decernimus quod dona illorum, bus profiten-qui in nostrà religione profitentur, dividantur, et medietas detur conventui in quo professionem fecit, et altera medietas sit collegii in quo recepit habitum, vel a quo directus et missus fuit ut habitum reciperet: quod si non fuit in aliquo collegio receptus, nec ab eo directus sive missus, talis bonorum medietas deserviat pro expensis a definitorio designandis: si vero aliter factum fuerit, declaramus deberi in conscientià reddi ac restitui dicto collegio vel definitorio. Iloc autem tantum intelligatur, quando noster professus non fecit testamentum ante professionem in favorem alicuius personae extra nostrum Ordinem: si enim fecit, eius ultima voluntas adimpleatur.

II. In exigendis nobis<sup>4</sup>, per fratres in nostrà religione professos relictis nobis, vel ad nos pertinentibus, maxima servetur charitas, ac prae oculis habeatur indigentia et qualitas fratrum et sororum religiosi, et specialiter hoc observetur cum eius patre vel matre, quando per mortem alterutrius haereditas obvenit nobis; tunc enim (si charitas exigit) volumus ne talium bonorum fructus excipiantur vel petantur, donec alter superstes moriatur.

## Hucusque Constitutiones.

§ 3. Quare praefatus Didacus procu- Preces dicti rator generalis nobis humiliter suppli-neralis. cari fecit ut constitutiones huiusmodi apostolicae confirmationis patrocinio communire de benignitate apostolicâ dignaremur.

ratoris generalis votis hac in re quan-nes approbates tum cum Domino possumus favorabiliter

§ 4. Nos igitur, ipsius Didaci procu- Pontifex diannuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas constitutiones praeinsertas, et in eis contenta quaecumque, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti, ac solemnitatum quarumcumque in similibus etiam de necessitate observandarum, aliosve quoslibet etiam formales et substantiales defectus, si qui in praemissis principaliter

1 Legendum bonis pro nobis (R. T.).

vel accessorie aut aliàs quovis modo intervenerint, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi possent, penitus et omnino supplemus et sanamus.

Decretum pro observautia.

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras et constitutiones praeinsertas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis latissime derogal.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis praefatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, seu quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam Congregationi et Ordini praedictis, illorumque superioribus fratribus et personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clau- mensis iulii, part. 11, fol. 132.

sulis irritantibusque et aliis decretis in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficiente derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 iulii MDCLXXVI, pontificatus nostri anno VII.

I. G. Slusius.

Dat. die 1 iulii 1676, pontif. anno vii.

Registrata in Secretaria Brevium, in libro

Fides tran-

# INDEX

# NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM.

NUMERUS PAGINAM INDICAT, lpha PRIMAM COLUMNAM; b SECUNDAM DESIGNAT.

#### A

Abbas generalis Congregationis Vallisumbrosae potest deferre mozzettam, mantellettam, pileum et biretum praelatitium etiam coram Pontifice, 259 a et seq. Abbates canonici regulares S. Salvatoris ordinis S. Augustini ab carumdem abbatiarum regimine per sexennium vel per triennium vacent, 605 a et b.

Abbates Cistercienses Hispani a sex electoribus, totidem definitoribus et generali reformatore eliguntur, 293 a et b; praedicti, si intra triennium abbatia vacavit, infra duos dies eliguntur a monachis conventualibus, aliàs a reformatore generali, 293 b; 294 a; praefati in capitulis faciunt eam partem in paritate suffragiorum praevalere, cui adhaescrint, 345 b et seq.; abbatum et monachorum Cisterciensium in Hispania reformator generalis est abbas de Palazuolos, 162 a et b; vide Monachi Cistercienses.

Abbates praesatae Congregationis, ut ad alternationes admittantur, sint quadraginta annis maiores, nec consanguinei in primo vel secundo gradu abbatum alternationes facientium, 234 b et seq.; insuper debent suisse officiales in monasteriis, in quibus saltem viginti monachi resident, 235 a; huiusmodi alternationes in praeiudicium officialium monasterii Montis Oliveti maioris non admittuntur; vide Olivetanorum Congregatio.

Abbates titulares Cassinenses tam in regressu quam egressu tenentur se praesentare abbati regiminis, 525 a; iidem tenentur adire refectorium et chorum sicut

ceteri monachi, *ibid.*; eorum privilegia et onera, quae a Pontifice confirmantur, *ibid.*; titulares in praefata Congregatione Cassinensi qui possint eligi, 580 a et seq.; vide Cassinensium Congregatio.

Abbates titulares in Congregatione Montis Oliveti suppressi fuerunt ab Urbano VIII, 67 a; iterum restituuntur cum quibusdam limitationibus a Clemente X, 67 b, et 168 b; vide Olivetanorum Congregatio.

Abbreviatores litterarum apostolicarum maioris praesidentiae quibus privilegiis fuerint ab Urbano VIII donati, 102 a; abbreviatores praedicti post quinquennium possunt transferre pensiones usque ad summam centum ducatorum auri de camera, item gestare habitum praelatitium violacei coloris, etc., 103 a.

Absolvere non possunt regulares per mare magnum et quaecumque privilegia a casibus episcopo reservatis, 58 a; absolvi possunt nonnulli familiares Papae per confessarium eligendum a quibusvis poenis ecclesiasticis etiam in Bulla Coenae contentis semel tantum in vita et mortis articulo, excepta percussione episcopi vel alterius superioris praelati, in aliis autem casibus semel in anno, 91 a; absolvere a casibus in Bulla Coenae contentis aliter quam forma ibi tradita nemo potest, et contrafacientes excommunicantur, 181 a; absolvendi a casibus Apostolicae Sedi reservatis indulta extra Urbem iubilaei anno suspenduntur, 480 b; absolvuntur nonnulli canonici ecclesiae Bisuntinae a censuris ob electionem decani contra Alexandrum VII mandata, 511 b et seq.; 575 b et seq.

Academia S. Lucae pictorum sculptorum et architectorum de Urbe, 62 b.

Adducentes necessaria ad Romanam Curiam qui impediunt, excommunicantur, 177 a et b.

Advocare et procurare possunt cappellani Pontificis, licet sint presbyteri, in ecclesiasticis tamen et civilibus causis,  $118 \ a$ .

Advocatos, procuratores, agentes ad Romanam Curiam recurrentium qui percutiunt, excommunicantur, 177 b.

Æmilius de Alteriis, vide Clemens N.

Alcantara (de) Petrus, vide Petrus (S.) de Alcantara.

Alienandi certa bona immobilia facultatem dedit canonicis regularibus Lateranensibus Paulus V et Alexander VII, 334 b; confirmat Clemens X, 334 a.

Aloysia Maria dum vixit Portugalliae regina pro eximia sua pietate et singulari erga Ordinem S. Agustini devotione monasterium monialium Discalceatarum eiusdem Ordinis in valle de Xabregas prope muros civitatis Ulyssiponensis fundavit, 536 a; item pro earum directione conventum fratrum Discalceatorum eiusdem Ordinis fundare cupiebat, *ibid.* et seq.

Aloysius cardinalis Cornelius olim S. R. E. camerarius, 383 b; ipsius decretum refertur, ibid.

Alphonsus de Alarco procurator generalis provinciarum Hispaniae et Indiarum Societatis Iesu, 328 b.

Alteriis (de) Æmilius, vide Clemens X.

Alternationes abbatum in Congregatione Montis Oliveti, vide Abbates.

Alumni et convictores collegii Germanici in Urbe tenentur iurare se, expletis studiis, statim in Germaniam reversuros, 358 b; alumnos inter et convictores eiusdem

collegii admitti non possunt qui non sint nati et educati in provinciis in Bulla expressis,  $543\ b$  et seq.; alumnos inter et convictores in collegiis Graecorum, Maronitarum, Scotorum, Hibernorum et Anglorum aequalitas omnimoda praescribitur,  $590\ a$  et seq.

Ambitus Theatinis sub gravibus poenis prohibetur a Gregorio XV, 27 a; confirmatur a Clemente X, *ibid.*; ambitum monachis Cassinensibus sub quibus poenis vetuit Gregorius XIII et Urbanus VIII, refert et confirmat Clemens X, 105 a et seq.; ambitum monachis Montis Oliveti pro assequendis dignitatibus prohibet Pontifex, 167 a; ambitus Cappuccinis, pro consequendis Ordinis officiis ad exteros recurrentibus, interdicitur, 261 a.

Ampuriensem inter episcopum et inquisitores Sardiniae causa ad Sanctam Sedem avocatur, 602 b et seq.

Andreas Binus ab Hispello magister generalis Ordinis S. Francisci Minorum Conventualium, 98 a.

Andreas a Nativitate Beatae Mariae procurator generalis congregationis fratrum Discalceatorum nationis Gallicanae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum,  $922 \ a$  et seq.

Anglorum collegium de Urbe, vide Collegii Graecorum, etc.

Annatas et quindennia non solventes Eugenius IV absolvit, fructusque solvendos remisit, 269 a; sed indultum revocavit Paulus IV, *ibid.*; annatas solvendas esse singulis quindecim annis plures Pontifices declararunt, 269 a et seq.; annatas in universalis dominii recognitionem introductas esse asseruit Pius V, 270 b; annatas, communia, quindennia solvendi quaecumque exemptiones revocantur, 274 a et b; annatas solvendas esse ab omnibus iis, in quorum favorem uniones beneficiorum factae sunt, licet se in Camera non obligaverint, declaratur, 275 a; annatas non solventium poenae a Iulio II, Pio ac Sixto V et Urbano VIII statutae confirmantur a Pontifice, 275 b et seq.

Annexio custodiae palliorum collegio auditorum Sacrae Rotae, 141 a; vide Auditorum Sacrae Rotae.

Annexum habens beneficium ecclesia tenetur solvere quindennium, 269 b et seq. Anni sancti tempore, et per duos annos antea, pensiones domuum in Urbe augeri non possunt, 383 b et seq.; vide Inquilini Urbis.

Anni sancti tempore quid fieri debeat ad indulgentias lucrandas, vide Iubilaeum. Antonius a Conceptione minister generalis Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 409 a.

Antonius archiepiscopus Bisuntinus, 511 b; pacem in ecclesia Bisuntina restituere curat, 515 b.

Antonius Vieyra Societatis Iesu eximitur a quacumque iurisdictione S. Officii in Portugallia et subiicitur Inquisitioni Romanae, 573 b et seq.

Apostatae a christiana fide vel ab obedientia Romani Pontificis se subtrahentes, excommunicationem incurrunt, 476 a.

Apostolicae Sedis sicut est condere, ita in dubio est interpretari regularium privilegia, 58 b; Apostolicae Sedis iurium praeservatio super provisionibus ecclesiarum Portugalliae, 147 a et 368 b et seq.; Apostolicae Sedis beneplacitum necessario requiritur ad firmandas pactiones supra rebus ecclesiasticis, 519.

- Appellantes recurrentes ad curias saeculares, etiam instante fisci procuratore, et citationes, monitoria et similia iudicum apostolicorum impediri facientes, excommunicantur, 178 a et b.
- Appellatio ab Inquisitione Portugalliae ad Sedem Apostolicam et Inquisitionem generalem Urbis, 287 b; appellatio contra sententiam collectoris spoliorum in Portugalliae et Algalbiorum regnis ad iudices saeculares reprobatur, 368 a et seq., 487 b; appellatione praefata secuta, quid decreverit Sancta Sedes et Urbis Inquisitio, 488 a et seq.
- Applicatio conventuum Minorum Conventualium pro erigenda custodia S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano, 109 a et b.
- Applicatio spoliorum canonicorum regularium Lateranensium defunctorum capsae communi facienda, 300 a et seq.
- Applicationibus (in), unionibus et concessionibus debet exprimi verus valor, 271 b et seq.
- Approbatio quarumdam constitutionum Congregationis Missionis, 35 a et seq., vide Missionis Congregatio; item nonnullarum constitutionum capituli generalis Cassinensium, 84 b et seq., vide Cassinensium Congregatio; item aliquarum constitutionum capituli generalis Minorum Conventualium, 98 a et seq., vide Ordo Minorum Conventualium; approbatio privilegiorum fratrum Discalceatorum B. M. de Mercede redemptionis captivorum, 134 a et seq.; approbatio et confirmatio constitutionum Summorum Pontificum super solutione annatarum et quindenniorum 274 a et seq.; item approbatio constitutionum Congregationis Ilispaniae Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis redempionis captivorum, 613 a et seq.
- Approbatio sententiae Ordinarii Giennensis super cultu ab immemorabili exhibito S. Petro Paschasio, 79 a; item approbatio cultus immemorabilis B. Ludovicae Albertoniae exhibiti, 258 a.
- Arbitrio personae nominatae distribuuntur hona non disposita per cappellanos Pontifices inter familiares, deficientibus haeredibus sanguinis, 120 b et seq.
- Archiconfraternitates, vide Confraternitates.
- Archiepiscopi Ianuensis cum Republica conventio de collocanda sede archiepiscopali a cornu epistolae reprobatur, 338 b et seq.; archiepiscopo praefato sub gravibus poenis praecipitur ut intra triduum sedem praedictam a cornu epistolae amoveat, 340 a.
- Archivium erigitur Romae in aedibus Datariae, 149 a et b; archivii praedicti manuscripta extrahi non possunt absque licentia in scriptis datarii vel subdatarii, 150 a; sub poena excommunicationis ipso facto incurrenda, 150 b; ad archivium praefatum documenta ubilibet existentia transferendi facultas conceditur cardinali prodatario, ibid.
- Argentario ab monte usque ad Terracinam praedones maris, piratae et latrunculi excommunicantur, 176 b.
- Arma deferentes vel transmittentes hostibus quibus illi catholicos offendunt, illisque quomodolibet faventes, excommunicantur, 177 a.
- Auditoris Camerae Apostolicae notarii, vide Notarii auditoris Camerae Apostolicae.

Auditorum Sacrae Rotae privilegia a Iulio II, Leone X, Clemente VII, Paulo III, Alexandro VII concessa confirmantur, 139 b; auditorum praefatorum litterae apostolicae gratis expediuntur, 140 a; etiam per viam secretam expeditae gratis conficiuntur, 141 a; auditorum praedictorum collegio, in locum subdiaconorum apostolicorum aboliti collegii subrogato, palliorum custodia demandatur, 141 a; et scuta octo menstrua, quae dabantur canonicis altaristis S. Petri, ipsis assignantur, 141 b; auditorum Sacrae Rotae eorumque locatenentium numerus e quatuordenario ad duodenarium a Sixto IV reducitur, 264 a; iterum ab Alexandro VII ad minorem numerum reducitur, 265 b; quod confirmat Clemens X cos ad quatuor tantum limitans, 266 a et seq.; vide Notariorum auditorum S. Rotae officia.

Augentes pedagia in terris suis, vel novas gabellas non permissas imponentes, sunt excommunicati,  $176 \ b$ .

Augustini (S.) eximia omnisque humanae laudis praeconium longe supergressa merita celebrantur, 290 a; Augustini (S.) Ordo, vide Ordo fratrum eremitarum S. Augustini, vel Canonici regulares.

Avenionensis civitatis causae trahi non possunt ad Urbem, nisi certam summam excedant, 280 b; et statuta eiusdem civitatis referuntur, ibid.; iudices curiae ordinariae saltem viginti quinque annos aetatis et tres practicae debent complevisse, ibid.; civitatis praedictae privilegia concessa universitati studii generalis confirmantur, ibid.; civitatis praedictae fundationes septem collegiorum iuxta primam institutionem accurate servari debent, 281 a; in civitate praefata nominatio ad officia pertinet ad consilium, admissio, ad cardinalem legatum, ibid.; in civitate Avenionensi nemo est immunis ab impositionibus, praeter legatum, vicelegatum et archiepiscopum, ibid.

В

Barberinus (card.) Carolus, vide Carolus.

Barberinus (card.) Franciscus, vide Franciscus.

Bartholomaeus episcopus Laudensis cardinalium protectorum Collegii Germanici de Urbe iurisdictionem perturbat, 569 b et seq.

Bartholomaeus Tasca procurator generalis Congregationis canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis S. Augustini, 604 b.

Beatificatio servi Dei Pia Papae V eiusque missae et officii diversis in locis concessio, 304 b; beatificatio servi Dei Ioannis de Cruce, eiusque diversis in locis officium et missa, 527 a et seq.; beatificatio servi Dei Francisci Solani, et quibus in locis eius recitari officium et missa possit celebrari, 528 b et seq.; beatificatio novemdecim servorum Dei martyrum Gorgomiensium, 601 a et seq.

Beatos eligi in patronos vetuit sacra Rituum Congregatio, 463 b.

Benedicti (S.) abbatis merita, 291 a; ipsius regula discretione praecipua, sermone luculenta, 291 b.

Benedicti (S.) religio, vide Monachi, vel Cassinensium Congregatio.

Benedictionem petere tenentur ab episcopo regulares in sui Ordinis ecclesiis praedicare volentes,  $55 \alpha$  et seq.

Beneficia cuiuscumque generis, capitularibus mensis, universitatibus, ecclesiis quorumvis Ordinis unita, tenentur solvere quindennia, 270 b et seq.; beneficia sic unita, quorum fructus excedant summam viginti quatuor ducatorum auri de Camerà, quindennia solvunt, 271 b et seq.

Beneficia duo dissimilia vel simplicia similia sub singulis tribus tectis possunt retinere cappellani Pontificis, 117 b; vide Cappellani, Conclavistae, etc.

Bernardi (S.) Congregatio reformata monachorum Ordinis Cisterciensis, 491 a; conservationi bibliothecae monasteriorum ipsius Congregationis reformatae providet Pontifex, ibid.

Bernardi Ptolomaei (B.) cultum immemorabilem sacra Rituum Congregatio constare declaravit, 422 b; eius officium et missam recitari et celebrari posse in Congregatione Montis Oliveti et in monasterio Turris Speculorum de Urbe conceditur, *ibid*.

Bibliothecae monasteriorum Congregationis reformatae monachorum S. Bernardi Ordinis Cisterciensis conservationi providet Pontifex, 594 a et b.

Bisuntinae ecclesiae controversiae cum Sede Apostolicae circa electionem decani eiusdem ecclesiae, 511 b et seq.; 576 a et seq.

Bona conclavistarum sicut et dapiferorum non subsunt spoliis, sed de illis disponunt, ita ut in illis eorum haeredes etiam ab intestato succedant, 27 a et b; item bona cappellanorum Pontificis, 119 a et seq.; bona cappellanorum praefatorum per ipsos non disposita deveniunt ad haeredes sanguinis integra, et, illis deficientibus, ad familiares, ibid.; excipiuntur bona altaris et divino cultui destinata, de quibus non possunt cappellani Pontificis testari, 119 a.

Bonaventura a Recineto, procurator generalis Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum, 540 b.

Bonorum suorum tertiam partem tradere monasterio convertitarum tenentur meretrices Urbis, 430 b.

Borromaeus Federicus, vide Federicus.

Bullam in Coena Domini publicavit Pontifex Clemens X anno MDCLXXI, 175 b; bullam praedictam quilibet Ordinarius, rector, curatus et confessarius penes se debet habere, 182 a; casus in bulla Coenae Domini reservati referuntur, 176 a et seq.; a quo possint absolvi, vide Iubilaeum.

 $\mathbf{C}$ 

Caesar cardinalis Fachinettus, protector Congregationis monachorum Montis Oliveti, 67 b.

Caesar cardinalis Destrées procurat et signat concordiam inter fratres Cappucinos et fratres Tertii Ordinis Congregationis Gallicanae, 541 a et seq.

Caesaraugustana ecclesia metropolitana vacante, iudices laici temerario ausu officiales ipsius nominant, 499 b; omnes actus huiumodi irritat Pontifex, 500 a et seq.

Caesenae universitati privilegia a pluribus Pontificibus concessa referuntur, 594~a;

- eiusdem universitatis iuristarum collegio datur facultas quoscumque idoneos ad doctoratus gradum promovendi, 595 a.
- Caietanus (S.) Thienaeus, Clericorum Regularium fundator, Sanctorum albo adscribitur, 233 b; eius festo die indulgentia plenaria conceditur in omnibus sui Ordinis ecclesiis, *ibid.*; ipsiusque officii recitatio praecipitur, 392 b.
- Camaldulensium eremitarum Congregatio Montis Coronae, 69 b; in eorum ecclesiis non possunt locorum Ordinarii ipsis invitis divina celebrare, 70 a; egressus a monasteriis et inconsultae vagationes coërcentur, 107 b et seq.; unio eremitarum Etruriae, Montis Coronae et Pedemontium dissolvitur, 361 a; eamque iterum tractare interdicitur, 363 a; coronae per Camaldulenses dispensari solitae privilegia et indulgentiae, 462 b et seq., vide Eremitae Camaldulenses.
- Camenecia, quae non semel infensissimorum christiani nominis hostium conatus cohibuerat et fregerat, expugnatur a Turcis, 364 a.
- Camerae apostolicae clerici, vide Clerici Camerae apostolicae.
- Cameralium onerum quorumcumque et aliorum tam realium quam personalium exemptiones revocantur, etiamsi nepotes et consanguinei vel affines Papae fuerint, 125 a; cardinalium, praelatorum et aliorum officialium exemptiones sunt immunes a revocatione, 125 b.
- Canonici Bisuntini ob electionem decani contra mandata Alexandri VII excommunicati absolvuntur, 511 b et seq.; 576 a et seq.
- Canonici regulares Lateranenses ad curam animarum in ecclesiis saecularium absque Sedis Apostolicae indulto admitti non possunt, 173 b, 174 a; sed, qui ante S. Congregationis decretum fuerint admissi, possunt ibi continuare, 176 b; habeant secum unum socium ex suo Ordine, ibid.; canonicorum praefatorum congregatio quot debitis sit gravata, 330 b; praescribuntur plures ordinationes ad ea solvenda, 331 a et seq.; et approbantur, 333 a et seq.; canonicorum eorumdem capitulum generale, cui intersunt soli abbates regiminis et titulares, de sexennio in sexennium celebratur, 333 b; canonicorum praedictorum abbates determinatis temporibus non solventes, quas poenas incurrant, 334 b.
- Canonici regulares Praemonstratenses, 411 a; in ipsorum ecclesiis indulgentia plenaria in festo S. Norberti abbatis conceditur, 411 b.
- Canonici regulares S. Salvatoris Ordinis S. Augustini 605 a; ab earumdem abbatiarum regimine per sexennium vel per triennium vacant, 605 b.
- Canonizatio S. Petri de Alcantara a Clemente IX, et litterarum expeditio a Clemente X, 1 et seq.; canonizatio S. Mariae Magdalenae de Pazzis a Clemente IX, et litterarum expeditio a Clemente X, 11 b; canonizatio S. Rosae de S. Maria, Virginis Limanae Ordinis S. Dominici, 187 b et seq.; canonizatio S. Ludovici Bertrandi Ordinis Praedicatorum, 227 a; canonizatio S. Caietani Thienaei clericorum regularium Theatinorum fundatoris, 233 b; 392 b; canonizatio S. Francisci Borgiae Societatis Iesu, 236 b; canonizatio S. Philippi Benitii Ordinis Servorum B. M. V. propagatoris, 373 b.
- Capitula provincialia de sesquianno in sesquiannum celebrandi facultatem obtinet minister generalis Cappuccinorum, 608 a et seq.

Cappellani Clementis X declarantur notarii apostolici sine praeiudicio participantium, comites, equites et cives cuiuscumque civitatis Status Ecclesiastici, quam elegerint, licet habitum et rocchettum non deferant, 116 a; cappellani praedicti, durante servitio, pro eorum et familiae usibus, sunt exempti a gabellis et aliis oncribus, exceptâ subventione contra infideles, 116 b; possunt retinere duo dissimilia vel simplicia similia sub singulis tribus tectis, 117 a; non tenentur residere nisi in parochialibus, ibid.; cappellanorum praedictorum confessarii possunt cos ab omnibus censuris absolvere, sed a reservatis in Bulla Coenae semel tantum in anno (exceptâ manuum iniectione in episcopos et alios superiores praelatos), 118 a; cappellanorum corumdem confessarii possunt eorum vota commutare, exceptis ultramarino, visitandi limina Apostolorum, castitatis et religionis, 118 b; cappellani praefati possunt transferre pensiones usque ad summam centum ducatorum, ibid.; possunt disponere de proventibus et pensionibus non exactis, non obstante constitutione declaratoria, qua forsan non exacti spectarent ad successores, 419 b, 420 a; cappellanorum eorumdem bona per ipsos non disposita deveniunt ad haeredes sanguinis, et, illis deficientibus, ad familiares arbitrio nominatos; eorum testamenta et quaecumque dispositiones quantumcumque non solemnes valent, ibid.

Captivorum redemptio bis in anno commendatur a praedicatoribus, Adventus scilicet et Quadragesimae temporibus, 522 b.

Cardinalium exemptiones non comprehenduntur sub constitutione revocatoria, 125 a; cardinales excipiuntur a solutione trium decimarum, 468 a et b.

Carolus cardinalis Barberinus protector Congregationis regularis canonicorum Lateranensium, 331 b.

Carolus Emmanuel dum vixit Sabaudiae dux et Pedemontis princeps tractatum iniit pacificationis cum civitate Genenensi, 518 b et seq.; quidam illius articuli laesivi iurium Ecclesiae irritantur a Pontifice, 519 b et seq.

Carolus Hispaniarum rex catholicus, 164 a; 337 a; eximia ipsius erga Sedem Apostolicam reverentia, 532 a.

Casus reservati, 58 a; a casibus episcopo reservatis per quaecumque privilegia absolvere non possunt regulares, *ibid.*; a casibus reservatis in Bulla Coenae Domini absolvi possunt familiares Papae semel tantum in vita et in mortis articulo, 91 a; facultas paefata excipit manuum iniectionem in episcopos et alios superiores praelatos, *ibid.*; casus reservati in Bulla Coenae Domini referuntur, 476 a et seq.; casibus reservatis Apostolicae Sedi iubilaei anno extra Urbem nullus potest absolvere, 480 b; excipiuntur moniales, infirmi, aliique impediti, 530 a et seq.

Cassinensium Congregatio Ordinis S. Benedicti, 84 a; capitulum generale non singulis, sed altero quoque anno celebretur, ibid.; procurator generalis sit unus ex abbatibus regiminis est alius ab abbate S. Pauli, 85 a; conditiones circa electionem et administrationem sui officii, ibid.; abbatiam de regimine non administrat, sed sola titulari et insignitus, 85 b; eorumdem computator a definitorio eligitur, 86 a; eius officium, ibid.; sit decanus de regimine, ibid.; ambientes voce activa et passiva privantur a Gregorio XIII, 105 a; excommu-

695

nicantur ab Urbano VIII, ibid.; etiam abbates ipsos promoventes ad instantiam cardinalium, regum et imperatorum, ibid.; praefatae poenae confirmantur,  $106\ b$ ; praecipitur ut bis in anno publice legantur,  $107\ a$ ; monachorum eorumdem decani numerum trecentum non excedant,  $580\ a$ ; conditiones pro decanatu, ibid.; confirmantur constitutiones quoad abbatum titularium et decanorum electionem et numerum, ibid.; poenae in transgressores,  $581\ a$  et b.

Catenularum quarumdam usus aliaque spectantia ad confraternitates SS. Sacramenti B. M. V. et S. Iosephi sub titulo Gregis Boni Pastoris prohibentur, 440 b et seq.

Causae civitatis Avenionensis trahi non posssunt ad Urbem, nisi summam mille scutorum monetae romanae, aut redditum scutorum centum excesserint, 28~a et seq.

Causarum vel negotiorum occasione recurrentes ad Romanam Curiam qui percutiunt, seu talia delicta procurant, sunt excommunicati, 177 b.

Causas beneficiales decimarum et alias spirituales seu annexas qui avocant, sunt excommunicati, 178 b.

Censurarum revocationem et absolutionem compellentes, impedientes executionem litterarum apostolicarum, etiam praetextu, donec ad informandum Romanum Pontificem supplicaverint, excommunicantur, 179 a.

Census et contractus facere quando possint meretrices Urbis, 131 a; censibus huiusmodi sine licentia protectoris monasterii convertitarum contractis, et tertia parte monasterio eidem non relictâ, quomodo sit procedendum, *ibid*.

Chordigerorum confraternitas vide Confraternitas.

Christiani Novi in Portugallia nuncupati, 493 b; ipsorum patrocinium adversus officium Inquisitionis sumit Pontifex, ibid.

Cincturatorum confraternitates, vide Confraternitas.

Cisterciensium Ordo, vide Monachi Cistercienses.

Civitas Avenionensis, vide Avenionensis civitas.

Civitatis Maioricensis studium in universitatem arbitrio episcopi possit erigi, 395 b et sea.

Civitatis Urbini studium in universitatem erigitur et privilegiis augetur,  $184 \ b$  et seq.

Clarae (S.) officium recitari potest die non impedità cuiuslibet mensis sub ritu semiduplici a Cappuccinis, 241 a et b.

Claudius Franciscus Dorival canonicus ecclesiae Bisuntinae a censuris absolvitur, 511 b et seq.

Claudius Reud canonicus ecclesiae Bisuntinae, specialis nuntius mittitur ad Alexandrum PP. VII, 512 a.

Clavium contemptus, 256; inhabilitas ex ipso proveniens non cadit sub facultate dispensandi favore conclavistarum, *ibid*.

Clemens X, Romanus, Æmilius de Alteriis antea dictus, Romae Summus Pontifex pronuntiatur die xxix aprilis MDCLXX, et II maii eiusdem anni coronatur, 1 a; promulgat bullam canonizationis S. Petri de Alcantara, 1 a; et S. Mariae Magdalenae de Pazzis, 11 b et seq.; gratias concedit conclavistis, 22 b et seq.; nec non dapiferis conclavis in quo electus fuit Summus Pontifex, 42 b et seq.;

jubilaeum indicit ad implorandum divinum auxilium initio sui pontificatus 52 a et seq.; de regularium privilegiis plura statuit, 55 b et seq.; formam decernit examinis testium de statu libero contrahentium matrimonium, 82 a et seq.; suis familiaribus plura concedit, 88 a et seq.; Montis Pietatis creditorum securitati providet, 113 a et seq.; suis cappellanis privilegia elargitur, 115 b et seq.; revocat exemptiones a vectigalibus aliisque publicis oneribus, 123 a et seq.; confirmat et amplificat privilegia auditorum Sacrae Rotae, 159 b et seg.; iura Sedis Apostolicae circa provisiones ecclesiarum regni Portugalliae tuetur, 146 b et seq.; archivium Datariae erigit, 149 a et seq.; litteras processus in die Coenae Domini promulgat, 175 b; studiis eremitarum S. Pauli I eremitae providet, 182 b; erigit universitatem studii generalis in civitate Urbini, 182 b; bullam edit canonizationis S. Rosae de Lima, 187 b et seq.; item S. Ludovici Bertrandi, 215 b et seq.; indulget nobilibus Status Ecclesiastici mercaturas et commercia exercere, 229 b et seq.; erigit montem Ursinum quintae erectionis, 246 a et seq.; officia notariorum sacri palații apostolici reducit, 263 b et seq.; renovat et confirmat constitutiones pontificias de annatis et quindennis solvendis Camerae Apostolicae, 269 b et seq.; nonnullos suos familiares eximit a spolio, 287 a et seq.; plura statuit circa extractionem reliquiarum ex coemeteriis Urbis, 296 a et seq.; indicit iubilaeum universale pro divina ope imploranda contra Turcas, 364 a et seq.; violatores immunitatis et libertatis ecclesiasticae coërcet, 368 a et seq.; prohibet ne quis edat libros de missionibus sine speciali licentia Congregationis de Propaganda Fide, 393 a et seq.; universitati Loveniensi restituit facultatem conferendi beneficia, 428 b et seq.; cura statuit in favorem vicariorum apostolicorum apud Sinas et alias partes orientales et pro missionariis in illis partibus, 442 a et 482 b et seq.; tres decimas imponit supra bonis ecclesiasticis in Italia et insulis adiacentibus, 467 b et seq.; indicit iubilaeum universale anni sancti moclexxvi, 476 b et seq.; coërcet inquisitores S. Officii Portugalliae et novos christianos adversus illos tuetur, 496 b et seq.; erigit hospitium in Urbe pro noviter conversis ad fidem, 545 a et seq.; confirmat privilegia universitati studii generalis Caesenae, 594 a et seq.; revocat facultates mulieribus saecularibus concessas visitandi monasteria monialium in Italia et insulis adiacentibus, 606 a et seq.; approbat constitutiones Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivo rum, 613 a et seq.

Clerici regulares Congregationis Scholarum Piarum habent terminum ad deliberandum an profiteri velint vel discedere a Congregatione, 132 b; clerici praefati minoribus tantum ordinibus initiati et laici dimittuntur et a iuramenti vinculo per praepositum genearle eximuntur et absolvuntur, 131 b; 133 a; clerici iidem in sacris ordinibus initiati, si patrimonium habeant, et solemniter nolint profiteri, ut discedant indulgetur, 133 a; quod si non habeant, et velint discedere, ab ordinum exercitio suspendutur, ibid.; clerici regulares Congregationis Matris Dei ad Congregationem clericorum de Somascha, nec Congregationis de Somascha ad clericorum Matris Dei Congregationem possunt transire, 423 b et seq.

Clerici regulares Theatini, vide Theatini.

Clerici reverendae Camerae apostolicae possunt ubique gestare galeri redimiculum coloris violacei, 60 a.

Clerus saecularis in regnis Castellae et Legionis non comprehenditur in decretis super associatione cadaverum et ingressu ad regularium ecclesias, 425 a et b.

Collector generalis spoliorum quae passus fuerit a iudicibus saecularibus in Portugalliae et Algarbiorum regnis, 368 a; collectoris praefati iurisdictio censuris aliisque poenis ab Urbano VIII vindicatur, 368 b et seq.; collectoris praedicti iura in eisdem regnis iuxta Urbani VIII constitutionem confirmantur, et iudicum saecularium sententia annullatur, ibid.

Collegii Graecorum, Maronitarum, Scotorum, Hibernorum et Anglorum in Urbe alumnos inter et convictores in victu et vestitu omnimoda aequalitas praescribitur, 590 a.

Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe, 152 a; ipsius exemptiones a vectigalibus concessae a Gregorio XIII, 153 b; confirmantur, 153 a; 155 a; collegii praedicti alumni et convictores tenentur iurare se, expletis studiis, statim in Germaniam reversuros, 358 b; collegii praefati alumnos inter et convictores admitti non possunt, qui non sint nati in provinciis in Bullâ expressis, 543 b et seq.; collegii praedicti monasterium S. Petri Laudiveteris subditur immediatae iurisdictioni cardinalium protectorum, 566 a; collegii praefati monasterio praedicto Laudiveteris exemptiones ampliantur a Clemente VIII, 566 b; confirmantur a Clemente IX, 568 b; lites inter ipsius ministros et episcopum Laudensem, 569 a et b; Pontificis sententia, 573 b et seq.

Concilium futurum appellantes eorumque fautores excommunicantur, 176 b.

Concilium universitatis Lovaniensis non debet excedere numerum quadraginta et octo personarum, vide Universitas Lovaniensis.

Conclavistae, qui inservierunt S. R. E. cardinalibus in conclavi in quo ad pontificatus apicem fuit evectus Clemens X, donantur summa decem milium scutorum auri, 22 b; conclavistae clerici, seu militiae clericali adscribendi, sunt Sedis Apostolicae notarii sine praeiudicio participantium, commensales Papae, comites, nobiles et cives civitatis quam elegerint, et cum iure successionis ad haeredes, et eximuntur a solutione omnium onerum, 22 b, 24 a; absolvuntur a censuris ob contraventiones contentorum in constitutionibus super creatione Romani Pontificis, et omnes defectus provisionum, dignitatum a censuris provenientes sanantur et in foro conscientiae revalidantur, 24 a et b: ipsis remittuntur fructus ecclesiastici indebite percepti; legitimantur et habilitantur ad successionem, exceptis bonis feudalibus, emphyteuticis, ecclesiasticis, et sine praeiudicio venientium ab intestato, 25 a; conclavistae iidem sunt dispensati ad ordines sacros, beneficia, dignitates, exceptis maioribus post pontificalem ac principalioribus in collegiatis, et excepta cumulatione negata a Concilio Tridentino; et gratis litterae expediantur, 25 b; conclavistae si fuerint equites S. Ioannis Ierosolymitani vel alterius militiae, dummodo quinquennalem residentiam in conventu habuerint, habilitantur ad quascumque commendas etiamsi fuerint absentes, ibid.; non tenentur gestare habitum et tonsuram etiamsi gaudeant ducentorum ducatorum pensione, 27 a; possunt transferre pensiones ad summam centum ducatorum, 26 a et seq.; eximuntur a spoliis cum facultate testandi, 27 a et b; ipsorum privilegia sunt exempta ab insinuatione in camera, 27 b; conclavistarum predictorum procurator praefatis privilegiis gaudet excepta participatione decem millium scutorum, 28 a.

- Confessarii tempore Iubilaei habent facultates absolvendi a casibus reservatis ac dispensandi et commutandi vota, 54 a; confessarius, etiam regularis, in una dioecesi approbatus, non potest in alia confessiones audire, 56 b; confessarius approbatus ad audiendas confessiones saecularium, non intelligitur approbatus ad audiendas confessiones monialium, 57 a; confessarius semel deputatus et approbatus ad confessiones monialium debet approbari toties quoties deputationis casus contigerit, ibid.; confessarius absque nova licentia potest quovis tempore infirmorum confessiones audire, 57 a; tenetur tamen parochum, saltem per scripturam apud ipsum infirmum relinquendam, certiorem reddere, 57 b; confessarius regularis absque temporis praefinitione ab episcopo (secus si ab eius vicario vel antecessoribus) approbatus, iterum ab ipso non est examinandus aut suspendendus absque nova causa ipsas confessiones concernente, 57 b.
- Confessiones saecularium, qui sint vere de familià et continui commensales, audire possunt praelati et confessores regularium, 57 a; confessiones ad audiendas idonei aut non idonei reperti regulares, quomodo ad eas ab episcopo sint admittendi, *ibid.*; a confessionibus audiendis quando sint suspendendi regulares, 57 b; confessionum audiendarum facultas non potest ab episcopo omnibus simul ciusdem conventus adimi inconsultà Sede Apostolicà, 58 a.
- Confraternitas B. Mariae de Monte Carmelo, 295 a; indulgentiae ipsi concessae ampliantur, 296 b.
- Confraternitas Cincturatorum S. Augustini et S. Monicae sub invocatione B. Virginis de Consolatione erecta Bononiae in ecclesia S. Iacobi, 552 b; indulgentiae confratribus et consororibus concessae referuntur, *ibid.* et seq.; confraternitatis praedictae confratres benefactores participant omnia bona, quae fiunt in Ordine S. Augustini et in tota Ecclesia militante, 561 a; confraternitati praefatae communicantur omnes indulgentiae eiusdem Ordinis, 561 b.
- Confraternitates sacri Scapularis ubivis locorum instituere possunt superiores generales Carmelitarum, 408 a; ipsarum erectio de praeterito validatur et sanatur, 494 b et seq.
- Confraternitates Chordigerorum ubique erigere datur facultas ministro generali Minorum Conventualium, 413 a; et etiam ministro generali de Observantia in locis ubi non sint ecclesiae Minorum Conventualium, 413 b et seq.
- Confraternitates SS. Sacramenti, B. Mariae Virginis, et S. Iosephi, sub titulo Gregis Boni Pastoris, supprimuntur,  $440\ b$ .
- Confraternitati SS. Trinitatis redemptionis captivorum indulgentiae concessae a Paulo V referuntur, 387 b et seq.; et confirmantur, 390 a; ubique possunt erigi a ministro seu procuratore generali Ordinis, 391 a, et 408 b et seq.
- Confraternitatis SS. Rosarii indulgentiae nonnullae ad non confratres et consorores extenduntur, 164 a et seq.
  - (De his confraternitatibus vide plura sub verbo Indulgentiae).

Congregatio Cassinensis, vide Cassinensium Congregatio.

Congregatio Discalceatorum Ordinis S. Augustini in Lusitania, vide Ordo fratrum eremitarum S. Augustini.

Congregatio Montis Oliveti Ordinis S. Benedicti, vide Olivetanorum Congregatio.

Congregatio particularis pro quindenniorum exactione in Urbe erigitur, 276 b.

Congregatio sacrarum reliquiarum extractioni, custodiae et distributioni praeposita, 296~a.

Congregationis Missionis superior generalis est in officio perpetuus, 35 a; eidem adiunguntur tres vel quatuor assistentes, et admonitor, 35 b; his exceptis potest omnes superiores et officiales instituere vel destituere, ibid.; in quibuscumque conventibus duo fert suffragia cum praerogativa in paritate non secretorum. ibid.; potest idoneos admittere et indignos post emissa vota cum assistentium consensu dimittere, 36 a; ius non habet condendi leges contrarias decretis conventuum generalium, licet hi potestatem habeant eiusdem statutis vim detrahendi vel addendi, ibid.; dignitates ecclesiasticas absque consensu conventus generalis acceptare non potest, nisi Summus Pontifex in virtute sanctae obedientiae praecipiat, 36 b; congregationis praedictae conventus generalis est superiore generali superior et in quibus casibus potest in eum animadvertere 36 b; ob plures causas celebratur, ibid.; a quo debeat cogi. quis habeat ius suffragii, quae debeant proponi, 37 a; in congregatione praedicta superior generalis eligitur per suffragia mediam partem excedentia, 37 a et b; quid si post quinque scrutinia electio facta non fuerit ibid., poena excommunicationis latae sententiae contra ambientes generalatum vel electionis libertatem impedientes, ibid.; in congregatione Missionis si interim vel statim dissoluto conventu generali contingat obitus superioris generalis aut admonitoris vel alicuius ex assistentibus, quomodo providendum, 38 a; in congregatione praefatà vota emissa dissolvi non possunt vigore Iubilaei, Bullae Cruciatae, etc., sed a solo Romano Pontifice et superiore generali, 61 a et b; congregationis praedictae presbyteri approbati in dioecesibus propriae residentiae possunt ubique locorum excipere confessiones quorumvis aliorum eiusdem congregationis una cum ipsis iter agentium, 240 a; congregationis praefatae superior generalis per se vel per alios superiores deputare valet in qualibet domo ex confessariis iam approbatis certum numerum, cum facultate aperiendi et exequendi litteras Poenitentiariae Apostolicae, ibid.

Conservatores in synodo dioecesanâ non designati possunt eligi a fratribus Minoribus de Observantiâ in Hispaniâ, 301 b.

Conservatorii Divinae Providentiae de Urbe puellae quaecumque ad dotalia subsidia possunt admitti, 597 u.

Conservatorum universitatis Lovaniensis abusus privilegiorum in conferendis beneficiis, 430 b; eorum ius ea conferendi suspenditur a Clemente IX, ibid.; conservatores praedicti quibus, quo tempore, quot et quae beneficia iisdem personis valeant conferre, 431 a et b; vide Universitas Lovaniensis.

Convertitarum monasterium in Urbe, vide S. Mariae Magdalenae de Poenitentia monasterium.

Coronam D. N. I. C. per Camaldulenses dispensari solitam deferens, et diebus fe-

stivis quinquies *Pater* et *Ave* recitans, si fuerit legitime impeditus, defectum praecepti audiendi sacrum supplet, 493 b; coronam praedictam habens, quinquies *Pater* et *Ave* recitans, supplet omnes mentis vagationes dum interfuit sacrificio, dummodo dedita opera non fiat, *ibid.*; *vide* Indulgentiae pro gestantibus et recitantibus coronam Camaldulensium.

Cortesanis Urbis ad intestato decedentibus succedit monasterium S. Mariae de Poenitentià in Urbe, 130 a; ipsae habent facultatem testandi, dummodo praedicto monasterio quartam vel quintam partem relinquant, ibid.; ipsis dictam summam non relinquentibus succedit praefatum monasterium in integrum, vel per viam testamenti, seu per donationem causà mortis disposuerint, ibid.; statuitur quod deinceps cortesanae Urbis nequeant census vitalitios facere, licentià non obtentà a protectore et deputatis monasterii Convertitarum Urbis, 130 b; praefata licentia ipsis denegatur, nisi tertiam partem suorum bonorum vel aliam certam summam deputatorum arbitrio praedicto Urbis monasterio tradiderint vel hypothecaverint, ibid.; si ipsae census sine licentià celebraverint, post earum obitum monasterium praedictum contra earum bona procedere potest ac si tales census non inierint, 131 a.

Cultus ab immemorabili B. Petri Paschasii, 78 a et b; B. Ludovicae Albertoniae, 158 a; B. Ferdinandi regis, 159 b; B. Bernardi Ptolomaei, 422 b; et de casu excepto a decretis Urbani VIII constare declaratur, ibid.

Custodia fratrum Minorum de Observantiâ sub nomine Immaculatae Conceptionis in novam provinciam erigitur, 585 a et seq.

Custodia S. Petri de Alcantara erigitur in regno Neapolitano a Clemente IX; confirmatur ab hoc Pontifice, 109 b et 325 b; custodia praedicta tenetur ad observantiam constitutionum fratrum Discalceatorum Hispaniae, ibid.; custodia eadem non subiacet commissario generali Italo. sed vel procuratori generali vel commissario Hispano, ibid.; custodia eadem non subest visitatoribus de Observantia reformatis, sed tantum Hispaniae, ibid.; custodiae praedictae custos intervenire potest et debet congregationi generali, quando ista celebratur in Hispania, ibid.; in custodiam praefatam nihil potest attentari nisi prius admoniti fuerint custos et diffinitores eiusdem, ibid.; ipsius stabilimenti et gubernio providetur, 344 a et seq.; custodia praedicta in provinciam erigitur, 532 b; eidem pro prima vice providet Pontifex de idoneis ministro provinciali et diffinitoribus, 533 b; custodiae praefatae pro felici regimine et manutentione nonnulla alia statuuntur, 534 a et seq.

D

Dapiferis conclavis in quo electus fuit Summus Pontifex Clemens X declarantur familiares et commensales Papae, 42 b; necnon comites sacri palatii et aulae Lateranensis, eiusque civitatis, quam in Statu Ecclesiastico eligent, cives, et militiae clericali adscripti vel adscribendi sunt notarii apostolici sine participantium praeiudicio etiamsi habitum et rocchettum non deferant, et ius

701

civitatis ad eorum haeredes transit, 43~a; dapiferi paedicti sunt exempti a decimis ecclesiasticis aliisque publicis oneribus; remittuntur eis fructus indebite percepti; dispensantur super omni inhabilitate, etiamsi celebraverint censuris ligati, dummodo non in contemptum clavium, 44~a; legitimantur et dispensantur ad ordines sacros beneficia et dignitates, exceptis maioribus post pontificalem, ac principalioribus in collegiatis, seu cumulative negatis a Concilio Tridentino, 44~b; ipsis litterae expediuntur gratis, et datur facultas transferendi pensiones usque ad summam centum ducatorum, 45~a; ipsorum bona etiam militiae S. Ioannis Hierosolymitani adscriptorum non subsunt spoliis 46~a; ipsorum privilegia sunt exempta ab insinuatione, 46~b.

Datariae apostolicae archivium erigitur, 149 a; vide Archivium.

Decanorum numerus in congregatione Cassinensi praescribitur, 580 a, et qui debeant eligi, ibid.

Defunctorum super cadavera in ecclesiis regularium sepelienda ab ipsismet regularibus functiones sunt expediendae, 300 a et seq.; exceptio pro clero saeculari regnorum Castellae et Legionis, 425 a et b.

Denunciandi delicta quae ad sacram Inquisitionem spectant obligatio, 342 *u*; quaenam huiusmodi delicta referuntur, *ibid*.; denunciandi obligationis negligens quibus poenis afficiatur, 343 *a*.

Destrées Caesar cardinalis, vide Caesar.

Destrees dux pro Ludovico rege christianissimo apud Sedem Apostolicam orator, 541 a.

Didaci (S.) festum celebrari et officium recitari posse XIII die novembris, ob impeditum XII eiusdem mensis, fratribus de Observantia conceditur, 165 b.

Didacus a Iesu procurator generalis Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 613 a; postulat confirmari a Sede Apostolica constitutiones generalis ipsius Congregationis, ibid.

Didacus de Mendibil commissarius generalis Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, 301 b.

Dionysius Mantilla procurator generalis Congregationis S. Bernardi Hispaniae monachorum Ordinis Cistercensis, 292 a; et per substitutionem etiam Galliae, 345 b.

Dispensare conceditur ad tempus nonnullis vicariis apostolicis in partibus orientalibus super quibuscumque gradibus consanguinitatis, excepto primo, 447  $\alpha$  et b.

Domini domorum Urbis augere non possunt pensiones domorum durante anno sancto, imo et per duos annos antea, 383 b et seq.; domini domorum praesati expellere non possunt inquilinos nisi iurent se pro suo usu domos habere velle, ibid.; domini domorum, si, expulsis ut supra inquilinis, easdem domos ante annum expletum alteri locent, deperdunt duos annos pensionis, ibid.; domini domorum possunt expellere subinquilinos, finita locatione eorum auctoris, ibid.

Dominicus Tafurius procurator generalis Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 390 a; 408 b.

- Ecclesiastica immunitas et libertas, 368 b; decretum contra eos qui in Portugalliae et Algarbiorum regnis illam perturbant, ibid.; ecclesiasticam immunitatem perturbantes quot poenis subdantur, ibid.
- Electio decani ecclesiae Bisuntinae irritatur, et eligentes excommunicantur et absolvuntur, 511 b; 575 b et seq.
- Eleemosynam maiorem petere non possunt parochi ab iis qui sepeliri volunt in ecclesiis regularium, qaam si in parochiali sepelirentur, 298 b et seq.
- Eleemosynam pro Terraesanctae necessitatibus et redemptione captivorum bis in anno tenentur commendare praedicatores verbi Dei, 599 a et seq.
- Emmanuel a Costa Susarte clericus Portalegrensis, 487 b; ipsius causa ab Inquisitione Portugalliae ad Inquisitionem Romanam avocatur, ibid. et seq.
- Episcopi dioecesani benedictio a regularibus petenda est in ccclesiis sui Ordinis vel alibi praedicare volentibus, 55 b et seq.; quando et quas ob causas episcopus licentiam praedicandi regularibus concessam suspendere valeat, 56 b; episcopus generatim prohibere non potest regularibus ne in ecclesiis suorum Ordinum praedicent, ibid.; neque omnibus simul unius conventus regularibus confessoribus inconsultà Sede Apostolica adimere facultatem audiendi confessiones, 58 a.
- Episcopi in ecclesiis eremitarum Camaldulentium Montiscoronae celebrare ipsis invitis non possunt,  $70 \, a$ .
- Episcopi Indiarum exacte observent constitutiones apostolicas et decreta congregationis de Propaganda Fide, 482 b et seq.; nullam habent iurisdictionem in vicarios apostolicos, eorumque operarios, nec tamquam Apostolicae Sedis delegati, 484 a et seq., et 486 a et b.
- Episcopi vicarii apostolici Sinarum, etc., eximuntur a iurisdictione Inquisitionis Goanae, 442 a et b; et a iurisdictione Ordinariorum in Indiis, 484 a.
- Episcopi et generales quorumvis Ordinum regularium saltem bis in anno Terraesanctae necessitates et redemptionem captivorum commendari curent, 599 b et seq.
- Episcopo Maioricensi committit Pontifex ut studium suae civitatis in universitatem erigat, 395 b et seq.
- Episcopum consecrandi, cum assistentià duorum simplicium sacerdotum vel sine, datur facultas ad tempus nonullis vicariis apostolicis, 445 a.
- Erectio novorum locorum sub titulo Montis Ursini quintae erectionis, 247 a; erectio novorum officiorum militum piorum, 376 b et seq.; erectio hospitii in Urbe pro noviter ad fidem conversis, 545 a et seq.
- Eremitae Camaldulenses Montis Coronae, 70 a; ipsis invitis episcopi locorum Ordinarii in eorum ecclesis divina celebrare non possunt, 70 a; priores, sine speciali licentia toties quoties impetranda, eremis egredi et pernoctare extraillas non possunt, 107 b et seq; eremitae designantur in qualibet eremo, qui ob urgentem necessitatem per spatium quinquaginta milliarium possint

INDEX RERUM 703

egredi, ibid.; eremitae praedicti priores solis oblatis possunt concedere facultatem egrediendi, 108 a; eremitae Camaldulenses priores, quae per oblatos extra eremum facere possunt, faciant per ipsos, ibid.; eremitae praedicti Etruriae, Montiscoronae ac Pedemontium nationis uniuntur ab Urbano VIII, 360 a; hanc unionem Clemens IX dissolvit et in pristinum statum restituit, 361 a; eamque iterum tractare sub gravibus poenis interdicitur, 363 a.

Examini episcopi absque ullà praefinitione temporis approbantis ad confessiones non est iterum subiiciendus regularis, 56 b et seq.

Excommunicantur qui vulnerarunt Iacobum patriarcham Antiochenum, item complices scientes et non revelantes, 373 a et seq.; regulares emendicantes ab episcopis gradum vicarii generalis apud Sinas et alias infidelium partes, 455 b et seq.; edentes libros ad missiones spectantes absque licentia Congregationis de Propaganda Fide, 393 b; impedientes accessum missionariorum ad Iaponia et alia regna Indiarum, 485 a et b; contravenientes decretis declarantibus fratres Excalceatos sancti Augustini esse vere filios sancti Augustini, et gaudere privilegiis Calceatorum, 465 b; extrahentes libros ex bibliothecis Cisterciensium Reformatorum, 591 a et b.

Excommunicationem incurrunt usurpantes, invadentes loca Sedi Apostolicae subiecta, 179 b; haeretici, eorum defensores, retinentes libros de haeresi tractantes, legentes et imprimentes, 176 a; offendentes S. R. E. cardinales, patriarchas, episcopos, 177 b; imponentes onera ecclesiasticis sine licentià Romani Pontificis, 179 b; falsarii litterarum apostolicarum etiam in formà Brevium, 177 b; ambientes Cassinenses, 105 a; Olivetani, 167; Cappuccini, 261 a; Theatini, 427 a.

Exemptiones quaecumque a vectigalibus et aliis publicis oneribus irritantur, 123 a; item exemptiones a solutione subsidii triennalis, *ibid.*; item exemptiones consanguineis Pontificum a vectigalibus concessae, 125 b.

Eximuntur a spoliis nonnulli familiares Papae etiamsi ab intestato decesserint, 92 b et seq., 287 a; item conclavistae et dapiferi, vide Conclavistae, etc.

Extractio Reliquiarum ex coemeteriis Urbis, a quo et quomodo fieri debeat; vide Reliquiae.

F

Familiares nonnulli Clementis X constituuntur notarii Apostolicae Sedis sine participantium praeiudicio, sacri palatii et aulae Lateranensis comites, equites, nobiles romani, et cives cuiusque civitatis Apostolicae Sedi subiectae, etiamsi habitum et rocchettum non deferant, vel eas civitates nunquam incoluerint, 88 b et seq.; familiares praedicti, quamdiu inserviunt, a solutione vectigalium aliorumque onerum eximuntur, 89 b; et a personali residentia per quaecumque obtenta beneficia dispensantur, 90 a; familiares praefati quaecumque duo dissimilia vel simplicia similia sub singulis tribus tectis quarumcumque trium cathedralium possunt retinere, dummodo illa omnia personalem residentiam non requirant, ibid.; familiaribus iisdem indultum ut

tribus dominicis vel aliis festivis diebus etiam extra tempora sacros ordines recipiant, 90 b; familiares praedicti absolvi possunt a quocumque confessario ab omnibus censuris etiam contentis in Bullà Coenae semel tantum in vita et in mortis articulo, aliisque quibusvis casibus semel in anno, excepta percussione episcopi vel alterius praelati, ac omissione recitationis officiorum, 91 a; familiarium eorumdem vota commutari possunt, exceptis ultramarino, visitationis liminum Apostolorum, castitatis et religionis, ibid.; familiares praefati possunt transerre pensiones usque ad summam trecentorum ducatorum, 91 b; eximuntur a spoliis cum facultate testandi, 92 b et seq.; 287 a et seq.; familiaribus nonnullis omnes gratias a praedecessoribus concessas confirmat et novas addit Pontifex, 316 b et seq.

Federicus cardinalis Borromaeus dum vixit Ordinis Minorum S. Francisci Cappucinorum protector, 608 a et b.

Ferdinandus de Andrade et Castro, olim archiepiscopus Giennensis, 78, a.

Ferdinandi III (B.) regis Castellae cultus ab immemorabili approbatur, 159 b; ipsiusque missam celebrari et officium sub ritu duplici recitari in omnibus Hispaniarum regnis indulget Pontifex, ibid. et 415 b.

Filii veri S. Augustini sunt fratres Discalceati eiusdem Ordinis, 465 b et seq.

Filios duodecim habentium privilegia moderantur, et ad terminos iuris communis ac ad formas constitutionis Pii IV reducuntur ab Urbano VIII et ab isto Pontifice,  $126 \ a$ .

Flavius cardinalis Chisius, unus e protectoribus collegii Germanici de Urbe, 543 b. Flavius Ursinus, modernus dux Brachiani, 246 b et seq.

Formula nova communicandi indulgentias confratribus et consororibus SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, 391 b.

Francisci (S.) Rorgiae canonizatio, 296 b.

Francisci (S.) fratres Minores, vide Ordo Minorum.

Francisci (S.) Solani servi Dei beatificatio, 528 b et seq.

Francisci Xaverii (S.) officium sub ritu duplici in romano calendario apponitur, 51 b. Franciscus card. Barberinus sacri cardinalium collegii decanus, 62 b; ipsius decretum in favorem pictorum academiae S. Lucae, *ibid.*; confirmatur a Pontifice, 65 a; protector Ordinis Minorum Discalceatorum, 325 b; item Ordinis S. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, 419 a; protector collegii Germanici de Urbe, 543 b.

Franciscus a Stephano, procurator generalis Ordinis Beatae Mariae redemptionis captivorum, 134 a.

Franciscus de S. Marco procurator generalis Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, 417 a, 588 a.

Franciscus de Sausa comes de Prado et marchio de las Minas, orator Petri principis gubernatoris regnorum Portugalliae et Algarbiorum, 145 a.

Franciscus de Villegas procurator generalis ecclesiarum Castellae et Legionis, 425 b.

Franciscus Maria a Bononia prior generalis Minorum de Observantia, 413 b.

Franciscus Maria a Cremona minister generalis Ordinis Minorum de Observantia, 601 b.

Franciscus Maria Rhini a Politio, minister generalis Ordinis Minorum de Observantia, 302 b, 309 b.

Franciscus Maria Sarubbius de Neapolis abbas Congregationis Montis Oliveti, 422 b. Franciscus Pallu, episcopus Eliopolitanus, 444 a, 460 a.

Franciscus Perinet canonicus ecclesiae Bisuntinae absolvitur a censuris, 575 b et seq.

Franciscus Scannapiecus prior generalis Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo, 494 b.

Fratres diversorum Ordinum, vide Ordo, vel Monachi, vel propria ipsorum nomina. Fratres Tertii Ordinis Congregationis Gallicanae oblati post octo annos ad caputium et statum laicalem possunt admitti, 306 b et seq.; fratrum praedictorum ius conferendi habitum Tertii Ordinis personis saecularibus communicatur etiam Cappuccinis, et revocantur contraria decreta, 540 b et seq.; vide Tertii Ordinis.

Fratrum Minorum de Observantià recollectorum pro electione praefectarum et priorissarum in provinciis Germano-Belgicis iurisdictio, 282 a et seq.; vide Ordo Minorum de Observantia.

G

Gabellas seu pedagia non permissa imponentes sunt excommunicati, 176 b.

Galeatius archiepiscopus Corinthi, Sedis Apostolicae in Hispania nuntius, 504 b; illi committitur facultas deputandi officiales ecclesiae Caesaraugustanae sede vacante, 505 a et seq.

Gaspar cardinalis Carpineus vicarius in spiritualibus generalis Clementis X et prodatarius, 296  $\alpha$ .

Gevenenses inter et ducem Sabaudiae pacificatio inita reprobatur, 518 b et seq. Germanicum collegium, vide Collegium Germanicum.

Goanensis Inquisitionis ministri nullam habent iurisdictionem in episcopos vicarios apostolicos Sinarum,  $442 \ a$  et b.

Gorgomienses novemdecim martyres beatificantur, et nomina referuntur, 601  $\alpha$  et b. Graecorum collegium, vide Collegium Graecorum.

Guglielmus Humbertus a Praecipiano illegitime eligitur a canonicis ecclesiae Bisuntinae in decanum ipsius ecclesiae, 512 b et seq.; 576 a et seq.

Guido Ascanius cardinalis Sfortia, olim S. R. E. camerarius, 383 b; eius decretum refertur, ibid.

Gundisalvi (B.) de Amarante Ordinis Praedicatorum officium et missa extenditur ad universam S. Dominici religionem, 237 b et seq.

H

Habitum sacri scapularis gestantes quot indulgentias consequantur, V. Indulgentia confraternitatum sacri scapularis.

Habitum seu scapularium SS. Trinitatis redemptionis captivorum suscipientibus indulgentiam plenariam concessit Paulus V, 388 a.

Habitum Tertii Ordinis S. Francisci personis saecularibus conferendi ius convenit etiam Cappuccinis, 540 b et seq.

Hibernorum collegium de Urbe, vide Collegii Graecorum, etc.

Hospitium erigitur in Urbe pro noviter ad fidem conversis, 545 a et seq.; hospitium praedictum declaratur membrum palatii apostolici, ibid.; committitur ipsius administratio particulari congregationi cum facultate statuta condendi, 547 b; hospitio eidem et hospitibus conceduntur omnia privilegia, quibus gaudent palatium apostolicum et illi qui Romanis Pontificibus pro tempore inserviunt, 568 a; hospitio in eodem decedentes, et certa praestantes, item recipiendis hospitibus destinati ministri, aliique in dicto hospitio degentes, in ipso ingressu, indulgentiam plenariam consequuntur, ibid.

Humbertus Praecipianus, vide Guglielmus.

Hungaricum collegium, vide Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe.

Ī

Iacobus cardinalis Rospigliosius procurat et signat concordiam inter fratres Minores Cappuccinos et fratres Tertii Ordinis Congregationis Gallicanae, 541 α et seq.; est unus e cardinalibus protectoribus Collegii Germanici de Urbe, 543 b.

Iacobus patriarcha Antiochenus lethaliter a nonnullis iniquitatis filiis vulneratus in Urbe, 372 b; percussores excommunicantur, 373 a et seq.

Iacobus Quintana a Iesu Maria frater professus Ordinis Minorum S. Francisci de Observantià, commissarius et procurator familiae Terrasanctae, 39 b; 66 a.
 Ianuensis ecclesiae iura tuetur Pontifex, 338 b et seq.

Ignatius Cipres in officialem causarum piarum ecclesiae Caesaraugustanae irrito prosus conatu a iudicibus laicalibus sede vacante deputatus, 500 a et seq.

Ignatius Valente conventum civitatis Lyciensis Ordinis S. Augustini haeredem instituit, 351 b.

Immunitas et libertas ecclesiastica, 368 b; contra illarum perturbatores decretum Urbani VIII refertur, 369 a et seq.; confirmatur, ibid. b et seq.

Impedientes accessum missionariorum ad Iaponiam et alia regna Indiarum excommunicantur, 486 b.

Impetrationibus ne quis utatur, seu ne impetret a Romana Curia, prohibentes seu impedientes excommunicantur, 177 b et seq.

Indiarum Orientalium, Chinae, aliorumque locorum missionarii non tenentur Lusitaniam pertransire, 457 a et seq.

Indictio universalis Iubilaei initio pontificatus Clementis X, 52 a et seq.; item ad divinam opem implorandam contra Turcas, 364 a et seq.; nova iubilaei indictio anni sancti mpclxxv, 476 b et seq.

Indulgentia in ecclesia sancti Angeli Custodis de Urbe transfertur a secunda dominica ad diem secundam octobris, 327 b et seq.

Indulgentia plenaria Iubilaei anno Romanis per triginta, exteris per quindecim dies, confessis et communione refectis, quatuor basilicas Romae visitantibus, 478 b; indulgentia eadem pro iis qui in via, vel etiam in Urbe, morbo, vel alia de causa ab earumdem visitatione impediuntur, *ibid.*; ceterae indulgentiae omnes Iubilaei anno suspenduntur, 480 b.

Indulgentia plenaria pro destinatis ad recipiendos noviter ad fidem conversos in Urbis erecto hospitio, pro ministris, aliisque ibidem degentibus et decedentibus, 545 a et seq.

Indulgentia pro iis qui intersunt missae et processioni de SS. Rosario, 164  $\alpha$  et seq. Indulgentia in ecclesiis Carmelitarum in festo S. Mariae Magdalenae de Pazzis, 75 b, et in festo B. M. de Monte Carmelo et Ss. Andreae Corsini, Angeli et Alberti, 308 b et seq.; item in ecclesiis Minorum Conventualium die 11 augusti, 112 a; item in ecclesiis Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum in festis Ss. Ioannis de Matha et Felicis de Valois, 144 a et seq.; item in ecclesiis Ordinis S. Dominici in festis Ss. Ludovici Bertrandi et Rosae de S. Maria, 232 b; item in ecclesiis clericorum regularium Theatinorum in festo S. Caietani, 233 b; item in ecclesiis Societatis Iesu in festo S. Francisci Borgiae, 236 b et seq.; item in ecclesiis regnorum Hispaniae pro iis qui intersunt missae de SS. Nomine B. M. V., 262 a et b; item in ecclesiis Ordinis B. M. de Mercede redemptionis captivorum in festo S. Petri de Nolasco, 286 a; item in ecclesiis Ordinis sancti Augustini in festis eiusdem sancti Augustini et Ss. Monicae, Nicolai Tolentinatis et Thomae de Villanova, 290 a et b; item in ecclesiis Ordinis divi Benedicti in festis eiusdem S. Benedicti ac Ss. Sholasticae, Placidi et Mauri, ac in die commemorationis omnium Sanctorum Ordinis praedicti, 291 a et b; item in ecclesiis Servorum B. M. V. in festo S. Philippi Benitii, 373 b; item in ecclesiis Praemonstratensium in festis Assumptionis B. M. V., Ss. Augustini, Norberti, et die commemorationis Sanctorum eiusdem Ordinis, 411 a et b; item in ecclesiis Excalceatorum B. M. de Mercede in festis Ss. Petri Nolasci, Raymundi, Iosephi, Apparitionis S. Michaëlis Archangeli, ac dominica proximiore kalendis augusti, 452 b et seq.; item in ecclesiis monachorum Vallisumbrosae Congregationis in festo sancti Ioannis Gualberti, 610 a et b.

Indulgentiae archiconfraternitati Cincturatorum S. Augustini concessae,  $552\ b$ ; cincturati gaudent indulgentiis Ordini eremitarum S. Augustini concessis tredecim Pater et Ave et semel Salve Regina, vel quinquies Ave recitantes,  $553\ a$ ; indulgentiae abrogatae ob clausulam manus adiutrices porrigendi, restituuntur a Gregorio XIII si loco porrigendi manus adiutrices recitent cincturati quinquies Pater et Ave,  $553\ b$ ; indulgentiae ipsis concessae in festis Domini,  $554\ a$  et seq.; item in festis B. M. V.,  $555\ a$ ; et apostolorum,  $556\ a$ ; item in festis Sanctorum Ordinis,  $556\ b$ ; in aliis diebus anni,  $557\ b$ ; in processionibus,  $559\ b$ ; in exercitio bonorum operum,  $560\ b$  et seq.; indulgentiae procuratoribus confraternitatis,  $561\ a$ ; benefactores confraternitatis participant omnia bona quae fiunt in tota Ecclesia militante, ibid.; indulgentias directe vel per communicationem concessas Ordini participant cincturati,  $561\ b$ ; aliae indulgentiae et privilegia vivae vocis oraculo eidem confra-

ternitati concessa referuntur, 562~a et seq.; indulgentias prae dictas confirmat Clemens X et indulgentiam plenariam ingredientibus confraternitatem concedit, 564~b; pro iis qui non possunt interesse processioni prima dominica Adventus, transfertur iudulgentia plenaria ad dominicam primam post festum divi Augustini, 565~a.

Indulgentiae Ordini Carmelitarum concessae sub onere porrigendi manus adiutrices, revocatae a Pio V, restituuntur a Gregorio XIII, et, loco eleemosynas elargiendi, substituit septem *Pater* et *Ave*, vel vesperarum pro defunctis recitationem, vel habitum dicti Ordinis gestare, aut ante SS. Christi Corpus terram osculari, 402 a et b.

Indulgentiae plures in favorem Ordinis Carmelitarum recensentur, 402 b et seq.; indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum et relaxatio tertiae partis peccatorum visitantibus ecclesias Ordinis Carmelitarum in certis festis, ibid.; indulgentia triginta annorum et totidem qudragenarum dictas ecclesias quater in anno visitantibus, 403 a; indulgentia quadraginta dierum quocumque die in ecclesiis dicti Ordinis dicentibus semel Pater et Ave, ibid. b; indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum iis qui Ordinem et fratres Carmelitas Ordinem et fratres B. M. V. de Monte Carmelo dixerint, *ibid. b*; indulgentiae Ordini concessae confirmantur et ampliantur a Nicolao V. Sixto IV, 403 b et 404 a; indulgentia die sabbati post obitum, pro animabus purgatorii, quae vel habitum Ordinis gestarunt vel confraternitatis scapularium, ibid. a; indulgentiae centum dierum iis qui feria quinta missae, item centum iis qui praedicationi in ecclesiis dicti Ordinis interfuerint, ibid. a et b; indulgentia plenaria confessis et communione refectis visitantibus dictas ecclesias in festo S. Teresiae, ibid. b; indulgentia plenaria iis qui interfuerint orationi quadraginta horarum in dictis ecclesiis, ibid.; indulgentia quinquaginta dierum pro salutantibus Laudetur Iesus Christus, et respondentibus In saecula, Amen, vel Semper, concessit Sixtus V, ibid.; indulgentia quinquaginta dierum pro reverenter nominantibus nomen lesu et Mariae, et plenaria in articulo mortis, dummodo habuerint consuetudinem sic salutandi et nominandi, 404 b et 405 a; indulgentia plenaria fratribus Carmelitis recitantibus litanias Sanctorum ubi non sit erecta confraternitas vel non fiat processio S. Scapularis, 406 b et 407 a; indulgentia plenaria visitantibus eorum ecclesias in festis B. M. V, 407 b; indulgentia centum dierum convenientibus ad antiphonam Salve Regina, quae post completorium quotidie in praefatis ecclesiis decantatur, ibid.; indulgentiae tot conceduntur visitantibus ecclesias Ordinis in diebus stationum ecclesiarum Urbis, quot si ecclesias Urbis visitassent, ibid.

Indulgentiae pro confraternitate S. Scapularis Carmelitarum, 405 a; indulgentia plenaria confessis et communione refectis die primo ingressus ad confraternitatem, ibid.; indulgentia plenaria iisdem confratribus et consororibus confessis et communicantibus die decimasexta iulii vel dominica immediate sequente, ibid.; indulgentia plenaria iisdem, ut supra, in articulo mortis nomen Iesu ore, vel corde, si non potuerint ore invocantibus, ibid. b; indulgentia plenaria iisdem, ut supra, si processioni fieri solitae in una dominica in una domi

nica cuiuslibet mensis interfuerint, ibid.; indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum sumentibus cum habitu dictae confraternitatis semel in mense eucharistiam; item ipsam ad infirmos delatam comitantes, ibid. b; indulgentia trium annorum et totidem quadragenarum iisdem confessis, ut supra, in cappellis confraternitatis in festis B. M. V., ibid.; indulgentia centum dierum associantibus corpora defunctorum ad sepulturam, ibid.; indulgentias praefatas applicari posse animabus fidelium per modum suffragii concessit Clemens X, 406~a; indulgentias praefatas communicandi et confraternitates ubique erigendi facultas priori, et, ipso absente, vicario generali tribuitur, ibid.; indulgentia centum dierum recitantibus officium B. M. V., 406~b et 407~a; indulgentia centum dierum exercentibus varia opera charitatis et pietatis, ibid.; item plenaria si impediti confraternitatis cappellam visitaverint, vel, si visitare nequiverint, officium B. M. V. vel quinquagies Pat~r et Ave recitaverint, ibid.

Indulgentiae pro confraternitate SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 387 b; indulgentia plenaria confratribus et consororibus die primo ingressus et communione refectis, 388 a; indulgentia plenaria iisdem, ut supra, nomen Iesu, sin minus, corde invocantibus in articulo mortis, et scapularium deferentibus, ibid.; indulgentia plenaria iisdem, ut supra, in festo SS. Trinitatis visitantibus ecclesias vel cappellas Ordinis vel confraternitatis, *ibid.*; indulgentia plenaria eisdem, ut supra, proficiscentibus ad partes infidelium pro captivorum redemptione, ibid.; indulgentia plenaria pro captivis redemptis, si intra mensem post reditum eadem egerint, 388 b; indulgentia septem annorum iisdem sexies in die Pater, Ave et Gloria Patri recitantibus et scapularium gestantibus, 388 b; indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum iisdem visitantibus Ordinis vel confraternitatis ecclesias vel cappellas in festis Nativitatis et Resurrectionis Iesu Christi, Assumptionis B. M. V. et S. Agnetis secundo, ibid.; indulgentia septuaginta annorum et totidem quadragenarum iisdem intervenientibus processioni scapularii, item pro captivorum constantia et liberatione quotidie per annos tres; Pater et Ave et semel Gloria Patri recitantibus; item recipientibus et associantibus redemptos ad cappellam confraternitatis; item pro redemptione captivorum pie se exercentibus, ibid.; indulgentia quinque annorum et totidem quadragenarum eisdem Eucharistiam dum ad infirmos defertur comitantibus; item centum dierum corpora defunctorum ad sepulturam associantibus, 389 a; indulgentia centum dierum eisdem assistentibus missae in oratoriis confraternitatis, pauperes hospitio suscipientibus, vel quodcumque pietatis opus exercentibus, ibid.; indulgentias praedictas communicandi et confraternitates ubique erigendi facultas ministro vel procuratori generali defertur, 389 a et b; indulgentia plenaria iisdem, ut supra, quoties intervenerint processioni semel in mense fieri solitae, 389 b; indulgentiae praefatae confirmantur a Clemente X, 390 a; indulgentia plenaria iisdem, ut supra, cappellas vel ecclesias confraternitatis vel Ordinis visitantibus in sestis Nativitatis et Purificationis B. M. V., Inventionis S. Crucis, S. Michaëlis Archangeli et S. Clementis Papae, 390 b; indulgentiae tot conceduntur visitantibus ecclesias vel

cappellas praedictas quot si Urbis ecclesias visitassent, *ibid.*; indulgentiarum praefatarum communicationis nova formula praescribitur, 391 b; indulgentiae praefatae confirmantur pro Congregatione Hispaniae, 409 b.

- Induigentiae pro confratribus et consororibus confraternitatis Chordigerorum S. Francisci, 412 a; indulgentia plenaria ipsis confessis et communione refectis die primo eorum ingressus, ibid.; item in festo principali confraternitatis eiusdem ecclesiam seu oratorium visitantibus, ibid. b; indulgentia plenaria eisdem in mortis articulo saltem nomen Iesu ore, sin minus, corde invocantibus, ibid.; aliae indulgentiae iisdem concessae referuntur, ibid.; indulgentias praefatas animabus defunctornm applicari posse indulsit Paulus V, 413 a; indulgentias praedictas communicare posse cuilibet confraternitati in ecclesiis Minorum Conventualium erectae, eorum ministro generali et commissario generali Minorum de Observantià, in locis tamen ubi non sint Conventuales, concessit Sixtus V, 413 b.
- Indulgentiae pro gestantibus et recitantibus coronam Camaldulensium, 492 b; indulgentia plenaria eam recitantibus, ut supra, per mensem singulis diebus, 493 a; indulgentia plenaria occumbentibus in bello contra infideles, si eam ter in hebdomadà recitaverint, 493 a; aliae indulgentiae referuntur, ibid.; indulgentiae praefatae applicari possunt pro animabus purgatorii, 494 a.
- Indulgentiae fratribus Ordinis Minorum de Observantià in partibus Terraesanctae degentibus, easdemque visitantibus concessae, confirmantur, 39 b; indulgentia plenaria in articulo mortis pro interpretibus eorumdem Hierosolymis, Bethlehem et Nazareth existentibus, 40 a.
- Indulgentiae Discalceatorum B. M. de Mercede redemptionis captivorum ad favorem Calceatorum eiusdem Ordinis extenduntur, 286 a et b; 598 a et seq.
- Indulgentiam centum dierum lucrantur confratres sanctissimi Corporis Christi comitantes cadavera ad sepulturam, 387 a.
- Infirmorum confessiones quovis anni tempore possunt regulares audire et ad quid teneantur,  $57 \ \alpha$ .
- Inquilinis Urbis pensionem domus per duos annos antea et ipso anno sancto augeri prohihetur a Pontifice, 383 b et seq.; Inquilini vel subinquilini Urbis, tam durante, quam finità locatione expelli non possunt, nisi prius dominus iuraverit pro suo usu domum velle, ibid.; inquilinis sic expulsis a domo, si dominus eam intra annum alteri locet, deperdat pensionem duorum annorum, ibid.; inquilinorum privilegio non gaudet subinquilinus finità locatione sui auctoris, ibid.
- Inquisitionis instructio pro examinandis testibus ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium, 82 a et seq.; inquisitionis edictum delicta recensens quae debeant denunciari, 342 a et seq.; inquisitionis edictum praefatum praecipitur ut publicetur in Urbe et ad notitiam deducatur vicinorum episcoporum ubi non sit Inquisitio, 343 a et b.
- Inquisitionis Portugalliae causae avocantur ad Inquisitionem Urbis, 487 b et seq.; 496 b et seq.
- Inquisitores Sardiniae inter et episcopum Ampuriensem causa ad Sedem Apostolicam avocatur, 602 b et seq.

Ioannes Baptista cardinalis Pallottus Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini protector, 611 b.

Ioannes Baptista Sauvage canonicus ecclesiae Bisuntinae absolvitur a censuris, 575 b et seq.

Ioannes Bernardinus a S. Elpidio, procurator generalis Ordinis S. Francisci Conventualium, 98 a.

Ioannes Cassignet canonicus ecclesiae Bisuntinae absolvitur a censuris, 511 b et seq.

Ioannes de Watenille in decanum ecclesiae Bisuntinae ab Alexandro VII instituitur,  $515 \ b$ ;  $576 \ a$ .

Ioannes, dum vixit, cardinalis Bona, 552 b.

Ioannes Everardus cardinalis Nidhardus regis catholici orator, 337 a.

Ioannes Iacobus Fauche de Domprel decanus ecclesiae Bisuntinae in archiepiscopum eiusdem ecclesiae praeficitur ab Alexandro VII, 511 b et seq.; 576 a et seq.

Ioannes Paulus Oliva praepositus generalis Societatis Iesu, 590 a et b.

Ioannis (B.) de Cruce primi Carmelitae Excalceati beatificatio, eiusque officii et missae diversis in locis concessio, 527 a et seq.

Iosephus Eusanius episcopus Porphyriensis sacrarii apostolici praefectus, 552 a.

Iosephus Peralta in officialem maiorem et iudicem metropolitanae ecclesiae Caesaraugustanae illegitime a iudicibus laicis deputatus, 499 b et seq.

Iubilaeum universale indicit Clemens X ad divinam opem implorandam pro felici Ecclesiae regimine initio sui pontificatus, 52 a; eius occasione indulgentias certa facientibus elargitur, ibid.; eius tempore omnes fideles etiam regulares confessarium quemcumque adprobatum possunt eligere, 53 a et b; eodem tempore datur facultas confessariis absolvendi a casibus etiam in Bulla Coenae contentis, et commutandi vota, religionis et castitatis exceptis, etc.; 53 b et 54  $\alpha$ ; iubilaeum universale ad implorandam divinam opem contra Turcas, 364 a et seq.; iubilaei universalis anni sancti MDCLXXV indictio, 476 b et seq.; eodem anno, Romani per triginta, externi per quindecim dies, quatuor Romae basilicas visitantes, indulgentiam plenariam obtinent, 478 b; qui in via, vel etiam in Urbe, morbo, vel alia de causa a visitatione earumdem impediuntur, indulgentiam consequentur, ibid.; praeter praefatas, indulgentiae omnes suspenduntur, 480 b et seq.; iubilaei praedicti anno moniales, aliique designatas. basilicas visitare impotentes, si certa praestent eamdem indulgentiam consequuntur, 530 a et seq.; et sic impediti possunt a casibus Sedi Apostolicae reservatis absolvi, ibid.

Iudices curiae ordinariae S. Petri civitatis Avenionensis saltem viginti quinque annorum aetatis et tres practicae debent explevisse, 280 a et b.

Iudices quicumque ac magistratus saeculares, personas ecclesiasticas ad sua tribunalia trahentes, excommunicantur, 179 α; iudices ac magistratus saeculares beneficiales causas a iudicibus ecclesiasticis avocantes excommunicantur, ibid.; iudices seculares se interponentes in causis criminalibus ecclesiasticorum excommunicantur, ibid. α.

Iuliani (S.) episcopi officium recitandi tam die sesto, quam commemorationis eius-

dem, Conchensi dioecesi Clemens VIII et Paulus V facultatem concessere, 386~a; eiusdem sancti officium extendit Pontifex ad omnia Hispaniarum regna, ibid.~b.

Iuramentum quale teneantur praestare cappellae Pontificiae cappellani, 122 b. Iurare quomodo debeant Cistercienses Hispani antequam ad aliquam electionem abbatis deveniant, 162 b.

L

Laelius Ursinus, Vico Varronis princeps, 256 b.

Laudiveteris monasterium collegio Germanico de Urbe annexum vide Collegium Germanicum.

Lauream doctoralem possunt fratribus sui Ordinis conferre superiores generales Minorum Conventualium, 313 a; Ordinis S. Pauli I Eremitae, 99 b; Carmelitarum, 183 b; item idoneis quibuscumque universitates Urbini, 186 a et b; Avenionensis, 280 b; Maioricensis, 295 b et seq.; Cesenae, 595 b.

Laurentius Brancatus a Laurea, procurator generalis Ordinis S. Francisci Conventualium, 112 a.

Leodiensis civitatis et dioecesis beneficia conferendi facultas suspenditur, ac sub certis conditionibus suspensio relaxatur, 430 a.

Leopoldus Romanorum rex illustris in imperatorem electus, 601 a; postulat pro beatificatione novemdecim martyrum Gorgomiensium, ibid.

Libri ad missionem spectantes edi non possunt absque licentià Congregationis de Propagandà Fide sub poenà excommunicationis latae sententiae reservatae Papae, 393 b.

Litaniae SS. Nominis Iesu approbatae, 405 a; item B. M. V., ibid.

Lites super taxa rerum ad pharmaciam spectantium in Urbe impensis Camerae fieri debent, 506 a et seq.

Litterae apostolicae pro conclavistis, dapiferis et cappellanis gratis sunt expediendae, vide Conclavistae, etc.

Litterarum apostolicarum executionem impedientes excommunicantur, 173 b.

Lovaniensis universitatis privilegia quoad collationem beneficiorum suspenduntur, et cum certis conditionibus suspensio relaxatur, 430 a et seq., vide Universitas Lovaniensis.

Lucae (S.) academia pictorum, confraternitas et ecclesia, 62 b.

Ludovica (B.) Albertonia 158 a; cultus ab immemorabili illi exhibitus probatur, necnon de casu a decretis Urbani VIII excepto constare declaratur, *ibid.*; ipsius officium et missam recitari et celebrari posse etiam a confluentibus ad ecclesiam S. Francisci ad Ripam indulgetur, *ibid.* b.

Ludovicus (S.) Bertrandus Ordinis Praedicatorum, 215 b; natus est Valentiae in Hispania honestis parentibus die prima ianuarii movi, 216 b; Ordini Praedicatorum in Valentino conventu nomen dedit, 217 b; prior electus, ibid. b; dicere solebat religiosum debere spernere se, spernere nullum, spernere mun-

dum, et spernere se sperni, 218 b; sclopum sui aggressoris in crucifixum commutat, ibid.; hispanica lingua conciones habens, absque interprete intelligebatur ab Indis, 219; ultimà infirmitate detentus illud dictum Augustini repetebat: Domine hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in aeternum parcas, 223 a; obiit vii idus octobris anno MDLXXXI aetatis suae quinquagesimo quinto, 224 a; eius miracula post mortem recensentur, 224 b; Beatorum albo adscribitur a Paulo V, 226 a, et a Clemente IX ad solemnem ipsius canonizationem deveniri posse decernitur, 226 b; inter Sanctos annumeratur a Clemente X, 227 a; eius festum diei x octobris accensetur, ibid.; eius sepulchrum die eius festo visitantibus indulgentiae conceduntur, ibid.

Ludovicus Coci abbas generalis Congregationis canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis S. Augustini, 604 b.

Ludovicus cardinalis Ludovisius fundator collegii Hibernorum de Urbe, 590 a; illius curam commitit praeposito generali Societatis Iesu pro tempore existenti, *ibid*.

Ludovicus Francorum rex christianissimus, 541 a.

Ludovicus Kelleri, commissarius generalis provinciarum Germano-Belgicarum Ordinis Minorum S. Francisci Recollectorum, 282 a.

Ludovicus Magnus a Cantu procurator generalis Ordinis Minorum Conventualium, 284 a.

Ludovicus Mimeur Ordinis fratrum Minorum de Observanția, commissarius generalis Terraesanctae, 599 b.

## M

Maioricensis civitatis studium in universitatem erigi posse conceditur, 395 b et seq. Magistratus, notarii, iudices se interponentes in causis criminalibus contra ecclesiasticos sunt excommunicati, 178 b et seq., vide Iudices.

Marcellus cardinalis Sanctacrucius, 347 b.

Marcus de Valimbert eccesiae Bisuntinae canonicus a censuris absolvitur, 511 b et seq.

Maria Magdalena (S.) de Pazzis Sanctarum catalogo adscribitur a Clemente IX, sed Bullam canonizationis expedivit Clemens X, 11 b et seq.; orta est Florentiae anno mplxvi, 12 a; virtutes eius recensentur, 12 b et seq.; anno aetatis xvi in monasterio S. Mariae de Angelis Ordinis Carmelitarum adscribitur, 13 a, et ibidem anno xvii solemnem professionem emittit, 13 b; non semel Iesu Christi manu Eucharistia reficitur, 15 b; annulo, corona spinea et stigmatibus a Christo donatur, ibid.; obiit xxv maii mocvii, aetatis suae quadragesimo primo, 16 b; miracula ipsius recensentur, 17 a et seq.; Beatae titulo insignitur ab Urbano VIII, viii maii mocxxvi, 18 a; eiusdem dies festus xxv maii celebrandus statuitur, 20 a.

Mariae (S.) Magdalenae de Poenitentia monasterium de Urbe, 130 a; ius habet ad tertiam partem bonorum de quibus disponunt meretrices vel cortesanae, ibid.

Mariae (B.) de Monte Carmelo Ordo, vide Ordo Carmelitarum.

Marianna Hispaniarum regina catholica, 164 a; eius praeclara merita, 262 a; 395 b;

Maronitarum collegium in Urbe, vide Collegii Graecorum, etc.

Matrimonia in gradibus prohibitis, primo excepto, contracta in quibusdam partibus infidelium validantur, 447 a et b.

Matrimonium contrahere volentium status liber quomodo comprobandus, 81 b; instructio refertur pro examine testium ad hoc adhibendorum, 82 a et seq.

Matthaeus Orlandus, prior generalis Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, 137 b; 308 b; 401 b.

Matthias de Cardona vicarius et procurator generalis Ordinis B. Mariae redemptionis captivorum, 286 a; 578 b; 598 a.

Mediolanensis archiepiscopus, 569; ad ipsum recursus habetur contra attentata episcopi Laudensis, *ibid.*; ad ipsum spectare decernitur iurisdictio in ecclesia monasterii Laudiveteris, 570 b et seq.

Mercaturas et commercia exercentes nobiles Romani et Status Ecclesiastici incolae nullum praeiudicium nobilitati inferunt, 229 b.

Michaël Marta Gomez et Mendoza in vicarium capitularem civitatis et dioecesis Caesaraugustanae irrita electione a iudicibus laicis deputatur, 499 b et seq.

Michaël rex Poloniae petit celebrari officium de S. Stanisiao Kostka, 257 a.

Meretricum sorores et natae in *Divinae Providentiae* Conservatorio Urbis degentes ad subsidia dotalia habilitantur, 597 a, vide Cortesanae.

Militiae de Calatrava domus prior habet usum insignium et indumentorum episcopalium, 172 b.

Militia S. Ioannis Hierosolymitani excipitur a solutione trium decimarum, 467 b. Militum piorum collegium, vide Notarii auditoris Camerae apostolicae.

Missam SS. Rosarii celebrantes et audientes quas consequantur indulgentias, vide Rosarium.

Missam celebrare seu celebrari facere in eorum cappellis, abbreviatoribus litterarum apostolicarum conceditur,  $103 \ a$ .

Missam solemnem de Nomine B. M. V. xvII septembris in ecclesiis provinciarum et regnorum regis Hispaniarum audientes, plenariam indulgentiam consequuntur, 262 a et seq.

Missionarii regulares curam animarum exercentes apud Chinas, aliasque partes infidelium, subduntur quoad functiones parochiales vicariis apostolicis, 448 b; missionarii prefati non exhibentes vicariis apostolicis litteras patentes, possunt ab iisdem ab officio prohiberi ibid. b et seq.; missionariis praedictis prohibetur catechistas voto obedientiae erga se ipsos, privative quoad vicarios apostolicos, obstringere, 449 b et seq.; missionariorum accessum ad Iaponiam et alia regna Indiarum Orientalium impedientes excommunicantur, 485 a et b; missionarii Chinam et Indias orientales profecturi olim tenebantur Lusitaniam pertransire, 497 a et seq.; quamcumque viam possunt suscipere ex indulto Pauli V, Urbani VIII et Clementis X, ibid.; missionarios praefatos, aliam viam quam per Lusitaniam aggredientes, qui impediunt, excommunicantur, ibid.

Missionis Congregatio, vide Congregatio Missionis.

Monachi Cassinenses in abbates titulares non eligantur, nisi abbates regiminis vel priores claustrales fuerint,  $580 \, a$ , vide Cassinensium Congregatio.

Monachi Cistercienses, 114 a; praeceptum fuerat ut in singulis ipsorum provinciis duo designarentur monasteria unum pro novitiatu, alterum pro professorio, 114 a; deinde quod in monasteriis novitiatus saltem vigintiquinque monachi degerent, 114 b; excipiuntur ab hoc decreto monasteria, in quibus perpetua stabilitas promittitur, 115 a; monachi Cistercienses Hispani, oriundi ex terris sitis ultra ac citra montes Castellamveterem a novâ separantes, aequaliter ad abbatias promoveantur, 160 a et seq.; monachorum Cisterciensium Hispaniae abbates elapso triennio non possunt iterum immediate in abbates eligi, 292 a et seq.; monachorum praefatorum abbates a generali reformatore, sex definitoribus et sex electoribus eliguntur, 293 a et b; monachorum predictorum aliqua abbatia vacante, monachi conventuales intra duos dies abbatem eligant, ibid.; aliàs ad generalem reformatorem electio abbatis devolvitur, 294 a; monachorum praefatorum capitulis ea pars in paritate suffragiorum praevalet, pro qua stat abbas, 345 b et seq.

Monachorum Cisterciensium Congregatio reformata S. Bernardi, 591 a; prohibetur extrahere libros ex bibliothecis ipsius, ibid.

Monachorum Montis Oliveti abbati generali et definitorio prohibitum ab Urbano VIII ne abbates titulares eligerent, 67 a; indulsit deinde Clemens X praedictis pro duodecim abbatum titularium electione, 67 b; monachorum Montis Oliveti ad favores principum pro consequendis dignitatibus recurrentium poenae, 167 a; monachorum praedictorum duodecim abbates titulares eligantur, duo ex sex provinciis quibus Congregatio constat, 168 b; quae qualitates debeant in eis praefulgere ibid.; de B. Bernardo Ptolomaeo eiusdem Congregationis fundatore, vide B. Bernardi Ptolomaei.

Monachorum Silvestrinorum congregatio, ac ceterae congregationes a S. Pio V ex titulo oneroso exemptae, trium decimarum solutione obstringuntur, 467 b et 473 a.

Monasteria monialium in Italia et insulis adiacentibus ingrediendi facultates, mulieribus saecularibus concessae, revocantur sub poenâ excommunicationis latae sententiae, 606 b et seq.

Monicae (S.) genitricis S. Augustini laudes, 290 b.

Monte Argentario (ab) usque ad Terracinam praedones maris, piratae et latrunculi excommunicantur, 176 b.

Montis Oliveti congregatio vide Olivetanorum Congregatio.

Montis pietatis debitores obligatione camerali ad ipsius favorem obstringuntur,  $112 \ b$  et seq.

Montem non vacabilem Ursinum tertiae erectionis locorum quatuor millium, reddentium scuta quinque pro quolibet loco, erexit Paulus V, 246 a; alia loca addiderunt alii Pontifices, 246 b; montem non vacabilem Ursinum quintae erectionis creat Clemens X, locorum trium millium reddentium quatuor scutorum pro quolibet loco, 247 a et seq.; montis huiusmodi creditoribus, emptoribus, depositariis securitati providetur, 248 a et seq.; montis praefati, ab erectione elapsis viginti annis, tenetur dux Ursinus extinguere quolibet anno scuta quindecim millia, 248 b.

Naufragorum bona in littore maris inventa rapientes excommunicantur, 176 b. Nicolaus a S. Mauro abbas generalis Congregationis reformatae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis, 591 a.

Nicolaus Marinus, decanus et parochus ecclesiae collegiatae oppidi de Tempio Ampuriensis dioecesis, 602 b; delictum publicae et scandalosae inobedientiae erga episcopum committit, ibid.; ipsius causa enarratur, ilid. et seq.

Nobiles Romani vel incolae Status Ecclesiastici commercia exercere possunt sine nobilitatis praeiudicio. 229 b; nobiles praedicti commercia et mercaturas exercentes, dummodo merces minutatim per se ipsos non vendant, admittuntur ad militiam S. Ioannis Hierosolymitani, ac S. Stephani, aliorumque Ordinum militarium, 230 a.

Nominis (SS.) Iesu litaniae commendantur, 405 a.

Norberti (S.) abbatis die festo indulgentia plenaria in ecclesiis sui Ordinis, 411 a et b.

Notarii auditoris camerae apostolicae, 375 a; in ipsorum utilitatem Paulus V centum officia vacabilia militum piorum de novo crigit, 375 a et seq.; alia undecim erexit Urbanus VIII, 378 b; notariorum praefatorum qui se obligaverint ad solutionem fructuum pro praedictis officiis erectis, 379 a; notariorum praedictorum in utilitatem alia quinquaginta quatuor officia huiusmodi erigit Clemens X, 379 b; officiorum eorumdem dotem assignat ex massa tam distribuenda, quam apud eos remanente, 380 a; in notarios praefatos, solutionis tempore transacto, pro omnibus dictis officiis decernitur manus regia, 381 a; notarii praedicti debent singulis annis deponere pretium unius ex quinquaginta quatuor officiis ad creditum Datariae, 382 a.

Notariorum auditorum Romanae Rotae quadraginta et octo officia reducuntur, 264 a et b; Clemens X notarios huiusmodi ad quatuor tantum limitat, 266 a et seq.; notariorum officia sic reducta, primum ad Romanum Pontificem, secundum ad vicecancellarium, tertium ad camerarium, quartum ad auditores S. Rotae pertinere declaratur, ibid.; notarii suppressi quomodo corum officia vendere teneantur, 266 a; recusantibus vendere officia, quomodo fuerit provisum, 266 b; notarii ut supra suppressi in Rotae tribunalis causis sese immiscere non valent, ibid.; ad scripturarum consignationem quatuor praedictis notariis faciendam compelluntur, ibid.; notariis quatuor sic electis eadem onera et privilegia, quibus quadragintaocto notarii gravabantur et fruebantur, communicat, ibid.

0

Officia militum piorum, vide Notarii auditoris Camerae apostolicae.

Olivetanorum Congregatio Ordinis S. Benedicti, 67 a; satuitur quod abbas generalis cum definitorio possit creare duodecim abbates titulares, 67 b et 168 b; abbas regiminis in praedicta Congregatione alternatim potest gubernare cum abbate

titulari, 169 a; sed solum actu gubernans in capitulo generali suffragium habet, ibid.; quoad reliqua, vide Abbates; vide etiam Monachi Montis Oliveti. Ordinariorum iurisdictioni subiacent clerici et laici Congregationis Pauperum Ma-

tris Dei Scholarum l'iarum discedere volentes a religione per dispensationem

certis non sequutis, 133 a.

Ordines sacros conferendi linguam latinam ignorantes datur facultas nonnullis vicariis apostolicis, 444 b et 460; ad ordines sacros sic promotis commutari potest recitatio divini officii in alias preces propria lingua, ibid.

Ordo Camaldulensium, vide Eremitae.

Ordo Carmelitarum, 40 b; prior generalis ad aliud sexennium confirmatur, 41 a; expensae pro capitulo generali et assistentium sustentatione faciendae, in extinctionem aeris alieni erogantur, 41 b; fratres Carmelitae Discalceati faciunt cum Calceatis unum Ordinem Carmelitarum, 137 b; ideo fratribus praedictis omnia tam de iure quam ex privilegio Ordinem Carmelitarum attinentia communia sunt, ib d. b; 138 a; fratribus et monialibus Carmelitis Calceatis communicantur omnes gratiae et privilegia iam concessa et in futurum concedenda fratribus Discalceatis, ibid. b; fratrum Carmelitarum in septem ultramontanis provinciis priores et officiales non a conventuum communitatibus, sed in provincialibus definitoriis eliguntur, 244 a; fratrum praedictorum officialibus extra tempus capituli vacantibus, novi a congregatione annua definitorii provinciae substituantur, ibid.; fratrum praedictorum priori generali datur facultas lauream doctoralem fratribus sui Ordinis conferendi, 312 b et seq.; fratribus Carmelitis Discalceatis prohibetur aedificium conventus in oppido de Bilbao, 399 a et seq.; fratres Carmelitas qui vocaverint fratres B. M. V. de Monte Carmelo tres annos et totidem quadragenas indulgentiarum consequentur, 403 b; fratrum praedictorum priori generali datur facultas confraternitates sacri Scapularis instituendi, 408 a; fratribus praedictis indulget Paulus V et Gregorius XV ut ubique conventus valeant erigere de solà Ordinariorum licentia, 528 a et seg.; fratrum praedictorum conventus Iesu et Mariae de Urbe est generalis, et studium generale, 611 a et seq.

Ordo Cisterciensium, vide Monachi Cistercienses.

Ordo fratrum eremitarum S. Augustini, 155 b; fratribus praedictis Hispaniae nullum ius competere super monasterio Ulissiyponae erecto declaratur, 156 a et seq.; 170 a et seq.; fratribus praefatis novorum conventuum in regno Lusitaniae erectio prohibetur, ibid.; prior generalis, et assistentes vitam communem in nonnullis conventibus introducunt, 351 b et seq.; constitutiones particulares ad eiusdem conservationem, 352 a et seq.; auctoritate apostolicâ confirmantur, 355 b; fratrum eremitarum Calceatorum S. Augustini privilegia communia sunt Discalceatis eiusdem Ordinis, 465 a et seq.; fratrum Eremitarum S. Augustini Discalceatorum Congregationem instituit capitulum generale anno moxcu, 465 b; ut germana S Augustini Congregatio a Clemente VIII fuit habita, ibid.; declaratur esse praefatos fratres veros S. Augustini filios, ipsorumque Congregationem omnibus Calceatorum privilegiis gaudere, ibid.; fratrum praedictorum in regno Portugalliae nova decem conventuum congregatio erigitur, et decreta prohibitiva revocantur, 537 b et seq.;

fratrum eorumdem congregationi conceduntur omnia indulta, quibus gaudet congregatio Italiae, 538 b; fratrum praedictorum laicis prohibetur transitus ad statum clericalem etiam vigore indultorum apostolicorum sine licentia generalis et provincialis, 583 b; fratrum praedictorum conventus Iesu et Maria de Urbe est generalis, et studium generale, 611 b et seq.

Monialium regularium Ordinis Discalceatorum S. Augustini monasterium fundatur in valle Xabregas prope muros Ullyssiponae pia liberalitate Mariae Aloysiae Portugalliae reginae, 536 a.

Ordo fratrum S. Pauli I Eremitae, 183 a; monasteria aliqua pro studiis generalibus horum fratrum deputantur, *ibid.*; superiori generali ad doctoratum promovere posse studentes religiosos indulsit Pontifex, 183 b; et praelaturas obtinere non posse, nisi sint doctoratus laurea insigniti, *ibid.*; numerum doctorum stabiliendum esse statuitur, 184 a.

Ordo Iesuitarum, vide Societas Iesu.

Ordo Minimorum S Francisci de Paula, 76  $\alpha$ ; statuitur quod procurator generalis eiusdem, quem zelosum vocant, votum habeat in capitulo generali, ubicumque istud fiat, 77  $\alpha$ .

Ordo Minorum Cappuccinorum fratres Cappuccini et moniales eiusdem Ordinis cuiuslibet mensis die non impedita officium S. Clarae sub ritu semiduplici possunt recitare, 241 a et b; fratres Capppuccini ad personas extra Ordinis recurrentes ad obtinenda quaecumque munera Ordinis excommunicantur, 261 a; fratres Cappuccini prohibentur ne conventum erigant in loco Vianae, 347 b et seq.; neque in civitate Maioricensi, 396 b et seq.; fratribus Cappuccinis denegatur facultas conferendi mulieribus habitum Tertii Ordinis sancti Francisci, 357 b; demum ipsis aeque ac Tertiariis Gallicanae Congregationis conceditur, 540 b et seq.; fratrum praedictorum minister generalis facultatem obtinet ordinandi capitula provincialia de sesquianno in sesquiannum, sublatis congregationibus intermediis 608 a et seq.

Ordo Minorum Conventualium, 98 a; provinciales in conventibus etiam de mensa reverendissimi iurisdictionem habent et possunt ibi leges ferre, licet inconsulto ministro non possint ferre sententiam, 98 b; iidem provinciales titulares in capitulis generalibus a diffinitorio eligantur quolibet triennio; infra triennium autem, eliguntur a generali ministro cum assistentium consilio, ibid.; guardiani munus recusantes, per triennium ab officio vacent, obedientiales advenarum fratrum litteras propriis oculis examinent, quibus carentes carceribus mancipent, ibid.; lectores seu regentes qui per novem annos in studiis primae, secundae et tertiae classis legerint, ad regentias in Urbana constitutione designatas promoti et ad collegia intelligantur assumpti, 99 a; quid debeant praestare, ut ad paternitatem provinciae ascendant, ibid.; perpetui diffinitores in quibuscumque electionibus suffragium ferant, 99 a et b; debitis autem carentes requisitis, ab ingressu diffinitorii excludantur, remanentes cum ceteris praerogativis, ibid.; concionatores illi ad provinciarum paternitates admittantur qui per duodecim annos in primoribus Ordinis templis conciones quadragesimales, non autem annuales habuerint, ibid.; baccalauri doctiores ad examen eligantur, et idonei certis collegiis deputentur, ibid.; quod si elapso

triennio theses et examen egregie sustinuerint, doctorali laurea a ministro generali donentur, 100 a; collegiales, qui parum profecerint, si alio triennio in eodem collegio probati nullam spem profectus dederint, ut simplices baccalauri habeantur, ibid.; baccalauri non sacerdotes nequeunt ad collegia concurrere, multo minus ad illa admitti, ibid.; praecedentia inter collegiales et magistros regulatur, ibid.; ad concionatoris munus nemo promoveatur nisi a provinciae diffinitorio acceptatus, quamvis a generali ministro patentes litteras obtinuerit, ibid.; filiationes de conventu in conventum transerri prohibetur sine expressa et raro concedenda ministri generalis auctoritate, 100 b; novitii eruditi ac liberalibus disciplinis apti probatique spiritus eligantur, et magistris piis et prudentibus commendentur, ibid.; alterius Ordinis alumnus non admittatur, qui a generali definitorio non fuerit acceptatus, ibid.; fratres Minores Conventuales reformati extinguuntur a Clemente IX in quinque conventibus regni Neapolitani, 109 a et b; et ipsis indultum fuit ut inter fratres S. Petri de Alcantara incorporarentur, ibid.; sed conventuales contra allegarunt praedictos conventus ad se spectare, ibid., iterum Clemens X praedictos conventus tribuit fratribus Discalceatis S. Petri de Alcantara, 110 a et seq.; in ecclesiis Minorum Conventualium indulgentiae plenariae die xx augusti conceditur, 112 a; fratrum praefatorum definitores perpetui, seu patres provinciae, in quinque species distinguuntur, 284 a et seq; exprovincialium praeeminentiis gaudent, ibid.; inter ipsos et exprovinciales sola attenditur antianitas paternitatis provinciae, ibid.; fratrum eorumdem minister generalis in omnibus sui Ordinis ecclesiis potest erigere confraternitates Chordigerorum, 413 a et b.

- Ordo Minorum Discalceatorum provinciae S. Petri de Alcantara, 109 a; fratres huiusmodi obtinent quinque conventus Minorum Conventualium reformatorum in regno Neapolitano, 109 b; fratribus praedictis incorporantur a Clemente IX Minores Conventuales reformati, extincta horum reformatione, ibid.; fratrum Minorum Discalceatorum praedicti quinque conventus in novam custodiam eriguntur, 110 a et b; fratrum praedictorum praefata custodia iterum confirmatur, 325 b; et pro felici eiusdem regimine et manutentione plura statuuntur, 344 a et seq.; et 418 b et seq.; fratrum eorumdem praedicta custodia demum in provinciam erigitur, 532 b et seq.
- Ordo Minorum Reformatorum. Fratres Minores Reformati ultra quindecim dies, si non sint de familia, commorari non possunt in conventibus Ss. Francisci et Petri in Monteaureo de Urbe sub gravibus poenis, 242 a et seq.; fratres praesati tantisper secedentes, et in eamdem Urbem regredientes, eisdem poenis subiiciuntur una cum superioribus, eiusmodi elusoriis conatibus non obstantibus, ibid.
- Ordo Minorum S. Francisci de Observantia, 39 b; fratribus in Terrasancta commorantibus privilegia confirmantur, ibid.; ipsis conceditur ut medicinae et chirurgiae periti etiam sacerdotes possint exercere huiusmodi artes, 66 a; provinciales nationis Germano-Belgicae debent singulis trienniis dare electionem liberam praefectarum in omnibus sui Ordinis Monialium monasteriis, 282 a et b; fratres praedicti obtinent a Pontifice decretum in eorum favorem

circa cadavera, quae in eorum ecclesiis sepeliuntur, 298 b et seq.; 300 a et b; fratres praefati in Hispania possunt eligere conservatores non designatos in synodo dioecesana, 301 b; fratrum Minorum de Observantia ministro generali subditur conventus S. Bonaventurae Lugdunensis, 302 b et seq.; controversiae supprimuntur cum deputatione suorum officialium, 310~a et seq.; fratres praefati provinciae S. Antonii Brasiliae absolvuntur a censuris, et dispensantur ab irregularitate, 310 b; fratres praefati obtinent ne Cappuccini conventum seu domum erigant in loco Vianae, 347 b et seq.; fratres praedicti et reformati obtinent passim per abusum indulta voti perpetui, et privilegia personalia, quae revocantur, exceptis confessariis imperatorum et regum, 349 b et seq.; neque in civitate Maioricensi, 396 b et seq.; fratrum praedictorum minister vel commissarius generalis potest erigere confraternitates Chordigerorum in ecclesiis Ordinis, in locis tamen ubi non sint Minores Conventuales, 413 a et b; 414 a.; fratres praefati custodiam sub nomine Immaculatae Conceptionis in novam provinciam erigunt cum dismembratione provinciae S. Antonii Brasiliensis, 585 a et seq.

Ordo Praedicatorum seu S. Dominici, 164 b; fratribus et consororibus etiam tertiariis huius Ordinis conceditur ut missam Rosarii audientes obtineant indulgentias quas lucrantur recitantes totum Rosarium, ibid.; huius Ordinis fuit S. Rosa de Lima, vide S. Rosa de Lima; item S. Ludovicus Bertrandus, vide Ludovicus; item B. Gundisalvus de Amarante, 235 b.

Ordo Redemptionis Captivorum sub titulo B. Mariae de Mercede, 133 b; fratribus Discalceatis huius Ordinis communicantur privilegia ab Urbano VIII iam concessa Congregationi Discalceatorum SS. Trinitatis, 134 a et seq.; Discalceati nequeunt transire ad Calceatos eiusdem Ordinis, 417 b; nec ad Carthusianos, ibid.; fratrum praedictorum ecclesiae gaudent indulgentia plenaria in certis festis, 462 b et seq.; fratres praedicti tam Calceati quam Excalceati possunt ubique celebrare festum omnium Sanctorum Ordinis xIII novembris, 550 b; et novos conventus erigere de sola Ordinariorum licentia, 588 b et seq.

Ordo Redemptionis Captivorum sub titulo SS. Trinitatis, 388 a; ministro vel generali procuratori datur facultas ubique confraternitates sui Ordinis instituendi et indulgentias communicandi, 388 a et seq.; fratribus praedictis in communicatione praefatarum indulgentiarum praescribitur nova formula, 391 b; fratribus praedictis non licet habere imagines B. Petri Paschasii cum eorum habitu depictas, 578 b et seq.; fratrum praedictorum Discalceatorum Congregationis Hispaniae constitutiones referuntur et approbantur, 613 a et seq.

Ordo S. Benedicti, vide Monachi Cistercienses, vel Cassinensium Congregatio.

P

Pacificatio inter Genevenses et ducem Sabaudiae, tamquam laesiva iurium Apostolicae Sedis et cathedralis Genevensis, reprobatur, 518 a et seq.

Palutius cardinalis Alterius, unus a cardinalibus protectoribus collegii Germanici de Urbe, 543 b.

Parochi non possunt plus percipere ab haeredibus pro defunctis qui sepeliuntur in ecclesiis fratrum Minorum de Observantia, quam in parochiali vel alia cleri secularis ecclesia, 298 b et seq.; parochi non possunt se intromittere in functionibus funerum super cadavera defunctorum in regularium ecclesiis sepeliendorum exercendis, 300 a et seq.; parochi associantes cadavera ad ecclesias regularium non ingrediantur, sed dimittant ea ad ianuas ecclesiae, ibid.; parochi ita dimittentes cadavera ad ianuas ecclesiarum ea possunt benedicere, ibid. parochi ab eodem ingressu, et functionibus, et maiori solutione percipienda abstinere debent, etiamsi cadavera ad ecclesias Societatis Iesu deferantur, 328 b et seq.; parochi in regnis Castellae et Legionis associantes cadavera in ecclesias regularium possunt ingredi et alia munia obire, 425 a et b.

Patriarcham Antiochenum qui lethaliter vulnerarunt, declarantur excommunicati, campanis pulsatis et candelis accensis in omnibus ecclesiis Urbis, eiusque districtus, 373 a et seq.

Pauli (S.) primi eremitae fratres, vide Ordo.

Petri (S.) Nolasco die festo indulgentia plenaria in ecclesiis sui Ordinis, 462 b et seq. Petrus (S.) de Alcantara natus est Alcantarae in Baeturia anno mcdxcix, 2 a; virtutes et vita ipsius recensentur, ibid.; novam Ordinis Minorum reformationem instituit, eiusdemque a Paulo IV commissarius generalis eligitur, 4 b; in reformatione Carmelitarum S. Teresiam adiuvit, ibid.; miracula ipsius referuntur, 5 a et seq.; non iacens, sed in genua erectus moritur anno mdlxii, aetatis sexagesimo tertio, ibid.; Beati titulo insignitur a Gregorio XV mdcxxii, 7 b; Sanctorum albo adscribitur a Clemente IX, 9 a; canonizationis Bullam expedivit Clemens X, 9 b.

Petrus (S.) Paschasius episcopus Giennensis et martyr Ordinis B. M. de Mercede, 78 a; sententia Ordinarii Giennensis super cultu ab immemorabili ipsi exhibito refertur, 78 b; et confirmatur, 79 a et b; huius sancti imagines cum eorum habitu depictas non licet habere fratrihus SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 578 b et seq.

Petrus cardinalis Ottobonus Ordinis fratrum B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum protector, 550 b.

Petrus de Consentia procurator generalis seu zelosus Ordinis fratrum S. Francisci de Paula Minimorum, 76 a.

Petrus de Segorbe et Cardona, regni Neapoli prorex, 109 a; 154 a.

Petrus episcopus Berytensis, 444 a, 460 b et seq.

Petrus Mercier minister generalis Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 390 a; 408 b.

Petrus princeps gubernator regnorum Portugalliae et Algarbiorum, 145 a.

Pharmacopolarum Urbis lites super taxis rerum ad ipsos spectantium sustinentur ex adverso a protomedico et collegio medicorum impensis Camerae Urbis, 507 a et seq.

Philippus (S.) Benitius Ordinis Servorum B. M. V. propagator, Sanctorum albo adscribitur, 373 b.

Philippus a Iesu procurator generalis Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 409 a.

- Philippus Louvet canonicus ecclesiae Bisuntinae absolvitur a censuris, 611 b et seq. Philippus Tanus Romanus, Congregationis Cassinensis Ordinis S. Benedicti, 523 b; abbas titularis creatur, 524 a; ipsius controversiae cum abbate monasterii S. Pauli extra moenia Urbis definiuntur, 524 b et seq.
- Pictorum in favorem aliorumque academiae S. Lucae decreta referuntur,  $62\ b$  et seq.; et confirmantur,  $65\ a$ .
- Pius (S.) Papa V Beatorum catalogo adscribitur, 304 b et seq.; eius multis in locis missae et officii recitatio, 305 b.
- Poenitentiariae apostolicae litteras aperire et exequi possunt confessarii Congregationis Missionis a superiore generali per se vel alios superiores deputati, 140 a.
- Poloniae, Lituaniae et adiunctarum provinciarum patronus eligitur B. Stanislaus Kostka, 563 b et seq.
- Poloniae regnum olim florentissimum, formidabili Turçarum potentia atque immanitate in discrimen summum adductum, 364 a; pro ipso iubilaeum universale indicitur, 365 a et seq.
- Portugalliae regni iuribus per innovationes factas circa provisiones ipsius ecclesiarum, Algarbiorum, etc., post decessum Sebastiani et Henrici regum, nullo modo praeiudicatum fuit, 145 b; sed ipsa iura quoad praefatas innovationes in eo statu permanere, quo erant tempore dictorum regum, declaratur, ibid. Portugalliae et Algarbiorum regnis attentatum contra collectorem spoliorum, 368 a et seq.; Portugalliae nonullae causae ad Inquisitionem spectantes avocantur ad Inquisitionem Urbis, 487 b et 496 b et seq.
- Praedicare volentes regulares in ecclesiis sui Ordinis tenentur ab episcopo benenedictionem petere, 55 b, 56 a; praedicare tamen ibidem possunt etiamsi benedictionem non obtinuerint, 56 b; praedicantes regulares in sui Ordinis ecclesiis, episcopo contradicente, ab ipso tamquam Sedis Apostolicae delegato possunt puniri, ibid.; praedicationem regularibus generatim in ecclesiis suorum Ordinum prohibere non potest episcopus, 56 b.
- Praedicatores bis in anno tenentur commendare loca Terraesanctae, 599 b; redemptionem captivorum, 522 b et seq.
- Praedicatores commendantes recitationem litaniarum SS. Nominis Iesu, trecentorum dierum, et B. M. V., ducentorum indulgentias consequentur, 405 a; praedicatores commendantes ut sic salutetur Laudetur Iesus Christus et respondeatur In saecula vel Amen vel Semper, quinquaginta dierum indulgentiae lucrantur, ibid.
- Privilegia conclavistarum, dapiferorum familiarium Papae, abbreviatorum litterarum apostolicarum, cappellanorum, auditorum S. Rotae, universitatis Lovaniensis, Caesenae, Urbini; vide in propriis horum coetuum nominibus.
- Privilegia concessa guardiano Montis Sion, fratribus, et locis Terrae Sanctae confirmantur, 39 b; privilegia ab Urbano VIII Discalceatis B. M. de Mercede redemptionis captivorum concessa confirmantur, 134 b et seq.; privilegia Carmelitis Discalceatis concessa ad favorem etiam Calceatorum emanata censentur, 138 a et seq.; privilegia eremitarum Ordinis S. Augustini communia sunt Discalceatis eiusdem Ordinis, 465 b et seq.
- Privilegia exemptionum a vectigalibus et aliis Camerae oneribus ecclesiasticis per-

sonis concessa ad iuris terminos reducuntur, 125 a; privilegia consanguineis Pontificum quoad exemptiones a vectigalibus concessa revocantur, *ibid.*; privilegia et indulta in praeiudicium Sedis et Camerae Apostolicae revocantur, *ibid.* 

Privilegia regularium, si sint ambigua, non a metropolitano, sed ab Apostolicâ Sede sunt interpretanda, 58 a et b.

Propaganda (de) Fide Congregatio, 393 a; sine ipsius licentia edi non possunt libri de missionibus tractantes, *ibid*.

Protomedicus et medicorum collegium in Urbe non tenentur ad expensas litium super taxa rerum ad pharmaciam spectantium, sed Camera Urbis ad illas expensas sustinendas tenetur,  $506 \ \alpha$  et seq.

Provincia declaratur custodia S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano, 532 b; item custodia fratrum Minorum de Observantiâ nomine Immaculatae Conceptionis B. M. V., 585 a et seq.

Puellae quaecumque conservatorii Divinae Providentiae de Urbe ad dotalia subsidia possunt admitti, 597 a.

Q

Quadragesimae et Adventus temporibus praecipitur praedicatoribus ut redemptionem captivorum populo commendent, 522 b et seq.; item Terraesanctae necessitatem, 599 b.

Quindennia et annatae, 270 a; ad quindenniorum solutionem teneri quascumque ecclesias pro beneficiis unitis, voluit Pius V, Urbanus VIII, 270 b et seq.; quindenniorum solutio introducta est ne Camerae Apostolicae ex beneficiorum unione quae amplius vacare non sperantur detrimentum inducatur, 271 b; quindennia solvi debere pro beneficiis perpetuo unitis a locis quantumvis privilegiatis, etiamsi sint manualia et de iurepatronatus, dummodo excedant valorem viginti quatuor ducatorum auri de Camera, statuit Sixtus V, ibid.; quindennia, annatas et alia onera Camerae debita non solventes, quas poenas incurrant, 273 et seq.; quindennia non solvendi exemptiones et privilegia revocantur, 274 a; pro ipsorum exactione particularis congregatio erigitur, 276 b.

R

Regulae et generales constitutiones fratrum Discalceatorum congregationis Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, 614 a et seq.

Regulares petere debent benedictionem ab episcopo pro verbi Dei praedicatione, 55 a et seq.; et approbationem ab ipsius pro confessionibus excipiendis, 56 b, 57 a; semel approbati, ob scandalum suspendi possunt, 57 b; regulares absolvendi facultatem a casibus Sedi Apostolicae reservatis habentes, a casibus episcopo reservatis non habent, 58 a; item vigore horum privilegiorum absolutos etiam satisfactà parte in foro poenitentiali non possunt absolvere in iudicio contentioso, ibid.; eadem regularium privilegia quoad absolutionem a casibus episcopo reservatis non reviviscunt per confirmationem privilegiorum a Sede Apostolica obtentam post Concilium Tridentinum, ibid. a; regulares

eiusdem conventus non possunt omnes simul a confessionibus audiendis ab episcopo suspendi, inconsultă Sede Apostolică, *ibid. a*; regularium privilegia exhibita episcopo qui iudicat illa non suffragari, non a metropolitano, sed a Sede Apostolică examinanda sunt, *ibid. a* et b; regulares tenentur quolibet anno legere decretum, quo prohibetur impressio librorum ad missiones spectantium absque licentia congregationis de Propaganda Fide, 393 b et seq.; regulares accipientes ab episcopis litteras deputationis in vicarios generales ad exercendam iurisdictionem in China et aliis locis commissis vicariis apostolicis, excommunicantur, 455 b et seq.; regulares in Chinam et alia loca mittendi possunt per alias vias, quam per Lusitaniam proficisci, 457 a et seq.; regulares praefatos aliam viam suscipientes impedientes excommunicantur, *ibid.*; regularibus praecipitur stricta observantia constitutionum apostolicarum et decretorum Congregationis de Propaganda Fide quoad partes Orientales, 482 b et seq.

Regularium iura circa cadavera, quae in eorum ecclesiis tumulantur,  $298\ b$  et  $300\ a$  et seq., vide Parochi; regularium praefata iura circa cadavera vim non habent in regnis Castellae et Legionis,  $425\ a$  et b.

Regularium controversiae, gravioribus exceptis, possunt apud Sinas aliasque infidelium partes a vicariis apostolicis dirimi, 448 b et seq.; a regularibus iisdem possunt iidem vicarii exigere rationem executionis priarum voluntatum, ibid.; regularibus praedictis non licet aperire ecclesias ubi alii missionarii ecclesias habent, ibid.; regulares praefati in defectu sacerdotum saecularium tenentur curam animarum exercere, ibid.; regulares curam animarum apud Sinas aliasque infidelium partes exercentes subduntur quoad functiones parochiales Vicariis apostolicis, ibid.; regulares praedicti prohibentur catechistas voto obedientiae erga seipsos privative quoad vicarios apostolicos obstringere, 449 b.

Reliquiae sacrae extrahi non possunt e coemeteriis Urbis et locorum circumvicinorum sine licentia cardinalis Vicarii Papae, 296 a; non possunt effodi aliter quam coram sacerdote a cardinale vicario deputando sub poena excommunicationis latae sententiae, ihid.; sic extractae deferantur ad Urbem rectà custodiendae vel a praefecto sacrarii apostolici vel a sacerdote per dictum vicarium deputando; ad cultum non exponantur, nisi prius a dicto cardinale vicario approbentur, 296 b; nec in privatis aedibus, nec apud laicos homines asserventur, ibid.; praedictae qua cautela sint distribuendae, ihid.; reliquiis Sanctorum ne alia adscribantur nomina praeter imposita a cardinale vicario sub gravibus poenis prohibetur, 297 a; reliquias tradentes, si aliquod etiam modicum quocumque praetextu accipiant, excommunicantur, 297 a et b.

Renatus Almeras superior generales Congregationis Missionis, 239 b.

Rotae (S.) auditores, vide Auditorum Sacrae Rotae.

Rosae (S.) de S. Maria Limanae officium et missam sub ritu duplici peragere concessit Clemens IX clero civitatis et dioecesis Limanae et universi Ordinis S. Dominici, 71 b; item clero Americae et Indiarum, 68 b, 72 a; et totius Hispaniae, 68 b; domuique Austriacae subjectis regionibus, 69 a; quod confirmat Clemens X, 72 b; extenditur concessio ad regnum Poloniae, Lituaniae, etc., ibid.; a Clemente IX eligitur in patronam totius regni Peruani, 73 b; ipsius

patrocinium extenditur ad singulas provincias Americae, Philippinarum et Indiarum, 74 b et seq.; indulgetur ut de ipsa celebrari possit missa ex voto vel devotione in toto terrarum orbe, 97 b; bulla canonizationis ipsius, 187 b et seq.; S. Rosa de S. Maria Limae in regno Peruano nascitur 1 maii mdlxxxv1, 189 a; annum quintum agens, virginitatem suam Deo dicavit, 189 b; habitum S. Dominici Tertii Ordinis actatis vigesimo suscepit, 191 b, iciunium per octo dies sola Eucharistiae communione contenta protraxit, 201 a; cius virtutes et miracula recensentur, 200 b et seq.; obiit Limae, 208 b; Beatarum catalogo adscribitur a Clemente IX, 212 a; et a Clemente X Sanctarum albo accensetur, 213 a et seq.

Rosarii missam celebrantes, ipsique assistentes, tot indulgentias consequentur, quot confratres et consorores totum Rosarium recitantes, 164 a et seq.; fratres et moniales, etiam tertiariae, Ordinis Praedicatorum, et praefati eam audientes, easdem obtinent indulgentias, ibid.; missam celebrantes vel audientes tot lucrantur indulgentias quot confratres et consorores qui processioni SS. Rosarii prima dominica cuiuslibet mensis intersunt, 165 a.

S

Sabaudiae ducem inter et Genevenses pacificatio inita reprobatur, 518 b et seq. Sacerdotes linguam latinam ignorantes ordinandi conceditur facultas nonnullis vicariis apostolicis, 444 b; eisdem loco officii divini substitui possunt aliae preces in eorum lingua, ibid.

Sanctes de Pilastris in utraque signatura referendarius et subdatarius, 594 b.

SS. Sacramenti B. Mariae Virginis et S. Ioseph, sub titulo gregis Boni Pastoris, confraternitates supprimuntur, 440 b et seq.; ipsarum constitutiones, folia, imagines et quarumdam catenularum usus prohibentur, ibid.

Scapularium confraternitatis SS. Trinitatis redemptionis captivorum deferentes quot lucrentur indulgentias; vide Indulgentiae pro confraternitate redemptionis captivorum SS. Trinitatis.

Scapularis (S.) Ordinis Carmelitarum festum, si celebrari non possit xvi iulii vel dominica immediate sequente, transferri potest in aliam eiusdem mensis, 408 a; S. Scapularis confraternitates prius erectae validantur, 495 a et seq.; vide Indulgentiae pro confraternitate S. Scapularis.

Scholae Piae, vide Clerici regulares Congregationis Scholarum Piarum.

Scholares universitatis Lovaniensis quando sint capaces beneficiorum, 435 a.; scholares praefati quot, quae et a quibus beneficia consequi possint, *ibid*. et seq. Scholasticae (S.) sororis S. Benedicti laudes, 292 b.

Scotorum collegium de Urbe, vide Collegii Graecorum, etc.

Sedis Apostolicae iuribus praeiudicatum non fuit per innovationes circa provisiones ecclesiarum regni Portugalliae Algarbiorum, Indiarum et conquistarum post decessum regum Sebastiani et Henrici, 147 a; ipsa iura adversus dictas provisiones in integrum restituuntur, 476 b.

Sedes archiepiscopalis cum baldachino in ecclesia metropolitana Ianuensi semper stetit a cornu evangelii, 338 b et seq.; sedem praedictam a cornu epistolae

collocari fecerunt dux et gubernatores Reipublicae Ianuensis, *ibid.*; eiusmodi situs ratus habitus est ab archiepiscopo Ianuensi, *ibid.*; sedem praedictam a cornu epistolae removendam, et ad cornu evangelii reponendam statuitur, 340 a.

Sinarum, aliorumque locorum infidelibus subiectorum vicarii apostolici eximuntur a iurisdictione Inquisitionis Goanensis. 442 b; et a iurisdictione Ordinationem, 484 a, 486 b; clericos absque patrimonii perpetui titulo sacerdotes ordinare posse eis indulsit ad tempus Alexander VII, Clemens IX et X, 444 a; item clericos latinam linguam ignorantes ordinare possunt sacerdotes, et loco officii divini substituere alias preces in corum lingua, ibid.

Sinarum, Indiarum Orientialium, aliorumque locorum missionarii non tenentur Lusitaniam pertransire, 497 a et seq.

Societas Iesu, 80 b; in ecclesiis ipsius officium et missa B. Stanislai Kostkae recitari et celebrari potest in Polonia, Lithuania et alibi a quibuscumque, 80 b; quomodo hoc indultum sit intelligendum declaratur, 257 b; ecclesias Societatis circa cadavera, quae ibi sepeliuntur, conveniunt eadem iura ac ceteris regularibus, 328 b et seg.; praepositus generalis facultatem habet professos e Societate emittendi, et non modo ad Carthusiensium, sed quorumvis regularium Ordines transferendi, 592 b; professi sic translati nequeunt denuo ad alium Ordinem, Carthusiensi excepto, transire absque Romani Pontificis licentià, aliàs annullatur nova professio, et sic transeuntes ut apostatae habentur, 593 a et seq.

Somascha (de) Congregationis clerici regulares non possunt transire ad congreganem Matris Dei Scholarum Piarum, nec vicissim, 423 b et seq.

Stanislaus (S.) Kostka Societatis Iesu, 80 b; ipsius officium et missa celebrari potest, ibid.; item, 257 b; eligitur patronus Poloniae, Lithuaniae, licet sacrorum rituum Congregatio vetet Beatos in patronos eligere, 463 b et seq.; eius festum in praefatis regnis dominica proxima post XIII novembris potest celebrari, ibid.

Stephanus card. Durazius ecclesiae Ianuensis praesul, 338 b; ipsius renunciatio acceptatur, ibid.

T

Taxa in Urbe super rebus ad pharmaciam spectantibus stabilitur a protomedico et medicorum collegio Urbis,  $506 \ b$ ; lites occurrentes super ipsa sustineri debent a protomedico impensa Camerae,  $506 \ b$  et  $507 \ a$ .

Taxae in favorem academiae S. Lucae, earumdemque pro annatis decursis et non solutis reductiones, 35.

Terraesanctae necessitatem tenentur populo commendare bis in anno praedicatores, 599 b et seq.

Terramsanctam incolentes fratres Ordinis sancti Francisci de Observantiâ, 39 b; ipsis privilegia confirmantur, ibid.; artes medicinae et chirurgiae valent exercere, etiamsi sint sacerdotes, 66 a.

Terramsanctam incolentes et visitantes quot lucrentur indulgentias, 39 b.

Tertii Ordinis S. Dominici privilegia et indulgentiae vide Ordo Praedicatorum, vel Rosarii; huius Ordinis fuit S. Rosa de Lima, vide S. Rosae de Lima.

Tertii Ordinis sancti Francisci Congregatio Gallicana, 306 a; indulta ab Ur-

727

bano VIII concessa oblatis, *ibid.*; corum extensio et confirmatio, 307 b et seq.3 habitum mulieribus conferendi ius fratribus Tertii Ordinis Congregationis Gallicanae pertinere declaratur exclusis Cappuccinis, 357 b; extenditur eadem facultas Cappuccinis, 540 b et seq.

Theatini possunt quotannis officium de Purificatione B. M. V. celebrare cum octava, 245~a; ipsis ambitus interdicitur, vide Ambitus; clerici praedicti, ad favorem principum pro consequendis officiis recurrentes, excommunicationem latae sententiae Papae reservatae incurrunt, 427~a.

Theodorus Baldinus abbas generalis Congregationis Vallisumbrosae S. Benedicti 259 a.

Tres decimae infra quinquennium solvendae imponuntur super bonis quibuscumque ecclesiasticis Italiae, 467 b et seq.; trium decimarum a solutione excipiuntur S. R. E. cardinales ac militia S. Ioannis Hierosolymitani, 468 a et b; trium decimarum ad solutionem tenentur omnes regulares, 468 b et seq.; etiam duodecim congregationes exemptae, 473 a; tres decimas statuto tempore non solventium poenae, 470 a et b; exactorum fraudantium poenae, 474 a; trium decimarum debitores invitantur ad compositionem cum Camera Apostolica, 473 b; trium decimarum, cessante infra quinquennium causa, cessat eo ipso solutio, ibid.

Turcarum attentatus et minae contra Poloniae regnum, 364 a et b; cos clades quantumvis magna et memorabilis ad Tyram amnem accepta irritavit potius quam fregit, 478 a.

Tyras amnis, 478 a; prope istam clades magna et memorabilis a Turcis accepta, ibid.

U

Universitas studii generalis Avenionensis, 280 b; illi confirmantur omnia privilegia, *ibid*.

Universitas studii generalis Caesenae, 594 b; illi privilegia confirmantur, addita facultate iuristarum collegio idoneos quoscumque ad gradum doctoratus promovendi, 595 b et seq.

Universitas Lovaniensis erigitur a Martino V, 429 a; a Romanis Pontificibus pluribus privilegiis decoratur, ibid.; universitatis praefatae abusus Sedis Apostolicae iura laedentes in beneficiorum collatione, 429 b; universitati praedictae suspenditur facultas beneficia conferendi in civitate, patria ac dioecesi Leodiensi, 430 a; universitatis praedictae et conservatorum acta iudicialia in beneficiorum collatione et provisione durante huiusmodi suspensione irritantur, 430 b et seq.; collatio beneficiorum vacantium in mensibus universitatis a Clemente IX S. Sedi reservatur, ibid.; eiusdem conservatoribus praecipitur, ne credentes se habere ius ad beneficia Sedem Apostolicam appellare impediantur, 432 b et seq.; coservatores eligant iustitiae ministros, 433 a; nullum ius habent super coadiutoriis a S. Sede factis, 433 b; acta a decano contra personam a Sede Apostolica provisam nulla declarantur, 434 a; universitatis concilium quadraginta octo personis constare statuitur, 434 b; universitas praedicta potest nominare ad beneficia curata intra mensem a die eorum vacationis, salvo exa-

mine ab Ordinariis faciendo, 435 a; universitatis praedictae alumni plura beneficia incompatibilia obtinere non possunt, *ibid.*; quid si beneficium fuerit tenuis redditus, *ibid.*; universitas praefata, vacantibus sedibus episcopalibus, potest nominare ad beneficia vacantia post sex menses a die earum vacationis, 436 b; universitatis praedictae facultas suspensa a Clemente IX conferendi beneficia in civitate, patria et dioecesi Leodiensi, restituitur a Clemente X, *ibid.* Universitas Maioricensis erigitur, 395 b.

Universitas Urbini erigitur, et privilegiis augetur, 184 b et seq.

Ursinorum familia de Sede Apostolicâ benemerita, 241 a; in ipsius favorem erigitur Mons Ursinus quintae erectionis, ibid.

V

Vicarii apostolici apud Sinas, aliasque partes Orientales eximuntur a iurisdictione Goanae Inquisitionis, 442 a et b; Sinarum, aliorumque locorum infidelium, possunt ordinare suos sacerdotes etiam idioma latinum ignorantes, dummodo illud legant, 444 b, et 460 a et seq.; item ipsis loco officii alias preces in eorum lingua substituere, ibid.; ipsis defunctis, si unus supersit, potest simplicem sacerdotem in episcopum vicarium apostolicum consecrare cum assistentia duorum sacerdotum vel sine, 445 a; eisdem conceditur facultas dispensandi super quibusvis gradibus consanguinitatis vel affinitatis, excepto primo, et hanc facultatem communicare suis provicariis, 447 a et b; ipsis debent regulares suas litteras patentes exhibere, 448 b et seq.; vicariorum eorumdem visitationi et correctioni regulares missionarii curam animarum exercentes quoad functiones parochiales subduntur, ibid.; possunt cogere regulares ad exercendam curam animarum, 449 a; iisdem renitentibus non possunt regulares aperire ecclesias in locis, ubi alii missionarii eas habent, ibid.; possunt controversias inter religiosos ortas decidere, exceptis gravioribus ad Sedem Apostolicam deferendis, ibid. b; ipsis subduntur catechistae etiam obstricti voto obedientiae erga regulares, ibid. et seq.; alia vicariorum praefatorum privilegia et facultates referuntur et confirmantur, 450 a et seq.; et a iurisdictione Ordinariorum, 484 a; 486 a et b.

Vicarii capitularis Caesaraugustanae ecclesiae electio a iudice laico facta irritatur, 499 b et seq.; ipsius actus iurisdictionales exerciti in utroque foro annullantur, 500 a et b; ipsius licentià monasteria monialium ingressi excommunicati declarantur, 502 b; novi vicarii electio ut a nuntio fieri debeat, si suffraganeus antiquior suo tempore eam non fecerit, decernit Pontifex, 504 b et seq.

Virginius cardinalis Ursinus, 256 b.

Virginius Ursinus, olim dux Brachiani, 248 a.

-----

# INDEX INITIALIS.

| A                                         | Apostolatus officium, quod 330<br>Apostolatus officium, quod 600 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ad apostolicae vocis oraculum 476         | Apostolicae servitutis officium 109                              |
| Ad favorem inquilinorum 383               | Apostolicae servitutis officium 550                              |
| Admonet nos cura pastoralis officii 149   | Apostolici muneris                                               |
| Ad pastorale fastigium 245                | Apostolici muneris, quod ineffabilis 423                         |
| Ad pastoralis dignitatis fastigium . 359  | Apostoner muneris, quod menabins 42.                             |
| Ad pastoralis dignitatis fastigium . 392  | С                                                                |
| Ad Romani Pontificis 314                  | Caelestis pater familias, cuius 18                               |
| Ad uberes bonorum operum                  | Caelestium munerum thesauros 119                                 |
| Acquitatis et iustitiae ratio             | Caelestium munerum thesauros 164                                 |
| Aeternae sapientiae concilio 184          | Caelestium munerum thesauros 308                                 |
| Agni immaculati, qui sacras 75            | Caelestium munerum thesauros 41                                  |
| Agrum Ecclesiae, quam                     | Caelestium munerum thesauros 610                                 |
| Alias emanarunt a Congregationis . 155    | Caeli terraeque conditor 21                                      |
| Alias emanarunt a felicis 460             | Christianae religionis catholicaeque 486                         |
| Aliàs emanarunt a nobis 262               | Circumspecta Romani Pontificis 88                                |
| Aliàs felicis recordationis 60            | Commissa nobis divinitus 401                                     |
| Alias felicis recordationis 68            | Commissae nobis a Domino nostro 291                              |
| Alias felicis recordationis               | Conservationi et manutentioni 591                                |
| Alias felicis recordat. Clemens IX . 312  | Constantis fidei et sincerae 280                                 |
| Alias felicis recordationis 347           | Creditae nobis caelitus 39:                                      |
|                                           | Creditae nobis divinitus 101                                     |
| 22.50                                     | Crescente in dies mirabili 97                                    |
| Alias nos omnibus et singulis 286         | Cum ad notitiam nostram 330                                      |
| Alias nos, supplicationibus 408           |                                                                  |
| Aliàs, piis enixisque carissimi 257       | Cum aliàs per sacram 84<br>Cum dilecti filii Christiani Novi 490 |
| Alias, postquam felicis recordationis 511 |                                                                  |
| Aliàs, pro parte dilecti filii 487        | Cum dudum felicis recordationis . 485                            |
| Alias, pro parte tunc existentis. 298     | Cum dudum felicis recordationis . 592                            |
| Bull. Rom Vol. XVIII. 92                  |                                                                  |

| Cum, ex Apostolicae Sedis 338                                      | Ex iniuncto nobis caelitus 260                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cum felicis recordationis 132                                      | Ex iniuncto nobis caelitus 387                          |
| Cum felicis recordationis 173                                      | Ex iniuncto nobis caelitus 551                          |
| Cum felicis recordationis 242                                      | Ex iniuncto nobis divinitus 35                          |
| Cum inscrutabilis divitiarum 52                                    | Ex iniuncto nobis divinitus 169                         |
| Cum nos aliás per quoddam 506                                      | Ex iniuncto nobis divinitus 182                         |
| Cum nos hodie, motu proprio 146                                    | Ex iniuncto nobis divinitus 241                         |
| Cum nos nominationem 504                                           | Ex iniuncto nobis divinitus 284                         |
| Cum nos nuper sancti iubilaei 480                                  | Ex iniuncto nobis divinitus 368                         |
| Cum nos, per quasdam nostras 575                                   | Ex iniuncto nobis divinitus 428                         |
| Cum, sicut accepimus295                                            | Ex iniuncto nobis divinitus 463                         |
| Cum, sicut accepimus, dilecti 358                                  | Exponi nobis fecit dilectus filius . 166                |
| Cum, sicut accepimus 465                                           | Exponi nobis nuper fecerunt 62                          |
| Cum, sicut accepimus, ad rectam 589                                | Exponi nobis nuper fecerunt 114                         |
| Cum, sicut dilectus filius Andreas 522                             | Exponi nobis nuper fecerunt 325                         |
| Cum, sicut dilectus filius Iacobus . 66                            | Exponi nobis nuper fecerunt 356                         |
| Cum, sicut dilectus filius procurator 165                          | Exponi nobis nuper fecerunt 595                         |
| Cum, sicut nobis nuper exponi 243                                  | Exponi nobis nuper fecerunt 523                         |
| Cum, sicut non sine gravissimo . 372                               | Exponi nobis nuper fecerunt 604                         |
| Cum, sicut pro parte dilectissimi . 144                            | Exponi nobis nuper fecit dilectus. 76                   |
| D                                                                  | Exponi nobis nuper fecit dilectus . 282                 |
| _                                                                  | Exponi nobis nuper fecit dilectus . 302                 |
| Decet Romanum Pontificem 171                                       | Exponi nobis nuper fecit dilectus. 582                  |
| Decet Romanum Pontificem 229                                       | Exponi nobis nuper fecit dilectus. 596                  |
| Decet Romanum Pontificem 258                                       | Exponi nobis nuper fecerunt dilecti 327                 |
| Decet Romanum Pontificem 443                                       | Exponi nobis nuper fecit dilectus . 345                 |
| De mandato sanctissimi                                             | Exponi nobis nuper fecit dilectus . 494                 |
| De salute gregis dominici                                          | Exponi nobis nuper fecit 602                            |
| Dudum felicis recordationis 130<br>Dudum felicis recordationis 412 | Exponi nuper fecit dilectus 98                          |
| Dudum felicis recordationis 608                                    | Exposuerunt nobis nuper 543 Exposuerunt nobis nuper 564 |
|                                                                    |                                                         |
| E                                                                  | G                                                       |
| Ecclesiae catholicae regimini 78                                   | Gloriosissima caelestis Hierusalem . 158                |
| Ecclesiae catholicae regimini 104                                  | Grata familiaritatis obsequia 115                       |
| Emanavit nuper a Congregatione . 425                               | ī                                                       |
| Erigit apostolicae servitutis 413                                  | -                                                       |
| Essendo a noi per la continua 342                                  | Illius, qui charitas et Deus 455                        |
| Ex commissae nobis caelitus 206                                    | In apostolicae dignitatis fastigio 80                   |
| Ex commissae nobis caelitus 387                                    | In apostolicae dignitatis fastigio 483                  |
| Ex commissae nobis divinitus 168                                   | In apostolicae dignitatis fastigio 594                  |
| Ex commissi nobis divinitus 423                                    | In eminenti Principis Apostolorum 51                    |
| Ex debito pastoralis officii 292                                   | In gravissimis rerum omnium 123                         |
| Exigit iniunctae nobis caelitus 418                                | Iniuncta nobis divinitus 69                             |
| Ex iniuncti nobis divinitus 84                                     | Iniunctae nobis caelitus 160                            |

| INDEX 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NITIALIS 731                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iniuncti nobis caelitus pastoralis . 306   Iniuncti nobis caelitus pastoralis . 457   Inscrutabili divinae providentiae . 643   In supremo militantis Ecclesiae . 40   In supremo militantis Ecclesiae . 579   Inter alia gravissima onera 545   Inter gravissimas multiplicesque . 364    M Militantis Ecclesiae regimini 587   N Nos volentes dilectos filios 22 | Redemptoris et Domini nostri                                                                                                              |
| Nos volentes dilectos filios 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Romanus Pontifex in supremo 375                                                                                                           |
| Nuper, ad instantiam dilecti filii . 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Romanus Pontifex, supremus 59                                                                                                             |
| Nuper emanarunt ad favorem 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                         |
| Nuper, pro parte dilecti filii 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                                                                                                                         |
| Nuper pro parte dilecti filii 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sacrosancti apostolatus cura 73                                                                                                           |
| Nuper, pro parte dilecti filii 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sacrosancti apostolatus officium 237                                                                                                      |
| Nuper, pro parte dilectorum 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sacrosancti apostolatus officium . 309                                                                                                    |
| Nuper, pro parte dilectorum 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sacrosancti apostolatus officium 349                                                                                                      |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sacrosancti apostolatus officium 416<br>Sacrosancti apostolatus officium 539                                                              |
| Pastoralis officii, pro catholicae 584<br>Pastoralis officii, quod auctore Deo 344<br>Pastoralis officii, quod auctore 440<br>Pastoralis Romani Pontificis 175                                                                                                                                                                                                     | Salvatoris Domini nostri 23:<br>Salvatoris et Domini nostri Iesu 599<br>Sanctorum martyrum, quos 600<br>Sollicitudo pastoralis officii 67 |
| Pijs christifidelium votis 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sollicitudo pastoralis officii 351                                                                                                        |
| Pontificia sollicitudo, quavis 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sollicitudo pastoralis officii 44:                                                                                                        |
| Postquam nonnullae a diversis 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sollicitudo pastoralis officii 533                                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sollicitudo pastoralis officii 540                                                                                                        |
| Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sollicitudo pastoralis officii 610                                                                                                        |
| Quae a Romanis Pontificibus 71 Quemadmodum caelestis imperator 528 Quoniam ea, quae ex solità 482 Quoniam nemo debet assumere 426                                                                                                                                                                                                                                  | Spiritus Domini, qui triumphantem 526<br>Superna magni patris familias 55<br>U                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ubi primum divina clementia 46'                                                                                                           |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unigeniti Dei Filii Redemptoris 290                                                                                                       |
| Rationi consonum et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unigenitus Dei Flius, in quo 30. Ut in Congregatione eremitarum . 10.                                                                     |

## INDEX RUBRICARUM

#### CONSTITUTIONUM

## CLEMENTIS PAPAE X

AB ANNO PRIMO AD ANNUM SEPTIMUM ET ULTIMUM.

- Canonizatio S. Petri de Alcantara Ordinis Minorum sancti Francisci Discalceatorum, 1.
- II. Bulla sive litterae decretales canonizationis S. Mariae Magdalenae de Pazzis Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo, quam Clemens IX Pontifex Maximus una cum B. Petro de Alcantara Sanctorum catalogo adscripsit, a SS. Clemente X expedita, 11.
- III. Indulta, gratiae et privilegia conclavistis, qui in conclavi adfuerunt, quando ad pontificatum fuit evectus concessa, 22.
- IV. Confirmatio quarumdam constitutionum pro Congregatione Missionis in conventu generali dictae Congregationis factarum, et a particulari congregatione praelatorum iussu SS. Clementis IX revisarum et emendatarum, cum illarum insertione, 34.
- V. Confirmatio privilegiorum et indulgentiarum pro fratribus Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia in Terrasancta, aliisque qui dictam terram incolunt, aut eò devotionis causà peregrinantur, 39.

- VI. Confirmatio prioris generalis, et decretum de assistentibus Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo mandat suspendi usque ad aliud futurum capitulum generale, 40.
- VII. Privilegia, exemptiones et indulta dapiferis, qui in conclavi suae assumptionis S. R. E. cardinalibus inservierunt, concessa, 42.
- VIII. Indultum de officio sancti Francisci Xaverii in Breviario sub ritu duplici apponendo, et ab omnibus, qui ad horas canonicas tenentur, de praecepto recitando, 51.
- IX. Indictio iubilaei universalis ad implorandum divinum auxilium initio sui pontificatus pro salutari sanctae Ecclesiae catholicae regimine, 52.
- X. Constitutio in qua regularium privilegia, quoad praedicationem verbi Dei et sacramenti Poenitentiae administrationem, declarantur, 55.
- XI. Indultum concessum clericis camérae apostolicae, tam praesentibus quam futuris, gestandi galeri redimiculum, cordone vulgariter nuncupatum, coloris violacei in quibuscumque functionibus et actibus publicis et privatis, 59.

- XII. Declaratio quod vota in Congregatione Missionis, post illius apostolicam confirmationem emissa et emittenda, ab aliis quam a Summo Pontifice et superiore generali eiusdem Congregationis in actu dimissionis ab eâdem Congregatione licite et valide dispensari, commutari aut dissolvi non possint, 60.
- NIII. Confirmatio decretorum S. R. E. cardinalis Barberini in favorem pictorum et aliorum academiae S. Lucae legitime aggregatorum emanatorum, pro exactione taxae, eiusdemque pro annatis decursis et non solutis reductione, 62.
- XIV. Licentia ut fratres Ordinis sancti Francisci de Observantia, etiam presbyteri, medicinae et chirurgiae periti, de suorum superiorum licentia, artes huiusmodi, ad commodum et utilitatem christianorum in Terrasancta existentium, possint exercere, 66.
- XV. Indultum concessum generali et definitorio Congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti, pro tempore existentibus, utendi facultate creandi abbates titulares eis per constitutiones Ordinis attributà, etc. 67.
- XVI. Extensio concessionis officii et missae B. Rosae de S. Maria Tertii Ordinis sancti Dominici pro universo clero regnorum Poloniae, ducatu Lithuaniae, etc., 68.
- XVII. Confirmatio privilegii Leonis X favore Congregationis eremitarum Camaldulensium Montiscoronae, ut, invitis monachis seu eremitis, in eorum ecclesiis episcopi locorum Ordinarii divina celebrari non possint, 69.
- XVIII. Alia extensio concessionis officii et missae B. Rosae de S. Maria Tertii Ordinis S. Dominici pro regnis

- et dominiis serenissimo regi catholico subiectis, necnon augusto imperatori et domui Austriacae, 70.
- XIX. Confirmat decretum electionis B. Rosae in regni Peruani patronam a Clemente IX emanatum, quod ad singulas provincias, regna et regiones terraefirmae totius Americae, Philippinarum et Indiarum extendit, 73.
- XX. Indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis fratrum et monialium B. Virginis Mariae de Monte Carmelo profesto S. Mariae Magdalenae de Pazzis, 75.
- XXI. Decretum, quod procurator generalis seu zelosus totius Ordinis Minimorum interveniat in comitiis generalibus ubique locorum, et in illis suffragium ferat, 76.
- XXII. Confirmat sententiam Ordinarii Giennensis latam super cultu ab immemorabili tempore exhibito sancto Petro Paschasio de Valentia, martyri Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, episcopo Giennensi, ac decretum sacrorum rituum Congregationis illam approbans, 77.
- XXIII. Indultum de missà et officio in Polonia, Lithuania et alibi a patribus Societatis Iesu, et aliis, in honorem beati Stanislai Kostkae die XIII novembris recitandis, 80.
- XXIV. Decretum emanatum in congregatione generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis habità in palatio apostolico Montis Quirinalis coram sanctissimo domino nostro domino Clemente divinà providentià Papa X ac eminentissimis et reverendissimis dominis S. R. E. cardinalibus in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sanctà Sede Apostolicà specialiter deputatis, 81.

- XXV. Confirmatio nonnullorum decretorum capituli generalis Congregationis Cassinensis Ordinis sancti Benedicti de conditionibus circa electionem et administrationem officii procuratoris generalis observandis, 84.
- XXVI. Privilegia, indulta, gratiae et exemptiones nonnullis Sanctitatis Suae familiaribus concessae, 87.
- XXVII. Concessio ut in toto orbe terrarum celebrari possit missa B. Rosae ex voto vel devotione, 97.
- XXVIII. Confirmatio quorumdam decretorum Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium in congregatione generali dicti Ordinis anno MDCLXVIII editorum, cum insertione eorumdem decretorum, 98.
- XXIX. Ampliatio indultorum abbreviatoribus litterarum apostolicarum maioribus praesidentiae a sanctae memoriae Urbano VIII concessorum, 101.
- XXX. Confirmatio et extensio litterarum Gregorii XIII et Urbani VIII de monachis Ordinis sancti Benedicti, ad favores principum et aliorum, pro assequendis praelaturis, dignitatibus et aliis officiis, recurrentibus, 104.
- XXXI. Decretum pro Congregatione eremitarum Camaldulensium Montiscoronae, quomodo possint egredi a suis monasteriis, 107.
- XXXII. Erectio custodiae S. Petri de Alcantara Minorum Discalceatorum sancti Francisci in regno Neapolis, 109.
- XXXIII. Indulgentia die 11 augusti pro ecclesiis Ordinis sancti Francisci Minorum Conventualium ubique locorum erectis vel erigendis, 112.
- XXXIV. Statutum in quo declaratur omnes generaliter Montis Pietatis debitores in formâ Camerae esse obli-

- gatos, et tamquam tales ad eidem Monti satisfaciendum teneri, 112.
- XXXV. Declaratur statutum Alexandri VII et Clementis IX circa reformationem Ordinis Cisterciensis non afficere nec obligare monasteria dicti Ordinis in quibus monachi perpetuam stabilitatem promittunt, 114.
- XXXVI. Concessio privilegiorum pro suis cappellanis communibus, 115.
- XXXVII. Constitutio revocatoria exemptionum a vectigalibus aliisque publicis oneribus, 123.
- XXXVIII. Indulgentiam plenariam concessam a Clemente IX quibuscumque personis, qui visitaverint aliquam ex ecclesiis fratrum Minorum de Observantia, ac Reformatorum Discalceatorum et Recollectorum, necnon Conventualium et Cappuccinorum nuncupatorum, ac monialium Ordinis sancti Francisci die festo sancti Petri de Alcantara, nempe die xix octobris, extendit ad omnes ecclesias Tertii Ordinis, tam erectas quam erigendas, 128.
- XXXIX. Innovatio declarationum nonnullorum Pontificum de curialibus meretricibus et cortesanis, in qua census vitalitii et contractus cum earum vità perituri in praeiudicium monasterii monialium S. Mariae Magdalenae de Poenitentià in Urbe ipsis probibentur, 129.
- XL. Breve in quo dispensatur cum clericis et laicis Congregationis Clericorum Pauperum Matris Dei, etc., qui in dictà Congregatione tamquam in statu regulari et sub titulo religionis solemniter profiteri non intendunt, 132.
- XLI. Confirmatio et extensio indultorum, gratiarum et privilegiorum Congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede

- redemptionis captivorum ab Urbano VIII concessorum, 133.
- XLII. Communicatio privilegiorum et gratiarum Congregationi Carmelitarum Discalceatorum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo a Sede Apostolicà concessorum et concedendorum, favore Ordinis Carmelitarum Calceatorum, 437.
- XLIII. Bulla confirmationis et ampliationis privilegiorum auditorum Sacrae Rotae, 139.
- XLIV. Indulgentia plenaria perpetua perpetua pro visitantibus ecclesias Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, tam erectis quam erigendis, in festis Ss. Ioannis de Matha et Felicis de Valois fundatorum eiusdem Ordinis, 144.
- XLV. Declaratio super innovationibus factis circa provisiones ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium regnorum Portugalliae et Algarbiorum, eorumque Indiarum et conquistarum, post decessum regum Sebastiani et Henrici, quod, per cas principaliter vel accessorie sive antecedenter vel consequenter aut concomitanter vel aliàs quomodolibet factas, iuribus coronae Portugalliae nullo modo praeiudicatum sit aut praetendi possit, sed omnia et singula, provisiones dictarum ecclesiarum quovis modo concernentia, in eo statu, in quo ante innovationes huiusmodi tempore praefatorum eorumque antecessorum regum erant, remaneant et remanere debeant in omnibus et per omnia, perinde ac si eaedem nullo modo unquam factae fuissent, 145.
- XLVI. Declaratio ad favorem Sedis Apostolicae super innovationibus circa provisiones ecclesiarum regnorum Portugalliae et Algarbiorum eiusque

- Indiarum et conquistarum post decessum regum Sebastiani et Henrici factis, quod per eas nullum sit illatum praeiudicium iuribus sanctae Sedis Apostolicae, 146.
- LXVII. De erectione et custodià manuscriptorum archivii Datariae in aedibus eiusdem erigendi, 148.
- XLVII. Exemptiones collegii Germanici et Ungarici Urbis confirmatae a sanctissimo domino nostro Clemente Papa X, 152.
- XLIX. Confirmatio decretorum S. R. E. cardinalium de revocandis attentatis a fratribus Excalceatis eremitarum Ordinis sancti Augustini in Lusitania circa iurisdictionem procuratoris generalis et novorum conventuum erectionem, 155.
- L. Confirmatio declarationis S. R. E. cardinalium de cultu immemorabili beatae Ludovicae, et casu a decretis Urbani VIII excepto, uti et de missa et officio in honorem dictae Beatae die xxx1 ianuarii in ecclesia S. Francisci fratrum Minorum in regione Transtiberina recitandis, 157.
- Ll. Indultum de celebrandà missà et officio in honorem Ferdinandi III regis Castellae et Legionis per regna Hispaniae et omnes eius ditiones, uti et in ecclesià Ss. Iacobi et Ildephonsi de Urbe nationis Hispaniarum, die xxx maii sub ritu duplici recitando, 458.
- LII. Diversae declarationes et ordinationes super aequalitate in abbatiis aliisque officiis servandă inter monachos Congregationis S. Bernardi Hispaniae Ordinis Cisterciensis ex locis citra et ultra montes Castellam veterem a novă separantes sitis respective oriundos, 160.
- LIII. Concessio et extensio indulgentiarum, confratribus et consororibus

- confraternitatum \* SS. Rosarii concessarum, ad omnes etiam non confratres aut consorores, dummodo missae et processioni de Rosario celebrandae et quolibet mense faciendae intersint, 164.
- LIV. Indultum de celebrando festo et recitando officio S. Didaci Confessoris die XIII novembris, ob impeditam diem XII eiusdem mensis, in quo idem festum et officium celebrari et recitari consueverat, 165.
- LV. Confirmatio constitutionum Pii IV et Gregorii XIII de poenis monachis Montis Oliveti, Ordinis sancti Benedicti, infligendis, qui munus abbatis postulant, aut ad idem vel alia munera publica per favores principum aut aliorum aspirant, 166.
- LVI. Indultum pro creatione duodecim abbatum titularium, abbati generali una cum definitorio Congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti concessum, 168.
- LVII. Declaratio, in qua omne ius praetensum super monasterio fratrum Excalceatorum Ordinis Eremitarum sancti Augustini Ulyssiponae erecto fratribus Excalceatis Hispaniae tollitur, et erectio novorum conventuum dicti Ordinis in regno Lusitaniae prohibetur, 169.
- LVIII. Confirmatio privilegiorum pro priore domus regularis militiae seu Ordinis militaris de Calatrava nullius dioecesis provinciae Toletanae, ac extensio ad usum insignium et indumentorum episcopalium, 171.
- LIX. Decretum sacrae congregationis eminentissimorum et reverendissimorum cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, auctoritate sanctissimi domini nostri Clementis Papae editum, de canonicis regularibus Ordinis sancti

- Augustini Congregationis Lateranensis ad curam animarum in ecclesiis saecularibus exercendam non admittendis, 473.
- LX. Litterae processus SS. D. N. Clementis Papae X lectae die Coenae Domini anno MDCLXXI, 175.
- LXI. Monasteria aliqua pro studiis generalibus fratrum Ordinis sancti Pauli primi eremitae in Hungaria, Polonia, Austria, Croatia, et in Svevia, et in Urbe Roma statuit et deputat, 182.
- LXII. Erectio universitatis studii generalis in civitate Urbini, 184.
- LXIII. Canonizatio S. Rosae de S. Maria, virginis Limanae, Tertii Ordinis sancti Dominici, 487.
- LXIV. Canonizatio S. Ludovici Bertrandi Ordinis Praedicatorum, 215.
- LXV. Constitutio, ut Romanis aliisque nobilibus Status Ecclesiastici liceat exercere commercia sine praeiudicio nobilitatis, 229.
- LXVI. Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus ecclesias fratrum et monialium Ordinis sancti Dominici tam erectas quam erigendas ubicumque locorum in festis sanctorum Ludovici Bertrandi, die x octobris, et Rosae de S. Maria, die xxx augusti, 232.
- LXVII. Indulgentia in ecclesiis clericorum regularium Theatinorum in die festo S. Caietani eiusdem Congregationis fundatoris, 233.
- LXVIII. Decretum, quoad renunciationem seu alternationem abbatum Montis Oliveti, quales esse debeant, 234.
- LXIX. Confirmatio Brevium Urbani VIII et Innocentii X, quibus duabus vicibus quolibet anno mandatur praedicatoribus verbi Dei commendatio locorum Terraesanctae, 235.
- LXX. Indulgentia in ecclesiis domorum vel collegiorum Societatis Iesu in

- die S. Francisci Borgiae pro omnibus christifidelibus, 236.
- LXXI. Extendit et ampliat indultum cardinalium et nuncii in regno Portugalliae de recitando officio et missà celebrandà in totà ditione illius regis in honorem beati Gundisalvi de Amarante Ordinis Praedicatorum ad universam sancti Dominici religionem, 237.
- LXXII. Indultum pro Congregatione Missionis, ut illius presbyteri aliorum ipsius Congregationis iter cum ipsis agentium confessiones audire possint, et superior generalis in singulis domibus deputare valeat confessarios, cum facultate aperiendi litteras Poenitentiariae Apostolicae, 239.
- LXXIII. Quod fratres Ordinis Minorum sancti Francisci Cappuccinorum, et moniales Cappuccinae, cuiuslibet mensis die non impedità officium sanctae Clarae recitare valeant, 241.
- LXXIV. Statuit quod fratres exteri Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum in conventibus S. Francisci ad Ripam Tiberis et S. Petri in Monte Aureo de Urbe ultra quindecim dies morari non valeant, 242.
- LXXV. Quod electiones priorum, subpriorum, sacristarum et procuratorum Ordinis B. M. de Monte Carmelo a communitatibus conventuum provinciarum in Brevi expressarum non non fiant, sed in definitoriis capitulorum provincialium; earumdemque electionum abrogationes a priore generali approbari debere statuit, 243.
- LXXVI. Quod clerici regulares Congregationis Theatinorum officium de Purificatione B. Virginis Mariae cum octavà quotannis recitare valeant, 244. LXXVII. Erectio Montis non vacabilis Ur-

- sini quintae erectionis, cum amplissimis gratiis et privilegiis favore montistarum et Montis depositariorum, 245.
- LXXVIII. Quomodo sit intelligendum indultum de officio B. Stanislai Societatis Iesu recitando et missà in Poloniae regno et magno ducatu Lithuaniae celebrandà; nimirum in ecclesiis praedictorum regni et magni ducatus quibuscumque, etiam non Societatis Iesu; extra vero dicta loca, in ecclesiis ad solam eiusdem Societatis religionem spectantibus recitari officium et missam celebrari posse declarat, 257.
- LXXIX. Quod abbas generalis Congregationis Vallisumbrosae, pro tempore existens, mozzettam et mantellettam, pileum et biretum praelatitios etiam in cappellis pontificiis deferre et gestare possit, 258.
- LXXX. Prohibet omnibus et singulis fratribus Ordinis Minorum sancti Francisci Cappuccinorum pro quacumque re obtinendà recursum ad personas extra eumdem Ordinem, 260.
- LXXXI. Indulgentiam plenariam largitur omnibus christifidelibus, qui intererint missae de Nomine Beatissimae Virginis Mariae, die xvii septembris quotannis celebrandae, in ecclesiis provinciarum et regnorum regis Hispaniarum, 262.
- LXXXII. Reductio officiorum notariorum sacri palatii apostolici, 263.
- LXXXIII. Confirmatio et renovatio Constitutionum a Summis Pontificibus editarum super solutione communium, annatarum et quindenniorum, ac indictione unionum, cum revocatione privilegiorum, ac congregationis deputatione, 268.
- LXXXIV. Statutum pro civitate Avenionensi circa aetatem et qualitates re-

quisitas in iudicibus Curiae ordinariae S. Petri, et quod Avenionenses trahi nequeant ad Romanam Curiam nisi in causis scuta mille in sorte et scuta centum in annuo redditu excedentibus, cum confirmatione privilegiorum universitatis dictae civitatis, ac ordinatione ut fundationes septem collegiorum iuxta primaevam institutionem serventur, et aliis circa nominationem ad officia dictae civitatis, cum confirmatione Brevium Urbani VIII, quod, praeter legatos, vicelegatos, archiepiscopum et praefectos armorum dictae civitatis, nemo sit immunis ab impositionibus, quae in ingressu civitatis praedictae solvuntur, 280.

- LXXXV. Confirmatio decreti definitorii generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia Recollectorum pro electione praefectarum et priorissarum monialium per provincias Germano-Belgicas et annexas, 282.
- LXXXVI. Quod de cetero omnes et singuli definitores perpetui provinciarum fratrum Minorum Conventualium sancti Francisci, post finitum lecturae, praedicationis, vel magisterii novitiorum, aut inquisitoratus tempus, exprovincialium praeeminentiis fruantur, ac si provincialatus munere functi, et alia circa praecedentiam inter eos declarat, 284.
- LXXXVII. Extensio indulgentiae, concessae ecclesiis fratrum Excalceatorum et monialium Ordinum B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, ad omnes ecclesias eiusdem Ordinis Calceatorum ubique etiam in futurum existentes, in die festo sancti Petri de Nolasco, 286.
- LXXXVIII. Exemptio nonnullorum familiarium suorum a spolio, 286.

- LXXXIX. Concessio indulgentiarum visitantibus ecclesiis Ordinis sancti Augustini in diebus, quibus festivitates sanctorum Augustini, Monicae, Nicolai Tolentinatis, et Thomae de Villanova celebrantur, 289.
- XC. Indulgentias elargitur illis, qui ecclesias Ordinis sancti Benedicti in diebus festis eiusdem, ac sanctorum Scholasticae, Placidi et Mauri, ac in die quo Commemoratio omnium sanctorum Ordinis praedicti celebratur, visitabunt, 291.
- XCI. Declarat electiones duas eiusdem monachi Cisterciensium Congregationis Hispaniae in abbatem non posse sibi immediate succedere, 292.
- XCII. Confirmatio indulgentiarum confratribus et consororibus confraternitatis B. Mariae Virginis de Monte Carmelo a Paulo V concessarum, cum additione quod applicari possint animabus christifidelium defunctorum, 295.
- XCIII. Diversae ordinationes circa extractionem reliquiarum ex coemeteriis Urbis et locorum circumvicinorum, illarumque custodiam et distributionem, 296.
- XCIV. Confirmatio decretorum sacrae Congregationis episcoporum et regularium favore totius Ordinis Minorum Observantium sancti Francisci circa eleemosynas funerales et funera defunctorum qui in eorum ecclesiis sepulturam elegerint, scilicet, quod parochi ab haeredibus dictorum defunctorum majorem eleemosynam petere nequeant, quam percepissent si in eorum parochiali vel aliâ saeculari ecclesia sepeliri voluissent, et quod tali casu functiones super cadaveribus ad ipsos regulares non autem parochos pertineant, 298.

- XCV. Confirmat decretum sacrae Congregationis negotiis episcoporum et regularium praepositae, nimirum non licere parochis, occasione associationis cadaverum, ingredi regularium ecclesias, sed teneri dimittere cadavera ad ianuam ecclesiarum; cetera vero munia in huiusmodi ministeriis per regulares esse expedienda, 300.
- XCVI. Confirmatio decreti Congregationis episcoporum et regularium, favore Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià provinciarum Hispaniae, super facultate eligendi conservatores non designatos in synodo dioecesanà in civitatibus et dioecesibus in quibus nulli sunt iudices synodales, 301.
- XCVII. Subdit ministro generali Minorum de Observantià conventum S. Bonaventurae Lugdunensem ab eiusdem obedientià se subtrahere tentantem, 302.
- XCVIII. Beatificatio servi Dei Pii Papae V, eiusque missae et officii certis in locis concessio, 304.
- NCIX. Declarat quod indulta, per felicis recordationis Urbanum Papa VIII concessa fratribus oblatis seu servientibus Tertii Ordinis sancti Francisci Congregationis Gallicanae tunc temporis existentibus, intelligantur emanata ad favorem etiam hodiernorum et per subsequentia perpetua tempora futurorum huiusmodi Congregationis oblatorum seu servientium praedictorum; quos suffragia ferre non posse nisi in receptione novitiorum ad professionem eiusdem cum eis conditionis statuit 306.
- C. Indulgentia pro ecclesiis Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo in die festo eiusdem Beatae Mariae Virgi-

- nis, et sanctorum Andreae Corsini episcopi, Angeli martyris et Alberti confessoris, 308.
- CI. Constitutio suppressionis controversiarum fratrum Discalceatorum Ordinis sancti Francisci de Observantià nuncupatorum in provincià S. Antonii Brasiliae, cum deputatione suorum officialium, 309.
- CII. Facultas priori generali Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo conferendi lauream doctoralem fratribus magistris in collegiis et studiis sui Ordinis, 312.
- CIII. Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus ecclesias tam fratrum quam monialium Ordinis Servorum B. Mariae Virginis ubicumque existentes, tam hactenus erectas quam erigendas, xxiii augusti, festo S. Philippi Benitii, 313.
- CIV. Breve exemptionum nonnullorum familiarium suorum a gabellis et aliis impositionibus, et facultatis testandi pro iisdem, 314.
- CV. Confirmatio et approbatio decreti pro custodià S. Petri de Alcantara Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Discalceatorum in regno Neapolitano, 325.
- CVI. Translatio indulgentiae a secundà dominicà octobris ad diem secundam eiusdem mensis pro die festo sancti Angeli Custodis concessa archiconfraternitati eiusdem Angeli Custodis de Urbe, 327.
- CVII. Confirmatio seu extensio decretorum aliàs a sacrà Congregatione episcoporum et regularium editorum super associatione cadaverum defunctorum, qui in ecclesiis regularium sepeliuntur, et circa eleemosynas funerum et funera eorumdem defunctorum facienda per regulares, non autem per parochos, favore do-

- morum et collegiorum Societatis Iesu, 328.
- CVIII. Statutum pro Congregatione Lateranensi canonicorum regularium Ordinis sancti Augustini ut illius capitulum generale de cetero de sexennio ad sexennium celebretur, cum prorogatione officialium ac diversis ordinationibus pro eiusdem Congregationis levamento, etc., 330.
- CIX. Extensio indultorum recitandi officium S. Iuliani episcopi et confessoris cum octavà, tam die festo eiusdem Sancti quam die commemorationis illius, episcopo ac capitulo et clero civitatis et dioecesis Conchensis a Clemente VIII et Paulo V concessorum, ad omnia et singula Ilispaniarum regna, 336.
- CX. Declaratio nullitatis transactionis seu cautionis ab archiepiscopo Ianuensi cum duce et gubernatoribus Reipublicae Ianuensis in controversià super sedis archiepiscopalis collocatione, etc., 338.
- CXI. Editto del santo Offizio circa alcuni capi appartenenti alla Sacra Inquisizione, 341.
- CNII. Concessio et indultum eorum, quae pro totali stabilimento et recto gubernio custodiae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum decernuntur, 343.
- CXIII. Decretum, quod in congregationibus S. Benedicti per Galliam et Hispaniam suffragium abbatis ubicumque fuerit praevaleat in paritate votorum, 345.
- CXIV. Praeceptum in Cappuccinos custodiae Navarrae, ne audeant conventum seu domum aedificare in loco Vianae Calaguritanae dioecesis, et

- perpetuum super hoc silentium eis impositum, 347.
- CXV. Constitutio abrogationis omnium indultorum seu privilegiorum personalium fratribus Ordinis Minorum de Observantia et Reformatorum seu Strictioris Observantiae a quibusvis quoquomodo contra et praeter eiusdem Ordinis constitutiones concessorum, 349.
- CXVI. Confirmatio decretorum a generali Ordinis eremitarum sancti Augustini de suorum assistentium consilio editorum circa introductionem, observantiam et perpetuam conservationem vitae communis in Lyciensi et Terrae Soleani, aliisque dicti Ordinis conventibus, in quibus vita huiusmodi introducetur, 351.
- CXVII. Declaratio circa ius conferendi habitum Tertii Ordinis sancti Francisci competens tantum fratribus eiusdem Tertii Ordinis nationis Gallicanae et Cappuccinos eiusdem nationis excludens, 356.
- CXVIII. Statutum perpetuum collegii Germanici et Ungarici, quod convictores quicumque in dictum collegium recepti, et quandocumque recipiendi, iuramentum de discedendo ab Urbe ac in Germaniam revertendo statim atque studiorum tempus fuerit absolutum, praestare teneantur, 358.
- CXIX. Confirmatio decreti Clementis IX super unionis dissolutione Congregationum eremitarum Camaldulensium Montiscoronae et aliarum nationum, cum comminatione poenae et censurarum, 359.
- CXX. Iubilaeum universale ad implorandam divinam opem contra Turcas, 364.
- CXXI. Confirmatio et innovatio Brevis Urbani VIII contra violatores libertatis et immunitatis ecclesiasticae

- ac iurisdictionis apostolicae in Portugallia, etc., 368.
- CXXII. Declaratio incursus in excommunicationem et anathema aliasque poenas canonicas, ac excommunicatio et anathema eorum qui nefarie vulnerarunt R. P. D. Iacobum patriarcham Antiochenum, eorumque complicum, etc., 372.
- CXXIII. Variae provisiones Pauli V, Gregorii XV, et Urbani VIII, ad consulendum indemnitati notariorum auditoris Camerae cum erectione centum et undecim officiorum vacabilium militum piorum, quas hic Pontifex refert et innovat cum erectione aliorum quinquagintaquatuor similium officiorum, 375.
- CXXIV. Confirmatio decreti cameralis et illius ampliationis in favorem inquilinorum respectu anni sancti, 383.
- CXXV. Indulgentia centum dierum pro confratribus et consororibus archiconfraternitatis sanctissimi Corporis Christi in ecclesià S. Mariae supra Minervam de Urbe, et pro quibuscumque confraternitatibus sub eodem titulo erectis et erigendis, toties quoties fideles defunctos ad sepulturam comitati fuerint, 386.
- CXXVI. Confirmantur indulgentiae a Paulo V concessae archiconfraternitatibus sub invocatione SS. Trinitatis redemptionis captivorum, irritantur nonnullae, et adduntur aliae, et quae sint, 387.
- CXXVII. Decretum recitationis officii S. Caietani Thienaei, Theatinorum fundatoris, ab omnibus utriusque sexus ad recitationem obligatis in die vii augusti de communi Confessoris non Pontificis, 392.
- CXXVIII. Prohibitio ne quisquam, etiam regularis et individuà mentione dignus, sine licentià in scriptis Con-

- gregationis de Propagandà Fide, quam in operis initio imprimere teneatur, edat libros et scripta, per se vel alium, in quibus agatur de missionibus vel de rebus ad ipsas pertinentibus, sub poenis excommunicationis latae sententiae Romano Pontifici reservatae, privationis officii, ac vocis activae et passivae, et operum suppressionis, ipso facto incurrendis, 293.
- CXXIX. Commissio episcopo Maioricensi super erectione studii dictae civitatis in publicam universitatem, cum indulto lauream doctoratus conferendi, necnon cum omnibus aliis honoribus, privilegiis et praerogativis, quibus universitas Ilardensis ex dispensatione apostolicà potitur et gaudet, 394.
- CXXX. Approbatio seu confirmatio decreti sacrae Congregationis episcoporum et regularium contra erectionem domus seu conventus Cappuccinorum in civitate et insulà Maioricensi, et perpetuum super re impositum silentium, 396.
- CXXXI. Praeceptum in Carmelitas Discalceatos Congregationis Hispaniae, ne audeant conventum aedificare in oppido de Bilbao Calaguritanae dioesis, 398.
- CXXXII. Confirmatio et approbatio indulgentiarum Ordini Carmelitarum et confraternitatibus S. Scapularis hactenus concessarum, 401.
- CXXXIII. Extensio et declaratio Brevis, circa confraternitates sub invocatione SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum erectas et erigendas et alia nuper emanata, ad confraternitates a ministro generali et procuratore generali Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum dicti Ordinis erectas et erigendas, cum omnibus

- clausulis, concessionibus et decretis expressis in dicto Brevi, 408.
- CXXXIV. Indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis tam canonicorum regularium quam monialium Ordinis Praemonstratensium in festivitatibus Assumptionis B. M. V. et sancti Augustini, ac festo sancti Norberti, vel dominică infra illius octavam, et die XIII novembris qua fit commemoratio sanctorum dicti Ordinis, 411.
- CXXXV. Confirmatio et innovatio Brevis Pauli V quo conceditur ministro et commissario generalibus Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià facultas erigendi confraternitates Chordigerorum sancti Francisci in ecclesiis eorum Ordinis, ubi non adsint ecclesiae vel conventus Minorum Conventualium, cum declaratione quod eis licuerit et liceat eiusmodi confraternitates etiam in Indiis erigere, illisque indulgentias communicare, 412.
- CXXXVI. Indultum ut omnibus Hispaniarum regnis festum B. Ferdinandi III regis Castellae et Legionis de praecepto servari et celebrari possit, ac officium de illo sub ritu duplici, cum lectionibus propriis a S. Congregatione Rituum approbandis, recitari valeat, 415.
- CXXXVII. Declaratio, quod religiosi Congregationis fratrum Excalceatorum Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum expresse professi nequeant e dictà religione ad aliam quamcumque, etiam Carthusianorum, absque speciali Sedis Apostolicae indulto, se transferre, 416.
- CXXXVIII. Diversae ordinationes pro felici statu regimine et manutentione custodiae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discal-

- ceatorum Hispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantiâ, iuxta resolutionem sacrae Congregationis episcoporum, 418.
- CXXXIX. Indultum ut de B. Bernardo Ptolomaeo, fundatore Congregationis Montis Oliveti Ordinis sancti Benedicti, missa et officium de communi Confessoris non Pontificis, sub ritu duplici, quotannis in perpetuum, die xx augusti qua idem Beatus obdormivit in Domino, ab universà Congregatione praefatà et monialilibus seu oblatis monasterii Turris Speculorum de Urbe. celebrari et recitari respective possint, 422.
- CXL. Prohibitio transitus clericorum regularium Matris Dei et de Somascha de una in alteram Congregationem huiusmodi respective, ex quacumque etiam iustissima causa, ac etiam vigore cuiusvis licentiae a superioribus sive etiam in capitulis generalibus carumdem Congregationum concessae, 423.
- CXLI. Confirmatio decreti Congregationis episcoporum et regularium, quo resolvitur, praecedentia Brevia Summi Pontificis, edita die xviii ianuarii MDCLXXII et III augusti eiusdem anni, confirmatoria nonnullarum declarationum dictae Congregationis super associatione cadaverum et ingressu ad ecclesias regularium, non esse observanda a clero saeculari in regnis Castellae et Legionis, 425.
- CXLII. Innovatio Brevis Gregorii XV super prohibitione ambitus pro Congregatione clericorum regularium Theatinorum, 426.
- CXLIII. Relaxatio suspensionis facultatis conferendi beneficia in civitate, patrià et dioecesi Leodiensi, cum diversis ordinationibus, etc.; 428.
- CXLIV. Suppressio perpetua quarumcum-

que confraternitatum seu congregationum sub invocatione SS. Sacramenti, B. Mariae Virginis Immaculatae, et S. Iosephi, sub titulo Gregis Boni Pastoris ubicumque erectarum, cum prohibitione libellorum, foliorum, constitutionum, regularum, imaginum, et usus quarumdam catenularum, aliorumque ad illarum institutum spectantium, iuxta decretum Congregationis S. Officii, 440.

CXLV. Exemptio vicariorum apostolicorum eorumque missionariorum in Indiis Orientalibus et partibus Sinarum a iurisdictione Goanae Inquisitionis, in ea parte, in qua non dominatur temporaliter rex Portugalliae, scilicet in China, Cocincina, Tunkino, Siam, Camboggia et aliis locis dictis vicariis apostolicis commissis, et principibus infidelibus subiectis, 442.

CXLVI. Confirmatio et innovatio Brevium Alexandri VII et Clementis IX, ac decretorum Congregationis de Propaganda Fide, ad favorem episcoporum vicariorum apostolicorum apud Sinas emanatorum, eorumque missionariorum, etc., 443.

CXLVII. Prohibitio sub poenâ excommunicationis latae sententiae omnibus

 ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus, etiam Societatis Iesu, apud Sinas degentibus, ne, sub quovis praetextu, vel vigore cuiusvis privilegii apostolici, ab ullo primate, archiepiscopo, episcopo, capitulo, gubernatore, administratore, visitatore, vicario, vel alio quocumque, litteras deputationis in vicarium generalem vel foraneum, seu ut vocant de Vara, visitatorem, vel alterius cuiuscumque tituli, emendicare, nec etiam oblatas accipere audeant, pro exercenda quocumque modo iurisdictione in locis, quae episcopis vicariis apostolicis commissa sunt vel fuerint in futurum, 455.

CXLVIII. Confirmatio et extensio Constitutionis Urbani VIII, qua permittitur quibuscumque regularibus, per suos superiores mittendis, accessus ad partes Orientales per alias vias quam per Lusitaniam, ac excommunicantur illi, qui eorum huiusmodi accessum impediverint; quae Constitutio per sanctissimum dominum nostrum extenditur ad episcopos et vicarios apostolicos in dictis partibus Orientalibus, necnon sacerdotes saeculares et laicos, tam missos quam in posterum mittendos in Chinam, Cokinchinam, Tunkinum, Siam et alia loca Indiarum et aliarum partium Orientialium; eorumque accessum ad partes huiusmodi impedientes reprimit sub poenâ excommunicationis latae sententiae, 457.

CXLIX. Pro episcopis vicariis apostolicis apud Sinas, etc., prorogatio facultatis ordinandi indigenas illarum partium, etiam absque titulo, cum indulto eis commutandi officium divinum, 460.

- CL. Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus aliquam ex ecclesiis fratrum et monialium Ordinis Excalceatorum Beatae Maríae de Mercede redemptionis captivorum, tam erectis quam erigendis, in sancti Petri Nolaschi, sancti Raymundi Nonnati, sancti Iosephi, et Apparitionis S. Michaëlis Archangeli, ac dominică proximiore kalendis augusti, diebus, 462.
- CLI. Declaratio beati Stanislai Kostka Poloni Societatis Iesu in patronum principaliorem regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae et adiunctarum provinciarum, cum praero-

- gativis, quae principalioribus patronis competunt, et quibus ibidem gaudent sancti Adalbertus et Stanislaus, aliique principaliores patroni, cum indulto ut annua dicti Beati memoria in posterum ad dominicam proximam post diem xiii novembris transferri possit in dicto regno, ducatu et provinciis adiunctis dumtaxat, 463.
- CLII. Confirmatio duorum decretorum sacrae Congregationis episcoporum et regularium, quibus declaratur quod fratres Excalceati Ordinis Eremitarum sancti Augustini sint veri filii dicti Sancti, et gaudeant omnibus privilegiis, quibus Calceati dicti Ordinis eorumque religio gaudet, 465.
- CLIII. Trium decimarum impositio super fructibus omnium ecclesiasticorum beneficiorum et pensionum in universa Italia et insulis Italiae adiacientibus, 467.
- CLIV. Indictio universalis iubilaei anni sancti MDCLXXV, 476.
- CLV. Suspensio quarumcumque indulgentiarum durante anno universalis iubilaei MDCLXXV, 480.
- CLVI. Praeceptum episcopis Indiarum aliarumque partium Orientalium ac regularibus etiam Societatis Iesu eorumque superioribus super strictà observantià constitutionum apostolicarum et decretorum Congregationis de Propagandà Fide, sub poenis arbitrio eiusdem Congregationis quoad omnes, et quoad regulares etiam privationis vocis activae et passivae, 482.
- CLVII. Exemptio episcoporum et vicariorum apostolicorum apud Sinas ab omnimodă iurisdictione omnium Ordinariorum in provinciis ipsis assignatis, 483.

- CLVIII. Extensio Constitutionis Urbani VIII contra impedientes religiosorum mittendorum ad partes Orientales accessum emanatae, ac impedientes exercitium iurisdictionis episcoporum et vicariorum apostolicorum in dictis partibus Orientalibus commorantium, eorumque operariorum in provinciis ipsis a Sede Apostolicà assignatis, 484.
- CLIX. Declaratio quod episcopi Indiarum aliarumque partium Orientalium, eorumque officiales et ministri, non possint nec debeant exercere actus iurisdictionales supra episcopos vicarios apostolicos apud Sinas tamquam delegatos Sedis Apostolicae, eorumque operarios in provinciis ipsis assignatis; sed eisdem vicariis delegatis apostolicis in dictis provinciis iurisdictionem quoad omnes privative competere, donec aliter fuerit a Congregatione Propagandae Fidei declaratum, 486.
- CLX. Mandatum inquisitoribus S. Officii Portugalliae, in causâ Emmanuelis a Costa Susarte clerici Portalegrensis, ut commissionis avocationi dictae causae manu SS. signatae, et litteris citatorialibus a congregatione S. Officii Urbis obtentis, omnino pareant, 487.
- CLXI. Indulgentiae et gratiae spirituales perpetuae coronis Domini nostri Iesn Christi per monachos et eremitas Camaldulenses dispensari solitis, 492.
- CLXII. Validatio confraternitatum sub titulo S. Scapularis in ecclesiis Ordinis Carmelitarum existentium, quarum erectiones post editam a Clemente VIII circa confraternitates Constitutionem revocatae non reperiuntur, et de quarum post Constitutionem huiusmodi institutarum erectione non constat, cum nova,

quatenus opus sit, erectione et communicatione indulgentiarum, facultatum, gratiarum et privilegiorum, quae generalis dicti Ordinis pro tempore existens similibus confraternitatibus ex indulto Sedis Apostolicae communicare potest, 494.

CLXIII. Inhibitio et mandatum inquisitoribus S. Officii Portugalliae in causâ recursus novorum christianorum, cum avocatione causae seu causarum contra eos in dicto tribunali motarum, ac inibitione inquisitori generali et reliquis inquisitoribus eorumque ministris, ne contra eos ad ullum actum, ut vocant, fidei, ullamque publicationem, seu executionem sententiarum deveniant, aut aliquid novi attentent sine licentià Summi Pontificis, sed decretis et mandatis Congregationis cardinalium S. Officii Urbis, cui idem Summus Pontifex causas praedictas commisit, prompte pareant, sub poenis opportunis, 496.

CLXIV. Declaratio nullitatis deputationis officialium metropolitanae ecclesiae Caesaraugustanae, sede archiepiscopali vacante, laicali auctoritate factae, et inde secutorum, etc. 499.

CLXV. Pro nuntio Hispaniarum facultas deputandi officialem seu vicarium ecclesiae Caesaraugustanae sede archiepiscopali vacante, 504.

CLXVI. Confirmatio chirographi ad favorem protomedici, eiusque consiliariorum, et collegii medicorum Urbis, quo decernitur litem super taxà rerum ad pharmaciam spectantium a praedictis factà contra eos pro parte collegii pharmacopolarum motam, aliasque lites super taxis huiusmodi imposterum faciendis quandocumque movendas, agi et peragi debere impensà camerae Ur-

bis et populi romani, per procuratores et advocatos ab eâdem camera deputandos, cum assistentia tamen praedictorum; cum diversis aliis ordinationibus, 506.

CLXVII. Absolutio Marci de Valimbert, Ioannis Cassignet, Claudii Francisci Dorival et Philippi Louvet, canonicorum ecclesiae Bisuntinae, a censuris et poenis per eos incursis ex causà temerariae electionis decani dictae ecclesiae contra mandata Alexandri VII, attentà eorum poenitentià, 511.

CLXVIII. Declaratio nullitatis articulorum tractatus pacificationis, anno MDCIII inter ducem Sabaudiae et Genevenses haereticos initae, in iis quae Catholicae Fidei et Ecclesiae iuribus, libertatique et immunitati ecclesiasticae praeiudicialia sunt, 518.

CLXIX. Indultum quo praecipitur patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ceterisque locorum Ordinariis Italiae, necnon superioribus generalibus quorumvis Ordinum, congregationum et institutorum regularium, ut saltem duabus vicibus quolibet anno, Adventus scilicet et Quadragesimae temporibus, in suis respectivis ecclesiis, tam per verbi Dei praedicatores in sacris concionibus, quam in aliis actionibus et functionibus, christifidelium miserias sub barbarorum servitute existentium populo proponi curent, 522.

CLXX. Confirmatio quarumdam resolutionum circa abbates Cassinenses titulares, eorumque praerogativas, 523.

CLXXI. Beatificatio servi Dei Ioannis de Cruce, primi religionis Carmelitarum Excalceatorum professoris, 526.

CLXXII. Beatificatio servi Dei Francisci Solani Ordinis fratrum Minorum san-

- cti Francisci de Observantià nuncupatorum professoris, 528.
- CLXXIII. Concessio indulgentiarum anni iubilaei pro monialibus, oblatis, puellis et mulieribus saecularibus in monasteriis degentibus, ac anachoretis, eremitis, infirmis et in carcere detentis, 529.
- CLXXIV. Erectio custodiae S. Petri de Alcantara in regno Neapolitano fratrum Discalceatorum Hispaniae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia in novam provinciam, cum omnibus privilegiis et prerogativis adinstar aliarum provinciarum Discalcetorum Hispaniae dicti Ordinis, necnon cum gratiis et indultis eidem custodiae per quinque Brevia a SS. D. N. concessis, 531.
- CLXXV. Approbatio et confirmatio fundationum et erectionum decem conventuum fratrum Discalceatorum Ordinis S. Augustini in regno Portugalliae, et illorum erectio in novam congregationem sub titulo Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, regendam ab uno vicario generali de sexennio in sexennium eligendo, cum communicatione privilegiorum congregationis fratrum Discalceatorum Italiae, cuius statuta et constitutiones dicta nova congregatio dictique conventus observare tenentur, 535.
- CLXXVI. Breve, quo declaratur tam PP Cappuccinis, quam PP. Tertiariis Gallicanae Congregationis licere personas saeculares utriusque sexus admittere ad Tertium Ordinem a divo Francisco pro fidelibus in saeculo degentibus institutum, rescissis et revocatis quibuscumque litteris et statutis in contrarium decernentibus, 540.

- CLXXVII. Confirmatio decreti eminentissimorum cardinalium collegii Germanici et Hungarici de Urbe protectorum, ut imposterum nullus, vel convictor vel alumnus, recipiatur in dictum collegium, qui non habeat qualitates in dictà Bullà expressas, 542.
- CLXXVIII. Erectio hospitii pro noviter conversis ad fidem, 545.
- CLXXIX. Indultum quod in universo Ordine fratrum tam Calceatorum quam Excalceatorum et monialium Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum celebretur sub ritu duplici de praecepto officium et missa Omnium Sanctorum et Sanctarum dicti Ordinis die XIII novembris, 550.
- CLXXX. Confirmatio summarii indulgentiarum archiconfraternitatis et confratrum cincturatorum Ordinis Eremitarum sancti Augustini, 551.
- CLXXXI. Confirmatio et innovatio privilegiorum per Iulium III, Gregorium XIII, Clementem VIII, Gregorium XV et Clementem IX collegio Germanico et Hungarico de Urbe concessorum, cum prohibitione episcopo Laudensi ne in ecclesià parochiali et monasterio S. Petri Laudiveteris Ordinis sancti Benedicti, eiusque annexis et dependentibus, olim plenarie unito eidem collegio, ullam potestatem aut iurisdictionem tam ordinariam quam delegatam exerceat, usque ad beneplacitum Sanctae Sedis, translatâ interim iurisdictione huiusmodi in metropolitanum Mediolanensem, 565.
- CLXXXII. Exemptio Antonii Veyra Lusitani presbyteri regularis Societatis Iesu ad eius vitam a quacumque iurisdictione tribunalis S. Officii Portugalliae, ac immediata \*subiectio

- Congregationi S. Officii de Urbe in quibusdam causis ad dictum tribunal spectantibus, quae contra dictum Vieyra ex quacumque causà moveri possent in dicto tribunali S. Officii Portugalliae, 573.
- cLXXXIII. Alia absolutio Ioannis Baptistae Sauvage et Francisci Perinet, canonicorum ecclesiae Bisuntinae, a censuris et poenis quibus propter temerariam electionem decani dictae ccclesiae ab Alexandro VII innodati, et de eius ordine et mandato denunciati fuerant, 575.
- CLXXXIV. Confirmatio decreti Congregationis sacrorum rituum ne liceat fratribus Trinitatis Redemptionis Captivorum habere imagines cum eorum habitu depictas vel sculptas beati Petri Paschasii martyris Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, 578.
- CLXXXV. Statutum ut in Congregatione Cassinensi monachorum Ordinis sancti Benedicti omnino serventur constitutiones et litterae apostolicae circa promotiones ad abbatias titulares ac decanatus gradum, necnon decanorum numerum et promovendorum qualitates de cetero exacte et inviolabiliter observari debere, nec expectativas ad prioratus et abbatias aliasque dignitates vel gradus dictae Congregationis primo vacaturos cuiquam posthac ullo modo concedi posse, 579.
- CLXXXVI. Prohibitio ne fratres laici seu conversi Ordinis Eremitarum sancti Augustini transeant ad statum clericalem, seu ad ordines promoveantur, etiam vigore indultorum apostolicorum, nisi petità et obtentà in scriptis licentià tam provincialis quam generalis, et servatà formà eorumdem indultorum, sub poenà

- perpetuae suspensionis et redactionis in numerum conversorum, 582.
- CLXXXVI. Erectio custodiae sub nomine Immaculatae Conceptionis B. M. Virginis in novam provinciam, cum illius dismembratione a provinciâ S. Antonii Brasiliensi Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantiâ Discalceatorum in Lusitania, 484.
- CLXXXVIII. Licentia fundandi conventus ubique locorum Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivovorum tam Calceatorum quam Discalceatorum de solâ licentiâ Ordinariorum superioribus dicti Ordinis concessâ ad limites Constitutionis Clementis X, 587.
- CLXXXIX. Statutum, ut de cetero, qui convictores in collegiis pontificiis Anglorum, Graecorum, Maronitarum, Scotorum ac Hibernorum recipiuntur, alumnis ipsorum collegiorum in victu et vestitu totaque domestica disciplina se conformare debeant, 589.
- XC. Prohibitio extrahendi libros bibliothecarum ex monasteriis Congregationis reformatae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis, 591.
- CXCI. Statutum circa novos transitus professorum Societatis Iesu e dictâ Societate ad alios Ordines translatorum, 592.
- CXCII. Confirmatio privilegiorum universitati studii generalis Cesenae eiusque collegiis a diversis Romanis Pontificibus respective concessorum, ampliatorum et confirmatorum, nempe creandi notarios et promovendi quotannis quatuor ad doctoratum utriusque iuris collegio iuristarum, ac aggregandi collegio physicorum et medicorum quoscumque in arte medicinae peritos huic collegio re-

- spective attributorum, cum indulto ut dictum collegium iuristarum, non solum praefatos quatuor quotannis, sed etiam quoscumque alios idoneos, praevio rigoroso examine, ac servatis servandis, adinstar aliarum universitatum, promovere possit, 594.
- CXCIII. Indultum ut puellae conservatorii sub titulo Divinae Providentiae de Urbe, licet meretricum sive mulierum inhonestarum natae vel sorores sint, nihilominus a deputatis Annunciationis B. M. V. aliarumque archiconfraternitatum et societatum Urbis ad dotes sive subsidia dotalia admitti, illaque consequi possint perinde ac si nec genitrices nec sorores tales haberent, 596.
- CXCIV. Extensio indulgentiarum, congregationi fratrum Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum concessarum, ad favorem Calceatorum eiusdem Ordinis, etc., 598.
- CXCV. Confirmatio et innovatio Brevis Urbani VIII ab Innocentio X confirmati, quo mandatur Ordinariis locorum et generalibus Ordinum, ut saltem bis in anno necessitates sacrorum monumentorum Terraesanctae populo commendari curent, etc., 599.
- CXCVI. Beatificatio novemdecim Servorum Dei martyrum Gorgomiensium nuncupatorum, 600.
- episcopum Ampuriensem et inquisitorem seu inquisitores regni Sardiniae ex causà processus a dicto

- episcopo contra Nicolaum Marinum decanum et parochum collegiatae ecclesiae de Tempio super delictis praetensis circa materiam fidei confecti, 602.
- CXCVII. Confirmatio litterarum Pauli V et decreti Congregationis episcoporum et regularium quoad abbatiarum mutationes et guberniorum pro congregatione canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini, 604.
- CXCIX. Constitutio revocatoria facultatum ingrediendi monasteria monialium almae Urbis, ac Italiae et insularum adiacentium, mulieribus saecularibus concessarum, 606.
- CC. Declaratio circa celebrationem capitulorum provincialium Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Cappuccinorum, 608.
- CCI. Indulgentia plenaria perpetua pro visitantibus aliquam ex ecclesiis tam monachorum quam monialium Congregationis Vallisumbrosac die festo S. Ioannis Gualberti abbatis, fundatoris dictae Congregationis, 610.
- CCII. Declaratio quod conventus Iesu et Mariae de Urbe Congregationis Italiae fratrum Eremitarum Ordinis sancti Augustini Excalceatorum sit conventus generalis et studii generalis, etc. 610.
- CCIII. Confirmatio constitutionum Congregationis Hispaniae fratrum Discalceatorum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, 612.

#### FINIS TOMI DECIMIOCTAVI.

V ex delegatione D. D. Archiepiscopi Taur. P. CLODOVAEUS A COSTILIOLIS Ord. Min.

### **ERRATA-CORRIGE**

#### HUIUS NOSTRAE EDITIONIS.

| Fag.       | 98  | a                | linea      | 8  |      | Clemens Papa IX            | Lege | Clemens Papa X              |
|------------|-----|------------------|------------|----|------|----------------------------|------|-----------------------------|
| >>         | 144 | ,,               | >>         | 11 |      | MDCLXXI                    | _    | MDCLXX 4                    |
| ))         | 152 | b                | >>         | 9  |      | 1681                       | _    | 1671                        |
| »          | 173 | b                | >>         | 5  | ult. | (nota) Clemens IX          | _    | Clemens X                   |
| *          | 173 | b                | <b>)</b> ) | 4  | ult. | (nota) mai                 |      | maii                        |
| >>         | 190 | b                | (nota      | 1) |      | adiicimus                  | _    | abiicimus                   |
| *          | 256 | $\boldsymbol{b}$ | linea      | 17 |      | 1861                       | _    | 1671                        |
| <b>)</b> : | 348 | a                | (nota)     |    |      | supra                      |      | infra                       |
| ))         | 354 | e.               | linea      | 20 | ult. | sitam, sanctae             |      | sitam sanctae               |
| u          | 409 | а                | ))         | 21 |      | Clemens PP. IX             |      | Clemens PP. X               |
| ,,         | 414 | a                | (nota      | 2) |      | absolvas                   |      | absolutos                   |
| <b>3</b> 0 | 419 | a                | (nota      | 3) |      | memoratum                  | _    | memoratorum                 |
| 3          | 449 | a                | (nota      | 1) |      | nisi sint                  | _    | missi sint                  |
| ))         | 454 | u                | (nota      | 1) |      | concussa                   |      | concursus                   |
| »          | 499 | b                | linea      | 17 |      | indecisae t curia, iudices | _    | indecisae) curia, iudices i |
| >>         | 567 | b                | (nota      | 2) |      | habitur                    |      | habetur                     |
| 7          | 619 | a,               | (nota)     |    |      | gravissima                 | _    | gravissime                  |
|            |     |                  |            |    |      |                            |      |                             |